





Thorp 4 POZZOLI (G.) Dizionario d'Orgin Mitologia e Antichità, Continuato ed. Ampliato dal Prof. F. Romain e A. Peracchi, with the Supplement, numerous fine plates, many coloured, 8 vols, royal 8vo, hf. russia gilt, gilt tops, 32s

Milano, 1809

O. XIX O

[1819]

William Schearwood



# DIZIONARIO

D' OGNI MITOLOGIA

La Lace H

ANTICHITÀ.

# DIZIONARIO

ARTICHITAL



FRONTISPIZIO.



Bene vero quod mens, pietas, virtus fides consecu tur, quarum omnium Romae dedicata publice templa sunt ut illi qui habeant deos ipsos, in animis collocatos putent.

# DIZIONARIO

## D'OGNI MITOLOGIA

E

ANTICHITÀ,

INCOMINCIATO

DA GIROLAMO POZZOLI

SULLE TRACCE DEL DIZIONARIO DELLA FAVOLA

DI FR. NOEL,

DAL

PROF. FELICE ROMANI

E

DAL D. ANTONIO PERACCHI.

Rerum divinarum humanarumque notitia.

Cres

VOLUME I.

MILANO,

PRESSO BATELLI E FANFANI

Tipografi e Calcografi

MDCCCIX.

HISTORICAL MEDICAL

CITAL A DITTE

### AVVERTIMENTO

#### DEI COMPILATORI (\*).

Quando noi ci apparecchiammo alla difficile impresa di continuare quest' opera da Girolamo Pozzoli incominciala, e per l'immatura morte di lui rimasta imperfetta, ci diemmo attentamente ad esaminare l'orditura e l'intendimento del suo lavoro, e ci parve scorgere che sotto il modesto titolo di volgarizzamento del Noel fosse sua mente di presentare all' Italia un' opera presso che originale, poichè correggeva gli abbagli del francese Compilatore, modificava articoli, parecchi ne aggiungeva, e moltissimi ve ne innestava che alla storia e geografia antica appartengono. Commendevole credemmo siffatto divisamento, e per qualche lato corrispondente alla classica Biblioteca dell'inglese Lampriere e al Dizionario de' classici autori del francese Christophe, opere nelle quali si trova riunito, sebben troppo in iscorcio, tutto ciò che la favola, l'istoria, la geografia e le antichità di più istruttivo presentano e di più interessante. Obbligo dunque correvaci di seguitar le tracce del Pozzoli, per quanto lo comportavano le angustie del tempo, la difficoltà di radunare prestamente i materiali, e quella più grande aucora di ordinare il catalogo, principale fondamento su cui pog-

<sup>(\*)</sup> Dopo la morte del Pozzoli l'opera era stata, come ai nostri associati è ben noto, affidata alle cure del prof. Felice Romani; ma questi per combinare le moltiplici sue occupazioni, colla necessità di pubblicare regolarmente i fascicoli, stimò opportuno di eleggersi a socio l'eruditissimo dottor Antonio Peracchi, a cui da molti anni lo stringe dolce vincolo di amicizia e di stima.

gia qualunque opera alfabetica. Procedendo noi nel lavoro, ci avvedemmo, forse più del Pozzoli, che fallace guida era il Noel negli intricati laberinti dell' antichità ; che soventi volte ci conveniva rifonderne gli articoli; e che generalmente tutto ciò che concerne la religione, gli usi, i costumi, non che le arti e le scienze degli antichi popoli, onde penetrare ne' loro misteri, e spiegarne i monumenti, o mancava totalmente nel suo Dizionario, o ve n' era appena qualche sfuggevole idea. Ricorremmo pertanto ai Classici greci e latini, confrontammo insieme i mitografi antichi e moderni, e, tutti consultando li scrittori di ogni nazione e di ogni secolo, che recarono qualche luce nelle tenebre de' tempi andati, lasciammo quasi sempre da parte il Noel, per attenerci all'autore che più accurato e filosofo ci si appalesava, e soltanto ci giovammo del francese Compilatore per gli articoli che risguardano le mitologie nordiche e asiatiche e la credenza dei popoli americani e affricani, nelle quali materie sicura scorta ei ci parve, e forse da preferirsi ad ogni altro (\*).

Mentre, confortati dal suffragio dei dotti e dall' amore degli studiosi, da noi progredivasi nell' arduo sentiero in cui ci eravamo innoltrati, levossi una voce ad accusarne di aver trapassati i confini stabiliti dal *Pozzoli*, moltiplicando soverchiamente gli articoli di storia e geografia antica. E quali confini poteva egli prefiggersi in un' opera procedente per alfabeto, e composta di tanti elementi qual è la presente? E non si era egli proposto di correggere e ampliare il *Noel*, non che di aggiugnervi i nomi appartenenti all' istoria

<sup>(\*)</sup> Gli articoli senza asterisco son tolti dal Noel, quelli segnati \* sono aggiunti dai Compilatori, quelli marcati \*\* sono dagli stessi rifusi, e ampliati. Ad ogni articolo son citati gli autori di cui ci siamo giovati per la compilazione.

antica? (\*) E se non molto copiose e rilevanti riuscirono le sue correzioni ed aggiunte che nel primo volume si leggono, dovevamo noi per questo imitarlo nei volumi che ci rimanevano da compilare? Non credano i lettori che da noi s'intenda addossar carico di negligenza o di mancanza di erudizione a quel laborioso giovane tanto immaturamente rapito alla patria ed alle lettere; imperocchè in un edifizio di tanta mole e di tanti avvolgimenti nessuno può vantarsi di aver tutto visitato, d'aver tutto veduto. Forse ei fu colto da quella modesta timidezza che sempre si prova nel cominciare ogni malagevole impresa; oppure, in un tessuto così ampio ed intricato, si lasciò sfuggire di mano alcune fila cui non ebbe più tempo di raccogliere; ma noi siam

(\*) Ecco la prefazione che al primo volume aveva apposta il Pozzoli:

L'italiana letteratura, che ha tanta dovizia di opere di ogni genere, manca tuttavia di un Dizionario Mitologico che in sè riunisca tutte le favole tramandateci dall'antichità: giacchè i diversi compendj che servono nelle nostre scuole, e quello stesso del sig. Millin tradotto e ristampato a Piacenza in tre tomi, troppo sono lontani dall'appagare le brame di coloro che per diletto o per professione si applicano agli ameni studj ed alle arti belle.

Volendo io supplire a tale difetto della nostra letteratura, m' accinsi ben volentieri a questa fatica con la lusinga di fare cosa gruta a' miei compatriotti, presentando loro la traduzione del celebrato Dizionario della Favola del sig. Noel, perchè il doppio pregio riunisce di porgere unitamente alle favole dell' Egitto, della Grecia e del Lazio quelle di tutte le altre nazioni del mondo; e quest' opera comechè sia nel suo genere più ricca di quante se ne conoscono, è stata nella traduzione possibilmente aumentata di tutti quegli articoli de' quali si è potuto per avventura conoscerla mancante: aggiungendovi altresì, a migliore corredo, degli articoli sopra soggetti unicamente appartenenti alla storia dell' antichità pagana, che possono per altro riuscirvi molto utili.

Non lieve pregio aggiungeranno pure a questa traduzione le tavole in rame di cui è adorna, rappresentanti le principali divinità, e molti soggetti iconologici, che si sono presi ne' monumenti dell' antichità e ne' più bei qua dri lasciatici dai grandi maestri che fiorirono dopo il risorgimento delle belle arti.

certi, ed altamente il confessiamo per onor suo; che vivendo ei le avrebbe raccolte, e perfetta ne sarebbe riuscita la tela assai più che non riuscirà per nostra mano. Ad ogni modo se in un ramo di dottrina così importante l'abbondare è difetto, certamente ella è colpa il mancare.

Destinata quest' opera ad agevolare l'intelligenza degli scrittori e monumenti antichi, a soccorrere ne' loro studi i giovani letterati e gli artisti, avrebbe essa servito all'intento se alla nuda mitologia fosse stata ristretta? Non è già delle sole favole che si giovano le muse e le arti; non è della sola religione che si appaga la filosofia. Esse hanno d' uopo di sollevare, per quanto è possibile, il denso velo che copre le generazioni trapassate, e d'interrogarle sulle loro gesta, sui loro costumi, sulle loro consuetudini pubbliche e private. Un deserto sarcofago, una statua mutilata, una medaglia irruginita, un sasso, una lapide, una colonna rovesciata, quanto in somma è avanzato alla voracità del tempo ed al ferro de' barbari, tutto è soggetto delle loro meditazioni, tutto è ammaestramento e diletto per esse. Invano l'umana curiosità penetrando nelle rovine de' templi e delle reggie, nel silenzio delle tombe, e fra le arene che seppellirono i regni, invano tenterebbe spiegare gli arcani dei secoli, se l'istoria, vincitrice de' secoli stessi, non ne interpretasse il misterioso linguaggio. Da Menfi ad Atene, dal Campidoglio alle selve de' Druidi, e dalle rive dell' Eufrate alle venerande sorgenti del Gange, nuove nazioni passeggiano sull' ossa delle nazioni trapassate, e nuovi templi s' innalzano sulle pietre de' templi caduti. Ma da per tutto, e in ogni tempo gli Dei furono associati alle virtù ed agli errori degli uomini, e la fortuna degli imperi alla maestà degli Dei : quindi la politica e la religione o trionfarono insieme, o insieme perirono; quindi i riti e i costumi ebbero comune origine, comune gloria e comune decadimento; quindi, da quelle e da questi dipendendo le arti, le scienze e le lettere o altere spiegarono il volo, o soggiacquero anch' esse ai loro disastri. Di modo che non si può studiare perfettamente la religione dei popoli senza studiarne la storia, nè la storia senza la religione; e dove ci manchi la loro reciproca luce, l'oblio si asside sulle rovine, son muti i marmi e i metalli, e vano suono è il linguaggio delle muse. Per la qual cosa abbiamo osato di riunire in un sol corpo tutti gli elementi che sono indispensabili allo studio delle antichità, e di chiamare a rassegna tutti i popoli estinti dei quali ci rimane qualche memoria. Nè abbiamo dimenticato i viventi, massimamente quelli che celati nei deserti o circondati dall' immensità dell' oceano vieppiù risvegliano la nostra curiosità. Ed ecco in breve le materie contenute nel-l'opera:

- 1.º Religione, e quindi deità, favole, misteri, riti, feste, giochi, ecc. ecc.; america o mandal allalamp oblical charren
- 2.° Storia, e quindi archeologia, numismatica, metallurgia, paleografia, ecc. ecc.;
  - 3.º Iconologia e monumenti;
- 4.º Geografia, e quindi topografia greca, romana, ecc. ecc.;
- 5.° Costumi, e quindi vestimenti, utensili, macchine, strumenti, ecc.;
- 6.º Arti e scienze, e quindi musica, pittura, scultura, storia naturale, economia rurale e domestica.

Gli illustri uomini che in qualche modo appartengono a qualcuno di questi rami di dottrina che abbiamo esposto, eroi, legislatori, capitani, artisti, poeti, hanno tutti un articolo nel nostro Dizionario. E questi pure appartengono all' istoria, che da alcuni si vorrebbe bandita dall' opera! Vero è che non tutti gli articoli sono interessanti del pari, e moltissimi forse non servono che ad accennare dei semplici nomi; ma questi, se non altro giovano qualche volta

per la loro etimologia, e quand'anche non servissero che alla semplice erudizione, essi non potrebbero nuocere ad un'opera che di tutto va debitrice all'erudizione medesima.

Coloro poi che parte principale di questo Dizionario vorrebbero considerare la sola mitologia, vedranno che noi non l'abbiam punto trascurata. Accenniamo le diverse tradizioni, e dove ci cade in acconcio, insieme le confrontiamo: nè, ligi di alcuna opinione, cerchiamo di inorpellare la verità. Tutti i sistemi furono da noi risguardati con egual occhio, e presentati con imparzialità; e se tal volta sembriamo propendere per le ingegnose spiegazioni del sapientissimo Dupuis e dei dottissimi Rabaud S. Etienne e Cour de Gebelin, le sottomettiamo per altro al giudizio de' lettori, nè pretendiamo in nessuna maniera di dogmatizzare.

Forse, nella moltiplicità delle materie e nel breve spazio di tempo che ne vien conceduto per si grave compilazione, avremo lasciato qualche lacuna, o saremo caduti in qualche inavvertenza. Noi preghiamo gli amici delle lettere a volercele indicare, e fin d'ora protestiamo ad essi la nostra riconoscenza. Nel volume di supplimento, che gli Editori promettono al Pubblico, destinato specialmente a riparar le ommissioni occorse dal principio dell'opera fino alla lettera E, dove il Pozzoli ha cessato, ci recheremo a sacro dovere di correggere ancora i nostri sbagli: poichè l'amor proprio degli autori, qualunque sien essi, deve tacere innanzi alla verità, e all'incremento degli studj.

Nulla diremo dello stile in cui scritta è quest' opera. Noi dovevamo uniformarci più che fosse possibile a quello adoperato nel primo volume. D'altronde in iscritti di siffatta natura il difetto dello stile vien perdonato per la sostanza delle cose. A questo vanto aspiriamo, e ci terrem felicissimi se avrem potuto meritarlo.



## COURCESSON DESCRIPTION

O THE STRAFT

#### SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE

USATE IN QUESTO DIZIONARIO.

| j                       | Wit.   | o <i>M</i> . | con          | u             | ın : | noi | ne | ab | bre | via | to. | di  | popolo, significa Mi-                                  |
|-------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|
| tologia di quel popolo. |        |              |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     |                                                        |
| (                       | Mi     | t. 0 M       | I. A         | 1 <i>ff</i> i | r.') |     | ٠. |    |     | Mit | olo | gia | Affricana.                                             |
| (                       | M.     | Amer         | . )          | 10            |      |     | 0, |    |     |     |     |     | Americana.                                             |
| (                       | M.     | Ar.          |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Araba.                                                 |
| (                       | M.     | Cab.         | ) .          |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Cabalistica.                                           |
| Ì                       | M.     | Cab.         | ) .          |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Celtica.                                               |
| ſ                       | W.     | Chin.        | ).           |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Chinese.                                               |
| (                       | M.     | Egiz.        | ).           |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Egizia. Etrusca. Indiana.                              |
| (                       | M.     | Etr. )       |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Etrusca.                                               |
| (                       | M.     | Ind.         | ) .          |               | •    | •   |    |    |     |     |     |     | Indiana.                                               |
| (                       | M.     | Giapp        | o. )         |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Giapponese.                                            |
| (                       | M.     | Maon         | n. )         |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Maomettana.                                            |
| (                       | M.     | Mess.        | )            |               |      | •   |    |    |     |     |     |     | Messicana.                                             |
| (                       | M.     | Musu         | l.)          |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Musulmana.                                             |
| (                       | M.     | <i>Or.</i> ) |              |               |      | ,   | •  |    |     |     |     |     | Orientale.                                             |
| (                       | M.     | Pers.        | ).           |               |      |     |    |    |     |     |     | ,   | Persiana.                                              |
| (                       | M.     | Peru         | .)           |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Peruviana.                                             |
| (                       | M.     | Rabb.        | )            |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Rabbinica.                                             |
| (                       | M.     | Scand        | (. )         |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Scandinaya.                                            |
| (                       | 11/1 . | Siam.        | )            |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Siamese.                                               |
| (                       | M.     | Sir.)        |              |               |      |     |    |    |     |     |     | •   | Siriaca.                                               |
| Ì                       | M.     | Slav.        | )            |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Slava.                                                 |
| (                       | a p    | riv.)        | •            |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Alfa privativa dei                                     |
| Ì                       | ·      |              |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Greci.                                                 |
| (                       | Astı   | Ind.         | )            |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Astronomia Indiana.                                    |
| Ì                       | Bib    | l. Orie      | nt.          | )             |      |     |    |    |     |     | . / |     | Biblioteca Orientale                                   |
|                         |        |              |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | di Herbelot.                                           |
| (                       | Hor    | ·. Apo       | <i>ll.</i> ) |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Horus Apollo.                                          |
| (                       | Icon   | nol.         |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Iconologia.                                            |
| (                       | Rac    | l.).         |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | Horus Apollo.<br>Iconologia.<br>Radice tratta dal gre- |
|                         |        |              |              |               |      |     |    |    |     |     |     |     | co o dal latino.                                       |
| (                       | V.     | o Vec        | 1.)          |               |      |     |    | •  |     |     |     |     | Vedi.                                                  |
| ,                       |        |              | -            |               |      |     |    |    |     |     |     |     |                                                        |

NB. Per non ripetere lo stesso nome, quando trovasi sotto diversi significati, abbiamo separato gli articoli con una —, e li abbiamo numerati nel seguente modo: 1 —, 2 —, 3 —, 4 —, ecc., ecc.

# DIZIONARIO

### DELLA FAVOLA

#### MITOLOGIA UNIVERSALE.

A (Mit. Egiz.) Questa lettera era un geroglifico presso gli Egizj, i quali, per primi caratteri usavano, o figure di animali, o segni che ne dinotavano qualche proprietà. Credesi che questa rap-presentasse l'ibi, per l'analogia della forma triangolare dell'A con l'andamento triangolare di quest'uccello. Epperò, quando i caratteri fenicj, che si attribuiscono a Cadmo, furono adottati nell' Egitto, la lettera A vi fu ad un tempo un carattere della figura simbolica consacrata alla religione, e dalla scrittura usata nel commercio della vita. I Greci la consideravano come un mal augurio ne' sacrifici, e i sacerdoti cominciavano con essa le minacce che facevano in nome degli dei.

AAIN-EL-GINUM, o la Fontana degl' Idoli ( Mit. Maom. ), antica città dell' Affrica, nella provincia di Chaus, regno di Fez. Era celebre per un tempio situato nel suo ricinto presso di una fontana dove gli adoratori d'ambi i sessi celebravano in certe stagioni dell' anno delle feste notturne. I fanciulli che procedevano da queste misteriose e fortuite nnioni erano reputati sacri, ed allevati dai sacerdoti nel tempio. Le donne che vi avevano passata la notte venivano divise dai loro mariti per un anno. Questo tempio fu distrutto dai Maomettani. Ortelio chiama questa città Manlisnana.

AAKBÈ e DIEMBET (Mit. Maom.), sono i luoghi ove, dice la Sonna musulmana, il Demonio appari ad Abramo, ad Agarie ad Ismaele, per tentare di distoglierli dal sagrificio che Dio aveva ordinato ad Abramo di fargli di suo figlio. I pellegrini, andando alla Mecca, ed al loro ritorno, gettano in questi luoghi sette pietre, maledicendo il demo-

nio, e dicendo ogni volta: « Iddio è

« grande ! »

AALIA (Ahalya) (Mit. Ind.), dea, sposa di Gandama, concubina di Devendren, il Giove indiano.

AARIMANE, AHARIMAN, AHERIMAN, O AHRIMAN (Mit. Pers.), il cattivo principio, l'autore del male, che si oppone ad Oromaze, e distrugge spesso l'effetto delle sue buone intenzioni, o piuttosto la notte, o la stagione nella quale il sole si allontana ed i suoi raggi feriscono obliquamente la terra. Fu pure confuso con Plutone. I pesci, i ret-tili sotterranei erano consacrati a lui, ed onoravasi particolarmente, dice Plutarco, mescolando la pianta omomi polverizzata, col sangue di un lupo, e portando quest' offerta in antri profondi ove non entrasse mai raggio di sole. Aherman è il nome di un demonio maschio: parocchè la mitologia ammette tra i demonii una differenza di sesso. Gli antichi romanzi della Persia narrano maraviglie della montagna Aherman, nella quale radunavansi i demonj per ricevere gli ordini del loro principe, e da dove partivano per andare ad esercitare le loro maleficenze in tutte le parti del mondo. Ormuzd ha promesso che alla fine del mondo le opere di Ahriman saran-

AAR-TOYON, capo misericordioso, l'autore della creazione, secondo gli Yakont, popolazione della Siberia; Dio potentissimo; come pure sua moglie; che chiamano Kubey-Khatun, Risplendente di gloria. — Viagg. di Billings, nel Nord della Russia asiatica.

no distrutte dai tre profeti che nasceranno

da una semenza serbata in una piccola sorgente di acqua, il cui luogo non è chia-

ramente indicato. - Vedi ARIMANIUS.

AB, l'undecimo mese dell' anno civile degli Ebrei , e il quinto del loro anno religioso che principiava nel mese Nisan. Il mese Ab corrisponde alla luna di luglio, vale a dire ad una parte di questo mese, e del principio d'agosto. La sua durata è di trenta giorni. Gli Ebrei digiunavano nel primo giorno di questo mese, in memoria della morte d' Aarone, e nel nono, per rammentare l'incendio del tempio di Salomone per opera de' Caldei, e quello del loro secondo tempio per opera de' Romani. Egli fu pure in un tal giorno che gli esploratori, di ritorno da Canaan, avevano eccitato il popolo a ribellione, e che Adriano aveva proibito loro di abitare Gerusalemme, o anche di fermarsi in qualche distanza per contemplarne le rovine e deplorarne la distruzione. Nel 18 dello stesso mese digiunavano ancora, perchè fu in quella notte che vennero rapite le lampade del santuario, sotto il regno d'Achaz. In generale, le calamità sopravvenute agli Ebrei in quel mese, posson farlo considerare come la loro quaresima, o mese di digiuno.
ABA, o ABE, città della Focide, così

chiamata dal nome di Abante, figliuolo di Linceo e d' Ipermestra. Un' altra ve ne su nella Licia, ov' era un tempio di Apolline. - Paus. 1. 10, c. 35. -

Strab. l. 10, init. ABABIL (Mit. Maom.), uccello fa-voloso, del quale trattasi nell'Alcorano, ma la cui natura e qualità cagionano grandi controversie fra i dottori maomettani.

\* ABADDIRI. S. Agostino parla di alcune divinità Cartaginesi appellate Abaddires o Eucaddires. Il vocabolo Abaddir viene dal linguaggio fenicio e significa Pietra Sferica, onde dai critici si crede comunemente che questi Iddii corrispondessero ai Betili di alcuni popoli, ossia ad alcune pietre che si credevano fornite di anima e che venivano consultate da alcuni fanatici come oracoli. Pare ad alcuni che i Cartaginesi abbiano tolto questo culto dai Cananei, i quali adoravano la pietra che Giacobbe unse coll' olio, dopo che gli aveva servito per guanciale la notte in cui egli ebbe la sua visione. - Costume ant. e mod.

ABADDON, il re delle cavallette, l'angelo d'abisso, l'angelo esterminatore. -- Rad. Abad, perdita.

1. ABADIR, o BETILE, nome della pietra che Opi o Rea, moglie di Saturno, fasciò allorche partori Giove, per presentarla al marito, il quale divorava tutt' i suoi figli maschi, per timore che non gli togliessero il trono, o perchè avea convenuto con gli altri Titani, suoi fratelli maggiori, che gli cederebbero il trono paterno, purchè non lasciasse in vita alcun suo figlio maschio, onde non ne disputasse loro l'eredità. Rea aveva bagnato nel suo latte la pelle di capra che le servi a fasciare quella pietra; le goccie che ne caddero formarono la via lattea. Saturno divorò quella pietra sul monte Taumasio in Arcadia. Metide gli diede un vomitivo, che gliela fece recare: fu conservata di poi nel tempio d' Apolline in Delfo, ed ogni di, ma principalmente le feste, solevasi bagnare d'olio e coprirla di una lana particolare, I Siri l'onoravano di un culto speciale. Fu mal a proposito confusa questa pietra col Dio Terme, giacche non era meno venerato sotto la figura d' un pinolo o d' un tegolo, che sotto quella di una pietra. - Priscianus l. 5. - Servius in 1. 3 An. - Voss. de Theol. Gent. 1. 6, c. 39. - Esiod. Teog. - Ovid. Fast. l. 4. — Apollod. 1, c. 3.

\* Varrone, Cicerone e S. Agostino,

hanno osservato che per allusione al Tempo che divora ogni cosa, fu detto che Saturno divorava i propri figli tosta che erano nati; imperocchè Saturno presso i Latini, e Gronos presso i Greci, significava il Tempo. — Varr. de ling. lat. 1. 4, c. 10. - Cic. de Nat. Deor. l. 2, c. 24. - Aug. de Civit. Dei

l. 6 , c. 8.

2. - Abadir era pure un nome appellativo, che davasi presso i Cartagi-nesi agli dei più grandi e più considerabili, per distinguerli dagli dei comuni; giaoche Ab, addir, parole fenicie, significano Padre magnifico. - S. Agostino.

ABAKUR (Mit. Scand.), uno de'ca-valli di Sunna, dea del Sole. — Mitol. de' popoli del Nord. 1794.

ABALUS, isola del mare Germanico, ove l'ambra colava dagli alberi. Quando un uomo annegavasi su le coste di quest'isola, e che non se ne poteva trovare il corpo, si offrivano durante cinquanta anni dei sacrifici espiatori alla sua ombra. - Plin. 37, c. 2.

ABAN ( Mit. Pers. ), l'angelo delle arti liberali e meccaniche, accondo i

Guebri. - Chardin.

ABAND, regina delle donne bianche o spettri che appariscono nei boschi e ne' prati, e alle volte anche nelle scuderie, ove entrano con delle candele accese, dalle quali lasciano cadere delle goccie sui crini de' cavalli ; che pettinano e intrecciano con molta proprietà,

ABANO. - Vedi Apone.

1. ABANTE, dodicesimo re degli Argivi, figliuolo di Linceo e d'Ipermestra, e secondo altri di Belo. Ebbe da sua moglie Ocalea due figli, Preto e Acrisio, e su avo di Perseo. Rese florido il regno: fabbricò Aba nella Focide, circa 14 secoli prima di quello di Augusto, ed Argo Pelasgico nella Tessaglia; condusse gli Abanti nell'Eubea, e vi s' impadroni di molti paesi. Amava con trasporto la guerra, e sapeva farsi temere per modo, che quando, dopo la morte di lui, gli abitanti de' paesi conquistati ribellavansi, al solo aspetto del suo scudo ritornavano all' obbedienza. Dal nome di lui, i re suoi successori furono chiamati Abantiadi.

\* Alcuni gli attribuiscono l'invenzione degli scudi, il che non può essere, perchè suo padre gliene aveva già dato uno, quand'ei gli recò la notizia della morte di Danao suo avo, e suo perse-cutore. Forse sarà stato l'inventore di una qualche specie particolare di scudi. - Paus. 2, c. 16; l. 10, c. 35. -

Igino, fav. 170, 173, 244. — Apollod. 2, c. 5. — Millin, Diz. 2. — Figliuolo di Ippotoone, e di Melanina o Melania, che alcuni autori chiamano Metanira: altri dicono che fosse figlio di Celeo e di Meganira. Essendo ancora fanciullo ebbe dispiacere che sua madre avesse accolto nella sua capanna Cerere, la quale andava in cerca di Proserpina; e nel vedere la dea a bere ingordamente la bevanda che le aveva presentata Meganira, si rise della sua avidità, per cui Gerere, irritata da un tale disprezzo, lo cangiò in uno stellione o lucertola, gettandogli in dosso il resto della bevanda, da cui ovunque fu tocco resto coperto di macchie, onde procurò poi sempre di nascondersi alla vista degli nomini. ( Ovid. Metam. lib. 5.) Chi uccideva uno di questi animali oredeasi di fare cosa grata a Cerere. Credesi lo stesso che Stelle, per la qual cosa Linneo ha dato alla lucertola macchiata il nome di Lucerta

3. - Figliuolo d' Issione e della Nuvola, Centauro e buon cacciatore di cinghiali. Nella battaglia avvenuta alle nozze di Piritoo e di Deidamia, si salvo colla fuga dal furore de' Lapiti, che lo avrebbero ucciso. (Ovid. Met. lib. 12). Esiodo lo pone alla testa di quelli che egli nomina, in numero di ottanta.

4. - Celebre indovino, al quale i Lacedemoni innalzarono una statua nel tempio di Delfo, per aver reso dei se-

gnalati servigi a Lisandro. - Paus. 10.

5. - Figlio di Eurimadante, uno dei principali Greci che furono uccisi la notte del conflitto di Troja, il di cui scudo fu appeso da Enea alle porte del tempio d' Apollo in Azzio col motto:

Æneas hæc de Danais victoribus arma:

A' Greci vincitori Enea levollo, Ed a te'l sacra, Apollo...

6. — Uno de' compagni d' Enea nel suo viaggio d' Italia; peri nella procella che getto i Trojani ai lidi di Car-

tagine. - Eneide lib. I.

7. - Valoroso Toscano che condusse ad Enea un soccorso di seicento uomini di Populonia, e 300 d'Elba, contro Turno, e fu ucciso da Lauso, figliuolo

di Mezenzio. — Virg. En. lib. 10. 8. — Figliuolo di Melampo e padre di Lisimaco, da cui Talao ebbe cinque figli: Adrasto, Partenopeo, Pronatte, Mecisteo ed Aristomaco, oltre una figlia, per nome Erifile, che sposò poi Anfiarao. — Apollod. lib. 1, c. 25. 9. — Figliuolo di Nettuno e di Are-

tusa, figlia d'Erileo, o piuttosto d' E-spero. Da lui l'isola d' Eubea ricevette il nome d' Abantide. — Igin. f. 157. 10. — Figlinolo di Erimante, ucciso da Diomede sotto Troja.

11. - Seguace di Perseo, che uccise Pelate nel combattimento accaduto alle nozze di questo Eroe. - Ovid.

\* r. ABANTI, popoli d' Eubea, che sotto la condotta di Elefenore andarono

all'assedio di Troja. — Iliad. lib. 2.

\* 2. — Popoli del Peloponneso, che fabbricarono la città di Aba nella Focide, e che traevano il nome da Abante loro capo. Vuolsi che gli Abanti fossero bellicosi, e che non lasciassero crescere i capelli che dietro il capo, per non dare in faccia alcuna presa ai loro nemici. Avevano preso quest'usanza da' Cureti, così chiamati a motivo della loro tonsura. - Strab. lib. 10. - Ovid. Met. lib. 15.

ABANTIADE, nome patronimico di Perseo, nipote d' Abante re degli Argivi, dal quale i re d'Argo furono pure chiamati Abantiadi. - Siccome vi furono molti eroi del nome di Abante, così i loro successori trovansi, ne' poeti, chia-

mati Abantiadi. - Ovid.

\* 1. ABANTIDE, in latino Abantias o Abantis, è la parte dell' Euben che occuparono gli Abanti allorchè si furono ritirati dalla Focide, ove avevano fabbricato la città d'Aba. - Paus. l. 5, c. 22. \* 2. — Chiamasi pure Abantide una regione dell' Epiro che fu abitata dagli Abanti, allorche dopo la guerra di Troja furono gettati dalla burrasca nella Tesprotide, — Id. Ibid.

ABANZIA, nome patronimico di Danae e d'Atalanta, entrambe nipoti d'A-

bante re degli Argivi. - Ovid.

ABARBAREA, una delle Najadi. Bucolione, figlio primogenito di Laomedonte, re di Troja, la sposò, e ne ebbe due figli, Esepo e Pedaso, che furono uccisi da Eurialo. — Iliad. lib. 6.

\* ABARBELEE, nome di alcune ninfe;

forse le stesse che le Abarbaree.

1. ABARI, samoso Scita, figlio di Suete, che per avere cantato il viaggio d' Apolline nel paese degli Iperborei fu fatto gran sacerdote di questo Dio, e ricevette da lui, oltre allo spirito profetico, una freccia d'oro su la quale attraversava l'aria. Egli pretendeva di poter guarire con parole magiche le malattie. Diceasi che sapeva predire i terremoti, e far cessare le peste e le procelle. Abari fece a Lacedemone dei sacrifizj si efficaci, che quel paese, molto esposto alla peste, non ne fu mai afflitto di poi. Dicevasi di lui che viveva senza pigliare nutrimento. Gli fu attribuita la costruzione del tempio di Proserpina Conservatrice: e aggiungevasi che avendo egli fatto delle ossa di Pciope una statua di Minerva, la vendette ai Trojani, che su la di lui parola la credettero venuta dal cielo, d'onde l'avesse ajutata a discendere. È questo il celebre simulacro chiamato poscia Palladio. — Erod. 4, c. 36. — Strab. 7. — Paus. 3, c. 13.

2. — Seguace di Fineo, che fu ucciso da una gran tazza gettatagli incontro da Perseo in una rissa insorta nelle nozze di lui con Adromeda. Questo Abari è soprannominato Caucaso, probabilmente

perchè era di que' contorni. — Met. l. 5. 3. — Uno del partito di Turno contro Enea. Fu ucciso da Eurialo mentre col suo caro Niso attraversava il campo ne-

mico. - Eneid. 1. 9.

ABARICEDI (Mit. Ind.), l' Inesprimibile, uno de nomi di Parabrama.

ABARIMONE, provincia della Scizia, presso il monte Inaus, i cui abitanti avevano il pollice de' piedi nel talone, e non potevano respirare altr'aria che quella del loro paese. — Plin. 7, c. 2.

ABASTRO, preso falsamente da alcuni per Alastore, era uno de' cavalli di Platone. — Claud. de raptu Proserp. l. 1, v. 286. — Bocc. Geneal. Deor. — L. Gyrald. de Mus. Libellus. — Vedi METEO e NONIO. 1. ABATO, uno dei cavalli di Plutone.
2. — Grande scoglio separato dall'isola di File nel Nilo, ove conservavasi il sepolero d'Osiride in un tempio a lui dedicato. I soli sacerdoti avevano diritto di penetrarvi. Altri danno questo nome ad un'isola situata in mezzo al lago

Meri. - Fars. 1. 10, v. 323.

ABATONE, cioè inaccessibile. I monumenti ed i trofei erano risguardati come cose sacre, che non era permesso di toccare. Artemisia, avendo vinti e soggiogati i Rodj, fece innalzare nella loro isola due statue, di cui l'una che la rappresentava, batteva con delle verghe l'altra rappresentante Rodi. Questi, avendo in seguito ricuperata la loro libertà, e non osando distruggere quel monumento, lo fecero circondare con un edificio che ne impediva la vista, e che chiamarono Abaton, perchè rendeva quel luogo inaccessibile.

ABAZEE, feste o cerimonie stabilite da Dionigi, figlio di Capreo e re d'Asia. Dicesi che furono così dette dalla parola greca Abakein, star zitto, perchè celebravansi in un profondo silenzio.

bravansi in un profondo silenzio.

ABBA (Mit. Ind.), nome che danno all'Essere Supremo alcuni isolani vicini

alle isole Filippine.

ABBONDANZA ( Iconol. ), divinità al-legorica che, al dire di Ovidio, segui Saturno, allorche Giove lo cacció dal trono. Essa non ebbe presso gli antichi nè tempio, nè altari. - Si dipinge sotto le sembianze di una giovin ninfa, piuttosto pingue e fresca, di colorito vivace, con una ghirlanda di diversi fiori in capo, e con una veste verde ricamata in oro. Nella mano destra ha il corno d' Amaltea, e n'ella sinistra un fascio di spighe cadenti alla rinfusa. Sopra una medaglia di Trajano vedesi con due corni invece di uno; un' altra di Antonino la rappresenta in piedi con le mani stese sopra ceste di fiori e di frutti. Alle volte è rappresentata da un'Opi, la stessa che Cerere. Sopra una medaglia di Pertinace vedesi con due spighe di grano nella destra, mentre con la sinistra allarga la sua veste scoprendo il petto, per dimostrare che è la sorgente di tutte le ricchezze. Sovra un'altra medaglia d' Eliogabalo, vedesi col piè destro appoggiato su d' un globo, ed ha nelle mani un corno rovesciato, dal quale cadono in copia monete d'oro e d'argento, emblema della prodigalità piuttosto che dell' abbondanza. Molt' altre medaglie antiche le danno una corona di fiori, un fascio di spiche d'ogni sorta di grani, e pongono a' suoi piedi

e sul suo capo un moggio, di cui escono delle spighe ed un papavero, per dimostrare l'attenzione del principe a mantenere l'abbondanza e la sicurezza. Talvolta vi si vede una nave, che dinota l'importazione de' grani dai paesi esteri. In generale, il caduceo posto fra le spighe di granaglie dimostra su le medaglie l'abbondanza, che è una conseguenza della pace. La statua dell' Abbondanza che vedesi nel gabinetto del Campidoglio ha una borsa nella destra ed un corno nella sinistra. Alcune imperatrici sono state rappresentate sotto l'aspetto dell' Abbondanza. ( Ant. expl. t. 1). Il corno d'abbondanza su le medaglie è uno degli attributi del Genio. Secondo alcuni questo corno è quello di Acheloo; secondo altri quello della capra Amaltea.

ABBONDANZA MARITTIMA, donna che con la mano destra tiene un timone, con la sinistra le spighe. - Cesare Ripa. ABDA (Mit. Arab.), uno degli idoli

de' Madianiti, secondo gli autori arabi-1. ABDAL ( Mit. Orient. ), nomo tra-sportato dall' amor di Dio, che sa delle cose straordinarie. Fra i Maomettani e gl' Indiani vi sono molti di questi entusiasti, che sono riputati santi dal volgo. 2. - (Mit. Maoin.). E pure il nome di un sacerdote, d'ordine inferiore, presso Tartari Maomettani. E desso che fa l'operazione della circoncisione, sotto gli occhi e dopo la benedizione dell'Akune o Agun, vale a dire gran sacerdote.

ABDALLAH (Habdallah), nome ebraico di una cerimonia che praticasi ogni sabbato presso gli Ebrei, verso sera. Tosto che veggonsi comparire su l' orizzonte le stelle, ciascun padre di famiglia fa accendere un torchio od una lampada a due stoppini, benedice una cassetta piena di aromati, ed un bicchiero di vino, cantando o recitando qualche preghiera: si odora il tutto, si spande un po di vino, ciascuno ne assaggia, indi si separano augurandosi una buona settimana. Questa cerimonia chiamasi Abdallah, separazione, perchè serve a separare il sabbato della settimana entrante.

\* ABDARA, in latino Abdera, antica città della Spagna fabbricata dai Cartaginesi nella Betica, sul lido del Mediterraneo, nel paese chiamato ora regno di Granata. - Plin. l. 3, c. 1. - Strab.

1. 3. — Ptolem. Geogr. 2, c. 4.
\* I. ABDERA, sorella d' Ercole, a cui molti attribuiscono la fondazione della città di un tal nome della Tracia. -Millin Diz.

Vol. I.

2. - Città marittima della Tracia fondata da Abdera, sorella di Diomede e, secondo altri, da Ercole, in onore del suo amico Abdero. Gli antichi hanno attribuito agli Abderiti un carattere di stupidezza che non combinasi col loro amore per la poesia, la musica e la declamazione delle tragedie; di cui n' è prova la malattia dalla quale fui affetta tutta la città dopo una reppresentazione dell' Andromeda di Euripide, che non cessò se non coi freddi dell' inverno. Luciano ne ha piacevolmente descritto i sintomi. Questa città fu patria di Democrite, consciuto pel risò filosofico che destavano in lui le umane stoltezze; di Anassarco favorito di Alessandro, e di Protagora, celebre sofista.

Gli abitanti avevano il barbaro costume di sagrificare, per la comune salvezza; alcuni infelici cittadini, che ammazza-vano a colpi di pietra. Una prodigiosa quantità di ratti e di rane, che venne impensatamente a moltiplicarsi, li costrinse ad abbandonare la loro città ed a ritirarsi nella Macedonia. - Mela 2;

c. 2. - Solino.

ABDERO, figliuolo d' Erimo, nato nella città di Opunte nella Locride, fu amico d' Ercole e suo compagno d'arme. Dopo avere rapito le cavalle di Diomede re di Tracia, l'eroe, informato che i Bistonii, sudditi di quel principe, avevano pigliato le armi, diede le cavalle in custodia al giovine Abdero mosse contro i suoi nemici e li estermino. Ma al suo ritorno ebbe il dispiacere di vedere che le cavalle avevano divorato il suo favorito. Ercole, per consolarsene, lo fece seppellire con solennità e fabbrico una città presso al suo sepolero, alla quale diede il nome di Abdera. - Apollod. 2, c. 22. - Filostr. 2, c. 25. - Vedi Diomeder - \* Alcuni, secondo Igino, hanno considerato Abdero come un servo di Diomede, ucciso da Ercole perche ricuso di dargli i cavalli del padrone. - Millin. Diz.

ABDEST ( Mit. Maom.), prima ablu-zione de' Turchi. Il loro legislatore non fece che rimettere in vigore questa cerimonia cha era in uso lungo tempo prima di lui presso i discendenti d' Ismaele. I Maomettani sono persuasi che quest'acqua purifica tutte le macchie dell' anima e del corpo. L'abdest si fa innanzi entrare nella moschea per apparecchiarsi alla preghiera ed alla lettura dell' Alcorano. Si lavano dapprima le mani e le braccia, indi la fronte, il capo al dis-sopra, le orecchie, il volto, i denti, le nari al disotto ed i piedi. Ma, d'inverno, e ne tempi periodici delle donne, si contentano di indicare questi luoghi con segni esterni. Maometto, che seppe prevedere tutto, regola pure per questa prima abluzione la quantità d'acqua di

cui devesi far uso.

\* ABDOLONIMO, agricoltore o giardiniero disceso del sangue de' re di Sidone, mentre trovavasi ne' campi a lavorare per guadagnarsi la vita, fu chiamato da Alessandro il Grande per farlo salire sul trono di Sidone, occupato da prima di Stratone, che Alessandro ne aveva scacciato. — Justin. l. 11, c. 10.— Quint. Curt. l. 4, c. 1.— Diod. Sicul. l. 17.

\* ABEATI, nome degli antichi abitanti della città di Abea o Abia, nella Messenia, che non si debbono confondere con quelli della città di Aba, nella Focide, che chiamavansi Abanti. — Paus.

1. 4, c. 30. - V. ABIA.

ABELE E CAINO ( Mit. Maom. ). Ecco la storia di questi due figlinoli di Adamo, come viene raccontata dai Musulmani, fondati su li antichi Rabbini. Eva partori da prima Caino ed Aclima sua gemella, e in seguito Abele e la sua gemella Lebuda. Quando questi figli furono in pubertà , Adamo volle dare per moglie a Caino la gemella d'Abele, ed a suo fratello quella di Caino. Ma quest' ultimo, malcontento della deter-minazione di Adamo, perche Aclima era assai più bella che Lebuda, espose che essendo cresciuti entrambi nel medesimo seno, era cosa naturale di unirli. Adamo gli disse che così aveva ordinato il Creatore. « Dite piuttosto ripiglio « Caino, che amate mio fratello più di « me. » Il padre del genere umano, che vide con dispiacere questo primo seme di gelosia, propose che si facesse un sacrificio, e che colni la cui offerta fosse meglio ricevuta dovesse avere per isposa Aclima. I due fratelli acconsentirono alla proposta; ma Abele era sinceramente disposto ad accettare in isposa la sua sorella gemella, se Dio non aggradiva il suo sacrifizio, mentrechè Caino aveva risoluto nel suo cuore di non cedere Aclima, qualunque fosse l' evento. Ognuno sa quale fu la sorte di questi due sacrifizii. Traviato dalla collera e dall' invidia, Caino concepì l' atroce progetto di uccidere suo fratello, ma non sapeva come fare. Il Demonio, che errava continuamente intorno ai nostri primi parenti, gli facilitò i mezzi di eseguire il suo delitto; pigliò la figura di un uomo, e si presentò a Caino con

sopra una pietra, e pigliando coll'altra mano un' altra pietra, gli schiacciò la testa. Questa lezione infernale produsse il sno effetto. Caino avendo spiato l'istante in cui suo fratello fosse addormentato, s' armo di una grossa pietra e uccise Abele lasciandogliela piombare sul capo. L' imbarazzo di Caino, dopo avere commesso questo fraticidio, non fu meno grande che non o fosse innanzi commetterlo. Trattavasi di tenerlo occulto: ma come nascondere il corpo di Abele? Caino lo involse in una pelle di bestia, e per quaranta giorni se lo portò su le spalle ovunque andava. Finalmente l'infezione del cadavere l'obbligò a deporto di tempo in tempo; e allora gli necelli di preda e gli animali carnivori se ne avvicinavano e ne distaccavano sempre qualche pezzo. Questo mezzo non era però sufficiente, egli ne cercava un altro, quando un giorno gli vennero veduti in aria due corvi che si battevano. Essendone cadato morto ano, l'altro volà a terra, fece una fossa col becco e colle ugne, e vi nascose il corpo del suo nemico. Caino conobbe allora ciò che doveva fare; ma, dopo avere seppellito Abele, non fa più tranquillo di prima. La sua anima era in preda ai rimorsi; e temendo per se medesimo il destino che avea fatto subire a suo fratello, si mise a correre pel mondo, me-nando una vita errante e infelice. Fu ucciso da un suo nipote, il quale, avendo la vista debole, lo piglio per un animale selvaggio.

ABELLIONE (Mit. Celt.), antico Dio dei Galli nel paese di Commingio. Vossio crede che sia il Sole, così chiamato da Belo o Beleno, I Cretesi lo chiamavano Abelios. — Vedi BELENO.

ABENDA, città della Caria, i cui abitanti furono i primi ad innalzare templi in onore di Roma. — Tit. Liv. 45, c. 6.

Abeo, sopranome d'Apolline, da un ricco e magnifico tempio che aveva in Aba, città della Focide, consacrata tutta a quel Dio. — \* Serse la fece incendiare e ne furono rovinati gli avanzi dai Tebani nella guerra contro i Focesi. L'Oracolo di questo tempio era uno de' più celebri, e contava un' antichità più remota ancora di quello di Delfo; fu uno di quelli che Creso spedi a consultare. Adriano sulle rovine dell' antico ne fece costruire uno nuovo, che sebbene meno grande, conteneva nulladimeno le antiche statue d'Apollo, di Diana e di Latona. — Millin. Diz.

di un uomo, e si presento a Caino con ABEONA ed ADEONA, divinità romane, un uccello nelle mani: pose l'uccello che, secondo Sant Agostino, presiede-

vano ai viaggi; la prima, alla partenza | e l'altra all'arrivo, da abire ed adire.

— S. Agost. Citt. di Dio, l. 4.

ABERIDE, figliuolo di Celo e di Ve-sta; credesi lo stesso che Saturno.

ABERRIGENI. - Vedi ABORIGENI. ABESTA ( Mit. Pers. ), libro che i magi di Persia attribuiscono al patriarca Abramo, che credevano lo stesso che

Zerdust o Zoroastro. Questo libro è la spiegazione o commentario di due altri chiamati Zend e Pazend. Questi tre volumi uniti insieme, comprendono tutta la religione de' magi, o adoratori del fuoco. La tradizione di questi magi, riferisce che Abramo leggeva questi libri in mezzo alla fornace ove Nemrod lo

aveva fatto gettare.

ABI, nipote di Gorgori, re de' Cureti, popoli che abitavano il paese che ora chiamasi Galizia; giunto alla corona, unt con delle savie leggi i suoi popoli ancora barbari, insegno loro a coltivare la terra, sostitui un nutrimento più dilicato alle carni selvatiche ch' egli detestava, perchè non ne aveva trovate altre allorche fuggiva nei boschi per sottrarsi alla collera del suo avo; vietò a' suoi sudditi ogni impiego servile, e li divise in sette città. La corona su per molti secoli ereditaria nella sua famiglia -Giust. 14, c. 4. - Vedi Gorgori.
Abia, figliuola d' Ercole, sorella e

nutrice d' Illo. Fece sabbricare a sue spese nella città d'Ira in Messenia un tempio in onore d' Ercole, la qual cosa piacque cotanto a Cresfonte, uno dei discendenti d' Ercole, che per onorarla cambio il nome d'Ira in quello d'Abia: Era questa città situata a 70 stadii lungi da Feris, chiamata ora Cheramide, e pare sia Caramada nella Morea. Fu una delle sette città promesse da Agamennone ad Achille. - Iliad. 1. 9.

ABICHEGAM. - V. ABISCEGAM.

ABIDA, dio dei Calmucchi, creduto lo stesso che l'Isuren degli Indiani. Nell'istante della separazione dell'anima dal corpo, questo dio viene a trarla seco. Se è pura d'ogni macchia, le permette di innalzarsi verso il cielo; se ha commesso dei peccati, il suo soffio la purifica. Questo dio dà altrest alle anime la libertà di ritornare in un corpo animato, sia d'uomo, sia di bestia. La sua dimora è nel cielo a levante; egli vi gode di un profondo riposo.

ARIDENO, soprannome di Leandro. -

Ovidio Er. 18.

\* 1. ABIDO, città dell' Asia minore o della Natolia, che non esiste più, e

poeti greci e latini. Fu fabbricata dai Milesini su le sponde dell' Ellesponto, dirimpetto a quella di sesto che esiste ancora e che trovasi in Europa, benchè non ne fosse lontana che circa una mezza lega. Fu patria di Leandro, a-mante d' Ero. — Fars. 2. 2. — Ve n'era un'altra di questo

nome in Egitto, dov' era il famoso tempio d'Osiride, e dove Memnone faceva il suo ordinario soggiorno. - Plut. de

Iside.

ABIENT, popoli della Scizia vicini ai Misj della Tracia. Questi Sciti furono mal a proposito confusi in Omero con gli IPPOMOLGHI. Questi, che erano anche chiamati GALATOFAGI, nutrivansi principalmente di latte di giumenta; avevano in orrore la guerra, ed amavano la giustizia. Fra gli Abieni altri, dicesi, vivevano nel celibato, ed altri reputavansi ad onore lo sposare un gran numero di donne. — Iliad. 13. — Strabon. l. 7. — Paus. l. 4, c. 30.

ABIGIT ( Abhigit ) ( Mit. Ind. ), sagrificio che un raja, o principe, è obbligato di fare per espiare l'uccisione di un sacerdote, commessa senza premeditazione, o senza conoscere a quale

classe apparteneva.

ABILA, montagna d'Affrica in faccia a Calpe, altro monte nella Spagna sullo stretto di Gibilterra. - Vedi COLONNE D' ERCOLE.

ABILITA' ( Iconol. ), una giovane vestita di bianco in atto di persona che ascolta attentamente. I snoi attributi sono il camaleonte e lo specchió.

ABILLIO, figlinolo di Romolo e di Ersilia, secondo alcuni. Suo padre lo chiamò dapprima Aollio. Plutarco dice che fu a motivo del gran numero d'abitanti che egli aveva radunati nella città. - Rad. Aolles, stivato.

ABIS ( Mit. Maom. ). Sacerdote Tar-

taro Maomettano.

ABISCEGAM ( Mit. Ind.), cerimonia particolare, che fa parte del Putsce o Poutche, il quale è una cerimonia dovuta giornalmente al culto delle divinità, e consiste nel versare del latte sul Lingam. Conservasi in seguito questo liquore con molta cura, e se ne da qualche goccia a' moribondi, per renderli meritevoli delle delizie del Cailassa (Paradiso). Questa cerimonia vien pure osservata in onore degli altri dei. Offron loro, di fatti, delle libagioni, li bagnano d'olio di coco, di butirro liquefatto o d'acqua del Gange; li fregano con olio e butirro tutte le volte che della quale fanno menzione quasi tutt' i l vanno a recitare delle preci o presentar

idoli sono neri, affumicati, e coperti di un fetido untume. - Sonnerat, viug-

gio nelle Indie.

ABITO (Iconol.). Le figure allegoriche distinguonsi principalmente dal modo con cui sono vestite. La Notte, per esempio, ha ordinariamente un mantello azzurro sparso di stelle. L'abito della Primavera, di color verde, sembra sparso di fori. L' Inverno, che riconoscesi dalla sua lunga barba, e dalla sua positura intirizzita, ha un abito foderato. Quello dell' Estate è di color isabella che è quello delle messi. L'Autunno ha un abito color d'aliva , o di foglie morte. Nei balli si danno ai Venti degli abiti di piume. Il Sole ha un manto d'oro, ed una capigliatura dorata; la Luna, un manto d'argento. Il Destino ha una veste azzurra sparsa di stelle. Il Tempo si suol vestire di quattro colori, per dinotare le quattro stagioni.

In quei balli , di cui il padre Menestrier da la descrizione, l'Orizzonte compari vestito metà di bianco, metà di nero, per dinotare il giorno, e la notte, che distinguono i due emisferi.

ABITUDINE ( Iconol. ), un uomo at-tempato, carico di molti strumenti, tutti propri alle arti, s'appoggia, camminando, con una mano ad un bastone, e coll'altra mano tiene un rotolo, con questo motto: Vires acquirit eundo. Una ruota che gira dinanzi a lui dinota ch'egli trae tutta la sua forza dall'azione.

ABLANA, nome di una possanza celeste, o di un buon angelo, secondo i Basilidi. - Antiq. expl. t. 11, p. 376. ABLEGMINA, parte delle viscere, che immolavansi agli Dei. - Festus. .

Vedi PROSECTA.

ABLERO, trojano uceiso da Antiloco.

- Iliad. l. 21, v. 142.

ABLUZIONE, cerimonia religiosa in uso presso i Romani, come una specie di purificazione, per lavare il corpo, o qualche parte di esso, prima del sacrificio.

Mit. Rabb. Gli Ebrei moderni lavansi il volto e le mani tosto alzati dal letto. Prima di questa abluzione non oserebbero toccare la minima cosa. Alcuni Rabbini pretendono che non si debba gettare per terra l'acqua che ha servito per l'abluzione, per timore che se qualcuno vi cammina sopra, ne contragga qualche macchia. Altri più scrupolosi ancora, hanno talmente esteso la necessità delle abluzioni, che hanno deciso essere un egual delitto si il mangiare il pane senza essersi lavato le mani, l

loro delle offerte, eppercio tutt' i loro | che l'avere commercio con una donna dissoluta. - Vedi ABDEST, GOUL, TA-

> Mit. Chin. L'ultimo giorno dell'anno il re di Tonchin va a bagnarsi nel fiume

con tutti i suoi cortigiani.

Mit. Ind. Il primo giorno del plenilunio del quinto mese dell' anno è solennizzato nel regno di Siam con una abluzione generale. I Talapoini lavano gli idoli con delle acque profumate; ma non lavan loro il capo: lo crederebbero una mancanza di rispetto. Dopo avere lavato gli idoli, rendon lo stesso officio al loro superiore. Questi religiosi son lavati alla loro volta dai secolari, ed il superiore medesimo riceve dalle loro mani un'altra abluzione. Anche nelle famiglie ognuno si lava, di modo che il più giovane rende sempre questo dovere ai maggiori. - Vedi GANGE.

Gli Indiani che abitano lungi dal Gange usano una specie di abluzione, che praticasi senza entrare nell'acqua. Colui che vuole lavarsi sparge nell'acqua sopra un certo spazio di terra, che corrisponde alla lunghezza del suo corpo, indi vi si stende sopra, e, in questa positura, recita le preghiere d'aso, e fi-nisce col baciare perfino trenta volte quella terra resa sacra dalle acque del Gange. Durante il tempo di questa cerimonia bisogna avere la precauzione di non muovere il piede destro; il che la

rende assai incomoda.

Mit. Affr. I Mori della costa di Ghi-nea si lavano ogni mattina in onore dei loro fetisci. Ne' di festivi, queste ablazioni costan loro maggior tempo, e maggiori cure. Dopo essersi lavati si fanno, con la stessa intenzione, delle striscie bianche sulla faccia con una terra assai somigliante alla calce.

\* ABOBA, uno de' soprannomi di Adone, che gli fu dato dagli abitanti di Perge, città dell' Asia, nella Panfilia.

- Hesychii Etymologicon.

ABONDA, che gli antichi Francesi chiamavano Dame Abonde, era, se-condo la credenza generale, la principale tra le fate benefiche, che andavan di notte nelle case e vi portavano ogni sorta di beni.

ABORIGENI, popoli che Saturno civilizzò, e condusse in Italia, ove si stabilirono ed insegnarono ad Evandro, che ne era re, l'uso dell'alfabeto, e la scrittura. Alcuni autori hanno creduto che fossero venuti dall'Arcadia, sotto la condotta d'Enotro, ed è per questo che Virgilio li chianva Enotrii viri. Vi sono poche etimologie più incerte di

quella che riquarda il nome degli Aborigeni: alcuni lo fanno derivare da Abhorrenda gens, popolo abbominevole, altri da ABERRIGENI, popoli vagabondi. — T. Liv. I, c. I. — Strab. 5, ecc. — Aur. Victor. — San Girolamo, da ab e da origo, senza origine.

ABOUBERRE. - Vedi ABUBERRE.

ABRACADABRA ( Mit. Pers.), nome che serviva a formare una figura magica alla quale attribuivasi la virtà di prevenir le malattie, e di guarirle. Le lettere di questo nome dovevan essere disposte nel seguente modo:

ABRACADABRABRACADABRABRACADA
ABRACADA
ABRACAD
ABRACAD
ABRACAD
ABRACA
ABRACA
ABRACA
ABRACA
ABRAC

Questa figura essendo principalmente composta del nome Abraca, lo stesso che Abracax, o Abraxas, che credevasi il più antico nome degli dei, era essa pure venerata come una specie di divinità presso i Sirj. — Vedi Abracax. Alcuni scrivono Abrasadabra.

CAX. Alcuni scrivono Abrasadabra.

ABRACALAN (Mit. Sir.), era, come
il precedente, il nome di una divinità
Siria, alla quale gli Ebrei attribuivano

certe proprietà.

ABRACAX, ABRASAX, o ABRAXAS (Mit. Pers.), divinità immaginata dai Basilidi, settari del principio del secondo secolo della chiesa: era, secondo essi, un dio sovrano, dal quale dipendevano molti altri dei, che presiedevano ai 365 cieli, ed ai quali attribuivano 365 virtù, una per ciascun giorno dell'anno: forse perchè le lettere di questo nome in caratteri greci, pigliate ciascheduna per una cifra, formano nella loro totalità il numero di 365. Saumasio pretende che fosse un dio Egizio, comunemente rappresentato sotto la figura d'un uomo armato di corazza, con uno scudo in una mano, ed una frusta nell'altra. Aveva la testa di re, e per piedi dei serpenti. Rappresentavasi pure alle volte sotto la figura d'Anubi, o d'un lione; altri lo prendono pel Mitra dei Persiani: ma ciò, che induce a credere che fosse una divinità Egiziana si è che vedesi ancora un gran numero di amuleti, sia lastre di metallo, sia

pietre scolpite, sulle quali havvi un Arpoerate seduto sul suo loto, con una frusta nelle mani, e colla parola Abrasax. Alcuni autori derivano il suo nome da Abros, bello, maestoso, e da sao, salvare: — Ant. expl. t. 2. — Vedi MITRA.

\* ABRADARA O ABRADATE, re di Susa nella Persia, marito della bella e virtuosa Pantea, che fu fatta prigioniera da Ciro in una vittoria ch' ei riportò sopra gli Assirj, e la cui virtù fu da questo principe rispettata. Abradara, in riconoscenza della generosità di Ciro verso la sua sposa, si diè in mano a quel monarca con le truppe alle quali ei comandava; ma ciò non gli fu di grande soccorso, poichè nella prima battaglia fu rovesciato dal suo carro e ucciso dal nemico. — Xenoph. Cyrop.

ABRAJACHE, nome di una possanza celeste, o di un buon angelo, secondo

i Basilidj. - Ant. expl. t. 2.

ABRAMO, o IBRAIM secondo gli Orientali (Mit. Maom. ). Il dotto Herbelot ci ha fatto conoscere le favole che si riferiscono ad Abramo. Nemrod, figlio di Canaan, aveva in Babilonia la sede del suo impero; questo principe vide in sogno una stella, la cui luce oscurava quella del sole. Consultati gli indovini, risposero tutti manimemente che doveva nascere in Babilonia un figlio che in poco tempo sarebbe diventato un gran principe, e del quale egli doveva temer molto, benche non fosse ancora generato. Spaventato Nemrod da questa risposta, ordinò incontanente che dovessero gli uomini separarsi dalle loro spose, e stabili una vigilanza di dieci in dieci case per impedire che si vedessero. Azar, uno de' primati della corte di Nemrod, inganno le sue guardie, e si riuni una notte con sua mo-glie chiamata Adna. All'indomani gli indovini si recarono da Nemrod, dicen-dogli che il fanciullo di cui era minacciato era stato concepito nella precedente notte. Questo avviso determino il principe a dare nuovi ordini perchè fossero diligentemente custodite tutte le donne incinte, e messi a morte tutti i figli maschi che ne nascessero. Adna, che i non dava alcun segnale di gravidanza, non fu custodita, di maniera che essendo vicina al parto andò in campa-gna per liberarsi del suo frutto. Ella si sgravò in una grotta, della quale chiuse con molta precauzione l'entrata; e ritornando alla città, disse che erasi sgravata di un figlio morto tosto che fu nato.

Adna nondimeno andava spesso alla [ grotta per visitare il figlio ed allattarlo; ma lo trovava sempre che succhiava la punta delle dita, uno de' quali gli porgeva del latte, e l'altro del mele. Sorpresa al vedere che la Provvidenza pigliavasi cura di nutrire suo figlio, non capiva in se dallo stupore e dalla gioja, quando s'accorse che egli cresceva in un giorno quanto gli altri fanciulli in un mese. Appena scorse quindici lune egli sembrava già un garzone di quindici anni. Egli non era ancora uscito dalla grotta, allorche Adna disse a suo marito che il figliaclo ch'ella aveva partorito, e che gli aveva fatto credere morto viveva, ed era dotato di una perfetta

Azar si recò alla grotta, e dopo avere esaminato ed accarezzato suo figlio, disse a sua madre di farlo venire alla città, essendo sua intenzione di presentarlo a Nemrod , e di dargli posto in corte. Adna andò a pigliare suo figlio verso sera, e lo fece passare per una prateria, nella quale pascevano diverse greggie. Abramo chiedeva i nomi di tutto ciò che vedeva; Adna rispondeva alle sue interrogazioni, e lo istruiva delle qualità e degli usi di tutti quegli animali. Abramo volle sapere chi aveva prodotto quelle diverse specie: - « Figliuol mio, rispose Adna, non c'è cosa al mondo che non abbia il suo creatore ed il suo signore, e che non sia sotto la sua dipendenza. » - « Chi mi ha dunque messo al mondo, e da chi dipendo io? » -« Da me. » → « E chi è il vostro signore? » — « Azar, vostro padre. » — « E il signore d'Azar? » — « Nemrod. » Egli volle sapere altresi chi era il signore di Nemrod; ma Adna vedendosi troppo incalzata, rispose che era cosa pericolosa il volerne sapere di più. Camminando Abramo di notte dalla sua grotta verso la città, gli vennero vedute in cielo delle stelle, tra le altre quella di Venere, che molti adoravano, e disse in sè stesso: « Ecco forse il Dio ed il s signore del mondo. » Ma dopo qualche riflessione: « Veggo, disse egli, » che quella stella tramonta e sparisce; » non è dunque questa il signore del-» l'universo. » In seguito esaminò egli la luna mentre era ancora in alto, e fu quasi per crederla il suo signore; ma avendola veduta passare sotto l'orizzonte come gli altri astri ne formò lo stesso gindizio. Finalmente trovandosi presso Babilonia al levar del sole gli venne veduta una gran moltitudine di persone prosternate che adoravano il padre del giorno. « Io lo crederei volontieri per » l'autore di tutta la natura, se non » m'accorgessi che esso declina e prende

» la via di tramontana come gli altri. » Allorchė Azar presentò suo figlio a Nemrod, quel principe, seduto su di un alto trono, era circondato da un gran numero di schiavi eletti, situati ciascheduno secondo il loro grado. Abramo domandò tosto a suo padre chi era quel personaggio che innalzavasi sopra gli altri. Gli fu risposto che era il signore di tutti quelli che gli stavano d'intorno. Abramo, vedendo che Nemrod era molto brutto, disse a suo padre : « Come è » mai possibile che colui che voi chia-» mate vostro Dio abbia fatto delle crea-» ture più belle di lui? » Questa fu la prima occasione che prese Abramo per disingannare suo padre dell'idolatria, ed annunziargli l'unità di Dio, creatore d' ogni cosa; che eragli stata rivelata. Questo zelo ch' egli dimostrò tosto gli concilio la collera di suo padre, e lo immerse nel seguito in grandi contese coi primati della corte di Nemrod, che ricusavano d'arrendersi alle verità che insegnava loro. Lo strepito di queste contese essendo finalmente giunto alle orecchie di Nemrod, questo principe superbo e crudele fece gettare Abramo in una fornace ardente, alla quale usci nondimeno sano e salvo. - Bibliot. Orient. - Vedi CALIL, RISURREZIONE.

ABRAX, uno dei cavalli dell' Aurora. Alcuni autori lo chiamano Labrax. ABRELLENO, soprannome dato a Giove.

- Ant. expl. t. 1. \* Abretano, soprannome di Giove, da Abretana, provincia della Misia, ove quel dio era molto onorato. Questa provincia prese il nome dalla ninfa Brettia o Bretia. Gli autori discordano sull' ortografia di Abretana, e perciò ancora su questo soprannome di Giove che scrivesi Abrettenus, Abrettimus, e Abrettanus. — Millin. Diz.

ABBEZIA, ninfa che diede il suo nome alla Misia, da cui Giove, che vi era adorato, fu pure soprannominato Abre-

ABRIZAN, ABRIZGHIAN (Mit. Pers.), festa che gli antichi Persiani celebravano nel decimoterzo giorno del mese Tir (settembre) con molte superstizioni. I Persiani Maomettani non hanno conservato di questa festa se non la sola aspersione di rosa, o di fior di melarancio, della quale si regalano scambievolmente nelle visite che soglion farsi in quel giorno, che cade ordinariamente verso l'equinozio d'autunno.

ABROCAITE, dalla molle chioma, epiteto d' Apolline. - Rad. Abros, molle; chaites, capigliatura. - Antol.

I. ABROCOME, medesimo significato, epiteto di Bacco. - Rad. Kome, chioma.

\* 2. - Figlio di Dario, era uno dei capi dell' armata di Serse suo fratello, allorche parti per la spedizione contro i Greci. Fu neciso al passaggio delle Termopili, dai soldati di Leonida re di Sparta. - Plut. in Cleomen.

\* ABRONE, storico greco, della città di Atene, il quale aveva composti molti libri su le feste ed i sagrifici de' Greci. Le sue opere, delle quali ci rimangono i soli titoli, sono citate da molti mito-

logici greci. - Suida.

Vi su un altro Abrone, figlio di Licurgo, del quale fa menzione Plutarco nelle opere filosofiche. - Orat. 10.

\* Abnonico, nobile ateniese, figlio di Lisiclo, che fu impiegato utilmente da Temistocle in molte negoziazioni. — Erodot. l. 8. — Tucid. l. 1.

Abrota, donna della Beozia, che Niso, uno de'quattro figliuoli d'Egeo, aveva sposata. Dopo la morte di questa sposa, Niso, per perpetuare la memo-ria della sua prudenza e della sua virtu, ordinò alle Megaresi di vestir sempre in avvenire come soleva vestire sua moglie. Plutarco racconta che le Megaresi avendo voluto discontinuare quest'uso, l'o-

racolo lo impedi loro. — Quæst. græc.

Abroto, immortale, epiteto d'Apollo. — Rad. A. priv., e brotos, mor-

tale. - Antol.

\*ABSTONE, madre del famoso Temistocle. — Plut. in Temist.

ABSEO, figliuolo del Tartaro, e della Terra. \* Uno dei giganti che tentarono di scalare il cielo, e che Giove precipitò nell' inferno. — Igino nella Pref. delle

ABSIRTIDI, isole del mare Adriatico, le più vicine alla Colchide, così chia-maté da Absirto ucciso da Medea sua

sorella. - Fars. 3.

ABSIRTO, o ASSIRTO, figliuolo d'Eete, e di una Nereide, e fratello di Medea. Gli autori non si accordano intorno al nome della madre; alcuni la chiamano Ipsia, altri Asterodia, Ecate, Idia, Neera, Eurilita. Quando Medea fuggi con Giasone, il quale aveva rapito il vello d'oro, il padre ordinò ad Absirto d'inseguirla con una porzione delle sue guardie, e di non ritornare senza di lei. Medea vedendosi inseguita da vicino fece dire a suo fratello che veniva rapita contro sua volontà, e che, s'ci nella notte

seguente voleva recarsi in un luogo da lei indicatogli, gli sarebbe stata grata dell'ottenuta libertà. Il credulo giovane si recò al luogo dell' appuntamento, e vi fu trucidato. I suoi membri sparsi sulla strada, trattennero i suoi compagni, e diedero tempo ai Greci di rimbarcarsi. Per rendere più maraviglioso questo racconto alcuni autori hanno detto, che gli Argonauti cercando di sottrarsi dal pericolo in cui li metteva la flotta d' Absirto sul Ponto Eusino. immaginarono di entrare in una delle imboccature del Danubio, e di rimontare questo fiume fino a che, venuta a mancar loro l'acqua, discesero dalla nave, e la portarono per lo spazio di più di cinquanta leghe insino al golfo Adriatico; ma Absirto, non meno astuto ve li precedette per mare; e chiuse loro l'uscita dal golfo: fu allora, che Giasone e Medea gli tesero l'insidia rife-rita di sopra. Secondo altri Absirto era ancora fanciullo, allorchè Medea fuggi con Giasone, ed ella il condusse seco. Inseguita da vicino dal padre, taglio suo fratello a pezzi, che disperse in vari luoghi qua e là, e ne pose la testa su di un'alta rupe, affinche gli occhi di Eete ne fossero più presto colpiti, e che il suo inseguimento ne fosse rallentato: stratagemma, che sorti il bramato effetto. Medea rimproverandosi la morte di suo fratello, si recò con Giasone nell'isola d'Ea, dove regnava Circe sua zia, e, senza farsi conoscere, la pregò di assolverli di una uccisione involonta-ria col mezzo delle espiazioni d'uso-Circe vi acconsenti, e li ammise alla espiazione; ma avendo in seguito conoscinto i loro nomi, ed il loro delitto li scacciò dalla sua corte. - V. EETE, MEDEA, GIASONE.

L'accisione d'Absirto accadde in un luogo detto Tomos, e sulle sponde di un fiume della Colchide, che pigliò il suo nome. - Igino, fav. 23. - Apollod.

1, c. 9.
\* Il Millin nel suo Dizionario riferisce questa favola nel seguente modo. -Quando Absirto, per ordine del padre, inseguiva Giasone, che gli aveva rapito la sorella, il raggiunse presso il re Alcinoo nella Feacia. Questo principe, che aveva già preso Medea sotto la sua protezione, fece dapprima qualche difficoltà sulla domanda di Absirto, il quale si sottomise finalmente alla decisione di Alcinoo. La moglie di lui, Arete, avverti Giasone, che Alcinoo aveva deciso resa fosse Medea al padre, se Giasone non l' aveva ancora sposata, ma che nel caso

Giasone consumò il matrimonio nella notte precedente al giorno della decisione. Absirto, per eseguire gli ordini del padre continuò a perseguitare Medea, dappoichè era questa partita dalla Feacia in compagnia di tutti gli altri argonauti. Li raggiunse quindi una seconda volta, mentre Giasone andava a sagrificare a Diana in un' isola che prese poi il nome di quella dea. Quivi combatte con Giasone, che l'uccise. Quelli che lo avevano seguitato, non osando ritornare da Eete senza Medea, si stabilirono in un' isola dell' Adriatico che, in onore di lui chiamarono Absirtide.

ABUBECRE ( Mit. Maom. ), suocero di Maometto, fondatore di una delle principali sette del maomettismo, detta Sunni, e seguita dai Turchi. Credesi che questo califfo, che fu il successore di Maometto, sia stato il primo a raccogliere, e riunire in un volume i capitoli dispersi dell' Alcorano. - Herbe-

lot , Bibl. Orient.

ABUDAD ( Mit. Pers. ), nome della gran pietra primitiva, creata da Ormuzd per deporvi il germe di tutta la creazione, che doveva svilupparsi successivamente.

ABU-JAHIA ( Abou-Jahia ) ( Mit. | Maom.), nome dell' angelo della morte, che gli Arabi chiamano pure Azrail, ed i Persiani Mordad. - Herbelot, Bibliot. Orient. - Ved. AZRAIL, MOR-

ABULOMRI (Aboulomri) (Mit. Haom.), uccello favoloso, specie di avoltojo, che gli Orientali dicono che viva mille anni. I Persiani lo chiamano, Kerker, ed i Turchi Ak-Baba. - Ibid.

ABUTTO ( Mit. Giapp. ), idolo giapponese, celebre per la guarigione delle malattie, ed al quale rivolgonsi per ottenere venti favorevoli e selici viaggi. Le offerte de' marinaj consistono in piccole monete attaccate ad un bastone, che al dire de' suoi sacerdoti gli vengono fedelmente consegnate. Pretendesi che nelle calme apparisca lui medesimo, su d'un batello, per esigere questo tributo.

ABUSACARIA (Abouzakaria), nome sotto il quale l'Achem o divinità dei Drusi si è incarnata per la settima

volta a Manzurak.

\* AB-ZENDEGHIAN. È in lingua persiana la fontana della Vita, o della Gioventu, la cui acqua procura l'immor-talità a chi ne beve. Essa è situata verso l'Oriente in una regione tenebrosa, cioè in un paese ignoto. Alessandro il Grande la cercò invano: ma Khedher, suo gran

contrario resterebbesi a questo principe. I Visir, ebbe la fortuna di berne, e di diventare immortale. I Musulmani rozzi e ignoranti dicono che questo Khedher. era il profeta Elia. - D'Herbelot, Bibliot. Orient.

ACABITO, alta montagna di Rodi,

ove Giove aveva un tempio.

I. ACACALLI, figlinola di Minosse, primo re di Creta e d' Itone, figliuola di Litteo, sorella di Licasto e sposa di Apollo. Secondo Diodoro ella ne ebbe due figli chiamati Filacide e Filandro che furono allattati da una capra, la cui immagine è stata consacrata nel tempio di Delfo; e secondo Apollonio, un figlio per nome Ansitemi, o Garamanto. Altri mitologisti la fanno sposa di Mileto re di Caria, ed altri madre dello stesso. - Paus. 10, c. 16.

2. - Sposa di Minosse, dal quale ebbe un figlio per nome Oasso.

ACACESIO, così fu soprannominato Mercurio dal nome del suo balio Acaco figliuolo di Licaone. Questo dio era con tal nome principalmente adorato ad Acacesio in Arcadia, ove aveva una statua di marmo sopra una collina dello stesso nome. Aveva pure sotto questo titolo un tempio in Megalopoli, capitale dell' Arcadia. - Paus. 8, c. 3.

ACACETO, che non fa alcun male, soprannome di Mercurio, considerato

come Dio dell' eloquenza.

ACACIA, arboscello spinoso, che porta dei fiori rossi o bianchi, e che gli Egiziani risguardavano come sacro.

1. Acaco, soprannome di Mercurio, perchè non faceva se non del bene agli uomini, senza mescolanza di alcun male. Rad. A priv., e kakon, male.

2. - Figliuolo di Licaone re d' Arcadia e balio di Mercurio. Fabbrico la città d' Acacesio in Arcadia. - Paus.

l. 8, c. 3 e 36.

ACADINA, celebre fontana della Sicilia consacrata ai fratelli Palichi, figli di Giove e della ninfa Etna, divinità particolarmente onorate in quell' isola. Attribuivasi a questa fontana la maravigliosa proprietà di far conoscere la verità de giuramenti: scrivevansi questi sopra tavolette, che gettavansi nel-l'acqua, e se non vi galleggiavano credevasi che non contenessero che spergiuri. - Diod. Sicul. - V. PALICHI. ACAE, nome di un'isola, ove sog-giornava Circe.

ACAJA, paese della Grecia al mezzo giorno della Macedonia, ma più particolarmente provincia del Peloponneso, compresa ancora qualche volta tutta intera sotto la denominazione generale di

Acsia. Di qui i poeti hanno tratto le parole Achaicus, Achivus, Achœus, Achæus, Achæus, Achæus

ACALANTIDE, una delle nove Pieridi o figlie di Pierio re di Emanzia, che fecero una stida di musica colle Muse, ed essendo state vinte furono trasformate in uccelli. Secondo alcuni, Acalantide fu cangiata in un canarino, secondo altri in cardellino, e finalmente vi fu chi disse, che le Pieridi furono tutte trasformate in piche. — Ovid. Me-

tam. 1. 5.

ACALE, o TALO, o PERNICE, nipote di Dedalo, inventò la sega, ed il compasso. Dedalo ne fu si geloso, che lo precipitò dall' alto di una torre, ma Minerva per compassione lo trasformo in pernice. — Igino. — Metamorf. 1. 8. — Diod. Sicul. 1. 5.

ACALI, o ACASI. Credesi essere la stessa che Acacalli. – V. Ac si.

\* Acam (Ahham) Alcorano (Mit. Maom.), libro degli statuti ed ordinanze che sono comprese nell'Alcorano. — Bibliot. Orient.

\* ACAMANO, uno de' proci d'Ippoda-

mia, ucciso da Enomao.

1. ACAMANTE, figliuolo di Teseo e di Fedra, o di Antiope, o, secondo altri , di Arianna , e fratello di Demofoonte. Fu uno de' principi Greci, che andarono all' assedio di Troja. Essendo deputato con Diomede per andar a chiedere Elena s' innamoro di Laodice, figliuola di Priamo (Vedi FILOBIA), dalla quale ebbe un figlio per nome Munito, o Munico, che fu educato da Etra, avola paterna di Acamante, che Paride aveva condotta a Troja con Elena. Acamante, che Virgilio chiama Atamante, fu uno de' Greci che si rinchiusero nel cavallo di legno. In mezzo alla strage, questo principe ebbe la doppia soddisfazione di riconoscere Etra con suo figlio, e di salvarli dalle mani de' Greci. Dopo la guerra di Troja, Acamante ritorno ad Atene, ove diede il suo nome ad una delle dieci tribù, detta Acamantide. Fu pure fondatore di una città della Frigia, che da lui fu chiamata Acamanzio, Vol. I.

e fe' guerra coi Solimi. - Paus. 10,

c. 26. — Igino f. 108. 2. — Uno de' Ciclopi. — Val. Flacc.

l. I, v. 583.

3. - Capo de' Trojani sotto Enea.

Fu ucciso da Ajace.

4. — Figliuolo di Antenore, uno dei più valorosi Trojani. — Illiad. l. 11. 5. — Figliuolo d'Asio. Trojano che

combatte valorosamente a canto al padre.

6. — Figlio di Eusoro, e capo re de' Traci. Venne in soccorso de' Trojani con una parte delle sue truppe, e fu ucciso, secondo alcuni, da Merione, secondo altri da Idomeneo. Alcuni lo confondono con l' Acamante figlio di An-

tenore

ACAMANTIDE, una delle cinquanta figliuole di Danao, moglie di Ecomino. ACAMARCHIDE, ninfa figliuola dell'O-

ACANAMAST (Mit. Maom.), nome della quarta delle cinque preghiere ordinata da Maometto, che i Turchi fanno tutti i giorni. Questa si recita quando il sole è tramontato: è la prieghiera della

sera.

I. ACANTIDE, figliuolo d' Autonoo, e d' Ippodamia, e sorella d' Erodio, di Anto, di Scheneo, e di Acanto. Allorchè i cavalli di suo padre ebbero divorato suo fratello Acanto, gli dei per compassione la trasformarono nell' uccello del suo nome, o in canarino. Gli dei l' avevano dotata di molta beltà, ma il padre le diè questo nome, perchè i suoi campi vasti, ma senza coltura, non producevano che rovi ( Achantus). Alcuni autori la chiamano Acantillide.

2. — Figliuolo d' Ajace figlio di Telamone, e di una concubina per nomè

Glauca.

r. Acanto. La teologia pagana ammetteva cinque Soli differenti, e dava Acanto per madre al quarto. — Cic. de nat. Deor. l. 3. — Arnob. l. 4.

2. — Città dell' Egitto, dove ciascun giorno un sacerdote versava dell' acqua del Nilo in un vaso forato. — Myth,

de Banier, t. 5, c. 3.

3. — Fratello d'Acantide, ebbe la disgrazia di esser sbranato dagli affamati cavalli di suo padre. Fu trasformato in un uccello del suo nome. Altri mitologi moderni pretendono, ma senza prove, che fu una ninfa, la quale, per essere piaciuta ad Apollo, fu trasformata nella pianta che porta il suo nome. — Hesychius. — Dioscorid l. 3, c. 12, 13. — Plin. l. 24, c. 12.

Acar (Mit. Ind.). L'Essere supremo, immutabile, immobile che, secondo i

Punditi, ha tratto dalla sua sostanza e dell' Acarnania erano effeminati, e inle anime e gli esseri materiali, benche sia incorporeo: come un ragno, che produce una tela, e la trae dal suo corpo, cosi, dicon essi, la creazione non è se non un' estrazione, o estensione che Dio fa di se medesimo, col mezzo di una specie di reti, che trae dalle sue viscere, e la distruzione del mondo non sarà che una generale ripresa di questa divina sostanza e di queste reti, simile a quella che fa qualche volta il ragno de' suoi fili. In guisa che non v'è nulla di reale in tutto ciò che colpisce i nostri sensi, e questo mondo non è che una specie di sogno o d'illusione, perche tutto ciò che si presenta a' nostri occhi è una sola e medesima cosa, cioè Dio; come i numeri 10, 20, 100, non formano che una medesima unità ripetuta più volte.

ACARA (Mit. Arab.), o ALCHIBILA, nome di una torre fabbricata da Ismaele, e che, secondo alcuni antori, era diventata un oggetto di religione presso gli Omeriti, nazione celebre dell' Arabia. - Myth. de Banier, t. 11.

ACARTO, celebre atleta che combattè con Ercole ne' giuochi celebrati da que-

sto eroe in onore di Pelope.

1. ACARI, fontana di Corinto, presso la quale Jolao taglio la testa ad Euristeo. - Strab. 8.

2. - (Acharya) (Mit. Ind.), nome del sacerdote incaricato d' istruire i giovani bramini, di spiegar loro il Veda, e di far loro conoscere le regole, e le cerimonie de' sacrifici.

\* ACARNA, borgo dell' Attica, ove si celebrarono per la prima volta le feste di Dionisio o Bacco, dette dai Greci Dionisie. - Paus. l. 1, c. 31. - Staz.

Teb. l. 12.

Gli abitanti di Acarna si guadagnavano la vita vendendo del carbone, ed erano molto rozzi: e però Aristofane ha fatto un commedia intitolata, dal loro nome, gli Acarnani. Pindaro da alle donne di Acarna l'epiteto di Evanores, vocabolo che corrisponde al latino Strenuæ, e che significa forti, coraggiose. - Pind. Od. 2. Nem.

1. ACARNANIA, provincia d' Epiro, in Grecia, separata dall'Etolia dal fiume Acheloo e confinante a mezzodi col

mare Jonio.

\* Gli Acarnani portarono dapprima il nome di Cureti, parola che significa Tonsurati. Lasciavano crescere i loro capelli solamente dietro il capo, e radevano quelli d'avanti, per non dare presa a' loro nemici. Gli Abanti pigliarono da essi quest' usanza. Gli abitanti clinati alle dissolutezze; di qui il nome di porci d' Acarnania, che davano i Greci a quegli uomini che abbandonavansi con eccesso a'piaceri dell'amore. -Lucian. in Dialog. Meretric. - Paus. l. 8, c. 24.

Quest' ultimo autore dice che traevano il loro nome da Acarnano figlio di Alcmeone e nipote di Anfiarao. - Ibid.

Secondo Macrobio (Saturn. l. 1, c. 12) questi popoli facevano il loro anno di soli sei mesi. - I loro cavalli erano assai rinomati, per la loro bellezza, per la loro forza e per la loro velocità. -Plin. 1. 4, c. 1. 2. — Provincia dell' Egitto.

3. - Città presso Siracusa, ossia porzione della stessa Siracusa, ov' era un antico tempio dedicato a Giove Olimpico.

ACARNANO ed ANFOTERO, figliuolo di Alemeone, e di Calliroe. Il loro padre essendo stato ucciso dai fratelli d' Alfesibea, la madre loro ottenne da Giove che passassero improvvisamente dall' infanzia alla gioventù per vendicare la morte di lui; il che fe' dire ai poeti, che Ebe aveva aumentato i loro anni per metterli prontamente in istato di eseguire questa vendetta. Ved. ALCMEONE, AN-FIARAO, CALLIROE. I due fratelli incontrarono gli uccisori del loro padre che recavansi a Delfo per consacrarvi la collana e la veste d'Erfila. Essi li misero a morte, e innoltrandosi fino a Psofide, uccisero Fegeo, e sua moglie. Furono inseguiti dagli abitanti fino a Tegea, ma secon-dati da un potente partito posero in fuga i loro nemici, raccontarono le loro imprese a Calliroe, offrirono la collana e la veste a Delfo come aveva ordinato Acheloo, e passando in Epiro fondarono la colonia d' Acarnania, il fiume Acheloo, ed il golfo d' Ambracia. - Paus. 8, c. 24. - Ovid. Met. 9.

ACASI, figliuola di Minosse: fu sposata da Apolline che ne ebbe due fieliuoli.

ACASTE, una delle ninfe Oceanidi, o figlie dell' Oceano e di Tetide. - Esiod. Teog. v. 355. - V. OCEANIDI.

ACASTO, figliuolo di Pelia re di Jolco nella Tessaglia, e di Anassibia o, se-condo altri, di Filomaca, e cugino germano di Giasone, fu gran cacciatore, e soprattutto abile a tirar d'arco. Assiste nella sua giovinezza alla caccia del cinghiale Caledonio, ed andô nella Colchide cogli Argonanti. Al ritorno da questa spedizione, coll'ajuto di Giasone successe al padre, ucciso dalle sorelle per l'inganno fatto loro da Medea; nondimeno

scacció da Jolco sua residenza Giasone | rire e tagliare in pezzi, che furono e Medea, e perseguito anche con molta violenza le proprie sorelle. Alceste, tra queste, si rifuggi allora presso Admeto re di Fere. Quantunque ella non avesse avuto parte nell' involontario delitto delle sorelle , Acasto la dimando ad Admeto, che negò di dargliela, per lo che devasto il paese, e lo assedio in Fere. Admeto essendosi arrischiato ad uscire dalle mura cadde in potere di Acasto, che lo minaccio di morte se non gli dava nelle mani la sorella. Alceste avvisata del pericolo di Admeto corse a darsi in mano ad Acasto. In quel tempo Ercole che ritornava di Tracia coi cavalli di Diomede, informato del rischio di Alceste, attaccò Acasto, lo sconfisse, e liberò la sorella di lui che restitui ad Admeto. - V. Euripide in Alceste. And Anti-

\* Acasto aveva celebrato in Joleo, in onore di suo padre, dei magnifici giuochi , ne' quali Zeto riporto il premio della doppia corsa di sette stadii (dolichodromos): Calai della corsa di un doppio stadio (diaulos); Castore quello della corsa semplice; Polluce nella pugna del cesto; Telamone in quella del disco; Peleo nella lotta; Ercole nel pammachium; Meleagro nel giavellotto; Bellerofonte nella corsa dei cavalli ; Jolao in quella della quadriga ; Cefalo nella frombola; Eurito nell'arco; Olimpo ottenne il premio del flauto; Orfeo della cetra; Lino del canto, ed Eumolpo dell' accompagnare colla voce il flauto di Olimpo. In questi medesimi giuochi Cieno uccise inavvedutamente Pilo, e Glauco fu sbranato da' suoi cavalli. Plinio attribuisce ad Acasto l'origine di questi giuochi. Nella celebrazione di essi Astidamia o Creteide , o Ippolita, moglie di Acasto, s' innamoro di Peleo , ma non avendo questi voluto ascoltarla, ne fu così irritata che lo accusò presso il marito di avere attentato al suo onore. Acasto non volendo egli stesso punire Peleo, che lo aveva altrevolte espiato da un omicidio da lui commesso, dissimulo il sho disgusto e condusse Peleo ad una caccia sul monte Pelio love essendosi questi coricato per riposarsi, Acasto gli tolse, mentre dormiva, la spada, e lo abbandono senza difesa ai Centauri ed alle bestie selvagge; ma Chirone lo difese e lo libero da quei mostei. Peleo, per vendicarsi di Acasto, sorprese coll'ajuto di Giasone, di Castore, di Polluce e di molti altri Argonauti la città di Joleo, ed essendogli caduta nelle mani Astidamia la fece mosparsi su la pianura e calpestati dall'armata. Pare che Acasto si salvasse colla fuga: poiche in seguito scacció Peleo dal trono, e Neottolemo, nipote di Peleo, uccise in una caccia Menalippe e Plistene, i due figlinoli di Acasto; e fece prigioniero quest' ultimo. Sopra preghiera di sua avola, gli dono la vita; ma l'obbligò a cedergli il regno. -Pind. Od. 4 Nem. — Ovid. Er. Ep. 13. — Apollod. l. 1, c. 27 e l. 3, c. 25. Le figliuole di Acasto erano Laodo-

mia è Sterope, la prima delle quali sposò Protesilao, con la cui immagine si abbruciò; l'altra fu causa che la moglie di Peleo s' impicasse. - Millin. Diz. - 10 1880 : Generalization of the

t. Acate, trojano amico e compagno d' Enea nel suo viaggio in Italia. La di

lui fedeltà meritò di passare in proverbio. - Eneid. 1.

\* 2. - Eravi in Sicilia un fiume dello stesso nome, dal quale prese nome la pietra Acate, che noi chiamiamo, per corruzione Agata. - Plin. 1. 37, c. 10.

AC BOBBA (Mit. Mus.), necelli che i Maomettani considerano come sacri. Il bascià del Cairo fa esporre tutti i giorni due buoi per pasto di questi uccelli. È un avanzo dell' antica superstizione degli Egiziani, i quali avevano cura di provvedere d'alimento ciascun animale sacro. - Viagg. di Shaw. t. 2, p. 92.

ACCA, sorella, e compagna di Ca-milla regina de' Volsci. — Eneid. l. 11.

ACCADEMIA (Iconol.) Questa riunione di nomini dotti o letterati, che si occupano in lavori relativi ai progressi delle scienze o delle lettere, si simboleggia sotto le forme di una donna rispettabile che ha il capo cinto di una corona di oro: il shoi vestimenti sono di color cangiante. Tiene nella mano destra una lima col motto : Detrait , atque polit ; leva de ripulisce 4-e nella, sinistra una ghirlanda intrecciata, di lauro, d' edera e di mirto, tre piante poetiche; allusione alla poesia eroica, lirica e pastorale. Alla ghirlanda, sono sospese due melagrane ; simbolo dell' unione. Ella è seduta sopra una sedia ornata di rami di ulivo e di cedro, emblemi entrambi dell' immortalità : si può anche ornarla di rami di cipresso e di quercia; simboli l'uno della incorruttibilità, e l'altro della durata. Deve essere situata in un paesaggio delizioso, e avere un mucchio di libri a' suoi piedi , e degli strumenti musicali, che annunziano essere necessaria alle atti l' armonia... /

ACCADEMO. Essendo stata rapita Elena,

da Teseo Castore, e Polluce andarono armata mano a chiedere agli Ateniensi la loro sorella. Questi risposero che non sapevano ove ella fosse; i Tindaridi vaghi di vendicarsi erano per incomin-ciare la guerra, allorche Accademo, il quale aveva saputo, non si sa come, il luogo ove ella era nascosta, palesò loro ch' ella trovavasi in Afidna. Castore, e Polluce in ricompensa l'onorarono molto durante la sua vita, e i Lacedemoni, i quali, dopo la sua morte, scorsero sovente l'Attica devastandola, risparmiarono in grazia di lui il bosco dell' Accademia. Plut. in Tes. - Dicearco per altro lasció scritto, che quel giardino non fu chiamato Accademia da questo Accademo; ma che es-sendovi nell'armata de' Tindaridi due Arcadi, Echedemo e Marato, fu dato il nome del primo a quel bosco, che si chiamo dapprima Echedemia, indi Accademia, e il nome dell'altro rimase al borgo di Maratona in memoria di avere Marato adempinto ad un antico oracolo offrendosi volontariamente per essere sacrificato alla testa delle truppe. Castore e Polluce andarono ad attaccare Afidna, la presero d'assalto, e la spianarono. Alioco figliuolo di Scirone, che era con essi a quell' assedio vi fu ucciso per mano di Teseo, ed essendone portato il corpo nel territorio di Megara fu scpolto in un luogo detto Alico.

\* Dal bosco di Accademo, prese il nome la setta de'filosofi Accademici che solevano pesseggiarvi, e di qui venne l' uso di chiamare Accademia qualunque adunanza di letterati, o scienziati. - Diog. Laert. l. 3. - Al. Var.

Hist. 1. 3, c. 45.

ACCA LARENZIA O LAURENZIA, era secondo alcuni, la moglie del pastore Fausto o Faustolo, nutrice di Romolo, e Remo, che erano stati esposti sul Tevere, circa l'anno 794 prima dell'era oristiana. Fu posta tra le divinità di Roma, secondo alcuni autori, e onorata di una festa chiamata le Laurentali, che celebravansi nel mese di dicembre. Altri pretendono che ella non sia mai stata considerata come dea, pel motivo che celebravansi tutti gli anni i suoi funerali, il che non costumavasi mai riguardo a quelli che erano riconosciuti per dei; e che la sua pretesa festa non consisteva altro che in giuochi funebri celebrati in suo onore. — Tit. Liv. l. 1, c. 4. — Aul. Gell. l. 6, c. 7.

2. - Celebre cortigiana di Roma sotto il regno di Anco Marzio. Dicesi, che suoi giorni, avendo passato una notte nel tempio d'Ercole, piacque a quel Dio, che le promise che la prima persona che ella incontrerebbe all'uscir dal tempio, la renderebbe felice e la colmerebbe di beni. Taruzio, nomo potente e ricco, fu il primo che si presento a lei: al primo vederla ne divenne si vivamente innamorato, che la sposò tosto; ed essendo morto alcun tempo dopo, le lasció tutte le sue ricchezze. Ella le aumentò ancora col suo mestiere che continuò ad esercitare per più anni; ma avendo alla sua morte nominato erede di tutti i suoi beni il popolo romano, la riconoscenza fece dimenticare l'impura sorgente d'onde venivano : il suo nome fu inscritto ne' fasti dello stato, e si istituirono in suo onore delle 

ACCALIE, feste celebrate in onore di questa donna ai 23 di dicembre, e 10 giorni prima delle calende di gennajo, secondo il Calendario romano. Furono anche chiamate Larentalie e Larenti -

nalia. - Plut. in Romul.

ACCAM ( Akcham ) ( Mit. Maom. ) , nome che i Turchi danno all' ora della sera destinata a fare un' orazione.

ACCECAMENTO ( Iconol. ). Viene simbolizzato sotto la figura del Dio delle ricchezze, al quale la sciocchezza copre il capo col più ampio de' suoi berretti, e gli pone in mano la marotta; quello strano scettro col quale ella eomanda alla maggior parte dell'universo. Viene altresi caratterizzata sotto le forme di una donna giovane, che cammina per traverso, e di molta mala grazia, in un giardino, ed ha in una mano un tulipano appena colto, e coll'altra mano pare che voglia istruire una talpa che è a' snoi piedi.

ACCENDONI, capi dei gladiatori che ne' giuoghi e spettacoli pubblici li ani-

mavano al combattimento.

ACCIDIA. - Vedi NEGLIGENZA. \* 1. Accio, antico poeta tragico latino, figlio di un liberto, viveva due secoli prima di quello d'Augusto. Tradusse in latino la maggior parte delle tragedie di Sofocle. Fu amico del console Giunio Bruto, che gli fece erigere una statua nel tempio delle Muse. Civ. ad Attic. ei in Brut. - Ovid. Am.

1. 1, elegi 15. — Horat l. 1, sat. 10.
21. — Navio, augure, viveva al tempo di Tarquinio Prisco. Si oppose al disegno di questo principe, il quale voleva aumentare il numero del Tribuni, questa donna ; una delle più belle de' | pretendendo che nou poteva farlo senza

essere autorizzato dagli auguri. Offeso il re da questa opposizione, e volendo umiliarlo, gli propose di indovinare se ciò ch'egli pensava in quel momento poteva eseguirsi: — e Questo può farsi. - « Io ho pensato che voi potreste ta-» gliare una cote con un rasojo. Il volo a degli uccelli vi avra certamente rive-» lato che la cosa è fattibile. » Incontanente Accio prende il rasojo a ta-glia la pietra. Tutti gli astanti furono colti da grande ammirazione; si eresse una statua ad Accio Navio, e l'arte degli auguri venne in gran credito presso il popolo romano. - Tit: Liv. l. r.,

c. 36.
\* Acco, donna greca che, in età avanzata, divenne pazza scorgendo in uno specchio le rughe del suo volto. Una delle pazzie di questa donna era questa di risutare quelle cose che ella mag-giormente desiderava; di qui il vocabolo latino Accismus, che significa risuto simulato. — Hesych. — Cœl. Rhod.

l. 17, c. 2.

ACCORDO (Iconol.), due fanciulle; una delle quali accorda un organo col suono dello strumento detto corista, e l' altra ascolta il tuono dell' organo per

incordare un liuto.

\* ACCORTEZZA ( Iconol. ). Donna di età matura. Abbia il vestimento ed il manto di color cangiante, e sopra questo siano ricamati varj occhi ed orecchi qua e là sparsi. Tenga in una mano una pernice e nell'altra un ramo di albero di mora; a' suoi piedi saravvi un lione.

\* ACDAC (Mit. Arab.), freccie senza ferro. Gli Arabi idolatri avevano un modo di trarre le sorti, che chiamavano la sorte delle freccie. Queste freccie trano senza ferro e senza pinma; ne pi-gliavano tre, e le chiudevano in un sacco che era nelle mani dell' indovino il quale rendeva le risposte par Hobal, antico idolo del tempio della Mecca prima della venuta di Maometto. Su la prima era scritto: comandatemi, signore; - su la seconda, vietate, o impedite, signore; - sulla terza non vi era scritto nulla. Quando qualcuno voleva determinarsi a qualche azione, andava dall' indovino, al quale recava un dono. Quell' indovino traeva dal sacco nna delle frecce; se usciva la freccia del comando l'arabo intraprendeva subito la sua faccenda; se usciva quella del divieto, ne differiva l'esecuzione per un intiero anno; allorche usciva la freccia bianca, che chiamavasi Menih, bisognava estrarre nuovamente.

Gli Arabi consultavano queste frecce intorno ad ogni loro affare, e particolarmente sui maritaggi, su la circoncisione de'loro figliuoli, e sui loro viaggi e spedizioni di guerra, ecc. Mannetto proibisce espressamente queste sorti.

d'Herbelot , Bibl. Orient.

Ace, luogo vicino a Megalopoli, nella Messenia, ove le Eumenidi avevano un tempio. Gli abitanti del luogo raccontavano che nella prima apparizione di queste dee, quando sconcertarono la mente ad Oreste, ei le vide tutte nere; che nella seconda apparizione, dopo ch'egli si fu strappato un dito, le vide tutte bianche, e che allora torno in senno; per cui, a fine di placare le prime, le onorò come usavasi di onorare le ombre dei morti, ma fe' de' sagrifici alle se-conde. In memoria di questo avveni-mento, anche a' tempi di Pausania, gli abitanti sacrificavano in pari tempo a queste dee ed alle Grazie. — Paus.

ACEFALI, o Uomini senza capo, da a privativo, e da kefale, capo. La favola pone al Nord de paesi iperborei (vale a dire verso la Russia e la gran Tartaria) un popolo di Acefali; il che deve intendersi figuratamente di un popolo di barbari senza capo e senza subordinazione. - Myth. de Banier, t. I, ACELO, figliuolo d'Ercole e di Ma-

lide, schiava di Onfale, diede il suo nome alla città di Acela nella Licia.

ACCERBANTE, principe di Tiro, quello stesso che Virgilio chiama Sicheo, e sacerdote d' Ercole. - Just. 18, c. 4. - Vedi SICHEO.

1. ACERBA, altare che innalzavasi a Roma presso il letto di un morto. I parenti e gli amici del defunto vi ardevano dell' incenso fino al momento in cui cominciavano i funerali. - Ant. expl.

2. - Forzieretto di forma quadrata, nel quale mettevasi l'incenso. Vedesi spesso nelle mani delle Camille ne' sagrifici, e in quelle delle Vestali.

ACERSECOME, soprannome che i Gre-chi davano ad Apollo, e che corrispondeva all'Intonsus dei Latini. Rappresentavasi di fatti questo dio con una lunga capigliatura, e senza barba. - Rad. keirein, tondere. - Giovenale, Sat. 8.

ACESAMENEO, padre della ninfa Peri-bea, maritata al fiume Assio, e madre

di Pelegone. - Iliad. l. 21.

ACESIDA, divinità greca, forse la stessa che Acesio. Vedevasi uno de' suoi altari da Olimpia, città dell' Elide. -

Acesto e Alessicaco, che libera dalle | Lidia o di Meonia, piloto di una nave malattie. - Rad. Akestai, guarire, alexein, scacciare, e kakon, male. Davasi questi nomi ad Apollo come dio della medicina. Chiamavasi pure col primo di questi soprannomi Telesforo, ed è sotto questo nome che quelli di Epidauro lo onoravano. - Paus. 6, c. 24.

Aceso, figliuola di Esculapio, alla quale la favola attribuisce una profonda cognizione della medicina. Il Le Clerc pretende che gli antichi hanno voluto dinotare, sotto questo personaggio allegorico, un' aria affinata dai raggi del sole, e resa perciò salabre, ed atta a riparare le forze di quelli che la respi-

ACESTE, re di Sicilia, figliuolo del fiume Criniso e di Egesta, trojana, figlinola d' Ippota. Aceste, originario di Troja dal canto di sua madre, soccorse questa città allorchè fu assediata dai Greci; ma dopo la sconfitta de' suoi alleati ritornò in Sicilia, e vi fabbricò alcune città. Questo principe accolse onorevolmente Enea nel suo viaggio in Italiu, e fece dare sepoltura ad Anchise sul monte Erice. - En. l. 5, 770.

\* Quando i Trojani si videro obbligati ad esporre le loro fancialle al mostro mandato contra di Igro da Nettuno per punir Laomedonte, preserirono di allontanare da se la prole piuttosto che lasciarla, perire in si deplorabil maniera. Uno di loro, chiamato Ippota o Ipsostrato, non avendo altro mezzo di salvare sua figlia Egesta, la pose sopra una nave, e l'abbandono all'arbitro dell'onde. Essa fu portata in Sicilia, ove il fiume Criniso o Crinisso la cambio, secondo alcuni, in orsa, secondo altri, in cagna, e n' ebbe Aceste, che poi divenne re di quell'isola, e fabbrico in onore della madre la città di Egeste. - Virg. Eneid. 1. 3, 5.

\* ACESTORIDI. Un greco interprete di Callimaço osserva, che v'era in Argo un'insigne tribu col nome di Acestorida, da cui si toglievano le vergini che amministravano il lavacro di Pallade. Lo Spanemio non ritrova appresso gli Argivi da chi derivasse la nominazione di Acestoridi. - Callimaco (Inno sopra il lavacro di Pallade) chiama le vergini figlinole dei Magni Acestoridi, ed io credo che si debba dire Arestoridi, perchè, secondo Pausania, Omero nel poema delle Donne illustri , disse che Micene, la qual diede il nome alla città, era figliuola d' Inago e moglie di Arestore. . A. Conti.

ore. ... 4. Conti. 1. Acere, figlio di un pescatore di da altri Antenore.

tirrena. Essendo approdato all' isola di Scio, uno de' suoi marinari, per nome. Ofelte, gli recò un fanciullo di singolare bellezza, che aveva trovato addormentato sul lido del mare. Acete avendolo esaminato disse che era un dio, e lo pregò a perdonare a quelli che ave-vano ardito di torgli la libertà. I marinai si risero del loro capo, e sperando un grosso riscatto portarono il fanciallo sulla loro nave, che era in un punto di partire. Il rumore della resistenza di Acete risvegliò il fanciullo che dimandò di essere condotto nell'isola di Nasso. I marinai glielo promisero, ma ad onta, del loro capitano presero la strada opposta: il fanciullo se n'avvide, e si lagno in vano della perfidia de' suoi conduttori. La nave però fermossi, improvvisamente in alto mare come se fosse stata in terra. I marinai raddoppiarono i loro sforzi per farla muovere, ma i loro remi in quell'istante medesimo coprironsi di foglie d'edera, che si estesero pure sulle vele impedendo loro di gonfiarsi, Bacco, che era di fatti quel fanciullo, si diede improvvisamente a conoscere, mostrandosi coronato di pam-pini e d'uva, con il tirso nelle mani, e circondato di tigri, di lioni, di orsi, e di pantere, e trasformo in delfini tutte le persone dell'equipaggio, trattone Acete, ch'ei fece suo gran sacerdote, è la storia che Acete racconto a Penteo in Tebe, allorche questo principe apparecchiavasi a marciare contro Bacco per farlo prigioniero. Penteo, lungi dall'essere commosso da tale prodigio, ordino che Acete fosse posto in un'orrida prigione, per farlo poi morire ne' tormenti. Mentre preparansi gli strumenti del supplizio si apriron da sè stesse le porte della prigione, dov'era rinchiuso, e gli caddero infrante da per se stesse le catene, di cui era carico; ma questo nuovo portento non fece che accrescere l'ira di Penteo, per cui Bacco, inspirò un tal furore ad Agave, sua madre, e alle sorelle di lei, che lo fecero in pezzi. Ovid. Met. l. 5, fav. 9. - Homer. Hymn. in Bacch. — Servius in l. 4 Æn. v. 469. — Vedi Bacco. 2. — Figliuolo del Sole e di Persa.

Diede sua figlia in isposa a Frisso. 3. - Scudiere di Evandro, re di una

parte dell' Italia, che ne accompagnò poi il figlio Pallante, quando condusse le truppe in soccorso di Enea contro Turno. - Eneid. l. 11.

\* 4. - Padre di Laocoonte, chiamato

Achenon Statio, Statione de Greci. Luogo della spiaggia del Chersoneso di Tracia, vicino al promontorio Sigeo ove Polissena fu immolata all'ombra di Achille, ed ove Ecuba acciecò Polinnestore.

Dejanira a andar a nascondersi nel fiume Toante, che fu di poi chiamato Acheloo. Secondo Apollodoro il vinto diede al vincitore il corno d'Amaltea per ricuperare il svo. Secondo Ovidio le Najadi raccolesto il corno stranpatogli da Ercole.

1. Achea, soprannome di Pallade, il cui tempio in Daunia era custodito da cani che accarezzavano i Greci e scacciavano i forestieri. — Aristot. de Mi-

2. — Era pure un soprannome di Cerere, tratto dalla parola greca achos che significa afflizione, in memoria dei gemiti di lei pel ratto di Proserpina. — Plut. de Iside. — \* Adorata era Cerere sotto questo nome principalmente in Atene dai Gefirei, che vi si erano rifuggiti, e in Beozia ove celebravasi in suo onore una festa chiamata Megalartia, a motivo de' grossi pani che vi si mettevano allora in mostra. — Mill. Diz.

ACHECHEJOCH (Akechejoc), genio di cui i Basilidj scolpivano il nome sui

loro talismani.

\* ACHEI e ACHIVI. I Greci; da Acheo che diede il suo nome all' Acaja. — Iliad. lib. 1.

ACHELOE, una delle Arpie. - Antiq.

expl. t. 1.

ACHELOJA, CALLIROE, figliuola di Acheloo. — Ovid. Met.

Acheloidi, soprannome delle Sirene, da Acheloo loro padre. — Ovid. Met. 1.

Acheloo, figlio dell'Oceano e di Tetide. Alcuni lo dicono figlio dell'Oceano e della Terra, altri del Sole e della Terra, altri finalmente delle acque del Ponto e di Marte. — Alcuni Mitografi riferiscono che avendo perdute le Sirene sue figlie, pregò sua madre, la Terra, a consolarlo nella sua vecchiezza e nella sua afflizione, facendo che gli si aprisse sotto i piedi la terra e lo ricevesse nel suo seno; ma affinche ei non fosse obbliato la madre fece nascere un fiume al quale diede il nome di lui.

La bellezza di Dejanira, figliuola di Eneo re di Caledonia, aveva fatti concorrere molti pretendenti, tra i quali eranvi anche Acheloo ed Ercole. Avendo Eneo dichiarato che avrebbe dato sua figlia al vincitore, nessuno dei pretendenti ardi entrare in lizza con Acheloo ed Ercole. Battutisi questi fra loro, Acheloo rimase vinto. Pigliò egli immediatamente la forma di un serpente, sotto la quale fu pure superato. Si fe' quindi toro, e non riusci meglio poiche Ercole, pigliatolo per le corna, lo atterro, gliene strappo uno, e lo costrinse ad abbandonargli

Toante, che fu di poi chiamato Acheloo. Secondo Apollodoro il vinto diede al vincitore il corno d' Amaltea per ricuperare il suo. Secondo Ovidio le Najadi raccolsero il corno strappatogli da Ercole, e ne fecero il cornocopia, o corno dell' abbondanza. Coloro che hanno preteso di trovare nella storia la spiegazione di tutte le favole, hanno veduto in questo Acheloo un fiume della Grecia, che scorreva tra l' Etolia, e l' Acarnania, le cui frequenti innondazioni portavano la desolazione nelle campagne di Calidonia, e, confondendo i limiti, facevan nascere delle guerre tra i popoli di quelle contrade. Ercole gli oppose degli argini, e rese uniforme il corso del fiume. La trasformazione di Acheloo in serpente esprimeva le tortuosità del suo corso, e quella in toro le distruzioni che cagionavano nelle campagne i suoi traripamenti. Ercole gli strappo un corno, vale a dire, che riuni in un solo letto i due bracci del finne, e questo corno divenne un corno d'abbondanza, perchè il corso regolato dell'Acheloo fu una sorgente di ricchezze del paese che esso bagnava. - Strab. 1. 10.

Un giorno cinque ninfe avendo sagrificato sulle sponde dell' Acheloo dieci buoi agli altri Dei delle acque e dei campi, si dimenticarono di lui; quindi egli in mezzo alle danze e alle feste distacco via tutto il terreno, sul quale si ritrovavano, e lo strascino al mare. Queste ninfe, tra le quali era Perimede, ch' egli aveva già amato teneramente, furono cangiate in cinque isole, che presero poi il nome di Echinadi o Echine da un indovino chiamato Echino. Acheloo sposo Perimede, figlinola di Eolo, da cui ebbe Ippodamante, ed Oresteo. Ebbe altresi da Melpomene, da Calliope o da Sterope, le Sirene; gli sono anche date tre altre figlie Calliroe, Dira e Castalia. - Igin. prefaz. alle fav. e fav. 31 e 141. — Apollod. l. 1, c. 8 e 19; l. 2, c. 33; l. 3, c. 14. Pandius in l. I. Georg. - Ovid. Met. l. 9. fab. 1. - Id. Heroid. l. 1, ep. 9 e 15. - Id. Amor. l. 3, eleg. 6.

1. ACHEM, divinità dei Drusi, che, sotto questo nome, si è incarnata per la decima volta, ed ha regnato al Cairo

l' anno 408 dell' egira.

2. — (Hakem), Califfo che regno circa quattrocento anni dopo Maometto. I Drusi, che gli attribuiscono le loro leggi, raccontano di lui mille stravaganti favole smentite dalla storia, la quale non parla se non che delle sue

pazzie, e delle sue dissolutezze. Dicon I luogo al proverbio greco: « Guardateri essi ch' egli si è dato da sè un tal nome che, a loro dire, significa colui che ha giudicato e condannato tutte le religioni. Durante sette anni, egli si è vestito d' un abito di lana nera, ha lasciato crescere i suoi capelli, ha fatto rinchiudere le donne, ha cavalcato un asino con sella di ferro; la sua dimora era sotto terra; vi si entrava per un gran giardino, a lato al quale eranvi delle donne di mala vita ed ogni sorta di dissoluti. Ha pubblicato egli medesimo che era il dio eterno, e si era fatto uomo. Ha distrutto le moschee, le sinagoghe e le chiese, ha maledetto Maometto, e tutti i suoi settarj, come pure gli altri profeti, ed ha abolito il digiuno, la preghiera, i pellegrinaggi, e gli altri esercizi di pictà. Costringeva a forza di bastonate gli Ebrei, ed i Cristiani ad abbracciare la sua religione; finalmente irritato contra gli uomini, e molto malcontento della loro condotta li abbandono, e non fu più veduto. I Drusi la aspettano ancora.

ACHEMENE, figliuolo di Egeo, diede il suo nome ad una parte della Persia. Di qui, ne' poeti, Achemenius per perso, o persiano. — Orazio.

ACHEMENIDE, figliuolo di Adamasto d'Itaca, era uno dei compagni di Ulisse. Nel ritornare da Troja essendo approdato co' suoi in Sicilia, per la fretta di partire che ingeri loro la tema dei Ciclopi, su da quelli dimenticato nell' antro di Polifeno; sfuggi nulladimeno dall'ira de' Ciclopi, e segui Enea, che lo porto seco in Italia. - Eneid. 1. 3; Met. 1. 14.

ACHEMENIDE, pianta, alla quale attribuivasi la virtù magica di spaventare,

e di far fuggire le armate.

ACHEMONE, O ACMONE, fratello di Basalao, o Passalo, entrambi Cecrori. Erano tanto litigosi che assalivano tutti quelli che incontravano. Sennone, loro madre, gli avverti che si guardassero di non cadere nelle mani del Melampige, vale a dire, dell'uomo dalle chiappe nere. Rad. Melas nero; pyge, natica. Un giorno essi incontrarono Ercole addormentato sotto di un albero, e lo insultarono. Ercole li lego pei piedi, attac-colli alla sua clava col capo in giù, e se li portò sulle spalle come i cacciatori portano i selvatici. Trovandosi in questa ridicola positura videro il deretano di Ercole che era nero e velluto, il che fe'dir loro : « Ecco il Melam-\* pige, she dovevamo temere. » Ercole « dal Melampige. » - Suida. - Erasmo. 1. Acheo, figliuolo di Xuto (terzo

figlio di Elleno, figlinolo di Deucalione ) e di Creusa, figlia d' Eretteo, re di Atene, e fratello d' Jone. Nel principio aveva dato il nome di Acaja a quella parte del Peloponneso, che poscia da suo fratello fu chiamata Jonta. Ma portossi ben presto in Tessaglia, ove dopo la morte di Eolo suo zio paterno, col soccorso degli Ateniesi, e di Jone loro capo s'impadroni del regno di Ftia o Ftotide, dando pure a quella porzione della Grecia il nome di Acaja. - Paus. 1. 7 , c. 21.

2. - Soprannominato Callicone, greco, fratello di Ftio, e di Pelasgo, si distinse per tratti di una rara stupidità. Tra le altre cose aveva preso un vaso di terra per servirsene di guanciale, ma trovandolo troppo duro, lo riempi di paglia per renderlo più comodo. - Eust.

Odiss.

3. — Re di Lidia, fu impiccato da'snoi sudditi sulle sponde del Pactolo per aver voluto stabilire nuove imposte. - Ovid. in Ibin.

ACHEROIDE, epiteto che Omero dà al pioppo bianco, come consacrato agli dei infernali, e perche credevasi che questo albero crescesse sulle sponde dei

fiume Acheronte.

1. ACHERONTE, figlinolo del Sole e della Terra, o secondo altri di Titano e di Cerere: fu cangiato in fiame, e precipitato nell' inferno per aver somministrato acqua ai Titani, allorche dichiararono guerra a Giove. Le sue acque divennero fangose ed amare, ed è uno dei fiumi, che le ombre passavano senza speranza di ritorno. Secondo il Boccaccio, era un dio che nacque da Cerere nell' isola di Creta, e che non potendo sopportare la luce del giorno, si ritiro nell' inferno, e diveuto un fiume infernale. Il suo nome, secondo Antroscio, derivava da quello di un re d' Epiro. Fourmont lo fa derivare dalla parola egizia Achon-Charon, palude di Caronte. Altri lo interpretano pel fiume della Tristezza, e delle Angoscie, e lo hanno formato dalla particella privativa A, e da chairein, rallegrarsi. Una terza etimologia lo compone di achos, dolore, e roos, fiu-me; fiume di dolore. Esso è rappresentato sotto la figura di un vecchio coperto di un abito umido. Riposa sopra un' urna nera, e le onde che ne escono son piene di spuma, perche il si mise a ridere e li libero. Ciò diede loro corso era si rapido che rotolavano

degli scogli, è niuna cosa poteva trat- l'attignévane le cognizioni ed i riti sutenerne l'impetuosità. Qualche volta gli vien posto a lato un gufo. Nessun attributo conveniva meglio a questo dio, che siffatto Ingubre uccello, la cui sola vista faceva fremere gli auguri, e dava a temere le più gravi sciagure. Acheronte ebbe dalla Notte le tre furie, dalla Terra Stige, da Orfna o secondo altri dalla ninfa Gorgira Ascalafo, e da Stige la Vittoria. - Millin. L' Acheronte era un fiume della Tesprozia, che sorgeva dalla palude d'Acherusa, e scaricavasi presso l'Ambracia ora Arta, nel golfo Adriatico. La sua acqua era amara e mal-sana, e dimorava lungamente nascosta sotto terra. Molti fiami ebbero il nome di Acheronte: uno nel Ponto presso Eraclea, vicino alle sponde del quale era una profondissima caverna, d'onde dicevasi che Ercole aveva tratto il Can Cerbero. Due scorrevano in Epiro. Il primo che bagnava gli stati di Aidoneo, la cui storia era stata confusa con quella di Plutone, su considerato spesso come l' Acheronte infernale. Esso attraversava i campi Bruzii, in oggi Calabria, ove il re de' Molossi, Alessandro, perdette la vita, vittima di uno spiacevole equivoco. L' oracolo di Dodona lo avverti di evitare l'Acheronte, questo principe pensò che si trattasse di quello di Tesprozia, il che lo impegnò a fare guerra a'Romani in Italia; ne si avvide del suo errore se non nel momento in cui un soldato stanco, dovendo attraversare quel fiume, esclamò con dispetto: « A ragione ti « hanno chiamato Acheronte. » Poco dopo il re fu ucciso in battaglia da un Lucano profugo. L'altro passava presso la città di Pandrosa, e gettavasi nel golfo d'Ambracia : siccome le sue acque amare nascondevansi per qualche tempo sotto terra, così fu pur esso confuso con quello che era stato precipitato nel Tartaro. Un altro Acheronte scorreva nella Grecia presso il promontorio di Tenara, ed è quello che i Greci fecero nascere dai Titani, e dalla Terra. Finalmente contavansi altri fiumi: di questo nome nell' Elide, in Italia, presso Baja, e perfino nella Bitinia. 2. – Re dell' Asia minore, la cui fi-

glia Dardanide ebbe da Ercole un figlio

dello stesso nome:

3. - Divinità dei Galli, che non conoscesi se non per una iscrizione riferita dal Grotero. Keisler crede che fosse una divinità marina.

Acherontii (libri). Gli Etrusci chiamavano così alcuni libri che dicevano avere ricevuti da Tagete, e ne' quali Vol. I.

perstiziosi che li facevano risguardare come i più celebri auguri dell' universo. Fu dato un tal nome a questi libri perchè inspiravano terrore; perchè consultavansi i loro oracoli tremando; perché contenevano le cerimonie consacrate agli dei abitanti sulle sponde dell' Acheronte; perchè insegnavano, per mezzo delle vittime che potevansi offrir loro, come potessero i rei placarli, e la maniera in somma di scacciare i mostri ed i flagelli, e di creare dei prodigi.

r. Acherusa, caverna sul lido del Ponte Eusino. Pretendevasi che comunicasse coll' inferno, e gli abitanti del paese sostenevano che Ercole aveva tratto di là il Can Cerbero. - Senofonte. -

Ant. Expl. t. 5.

2. - Lago dell' Egitto, presso Menfi. Le cerimonie de funerali della maggior parte degli Egizi terminavansi alle sponde di questo lago. Si attraversava per portarvi i morti in sepoleri sotterranei. Gli eredi del morto erano obbligati di dare una moneta al nocchiero, chiamato in lingua egizia Charon. Pria di farli passare sul lago se ne annunziava il seppellimento al giudice, indi alla famiglia ed a tutti gli amici del morto. I giudici, radunati in riva del lago, permettevano ad ognuno di fare delle lagnanze contro colui che si poneva nella barca. Se qualcuno provava in un modo convincente che avesse vivuto male, veniva privato il morto della sepoltura che gli era apparecchiata; ma se colui che intentava l'accusa non la provava, veniva severamente punito. Se non si presentava alcuno accusatore, uno de' parenti od amici del defunto ne pronunziava l'elogio, cominciando dalla infanzia fino all' ultimo momento della sua: vita ; ma senza parlare della schiatta di lui, perchè tutti gli Egizi credevansi egualmente nobili. Siccome queste cerimonie si riferiscono alla più alta antichità, così si può credere che i Greci abbiano pigliato dagli Egizj le prime idee del loro inferno, e l'uso delle orazioni funebri, che però non ebbe principio se non dopo la battaglia di Maratona. - Diod. Sicul. 1. 1. - Questo storico dice formalmente, sopra una tradizione greca, che Orfeo avendo viaggiato nell' Egitto, ed avendo veduto il modo con cui gli abitanti di Menfi seppellivano i morti ne inventò la favola dell' Inferno, aggiungendovi altre circostanze.

ACHERUSIA. Era pure stato dato il nome di Acherusia ad una palude presso Capua, e ad una penisola nel Ponto, ove ponevasi la famosa caverna d'Ache- del centauro, e ne fidò l'adolescenza a

rusa. - Plin. l. 3.

ACHGUAYA-XERAX, dio supremo del-Pisola di Tenerisse. Questa parola si-gnissea il più grande, il più sublime, il conservatore d'ogni cosa. Lo chiamano anche Achuhuchanar, il più elevato, e Achuhurahan, il più grande.

- Vedi GUAYOTTA.

\*\* ACHILLE, il-più celebre ed il più valoroso de' capitani greci, era figliuolo di Peleo re della Ftiotide in Tessaglia e della dea Teti, una delle Nereidi, diversa della Teti gran dea delle acque; nipote di Eaco, e pronipote di Giove. Giove erasi innamorato della dea Teti, ma essendogli stato predetto da Pro-meteo che il figlio di lei sarebbe più grande del padre, quel dio, temendo la sorte di Saturno, le diede per marito un mortale. Tutti gli antichi autori concordano intorno la genealogia di lui. Egli porto in prima il nome di Ligiron, e quello di Pirisoo, parola che significa salvato dal fuoco. Peleo lo aveva di fatti strappato dalle mani di Teti, nell' istante ch' ella stava per porlo su dei carboni ardenti, per giudicare s'egli era immortale al pari di lei o, secondo altri autori, per fargli perdere quant' egli aveva di mortale dal lato di suo padre. - Omero Iliade l. 20. - Apollonio, l. 4 Argonaut. - Apollod. l. 3, c. 25. - Scholiast, Aristoph, in Rub.

: Poco tempo dopo sua madre lo porto nell'inferno e lo immerse nello Stige per renderlo invulnerabile. Le acque di questo fiume indurarono talmente tutte le parti del suo corpo, ch' ei non poteva essere ferito se non al talone pel quale Teti lo teneva, e che non era stato bagnato dalle acque. - Dite Cret. 1. 4. - Staz. l. I Achilleid. - Ser-

vius in l. 6 Aneid. v. 57.

Suo padre lo fidò nell' infanzia al centauro Chirone, che, nell' intenzione di renderlo forte e vigoroso, lo nutri nella Tessaglia di midolle di lioni, di cinghiali e di altri animali feroci. Lo instrul, dicesi, in tutti gli esercizj del corpo, e gl'insegnò la medicina e la musica. - Eustat. in l. I Iliad. -Schol. Homer. Iliad. l. 16, v. 36. -Plutare. in Sympos l. 4, c. 1. - Filostr. in Heroic. c. 19, ed in Icon. l. 2, c. 2. — L'Ariosto nel Furioso adattò a Ruggero quanto dicesi dell' e-ducazione di Achille, cangiando la Tessaglia nel monte di Carena, ed il centauro Chirone nel mago Atlante. - Cant. 4, st. 30; cant. 7, st. 57.

Fenice, figliuolo di Amintore, re d'Argo, che lo instrui nell' eloquenza, e lo accompagno nelle sue prime campagne. Achille conservo in tutta la sua vita, per Fenice, quella stima e quella tenera amicizia che ha un allievo riconoscente per coloro che si sono pigliati cura della sua educazione. - Omer. Iliad. l. 9. -Quint. Calab. 1. 3 e 1. 7.

Teti, essendo stata istruita dall'oracolo che suo figlio doveva perire all'assedio di Troja, lo condusse nell'isola di Sciro alla corte del re Licomede (travestito da fanciulla, sotto il nome di Pirra), acciocché i piaceri di una vita molle gli facessero perdere la voglia di andare a quell'assedio. Ella lo fe' passare per una sorella d'Achille, e prego Licomede di tenerlo per qualche tempo presso Deidamia sua figliuola. Sotto questo travestimento egli s'innamoro di quella prin-cipessa, e ne ebbe Pirro, conosciuto anche sotto il nome di Neottolemo, di poi capo de' Greci. Allorche i principi greci si radunarono per gire all'assedio di Troja, Calcante predisse loro che quella città non poteva essere presa senza il soccorso di Achille, e indicò loro il luogo del suo ritiro. Ulisse lo scopri sotto i suoi abiti femminili; perciocche travestitosi da mercante, gli presento dei giojelli fra i quali eranvi delle armi: Achille, seguendo il natural talento, prese le armi, e palesò in tal guisa sè stesso. Teti , grandemente afflitta di vederlo partire, e volendo in qualche guisa eludere la predizione dell'oracolo, pregò Vulcano di fabbricargli delle armi che potessero resistere ad ogni colpo; il che fu da quel Dio eseguito, dopo avervi fissato una ricompensa ch'ella gli promise, e ch'egli poi non ottenne. - Ovid. Met. l. 13, fab. 4. - 1d. dz Arm. Am. l. 1. - Igino, fav. 96. -Staz. l. 1 Achilleide. - Vedi Teti.

Tosto che Achille ebbe indossata questa divina armatura, fe' dei prodigi di valore. Andando a Troja pugnò con Telefo, re di Misia, lo feri e lo vinse. - Tzetzes in Lycophr. - Eustath. in l. I Iliad. - Vedi TELEFO.

Egli non si distinse meno nel primo combattimento de' Greci contro i Trojani. Si battè contro Cieno, figliuolo di Nettuno, che era invulnerabile al pari di lui, e lo vinse dopo un' ostinata difesa. - Ovid. Met. l. 12, fab. 3. -Palæphatus, de Cycno.

Nell' armata de' Greci non eravi di superiore ad Achille senonché Agamen-Peleo ritrasse suo figlio dalle mani I none e Menelao; ma ne l'uno, ne l'al-

tro di questi re agguagliava il valore di mone ad un solenne banchetto, nel quale quel guerriero. Alla testa de' suoi Mirmidoni, popoli della Ftiotide, egli s'im-padroni, durante l'assedio di Troja, di molte città della Troade, e si distinse con una infinità di belle azioni. Ma dopo che Agamennone gli ebbe tolta Briseide, figlia di Briseo, conosciuta anche sotto il nome di Ippodamia, bellissima schiava che gli era toccata nella divisione de prigionieri fatta in seguito alla presa di Lionessa, città della Troade, egli si ritirò dal campo e non volle combattere più pei Greci. Noi dobbiamo a quest'ira l'Iliade, il più antico ed il più ingegnoso de' poemi conosciuti. Achille si rinchiuse nella sua tenda, ove procurò di consolarsi di quest' ingiusto affronto, cantando al suono della cetra le grandi azioni degli eroi. Ne le preghiere de' principi greci, ne le rimostranze di Fenice, suo antico precettore, ne le istigazioni di tutt' i suoi amici, avevano potnto determinarlo ad uscire da questa specie di inazione; allorchè avendo udito che il suo amico Patroclo, al quale egli aveva prestato le sue armi, era stato ucciso da Ettore in un combattimento singolare, senti improvvisamente risvegliarsi il suo odio contro i Trojani, e, da questo istante, obbliando il suo ri-sentimento contro Agamennone, corse a vendicare l'amico. Egli cercò tutte le occasioni di azzuffarsi con Ettore, lo raggiunse finalmente, e lo uccise; ma disonorò questa vittoria con la sua crudeltà : poiché non pago di avere insultato quell' eroe fino agli ultimi istanti, gli forò i piedi con la medesima lancia colla quale lo aveva ucciso, e lo attaccò, con un legame, al suo carro, trascinandone per tre volte il corpo intorno alle mura di Troja, ed ordinando poi che fosse esposto senza sepoltura ai cani ed agli avvoltoj. Ma Priamo andò a gettarsi a' suoi piedi, supplicandolo a restituirgli il cadavere di suo figlio. Commosso Achille dal dolore e dalle lagrime di quell' infelice vecchio, gli permise di portarselo via. - Vedi ET-TORE.

Rendendo a Patroclo gli onori funebri, per placarne l'ombra, gli sagrificò i due più bei cani della sua muta, e dodici giovani prigionieri del sangue trojano ch' egli uccise di propria mano, ardendoli sul medesimo rogo. - Omer. Il. l. 22, 23 e 24. - Strab. l. 14. -Virg. En. l. 2. - Ovid. Trist. l. 3, eleg. 5.

Dopo la morte di Ettore i principi

esaminarono i mezzi di espugnare Troja. Achille dichiaro che bisognava vincerla a forza aperta, Ulisse sostenne che era d'uopo usare astuzia, e il parere di quest'ultimo prevalse. Agamennone vide con piacere questa disputa tra i due principi, perchè era il compimento di un oracolo di Delfo, che aveva promesso che si sarebbe presa Troja allorchè due principi superiori a tutti gli altri in valore ed in prudenza venissero a contesa in un banchetto.

In un discorso che Omero gli fa tenere nel nono libro dell'Iliade, Achille ci manifesta egli medesimo che aveva forzato dodici città, tra le quali contasi Tebe, Lirnessa e Pedaso, conosciuta dapprima sotto il nome di Moncia. Narrasi che quest'ultima, sembrandogli inespugnabile, era in punto di levarne l'assedio e ritirarsi, allorche una fanciulla che era innamorata di lui, gettò nel suo campo, dall' alto delle mura, un pomo sul quale erano scolpiti due versi riferiti da Eustazio, che tradotti letteralmente suonano: Divino Achille, attendi ancora con pazienza per poco tempo; giacche la città sta per ren-dersi per mancanza di acqua. Egli approfittò dell'avviso, e gli abitanti che perivano dalla sete non tardarono ad aprirgli le porte. — Eust. in l. 6 Il.

Egli ebbe un'avventura a un di presso consimile nell' assedio di Metinna, nell' isola di Lesbo. Gli abitanti di questa città fecero una si grande resistenza, ch' ei disperava di vincerli. Mentr' eghi pensava a levare l'assedio, la figlia del re, per nome Pisidice, gli fe' offrire di dargliela nelle mani, se acconsentiva di sposarla. Achille le ne fe' la promessa; ma lungi dal mantenerla, ebbe tanto orrore pel tradimento di lei, che dopo essersi impadronito della città coll'opera di quella principessa, ordinò a'suoi soldati di lapidarla. - Parthen. in Erot.

c. 21. È stato osservato con ragione, che la favola che suppone Achille invulnerabile non era conosciuta a' tempi di Omero. Questo poeta non ebbe bisogno di adottare una finzione che avrebbe disonorato il suo eroe: Achille, secondo lui, fu ferito combattendo, e i Greci diedero intorno al suo corpo una sanguinosa battaglia che darò un intiero giorno. Odiss. 1. 22. Teti, informata della morte di suo figlio, usci dalle onde accompagnata da una turba di ninfe, per venire a piangere sul suo corpo. Le Nereidi circongreci furono chiamati presso Agamen-I darono il letto funebre, mettendo delle

grida lamentevoli, e vestirono il corpo di abiti immortali. Le nove muse fecero udire alternativamente i loro lugubri lamenti. Durante diciasette giorni i Greci piansero con le dee, e nel diciottesimo fu posto il corpo su di un rogo: le sue ceneri furono rinchiuse in un' urna d'oro, e mescolate con quelle di Patroclo.

Ovidio dice che Achille fu ucciso da Paride figliuolo di Priamo. Nettuno, dic' egli, era tuttavia afflitto della morte di Cicno, suo figliuolo, e nutriva un odio implacabile contro Achille. Finalmente il decimo anno dell'assedio di Troja, egli interesseo Apollo, suo nipote, nel proprio risentimento. Questi, per servirlo, andò nel campo de' Trojani, ed essendosi palesato a Paride, gli adittò Achille e gli disse di rivolgere il suo arco contro quest' ultimo: Paride gli tirò una freccia, diretta dallo stesso Apollo, e Achille ne fu mortalmente ferito. — Ovid. Met. l. 12. — Virg. En. 1. 6. — Dite Cret.

Igino ed alcuni altri mitologi soggiungono che la freccia ferì il tallone, sola parte di Achille che non fosse invulnerabile. — Dite Cret. I. 4. — Hy-

gin. fab. 110.

Questi due autori, al pari di Darete di Frigia, pretendono che Achille non sia stato, ucciso in un combattimento, ma bensi nel tempio di Apolline, presso le mura di Troja, ove lo aveva tratto Paride, sotto pretesto di conchiudere il suo maritaggio con Polissena sua sorella, della quale Achille erasi innamorato nel tempo di una tregua.

Non riescirà discaro il trovare qui il racconto che fa Omero, per bocca di Agamennone, della morte e dei funerali di questo eroe. Tanto più che questo prezioso squarcio inedito ci fu con somma cortesia concedoto dall'egregio autore delle Poesie Campestri e de' Sepoleri, il sig. cavaliere IPPOLITO PINDEMONTE, la cui traduzione di questo poema è aspettata da ognuno con impazienza, e va ad essere un nuovo monumento eretto alla gloria della nostra letteratura.

"Felice te, gli rispondea l'Atride,
Figlio di Peleo, Achille ai Numi eguale,
Te, che a Troja cadesti, e lunge d'Asco,
E a cui de' Greci i primi, e de' Trojani,
Che puguavan per te, cadeano intorao!
Tu, de'eavalli immemore, e de'eoc.hi,
Grande, ingombando col gran corpo, spazio,.
Giacevi in mezzo a nu vortice di polve;
E noi combattevam da mane a sera,
Nè col giorno finia l'asprè conditto,
Se nol cessaya il turbine di Giore.
Ma come foor della batuglia tratto
Per noi tu fisti, e si cavi legni adaptio,
Contepid'acquà in prima e con fragrante

Bijsamo, asterse le tue membra belle, Ti deponemmo in su funebre letto; E molte sorra te lagrime calde Spargeano i Danai, e recideansi il crine. Ma la una madre, il grave autunzio udito, Del mare usci con le Nereidi eterne, E un immenso clamor corse per l'onde, Tal che tremarsi le ginocchia so to Gli Achei totti sentiro E già salite A precipizio avrian le ratte navi, S' nom non li ritenea la lingua, e il petto Pien d'amico saver, Nestor, di cui Ottimo sempre il consigliar tornava. Arrestateri, Argivi, non fuggite,
Disse il Nelide dal profondo senno,
O figli degli Achei: questa è la madre, Ch' esce dell'onda con l'equorec dive, E al figliuol merto viene. A tai parole Ciascun ristè. Ti circondaro allora Del marin vecchio le immortali figlie, Miseri lai mettendo, e di stupende Vesti divine ti vestiro. Il coro Delle nove sorelle anco plorava, Sciogliendo il canto alternamente; e tale It poter fu delle canore Muse, Che un sol Greco le lagrime non tenne. Dieci di e sette, ed altrettame notti, The plange and del peri uomini, e Dei:
Ma il goono, che segui, ti demmo al foco,
E molte agnelle d'adipe coverte
Sgozzammo, e buoi dalla lunata fronte. Tu nelle vesti degli Dei, nel dolce Mele arco fosti, e nel goave unquento: E, mentre ardevi, degli Achivi eroi Molti corser con l'arme intorno al togo, Chi sul cocchio, chi a piedi; ed un rimbombo Destossi, che sali sino alle stelle. Tosto che t'ebbe la Vulcania fiamma Consunto al fin, noi le tue candide ossa, Del vin più puro, e del più molle unguento lirigandole, Achille, in su l'aurora Raccoglievamo; e la tua madre intanto Porto incida d'oro urna, che dono Dicea di Bacco, e di Vulcan fattura Entro quest' urae le me candide ossa Con quelle di Patroclo , illus re Achille , Giacciono; e in essa pur, benche disgiunte, L'ossa giaccion d'Anviloco, cui tanto Sovra tutti i compagni onor rendevi, Dono l'estinto Meneziade, Quindi Grande innalzammo, e sontuesa tomba Noi, de? pugnaci Achivi oste gagliarda, Sall' Ellesponto, ove più sporge il lido; Perchè chi vive, e chi non nacque ancora, Lungi nel mar la dimostrasse a dito: La modre tua, che interrogonne i Numi, Splindidi in mezzo il campo al fior dell'oste Ginochi proposa, Io d'eroi molti un tempo, Quando, morto un signor, la gioventude Si ciuge i fianchi , e a losteggiar s' appresta Vidi l'esequic': ma più assai che gli altri Certami tutti, con le ciglia in arco Que'si belli io mirai, che sal tuo corpo Teti propose dall' argenteo piede. Cosi caro vivevi agl' Immortali! Però il tuo nome non si spense teco: Anzi la gloria iwa presso le genti Rifforish , Pelide , oguor più bella. ,,

Dopo la morte di Achille sorse fra i Greci una gran disputa per ottenerne le armi, che aggindicate furono ad Ullisse con altissimo cruccio di Ajace. — Ovid. Met. 1. 13. Tra queste armi eravi il celebre scudo tanto mirabilmente descritto da Omero nel XVIII dell'Iliade, in che fu imitato da Virgilio nell'VIII. libro

della Gerusalemme, st. 64 e seg. Achille fu onorato dopo la sua morte come un semideo, e Strabone dice che aveva un tempio presso il promontorio di Sigeo. Pausania e Plinio parlano di un' isola del Ponte Eusino ove questo eroe era in grande venerazione, 'e' che per questo motivo fu chiamata Achillea. - Strab. l. 14. - Paus. l. 3. c. 19. - Plin. l. 4, c. 13. - Maxim Tyr.

Alessandro vedendo il sepolero di Achille, lo onorò di una corona, e disse che invidiava a quell'eroe la sorte di avere avuto in vita sua un amico come Patroclo, e dopo la morte un poeta co-

me Omero. - Plut.

Giunto Alessandro alla famosa tomba Del fero Achille, sospirando disse; O fortunato, che sì chiara tromba Trovasti, e chi di te si alto scrisse! PETR.

Narrano i poeti che dopo la presa di Troja, l'ombra di Achille comparve ai Greci che se ne ritornavano nel loro paese; e che questi, per placarne i mani, gli immolarono Polissena, figliuola di Priamo, ch' egli chiedeva in sagrificio, e della quale era ancora innamorato. Suo figlio Neottolemo la immolò sul suo sepolero. - Ovid. Met. l. 13, fab. 5 et 6. - Virg. En. l. 3. - Lycophr. in Cassand. - Hygin. fab, 110. -Quint. Smirn. 1. 3.

Filostrato, e dopo di lui Tzetze, pretendono, che questa principessa, la quale amava Achille quanto era stata da lui amata, provo un si eccessivo dolore per la sua morte, che andò ad uccidersi da sè medesima sul sepoloro di Ini. - Philostor. in Heroid. - Tzetzes

in Lycophr.

I mitologi dicono che Achille aveva altresi amato la bella Elena e che dopo averne goduto in sogno, mentr' era in vita a la sposò nell'isola di Leuce dopo la sua morte. Gli antichi hanno fatto di quest'isola, la stessa che quella di Achillea , una specie di Campi Elisi ove soggiornavano le anime di molti eroi. Di qui il nome di isola fortunata che le diedero vari poeti - Vedi LEUCE. -Gli uni dicono che Achille vi sposò Ifigenia, altri Medea, e ch'egli vi operava molte maraviglie. Certo è che vi veniva invocato come un Semideo e che vi si celebravano delle feste in onor suo.

Tolomeo Efestione assicura che dal suo matrimonio con Elena, Achille ebbe un figlio che portò il nome di Euforione,

dell'Eneide e dal Tasso nel canto XVII | e che fu in seguito fulminato da Giove. Licofrone , facendo allusione alle sue nozze con Elena, chiama Achille vi-vente, in uno de suoi versi, il futuro sposo di Citea, soprannome di Medea, il cui genitore soggiornava in Citea, città della Colchide. - Ptolem. Hephæst. l. 4. - Philostr. in Heroid. c. 19. -Paus. in Laconic. c. 19. - Tzetzes in Lycophr. — Apollon Argonaut. 1. 4. Omero da ad Achille i soprannomi di

Pelide, da Peleo suo padre; di pie veloce, ecc. che vedrannosi a loro luogo.

Oltre gli autori e le opere già citate, si possono eziandio consultare intorno diversi passi della storia di Achille. Sophocl in Philoct. — Euripid. in Iphi-gen. — Senec. in Troad. — Id. in Agamemn. — Ovid. Heroid. ep. 3. — Id. ibid. ep. 8. — Id. de Remed. Am. l. 2, et de Art. Amand. l. 2. — Properi. l. 2, eleg. 8 et 20. — Juv. Sat. 76 — Claud. l. 1. in Stiliconem.

Drelincourt ha pubblicato nell'ultimo secolo un' opera intitolata Homecrius Achilles, nella quale ha raccolto tutto che di più curioso ci ha lasciato l'an-

tichità intorno a questo eroe.

Per facilitare l'intelligenza degli autori greci e latini, non dobbiamo tra-lasciar di dire che contansi nell'antichità più di venti personaggi, che por-tarono il nome di Achille.

I più conosciuti, dopo il figlio di Peleo e di Teti, sono - Primo quello che diede ospitalità a Giunone allorche ella fuggiva da Giove che voleva sposarla, e seppe persuaderla ad acconsentire di sposare il padre degli dei, in riconoscenza di che il Tonante gli promise che tutti quelli che avrebbero portato il nome di lui sarebbero stati celebri nel mondo. - Il secondo fu precettore del centauro Chirone. - Il terzo fu inventore dell' ostracismo. - Il quarto, figlio di Giove e di Lamia, era di si perfetta beltà, che per giudizio del dio Pane fu vincitore sopra Venere stessa: del quale giudicio questa dea fu talmente sdegnata, che per vendetta rese Pane innamorato della ninfa Eco, ed operò nella sua persona un cangiamento che lo rese prido e non proprio che ad ispirare spavento. - Il quinto; figlio di . Salatea, era nato coi capelli bianchi.

Da alcuni autori sono ricordati diversi avanzi dell'antichità, rappresentanti vari

passi della vita di questo eroe.

Vedi tav. I fig. 1. Pietra di un pozzo coperto di marmo, su la quale sono figurati diversi avvenimenti della storia d' Achille. - Teti (a) seduta su d'un

letto, dopo averlo dato alla luce; la nutrice (b) lava il neonato in un vaso; Teti. (c) immerge suo figlio nelle acque dello Stige, figurato come una vecchia ninia appoggiata sopra un'urna; essa (d) consegna Achille a Chirone, che dee dargli l'educazione degli eroi. Il giovin principe (e) è sul dorso del Centauro, e insegue un lione che ha ferito con una freccia. Achille (f) è nascosto, sotto abiti femminili, fra le schiave di Deidamia, figlia di Licomede re di Sciro; Deidamia (g) vuol trattenere Achille, ma egli ha già afferrato uno soudo ed una spada, e s'accinge a seguire Ulisse, che ordina ad Agirte di suonare la tromba per eccitare vie più il suo giovine ardore; Achille pugna con Ettore (h), che vuol vendicare la morte di suo fratello Polidoro, che vedesi ancora steso a' loro piedi; dinanzi ad Achille v'è la porta Scea, e davanti a quella porta il fiume Scamandro, sotto le sembianze di un vecchio coricato, appoggiato sopra un' urna, con in mano una canna; Achille (i), nudo, armato di un caschetto e di una spada, ha attaccato al suo carro il corpo di Ettore; tiene le redini de' suoi cavalli, che sono preceduti dalla Vittoria, portante una palma ed una corona; nel fondo, ove sonvi le mura di Troja, Priamo, coperto il capo di un berretto frigio, è spettatore dell'orribile trattamento che si fa provare a suo figlio.

Tav. I. fig. 2. Achille, che era nascosto in Sciro fra le schiave di Deidamia, ha gettato il vestimento sotto il quale era travestito, e si mostra quasi nudo: fra i doni di Ulisse, egli ha scelto la lancia ed il casco, che sono a' suoi piedi; Amore tenta in vano di trattenerlo; Deidamia disperata, e le sue compagne sorprese e maravigliate, non possono più impedirgli di scoprirsi; egli fa un gran passo, come se andasse alla battaglia: Ulisse, che si conosce agevolmente dal suo berretto, attende con riflessione l'evento della sua astuzia; Diomede, armato di casco, co-razza, spada e lancia, ha pigliato una attidudine guerriera, come per indurre a battaglia il giovane eroe; e Agirte, egualmente armato di elmetto, corazza e spada esuona la tromba per accendere il suo coraggio; a piedi di Achille vi è un elmetto; il paniere da lavoro delle donne, la cetra, e le stoffe rotolate che sono nelle mani di Deidamia, fanno parte dei doni di Ulisse.

Tav. I. fig. 3. Achille seduto sopra una scoglio in riva al mare, sul quale ei fissa lo sguardo; la sua spada

è sospesa ad un masso, e il suo scudo, sul quale vedesi una testa di Medusa alata, vi è appoggiato.

Tav. I. fig. 4. Achille equalmente seduto su d' uno scoglio in riva al mare suona la cetra. Il suo elmetto posa vicino a lui; la sua spada è sospesa al ramo di un albero contro il quale è appoggiato il suo scudo, su cui vedesi una testa di Medusa ed una corsa di carri; leggesi su la pietra; Lavoro di Panfilo.

Tav. I. fig. 5. Achille, seduto sopra una pietra dinanzi alla sua capanna, piange la morte di Patroclo, annunciatagli da Antiloco, che è appoggiato ad un cippo: la figura con elmetto, che vedesi nell' entrata della capanna, è pro-

babilmente Fenice.

Tav. II. fig. 1. Achille, seduto sopra una sedia senza spalliera, e vestito di semplice clamide, tiene in una mano delle gambiere fabbricate da Vulcano, e l'altra mano è appoggiata su la sua spada. Dinanzi a lui avvi Ulisse caratterizzato dal suo pileo e dal ramo d' ulivo che ne circonda il berretto; s'appoggia su d'un bastone, a motivo della ferita che ha ricevuta, e parla con Achille, del quale Automedonte tiene lo scudo. Dietro Ulisse, Agamennone innalza la mano in testimonianza della sua riconciliazione con Achille. Il guerriero seduto dall' altro lato, più abbasso, sembra essere Diomede, che era stato egli pure terito. Nel piano inferiore Teti . seduta sopra un cavallo marino, reca a suo figlio l'ultimo pezzo della sua armatura, che è un usbergo fatto di re-cente da Vulcano. Una Nereide, situata

dietro Teti, la segue con gli occhi.

Tav. III. fig. 1. Priamo, vestito con
tunica, velato il capo, e co' piedi nudi, ha piegato un ginocchio dinanzi ad Achille, del quale piglia la mano per baciarla, mentre gli chiede il corpo di suo figlio: Achille è seduto su d'una sedia sotto la quale v'è un elinetto: rivolge lo sguardo per non vedere l'afflizione di quell'in-felice padre: Automedonte, auriga di Achille, ed Alcimo, amico di questo principe, gli sono vicini; dietro Priamo v'è la biga nel quale egli è venuto, condotta dal suo auriga; uno de'seguaci di Priamo tiene i cavalli; de' soldati di Achille , l' uno vestito , l' altro nudo , scaricano l'altro carro, contenente i doni recati da Priamo: uno tiene un vaso, l'altro una lorica, che vengon loro consegnati da un araldo; Ideo, coperto il capo di un beretto frigio, è nel carro.

Tav. III. fig. 2. Priamo, inginoc-

chiato dinanzi ad Achille, del quale non vedesi che una gamba, chiede il corpo di Ettore, offrendo i doni ch' ei reca, consistenti in vasi preziosi di diverse forme, de' quali sono carichi i suoi seguaci. Il vecchio re ed il suo segnito hauno in testa de' berretti frigii. Tre guerricri greci, situati vicino ad Achille, hanno degli elmetti. Dall' altro lato del sarcofago vedesi il corpo di Ettore, portato da alcuni uomini verso la porta Scea, ove guerrieri e donne trojane vengono a riceverlo. Andromaca vuole gettarsi sul corpo del suo sposo, ma ne viene trattenuta da una sua seguace; presso di lei v' è Astianatte che piange.

Tav. I. fig. 6. Achille, ferito da Paride nel tailone, sola parte vulnerabile del suo corpo, è caduto sul ginocchio destro; con una mano strappa la freccia fatale, con l'altra tiene il suo scudo

ornato di una folgore.

ACHILLEA, isola del Ponto Eusino, così nominata dal nome di Achille, al quale vi si rendevano gli onori divini. Vi si vedeva il suo sepolero, sopra il quale gli uccelli non isvolazzavano giammai (Plin. 10, c. 29). Egli vi operava grandi maraviglie, e la sua anima abitava quell' isola con quelle di molti eroi della Grecia: era il loro Eliso. Tra gli altri prodigi narrasi che Omero mentre custodiva degli agnelli presso il sepolero di Achille, ottenne colle sue offerte che quell' eroe gli apparisse; ma si mostrò circondato da una luce si risplendente che il poeta ne divenne cieco. Le Amazzoni approdarono un gior-no nell'isola Achillea, e obbligaron gli abitanti a tagliare gli alberi piantati in-torno al sepoloro d'Achille; ma nel pri-mo colpo le scuri ribattendo indietro contro i lavoratori gli uccisero a piedi degli alberi stessi. Malgrado di questo prodigio le Amazzoni vollero entrare nel tempio a cavallo; ma Achille con un solo sguardo spaventò talmente i cavalli, che rincullarono, gettarono a terra le Amazzoni, le divorarono e precipitaronsi nel mare; le navi che avevano condotto le Amazzoni furono si violentemente agitate da una repentina tempesta, che si spezzarono le une contra le altre e rimasero in ghiottite dalle onde. Il sacro luogo profanato dalla strage che avevano fatta i cavalli, fu purificato dalle acque del mare, che Achille vi fece salire.

Eravi una fontana di questo nome presso Mileto; chiamavasi così, perchè

Achille vi si era bagnato.

ACHILLEE, feste in onore di Achille; celebravansi a Briseide nella Laconia. -Paus.

ACHILLEOS DROMOS, corsa d' Achille, isola del Ponto Eusino, diversa dell'isola d' Achillea. Pomponio Mela l. 2 ci dà l' origine di questo nome. Achille essendo entrato con una flotta nel Ponto Eusino, celebro in questo luogo la sua vittoria con giuochi pubblici, e tra gli altri con corse, alle quali prese parte esso medesimo.

ACHIMAELE, e SANYAAB, demoni il cui dipartimento è a un dipresso lo stesso di quello degli spiriti folletti. Essi abitano i boschi e le campagne, dilettansi di traviare i viaggiatori, alle volte inspirano agli uomini una malinconia che li rende furiosi e finiscono coll'uccidere le loro vittime. - Demonogr.

ACHIROE, nipote di Marte, madre di

Palleneo e di Reteo.

Acı, pastore della Sicilia, figliuolo di Fauno e della niufa Simete. Fu amante amato da Galatea; ma Polifemo, suo rivale, avendolo un giorno sorpreso con quella Nereide, ch'egli amava con trasporto, lo schiacció sotto una rupe staccata a viva forza dall' Etna. Nettuno, sopra preghiera di Galatea lo cangiò in fiume. Met. 13, f. 8. La rapidità delle acque di questo fiume gli se' dare il nome di Aci che significa punta, perchè il veloce suo corso agguaglia quello di una freccia, dice Erodoto. - Ovid. met. l. 13. - Ved. GALATEA.

ACIDALIA, soprannome di Venere derivato da una fonte dello stesso nome (fons Acidalius) in Orcomena nella Beozia, ove andavano a bagnarsi le Grazie. - Ovid. fast. l. 4. Pare troppo ri-cercata l'interpretazione di coloro che fanno derivare questo nome da una parola greca significante inquietudine, perchè Venere la produce. — Servius, in l. 1. Eneid. v. 624. — Ovid. fast. l. 4. ACILIO, ACIZIO, o ACI, fiume che cade dall' Etna nel mare di Sicilia. Trae-

va il suo nome dal Giovane Aci. Acinace, nome che gli Sciti da-vano ad una vecchia lama di spada che innalzavano sopra un lungo palo per rappresentare il dio Marte. Dinanzi a questo simulacro facevano ogni anno un sagrificio, nel quale immolavano dei cavalli. - Ant. Expl. t. 4.

ACINETO, figlinolo d' Ercole, che questo eroe uccise in un momento di fu-

Acirocome, intonso, soprannome di Apolline; significa lo stesso che ACER-SECOME.

ACITANI, popolo che onorava Marte

coronato di raggi.

ACLE, nome d' Achille sugli antichi monumenti della Magna Grecia.

Acri, dea dell' oscurità e delle tenebre, della quale Esiodo fa un orribite ritratto nello scudo d' Ercole. Altri pretendono che sia il nome del primo essere che esisteva, secondo alcuni autori greci, prima del mondo, e prima eziandio del Caos, e che fosse il solo dio eterno, dal quale tutti gli altri dei erano stati prodotti. - Ved. Demogor-GONE.

ACLIMA ( Mitol. Orient. ), sorella

gemella, e sposa di Caino.

ACME, libro che contiene le leggi e la religione dei Drusi.

\* ACMEIDE, soprannome di Pane che

significa selvatico, incivile.

ACMENIDI, ninfe di Venere, il nome delle quali significa gaje giulive. Ave-vano un altare in Elide. Altri le chiamano Acmete, cioè che da nessuna fatica posson essere stancate.

1. ACMONE, capo di una colonia di Sciti, che s'impadroni dell'Armenia e della Cappadoccia, e fabbrico la città di Acmonia nel paese inaffiato dal Ter-modonte, e dall'Iri. Acmone conquistò poscia la Frigia, e vi costrusse un'al-tra città, alla quale diede pure il suo nome. Secondo altri fu figliaclo di Manete, il primo e il più potente re della Frigia, fratello di Doc. Dopo essersi impadronito della Fenicia e della Siria, mori per essersi riscaldato troppo alla caccia, e fu annoverato fra gli dei sotto il nome di Hypsistos, l'altissimo. I suoi figli furono Urano e Titea, che Sanconiatone chiama Ghe, o il cielo e la terra; e diedero luogo alla favola dei Fenici, che fanno Acmone padre del cielo e della terra. Alcuni lo riguarda+ uo lo stesso che Elio. Il suo culto era celebre nell' isola di Creta. - Boccac. Geneal. Deor. l. I, c. 3. - Lact. in Teb. Sat. 1. 4, v. 316.

2. - Uno dei Datili idei.

3. - Guerriero, figlio di Clizio di Lirnesso, e fratello di Mnestco. Venne in Italia con Enca, ove diè prove di valore. - Eneid. l. 10.

I. ACMONIA, città fabbricata da Acmone sulle sponde del Termodonte.

2. - Lo stesso ne fondò un' altra in

Frigia. - Ptolem. 1. 5.

ACMONIDE, incudine, uno de' Ciclopi (Ovid. fast. 4). Si da pure questo nome a Saturno ed a Celo come figli di Ac-

mone.

Acmonio (bosco). I poeti pretendono che Marte abbia avuto in questo bosco i favori della ninfa Armonia, e che da questa unione ne nascessero le Amazzoni. - Stef. Geogr.

Aco, figlio di Vulcano e di Aglaja, una delle Grazie.

ACOLOE, una delle Arpie. - Igin. 14. Acond ( Akond ) ( Mit. Maom. ), il terzo pontefice di Persia. È officiale di giustizia, e capo della scuola di diritto, è il giudice che termina il maggior numero di processi. Egli ha de' sostituti in tutti i tribunali del regno, che con quelli del secondo Sadre, fanno tutti i contratti. Al palazzo ha il suo posto a piè del Sofa, presso il gran Sadre.

ACONITO, pianta velenosa. Trovavasene in gran quantità presso Eraclea nel Ponto, oviera la caverna per la quale pretendevasi che Ercole fosse disceso all' inferno. Di qui la favola immaginata dai poeti, che questa pianta nascesse dalla schiuma del Can Cerbero, allorche questo eroe lo trasse dall'impero de'morti.

ACONTE, uno de' cinquanta figliuoli di Licaone re d'Arcadia, che Giove fulmino per la sua malvagità. - Apol-

lod. 3, c. 8.

I. ACONTEO, cacciatore convertito iu pietra dalla testa di Medusa, alle nozze di Perseo e di Licomede. - Met. l. 5.

2. - Uno dei capi latini, ucciso da

Tirreno. - Eneid. l. II.

Aconzio, giovane dell' isola di Ceo, di una rara beltà, ma poco favorito dalla fortuna. Essendo ito a Delo per sagrificare a Diana, vide nel tempio della dea una giovane di maravigliosa bellezza, per nome Cidippe. Ma giudicando che la sua nascita e la sua fortuna avrebbero fatto ostacolo alla sua felicità, scolpi su di un pomo queste parole:

, Joeo tibi sane per mystica sacra Dianae, 36 Me tibi venturam comitem sponsanique futuram.

Cioè, giuro pei sacri misteri di Diana che sarò vostra compagna e vostra sposa. Indi lasciò cadere quel pomo ai piedi di Cidippe; questa giovane principessa lo raccolse, e lettone lo scritto si credette impegnata con Aconzio: imperciocche eravi una legge che obbligava ad eseguire tutto ciò che promettevasi nel tempio di Diana. Ciò nondimeno Cidippe era promessa in matrimonio ad un altro; ma tutte le volte che volevasi maritarla, ella veniva as-salita da una violente febbre, di maniera che i suoi parenti furono obbligati di darla ad Aconzio. - Ovid. Eroid. Epist. 19 e 20. - Id. Trist. l. 3, Ep 10.

Acoro, dio delle mosche, o cacciamosche. Gli abitanti di Cirene offrivano de'sacrifizj a questo dio per essere liberati da tali insetti, che cagionavan qualche volta nel loro paese delle malattie contagiose; e dicesi che esse morivano tosto che i pieno di acqua lustrale, preso in qualerasi fatto il sagrificio ad Acoro. --Plin. - Ved. BELZEBUT, MHAGRON.

Acos, guarigione, uno dei sopran-

nomi di Bacco.

ACOURERI ( Mit. Ind. ), prima tribu di giganti, o geni malefici, alcuni dei quali hanno governato il mondo, grazia che ottennero per le loro penitenze.

I. Acoua. Quasi tutti gli antichi popoli hanno fatto una divinità di questo elemento che, secondo alcuni filosofi, era il principio d'ogni cosa. Al rispetto che esso ispirava si attribuisce l'uso degli dei di giurare per lo Stige e l'importanza di tale giuramento. Fra tutti gli elementi: esso è quello che i Ghe-bri rispettano dippiù dopo il fuoco. Il Sadder, uno dei loro libri sacri, raccomanda loro di non adoprare acqua di notte ad alcun uso, o, se è per una necesità indispensabile, di servirsene con molta circospezione. Lo stesso libro ingiunge loro di non porre mai a fuoco una pentola interamente piena d'acqua, per tema che, allorche l'acqua viene a bollire, non ne cada una parte nel fuoco. Questo, elemento è l'unico oggetto del culto degli abitanti di Cibola, sui lidi settentrionali dell' America. Alcuni di essi dissero a Franc. Vasquez che adoravano l'acqua a motivo ch' essa fa crescere i grani e gli altri alimenti, il che mostra che essa è l'unico sostegno della nostra vita.

I moderni, che l' hanno personificata la dipingono sotto le forme di una donna nuda, seduta su di una nube, ovvero su di un luogo elevato, perchè le alture sono il deposito ove si formano i fiumi. E coronata di canne, che formano pure l'ornamento del suo trono; tiene nella destra uno scettro, cioè il tridente di Nettuno, e s'appoggia con la sinistra sopra un'urna che versa acqua in abbondanza. Conchiglie di diverse forme e colori, un fanciullo che solleva delle reti, dinotano la sua maravigliosa fecondità. Si esprime qualche volta questo elemento con una Najade, il cui capo è ornato di foglie di giunco, che tiene un' urna della quale esce dell'acqua, e che ha un delfino a' suoi piedi. ton do mote ism

2. LUSTRALE, acqua comune, nella quale estingnevasi un tizzone ardente tratto dal fuoco de' sagrificj. Quest' acqua era contenuta in un vaso posto alla porta o nel vestibolo de' templi, e quelli che entravano se ne lavavano da se medesimi e se ne facevano lavare dai sacerdoti. Quando eravi un morto in una casa, mettevasi sulla porta un gran vaso Vol. I.

che altra casa, ove non vi fossero morti; tutti quelli che recavansi alla casa, ove era il morto, aspergavansi con quest' acqua uscendo: si soleva servirsene anche per lavare il corpo. - Ved. NEOCOR.

Mit. Ind. Se devesi prestar fede alla relazione di Linschoten, l'uso dell'acqua lustrale è stabilito presso gli Indiani di Calicut. I loro sacerdoti offrono a quelli che entrano nelle pagode un'acqua da essi consacrata con certe cerimonie. I Talapuini di Laos fanno pure una specie di acqua benedetta, e che pretendono essere un potente rimedio per tutte le malattie; e siccome quest'acqua non costa nulla ad essi, ne mandano agli ammalati, i quali per riconoscenza non tralasciano di presentar loro qualche bottiglia di ottimo vino. Hanno grandissima fede nella sua virtu e le attribuiscono tutte le guarigioni che opera la natura.

ACQUA CHE FAVELLA. Fontana della Calabria citeriore presso le rovine dell'antica Sibari. Questo nome vien forse dall'oracolo che usci da questa fontana, e predisse la distruzione di Sibari. - Stef.

di Bizanz.

Acquariles Dit, dei subalterni che

presiedevano alle acque.

ACRAGA ; figliuolo di Giove e di Asterope, uno delle figlie dell' Oceano; diede il suo nome alla città di Acraga in Sicilia, ora Agrigento.

ACBATO, genio del seguito di Bacco. Gli Ateniesi ne aveano fatto una divi-

nità. Paus part ofasco ni crilo entire ACRATOFORO, portatore o datore di vino puro. Soprannome di Bacco, sotto il quale era principalmente onorato, secondo Varrone, in Figalia, cina del-l' Arcadia. - Rad, Acraton, vino puro; fero, io porto. - Ant. Expl. t. 3.

I. ACRATOPOTE, bevitore di vin puro, soprannome di Bacco. - Ibid.

2. Erge della Grecia, a cui rendevansi, secondo Ateneo, gli onori di-vini in Muutchia, borgo dell' Attica. — Rad. Poton bevanda.

1. ACREA, soprannome della Giunone di Argo che aveva un tempio nella cit-tadella di questa città, 4 Rad. Akra; sommità, altura. Non le si immolavano che delle capre. Venere aveva sotto questo nome un tempio in Olimpia ed un'al-tro, in Cipro, e nel quale non potevano entrare, se non le donne. Anche Diana, Minerva e la Fortuna avevano lo stesso soprannome, e per la stessa ragione. -Strab. L. 8.

2. - Una delle tre nutrici di Giunone, figliuola del fiume Asterione, da

oui ebbe il nome il monte Acreo nella | ai giuochi fun ebri celebrati in memoria Argolide, situata ne' contorni di Micene, a' piè del quale scorre il fiume Asterione. Su questa montagna, o nelle vicinanze, eravi un tempio celebre dedicato a Giunone. - Paus. l. 2, c. 17.

Acreseo, figlio di Apollo, da cui chbe il nome la città d'Acrefia nella

Beozia. - Strab.

ACREO, soprannome, sotto il quale gli abitanti di Smirne onoravano Giove in un luogo elevato, presso il mare, ove avevangli eretto un tempio. Davasi pure un tal nome in generale a tutti quei numi che avevano templi nelle alte cittadelle o sui monti.

ACRIA, fondatore d' Acria nella Laconia, uno dei pretendenti d' Ippodamia, che perdette la vita disputando il premio della corsa con Enomao padre di questa principessa — Paus. 3, c. 21.
Acribia, soprannome di Giunone per-

chè era onorata ad Acropoli, o nella fortezza di Corinto o piuttosto ad Acribia.

Acrise, o Acrisio, re d'Argo, fi-gliuolo di Abante e di Ocalea, gemello di Preto. Questi due fratelli contrastavano fra loro anche prima di nascere; ed appena furono giunti all'età virile si fecero guerra apertamente. Preto fu obbligato a ritirarsi presso Giobate, o, secondo altri, presso Anfianate nella Licia. Acrisio divenne possessore del regno d'Argo, ma Preto ajutato da suo suocero attacco di nuovo Acrisio, e si impadroni della città di Tirinto e di alcune altre. In questo frattempo Acrisio ebbe da Euridice, figlinola di Lacedemone, una figlia per nome Danae intorno a cui l'oracolo gli presagi che il figlio di lei lo avrebbe ucciso. Per prevenire questa sciagura chiuse Danae in una torre di bronzo; ma Preto, secondo alcuni, e secondo altri Giove cambiato in pioggia d'oro, trovò la maniera di penetrarvi , cosicche Danae mise al mondo Perseo. Il padre la fece esporre al mare in una barca insieme al suo figliuoletto. Approdò essa all'isola di Serife, nna delle Cicladi, ove fu trovata da Dite, che ricevette presso di se il fauciullo Perseo. Polidete re dell'isola, e fratello di Dite, avendo concepito un amore per Danae al quale ella non poteva corrispondere, fu trasformato in sasso da Perseo che gli presento la testa di Medusa. Perseo in compagnia di Danae e di Andromeda sua moglie volle andare in Argo a veder il vecchio. Acrisio, il quale per timore che adempito non ne fosse l'oracolo se ne fuggi nella Pelasgia. Perseo ve lo segui, ed intervenne

del re di Larissa, nella quale occasione avendo gettato in aria un disco, questo cadde con tanta forza sui piedi del di lui padre Acrisio che ne mori. - Ovid. Met. 1. 3, fab. 6. - Apollod. 1. 2, c. 5 e 7. - Igin. fav. 63.

Altri danno alla moglie di Acrisio il nome di Aganippe, aggiungendo che Polidete sposò di fatti Danae, e che quando Acrisio venne presso di questi a cercarvi la figlia, tentò ogni mezzo per rassicurarlo; al che Perseo riuscì giurandogli che non gli avrebbe giammai tolta la vita. Nulla di meno avendo il vento ritenuto Acrisio presso Polidete, questi in tale frattempo mori. Perseo celebro allora in onore di lui dei giuochi funebri, nei quali il vento spinse con tanta violenza sulla testa di Acrisio un disco gettato in aria da Perseo, che Acrisio ne mori, e così fu adempito l'oracolo. Pochi sono coloro, i quali pretendono che Perseo abbia cambiato Acrisio in un sasso. - Igino f. 30. -Apol. 2, c. 2. - Paus. 2, c. 16. -Ved. DANAE, PERSEO, PRETO.

ACRISIONEIDE, Danae, figliuola di

Acrisio.

ACRISIONIADE, Perseo, nipote d'Acrisio. — Met. 5.

AGRITA, soprannome d'Apolline, dal vocabolo greco Akra, altura, perchè il suo altare era fabbricato su di un'altura di Sparta, ov' era onorato sotto questo nome. - Plin l. 4, c. 5.

Acros (Mit Pers.), capo degli angioli sparsi nell' universo , e che, secondo i Ghebri, veglia sulla loro con-

\* ACROCERAUNIA, o CERAUNIA, nome che i Greci ed i Latini danno alle alte montagne che, separavano il mare Jonico dal mare Adriatico. - Rad. Acron, sommità, altura, e Keraunos, folgore. - Si diè un tal nome a quelle montagne, perchè erano spesso colpite dal fulmine. - Plin. l. 4, c. B. -Strab. l. 6. - Eneid. l. 3.

Acrochirismo, specie di danza festevole e di lotta con le sole mani. Quelli che esercitavansi così chiama-vansi Acrochirista, e non facevano che toccarsi con la punta delle dita. -Rad. Akros, atto, e cheir, mano.

ACROLITO, statua colossale che Maurolo fece porre ad Alicarnasso, in cima al tempio di Marte. - Rad. Akros, alto, lithos, pietra. m 48 m

1. Acrone, giovine guerriero di Corito nella Toscana, che venne in soccorso di Enea contro Turno. Fu ucciso

2. - Re di Cenina, che Romolo uccise per invadere il suo territorio, e di

cui consacro le spoglie a Giove Feretrio. - Plat. in Romol. - Tit. Liv. l. 1.

ACRONEO, uno dei competitori nei giuochi descritti nell' ottavo libro del-

l' Odissea.

ACROPOLI, città alta, cittadella di Atene fabbricata da Cecrope, particolarmente consacrata a Minerva. A' tempi di Pausania vi si mostravano ancora dei germogli del suo ulivo, le impressioni del tridente di Nettuno sulla rupe, e gli avanzi dell'acqua che n'era uscita; essa vi aveva, oltre de' templi in comune con Vulcano e Nettuno, de' templi particolari e delle statue, e vi riceveva grandi onori sotto i nomi d' Igia, di Venere, della Vittoria. La lampada d' oro, che ardeva dinanzi a' suoi altari, riempivasi d'olio al principio dell' anno, e non era bisogno di aggiungervene, benchè rimanesse accesa giorno e notte, perchè lo stoppino era fatto di lino di Carpasia, città dell'isola di Cipro, il solo che il fuoco non consumasse. La dea interessavasi particolar-mente alla conservazione dell'ulivo dell'Acropoli. Erodoto narra che quest'albero essendo stato incenerito col tempio, rimise in meno di un giorno un germoglio di due cubiti, dopo un sagrificio offerto a Minerva.

ACROTERIA. Sono nelle medaglie, i segni di una vittoria navale, o l'emblema di una città marittima. Consistevano in

un ornamento di nave curvato. ACTEJA, nome misterioso che gl'iniziati davano a Cerere nelle feste di Eleusi, e che faceva allusione al dolore che aveva provato la dea pel rapimento di sua figlia Proserpina. - Rad. Achthos, dolore.

ACTEQUEDIAMI (Mit. Ind.). Sono gli otto elefanti che , secondo gl' Indiani ,

sostengono il mondo.

\*I. ACUSILAO, figlinolo di Diagora, Rodio d' origine e fratello di Damagete, riporto molti premi ne giuochi olimpici in Elide. Narrasi che la prima volta ch' ei su coronato pigliò suo padre su le proprie spalle e lo portò per le strade d' Olimpia in mezzo ad una folla di Greci che spargevano de' fiori sotto i suoi passi. Suo fratello Damagete, suo padre Diagora, i suoi figli ed i suoi nipoti avevano ciascuno una statua in Elide, presso il tempio di Giove Olimpio. — Paus. l. 6, c. 7.
\*2. — È pure il nome di uno storico

da Mezenzio re dei Tirreni .- Eneid. l. 10. | de' tempi favolosi .- Cic. de Orat. l. 2, c. 29. - Suida.

ADA

ACUTEZZA D' INGEGNO ( Iconol. ). I Greci allegorizzavano questo soggetto con una Minerva che teneva un giavellotto su la testa di una sfinge.

ACUTOR (Akuthor.) (Mit. Scand.), uno degli epiteti di Tor o Thor, come pure As, Wingthor, Weor, Hanus, Hesus, Tonder. ADA ( Mit. Sir.), nome di una Dea

de' Babilonesi, che corrispondeva alla

Giunone de' Greci.

ADAB-AL-CABR, la pena del sepolero (Mit. Maom.), il primo purgatorio de' Maomettani, ove gli angioli neri Munchir e Nechir tormentano i malvagi. - Bibl. Orient. de d' Herbelot. - Ved. ARAF, BARZACKH.

ADACHIEL (Hadakiel) (Mit. Arab.). E, secondo gli Arabi, l'Angelo che

presiede al segno della Libra.

ADAD (Mit. Sir.), re di Siria od Assiria; dopo la sua morte fu onorato come un Dio dai Sirj, specialmente a Damasco al dire di Giuseppe. Credesi che sia il Dagone de'Filistei. Questo nome fu nel seguito comune ai re di Siria. Wed. ADARGATI. I Sirj gli davano pet moglie la Dea Adargiride, pigliando l'uno pel sole, e l'altra per la terra, e lo dipingevano col capo ornato di raggi, la punta de' quali dirigevasi da alto in basso, mentrechè quelli della Dea, erano rivolti di basso in alto, per mostrare che tutte le produzioni della terra sono dovute al sole. — Macrob. Saturn. l. I, c. 23. - Mit. di Banier, t. I.

ADAGOO ( Mit. Sir. ) , divinità frigia. Esichio dice che era ermafrodita. È

forse lo stesso che Ati.

ADAMAH (Mit. Talm.), la penultima delle sette terre o mondi, ciascuno dei quali è l'uno sopra dell'altro. Fa su questa terra che Adamo passò da prima la sua vita. Il suo commercio involontario con Lilit, nel 113 anno di sua ctà, la popolò di spiriti malefici. Fu solamente dopo la nascita di Set ch'egli giunse alla terra che noi abitiamo.

ADAMANO, invincibile, soprannome d'Ercole e di Marte. — Rad. a priv.

e damaeiu, domare.

ADAMANTE, Trojano, figliuolo d'Asio, ucciso da Merione dinanzi Troja. - Iliad. lib. 13.

ADAMANTEA, ninfa nutrice di Giove in Creta. Essa sospese, dicesi, la culla del fanciullo tra i rami di un albero, onde poter dire a Saturno che non era ne in cielo, ne sulla terra, ne nel greco che aveva scritto la Genealogia mare; ed affinche le sue grida non fossero udite, raduno i ragazzi del paese, ai quali diede delle aste e dei piccioli scudi di rame, perche facessero del clamore intorno all'albero. Questi fanciulli furono chiamati Cureti o Coribanti. Ella è forse la stessa che Amaltea. - Igino f. 130 - Ved. CURETI, AMALTEA.

ADAMANTILE, pianta d'Armenia e di Cappadocia alla quale attribuivasi la virtu di spaurire i lioni e di mitigare la loro ferocità - Plin. lib. 24 c. 17.

ADAMASTO D'ITACA, padre di Achemenide. — Eneid. 1. 3.

ADAMO (Mit. Maom.). I Maomettani raccontano nel seguente modo la storia della formazione e della caduta d'Adamo. Dio volendo creare l'uomo, disse a Gabriele d'andare a pigliare un pagno di ciascuno dei sette diversi strati che compongono la terra. Gabriele parti incontanente, e venne a dichiarare alla Terra Pordine del Creatore. Essa ne fu spaventata, e prego il messaggiero celeste di esporre a Dio, per parte sua, che vi era da temere che la creatura ch' ei voleva formare venisse a ribellarsi un giorno contro il suo autore; il che non mancherebbe di tirarle addosso la maledizione divina. Gabriele consenti di presentar a Dio questa domanda; ma essa non fu ascoltata, e Dio incaricò due altri angioli , Michele ed Azraele , di eseguire la sua volontà. Ad esempio di Gabriele essi si lasciarono muovere a compassione, è ritornarono al trono dell' Eterno per presentargli le querele della Terra. Allora Iddio affidò la commissione al formidabile Azraele, il quale senza perder tempo a conversare colla terra, strappo dal suo seno i sette pugni di terra comandati, e li portò nell' Arabia, ove dovevasi consumare la grand' opera della creazione. Iddio fu talmente soddisfatto della pronta severità del suo ministro, che gli diede inoltre la carica di separare le anime dai corpi, ed è perciò ch' egli è chiamato l'angelo della

Intanto gli angioli avevano impastato questa tecrai, colla quale Dio fece di propria mano una forma che lasciò seccare per qualche tempo. Gli angioli dilettavansi ad ammirare questa forma. Ebli o Lucifero non si contento di mirarla, ma avendola percossa sul ventre o sul petto, e vedendo che era vota, disse in se stesso: Questa creatura, formata vota, avrà bisogno di riempirsi spesso, e sará per conseguenza soggetta a molte tentazioni. Allora egli domando agli altri angioli ciò che farebbero, se

sovrano che voleva dare alla terra-Ognuno rispose che avrebbe obbedito. Ebli si mostrò dello stesso sentimento ; ma risolvette in sè di non farlo. Formato che fu il corpo del primo nomo , Dio gli diede un' anima intelligente, e lo vesti di abiti maravigliosi conformi alla nobiltà ed alla dignità del suo essere. Indi ordino agli angioli di pro-strarsi dinanzi a lui, il che fecero, tranne Ebli, che per la sua disobbedienza fu scacciato dal Paradiso, sostituendo al suo posto Adamo. Essendo stata fatta al padre degli uomini la proibizione di mangiare del frutto di un certo albero, Ebli si associò col pavone e col serpente, e fe'tanto co'suoi artificiosi discorsi, che Adamo disobbedi. Al momento che i due sposi ebbero mangiato il frutto vietato, caddero loro d'addosso gli abiti, e la vista della loro nudità li coprì di vergogna. Corsero tosto verso un fico, delle cui foglie si coprirono: ma ricevettero subito la sentenza che li precipitava dal paradiso e condannavali alla fatica ed alla morte. Adamo cadde sulla montagna di Serendib nell'isola di Ceilan, ove vedesi ancora a' nostri giorni la montagna chiamata Picco d' Adamo. Eva, separata da lui nella sua caduta, cadde presso il luogo ove fu dippoi fabbricata la città della Mecca. Ebli, che la seguiva da vicino, giunse in pari tempo di lei in Arabia. Quanto al pavone ed al serpente, furono gettati, il primo nell' Indostan, ed il secondo in Persia. Lo stato di miseria e di solitudine , in cui si trovò ridotto l' infelice Adamo, gli fe' hen tosto riconoscere l' enormità del suo fallo. Egli implorò la elemenza del suo creatore, ed allora Iddio fece discendere dal cielo una specie di padiglione, che fu posto nel luogo ove Abramo fabbricò poi il tempio della Mecca. Gabriele gli insegnò le cerimonie ch' egli doveva usare intorno a quel santuario per ottenere il perdono del suo fallo, e lo condusse in seguito alla montagna d'Arafat, ove ritrovò Eva dopo ducento anni di separazione.

Dio, dicono altre leggende turche, creò dapprima il corpo d'Adamo, e lo pose come una bella statua nell' Eden. La sua anima ch'egli aveva creata molti secoli prima, ebbe ordine di andare ad animare quella statua. Esaminata la dimora che le era destinata l'anima espose a Dio quanto quella massa fragile e caduca fosse poco degna della dignità e della spiritualità del suo essere. Iddio Dio volesse assoggettarli a quel nuovo non volendo usare la violenza, ordinò

al suo fedele ministro, Gabriele, di pi- | cagionata dalla straordinaria bellezza di gliare il suo zufolo, e di suonare un'aria o due presso il corpo di Adamo. Al suono di questo strumento, l'anima parve che obbliasse tutti i suoi timori; essa si commosse, si agito: l'angelo continuò, ed essa si mise a girare in cadenza intorno alla statua. Finalmente, in un momento di delirio, entrò nel corpo di Adamo pei piedi, che si mi-sero tosto in moto, e d'allora non le fu più permesso di abbandonare la sua nuova abitazione senza un espresso ordine dell' Eterno.

Mit. Rabbin. I Talmudisti contano le dodici ore del giorno in cui Adamo fu creato, e non ne lasciano vota alcuna. Nella prim' ora, Iddio raccolse la polvere, della quale doveva comporlo, e Adamo diventò un embrione; nella seconda, stette in piedi; nella quarta diede i nomi agli animali; la settima fu impiegata nel matrimonio con Eva, che Dio condusse al suo sposo dopo averle inanellati i capelli. Nella decim' ora, Adamo peccò: fu tosto giudicato, e a dodici ore provava già gli incomodi e i sudori delle fatiche. Dio lo aveva fatto si grande, che riempiva il mondo, o almeno toccava il cielo. Gli angioli maravigliati ne mormorarono, e dissero a Dio che eranvi due esseri supremi l'uno in cielo e l'altro sulla terra. Iddio, avvertito del suo fallo, appoggiò la mano sul capo di Adamo, e lo ridusse ad una statura di mille cubiti. Egli lo aveva fatto dapprima doppio, di maniera che basto un colpo di asce per separare i due corpi. Di qui si conchiuse ch' egli era ermafrodito. Adamo fu creato in uno stato di perfezione, imperocchè se fosse venuto al mondo bambino avrebbe avuto bisogno di nutrice e di precettore. Era una creatura sottile, la materia del suo corpo era talmente delicata e fina, che egli approssimavasi alla natura degli angioli. Aveva la cognizione di Dio e degli oggetti spirituali, senza che ciò gli costasse altra cura che quella di pensarvi, e non ignorava nemmeno il nome di Dio, giacche Adamo avendo dato il nome a tutti gli animali, Dio gli domandò: ed io come mi chiamo? Adamo rispose: Jehovah, cioè tu sei quello che è. Nel principio Adamo si abbandono ad una orribile dissolutezza, rivolgendosi a tutti gli oggetti della creazione senza poter soddisfare i suoi disordinati appetiti, finchè si uni ad Eva. Altri dicono che Eva era il frutto vietato, ch'ei non poteva toccare senza delitto; ma

questa donna. Adamo fu talmente afflitto della morte di Abele, che stette cento trenta anni senza conoscere sua moglie, e fu allora ch'egli cominciò a dare dei figliuoli a sua immagine e rassomiglianza; la sua apostasia giunse a segno di far ritornare la pelle del suo prepuzio, per iscancellare l'immagine di Dio. Adamo si penti finalmente di avere rotta questa alleanza, maltrattò il suo corpo durante sette settimane nel fiume Gehon, e il suo povero corpo fu talmente sacrificato che diventò forato come un crivello.

Mitol. Pers. Dio, dicono i Persi, creo Adamo nel quarto cielo, molto tempo prima del mondo, e gli permise di mangiare, senza distinzione, di tutt'i frutti del paradiso. Egli lo avvertì solamente che se non mangiava che i soli frutti degli alberi, la digestione di questi leggieri alimenti sarebbe succeduta perfettamente, purchè la parte più grossa pottesse evacuarsi pei pori; ma che s'ei mangiava del frumento, questo nutrimento avrebbe formato nel suo stomaco una feccia la quale non avrebbe potuto dissiparsi per la stessa via, e che ve-nendo questa feccia ad imbrattare il paradiso, sarebbe causa della sua espul-sione. Eva, ad instigazione del Demo-nio, mangiò del frumento e ne fe' mangiare a suo marito; epperò ne ebbero entrambi lo stomaco aggravato, il che aprì i loro occhi : allora Gabriele venne a porli fuori del paradiso, per timore che non bruttassero un luogo puro di sua natura, e che doveva rimaner tale.

Mitol. Affr. Secondo gli abitanti di Madagascar, Adamo, impastato da mani divine di un limo terrestre, e posto nel paradiso, non era soggetto ad alcun bisogno corporale, e la proibizione che Dio gli aveva fatta di bere e di mangiare di quant' eravi nel paradiso sembrava abbastanza inutile. Nondimeno il Demonio non disperò di indurlo alla disobbedienza; egli andò a trovarlo, e gli domandò perchè non gustava quei deliziosi frutti che onoravano il suo soggiorno, e quegli squisiti liquori che scorrevano come l'acqua. Adamo resistette, contro questo primo assalto; ma il Demonio che non si ritiene gammai per vinto, non tardò a ritornare, e suppose che Dio lo mandasse ad annunziare al primo uomo ch'egli era padrone di mangiare e di bere tutto ciò che gli sarebbe piaciuto. Adamo, spinto da una segreta brama di fare ciò che gli era stato vietato, non aspetto tempo per veegli non seppe resistere alla tentazione l'rificare la missione del Demonio, e bevette e mangiò su la sua parola. Qual- in processione sopra un carro: questa che tempo dopo, la natura, aggravata da questo nuovo pasto, ebbe bisogno di sollevarsi; Adamo macchio il luogo divino ch' egli abitava. Il Demonio trionfante si affretto ad andar ad accusare presso Dio la vittima della sua seduzione, e Dio scacciò il delinquente dal paradiso. Qualche tempo dopo la sua disgrazia gli venne un tumore in una polpa di una gamba che si aprì nel termine di sei mesi, uscendone una fanciulla. Sorpreso Adamo da questo prodigio, fe' chiedere a Dio, da Gabriele, come doveva condursi verso questa nuova creatura, e gli fu risposto che doveva allevarla, e quando fosse giunta all' età nubile, maritarsi con lei. Adamo obbedi e diede il nome di Rahonna alla sua sposa: Abele e Caino furono i frutti di questo matrimonio. - D' Erbelot, Bibl. Orient. - Ved. ADIMO, ABELE,

ADANO, uno de' figliuoli di Celo e di Ghe o la Terra.

ADAR (Mitol. Rabb.), l'altimo mese dell' anno sacro degli Ebrei ed il sesto del loro anno civile. Siccome il loro anno era lunare, così era dopo questo mese che ponevano essi il loro mese intercalare, che chiamavano Ve-adar.

ADARGATI, o ATERGATI (Mit. Sir.), moglie di Adad, re di Siria, fu annoverata fra le divinità, al pari di suo marito. Credesi che sia la Derceto dei Babilonesi, la Venere de' Greci e che significhi pure la Terra. - Macrob.

ADAVARA (Mit. Ind.), sacrificio che offrono gli Indiani di primavera.

\* Addicti, nome che davano i Ro-moni a quelli che, non potendo pagare i loro debiti nel giorno prescritto, di-ventavano schiavi de loro creditori, i quali avevano il diritto di farli lavorare e di tenerli in prigione. La condizione di questi debitori era tanto più infelice, in quanto che i loro lavori non entravano a deduzione del loro debito. Ma nell' istante in cui pagavano ricuperavano la loro libertà, e rientravano in tutt' i loro diritti, nel che differivano dagli altri schiavi. Quest' usanza durò fino all'anno 429 della fondazione di Roma, tempo in cui fu fatta una legge la quale ordinava che le sostanze dei debitori avrebbero in avvenire guarentito il denaro prestato, e che le persone sarebbero state libere. - J. Rosin. Ant. Rom. 1. 1, c. 20,

ADDI-POURON (Mit. Ind.); festa che celebrano gl' Indiani ne' templi di Shiva, in onore della dea Paraidi. La menano | Perron. Voyage dux Indes.

cerimonia si fa otto giorni prima ne'suoi templi, se qualcuno vuol farne la spesa.

ADDIXIT, ADDIXERUNT; termini con-sacrati dagli auguri per esprimere che gli uccelli avevano predetto un prospero

ADÈ (Mit. Ind.), idolo de' Baniani che ha quattro braccia. - Purchas trova qualche affinità tra esso ed Adamo a cui i Rabbini hanno attribuito due sessi, quattro braccia, e tutto il rimanente doppio, perchè, secondo essi, fu creato maschio e feminina.

ADEFAGIA, Dea della golosità; in latino, Voracitas Rad. Adem molto, e phagein, mangiare. I Siciliani le resero un culto religioso, e le avevano innalzato un tempio, nel quale la sua statua era collocata a canto di quella di Ce-

rere. - Eliam. 1 , c. 27.

ADEFAGO, sopranome di Ercole. Egli sfido un giorno un certo Lepréo figliuolo di Nettuno a mangiare; trattavasi di mangiar un bue intiero. Ciascheduno riuscì a mangiar il suo, ma Ercole termino prima del suo antagonista e riportò quindi la vittoria. Siccome essi avevano bevuto in proporzione, terminarono quindi col dirsi delle ingiurie, alle quali Ercole diede fine ammazzando il suo rivale. Questa prodezza acquistò al figlio d' Alcmena il bel soprannome d' insaziabile, di cui pare si facessero un onore gli eroi della favola. Ulisse, tuttoche fosse saggio, sembra che lo abbia invidiato, e Omero gli dà un carattere di golosità di cui lo stesso Ate-

neo mostrasi sorpreso. — Aten. l. 10. ADELITI, nome che gli Spagnuoli danno a certi popoli i quali fanno professione d'indovinare per mezzo del volo o del canto degli uccelli ciò che dee accadere in bene od in male. Lorenzo Valla, nel racconto ch' ei fa di questi popoli, -non ha obbliato che una sola cosa, cioè di provare la loro esistenza.

ADEONA. - Ved. ABEONA.

Adeps, grasso. Gli antichi credevano che tutto il grasso delle vittime appar-tenesse agli dei, e perciò lo facevano abbruciare intieramente, dopo averne involto in una tela doppia le coscie, che consideravano come la parte più riguardevole della vittima, e mettevano sopra questa doppia tela dei pezzi di

tutte le altre parti in segno di primizie.
ADERAN (Mit. Pers.), nome sotto il
quale i Persi onorano il fuoco sacro che mantengono nell' Ateschdan, o Santuario del loro tempio. - Anquetil du

ADES, o AIDES, soprannome di Plutone; il Dio accigliato ed oscuro, secondo gli uni, e l'invisibile, secondo gli altri. Alcuni autori lo fanno derivare dal vocabolo Aide, che, presso i Fenicj, significava peste, morte. Questi popoli, per allontanare i Greci dai lidi della Betica, ove facevano un vantaggioso commercio, vi posero il trono d'Aide, o della Morte. Quelli che, come Ecateo di Mileto, cercarono un senso storico nelle favole, vogliono che Ades sia il nome del principe che pel primo introdusse la dottrina delle pene dopo la morte, per contenere i suoi sudditi col timore di un'altra vita, e coloro che non veggono nelle favole della Grecia senonche l'abuso delle parole del suo antico linguaggio, hanno preteso che Ades significava il sepolero. Ades, secondo Bergier, non aveva per padre Cronos, che significa egualmente tempo e voto, e per madre Rea o la terra, se non perchè un sepoloro non è che un voto, un cavo sotterraneo. - Mitol. di Banier t. 1.

ADESIO, o EIDESIO, nome di Plutone nel Lazio. Questa parola sembra derivata dal greco Ades, il sepolero. - Gudius.

Inscript. p. 60.

ADETTO, nome di certi Alchimisti, che pretendono di avere il segreto della trasmutazione de' metalli, o la pietra filosofale. Pretendono che vi siano sempre undici Adetti, ai quali ne succedono degli altri allorchè piace a qualcuno della fraternità di morire o trasportarsi in qualche parte dove possa fare uso del suo oro; giacchè in questo tristo mondo, dicon essi, non procura loro ne pure una camicia. - Rad. Adeptus, part. d'Adipiscor, acquistare.

ADGISTE, nome che hanno dato i mi-

tologi ad un genio ermafrodito: o en

ADIANTE, una delle cinquanta figlie di Danao, che uccise il suo sposo Daifrone. - Apollod. cap. II.

ADJARIARI (Mit. Ind.), ministri di

Wisnou.

Adico, ingiusto, soprannome sotto il quale era adorata Venere nella Libia.

ADIDI ( Mitol. Ind. ) , figliuolo di Daca, e moglie di Kasiapa, figlio di Maritschi, o la luce. Ne libri sacri è chiamata madre degli Dei, perche ha dodici figli, i cui nomi furono dati ai mesi indiani.

ADIMANTE, re de' Fliasi, popolo del Peloponneso, principe empio; fu fulminato da Giove perchè rifiutava di offrire sacrifici agli dei , reputandosi superiore ad essi, - Ovid. in Ibin.

Adissection ( Mitol. Ind. ), serpente a mille teste, che sostiene l'universo. È pure conosciuto sotto i nomi di Seja e di Sexen.

ADITA, una delle Danaidi, sposa di

(35)

Menalca, ch'ella uccise nella prima notte. — Apollod. 1. ADITIA (Aditya), o ADIDINANA (Mit. Ind.), figliuolo d'Adidi e di Kasiapa, presiedono ai dodici mesi indiani, e sembrano dinotare le diverse situazioni del sole nel suo corso zodia-

ADITIPUGIA ( Mitol. Ind. ), sacrificio antichissimo col quale gli Indiani ristrin, gono i legami dell' ospitalità. Consiste nel porre l'immagine di una divinità egualmente rispettata da ambe le parti contraenti, nell'anticortile della casa. Le si offrono preghiere e fiori: in seguito si lavano colà i piedi, con acqua tepida, all' ospite che si ha ricevuto. — Baghavadam, 1. 9.

ADITO ( Adytum ), santuario, luogo il più ritirato de' templi antichi, ove erano ammessi i soli sacerdoti. - Radi

a priv., e dyo, penetrare.

ADMA, nome di una ninfa. ADMERA, nome di una ninfa.

1. ADMETE, figlinola di Euristeo, inspirò a suo padre l'ordine ch'ei diede ad Ercole di recarle la cintura della regina delle Amazzoni , Ippolita , perchè quella famosa cintura aveva tentato Admete. Fuggitiva d'Argo, ella approdò a Samo, e credendosi debitrice a Giu-none del felice esito della sua fuga, si consacrò al servizio del tempio di questa dea. Irritati gli Argivi, promisero una considerevole somma a de' corsari tirreni, se potevano rapire dal tempio di Samo la statua di Giunone, con la speranza di far subire ad Admete la pena di questo furto. Questi corsari rapirono la statua, la portarono su la loro nave, e remigarono con tutte le loro forze, ma in vano, perchè la loro nave se ne stava immobile. Convinti che era quella una punizione divina, trasportarono a terra la statua e s'allontanarono. Allo spuntar del giorno, Admete s'accorse che mancava la statua e ne avviso i Samii, i quali, dopo averla cercata dappertutto, la trovarono finalmente sul lido del mare; e siccome credevano che Giunone avesse voluto fuggirsene da se in Caria, per timore che ella non fuggisse nuovamente la legarono con de rami d'albero. Admeto venne in seguito a slegare, la statua, espio il delitto dei Samii e ripose Giunone a suo luogo, Dopo questo avvenimento, i Samii preADM

sero Puso di trasportare tutti gli anni i una malattia mortale . Apollo inganno la statua di Giunone al lido del mare ove legavanla come la prima volta, e celebravano una festa che chiamavano Tenea; perche avevano circondato di rami d'albero quella statua per legarla. - Ateneo l. 2. - Apollod. l. 2, c. 23.

Corsini ed altri antiquari hanno spiegato un basso rilievo, accompagnato da una lunga inscrizione che rappresenta l'espiazione di Ercole fatta da Admeto. 2. - Una delle Ocenaidi. - Esiod.

Teog. v. 350.

3. - Figliuola d'Anfidamante, sposa

d'Aristeo.

1. Admeto, figliuolo di Ferete re di una provincia della Tessaglia di cui Fere era la capitale, era fratello di Licurgo e parente di Giasone. Fu uno degli Argonauti ed uno de'principi greci unitisi per la caccia del cinghiale Caledonio. - Apollo, discacciato dall' Olimpo da Giove, fu costretto di porsi al servizio di questo principe, per curarne le gregge. - Admeto, volendo sposare Alceste, figliuola di pelia, non potè ottenerla se non col patto di andare a casa di Pelia sopra un carro tirato da un lione e da un cinghiale. Apolline, grato ai buoni uffizj di Admeto, divenne la divinità tutelare della sua casa, e gl' insegnò l'arte di aggiogare insieme così feroci animali, sicché Pelia fu allora obbligato a dargli Alceste. Ma quando entrò con lei nella stanza nuziale vi trovo un gran numero di enormi dragoni, mandativi da Diana, perchè egli l'aveva obbliata nel sacrifizio da lui offerto a tutti gli altri dei. Apolline placò la sorella, cosicche Admeto visse contento in appresso con la sua sposa. Altri narrano diversamente questo maritaggio. - Dicono che quando Alceste e le due sorelle di lei, ingan-nate da Medea, ebbero ucciso il loro padre Pelia, ella si rifuggi presso Admeto suo parente, per salvarsi dalla vendetta del fratello Acasto, ma quando questi ebbe assediato Admeto in Fera ; e se ne fu impadronito; minaccio di farlo morire se non gli dava nelle mani Alceste, e che sentendo questa il pericolo ed il rifiuto del marito, diedesi spontaneamente in potere del fratello e fece riporre in liberta Admeto. Temeva questi di tutto per la infelice sua sposa; quando passando pe' di lui stati Ercole coi cavalli di Diomede, domando il motivo della sua tristezza, e informatone assali Acasto e restitui Alceste ad Admeto. - In qualunque modo però ei la ottenesse ne fu teneramente amato, imle Parche e lo sottrasse a' loro colpi, a condizione però che un'altra vittima si offrisse per lui. Alceste fu la sola che ebbe la generosità di sacrificarsi per esso, ma Admeto se fu talmente afflitto, che Proserpina, commossa dal suo dolore, volle rendergli la sposa. Plutone, vi si oppose; ed Ercole discese all' inferno e ne la trasse per forza. - Igino f. 50, 51 e 2+3. - Apollod. 1, c. 8 e 9. -Paus. 5, c. 17. - Metam. 1. 7. -Vedi ALCESTE, ACASTO.

2. - Figlia di Ponto e di Talassa, la stessa forse che Admete figlinola del-

l' Oceano. - V. ADMETE 2.

ADOD ( Mitol. Sir. ). È lo stesso che

Adad. - Vedi ADAD.

ADOLESCENZA femminile ( Iconol ). Giovane fanciulla, di viso ridente; colorito vivo e lineamenti delicati, coronata di fiori ed avente in mano una ghirlanda, emblema della passaggiera felicità di questa età brillante. La sua veste di color cangiante indica la volubilità 'de' diversi affetti dai quindici ai venti anni. Il pavone è indizio dell' ambizione propria di questa età.

ADOLESCENZA maschile (Icon.). Giovane garzone riccamente vestito, coronato di fiori , che s' appoggia ad un' arpa e tiene uno specchio. Il suo piede è appoggiato sopra un orologio da sabbia, simbolo del poco conto che fa

l'Adolescenza del tempo.

ADONIE, soprannome di Venere, da

I. ADONE, secondo alcuni era figlinolo di Ciniro re di Cipro e di Metarne, secondo altri di Fenice e di Alfesibea, secondo altri ancora di Toante re d'Assiria e di Mirra, Ma l'opinione più generale è che Mirra, figliuola di Ci-niro e di Cencreide s'imnamorasse del proprio genitore per effetto della ven-detta di Venere irritata dall'essersi sua madre vantata più bella di lei. Mirra non sapendo resistere ad un tale amore, nè volendo pur darne sospetto, prese la risoluzione di uccidersi. Sovraggiunta essendo la sua nutrice ed avendo finalmente saputo il motivo della sua disperazione, si adoprò in maniera da farla secretamente trovare con Ciniro, facendola passare per una donna straniera. Ma il principe desideroso di conoscerla avendo fatto portare dei lumi, vide in lei con orrore la propria figlia e fu sul punto di ucciderla. Obbligata a fuggire lo sdegno paterno, ella si ritiro nella Siria, ove gli dei la cangiarono nell'alperocchè venendo Admeto assalito da bero che porta la mirra, il che per altro non le impedi di mettere al mondo i Adone, poiche l'albero s'apri da sè per lasciar uscire il fanciullo. Secondo alcuni Mirra fu soccorsa da Lucina, secondo altri un cinghiale fece un'apertura nell'albero, e secondo altri ancora Cinira, pieno di collera e desioso di vendetta, malgrado la metamorfosi della figliuola avvenuta sotto i suoi occhi, colpi con la spada l'albero e vi fece un' apertura, dalla quale venne fuori A-done. Le Ninfe de dintorni lo ricevettero e lo nutrirono nelle grotte dell' Arabia. Divenuto grande ando a Biblo in Fenicia, ove fu veduto da Venere, la quale preserendo, dice Ovidio, la conquista di Adone a quella degli dei medesimi, abbandono il soggiorno di Ci-tera, d'Amatunta e di Pafo, per seguirlo nelle foreste del monte Libano ov'egli andava cacciando. Marte, geloso della preserenza data da Venere al giovin principe, si cangiò in cinghiale, o si servi, per vendicarsi, del soccorso di Diana, la quale suscito un enorme cinghiale e lo irritò lanciandogli il suo giavellotto. Il cinghiale, furioso, s' av-ventò sopra Adone e lo sbrano. Venere accorse, ma troppo tardi, in ajuto del suo favorito: nascose il suo corpo sotto delle lattughe, e lo cangiò in anemone. — Bion, Idyll. in mort. Adon. — Apollod. l. 3, c. 27. — Ovid. Met. l. 11, fav. 10, 11, 12, 14 e 15. — Igin. fav. 58, 164, 248, 271 e 275. — Plut. in Parall. c. 22. — Paus. l. 9, c. 16. - Servius, in Ecl. 8, v. 37; c 10, v. 16.

È detto da Euripide che Diana vendicò sul favorito di Venere, la morte d' Ippolito, della quale Venere era stata causa. Adone, disceso all'inferno, seppe inspirare ancora dei teneri sentimenti; vi fu amato da Proserpina, ed allorchè Venere ebbe ottenuto da Giove ch'ei tornasse in vita, la sposa di Plutone rifiutò di restituirlo alla luce. Il padre degli dei non volendo disgustare alcuna delle due dee, le rimise al giudizio della musa Calliope, la quale termino la contesa ordinando che Adone starebbe alternativamente coll' una e coll' altra dea. Tosto furono deputate all' inferno le ore per ricondurre Adone a Venere. Questa mancò presto alla convenzione, il che cagionò una gran contesa tra le due dee. Finalmente Giove vi pose fine, ordinando che Adone sarebbe libero per quattro mesi dell' anno, che ne passerebbe quattro con Venere, ed il rimanente con Proscrpina.

Val. I.

mente la sua storia. Vedi Ammone. Adone, rifuggitosi in Egitto con suo padre Ammone, si dedicò, intieramente alla civilizzazione degli Egizi, insegno loro l'agricoltura, e diede molte savie leggi concernenti le proprietà. Essendo passato nella Siria, fu ferito nell'anguinaja da un cinghiale, nella foresta del monte Libano ov'egli andava cacciando. Astarte od Isi, sua sposa, che lo amava affettuosamente, fu talmente commossa dall' idea che la sua ferita fosse mortale, che il popolo lo credette morto, e l' Egitto e la Fenicia lo piansero. Ma egli rinvenne, ed allora il lutto diè luogo ai trasporti dell'allegrezza. Secondo lo stesso autore. Adone fu ucciso in una battaglia, e sua moglie lo fe' porre nel numero degli dei. Alcuni autori riferiscono che fu Apollo che uccise Adone, per vendicare suo figlio Erimanto, accecato da Venere, perche l'aveva sorpresa nel bagno nell'istante in cui ella usciva dalle braccia del suo caro Adone. Narransi di Ercole due particolarità affatto opposte intorno lo stesso Adone, la prima, ch' egli fu invaghito della sua bellezza, e che Venere per gelosia insegnò al centauro Nesso il mezzo di vendicarla; la seconda, che questo eroe, vedendo uscire da un tempio di una città della Macedonia una gran moltitudine di gente, vi entrà per venerarne il dio; ma conoscendo che era Adone, lo scherni

Molti autori antichi hanno considerato Adone come il Sole, e gliene hanno dati tutti gli attributi ( Nat. Com. 1. 5, cap. 16.). Ella è una identità su la quale le dotte ricerche di Dupuis non ci lasciano più alcun, dubbio. Durante i segni dell'estate egli è con Venere, cioè con la terra che noi abitiamo; ma durante il rimanente dell' anno è lontano da noi. È ucciso da un cinghiale, cioè dall' inverno, allorche i suoi raggi non hanno più forza di scacciare il freddo, nemico d' Adone e di Veuere, o della bellezza e della fecondità. - Apollod.

3, c. 14. — Paus. 2, c. 20.

\* Adone aveva un tempio insieme con Venere in Amatunta di Cipro; un altro suo particolare in Argo; e nel tempio di Giove Conservatore aveva una cappelletta, nella quale piangeanlo a quando a quando le donne. — Ammiano. Mar-cell. l. 22, c. 9. — Macrob. Sat. l. 1, c. 21. - Plut. in Nicia. - Lucian. de Dea Syria. - Selden de Diis Syr. l. 2,

\* Il Caro, chiedendo al Vasari un qualche lavoro di sua mano, lo invita a Il mitologo Furnuto racconta altri- rappresentare la favola di Adone, imi-

ADO

tando la descrizione di Teocrito, e suo nome all'uso frequente che facevasi Cosi si esprime: « Farei l'Adone abbrac' ciato da Venere con quello affetto che « si veggono morire le cose più care; « posto sopra una veste di porpora, « con una ferita nella coscia, con certe « righe di sangue per la persona, con « gli arnesi di cacciatore per terra; e « ( se non pigliasse troppo luogo ) con « qualche bel cane. E lascerei le Ninfe, « le Parche e le Grazie, che egli ( Teo-« crito ) fa che lo piangono, e quegli « Amori che gli ministrano intorno, la-« vandolo, e facendogli ombra con le « ali. Accomodando solamente quegli altri Amori di lontano che tirano il « porco fuor della selva, de' quali uno « il batte con l'arco, l'altro lo punge « con uno strale, e'l terzo lo strascica « con una corda per condurlo a Ve-« nere. Ed accennerei, se si potesse,

« spirito ». - Lett. famil. v. 3. Bione, poeta buccolico, ha fatto un bell' Idilio su la morte di Adone, tradotto in italiano dal professore Pagnini di Parma. L'Italia ha il celebrato poema del cav. Marini intitolato l'Adone, che è vasto ed ingegnosissimo, benchè senta le colpe dello stile di questo autore.

« che del sangue nascono le rose, e « delle lagrime i papaveri ..... oltre « alla vaghezza ci vorrei dell' affetto,

« senza il quale le figure non hanno

In una pittura antica copiata da Rafael Mengs, e incisa da Volpato, è figurato il bell'Adone ferito alla coscia, che spira tra le braccia di Venere. ( Tav.

1V. fig 1.)
2. — Fiume presso Biblo in Fenicia, nel quale fu lavata la piaga d'Adone; e siccome l'acqua di questo fiume in una certa stagione dell'anno diventava rossa a motivo della sabbia del monte Libano che il vento vi trasportava, quindi si credette che tale cangiamento provenisse

dal sangue di Adone, ed anzi fu stabilita tale stagione per la celebrazione delle sue feste.

ADONEO ( Mit. Sir. ), soprannome comune a molte divinità, a Giove, a Bacco, a Plutone. Gli Arabi adoravano il Sole sotto questo nome, e gli offrivano ogni di incenso e profumi. Vien anche confuso con l'idolo di Baal, di Baalsemen, o Bel. - Auson.

1. ADONIA, divinità pagana che presiedeva ai viaggi.

2. - Soprannome di Venere, da Adone.

ADONICO, verso composto di due piedi, il primo de' quali à un dattilo, ed il doveva passare secondo uno spondeo o trocheo. Dee il con Proserpina.

di questa sorte di versi nelle lamentazioni o feste lugubri che celebravansi in onore di Adone.

ADONIE ( Mit. Sir. ), feste che cele-bravansi in onore di Adone, il cui culto ebbe principio nella Fenicia e si sparse in Egitto, in Assiria, in Giudea, in Persia, in Cipro, e finalmente nella Grecia. Queste feste duravano otto giorni, In Alessandria, la regina o la più distinta fra le cittadine, portava in giro la statua d'Adone, accompagnata da cit-tadine del primo ordine, che portavano ceste piene di focacce, vasi di profumi, fiori, rami d'alberi ed ogni sorta di frutti. Questa processione terminava con altre donne, che portavano de' preziosi tappeti, sovra i quali erano due letti ricamati d'oro e d'argento, l'uno per Venere e l'altro per Adone. Vi si ve-deva la statua del giovin principe tinta di un pallore mortale, che non ne alterava però la bellezza. Questa processione camminava in questa guisa al suono delle trombe e d'ogni sorta di strumenti musicali: « A Biblo, dice Luciano che « ne era stato testimonio, tutta la città, « nel giorno stabilito per la solennità, « vestiva a lutto, e cominciava a dare « pubblici segni di afflizione. Non udi-« vansi per ogni parte che gemiti. Le « donne, che erano le ministre di que-« sto culto, correvano per le strade a « testa rasa, percuotendosi il petto. « L'empia superstizione forzava quelle « che ricusavano di pigliar parte nelle c cerimonia, a prostituirsi per un giorna « intero, per far servire al culto del « nuovo dio il denaro che guadagnavano « in si infame commercio. Nell'ultimo « giorno della festa il lutto cangiavasi « in gioja, ed ognuno celebrava la ri-« surrezione di Adone. Allora gli Egizj « esponevano sul mare un paniere di s vimini che, spinto da un favorevol « vento, approdava da sè stesso a' lidi « della Fenicia, ove le donne di Biblo, « che attendevanlo con impazienza, lo « portavano nella città; ed era allora « che la pubblica afflizione dava luogo « ad una gioja universale » San Cirillo soggiunge che questa picciola nave portava delle lettere con le quali gli Egizi confortavano i Fenicj a rallegrarsi, perchè erasi ritrovato il dio che si piangeva. Secondo Meursio, la festa del lutto e quella della risurrezione, celebravansi a sei mesi di distanza l'una dall'altra, per allusione ai sei mesi che Adone doveva passare ora con Venere ed ora

Dix. Mitol Vol. I.



ADONE.



In Atene, ponevansi in molte parti | a testa scoperta. L' attitudine ordinaria della città delle immagini di un giovinetto morto nel fiore dell'età: le donne vestite a lutto recavansi a prendere queste immagini per celebrarne i funerali, piangendo e cantando degl'inni funebri. Questi giorni di lutto erano reputati infelici. Si pigliò come sinistro augurio la partenza della flotta di Nicia, che fe' vela nel tempo di queste feste per andar ad attaccare la Sicilia, e l'entrata dell'imperatore Giuliano in Antiochia.

Fra le altre cerimonie è degna di osservazione la seguente: Portavasi un vaso pieno di terra, nel quale era seminato del grano e vi erano posti fiori erbe, frutti, arboscelli e lattughe: questo vaso chiamavasi Il giardino di Adone, e terminata la cerimonia gettavasi nel mare od in qualche fontana. Era una specie di offerta fatta ad Adone e chiamavasi Cathedra. - Plut. in Nic. -Amm. Marcell. l. 22, c. 9. — Selden, de Dits Syriir. l. 2, c. 11. — Meurs. Græc. Feriata — Vedi Salambo.

1. ADORAZIONE, l'azione di rendere gli onori divini. Questa parola è com-posta di ad, a o verso, od os, oris, la bocca, e significa letteralmente, accostare la mano alla bocca, manum ad os admovere, cioè baciare la mano; il che, in Oriente, è una delle più grandi dimostrazioni di rispetto e di sommissione. I Romani praticavano questa adorazione ne'sacrifici, ed in altre so-lennità, nel passare dinanzi a'templi, agli altari, ai boschi sacri, ecc., nel vedere le statue, le immagini e tutt' i monumenti ne'quali credevasi che risiedesse la divinità. La cerimonia dell'adorazione consisteva nell' applicazione della mano destra alle labbra, col police al-zato, ed inchinando la testa da sini-stra a destra. Questa maniera di baciare chiamavasi : Osculum labratum; giacchè per l'ordinario si soleva farsi scrupolo di toccare le immagini degli dei con labbra profane, e tutt' al più si soleva permettersi di baciar loro i piedi o le ginocchia. Per adorare Ercole o Saturno, si scopriva la testa; il che soleva darsi al culto del primo i nomi di Institutum peregrinum, e Ritus græcanicus, come scostandosi dall'uso romano di sagrificare e di adorare con la testa velata e la veste alzata fino alle orecchie, per impedire che la cerimonia non fosse interrotta da oggetti sinistri. L'adorazione ebraica si praticava prostrandosi, chinando la testa e metten-dosi in ginocchio. I cristiani adottarono

de' primi cristiani era il porsi ginocchioni; ma ne' di di domenica stavano in piedi, rivolti all'Oriente, punto verso il quale dirigevano le loro preghiere. L'adorazione introdotta da Ciro presso i Persi, consisteva nell' inginocchiarsi e prostrarsi col volto a' piedi del prin-cipe, battendo la terra con la fronte e baciandola. Quest' è l'omaggio che Conone l'ateniese ed il filosofo Callistene ricusarono di prestare l'uno ad Artaserse e l'altro ad Alessandro il grande, come atto empio ed illegittimo. L'adorazione riguardo agl' imperatori romani e greci facevasi inginocchiandosi a piè del principe, toccando la sua veste di porpora, di cui ritiravasi la mano per avvicinarla alla bocca. - Mem. des Inscript. t. 1,

2. - ( Iconol. ) È caratterizzata con una donna prostrata, che ha la mano destra sul petto e che tiene un incen-sorio nella sinistra. I pittori cristiani la dinotano pure con degli angioli prostrati dinanzi ad un triangolo luminoso.

1. ADOREA, divinità che credesi es-sere la stessa che la Vittoria.

2. — Chiamavansi pure con tal nome certe feste nelle quali offrivansi agli dei delle focacce salate, così dette dalla delle focacce salate, così dette dana parola Ador, frumento; e che solevansi celebrare per sempre all'occasione di qualche vittoria. — Ant. expl. t. 2. — Oraz. Od. 4, lib. IV.

Adorette, terzo re di Damasco, secondo Giustino, l. 36, c. 3, ebbe per

successore Abramo

ADOSCHT, nome di una pietra alta un mezzo piede, sulla quale avvi l'Ateschdan, ossia vaso che contiene il fuoco sacro nel tempio de'Parsi. - Anquetil du Perron, Voyage aux Indes.
ADOZIONE (Iconol.). E espressa su

le medaglie romane con due figure togate che si congiungono le mani destre, simbolo dell' unione di due famiglie, o semplicemente con due mani l'una nel-l'altra, con una iscrizione che indica quello che adotta e quello ch'è adottato. Qualche volta un principe dà il globo a quello che adotta.

ADOPORINA, APORRINA O ASPORINA. soprannome dato a Minerva, altri dicono a Cibele, da un tempio ch'ella aveva sopra un monte dirupato, presso Perga-mo, che credesi lo stesso che il monte Ida. Era anche detta Montana, il che veniva poi ad essere lo stesso.

ADRAMELECH, ed ANAMELECH ( Mit. Sir.), divinità degli abitanti di Sefaril metodo greco, quello cioè di adorare I vaim, che occupavano il paese di Samaria, dopo che gl' Israeliti farono trasportati al di là dell' Enfrate in esilio. l'rabbini pretendono che il primo fosse figurato sotto la forma di un mulo. Gli Assiri facevano abbruciare dei bambini sui loro altari, o li facevano passare attraverso il fuoco. Adramelech significa Re magnifico; ed Anamelech Re umano e buono. Erano forse il sole e la luna, o pure due antichi re del paese. Il dotto Hyde pretende che Adramelech significhi Re delle gregge, e suppone che queste due divinità fossero adorate come protettrici del grosso bestiame. Altri pigliano Adramelech per Giunone, perchè questa dea era dipinta sotto forma di pavone, uccello ad essa consacrato. Ma questa opinione ha poca verosimiglianza, perchè gli Assirj diedero i loro dei alle popolazioni occidentali, lungo tempo prima che adottassero gli dei greci e romani. - Myth. de Banier, t. 3.

ADRAMO O ADRANO, dio particolare alla Sicilia, secondo Plutarco; la città di Adrame, che portava il nome di lui, gli era specialmente consacrata. Alcuni lo facevano padre de fratelli Palichi, contro l'opinione di Eschilo, che li dice figliuoli di Giove, e credesi che il suo culto siccome pure quello de' suoi figliuoli, fosse portato in quest'isola da colonie sirie o fenicie, che vennero a 'stabilirvisi. Altri lo confondono con Andromelech. Più di cento cani consacrati a questa divinità accarezzavano quelli che avvicinavansi al suo tempio, e di notte servivano di scorta agli ubbriachi, ma sbranavano senza compassione i malvagi. — Diod. Sic. l. 4. — Plut. Adras, nome che i Persiani, dice Kirchero, danno all'Osiride degli Egizj.

ADRASTA, figlinola dell' Oceano, chiamata più giustamente Adrastea. ADRASTE. - Vedi ANDATE.

1. ADRASTEA, figliuola di Melisso re di Creta. Ad essa e ad Ida sua sorella fu affidata la prima infanzia di Giove. Ella diede il suo nome alla città d'Adrastea nella Troade. — Igino f. 182.

- Ant. expl. t. I. 2. - o Adrastia, figlinola di Giove e della Necessità, era, secondo Plutarco, la sola Furia ministra della vendetta degli dei. Il suo nome significa una divinità sempre in azione, o della quale niuno può evitarne i colpi. - Rad. Aeidran, agire sempre; o pure, a priv, e dran, suggire. Gli Egizj ponevano Adrastea al disopra della luna, da dove ella esaminava il mondo intiero, per dinotare ch' ella girava dappertutto per osservare ciò che accadeva. Adrastea, secondo altri, non è se non che un soprannome di Nemesi, ed il suo nome deriva da Adrasto che le innalzò un altare, perche vendicasse la morte d' Egialeo suo figlinolo. Diogene vuole finalmente che questo nome sia il primo sotto il quale Nemesi è stata conosciuta, allorche, non essendo ancora che una semplice Ninfa, Giove non le aveva per anco fidato la moltitudine d'impieghi de' quali fu in seguito incaricata. La sua immagine era alata: la si vedeva in Atene, scolpita da Fidia, avente su la testa una corona ornata di picciole figure di cervi e di vittorie, ed in mano un ramo di frassino. Si poneva pure nelle sue mani un timone. Ella aveva una statua nel Campidoglio. - Mem. dell'Ac. des Inscr. t. 5.

2 e 3. - Una ninfa, e l'altra se-

guace d' Elena. - Odiss. l. 4.

ADRASTIA, specie di giuochi Pizi, instituiti da Adrasto re d'Argo, a Sicione, in onore di Apollo. I famosi giuochi Pizi celebravansi a Delfo.

1. Adrasto, figliuolo di Merope Percosio, fabbricò nella Troade la città d'Adrastea, ove innalzò un tempio alla Fortuna, che ebbe in seguito un ora-colo d'Apolline. \* Il genitore di lui, che era famoso indovino, non voleva che andasse alla guerra di Troja, ma egli non lo ascoltò, e andatovi vi perì per mano di Patroclo. — Iliad. l. 2.

2. — Figliuolo di Talao e di Euri-nome, o piuttosto di Lisimaca, era re d'Argo e di Sicione. Fu obbligato di salvarsi in Sicione presso Polibio, suo avo paterno, per fuggire le persecuzioni di Anfiarao, marito di sua sorella, che gli aveva usurpato i suoi stati. Essendo andato a consultare l' oracolo d' Apollo sul destino delle sue due figliuole, gli fu risposto che si sarebbero maritate una con un cinghiale, l'altra con un lione. Qualche tempo dopo giunsero alla corte di Adrasto Polinice e Tideo, l'uno coperto di una pelle di lione, facendosi un onore come Tebano, di vestire alla foggia di Ercole; l'altro vestito di una pelle di cinghiale in memoria di quello che aveva ucciso Meleagro. Adrasto credette di trovare il vero significato dell'Oracolo, e diede le sue figliuole, Argía a Polinice e Deifila a Tideo. Polinice era stato scacciato dal trono di Tebe, in Beozia, da suo fratello Eteocle; suo suocero allesti un' armata per senza che alcun colpevole le sfuggisse ristabilirvelo. Questa guerra fu chiamata Epperció la dipingevano con una ruota, l'impresa de sette Prodi, perchè i

capi erano sette principi, cioè: Poli- 1 lo stesso colpo Ati. Allora, detestando nice, Tideo, Anfiarao, Capaneo, Par-tenopeo Ippomedonte ed Adrasto. Avendo Anfiarao predetto che quest' ultimo sarebbe stato l'unico che avrebbe riveduto la sua patria, tutti gli altri incaricarono anticipatamente il re d'Argo dei presenti che mandavano alle loro famiglie come non dovessero più rivederle. Difatti perirono tutti dinanzi Tebe, e ne fuggi il solo Adrasto, merce della rapi-dità del sno cavallo Arione, ch' era di origine divina. Egli inspirò a' suoi fi-gliuoli la vendetta dalla quale era animato, e formo una nuova armata comato, e formo una nuova armata co-mandata da sette giovani principi i quali furono chiamati *Epigoni*, cioè che so-pravvissero a'loro padri. Essi vinsero i Tebani; ma questa vittoria costò il sangue d'Egialeo, figliuolo di Adrasto. L'infelice padre ne morì di dolore, dopo avere ricondotto la sua armata vittoriosa a Megara. — Fu onorato come un eroe; gli fu pure innalzato un tempio e degli altari a Sicione, e si celebro ogni anno una festa in suo onore. Durante il suo regno Sicione diventò famosa pei giuochi Pizi ch' egli v'in-stitul. Alcuni scrittori hanno detto che Sicione era il suo regno ereditario, e ch' egli dovette la corona d'Argo a'suoi talenti ed alle sue cognizioni. Gli Argivi vennero a pregarlo di governarli e di civilizzarli. - Eschil. Septem ante Thebas. — Eurip. in supplie. — Philostr. l. 2, c. 29. — Apollod. l. 3, c. 10, 11 e 12. — Igino f. 68, 69 e 70. — Stat. Theb. l. 4 e 5. — Erod. l. 5,

c. 67. - V. Epigoni.

\* Pretendesi che il cavallo di Adrasto chiamato Arione, sia lo stesso che nacque da Nettuno e da Cerere, allorchè queste divinità si unirono sotto la forma, l' uno di un cavallo, l' altra di una grumenta. — Paus. l. 8, c. 25. — Apollod. l. 2, c. 13. — V. Polinice,

3. — Nipote di Mida, re di Frigia, viveva ancora 600 anni avanti G. C. Avendo ucciso per inavvertenza suo fratello, ando a cercarsi un asilo alla corte di Creso re di Lidia. Creso lo accolse e, purificatolo del suo omicidio, lo colmo di benefizi e lo incarico di vegliare alla conservazione di suo figlio Ati. Adrasto accolse con gioja quest'occasione di dimostrare la sua riconoscenza al proprio benefattore; ma quest'impiego gli divenne funesto. Nella famosa caccia del cinghiale che dava il guasto ai campi de'Misj, avendo Adrasto lanciato il suo giavellotto, falli il mostro, e uccise con | quennali.

la vita, si die morte da se medesimo sul sepolero del giovane Lidio. - Ero-

dot. 1. 1. c. 35.
4. — Re di Frigia, che viveva at tempi della guerra di Troja, e del quale Omero ha fatto menzione. Antimaco dice che fu desso che innalzò un altare ad Adrastea, su le spoude del fiume

5. — Re de' Danni, ucciso da Tele-maco in punizione della sua perfidia. 6. — Figliuolo d'Ercole, che si preci-

pitò nel fuoco con suo fratello Ipponoo. 7. - Ucciso dinanzi Troja da Diomede.

8. - Trojano, fatto prigioniero da Menelao, che voleva rendergli la libertà pel riscatto da lui offertogli; ma sopraggiunto ivi Agamennone l'uccise.

9. - Finalmente un altro Adrasto, figliuolo di Polinice che aveva una sta-

tua in Argo./

ADREMONE, padre di Toante. - Odis-

sea , l. 14.

ADRENAM, O ANDERNAM, O ANDER-NAVEDAM ( Mitol. Ind. ). Uno dei quattro Vedam, o libri sacri degl' Indiani. Si suddivideva in quattro parti, e trat-tava della magia, e tra le altre della maniera di servirsi delle armi, sia con mezzi naturali, sia per mezzo di incan-tesimi. I Bramini dicono che è perduto.

ADREO, dio che presiedeva alla matu-

rità de\* grani.

ADRESTA, schiava d' Elena, dopo il ritorno di questa principessa a Sparta.

— Odiss. 1. 4.

ADRIANALI, giuochi stabiliti da Antonino a Pozzuolo, in onore di Adriano, suo padre adottivo. Gli fece fabbricare un magnifico tempio, ove stabili un flamine del nome di Adriano, con un collegio di sacerdoti destinati al servizio del nuovo dio. Adriano però non aveva aspettato fin qui per avere gli onori divini, ma se gli aveva attribuiti in vita sua. Dopo avere innalzato in Atene un superbo tempio in onore di Giove Olimpio, vi consacrò un altare ed una statua a sè stesso. In breve, questo tempio, che aveva un mezzo miglio di circuito, fu pieno delle sue immagini, perchè ciascuna città greca si fece un dovere di mandarvene. Gli Ateniesi, sempre più adulatori degli altri popoli della Grecia, gli eressero un colosso che posero die-tro il tempio. A misura ch' ei passava per le città dell'Asia, moltiplicava i suoi templi. Gli Adrianali erano di due sorta, gli uni anuui e gli altri quin-

\* ADRIANO, imperatore. Sorpreso su la fine de suoi giorni da gagliarda idropisia, e disperando di poter guarire vo-leva uccidersi. Una donna, come scrisse Sparziano, gli venne a dire essere stata avvisata in un sogno di fargli sapere che dovend' egli guarire, si guardasse bene di non uccidersi, e che non avendo essa eseguito con prontezza ciò le era stato comandato nella visione, era divenuta cieca, e che aveva ricevuto un secondo ordine di venirgli a riferire le cose stesse, con promessa di farle ricuperare la vista se avesse baciato le ginocchia dell' imperatore. Di fatti, avendo data esecuzione al comando, e lavatisi gli occhi con acqua lustrale, riaquistò la perduta vista. — Ecco un altro prodigio riferito dallo stesso storico. - Un nomo nato cieco venne dalle ultime con-trade della Pannonia e dimando di poter toccare Adriano che aveva la febbre: ciò fatto il cieco vide, e Adriano guari dalla febbre. Dopo la sua morte, Antonino ottenne dal senato la sua Apoteosi gli fe'edificare un magnifico tempio a Pozzuolo, e vi stabili, come più sopra vedemmo, i giuochi chiamati Adrianali, con un Flamine del suo nome, capo di un collegio di sacerdoti destinati al servigio del nuovo dio.

Nel Museo Pio Clementino vedesi un bassorilievo rappresentante l'imperatore Adriano seduto su di un trono, e appoggiato sopra un suppedano, come Giove; tenente nella destra la patera, lo scettro nella sinistra. La figura che sostiene il velo che le copre il capo, che porta un vaso, è Ebe, che sta per versare l'ambrosia ad Adriano deificato o Minerva Pacifica, che vuole compiere la sua deificazione, versandogli questo liquore divino. La figura minore vestita di pallio sulle ignude membra rappresenterà quel Greco il quale ha dedicato ad Adriano o per adulazione, o per gratitudine, questo monumento, dove come Nume, e in compagnia di numi lo ha considerato. - V. Tav. V. fig. 1.

Tra le pietre scolpite inedite pubblicate dal Millin vedesene una rappresentante Adriano su l'Aquila che lo porta nell' Olimpo; una Vittoria gli presenta una corona. - Vedi Tav. V. fig. 2.

ADRIANEI, templi che Adriano faceva

innalzare a sè stesso.

ADRES (Mit. Rabb.), nome che i rabbini danno al Thot degli Egizi, al Taut de' Fenicj, all'Ermete de' Greci, al Thoor degli Alessandrini, al Teutate dei Galli, ecc. - Vedi EDRIS ENOCH,

Adscriptith Dil. - Vedi Dei su-BALTERNI.

Adsidelta, tavola presso della quale i Flamini erano seduti nel tempo dei

loro sacrifici.

\* ADUAR o AKUAR. I Cicli e le Rivoluzioni degli anni, secondo le quali gli Astrologi Arabi regolano le azioni e gli accidenti della vita degli uomini. Dicono che ciascuno degli Aduar contiene 360 anni solari, e che ciascun Akuar è composto di 120 anni lunari. Tutto consiste nel trovare le combina-zioni e le relazioni degli uni cogli al-

tri. — D' Herbelot, Bibl. Orient.

ADULAZIONE (Iconol.). È una donna elegantemente vestita, che suona il flauto. Ha per attributo delle Api a causa della dolcezza del loro mele, e del veleno dei loro pungiglioni; ed un soffietto, per-chè ella spegne il lume della ragione, ed accende il fuoco delle passioni. -Per far conoscere che le sue lodi sono ingannevoli, si ha avviluppato in una rete, simbolo delle insidie, l'altare dell' Amicizia, sul quale ardono de' profumi. La favola della Volpe e del Corvo, rappresentata sopra una delle facce dell'altare, caratterizza pienamente l'Adulazione.

Vien pure rappresentata sotto le forme di una donna vestita drammaticamente, che suona il flauto, ha presso di se uno sciame d'api che svolazzano intorno ad un tronco d'albero, ed ha a'suoi piedi un cervo. Si suole anche vestirla con una veste cangiante, ponendole in una mano dei lacci per pigliare uccelli, e nell' altra un soffietto, e a' suoi piedi un camaleonte.

\* L' Ariosto dice che Astolfo nel mondo della luna

> Vede in ghirlande ascosi lacci e chiede, Ed ode che son tutte adulazioni.

\* ADULTA, soprannome di Giunone, sotto il quale Temeno figliuolo di Pelasgo, che si credeva averla ne' suoi primi anni allevata, costrusse per lei un tempio particolare a Stinfalo nell' Arcadia. - Vedi ADULTO.

ADULTERIO (Iconol.); un giovine pingue, in abito negletto e voluttuoso, mollemente coricato su de' cuscini. Ha per attributi una lampreda accoppiata con un serpente, ed un anello conju-

gale spezzato.

ADULTA, soprannome di Giove, così invocato, al pari di Giunone, da quelli che si maritavano, per ottener la loro protezione contro i pericoli ai quali è esposta la vita de' fanciulli fino all' età adulta. - \* Vedremo a suo luogo, che chi il simbolo dell'aria: ed è noto quanto questa contribuisca alla sanità ed invigorimento de' fanciulli.

ADVEITAM (Mit. Ind.), setta di fi-losofi indiani che pensano che Dio è il solo essere esistente, e che il mondo è chimerico. — Vedi DUEITAM.

Æ. Si cerchino nella lettera E i nomi che in latino scrivonsi con questo

dittongo, tranne i seguenti.

AEDE, una delle tre prime Muse che nel principio erano sole riconosciute. — Rad. Aeidein, cantare. - Vedi ME-LETE e MNEME.

ÆDES SACRÆ, luoghi destinati al culto di qualche Dio, ma non consacrati dagli Auguri, in che differivano

dai templi propriamente detti.

ÆDICULUS, Dio che presiedeva agli

edificj. - Plaut.

ÆDITIMI, o ÆDITUI, tesorieri dei templi. Erano depositarj dei vasi sacri, dei coltelli, delle asce, e generalmente di tutto ciò che serviva a sacrifici ed alla pompa delle feste. Qualche volta erano chiamati Ediles.

AEDON. - Vedi EDON.

AEGER ( Mitol. Scandin. ), dio dell' Oceano, la cui sposa chiamasi Rana. Ebbe da questa nove figlinole che non si abbandonano giammai, e portano dei veli bianchi e dei cappelli bianchi.

\* AEIGENETE, che rinasce continuamente; soprannome di Apollo, considerato come il sole. - Etim. aei, sempre; gignesthai, nascere. - Noël, Dict. Etym.

AELLA, la prima amazzone colla quale pugnò Ercole allorchè volle rapire la

cintura d' Ippolita.

I. AELLO, una delle Arpie, figliuola di Taumante e di Elettra. - Met. 13. -

Esiodo Teog.
2. — Uno de'cani di Atteone. ( Met. 3.) - Rad. Aella, vento impetuoso.

I. AELLOPO, una delle Arpie. Inseguita da Zete e Calai, ella si annegò nel Tigri, fiume del Peloponneso, al quale la sua morte fe' dare il nome di Harpis. Alcuni autori la chiamano Nicotoe. E', a quanto sembra, la stessa che Aello.

2. - Soprannome d'Iride, cioè, dal piè rapido come l'oragano.

AEN-EL-GINUM. - Vedi AAIN-EL-

AEREA, nome che si dà a Giunone, perchè la si prendeva per l'aria. - Ant. expl. t. 1.

Giove e Giunone erano presso gli anti- | Era il più antico de' tre templi pe' quali gli abitanti di Cipro domandarono al senato di Roma il diritto d'asilo nel 775. - Tac. Ann. 3, c. 62 Hist. 2, c. 3.

AEROMANZIA, arte d'indovinare col mezzo dei fenomeni dell' atmosfere. Ve ne sono di diverse qualità : quella che deriva dalla osservazione delle meteore, come i tuoni, i lampi, ecc., un' altra che proviene dall'apparizione degli spettri che si è creduto vedere nell'aria; ed una terza che si riferisce all'aspetto favorevole o contrario de' pianeti.

ÆRUMNA, l' Inquietudine, seguita dall'Afflizione e dal Dolore, era figlinola della Notte, che la concepi senza aver avuto commercio con alcun altro dio. - Myth. de Banier. t. 1.

ÆRUSCATORES Magnæ Matris, nome dato a' sacerdoti di Cibele, perchè mendicavano per le strade, e correvano con

un campanello alla mano.

ÆSAR, Dio in lingua etrusca. Narra Svetonio che avendo un fulmine portato via la lettera C della parola Cœsar scol-pita su d'una pietra in forma di cartoccio, che serviva di base ad una sta-tua di Augusto, furono consultati su di ciò gli Auguri, i quali risposero che es-sendo stata cancellata la lettera numerale C, che significa cento, ciò dinotava che Augusto non aveva più che cento giorni da vivere, dopo i quali sarebbe stato posto nel numero degli dei, perchè ÆSAR, cioè le sillabe che il fulmine non aveva cancellato significavano dio in lingua etrusca.

AETIA, poema nel quale Callimaco tratta de sacrificj e del modo di offrirli. - Rad. Aitein, chiedere, sup-

AETLIO O ETLIO, figliuolo di Eolo, marito di Calice e padre d'Endimione, fu soprannominato Giove. La Grecia gli innalzò dei monumenti eroici.

AETON. - Vedi ETON.

AFACITE ( Mit. Sir.), soprannome di Venere. Questa Dea avea un tempio ed un oracolo in Fenicia, in un luogo detto Afaca, tra Biblo ed Eliopoli, presso il quale eravi un lago simile ad una cisterna. Quelli che andavano a consultare l'oracolo vi gettavano i loro doni: se la dea gradiva l'offerta questa andava a fondo, se ella la rifiutava ga-leggiava sopra l'acqua, foss' anche stata oro od argento. Zozimo, che parla di quest'oracolo, dice che fu consultato dagli abitanti di Palmira allorche si ribellarono contro l'imperatore Aureliano; AERIANTE, re di Cipro, fondò a Pafo che nell'anno che precedette la loro rovi-un tempio in onore di Venere Pafia, na, le offerte andarono a fondo, ma che

nell'anno susseguente galleggiarono sopra Javevano un tempio nel circuito da dove l'acqua. - In certi tempi vedevasi intorno al lago un fuoco in forma di globo o di fiaccola. - Questo tempio fu distrutto da Costantino come una scuola di dissolutezza.

AFAR o AFER, figliuolo d' Ercole e di Melita, figlia del fiume Egeo, la quale diede il suo nome all'isola ed alla città di Malta. Altri danno a questo figlio di Melita il nome d'Illo.

i. Afareo, figliuolo di Caletore, uno dei Greci, che furono uccisi da Enea sotto le mura di Troja. - Iliad. 9.

2. — o ANFAREO, figlinolo di Perierete e di Gorgofone re di Messenia, ove fabbrico la città di Arene, così chia-mata dal nome di Arene, figliuola di Ebalo e di lui sorella uterina al pari di Leucippe. I suoi figliaoli furono Ida e Linceo, chiamati da Ovidio Apharcia proles. — Paus. 1. 3, c. 1. 3. — Centauro che nella pugna avve-

nuta alle nozze di Piritoo, per vendicare su di lui la morte del suo compagno Ditti, stava per islanciare sopra questo eroe un immenso masso di rupe, allorchè Teseo gli spezzò colla sua mazza il braccio. — Ovid. Met. lib. 12.

AFARETE, rapi Marpessa figliuola di Enomao, della quale era invaghito.

AFEA, divinità adorata dagli Egineti e dai Cretesi. Pindaro ha fatto un' ode in onore di questa dea, che aveva un tempio nell'isola di Creta. Credesi che non sia che un soprannome di Diana. -Paus. l. 2, c. 36 - V. BRITOMARTE.

AFEDAC (Hafedah) (Mit. Arab.), idolo degli Aditi, tribù araba che abitava il puese d'Adramuth nell'Jemen, e che fu distrutta al tempo del profeta Houd, cioè, del patriarca Eber. Si invocava quest' idolo per ottenere un felice viaggio.

AFEO, o AFNEO, o AFNIO, sopran-nome di Marte.

AFERGAN, AFRIN ( Mit. Pers. ), preghiere o ringraziamenti che i Gentu indirizzano a' loro dei , accompagnate di lodi e benedizioni. L' Ized (genio) invocato dicesi che faccia allora degli augurj per colui che prega, ed il Mobed ( sacerdote ) li pronuncia in suo nome. L'afrin dice ordinariamente dopo l'afergan, e con le stesse cerimonie.

AFESA, montagna del Peloponeso, da dove Perseo fe' prova per innalzarsi verso il ciclo. — Teb. 3.

AFESII, od AFETERII, nome dato a Castorre e Polluce i quali credevasi che presiedessero alle barriere dalle quali si partivano quelli che contendevano il premio della corsa.

AFESIO, soprannome sotto il quale Giove aveva un tempio sulla sommità di un monte che dominava la strada di Scirone. Durante una straordinaria siccità, Eaco, dopo avere sagrificato a Giove Pallenio in Egina, fece portare una parte della vittima in vetta al monte, e la getto nel mare, per calmare la collera del Dio. Cesso incontanente la siocità, in memoria di che vi fu fabbricato questo tempio di Giove. - Rad. Aphiemi, gettare.

\* Afessah (Mit. Maom.) figliuola del Califo Omar, e sposa di Maometto, che sopravvisse a suo marito. Abubekre, successore di Maometto, pose nelle sue mani come deposito l'originale dell'Alcorano, e non in quelle di Aischah, altra moglie di Maometto, perchè era sua propria figlia. - D'Herbelot. Bibl. Orient.

AFETE; nome dato al luogo ove si imbarcarono gli Argonauti. - Rad. Aphiemi, partire. - Apollod. - E-rod. 7, c. 196. \* Altri dicono che così si chiamasse sulle rive di Tessaglia nel golfo di Magnesia quel luogo in cui Ercole fu abbandonato dagli Argonauti, che vi si erano fermati a prendere acqua, e che questo nome significhi luogo dell' abbandono. - Millin.

Aferenii. - Vedi Afesii.

AFETORE, soprannome d'Apolline, preso da' suoi Oracoli di Delfo, e dal

sacerdote che li pubblicava.

AFFABILITA' ( Iconol. ) Cochin la rappresenta come una donna giovine, perchè la gioventù è più franca, coronata di fiori, coperta il capo di un velo chiarissimo, e che tiene in mano delle rose ed una ghirlanda di fiori.

AFFANNO ( Iconol. ), Si rappresenta una figura il cui aspetto agitato indica le cure alle quali è in preda. La sua testa è circondata di spine, essa è minacciata da un orrido serpente, ed un

avoltojo le rode il cuore.

AFFASCINAMENTO. Le donne more che abitano nel deserto di Zara, in Affrica, s' immaginano che sienvi delle persone il cui semplice sguardo nuoce a' loro fanciulli, cagiona loro la morte o qualche pericolosa malattia. Quest'idea superstiziosa, famigliare agli antichi Romani, trovasi ancora in Europa presso i moderni.

\* AFFETTAZIONE (Iconol.) Giovine abbigliata con istudio, di viso languido partiva ne' giuochi pubblici, o perchè le delicato. Stia avanti ad uno specchio





in alto di vagheggiarsi, e mostri di consigliarsi con esso negli atteggiamenti della bocca, nel girar degli occhi e nel muovere de' passi. Abbia nella destra mano un narciso, nella sinistra una maschera, a' piedi una scimmia. - Cesure Ripa.

AFFEZIONE (Iconol.) È una donna attempata, con ali, vestita di color verde. Ella tiene sulla mano una lucerta: e Ripa pone a'suoi piedi una

gallina.

AFFLIZIONE (Iconol.) La pittura e la poesia ci rappresentano l'Afflizione sempre seduta, perché mal si sostiene sopra i suoi piedi vacillanti. Tiene la testa piegata, e le sue braccia riposano appena su le sue ginocchia mal ferme. Il dolore che le rode il cuore è espresso in ciascuna parte del suo volto. La sua fronte è ristretta, le sue gote sono cascanti, e le sopracciglia abbassate. Un umore sovrabbondante oscura i suoi occhi e si diffonde in lagrime ch'ella

sparge. - Vedi Dolore.

AFFRICA (Iconol.), una delle quat-tro parti del mondo. Gli antichi la rappresentavano sotto la figura di una donna, e sotto quella di uno scorpione. In una antica medaglia dell'imperatore Adriano, ha sul capo la testa di un elefante. Vedi Tav. IV. fig. 2. - \* In un' altra me-daglia di Settimo Severo l' Affrica è in piedi, vestita di stola, porta delle spighe nel lembo del suo mantello, e ai snoi piedi vi è un lione. - V. Tav. IV. fig. 3. - Sopra molt'altre medaglie tiene nella destra uno scorpione e nella sinistra un corno dell' abbondanza: ai suoi piedi vedesi una cesta piena di fiori e di frutti. Il cavallo e la palma erano i simboli di quella parte dell'Af-frica vicina a Cartagine. Una rappresentazione meno conosciuta, che trovasi sopra una medaglia della regina Cristina, è quella di Atlante vestito all'affricana e coperto della pelle di una testa d'elefante con la proboscide e le zanne, che contempla i segni del Zodiaco, per indicare che questo re, inventore dell'astronomia, ha regnato in Afficia. I moderni approfittando di tutte queste idee, hanno disegnato l'Affrica sotto le sembianze di una donna bruna, quasi nuda, che ha i capelli ricciuti, una testa di elefante per cimiero, una collana di corallo, un corno pieno di spighe in una mano, uno scorpione nell'altra, od un dente di elefante, e seguita da un leone e da molti serpenti. Le Brun l' ha dipinta sotto l'aspetto di una donna mora fino alla cintura, se- l Vol. I.

duta sopra un elefante; ella è all' ombra di un ombrello che s'innalza al dissopra della sua testa. I suoi capelli sono neri, corti ed increspati, le pendono dalle orecchie due grosse perle, e le sue braccia sono ornate di ricchi braccialetti.

\* L'illustre pittore Appiani effigiò l'Affrica sotto l'immagine di una donna giovane, di color bruno e di forme svelte e bene svilappate: ha il capo lievemente, e solo nella parte più verticale coperto di un leggierissimo velo; le sue labbra sono alquanto gonfie e prominenti, ed angolare e acuto n'è il profilo del volto, giusta la comune forma degli Affricani settentrionali: giace semigunda e sdrajata su di un tappeto, a cui serve quasi di guanciale un fascio di spiche, ed è in atto di contemplare il cielo, col quale atteggiamento volle forse il pittore additarci che nell' Affrica ebbe principio la Astronomia. Un leone le sta vicino con la testa sollevata. In tale guisa l'egregio pittore si è allontanato in parte dal co-mune uso di effigiare l'Affrica, e ne ha ad un tempo ben rappresentato il carattere. Ad oggetto però di riempiere la composizione, e di renderla vie più analoga allo scopo nostro abbiamo aggiunte alcune antichità tratte da' monumenti egiziani. - Ferrario, Costume Ant. e Mod.

AFFRICANA, soprannome di Cerere, onorata principalmente in Affrica dalle donne che facevante il voto di una perpetua vedovanza. \* Cerere era la Dea delle biade; la fertilità di queste nell'Affrica e nella Sicilia ne accreditava

il culto in quelle regioni.

Affrico, libeccio, uno de princi-pali venti. Dipingevasi con ali cariche di nebbie. \* È chiamato da Virgino creber procellis, che eccita sovente le

procelle.

1. AFIDA, figliuolo di Arcade, re di Arcadia, e della ninfa Erato. - Paus. \* Quando suo padre divise il regno tra lui e i suoi fratelli Elato ad Azenete, toccò a lui per sua porzione Tegea e suoi contorni. Alcuni lo chiamano Anfidamante. - Millin.

2. - Figlinolo di Polipemone re di Alibanta, e padre supposto di Ulisse. -Odiss, 24. - Ebbe per figliuolo Eperito.

- Millin.

3. - Centauro, che nelle nozze di Piritoo erasi ubbriacato a segno, che nel tempo della battaglia dormiva profondamente, tenendo tuttavia in mano una tazza piena di vino: fu ucciso in quel suo sonno da Driante. - Metam. lib. 12. - Millin.

4. - \* Nome di un famoso dormitore, del quale parla Ovidio. - Met.

1. 12, v. 317.

1. AFIDNO, governatore della città di Afidna e amico di Tesco, che gli fidò Elena. In seguito adotto Castore e Pol-luce, benchè fossero stati i distruttori di Afidna sua patria.

2. - Uno de' capitani di Enea, uc-

ciso da Turno. - Eneid. lib. 9.

AFIRAPE, figliuola di Celo e sorella di Latona.

AFITI, città della Tracia, in vicinanza di Pullene, ove Apollo avea un tempio celebre pe' suoi oracoli. Giove Aminone vi era particolarmente venerato. Lisandro l'assediò; ma il dio gli or-dinò in sogno di levare l'assedio e questo generale si ritiro. - Paus. 3, c. 18.

AFIZI, o ANIFIZI, (Mit. Maomett.) I Turchi danno questo nome a coloro che imparano a memoria tutto l' Alcorano; il popolo li considera come persone sacre alle quali Dio ha fidato la sua legge e fattene depositarie,

AFLISTEO, uno degli epiteti dati a

Giove.

\* Afneo o Afnio, ricco di latte. Soprannome di Marte che, secondo Pausania, gli fu dato per volere di lui medesimo, perchè Aerope, figliuola di Cefeo, morta nel mettere al mondo Aeropo, ch' ella aveva avnto da Marte, potè allattare il figlio anche dopo essere morta. Marte aveva un tempio in Arcadia, sul monte Cresio, ov' era onorato con questo nome. - Paus 1. 8, c. 44.

AFOFI, APOFI, APOPE, o APAPPO, re di Tebe in Egitto, di statura gigantesca, che è forse lo stesso che Epafo. Altri riguardano questo nome come un soprannome di Tifone. Secondo un' antica rradizione Egizia, riferita da Plutarco, era un fratello del Sole, che fece guerra a Giove. Questo dio, per punirnelo, adotto in sua vece Osiride, dal quale era stato soccorso, e gli diede il nome di Basco.

AFRÆ SORORES, le sorelle Affricane, cioè le Esperidi.

AFRICIA, sorta di focaccia in uso

ne' sagrificj. - Festo.

AFRIET o IFRIET (Mit. Arab.), specie di Medusa o di Lamia, che gli Arabi considerano come il più terribile ed il più crudel mostro che trovasi nel genere de' genj e de' demonj che combattevano altre volte contra i loro eroi favolosi. Salomone, dicono essi, ne soggiogò una, ch'egli rese intieraments arrendevoli alle sue volontà

AFRODISTE, feste celebrate in onore di Venere in Cipro ed in molti altri luoghi. La più considerabile era quella di Cipro, istituita dal re Cinira, nella cui famiglia prendevansi i sacerdoti di Venere, chiamati per questo motivo Ciniradi. Per essere invitato a questa festa si dava una moneta d'argento a Venere, velut prostibuli pretium, e se ne riceveva dei doni degni della dea, come una misura di sale ed un Fallo. Ad Amatunta i sacrificj erano chiamati Carposie, da carpos, frutto; forse perchè essa presiede alla generazione. A Pafo, la festa faceva accorrere una immensa moltitudine di persone dalle altre città della Grecia. A Corinto, era specialmente celebrata dalle prostitute. La celebravano anche le donne oneste, ma separatamente dalle altre. - Strab. 14. Aten.

Afrodisio, tempio o cappella consa-

crata a Venere

AFRODITE, nome di Venere, che significa Spuma. - Rad. Afros. - Essendo stato il culto di questa dea recato pel mare, i Greci, amanti del meraviglioso; dissero che Venere era uscita dalla spuma del mare, e le diedero il nome di Afrodite. Aristotile assegna un' altra origine a questa parola, e crede che così si chiamasse Venere a motivo della sua effeminatezza. — Esiod. Teog. — Plin. 36, c. 5. \* Tra i monumenti scavati in Ercolano trovansi varie effigie di questa dea, ma una fra le altre bel-lissima, che la rappresenta nell' atto che esce dal mare.

\* Afrogenia soprannome di Venere,

- Esigd. Teog.

AFTA. - Vedi OPA.

AFTARE, lezione che fanno gli Ebrei, nel giorno del sabbato, di un passo dei profeti, dopo quella di un passo della

legge, o del Pentateuco.

AFVA (Hafva), divinità della Belgica, il cui nome leggievasi in una inscrizione conservata presso i Gesuiti di Bruselles: Herculi Magusano et Hafvæ. Egli è probabile che sotto questo nome si adorasse il cielo, Heaven nelle lingue del Nord.

AGACLEO, uno dei principali Mirmidoni, il cui figliuolo Epigeo fu ucciso dinanzi a Troja. - Iliad. l. 16.

AGADA (Hagada), orazione che reoitano gli Ebrei la sera della viglia della loro pasqua, di ritorno dalla preghiera: si pongono ad una tavola su la quale debbon esservi alcuni pezzi di agnello già allestiti con azzimi, erbe amare come cicoria, lattughe, ecc., e tenendo

una tazza di vino nelle mani pronun- l ciano questa Hagada, che è una narrazione delle miserie sofferte dai loro padri in Egitto, e delle maraviglie che operò Dio per liberarneli.

AGAGLEO. - Vedi EPIGEO.

AGAMARSHANA (Mit. Inde), passo del Veda, o libro sacro degli Indaus, la cui ripetizione basta per purificare l'anima dai peccati mortali.

1. AGAMEDE, figliuolo di Ergino re de' Minii, o di Apollo e d' Epicasta; era, al pari di suo fratello Trofonio, un eccellente architetto. Fu d'esso che fabbrico, unitamente a suo fratello, il tempio d'Apollo in Delfo e la tesorcria di Trico; per lo che fu rignardato come un eroe, e la Grecia gl'innalzò dei monumenti. — Plutarco, appoggiato a Pindaro, dice che terminato quel tem-pio i due fratelli chiesero al dio la loro ricompensa, e che ne avessero in risposta di aspettare otto giorni e di passarsela intanto lautamente: ma che alla fine di questo termine furono trovati morti. - Pausania racconta di loro questa furfanteria: essi avevano trovato il mezzo di depredare giornalmente il tesoro di Trico, col favore di una pie-tra che avevano lasciata mobile. Siccome non potevansi scoprire ne sorprendere i ladri, farono loro tesi dei lacci, nei quali Agamede si trovò preso, e non pote liberarsene. Trofonio, temendo di essere tradito da suo fratello, non trovò migliore espediente per trarsi d'impaccio che quello di tagliargli il capo. Qualche tempo dopo la terra si aprì sotto i piedi di Trofonio inghiottendolo vivo, ed in quel luogo vi su poi un famoso oracolo. Altri fanno perire anche Agamede, e pretendono che la sua fossa fosse nel bosco sacro di Lebadea. Vedevasi ancora a' tempi di Pausania una colonna che vi era stata innalzata sopra. - Vedli TROFONIO.

2. - Figliuola primogenita di Augia, principessa di eccellente beltà, da cui Nettuno ebbe Ditte. Sposo Mulio, generale della cavalleria degli Epei, ucciso da Nestore all'assedio di Troja. Ella conosceva i semplici ed i loro di-

versi usi. - Iliad. l. 11.

3. - Figlio di Stinfalo, da cui nacque Cercione, fratello di Cirti, discendente di Arcade. Ippotoo, figliaolo di Cercione, successe ad Agapenore nel regno di Arcadia.

4. - Figliuola di Mecarea, diede il suo nome alla città di Agamede nell' i-

sola di Lesbo.

1. \*\* AGAMENNONE, re d'Argo e di

Micene, fratello di Menelao re di Sparta, era figliuolo di Plistene, e nipote di Atreo, e non suo figlio, come credesi comunemente. Egli è perché Agamennone e Menelão furono allevati da Atreo il cui figliuolo era morto giovane, che Omero ed alcuni altri poeti li chiamano figli d' Atreo o Atridi. Esiodo, al dire di Eustazio, Apollodoro, Servio, Lattanzio, l'antico Scoliaste di Omero, quello di Euripide, danno loro per padre Plistene, figliuolo di Atreo e nipote di Pelope. Ovidio li fa ora figliuoli d' Atreo, ed ora di Plistene; ma Dite di Creta, I ed ora di Pistene; ma Dite di Creta, i più antico degli autori che hanno scritto sull'assedio di Troja, li dichiara figlianoli di quest' ultimo. — Dlt. Cret. l. 1. — Om. Il. l. 2. — Id. Odiss. l. 4. — Eustat. in l. 1. Iliad. — Apollod. l. 3, c. 3. — Servius, in l. 1. Æneid. — Lactant. in l. 1. Achill. v. 36. — Schol. Hom. in l. 2. Iliad. v. 249. — Schol. Euripid. in Orest. v. 5. — Ovid. de Bened. Am. v. 777.

Remed. Am. v. 777.
Dopo la morte di Atreo, Tieste suo fratello s' impadroni del trono di Argo, e fu sua prima cura di allontanare Agamennone, e Menelao suoi pronipoti, che Atreo aveva fatti allevare nella sua corte, e ad uno de'quali destinava la sua corona. I due giovani principi si rifuggirono presso Polifido, re di Scione, il quale, per tema di fare dispiacere a Tieste, non osò tenerli presso di sè, e li mandò appo Eneo, re d' Etolia. Questi li ricevette con amicizia, e si dichiaro loro protettore. Alcun tempo dopo, Tindaro re di Sparta, diè loro a ciascuno una delle sue figlie in matrimonio : Elena a Menelao, e Clitennestra ad Agamennone. Divenuti generi di un potente re, pen-sarono a vendicare la morte del loro avo. Tindaro accordo loro delle truppe, e con questo soccorso assulirono con tanta violenza Tieste, ch'ei si vide costretto a rifuggirsi presso un altare di Giunone. Essi lo trattarono più umanamente di quello ch'ei doveva aspettarsi, poiché contentaronsi di esiliarlo nell'isola di Creta. Questa vittoria rese Agamennone signore degli stati d' Argo. -Hygin. fab. 88. - Tzetzes, Chil. 1. Hist. 18. - Vedi Esisto.

Diventato, per le sue conquiste e per la morte di Tieste che gli aveva ceduto i suoi diritti, il più potente principe della Grecia, scelse la città di Micene per capitale del suo impero. Egli possedeva in allora la maggior parte del Peloponneso, e in considerazione del vasto suo potere, fu scelto a voce unanime Capo dell' armata de' Greci, per la spedizione contro Troja : per lo posteriore a Omero, il quale non ne che i poeti lo chiamano spesso il re de' regi. Egli forni per parte sua cento navi, e ne presto sessanta agli Arcadi, i quali a cagione della loro lontananza dal mare non aveano marina. Il merito personale di Agamennone dovette influire equalmente su la scelta che si fe' di lui pel comando generale dell'armata de' Principi alleati contro i Trojani. Omero nei libri secondo e terzo della iliade, porge la più alta idea del coraggio e dell'abilità di questo principe, e loda specialmente la sua saviezza nell'arte del governare - Thucyd. l. 1.-Strab. 1. 8. - Hygin. fab. 97. - Eustat. in l. 2. Iliad.

Pria della partenza de'Greci per Troja, Agamennone aveva avuto molti figli, e tra gli altri due figlinole, Ifigenia ed Elettra, ed un figlio unico, chiamato Oreste. Omero dà altri nomi alle due figlinole; egli chiamava la prima Ifianassa, e la seconda Laodice: Iliad. 1. 9. -Lucrezio, 1. 1, dà egli pure il nome di Ifianassa ad Ifigenia, ed Eliano quello da Laodice ad Elettra: Var. Hist. 1. 4. c. 26. I loro primi nomi sono consacrati dal maggior numero de' poeti che

ne hanno fatto uso.

L'armata de' Greci erasi imbarcata e riunita nel porto d' Elide, allorchè una ostinata calma trattenne per lungo tempo le navi nel porto, per cui fu consultato l'Oracolo intorno i mezzi di ottenere dagli dei un favorevol vento. Calcante . gran sacerdote dell' armata e ministro di Apollo, rispose che Diana era irritata perchè Agamennone aveva ucciso una cerva che erale consacrata, e bisognava sacrificare Ifigenia a questa dea, soggiungendo che a questo solo prezzo avrebbero avuto i Greci i venti favorevoli, e il vantaggio di vincere i Trojani. Il re d' Argo, dopo un lungo contrasto tra la tenerezza paterna e l'ambizione della gloria che dovea fruttargli la spedizione di Troja, acconsenti finalmente agli interessi dell' intera Grecia adunata. Ma Diana avviloppò in una nuvola l'altare ed il sacrificatore, e pose in luogo di quella principessa una cerva, che le fu immolata. Dopo questo sacrificio, un favorevol vento condusse in poco tempo La flotta greca ai lidi di Troja. - Euripid. Ifig. in Aul. - Lucret. l. 1, v. 84. - Ovid. Met. l. 12, v. 30. -Igin. sav. 58 - Nicander, apud. Anton. Liberal. Narr. 17.

Non è forse inutile osservare, a favore di coloro che amano l'erudizione, parla in verun luogo de' suoi poemi. -Vedi Ifigenia.

Le azioni di Agamennone durante l'assedio di Troja, sono descritte nella Iliade: noi rammenteremo solo le princi-

pali.

Nalla espugnazione di Lirnessa, città della Troade, I Greci fecero prigioniere molte donne delle quali avevano neciso i mariti. Astinome o Criscide, figlia di Crise sacerdote d'Apollo, tocco, nella divisione, ad Agamennone; e Ippodamia o Briseide, figlia di Brisco, diventò schiava di Achille. Alcun Tempo dopo, il padre della prima si recò da Agamennone per riscattarla, ma questo principe rifiutò tutti i suoi donni, e lo scacciò dal campo dicendogli in atto minaccioso:

> Vecchio non far che presso a queste navi Ned or, nè poscia più ti colga io mai; Che forse nulla ti varra lo scettro Ne l'infula del Dio. France non fia Costei, se Inngi dalla patria, in Argo, Nel!a nostra magion pria nou la sfiori Vecchiezza, all' opra delle spole intenta, E a parte assunta del regal mio leito. Or va, ne m' irritar, se salvo ir brami.

Quel vecchio impauri ed obbedi al comando. Apollo per vendicare l'affronto fatto al suo sacerdote mando la peste nell' armata de' Greci ; e siccome vi faceva ciascun giorno nuove stragi, cost fu consultato il profeta Calcante, il quale rispose che per far cessare quel flagello era d'uopo restituire la figlia al sacerdote di Apollo, senza riscatto, e sacrificare una ecatombe a questo dio, onde placarne l'ira. Tutt'i capi dell'armata si riunirono per supplicare Agamennone a restituire la sua prigioniera. Achille parlò con maggior calore d'ogni altro. Criseide fu rimandata a suo padre; ma per vendicarsi di Achille, Agamennone incaricò in egual tempo due de' suoi Araldi di rapire Briseide, la schiava del figliuolo di Peleo, e condurla alla sua tenda. Il Pelide fu tanto sensibile a questo affronto, che risolvette di non combattere più per la causa comune. Egli si ritiro nella sua tenda, ed a quest' ira dobbiam noi l' Iliade, il più antico ed il più sublime d'ogni poema epico. — Dit. Cret. l. 2. — Tzetzes, Chiliad. l. 8. Hist. 175. — Vedi A-CHILLE, BRISEIDE, CRISEIDE.

Agamennone, disperando di vincere i Trojani dopo la ritirata di Achille, propose ai Greci di abbandonare l'assedio e ritornarsene nella loro patria. La sua proposizione fu rigettata dal valente che la favola del sacrificio d' Ifigenia è l Diomede e dal saggio Nestore : Anzi

questi raduno i Capi dell'armata, per mano, per vegliare al governo de suoi deliberare sul partito che si doveva pigliare, e fu deciso che si mandassero dei deputati ad Achille. Ajace, Ulisse e Fenice furono scelti per quest' ambasciata, e Agamennone li incaricò di annunziargli da parte sua ch' ei rimproveravasi altamente di averlo oltraggiato, e che era non solo pronto a restituirgli Briseide, della quale avea rispettato la beltà, ma che voleva riparare il suo fallo facendogli de'magnifici doni, ed offren logli una delle sue figlie per isposa. Achille fu inflessibile, rimando gli ambasciadori, e si mantenne nel suo sdegno.

Ciò non di meno Agamennone non si smarri. Egli arringò i soldati dell' armata, e corse alla loro testa a pugnare coi Trojani. Fin qui ei non aveva mostrato che quel valore che conviene ad un potente monarca, i cui giorni sono preziosi allo stato, e che non dee esporli senza motivo, ma in questa circostanza egli credette di dover combattere come un semplice capitano, e fe' de' prodigi di valore. Bianore, Oileo. spirarono entrambi sotto i suoi colpi. Iso ed Antito, figliuoli di Priamo; Pissandro ed Ippoloco, entrambi figli di Antimaco; provarono la stessa sorte. Finalmente dopo aver sparso la strage nel campo nemico, fu serito lui medesimo; e benchè la ferita gli facesse provare i più acuti dolori, ei non volle mostrare ai suoi la minima tema, ma anzi, salito sul suo carro.

Prenci amici, gridava, e voi valenti Capitani del Greci, allontanate
Dalle navi il conduto, or cha di Giova
Non consente il voler ch'io qui compieca,
Combattendo co' Teucri, il giorno intero.
Lifad, 1 o a lliad. 1. 9 8 11.

'Gli autori non dicono s' egli abbia avuto nuove occasioni di segnalarsi pria della distruzione di Troja. Solo si sa che nella caduta di questa città egli strappò Cassandra, figliuola di Priamo , delle braccia di Ajace figlio d'Oileo , che voleva farle violenza a piè della statua di Minerva, e che essendone divenuto egli medesimo innamorato, se la fe' schiava, e la condusse a Messene, ove fu trucidata con lui. Ecco come narrano gli antichi la morte di questo principe.

Allorche Agamennone parti per la guerra di Troja, lasciò presso Cliten-nestra sua sposa un Poeta musico (Vedi questa parola), tanto per trastullarla nella sua assenza, quanto per mante-nerla nell'amor de'snoi doveri. Egli aveva egualmente lasciato a Micene Egisto figlio di Tieste e suo cugino ger- forma di serpenti: il suo elmetto era

stati. Ora questo Egisto, essendosi invaghito della regina, si liberò del poeta, e, dopo questo momento, non tenne più alcun modo nella sua condotta. Il suo commercio con Clitennestra divenne talmente pubblico ch'ei non dubito che lo stesso Agamennone non ne fosse informato. Per prevenire il suo giusto risentimento, congiuro con la regina di assassinarlo nel giorno del suo ritorno. Con questa intenzione, Clitennestra preparò una veste, della quale il collo e l'estremità delle maniche erano cucite. Ella la diede a suo marito nell' istante ch' egli usciva dal bagno, e tosto che Agamennone ebbe messo la testa in questa specie di velo, Clitennestra gli die un colpo di scure che lo rovesció a terra. Allora Egisto gli si avvento addosso, e fini di trucidarlo: il che avenne l'anno 1183 prima dell' era volgare - Om. Odiss. 1. 3 e 1. 11. - Æschil in Agamomn. et in Eumenid. - Sophocl. in Electr. -Eurip. in Orest. - Senec. in Agamemn. - Lycophr. in Cassandr. - Philostr. Icon. l. 2, c. 9. — Hygin. fab. 88,97,116 e 240. - Lucian in Ehcom. Domi. -Strab. 8. - Mela. 2, c. 3.

Cassandra avea predetto ad Agamennone che s' ei ritornava nella sua patria vi sarebbe perito; ma era destino delle profezie di Cassandra, il non essere credute. - Pausania pretende che si vedessero ancora a' suoi tempi gli avanzi dei sepoleri di Agamennone, di Eurimedonte conduttore del suo carro, e di tutti quelli che questo principe avevà ricondotti da Troja e che perirono con lui sotto i colpi di Egisto. Questi sepolcri erano a Micene, presso quelli di Teledamo, di Pelope, e de'figliuoli che Cassandra aveva avuti da Agamennone, e che surono trucidati da Egisto senza pietà per la loro età ancora tenera. -Paus. 1. 2, c. 6; 1. 9, c. 40.

Tracceremo il ritratto di Agamennone, dietro l'idea che Omero e gli altri pocti greci ce ne porgono. La maestà deli'a-, spetto di questo Monarca, la fama del suo valore, ed il suo magnanimo orgoglio, manifestavano l'estensione del suo potere: il suo sguardo era imponente come quello del dio che lancia il folgore: il suo petto era largo come quello del vigoroso Nettuno, e il suo corpo era forte e muscoloso come quello del terribil Marte: egli indossava una splendida armatura composta di lastre di diversi metalli, le cui due parti erano attaccate su le sue spalle con fermagli in

sormontato da un pennacchino, ed in I giante indica la vivacità del suo moto; mezzo al suo scudo, composto di varie lastre di rame, eravi l'immagine della Gorgone, che spargeva il terrore. Dicono che era geloso del suo potere, adulatore del popolo, da cui riconosceva la sua autorità, indiscreto umiliatore di chi poteva disputargliela, abile nell'arte di governare e di condurre gli uomini, meno valoroso che artificioso, troppo schiavo delle sue passioni: imperocchè il suo amore per le donne gli fe' commettere più errori che non abbia potuto ripararne la sua politica. Dicesi che ebbe altresi, come quasi tutt'i Greci, dell'amore pe' giovanetti. Plutarco, nel suo discorso su l'industria degli animali narra che mentre la flotta greca era trattenuta nel porto di Aulide, Agamennone concepi una violente passione per un giovane Beozio, per nome Ar-ginno, e che non avendo potuto sedurlo, andò a bagnarsi nel lago di Copai, per ispegnere il suo colpevole ardore.

A torto, finalmente, pretendono al-cuni autori che questo principe fosse eletto capo de' Greci a cagione del giaramento che legava tutti gli amanti di Elena: fu, come già dicemmo, perchè egli era il più potente de're, e soprat-tutto il più illustre per gli onori che

avevano ricevuto i suoi avi.

Il suo scettro era d'avorio, ornato di chiodi d'oro: Vulcano lo aveva fabbricato per Giove, il quale lo aveva dato a Mercurio, questi lo diede a Pe-lope, Pelope ad Atreo, Atreo a Tieste, dal quale Agamennone lo aveva ereditato. - Ecco i titoli ch' egli aveva per

comandare a venti re.

La morte di Agamennone forma il soggetto di una tragedia d' Eschilo, la più oscura e la meno interessante di quelle che ci rimangono di questo poeta e di una tragedia di Seneca piena di declamazioni e di sentenze talvolta sublimi, ma fuor di luogo. L' Italia ha tre tragedic su questo soggetto: una di Alfieri, altra di Matteo Borsa, ed altra

del Conte Pepoli.

Nelle pitture de'vasi del Millin vedesi Clitennestra vestita con una lunga tunica e con un ampio mantello, che si avanza con diffidenza e senze far romore, per colpire Agamennone addormentato, con l'asce che ella ha nelle mani. Egisto la segue, vestito con semplice clamide; il suo petaso è gettato dietro le spalle. V. Tav. IV. fig. 4. In altra pittura di vaso dello stesso, vedesi Clitennestra vestita con lunga tunica senza maniche; il suo peplo ondeg-

ella sta per dare il colpo mortale ad Agamennone, con un asce che tiene con due mani. Questo principe ha il capo coperto di un caschetto, per indicare la sua alta condizione; i primi colpi della sua adultera sposa lo hanno fatto cadere vicino ad una colonna, che indica succedere l'avvenimento nell'interno di un palazzo; egli è giunto a liberarsi dell'ampio vestimento nel quale ella lo aveva involto come in una rete; e in vano afterra uno scudo per garantirsi dal furore di lei. - Vedi Tav. II. fig. 2. - In una pietra incisa riportata dal Millin vedesi Oreste che prende l'urna che sua sorella Elettra ha deposto sulla tomba di Agamennone, e che ella cre-deva contenesse le ceneri di suo fratello, e le fa conoscere il suo errore; la colonna che s' innalza sulla tomba porta l'urna di Agamennone, la base di questa colonna è stata ornata di ghirlande da Oreste. — Vedi Tav. IV. fig. 5.

2. — Soprannome di Giove, sotto il quale era adorato da Lacedemoni, e che gli fu dato dal nome del precedente.
\* Alcuni credono che il re Agamennone non abbia mai avuto presso gli Spartani gli onori divini, e che il solo Giove sia stato da essi adorato sotto un tal

nome. - Millin.

AGAMENNONIDE. Oreste, figliuolo di Agamennone.

AGAMESTORE, personaggio che figura nel secondo libro degli Argonauti di

Apollonio.

AGAMETORE, famoso Atleta della città di Mantinea, nell' Arcadia, a' confini della Laconia; fu coronato più volte nei Ginochi Olimpici. Aveva una statua nella foresta d' Olimpia in Aulide. - Paus. l. 6, c. 10.

AGAMIDIDE, il quarto de' discendenti di Ctesippo, figliuolo d' Ercole, reguò

sui Cleonii. - Paus.

AGANICE O AGLAONICE, figlinola di Egetore re di Tessaglia, aveva qualche cognizione dell' Astronomia, ed era giunta a scoprire la cagione ed a calcolare il tempo degli ecclissi di luna. Essa ne approfittò per dare ad intendere a' suoi contemporanei che poteva far discendere dal cielo la luna a sua volontà. Essendo stata scoperta nel seguito la sua jattanza e suoi inganni, ognuno si fe' heffe della sedicente maga; il che die luogo al proverbio greco: Far discendere la luna in proprio svantaggio. Myth. de Banier.

1. AGANIPPE, figliuola del fiume Permesso, che scorre a piè del monte Eli-

AGA cona. Fu trasformata in fontana, le cui

acque avevano la virtù d'inspirare i poeti; e questa fontana, che andava a gettarsi nel Permesso, fu consacrata alle Muse. — Paus.

2. - Moglie d' Acrisio e madre di Danae; altri la chiamano Euridice.

AGANIPPEDI e AGANIPPIDI, sopran-nome delle Muse, derivato loro dal

fonte Aganippe.

AGANO, figliuolo di Paride e di Elena. 1. AGAPENORE, figliuolo di Anceo, fu uno de' principi pretendenti di Elena. Ando all' assedio di Troja, e si uni alla flotta greca con sessanta navi di Arcadia. Dopo la presa di Troja, ritornando fu gettato da una tempesta nell'isola di Cipro, ove fabbricò la città di Pafo. - \* Siccome non ritorno più in Arcadia, così gli successe Ippotoo figliuolo di Cercione. Ebbe una figlia per nome Laodice. - Igino. - Paus. 1. 8, c. 5. - Iliad. l. 2.

2. — Ammiraglio della flotta di Aga-

mennone. - Iliad. 1. 2.

AGARTI, divinità siria, forse la stessa

che Adargati.

AGASTENE, re degli Elei, figliuolo di Augia, e padre di Polisseno, uno dei precedenti di Elena. Andò con gli altri Greci all' assedio di Troja. — Iliad. 2.

AGASTROFO, figliuolo di Peone Tro-jano, ucciso da Diomede sotto Troja.

- Iliad. l. II.

AGATA, pietra preziosa, che nelle idee superstiziose degli antichi aveva la virtà di riconfortare il cuore, di allontanare l'aria contagiosa, e di resistere alle morsicature delle vipere e degli scorpioni.

AGATALIO, soprannome di Plutone, significante che pon fine (con la morte) a tutt' i beni. - Rad. Lyein, sciogliere.

AGATILIO. Etimologia Agathos, il Dio utile, soprannome di Plutone, per-chè la vista de' sepoleri c' insegna che non si dee affezionarsi troppo a de di-

letti che la morte fara ben presto svanire. AGATIRNO, figliuolo d' Eolo, che divenne re di una parte della Sicilia, la quale prese da lui il nome di Agatirnide. Fabbrico pure una città nel suo regno

alla quale diede il suo nome.

AGATIRSO, figliuolo d' Ercole, re di un popolo crudele, vicino agli Sciti, che fu chiamato così dal suo nome. Erod. 4, c. 10. — Virgilio gli da l'e-piteto di Picti, forse perche questo popolo aveva il costume di farsi delle inacchie sul corpo come i selvaggi. -Encid. l. 4.

AGATODEMONE, il buon genio adorato dagli Egizii durante il dominio dei principi greci, sotto la figura di un serpente con la testa d' uomo. Vedesi pure sulle medaglie d' Alessandria.

AGATODEMONI, genii benefici. I pagani davano questo nome ai draghi o serpenti alati, che veneravano come di-

vinità. - Lampr.

AGATOLEMO, uno de' cinquanta figliuoli di Egitto ucciso da Pirene sua sposa.

- Apollod. l. 2, c. 4.

AGATONE, figliuolo di Priamo e di una delle sue concubine. Visse sino agli ultimi tempi della guerra Trojana. -

Iliad. 1. 24. — Millin.
1. AGAVE, figlia di Cadmo e di Ermione od Armonia. Ella sposò Echio-ne, re di Tebe in Beozia, uno de guerrieri nati dai denti del Dragone Castalio, dal quale ebbe Penteo che successe a suo padre. Bacco, per vendicarsi di quest' ultimo principe che non aveva voluto riconoscerlo qual dio, ne ricevere i suoi misteri, inspirò un tal furore alla madre e a due zie di lui, Ino ed Autonoc, che mentr' egli recavasi al monte Citerone si avventarono verso lui, ed

Egli, che contro altier venir si vede Quel donnesco, ebro, e furioso stuolo, Per fuggir volta l'avvilito piede, Perchè si tro a disarmate e solo: Poi si volge a pregar perchè non crede Ch' empia la madre sia contro il figliuolo, Ne men che le duc zie di cui si fida, Possan soffrir giammai ch'altri l'uccida.

Non più quelle orgogliose aspre parole Usa con le parenti empie e superbe, Ma confessa il suo errore, e se ne duole Con quelle piu che mai fiere ed acerbe; Con quell' umiltà, che user non suole Mostra che'l sangue suo già tinge l'erbe, E le pregan che traggan di periglio

Il nipote, le zie, la madre, il figlio. Ed alla madre d'Atteon ricorda Quel ch' al suo figlio incognito intervenne; Ma quella ai prieghi suoi spietata e sorda, A ferir lui poco cortese venne. Ino l'altra sua zia, con lei s'accorda, E l'una e l'altra tal maniera senne, Ch' una tagliò al nipote empio e profano La destra, e l'altra la sinistra musao.

E volendo abbracciar la madre iraia Che più dell'altre stride e gli minaccia, l.º una e lº al·ra sua man trova troncata, Nè la ponno annoder le mauche braccie; Deh! dolce madre, dolcemente gnata, Disse, e pietosa a me volgi la faccia, Un gran grido ella diè poiche mirollo, E di sua propria man troncogli il collo.

E più di venen piena assai che un angue, Prendeudo in man la sanguinosa testa, E macchiando se siessa del suo saague, Per l'aria la ginò veloce e presta Prendete, dissa all'altre, il corpo esaugue Smembrate voi la parte che ci res a, Diamo anco al corpo morio il suo supplizio Poi soddisfatte andremo al sacro uffizio.

Ecco in un reatto quel coppo smembrarsi Come la madre in molte parti chiede, I membri van per l'aria a volo sparsi Qual si gitta all' jasu qual cade e riede. Ovidia. Metam I. 1.

Ciò nonostante si resero ad Agave gli i si recò alla corte del re di Pessinunto onori divini, sia perche aveva contri-buito colle sue sorelle all'educazione di Bacco, sia a causa del sno zelo pel culto di questo Dio. - Apollod. 1. 3, c. 5 e 6. — Igino, fav. 184, 239, 240 254. — V. Penteo.

\* Altri dicono che Agave ritornata in se stessa si rifuggi nell' Illiria, ove sposò il re Licoterse, e che essendovisi poscia rifuggito anche suo padre, Agave necise il marito e pose il regno nelle

mani di Cadmo. - Millin.

\* Nella Galleria Giustiniani vedesi un basso rilievo rappresentante Penteo lacerato dalle Baccanti. Ino lo prende per una gamba; Antonoe e tutta quella furiosa turba lo investe da tutte le parti; anche la pantera di Bacco prende parte nell'azione e morde una gamba di Penteo. A destra scorgesi un Fauno che contempla con ispavento questa atroce scena, e due Centauri, uno de' quali suona la lira per calmare il delirio di quelle furibonde., l'altro alza le mani al cielo onde implorare le grazia di Penteo; nel lato opposto avvi la Ninfa di una fontana del monte Citerone, la quale lascia scorrere l'acqua dalla sua urna per lavare il luogo ove intervenne si orrenda scena. — Vedi Tav. IV fig. 6.

2. - Una delle Nereidi. - Apoll. I. 3. - Una delle cinquanta figliuole di Danao, la quale uccise Lico suo marito.

4. — Una delle Amazzoni.
\* Agavo, uno de' figliuoli di Priamo: il di lui nome significa illustre. Omero gli da anche l'epiteto di divino. Priamo al contrario lo chiama figlio pigro ed infame; nell'ultimo libro dell' Iliade è detto ch'egli e i snoi fratelli erano valenti danzatori, ma che erano altresi menzogneri, e che rubavano le gregge. - Millin.

1. AGDESTI, o AGDISTI, genio di forma umana, che riuniva i due sessi. Questo mostro, nato da un sogno di Giove, altri dicono dalla pietra Agdo, fu il terrore degli nomini e degli Dei medesimi, i quali lo mutilarono e rimase donna. Dal sesso a lui tolto nacque un mandorlo che portava di bellissimi frutti. Nana, figlia del fiume Sangaro, colse queste belle mindorle e se le pose in seno; ma le mandorle disparvero e la Ninfa si trovò incinta: ella partori'a suo tempo, ed espose il fanciullo, che fu nudrito da una capra. Crescendo in età, questo figlio chiamato Ati, divenne di una si rara bellezza, che lo stesso Agdisti ne fa innamorato. Quando Ati fu all' età virile,

per isposarne la figlia: già comincia-vansi le cerimonie del maritaggio, e cantavasi l' inno d' Imeneo, allorchè giunse Agdisti, che inspirò subitamente una siffatta frenesia all'infelice Ati, che si mutilò. Il re, colpito dalla medesima vertigine, segui il suo esempio. Agdisti si penti poi di questa vendetta; e, per riparare in qualche modo il male di cui cra stato causa; ottenne da Giove che nessuno de' membri del giovane non avesse mai ad impassire, od a putrefarsi. Questa tradizione, conservata da Pausania, era stabilita presso gli abitanti di Pessinunto. - Paus. l. 7, c. 17.

2. - Montagna della Frigia ove fu sepolto Ati. - Paus. 1, c. 14. 3. - Soprannome di Cibele.

AGDO, pietra di straordinaria gran-dezza, dalla quale dicesi che Deucalione e Pirra presero quelle che gettarono dietro le loro spalle per ripopolare il mondo. Giove invaghito delle attrattive di questa pietra la trasformò in donna, e ne ebbe Agdesti. - Arnob.

AGEBAREN ( Mitol. Tart. ) , Dio delle granaglie, presso i Tscheremissi : essi celebrano in suo onore, avanti il raccolto del fieno, la festa Uginda, e lo pregano per la prosperità de' loro campi, e dopo la messe gli consacrano, in rendimento di grazie, una festa generale.

Viaggio di Pallas.

AGEE, vittime che offrivansi per ot-tenere l'evento di un' impresa. Rad.

Agere , agire.

AGE Hoc, pensa a quello che fai, formola usitata ne sagrifici. Il banditore ripeteva spesso ad alta voce queste parole, per rendere i sagrificatori più attenti alle loro funzioni, o per fare più raccolti i magistrati che in questa cerimonia prendevano gli augurii.

AGEL ( Mitol. Maom. ) , termine fatale della vita, che non si può ne pro-lungare, ne diminuire. — Biblioth.

Orient. de d' Herbelot.

1. AGELAO, capitano greco ucciso da Ettore all' assedio di Troja. - Iliade

2. - Figliuolo d' Ercole e di Onfale.

- Apollod. 2, c. 7. 3. - Figliuolo di Temeno, che unitamente a' suoi fratelli Euripilo e Callia, fu defraudato del regno, da suo padre, per darlo a sua figlia ed a Deifobo marito di lei.

4. - Figlinolo di Fradmone, neciso

da Diomede dinanzi Troja.

5. - o secondo altri, ARCHELAO schiavo di Priamo, fu incaricato di esporre Alessandro tosto che fosse nato i siccome niuno ritrovolla, così niuno sciagure che, secondo il sogno di Ecuba, doveva quel figlio cagionare; ma avendo trovato cinque giorni dopo quel bambino ancora vivo, che era stato allattato da un' orsa, lo portò a casa, l'allevo come suo figlio, lo chiamo Paride, e se lo tenne finche Priamo lo riconobbe per proprio figliuolo. - Apollod. l. 3, c. 23.

6. - Figlio d' Eneo e d' Altea, che fu ucciso nella battaglia de' Calidoni e de' Cureti allorché Meleagro trucido i figli di Testio; che ricusavano di dargli la testa e la pello del cinghiale di

7. - o AGELASTO, figlio di Damastore, fu uno de' pretendeti di Penelope, nell' assenza di Ulisse. - Odiss.

\* 8. - Re di Corinto, figliuolo d'Is-

\* 9. - Arcade, figliuolo di Stinfalo e padre di Falanto, il quale diede il suo nome ad una città e ad una montagna d' Arcadia. - Paus. l. 8, c. 35.

10. – Atleta che riportò più volte il premio ne' giuochi Pizii. - Paus.

L. 10, c. 7.

AGELAROU. Questa inscrizione leggesi sul mosaico di un antico tempio della fortuna, a Palestrina, sotto di un quadropede rassomigliante ad una scimia d'Angola, assalita a colpi di freccia da alcuni Etiopi.

AGELASTE, pietra dell' Attica, sulla quale riposò mestamente Cerere, stanca di avere cercata sua figlia rapita da Plutone. Dicesi che quivi si celebrassero dapprima le feste eleusinie. Rad. a priv., e gelan, ridere. - Apollod.

1. 1, c. II.

AGELASTO, che non ride mai, so-prannome di Plutone. Rad. Gelan. ri-

dere.

AGELEA, predatrice, Minerva, considerata come Dea della guerra. Rad. Agele, armento di buoi.

AGELEIDE, condottiera di popolo, soprannoine di Minerva. Rad. Agein, condurre, laos, il popolo. AGELAI. — V. AGELEA.

1. AGENORE, figliuolo di Nettuno e di Libia e fratello gemello di Belo, era re di Fenicia: sposò Telefassa, la stessa che Agriope, dalla quale ebbe Europa, Cadmo, Fenice e Cilice. Europa essendo stata rapita da Giove, Agenore, che non ne sapea la sorte, ordino a suoi tre figli di andarla a cercare, con di-vieto di non ritornare senza di lei; e Vol. I.

per preservare il regno di Troje dalle pritornò dal padre. - Apollod. l. 2, c.

3; lo 3, c. 1. - Igin. f. 6.

\* Secondo altri, egli era figlio di Belo e di Eurinome, mentre Belo comunemente si dice suo fratello. Alcuni nominano tra le figlie di lui Taigeta, da cui discendevano gli antichi re di Sparta. - Millin.

\* 2. – Figliuolo di Triope re di Argo, lo stesso, secondo alcuni, che Acrisio, a cui fu dato il soprannome di Agenore a motivo del suo orgoglio. Esiliò molti suoi sudditi, ed obbligo suo fratello Trochilo a rifuggirsi da Argo in Eleusi. Ebbe un figlio per nome Pelasgo o, secondo altri, Crotopo. — Millin.

3. e 4. — Uno figliuolo di Antenore,

ucciso da Elpenore capo degli Abanti sotto le mura di Troja. - Umer. Iliad, 1. 21, v. 579; l'altro Mitilese, che

pubblicò un trattato di musica.

5. - Figlio di Pleurone, e fratello di Calidone, sposò sua cugina Icarte, figliuola di Calidone, e ne ebbe quattro figliuoli, tra i quali Fineo ed una figlia per nome Altea, sposa di Eneo, e madre di Meleagro. - Apollod. l. 1, c. 7. 6. - Figlio di Jaso e padre di Argo.

- Id. l. 2, c. 10.

7. - Uno dei figli di Flegeo, ucciso con suo fratello Pronoo, dai figli di Alemeone. — Id. 1. 3, c. 7.

8. - Uno de'cinquanta figli di Egitto, ucciso dalla sua sposa Enippe. - Id.

l. 2, c. 1.

\* 9. - Figliaolo di Anfione e di

Niobe. - Id. 1. 3, c. 4.

AGENORIA, o AGERONIA, Dea dell'industria presso i Romani: chiamavasi pure Strenua, attiva. Le veniva opposta Vacuna Doa della pigrizia, e Marcia, Dea della viltà. Dicesi che inspirasse il coraggio. La sua statua era nel tempio della Voluttà. Chiamavasi pure Agenoria la Dea del Silenzio, che rappresentavasi con un dito sulla bocca. - Plin. 1. 3, o. 6. - Macrob. Saturn. l. 1, c. 10; e l. 3, c. 9. - Solino c. I.

AGENORIDE, Cadmo, figlio di Age-

nore. - Met. 3.

\* AGENORIDI, nome patronimico dato a Cadmo ed ai discendenti di Agenore. - Met. l. 3, v. 8.

AGEO, o ARGEO, lo stesso che il

secondo Agete.

AGER EFFATUS, campo situato dietro il luogo chiamato Pomaerium, ove gli auguri facevau le loro preghiere; e dove prendevansi degli auspicj.

Agenoco, figuuolo di Neleo e di Clori.

AGERONA. - V. AGENORIA.

I. AGESANDRO, il couduttore degli uomini, soprannome di Plutone.

\* 2. - Scultore di Rodi, che fe'sotto il regno di Vespasiano la statua di Laocoonte, il più bel pezzo di scultura che ci rimanga dell' antichità.

\* AGESIDAMO, vincitore ne' giuochi olimpici, cantato da Pindaro. — Etim. Agein, condurre; demos, popolo -

Noël. Dict. Etymol.

AGESILA, soprannome di Plutone, perchè traeva a sè i mortali. Rad. Ageiro, io raduno, perchè tutti gli uomini sono radunati dopo la morte. -Eschilo. - Callimaco, Inno sopra il

Lavacro di Pallade.

\* 1. AGESTLAO (Stor.), uno de' più grandi re di Sparta o Lacedemonia, ed uno de' più valenti capitani de' suoi tempi, era figliuolo di Archidamo re di Sparta, e d' Eupolia figlia di Melesippida. Succedette a suo fratello maggiore, per nome Agide; andava debitore delle grandi qualità che dimostrò sia sul trono, sia nelle armate, alla educazione pubblica ed aspra che ricevette, e dalla quale era dispensato il solo erede presunto, a cagione de' faticosi e moltiplici esercizj che richiedeva. Agestiao era zoppo e di statura piccola; ma compensaya vantaggiosamente questi difetti col suo ingegno, col suo coraggio e con le sue virtu. E desso che rispose quel motto ad un tale che gli vantava la grandezza di Artaserse: « Come può mai il re di Persia essere più grande di me, « se non è più giusto? » Molti de'suoi discendenti portarono lo stesso nome di lui, ma lo illustrarono assai meno. -Plutarco e Cornelio Nipote hanno scritto la Vita di questo grand' uomo. Senofonte, suo contemporaneo, si è esteso molto intorno le azioni di questo principe, che vivea circa trecento anni prima del secolo di Augusto.

2. — (Stor.) Fratello di Temi-

stocle, fu scelto da' suoi compatriotti, allora in guerra con Serse re di Persia, per andar a riconoscere l'armata di quel principe. Egli si travesti da Persiano ed uccise il capitano delle guardie di Serse, ch' egli aveva preso pel re medesimo. Fu arrestato, e condannato da Serse ad essere immolato su l'altare del Sole. Giunto Agesilao all' altare mise la destra sulla brace, e la lasció abbruciare senza mettere il minimo sospiro, ed assicurando che tutti gli Ateniesi rassomigliavano a lui. Questa intrepidezza ispirò tanto timore ed ammirazione al re di Persia, che vietò di farlo morire.

- Plut. in Paral.

I. AGETE, nome che Pindaro dà a Plutone, come a colui ohe conduce gli uomini.

2. - Figliuolo d' Appolline e di Ci-

rene, fratello d'Aristeo.

3. - Nome del ministro del Dio che Lacedemoni onoravano nelle feste chiamate Carneja.

I. AGETORE, nome del sacerdote con-

sacrato a Venere nell' isola di Cipro.
2. — Conduttore, soprannome di Giove. I re di Lacedemone gli sagrificavano, in questa qualità, quand erano sul punto di partire alla testa di un'armata. Un ministro prendeva in seguito il fuoco del sagrificio e lo portava sulle frontiere del paese, ove sagrificavasi di nuovo a Giove Agetore, come pure a Minerva. Questo era altresi un soprannome di Mercurio. - Ant. Expl. t. 4.

AGETOREA, o AGETOREJON, feste greche delle quali parla Esichio, senza fare menzione della Divinità in onore della quale celebravansi. Un mitologo presume che sia Apollo, e che questa festa sia quella che i Lacedemoni chiamavano Carnea. Si congettura che fosse tutta militare, e che il nome ne sia derivato dal verbo ago, o stratiotike agoge, vita militare. - Ant. Expl. t. 2.

AGGIUNTI ( Dei ), erano presso i Ro-mani una specie di Divinità subalterne, che si aggiungeva agli Dei principali per ajutarli nelle loro funzioni. Così a Marte era aggiunta Bellona; a Nettuno, Sa-lacia; a Vulcano, i Cabiri; al Buon Genio, i Lari; al Cattivo Genio, i Le-

muri, ecc.

AGGLESTION, pietra sacra, a idolo di pietra, monumento singolare della superstizione degli antichi Brettoni. E una pietra mostruosa che vedesi nella penisola di Purbeck, in Inghilterra. Ella e sopra un' eminenza, o specie di duna di sabbia rossa. È della forma di un cono rovesciato, e sulla sua superficie superiore vi sono tre cavità.

AGGREGAZIONE, modo che usavano gli auguri ed i pontefici per scegliersi

dei colleghi.

1. Agr. Si dà questo nome in Turchia a colui che fa il pellegrinaggio della Mecca, di Medina e di Gerusalemme. Ciascun Musulmano è obbligato di adempiere a questo dovere una volta in vita sua; egli dee, secondo la legge, scegliere il tempo nel quale i suai mezzi gli permettono di servirsi della metà delle sue sostanze nella spesa del pellegrinaggio; l'altra metà dee rimanere in casa onde poterla ritrovare al ritorno. Quelli che hanno fatto più volte questo

pellegrinaggio sono molto stimati dai | era principalmente onorato nella tribit loro concittadini. Il viaggio si fa per mezzo di carovane numerosissima; e siccome si passa per deserti aridi, così il Sultano manda degli ordini al bascià di Damasco di far accompagnare le carovane da portatori d'acqua, e da una scorta che dee essere composta almeno di mille e quattrocento uomini, per guarentire i pellegrini da' ladronecci degli Arabi del deserto.

2. - Licio ucciso da Valero. -

Eneid. l. 10.

\* AGIA (Stor.), celebre indovino di Lacedemonia, che predisse al famoso Lisandro, che si sarebbe impadronito di tutta la flotta Ateniese ad Egos Potamos, a riserva nondimeno di dieci galee, che si salvarono di fatti in Cipro.

Paus. 1. 3, c. 11.

\* AGIDE (Stor.), poeta Greco, di Argo, ch: Alessandro traeva al suo seguito, e del quale gli autori parlano con disprezzo. Questo poeta paragonava il re di Macedonia a Giove, e lo poneva nel Cielo, facendolo superiore di assai a Castore, a Polluce, ad Ercole e a Bacco, e quel principe avea la debolezza di essergli grato di tale eccesso di adulazione. - Quint. Curt. 1.8, c. 5.

\* Agibi ( Stor. ), nome dei discendenti di Euristene, che finirono nella persona di Cleomene, figlio di Leonida re di Sparta. Era del sangue di Ercole. Quattro tra essi, che furono fatti re di Sparta, portarono il nome di Agide. Se ne trova la storia nelle vite di Cleomene, di Leonida e di Agesilao, di Plutarco: ed alcuni tratti relativi ad essi nelle vite di Epaminonda, di Alcibiade, di Lisandro e di Cabria, di Cornelio Nipote.

AGIDJ, nome dei sacerdoti di Cibele, come sarebbe ciurmadori che fanno delle

gherminelle per avere denari.

AGIES, sorte di obelischi consacrati ad Apollo ed a Bacco, e posti ne' vestiboli delle case per loro sicurezza. Erano masse informi di pietra o forse anche di legno, che avevano una base circolare e che terminavano acuti.

1. Acteo, soprannome d' Apollo, preso dal vocabolo greco Agyia, strada, perche le strade erano sotto la sua protezione, e gli si innalzavano per questo sulle strade alcune piccole co-Ionne acute. — Or. 1. 4. Od. 6. — Vi erano in Atene alcuni dei chiamati Aget, ai quali si sagrificava, per aliontanare le sciagure dalle quali credevansi mi-nacciati da certi prodigi. Aveva pure sotto tal nome delle statue in Argo: ne : - Ovid. l. 5, v. 148.

d'Acarnia. Adoravasi sovente sotto questo solo nome senza aggiungervi quello

\* 2. - Nome di un Iperboreo venuto nella Focide, accompagnato da un certo Pagaso, ed a questi due stranieri si attribuisce l'onore di avere posto le prime fondamenta del tempio di Delfo consacrato ad Apollo; il che ha fatto dare a questo Dio il soprannome di Agieo o di Iperboreo. - Paus. l. 10, c. 5.

AGILEO, soprannome d'Apolline presso

gli Ateniesi, forse lo stesso che Agico. Agilità (Iconol.). Una giovine, nuda, con due piccole ali. È sulla cima di un macigno, sostenuta sulla punta di un piede, e in atto di slanciarsi su di un altro macigno.

\* AGILLA, città d' Etruria fondata da una colonia di Pelasgi. Era governata da Mezenzio allorche Enea venne in Italia. I Lidj che vi si stabilirono in appresso le diedero il nome di Cerere. \* AGILLAO, uno de' figliuoli di Er-

cole, di statura gigantesca, che si rese celebre negli esercizi della lotta, secondo Stazio. - Theb. l. 6, v. 837,

el, 10, v. 249.

AGIMNESIE, soprannome greco delle isole Baleari, i cui primi abitanti vivevano in un' assoluta nudità. Etimol. a, aum; gymnos, nudo. - Noël, Dict. Etym.

AGIRMO, giorno dell' adunanza; era il nome che davasi al primo giorno della festa della iniziazione a' misteri di

\* AGIRTE; uno de' nemici di Perseo. che sotto la condotta di Fineo le sorpresero nel tempo delle sue nozze, e vi fu ucciso; il che fu considerato come un castigo degli Dei per avere ucciso

suo padre. - V. PERSEO.

1. Agiati, nome che dayasi ai sacerdoti di Cibele, e che significava ciurmadori, che facevano delle gherminelle per radunare il popolo. Scorrevano per le strade e negli spettacoli del circo per predire l'avvenire, e servivansi dei versi di Omero, di Virgilio e degli altri poeti. Rad. Agyrie, cerretano, de-rivato da Agyri, folla. Si diede questo nome agli infami sacerdoti di Cibele, conosciuti sotto il nome di Galli, per dinotare il dispregio in cui tenevansi quegli eunuchi volontari. - Ovid. Het. 1. 5, v. 148. - Stat. Theb. 1. 9, v. 281. Lact. in loc. cit. Theb.

2. - Parricida del quale fa menzione

AGIRTICHE, colpo di dadi che serviva ! ngli indovini per determinare il significato de' versi profetici scritti sopra tavolette di cera e per mezzo del quale predicevano l'avvenire. Rad. Ageirein, condurre.

1. AGLAE o AGLAJA, \* moglie di Caropo e madre di Nireo, di cui Omero così cantò nel catalogo dalle Navi:

Nireo tre navi conducca da Sima, Nirco d'Aglaja figlio e di Caropo, Nirio di quanti navigaro a Troja Il più vago, il più bel, dopo il Pelide Belta perfeita.

Iliad. L. a , v. 678.

2. - Nome di una delle tre Grazie, chiamata anche Pasifae. Siccome i più antichi Teogoni nominano Aglae per la prima, così vien considerata come la maggiore. Ella sposò Vulcano. figliuola di Giove e di Eurinome. Rad. Aglaos. Venusta. - Esiod. Teog. v. 908. - Apollod. 1, c. 6. - Hygin. Praej. fabul. — Paus. 1. 9, c. 35.

\* 3. — È anche il nome di una delle

figlie di Testio, che Ercole rese madre di due figli, Antiade ed Onesippo. -

Apollod. 1. 2, c. 35.

AGLAIDE, figlia di Megacle, celebre suonatrice di tromba. - Aten. 10, 3.

- Elian . V. 1, 26.

AGLEO, il più povero degli Arcadi, che Apolline giudicò più felice di Gige, perchè, contento della sua mediocre credità, non ne aveva mai esteso i limiti e viveva felice de' frutti che ne ritraeva. - Valer. Mass. 1. 7, c. 1.

AGLAOFEME, una delle sirene, figliuola di Acheloo e di una delle muse.

\* AGLAOFONE, uno de' più antichi pittori della Grecia, contemporaneo di Evenore, padre di Parrasio. Viveva nella 90 olimpiade, e contribui non poco ai progressi della perfezione della sua arte. - Cic. de Orat. l. 3, c. 17. - Plin. l. 35, c. 9. - Quintil. l. 12, c. 10. -Ælian. de animal. l. 17, c. 46.

AGLEOMORFO, risplendente di giovinezza e di beltà, epiteto di Bacco e d' Apollo. Rad. Aglaos, risplendente;

morphe, bellezza. — Antol. AGLAONICE. — V. AGANICE.

I. AGLAOPE dalla voce brillante, nome di una sirena. Etim. aglaos, brillante; ops, opos, voce. Rad. epein,

2. - Nome che i Lacedemoni davano ad Esculapio; e significa nobile, di

licto aspetto.

\* AGLAPSIDI, nome che davano i Greci a quelli che crano armati di scudi brillanti. - Tit. Liv. l. 44, c. 41. - tempi di Selenco quest' empia usanza,

Alcuni autori danno questo nome a Mineva ed a Perseo.

AGLAURA, o AGRAULE, o AGRAURO, figliuola di Cecrope fondatore e primo re d'Atene, e sorella d' Erse e di Pandrosa. Mercurio innamoratosi di Erse volle indurre Aglaura a favorire i suoi amori, ma ella rifiutò costantemente d'introdurlo, a meno che non le dasse una forte somma di denaro. Pallade, che odiava Aglaura dacchè ella ebbe la temerità di aprire, contro i suoi ordini, la cesta nella quale era rinchiuso Erittonio, figliuolo di Vulcano, andò a trovare l'Invidia, e le impose di renderla gelosa di sua sorella: di fatti, Aglaura, stimolata da' suoi veleni, essendosi opposta con vie maggiore ostinatezza ai desideri di Mercurio, questo Dio la colpi col caduceo, e la cangio in pietra. Una parte di questa favola narrasi in un modo affatto diverso; dicendo che Minerva fidò alle tre sorelle il misterioso paniere con divieto di aprirlo; ma che vinte finalmente dalla curiosità lo apersero, e vi trovarono un mostro; per cui agitate dalle furie si precipitarono dalla punta più dirupata della cittadella di Atene. - Met. 1. 2, f. 8. — Paus. l. 1, c. 18. — Igin. fav. 166. — Apollod. l. 3, c. 28.

\* Onest' ultimo Autore dice che glaura era stata amata in prima dal Dio Marte, e che ella n'ebbe Alcippe, la stessa che quella di cui Allirozio, figlio di Nettuno, abusò colla violenza. - V. Marte, Erse.

\* Avvi un' altra opinione riferita da Polluce, intorno la cagione della morte di Aglaura. Pretendesi che sotto il regno di suo padre, una crudele malattia desolasse la Cecropia o l'Attica, e che essendosi consultato l'oracolo rispondesse che quella calamità sarebbe cessata ove qualche particolare avesse avuto il coraggio di immolarsi per la salute pubblica. Avendo Aglaura saputo questa risposta, si involò segretamente dalle sue governanti e precipitossi dall' alto di una torre. Aggiungesi che gli Ateniesi, mossi da riconoscenza, le innalzarono un tempio.

Aglaura ebbe non solo un tempio dopo la sua morte; ma Salamina stabili in onor suo l'uso di immolare una vittima umana, che conducevasi nel tempio e dopo averle fatto fare per tre volte il giro dell' altare, il sacerdote le faceva passare una lancia a traverso il corpo, e la faceva portare incontanente su di un rogo. Deifilo, re di Cipro, aboli ai AGLAURO, figlio di Eretteo ch' egli

ebbe da Agraule sua sposa.

AGLIBOLO (Mit. Sir.), Dio de' Palmirii, i quali sotto questo nome adoravano, per quanto credesi, il Sole. Lo rappresentavano sotto le sembianze di un giovine vestito di tonica rialzata, ed attaccata alla cintura, in guisa che non discendeva se non sopra il ginocchio, e con un bastone nella destra fatto in forma di rotolo. Erodiano dice che la figura di questo Dio era una grossa pietra rotonda a basso, e che terminava acuta; il che dinotava il Sole. Viene altresi rappresentato sotto forma virile coi capelli innanellati, avente la figura della luna su la spalla, dei coturni ai piedi ed un giavellotto nelle mani. Dicesi che dal nome di questo Dio l'imperatore Eliogabalo aveva preso il suo. Negli antichi monumenti trovasi sempre accompagnato con una Divinita chiamata Malachelo, che credesi essere la stessa che la luna. - Ant. Expl. t. 2. - V. Luno, Malacbelo.

Agrio, legume che gli Egiziani adoravano come una Divinità. Presso i Greci, al contrario, una legge proibiva a quelli che ne avevano mangiato di entrare nel tempio della madre degli Dei.

\*\* AGMONE, fu uno di quelli che seguirono Diomede dopo la distruzione di Troja, e quello tra tutti i compagni di questo eroe che mostrò maggiore costanza e fermezza nelle sciagure che provarono. Il suo dispezzo verso di Venere gli concigliò l'odio di quella Dea, che

lo trasformo in Cigno. — Met. l. 14.

\* AGNATI, nome che davano i Romani a quelli che discendevano in linea mascolina da un medesimo padre. Que-sta parola è composta della preposizione ad, verso, e del verbo nasci, nascere. Chiamavansi Cognati quelli che erano parenti dal lato delle donne; di maniera che il figlio della zia non era agnato, e non poteva per censeguenza ereditare in pregiudizio de' figli usciti dalla linea mascolina. — Cic. de Leg. l. 1, c. 7. — Ulpian. l. 1. — Modestinus, l. 4, § 1.

AGNAY ( Aghnay ) ( Mit. Ind. ), moglie d'Agni, Dio del fuoco. — V.

AGN.

AGN1 (Mit. Ind.), Dio del fuoco, che corrisponde a Vulcano. Viene spesso indicato con la parola Pavaca, o colui che purifica. È il secondo degli Dei protettori degli otto angoli del mondo. So-stiene la parte del Sud-Est dell' uni-verso. Viene rappresentato con quattro braccia tenendo in due uno scritto, cinto l

e vi sostitul il sagrificio di un bue, il capo di fiamme e a cavalto di un ariete.

> AGNIAN ( Mit. Amer. ), cattivo genio, che, nell' opinione de' Brasilii, rapisce i corpi delle persone appena spirate, quando non si ha la precau-zione di lasciare dei viveri intorno alle fosse in forma di botti nelle quali si usa di deporli.

AGNITA, soprannome di Esculapio, preso dal legno del quale era formata la sua statua. Egli aveva sotto questo nome un tempio a Sparta. Rad. Agnos,

vitex, specie di vimine.
1. AGNO, una delle Ninfe che nu'rirono Giove, secondo gli Arcadi. Era rappresentata a Megalopoli con una brocca in una mano ed una bottiglia nell'altra. Essa diede il suo nome alla fontana della quale parleremo qui sotto.

2. - Fontana del monte Liceo in Arcadia, così chiamata dalla Ninfa Agno. Ne' tempi di siccità il secerdote di Giove Liceo rivolgeva le sue preghiere al Dio voltandosi verso la fontana, e gli faceva de'sagrifici; indi gettava sulla superficie un ramo di quercia. Questa lieve agilazione ne faceva uscire delle esalazioni che si addensavano in nuvole, e che ricadendo in pioggia bagnavano e fecon-

davano il paese. — Paus. 8, c. 38.

\* Agnone (Stor.), uno de' signori della Corte di Alessandro, che gli adulatori di quel principe perdettero nella sua mente. — Plut. quomodo possit adul ab amico internosci.

Questo cortigiano portava delle scarpe con chiodi d'argento, tanti progressi aveva fatto il lasso alla corte del suo Signore. - Id. in Alexand. - Plin. l. 33, c. 3.

1. 33, c. 3.

Cotesto Agnone era dell' isola di Teo.
nell' Asia Minore. Quintiliano parla di
un Autore dello stesso nome, il quale
aveva composto un'opera per iscreditare
l' Eloquenza. — L. 2, c. 17.

\* Agnonide (Stor.), Oratore di Atene.
che contribuì alla morte di Focione con
false accuse. Egli ne fu punito poco
tempo dopo dal popolo di Atene, il
quale non tardò a conoscere la sua incineticia verso il gran magistrato che giustizia verso il gran magistrato che aveva fatto morire. — Plut. in Phoc.

\* AGNUS, nome di un borgo dell' Attica, situato su le sponde dell' Euripe, e i cui abitanti non facevano mai società con quelli di un borgo vicino, nominato Pallene. - Plut. in Thes.

AGNUS CASTIS, arboscello sulle cui foglie coricavansi gli Ateniesi durante i sagrificj di Cerere, persuasi che avevano la proprieta di mantenerli nella | confonde questa parola con Agonotete.

purità richiesta pei misterj.

Ago Di Cibele. Era quello di cui servivansi i sacerdoti per acconciare il capo alla loro Dea. Era diventato miracoloso, e Servio lo annovera fra i pegni della durata e della gloria del romano impero, vale a dire con le ceneri dei Vejenti, con lo scettro di Oreste, con quello di Priamo, con gli scudi sacri, ecc.

AGOGI (Mit. Ind.), templi particolari ai Bisnaci, una delle quattro principali sette de Baniani nell' Indostan. -

V. BISNACI.

AGOGOK ( Aghogok ), nome dell' Essere Supremo presso gli Alenti, isolani vicini al Kamstchatka, i quali s' immaginano che gli uomini siano procreati dai cani per ordine di questa Divinità.

- Viaggio di Billings, ecc.

AGOJE ( Agoye) ( Mit. Asfr.), nome di uno dei fetisci pubblici della prima classe del regno di Juida, sulla costa degli Schiavi, La sua forma è un'orrida figura di terra nera, che ha l'apparenza di un rospo più che quella di un uomo. È la Divinità che presiede ai consigli: si usa consultarla avanti di formare una impresa. Coloro che hanno bisogno delle sue inspirazioni si rivolgono in prima al sagrificatore e gli spicgano la causa che ve li ha tratti, indi offrono il loro dono all' Agoyre, non tralasciando di pagare il diritto al sacerdote, il quale fa molte contursioni che il supplicante guarda con gran rispetto. Getta a caso delle palle da un piatto in un altro finche il numero si trovi disparsi in ciascun piatto: operazione che ripete per più volte; e se il numero continua ad essere dispari dichiara che l'impresa è felice. Se le speranze de' Negri sono deluse ne attribuiscono la colpa a sè stessi senza mai accusare l'Agoye.

1. AGONALI, feste che celebravansi da'Romani in onore di Giano o, secondo altri, di Agonio. Erano state istituite da Numa in onore di Giano, la cui festa celebravasi il nove di gennajo. Secondo altri, le Agonali avevano luogo tre volte l'anno, l'undici di gennajo, il 21 di maggio ed il 13 di dicembre. Varrone racconta che vi si sagrificava un montone. — Ovid. fast. l. 2 e 5. — Varr. de Ling. Lat. l. 1. — Macrob. Saturn.

L. I, C. 4.

2. - Nome de' sacerdoti Salii, dei

quali eranvene dodici.

AGONARCO, o AGONISTARCO. Le sue funzioni consistevano nel dirigere gli esercizi particolari degli Atleti prima di comparire in pubblico. Qualche volta si l

1. AGONE, combattimento o gara di esercizi del corpo o della mente, in uso presso gli antichi. Tali sono pei primi l'Agon Nemeus, l'Agon Olympius, ecc. I Romani, ad esempio dei Greci, stabilirono dei giuochi similia Aureliano institui l'Agon Solis , Diocleziano l'Agon Caputolinus, che si celebrava ogni quattro anni come i giuochi olimpici: e per questo gli anni sono talvolta calcolati cogli Agoni, invece di esserlo coi lustri. L'Agon Adrianalis fu stabilito ad Atene da Adriano, e l'Agon Iselasticus a Pozznolo da Antonino Pio. Era una giostra sacra: i vincitori venivano chiamati Jeronici. Rad. Jeros , sacro , e nike , vittoria - e non potevano entrare nella città se non se per una breccia fatta espressa= mente. L'Agon Musicus era quello nel quale il premio era disputato dai poeti o dai musici, come quelli dedicati a Tolomeo, ad Apollo ed alle Muse. Ne fu inventore Nerone, per eui fu chiamato Neronianus. Celebravasi ogni cinque anni. Questo certame s' introdusse di poi ne' giuochi Pizii, Nemei, Istmici; e Diocleziano ne fondo degli altri a Roma, a Napoli e ad Alba, ecc.
2. — Spazio presso il Tevere, ove celebravansi le corse dei carri.

Agoni. Soprannome de' sacerdoti che ferivano la vittima, perchè prima di recare il colpo gridavano al popolo: Ago ne? Debbo eseguire?
Agonu, Dei che invocavansi allorche

trattavasi d'intraprendere qualche cosa d'importante ; dal verbo agere, agire.

1. AGONIO, nome dato a Mercurio perchè presiedeva ai giuochi Agonali, dei quali era creduto inventore. Rad. Agon, combattimento, giuoco.

2. — Giorno nel quale il re de sa-grificj, presso i Romani, sagrificava una vittima, ovvero la piazza nella quale celebravansi i giuochi chiamati

Agon.
3. — Soppannome dato a Giano nelle

feste Agonali.

4. - Nome di un Dio particolare si Romani che presiedeva alle imprese in generale. - Ovid. Fast. 1. - Festus, de v. signif.
5. - Marte, che presiede agli spet-

tacoli

AGONOTETE, magistrato presso i Greci, che aveva la sopraintendenza dei giuochi, ne regolava le spese, e assegnava i premi ai vincitori. Alenni scrittori hanno posto della differenza tra l'Atlotete e l'Agonotete, pretendendo che

l'ultimo presiedesse ai giuochi Scelici, ed il primo ai Ginnici: ma questa distinzione sembra poco fondata. L' Agonotete era specialmente incaricato di vigilare sulla condotta, sulla disciplina e sui costumi degli Atleti, di esaminarli, di ammetterli nel collegio o di escluderneli. Nel tempo del combattimento, gli Agonoteti, vestiti di porpora e in bello arnese, correvano nel circo, tenendo in mano uno scettro d'avorio in cima al quale eravi un' aquila. Nel grincipio ve n' era uno solo : nella quinta Olimpiade ne fu nominato un altro, e nella vigesimaquinta sette di più. Tre avevano la direzione delle corse di cavalli, tre quella del l'entallo, e tre quella di tutti gli altri esercizj. - Spartian. in Hadriano c. 13. - Suet. in Ner. c. 12. -Tertul. de suga in Persec. c. 1. — Mem. de l'Ac. des Inscr. t. 1, et 13.

\* AGORACRITE, celebre e valente statuario di Paro, discepolo di Fidia, viveva circa 150 anni avanti G. C. Egli disputò con Alcamene, altro discepolo di Fidia, a chi faceva la più bella Venere. Quella di Alcamene riportò il pre-mio sopra il giudizio degli Ateniesi; il che per altro non vuol dire, secondo Plinio, che essa fosse più bella. Agoracrite, sdegnato di questo giudizio, ven-dette la sua a degli stranieri, perche non rimanesse in Atene, e le diede il nome di Nemesi. Varrone poneva questa statua al di sopra di tutte quelle che aveva veduto. — Paus. l. 1, c. 1, 18 e 33, e l. 9, c. 34. — Plin. l. 36, c. 4.

I. AGOREA, soprannome sotto il quale Elide aveva innalzato a Diana un tempio particolare in Olimpia in una piazza

pubblica.

\* 2. — Soprannome di Minerva presso gli Spartani che le avevano innalzato un tempio. Questo nome veniva dalla parola greca Agora, piazza pubblica. — Paus. 1. 3, c. 11.

AGOREO, soprannome dato a Giove ed a Mercurio, perchè avevano dei templi nelle piazze pubbliche di alcune città. Mercurio aveva a Lacedemone una statua che portava nelle braccia Bacco bambino. Minerva era essa pure soprannominata Agorea per la stessa ragione, e sotto questo titolo era in gran venerazione a Sparta. - Paus. 1, e 3, cap. 11 e 15.

Agorio, figlio di Damosio, nipote di

Pentilo e pronipote di Oreste. — Paus. Agosto, ab Agusto, da Augusto. Chiamavasi da prima Sextilis, essendo il sesto nell'ordine de' mesi. Gerere pre-

ratterizza con un uomo nudo che pone la bocca in una tazza larga per bere e rinfrescarsi. Per la stessa ragione gli fu dato un ventaglio fatto di coda di pavone. - Ecco l'allegoria de' moderni -Il suo vestimento è color di fuoco, la sua corona di rose di Damasco, di gelsomini, ecc. Il cane posto dietro alla figura, annuncia essere il tempo della canicola. Gli si dà per attributo la Vergine , con una spicca nelle mani , per dinotare il tempo della messe. Winckelmann propone, per figurare questo mese, un aquila che esercita al volo i suoi aquilotti, perche questo uccello che fa il suo nido al principio della primavera, cova per trenta giorni, e perchè i suoi aquilotti non sono in istato di volare e di cercarsi il nutrimento se non dopo sei mesi, cioè nel mese di ago-sto. Cl. Audran ha disegnato questo mese e gli altri, che furono incisi da suo fratello e eseguiti in tappezzeria. Si troverà ad ogni mese l'idea di ciascuna di queste stampe. Eeco come egli figura il mese di agosto: Cerere è caratterizzata dal suo abito bianco, dalla sua fiaccola, dal suo covone, e dalla sua falciuola. Al disotto vi sono i dragoni del suo carro. I suoi attributi sono l'aratro, il giogo, ecc., le spighe, i papaveri ed altri fiori dei quali facevansi delle

Corone a questa Dea.

AGOTKON (Mit. Amer.), nome che danno gli Irocchesi ai genii del secondo

ordine,

AGOTSINNACHI (Mit. Amer.), cerretani Irocchesi che si danno alla magia e pretendono di avere commercio con gli Agotkon e di riceverne il potere di spiegare i sogni, di predire l'avvenire, l'esito di una battaglia, di un viaggio, di assicurare la riuscita di una caccia o di una pesca e di far ritrovare le cose derubate. Questi giocolari hanno un gran credito, e sono chiamati a tutt' i consigli.

AGRA. - V. AGREA.

\* AGRAGA o ACRAGA, fiume, montagna e città di Sicilia; quest'ultima, chiamata anche Agrigento, fu fondata da una colonia di Rodii. — Æneid. l. 3, v. 703. - Diod. 11.

AGRAI, uno de'Titani, secondo San-coniatone. — Mitol. di Banier, t. 1.

AGRANIE, AGRIUNIE, AGRIONIE, feste istituite in Argo in onore di una figliuola di Preto. — Plutarco (Sympos. Luæst. 5) descrive questa festa nel seguente modo: Le donne vi cercano Bacco, e non trovandolo, cessano dalle siedeva a questo mese. Ausonio lo ca- loro indagini dicendo che si è rit rato presso le Muse; esse cenano insieme, e dopo il pasto , propongonsi degli enimmi : mistero significante che le Muse debbono accompagnare i lauti pasti. Questa festa celebravasi di notte, e si usava coronarsi di edera. Il superstizioso furore giunse talvolta fino ai maggiori eccessi. Fra gli altri esempi, citasi quello delle figliuole di Minia re di Orcomena, le quali in un accesso di religioso delirio, trucidarono Ippaso figliuolo di Leucippe, e imbandirono la mensa delle sue membra. Per punizione di tale orribile frenesia, quella famiglia fu esclusa per sempre oa questa festa, sotto pena di morte: pena che fu inflitta, a quanto riferisce Plutarco, ad un membro di quella famiglia, che vi si era introdotto furtivamente, per mezzo di Zoilo sacerdote di Cherronea.

\* AGRAO, nome di uno de' Titani, secondo Sanconiatone, e significa cam-

AGRAULIE, feste chiamate con tal nome, perchè erano state istituite dagli Agranli, popoli dell'Attica, della tribù Eretteide, che avevano preso il loro nome da Aglaura o Agraula. Questa festa celebravasi in onore di Minerva. I Cipri avevano pure una festa di questo nome, nella quale immolavano delle vittime umane.

I AGRAULO, figliuola di Atteo, portò in dote questo regno a Cectope fondatore e primo re di Atene. Ebbe da questo principe un figlio unico, per nome Erittonio, morto senza prole, e tre figlie, Aglaura o Agraule, Erse e Pandrosa. - Apollod. 1. 3, c. 26. - Paus. 1. 1,

\* 2. - Figlia di Cecrope, Marte ebbe da lei una figlia per nome Alcippe. -Millin.

3. - Soprannome di Mercurio.

4. — Una delle Grazie. 5. — Soprannome di Minerva, tratto o da Agraulo, figlia Cecrope, o da una parte della tribù Eretteide di Atene. -

Ant. Expl. t. 1, e'2.

\* AGREA, Inogo vicino ad Atene, su le sponde del finme Ilisso, ove Diana aveva un tempio, ed ove gli Ateniesi celebravano ordinariamente ciò che chiamavano i piccoli Misterj di Cerere Eleusina o di Eleusi. Questo luogo campestre è lo stesso che servi di scena a quel bel dialogo che Platone intitolo Fedro. - Paus. I, c. 19.

, 1. AGRAO, cane da caccia di Atteone. Rad. Agra, caccia. - Met. 3, v. 213. della schiatta d'Ipsuranio, al pari di Alio. Si attribuisce loro l'invenzione della pesca e della caccia, come indicano i loro nomi. Ebbero due figli, uno dei quali portò il nome di Crisorre, e che trovarono l'arte di fare degli strumenti

di ferro. — Myt. de Banier. t. 1. 3. — Figliuolo di Temene. — Pau-

sania.

4. - Figlio di Apollo e di Cirene, padre di Aristeo.

5. - Vi fu un'altra persona di questo

nome. - V. ZEUMICHIO.

6. - Campestre, ovvero cacciatore, soprannome dato ad Apollo nelle medaglie, allorchè trovasi con de' cervi e dei cani. Questo nome si da talvolta anche a Giove, siccome a Diana quello di Agrea. \* Alcatoo, figlinolo di Pelope, fabbrico un tempio ad Apollo in Megara, sotto questo nome, ugualmente che a Diana Agrotera per aver ucciso il lione di Citerone. - Millin.

\* 7. - Soprannome di Pane, sotto il quale su adorato dagli Ateniesi. ---

Millin.

AGRESKOUĚ (Mit. Amer.), l'Essere Supremo presso gli Irocchesi, che lo considerano come il Dio della guerra.

AGRESTE, campestre, soprannome di Pane.

AGRIA, figliuola di Elipo, re di Tebe-, e sorella di Antigone, poste a morte entrambe per ordine di Creonte.

\* AGRIANI, fiume della Tracia. -Erod. l. 4, c. 9. — Popoli vicini a questo fiame. - Ib. 1. 5, c. 16.

AGRIANIE, feste argive in onore dei morti. — A Tebe, giuochi e combattimenti pubblici. - Ant. Expl. t. 1.

AGRIANOME, figlia di Perseo e moglie di Leodaco, dal qual ella ebbe un figlio, Oileo, uno degli Argonauti.

AGRICOLTURA ( festa dell' ) ( Mit. Chin.). I Chinesi la celebrano verso la metà del mese di gennajo. Uno de' più distinti magistrati, vestito co' suoi abiti di cerimonia, e coronato di fiori, esce dalla porta della città esposta al levante, accompagnato da gran numero di musici e da una moltitudine di popolo. Gli uni tengono in mano delle fiaccole, gli altri delle banderuole e degli stendardi. Dietro al magistrato si portano, sopra leve, delle statue di legno e di cartone ornate d'oro e di seta, rappresentanti molti personaggi che si sono distinti nell' agricoltura. Il magistrato, dopo avere camminato per qualche tempo, sempre verso l'oriente, incontra una gran vacca di terra cotta, di si enorme 2. - Secondo Sanconiatone; era peso, che quaranta uomini possono appena portarla. Vicino a questa vacca | ranza. Sopra molte medaglie & rappreavvi un giovinetto che ha una gamba calzata di coturno, e : l'altra nuda; e che mena continuamente calci all' animale. È il genio dell' agricoltura: viene seguito da molti coltivatori, che portano tutti gli strumenti aratori. Queste cerimonie hanno un significato allegorico. Il giovinetto che mena calci alla vacca insegna all'agricoltore che una fatica continua può sola fecondare la terra: Egli ha una gamba nuda e l'altra coperta, per indicare che la sollecitudine per 'quest' utile fatica dee lasciare a pena il tempo di vestirsi. In seguito: il magistrato se ne ritorna in città, conducendo in trionfo questa vacca misteriosa, e si ferma dinanzi il palazzo dell' imperatore. Colà si apre il ventre dell' animale, nel quale sono rinchiuse molte piccole vacche della stessa materia. L'imperatore le distribuisce a' suoi ministri, e rivolge un breve discorso ai suoi sudditi per esortarli a coltivare la terra senza posa. Pretendesi anche che questo principe non isdegni di coltivare egli medesimo in quel giorno, e che il grano prodotto dal suo lavoro viene adoperato nel fare del pane pe' sagrificj. Del resto, questa cerimonia, si riduce ad un vano apparecchio.

Mitol. Ind. Si pratica ogni anno nel regno di Siam, una cerimonia quasi somigliante. « Altre volte, dice la Loubère, c i re coltivavano ogni anno, pei primi, a la terra, ma nel seguito commisero « questa funzione ad uno de' loro uffi-« ciali. È un re immaginario che si crea e espressamente tutti gli anni. Egli a-« scende sopra un bue, seguito da un « corteggio di ufficiali subordinati, e va « a fare l'apertura delle terre in luogo « del re. In questa cerimonia, metà ci-« vile e metà religiosa, si pregano tutti « gli spiriti buoni e cattivi che possono a essere favorevoli o nocevoli ai beni « della terra. L'afficiale che rappresenta « il re abbrucia, in piena campagna, « una tazza di riso: lo che è conside-« rato come un sacrificio in onore delle « Divinità che presiedono all' agricol-« tura ». — V. CAN JA.

AGRICOLTURA ( Iconol. ). Viene rappresentata, al pari di Cerere, coronata di spiche, con un aratro allato, ed un arboscello che comincia a fiorire : talvolta con un cornocopia pieno di frutti d'ogni sorta, e con ambe le mani sopra una vanga. Altri la dipingono appoggiata sul Zodiaco, per dinotare che le stagioni regolano i suoi lavori; e vestita di veste verde, simbolo della spe- Apollod. l. 2, c. 5.

sentata con una donna che addita un lione ed un toro, coricati a' suoi piedi: uno emblema della terra e l'altro della coltivazione. Una pietra incisa ne' noti disegni della biblioteca del Vaticano, indica l'Agricoltura con Psiche che si appoggia sopra un zappone, come lavoro nel quale l'anima trova agio per la meditazione.

Il genio dell'Agricoltura viene simboleggiato con un fanciullo affatto nudo, e coronato di fiori di papaveri. Tiene in una mano delle spiche, e nell'altra

un grappolo d' uva.

AGRIGENTO, in greco ed in latino Acragas, in latino solamente Agri-gentum, città della Sicilia, situata sul monte Acraga o Agraga, fu edificata da una colonia di Rodjo, secondo altri, di Jonii. Vi si vedevano due magnifici templi, quello di Giove Olimpio e quello di Ercole. Quest' ultimo era reputato una delle più belle opere dell'antichità. Falaride stabili il suo soggiorno in questa città, che fu in seguito presa e rovinata dai Cartaginesi. - Strab. l. 6. - Diod. Sic. 1. 13. - Polib. 1. 9. - Tucid. 1. 6. - En. l. 3. - Sil. Ital. l. 14, v. 211. AGRII DII, nome sotto il quale erano onorati i Titani.

1. AGRIO, uno de' giganti che assalirono Giove. Le Parche gli tolsero la

vita. . . . Padre di Tersite. — Ovid. ex

Pont. 1. 3, ep. 9.

3. - Figlio di Partaone o Porteo e di Eurite figlia di Ippodamante, era fratello di Eneo re di Calidone, e per conseguenza zio di Tideo, padre del famoso Diomede. Vedendo che suo fratello Eneo non aveva figli, lo cacciò dal trono, e se ne impadroni, ma nel seguito ne fu cacciato alla sua volta dai figli di Eneo, e si uccise di disperazione. - Omer. Il. l. 14. - Apollod. l. 1, c. 19 e 21. - Igin. f. 175, 242. - Anton. Liber. c. 37. - Tzetzes in Licophr. - Ovid. Eroid. ep. 9, v. 153.

4. - Fratello di Latino e figlio di Circe che li ebbe tuttaddue da Ulisse.

- Esiod. Teog. v. 1013.

5. - Campestre, uno dei soprannomi

di Pane.

6. - Uno dei centauri che fureno tratti dall' odore del vino nella grotta di Folo, allorche questi diede ospitalità ad Ercole. Fu da questo eroe posto in fuga con dei tizzoni accesi. - Apollod. 1. 2, c. 18.

7. - Centauro ucciso da Ercole. -

\* AGRIOFAGI, popoli dell' Etiopia, che nutrivansi della carne de' lioni e delle pantere. - Etim. agrios , selvatico. Rad. agros, campo; phagein, mangiare. — Noël, Dict. Etym.

1. AGRIOPE, sposa di Agenore re di Fenicia, e madre di Cadmo: altri la chiamano Argiope, Antiope, o Telefassa. - Igin. f. 6, 178 e 179. - Schol. Apollon. in l. 3. Argon. Lact. in l. 2. Thebaid.

2. - Euridice, sposa di Orfeo, aveva

pure lo stesso nome.

3. — Sorella di Orfeo.
4. — Ninfa dalla quale Filamone ebbe un figlio per nome Tamiri.

AGRIPNIDE, festa notturna ad Arbela in Sicilia, in onore di Bacco. Rad.

Agrypnien , vegliare.

AGRIRETH (Mit. Mus.), fratello di Afrasiab, re del Turchestan, e conquistatore della Persia. Questo principe passa per un gran profeta presso le na-zioni turchesche che abitano al di là del fiume Oxo o Gihon. - Bibliot. Orient.

1. AGRO, fratello di Buhasti, figliuolo d'Osiride e d'Iside, viene confuso con Agrote, agricoltore. - Mém. dell'Acad.

des Inser. t. 6.

\* 2. — Figlio del Tartaro e della

Terra: uno dei Titani.

Agroico, campestre, epiteto di Bacco.

- Anthol.

AGROLETERA e AGROTERA, soprannome dato a Diana, sia a cagione di un tempio ch' ella aveva in un luogo dell' Attica chiamato Agra, sia perchè dessa abita le campagne. Atene le offriva ogni anno un sacrificio, nel quale immolavansi cinquecento capre. Senofonte riferisce l'istituzione di questo sacrificio al voto fatto da Callimaco, generale degli Ateniesi, nell'epoca del-l'invasione di Dario, di immolare alla Dea tante capre quanti Persiani avrebbe ucciso; ma ne fecero tanta strage, che fu impossibile di compiere il voto letteralmente: il che li costrinse a fare un decreto col quale obbligavansi di immolare cinquecento capre in onor suo. —
Paus. 10, c. 5. — Senof. Cirop. — Cæel. Rhodig. l. 20, c. 7.

\* Secondo altri autori Diana ricevette

questo nome da un tempio che Alcatoo, figlio di Pelope, le fe' innalzare a Megara, in riconoscenza della vittoria che questo principe aveva riportata sopra una bestia feroce dalla quale era stato assalito. — Paus. l. 1, c. 41. — Diana Agrotera aveva pure un tempio ad Egira,

AGRIODO, dente feroce, nome di città del Peloponneso nell'Acaia, lungi uno dei cani di Atteone. — Met. 3. sette stadi dal mare. — Paus. l. 7, c. 20.

1. AGRONE, re di Lidia, quinto di-

scendente di Ercole.

2. - Figlio di Eumelo: disprezzava, unitamente alle sue sorelle Meropi e Bissa, tutti gli Dei, eccettuatone la Terra. Mercurio, Diana e Minerva, irritati da questo disprezzo, andarono a trovarlo travestiti, e lo invitarono a sagrificare a queste tre Divinità. Agrone e le sorelle di lui risposero a questo invito con be-stemmie. Meropi e Bissa furono cangiate in uccelli; Agrone, testimonio di questa metamorfosi, percosse Mercurio con uno schidione; ma questo Dio lo cangio in un uccello chiamato Charadrius.

AGROSTINE, le Oreadi o Ninfe delle

montagne.

1. AGROTE ( Mit. Sir. ), Divinità dei Feniej. Portavasi in processione il giorno della sua festa, sopra un carro tirato da diversi animali. - V. Agros.

2. - Sanconiatone da questo nome al secondo de' Titani, perocchè non ne

conta che due.

3. — (Mit. Sir.), agricoltore, epi-teto del Dio Dagone.

AGROTERA. - V. AGROLETERA. AGUFFI (Mit. Tart.), Divinità dei Calmucchi. La rappresentano sotto la forma di un uomo seduto sopra un trono, avente un libro nelle mani. -

Viaggi in Russ.

AGUJAN (Mit. Amer.), cattivo genio del Brasile. Questo genio cagiona grande spavento a Brasiliesi, e narrano che molti tra loro ne sono stati cangiati in demoni. Essi hanno degl' indovini che dicon di avere commercio con Agujan, dal quale pretendono di trarre degli oracoli, e l'arte di guarire le malattie.

Aguns ( Mit. Tart. ), gran Sacerdote

dei Tartari maomettani.

AHARIMAN. - V. AARIMAN; è così di tutti que' nomi che hanno la h ove non ha suono nella nostra lingua.

\* ATA ( Ahia ) Olum eddin ( Mitol. Maom. ). Nome di un libro nel quale sono distribuite e spiegate in tutta la loro estensione le scienze che riguardano la religione. È un' opera delle più considerabili tra tutte quelle che i Musulmani hanno composte sopra il loro culto, di maniera che dicono tra essi, che se si perdessero tutt' i libri del Musulmanismo, si potrebbe consolarsi della loro perdita con la conscrvazione di questo. Ne fu autore Abu Hamed Mohammed, sopramominato Al-Guzali, che mori nella città di Thous in Khorassan l'anno 505 dell' Egira ( mi di G. G. ). Questo

tro parti, ciascuna delle quali contiene dieci capitoli. La prima parte comprende il culto ed il servizio divino, e tratta de' fondamenti della fede, de' suoi arti-coli, delle purificazioni, della preghiera solenne, delle decime ed elemosine, del digiuno, della lettura dell' Alcorano, dell' orazione mentale e delle preghiere vocali che recitansi da solo o unitamente. - La seconda parte tratta delle cose che posson nuocere: vi sono prescritte delle regole che debbon essere osservate nel mangiare, nel bere, nel commercio e nei negozi, nell'uso del matrimonio, ed in quello delle cose che sono in parte permesse ed in parte proibite. Vi si tratta anche della società e della solitudine, dei viaggi, della musica e degli strumenti, della civiltà ed onestà, e della profezia. — La terza parte si estende intorno le cose che ci sono vantaggiose, e risguarda propriamente ciò che noi chiamiamo divozione; intorno lo sviluppo del cuore, la rinunzia a sè stesso, la mortificazione de' sensi e della concupiscenza, la moderazione della lingua e della collera, il disprezzo de' beni terrestri e degli onori, l'ipocrisia e l'umiltà del cuore. - La quarta parte tratta delle virtà, della penitenza, della pa-zienza, della meditazione e riflessione, del timor di Dio, della confidenza in lui, della povertà volontaria, dell' amicizia spirituale, della sincerità e del pensiero della morte. - Herbelot, Bibliot. Orient.

\*\* 1. AJACE, soprannominato Locrio, re distinguerlo dall' Ajace figliuolo di Telamone, col quale non ostante viene spesso confuso, era figliuolo di Oileo re de' Locri di Opunto e della Ninfa Rene. Fu uno de' proci o amanti della bella Elena. Obbligato per giuramento; come tutt' i suoi rivali, a vendicare l' affronto fatto a Menelao re di Sparta e sposo di Elena, parti con quaranta navi per gire all' assedio di Troja. Tra tutti i Greci, dice Omero, nissuno servivasi meglio della lancia, a segno che gli attribuivano tre mani per dinotare più bene la sua agilità e destrezza. — Servius in lib. 1. Æn., v. 45; in l. 2,

Fe' de' prodigi di valore durante l' assedio di Troja, combattendo quasi sem-pre a fianco all' altro Ajace, del quale divideva i pericoli e le fatiche. — Il. 1. 2 e 13. — Apollod. l. 3, c. 21.

Questo principe si distinse più d'ogni altro ne' giuochi funebri che celebrarono i Greci nel loro campo in onore di Pa- cere ad Agamennone, che essi consi-

dottore ha diviso la sua opera in quat- | troclo, e vi riportò il premio della corsa. - Quint. Smy rn. l. 4 e 11. -Hygin. fub. 273.

Filostrato narra ch' egli aveva addimesticato un serpente della lunghezza di quindici piedi, che lo seguiva come un cane e andava a mangiare alla sua tavóla. Era un principe valoroso e intrepido, che rese di grandi servigi ai Greci, ma brutale e crudele. Dopo il conslitto di Troja egli se' violenza a Cassandra, la quale erasi rifuggita nel tempio di Minerva. Questa empietà mosse a sdegno uomini e Dei. Ulisse voleva che fosse lapidato: ma Ajace offri di giu-stificarsi con giuramento, confesso che aveva strappato Cassandra dalla statua ch' ella abbracciava; ma negò di averle fatto violenza, e accuso Agamennone di avere inventato questa calunnia per tenere in suo potere Cassandra sua prigioniera. Minerva puol la profanazione del suo tempio, sommergendo la flotta di Ajace vicino a degli scogli di Cafarea. L' intrepido guerriero, sfuggito al naufragio, si salvo sopra uno scoglio, e disse orgogliosamente : To ne scamperò malgrado degli Dei. Nettuno che, secondo alcuni, aveva contribuito alla sua salvezza, sdegnato di tale insolenza, spaccò lo scoglio col suo tridente, e lo inghiotti nelle onde. — Virgilio lo fa colpire dal fulmine che Pallade aveva ottenuto da Giove, senza l'intervento di Nettuno. — Odiss. l. 4. — Quint. Cal. l. 13 e 14. — Ennius, apud Turneb. l. 23, c. 3. — Horat. Epod. Od.
10. — Virg. En. l. 1. — Senec. in
Agamemn, act. 3. — Lycophr. in Cassand. — Paus. l. 10, c. 31. — Secondo
altri, egli sfuggi, e ritornò nel suo regno. Qualche tempo dopo la sua morte, essendo sopraggiunta una pestilenza che distruggeva il suo regno, consultato l'oracolo intorno i mezzi di far cessare questo flagello, fu risposto che, per placare Minerva irritata, bisognava mandare ogni anno nel suo tempio di Troja due fauciulle della loro nazione, per servirvi da sacerdotesse. I Locri obbedirono; e, ad onta de' mali trattamenti che i Trojani fecero spesso provare a quelle sventurate vittime, giungendo perfino ad imboscarsi su la loro strada per assassinarle, bruciarle e gettarne le ceneri nel mare, quest' usanza, al dire di Plutarco, durò più di mille anni. Giunta nel campo de' Greci la nuova

della infelice fine di Ajace vi sparse tosto il lutto e l'afflizione. I capi dell'armata ne dimostrarono il loro dispiaderavano qual unico autore della fuga le involse nella pelle del suo lione, che e morte di lui. Si spedirono dei soldati per ritirarne il corpo dalle acque, e gli si fecero delle magnifiche esequie. Si immolarono anche molte vittime nere sul rogo che gli su eretto. I Locri, di ritorno nel loro paese; gli resero dei nuovi onori; e per mostrare l'alta opinione che avevano del coraggio e valore di lai, i generali di quella regione solevano lasciar voto un posto ne' loro ordini di battaglia, come se quel principe dovesse occuparlo. - Philostr. Iconol. l. 2, c. 13. — Conon. Narrat. 18.

Quest' ultimo autore aggiunge che Autoleonte, generale de'Crotoniati, trovandosi in guerra coi Locri, e vedendo l'armata nemica sguernita in un luogo, volle attaccarla da quel lato; ma che fu tosto rispinto da uno spettro che lo feri in una coscia e l'obbligò a ritirarsi. In seguito, vedendo che la sua piaga non guariva, consulto l'oracolo, e ando per suo ordine nell'isola di Leuce a placare l'ombra di Ajace, dopo di che

guari subito. - V. LEUCE. ci, dopo Achille, era figliuolo di Telamone e di Peribea o , secondo altri , Eribea figlia di Alcatoo. Questo eroc era nipote di Eaco dal lato di suo padre, e di Pelope dal lato della madre. Sofocle, Apollodoro, Pindaro, Dio-doro Sic., Igino, Plutarco, Tzetze e Pausania sono d'accordo su questa doppia genealogia, che si troverà più estesa nell'articolo Telamone.

La nascita di Ajace fu come miracolosa. Ercole, essendo ito a visitare Telamone, e vedendolo afflitto di non avere figliuoli, si pose a pregare Giove, suo padre, di concedere al suo amico un figlio, la cui pelle fosse impenetrabile al pari di quella del leone di Nemea ch' egli indossava e che agguagliasse in forza ed in coraggio quel lione. Appena terminata la sua preghiera gli apparve Giove, sotto forma di aquila, annun-ziandogli che Telamone avrebbe avuto un figlinolo quale glielo aveva augurato. L' evento giustifico questo presagio: fu dato il nome di Ajace al neonato, a cagione dell'aquila che lo aveva annunziato; perocchè quest'uccello è chiamato Aietos dai Greci, dal quale vocabolo non sembra per altro derivarne il nome d'Alas. — Pindar. Od. 6. Istm. — Apollod. 1. 3, c. 25. — Philostr. in Heroic. c. 12.

Si aggiunge che dopo la nascita di Ajace, essendo Ercole ritornato da Te-

lo rese invulnerabile in tutte le parti che tocco; ma siccome questa pelle aveva un foro nel quale Ercole poneva il turcasso, perciò Ajacc poteva essere ferito nella parte del suo corpo che si trovo sotto quel foro. — Suida alla parola Asphadasa. — Quinto Calabr. l. 1. - Philostr. ibid. ut supra. -Scholiast. Hom. Il. 1. 23. - Schol. Sophocl. in Ajace. - Tzetzes in Lycophr.

Il primo di questi autori dice che fu al di sotto del braccio destro. Il secondo pretende che fu alla collottola: il che ci vien fatto sentire da Omero, nella descrizione del combattimento di Ajace e di Diomede ne' giuochi de' funebri di Patroclo: imperocchè i Greci vedendo che Diomede rivolgeva tutt'i suoi colpi verso quella parte, tremarono per Ajace, e li separarono. - Iliad. l. 23. - Lo Scoliaste di Sofocle sostiene che questo eroe poteva essere ferito nelle rene, perchè Sofocle lo fa uccidere da quella parte. Finalmente Tzetze è del parere di Ovidio, il quale dice che Ajace, per uccidersi, o' immerse la spada nel petto. — Met. l. 13.

Si sa che Telamone re di Salamina e di Megara, viveva ancora allorche suo figlio parti per l'assedio di Troja con dodici navi. Ajace comandava ai Megaresi, che vi aveva condotti, e si distinse in questa guerra con una infinità di memorande azioni. Dopo avere vinto ed ucciso di propria mano Anfio figlio di Selago, Acamante il più valente dei Traci, e molt'altri guerrieri, ebbe per due volte la gloria di battersi con Ettore, il terrore de' Greci; di spiegare in queste pugne, agli occhi d'ambe le armate, pari destrezza e valore, ed il vantaggio di ferire un si formidabile nemico; e soggiungesi che avendo combattuto un giorno intiero contro Ettores e che rapiti finalmente di scambievole ammirazione, questi due eroi cessarono dalla pugna e si fecero dei doni che loro riusciron poi funesti: imperocchè il balteo che ricevette Ettore da Ajace servi ad attaccarlo al carro di Achille, allorche questi, dopo averlo ucciso, lo trascino intorno alle mura di Troja: e la spada che die il Trojano al Telamonide fu quella stessa con la quale poscia si uecise. Non si distinse meno ne' giuochi che Achille fe' celebrare per onorar la memoria dell' amico Patroclo, poichè vi riporto tre diversi premi. - Om. Il. 1. 2, 6, 7, 14 e 21. - Quint. Calabr. lamone si fe' dare il fanciullo nudo e l. I e 4. - Sophoch in Ajace.

cause e le circostanze della morte di lui. Gli uni dicono che Ajace pretendeva che si dovesse aggiudicargli il Palladio rapito a' Trojani, e che avendolo i capi dell' armata assegnato ad Ulisse, suo competitore, egli minacció, nella sua collera, di uccidere tutti coloro che gli avevano fatto tale ingiustizia; ma che l'indomani fu trouto morto nella sua tenda, ferito di colpi di spada. Questi soggiungono che Ulisse, accusato di quest' omicidio, se ne fuggi, e lasciò il Palladio in potere di Diomede. - Dite Cret. 1. 5. - Suida alla parola Palladion. - Cedrenus, in Annal.

Altri dicono che combattendo contro Paride, ch' ei vinse ed uccise, ne ricevette ferita in un fianco, a cagione della quale mori tosto dopo. - Dares Phryg. de bello Troj. - Scholiast. Soph. in Argum. Ajacis flagelliferi.

Il maggior numero pretende che perisse in conseguenza della sua contesa con Ulisse, per le armi di Achille, che ambivano entrambi dopo la morte di quell' eroe. Difesero tuttaddue la loro causa alla presenza de' capi dell' armata riuniti. Ajace fe' l'enumerazione delle sue imprese e di quelle de' suoi avi : ma Ulisse se' valere con tanto calore e con tanta energia i suoi servigi, che le armi del più valoroso degli nomini furono la ricompensa del più eloquente, secondo l'espressione di Ovidio, in questo ammirabile passo delle Metamorfosi. Ajace, diventato furioso a cagione di questa preferenza, corse pel campo, e dopo ayere trucidato un gregge di montoni, ch'egli pigliò pel suo rivale e per Agamennone, Menelao e gli altri capi che lo avevano condannato, si cacciò la spada nel seno. Si aggiunge che la terra, tinta del suo sangue, produsse un fiore simile a quello che aveva formato il sangue del giovane Giacinto, e segnato con le due prime lettere col nome di Ajace. - Omer. Odiss. l. 11. - Sophocl. in Ajac. flagellifer. - Quint. Cal. 1. 5. - Ovid. Met. 1. 13. - Orat. Serm. 1. 2, Sat. 3. — Paus. 1. 1, c. 35. · Philostr. in Heroic. c. 2.

I Greci furono assai sensibili alla morte di questo gran capitano. Trasportarono al campo il corpo di lui, e Menesteo, che comandava alle truppe ateniesi, ne pronunzio l'elogio funebre. Gli vennero resi gli stessi onori che ai semidei; ma gli furono nondimeno ne-gati quelli del rogo, perche Calcante, gran Sacerdote dell'armata, dichiaro che la religione vietava di ardere i corpi

Non combinano gli Autori intorno le I di coloro che uccidevansi da sè stessi. Filostrato dice che nell' istante in cui si stava per seppellirlo, Ulisse s' avvicinò al feretro, e vi depose le armi di Achille, esclamando. « Oh grand' uomo! ecco le armi da voi tanto bramate: possa il sagrificio ch' io ve ne faccio placare la vostr'ombra irritata contro di noi! » I Greci ammirarono questa intempestiva generosità: ma Tencro, fratello di Ajace, non volle tollerare che si ponessero quelle armi nel sepolero, ed obbligo Ulisse a ripigliarle. Ajace fu sepolto vicino al monte Sigeo, lungi trenta stadj dal mare, secondo Plinio e Pausania. a lo ho udito dire, soggiunse quest'ul-timo Autore, da alcuni Eolj, i cui antenati eransi stabiliti nella Troade, dopo la distruzione di Troja, che la medesima burrasca che cagiono il nanfragio di Ulisse, porto le armi di Achille nel sepolero di Ajace, continuamente battuto dall' onde, che lo avevano aperto un po' dal lato del mare ». Totomeo Efestione dice che le onde vi portarono il solo scudo. — Philostr. Heroic. in Ajace Telam. — Plin. l. 5, c. 30. — Paus. in Attic. c. 35. - Ptolem. Ephwest. 1. 5. - Anthol. 1. 1, c. 22.

Altri autori, - giacche è nostra cura di rendere conto di tutte le opinioni degli Antichi intorno il medesimo oggetto, - altri Autori pongono il sepolcro del grande Ajace sul monte Re-160. — Dite Cret. 1. 5. — Quint, Cal. 1. 5. — Anthol. 1. 3, c. 14. — Servius, in 1. 2. Æneid. v. 506.

Il sepolero di Ajace fu uno di quelli della Troade che Alessandro volle vedere ed onorare. Un Misio, che assicurava di averlo veduto e di esservi entrato, diceva, per porgere un'idea della gran-dezza di Ajace, che la rotella delle sue ginocchia era simile a que' dischi o piastrelle di cui servivansi i giovani alleti ne' giuochi Olimpici. - Paus. l. 1, c. 35.

A torto Orazio, in una delle sue satire ; fa quindi rimproverare Agamennone, dal filosofo Stertinio, di avere indegnamente abbandonato alle fiere e lasciato senza sepoltura un eroe come Ajace, che aveva salvato tanti Greci e distrutto tanti nemici. -- Hor. Serm. l. 2, Sat. 3, v. 193.

Non v' ha dubbio che il poeta Venosino faceva allusione a quel passo del-l'Ajace flagellifero di Sofocle, in cui fingesi che Agamennone non voleva che Ajace fosse sepolto, e che non vi acconsentisse se non cedendo alle istanze di Ulisse.

Ajace ebbe per moglie Glauce, che

gli partori un figlio chiamato Eante: ebbe anche per concubina Tecmessa, fatta prigioniera dopo di averne ucciso il marito, Teutrante re di Frigia: e n' ebbe un figlio per nome Eurisace, dal quale , secondo Plutarco , discendeva Alcihinde l' Ateniese. - Sofocl: Ajac. flagell.

Alcuni autori attribuiscono a questo eroe un carattere di uomo impetuoso, brutale ed empio. Sofocle dice che suo padre vedendolo partire per l'assedio di Troja, lo ammoniva ad attendere la vittoria dagli Dei e ch' ei gli rispose.

44 Padre, anco l' nom che nulla sia, pur vince Col soccorso de' numi; ed io senz' essi. Inclita fama conseguir m' afado. .,

Che Minerva voleva dargli un giorno un consiglio, ma egli la respinse con alterigia, dicendole:

. 66 Regina, al fianco Statti pur di tutti gli aliri Argivi, Dove siam noi non giungera la pugna, ",

Dicesi pure che un' altra volta ei rifiutò l'offerta ch' ella facevagli di guidare il suo carro; e finalmente ch' ei cancellasse dal suo scudo la civetta, uccello favorito di questa Dea, per tema che cotale immagine sembrasse un atto di rispetto verso Minerva, e per conseguenza una prova di diffilenza nel proprio coraggio. - Omero per altro non gli attribuisce lo stesso carattere di irreligione: giacché s'ei non prega Giove per se, consente nondimeno che sia pregato; má sotto voce, per timore che i Trojani lo odano e se ne prevalgano: perocche, dic' egli, io non temo nessuno nel mondo.

E stato immaginato che l'anima di Ajace, avendo l'arbitrio di scegliersi un corpo per ritornar ad abitare la terra , preferisce quello del leone a

quello di un uomo.

Filostrato dice che Ajace era alto undici cubiti, cioè diciassette piedi ; e gli antichi rappresentano questo eroe con una bella ed alta statura, membra grosse e nerborute, e capelli neri ricciuti. Darete frigio gli attribuisce una voce alta e chiara. - Hom. Iliad. 1. 6, e 21. - Dares Phryg. de bello Troj. - Quinto Smyrn. 1. 4 e 5.

Tutt' i Greci lo invocarono pria della battaglia di Salamina, e gli offersero in voto, come primizie della preda, una delle navi che speravano torre a' Persiani in quel memorabil giorno.

L' imperatore Augusto aveva composto una tragedia intitolata Ajace; ma ignorasi se il Locrio od il Telamonio ne formassero il soggetto.

L' Italia possiede una pregevolissima traduzione delle tragedie di Sofocle, tra le quali trovasi il sovra citato Ajace, lavoro del sig. Felice Bellotti.

Anche il sig. Ugo. Foscolo ha dato al teatro italiano un' applau fita tragedia, intitolata Ajace, che per altro non vide la luce.

Nel Museo Pio Clementino vedesi una statua di Ercole che in una mano porta il piccolo Ajace su la pelle del hone di Nemea, il che ne rende invulnerabili le membra, e nell'altra mano tiene la mazza. - V. Tav. V, fig. 1.

In una delle pietre scolpite in d te del signor Millin vedesi l'Ajace Telamonio, nudo, armato di elmo e di sculo, e che con una grossa pietra nelle mani difende la sua nave. - V.

Tav. V, fig 2

Nel Museo Fiorentino del Gori vedesi Ajace, armato di spada sospesa alla sua destra con balteo, che tiene un giavellotto; il suo scudo protegge Tencro, il quale ha scoccate delle freece contro i nemici. - Vedi Tav. V,

fig. 3.

3. - Figliuolo di Teucro, edifico un tempio a Giove in Olbo, città della Cilicia. Il sacerdote di questo tempio era signore del paese, che chiamavasi Trachiotide. Molti tiranni vollero impadronirsi di questa contrada, che divenne così il teatro di una sangainosa guerra. Dopo l'espulsione de'tiranni, il paese pigliò il nome di regione di Teucro e di Sacerdozio. Erano i nomi ch' esso aveva a' tempi di Strabone, il quale soggiunge che la maggior parte de' sacerdoti furono chiamati Teucro o Ajace.

AJACIE, feste che celebravansi a Salamina in onore di Ajace, figliuolo di Telamone, come pure in Atene. In quest' ultima città , ornavasi un feretro di un' armatura intiera, in memoria della virtù di questo eroe; e gli Ateniesi die-dero il suo nome ad una delle loro tribù, che chiamavasi Ajantide.

\* AJANTIDE, soprannome di Minerva, che aveva un tempio nella cittadella di Megara fabbricato da Ajace. - Millin.

AJANTIE. - V. AJACIE.

\* AJARDEH e KHURDEH ( Mit. Maom.), sono due libri dei Magi o Ghebri di-scepoli di Zerdascht o Zoroastro. Il primo è un commentario generale su tutt' i libri di questo legislatore. Il secondo è una spiegazione di ciascun trattato in particolare. - I Magi credono che questo Zerdascht è lo stesso che Abramo: per cui, parlando di Zoroa-

stro, dicono che Ibrahim o Abramo fu ! soprannominato Zerdascht dopo che usci dalla fornace di Nembrod, e che allora egli institui il culto del fuoco; ma egli è ben più probabile che il legislatore de'Magi sia il Zoroastro conosciuto dai Greci, il quale, secondo i migliori storici, visse lungo tempo dopo il patriarea Abramo. - D' Herbelot, Bibliot, Or.

\* AJASCH, JAHIA BEN AJASCH BEN SALEM AL-ASSEDI ( Mit. Maom. ) , al quale vien dato altresi il nome di Abubecre Schaabah, è un dottore assai stimato dai Musulmani: perocchè dicono che aveva letto ventiquattro mila volte l'Alcorano, e che dal suo petto usciva un raggio di luce, che nel principio prendevasi per una macchia di lepra. La sua vita fu molto austera: poichè egli erasi coricato per lo spazio di cin-quant' anni sul duro. Mori l' anno 193 dell' Egira. — D'Herbelot, Bibl. Or. \* AJAT ( Mit. Maom. ), i segni, i miracoli, i versetti dell'Alcorano. L'au-

tore del libro intitolato Maalem, rife-risce che i Coraschiti, una delle più nobili famiglie degli Arabi della Mecca, che negava la dottrina di Maometto lòro compatriotto e loro parente, gli dissero un giorno: Voi ci dite che Mosè, percuotendo colla sua verga un masso nel deserto, ne fece uscire dodici sorgenti d'acqua, e che Gesù figliuolo di Maria risuscitava i morti, noi lo crediamo: fate dunque qualche miracolo somigliante e noi vi crederemo Profeta ed Apostolo inviato da Dio per insegnarci la sua legge. Pregate Iddio che cangi quella montagna di Safa che veggiamo, in oro: imperocchè se voi ottenete questo dal Signore, non vi sarà tra noi chi non vi segna e non vi rispetti.

Maometto si pose tosto a pregare per P esecuzione di questo miracolo: ma P'Angelo Gabriele che lo toglieva sempre d'imbarazzo, venne in soccorso di lui, e gli rivelò che Dio soleva, allor-chè i popoli dubitavano della missione de' suoi profeti, e chiedevan loro qualche segno o miracolo per confermarla, secondare la loro domanda; ma con questa terribile condizione, che se questi popoli, dopo avere veduto il mira-colo mantenevansi nella loro incredulità, fossero esterminati e perduti senza scampo, come accadde de' profeti Heber e Saleh: i popoli ai quali essi predicavano, e alla cui presenza fecero de' miracoli, furono puniti della loro incredulità con un totale esterminio delle loro persone, e con una intera rovina del loro paese. Però scoglicte, diceva Gabriele a Moa-

metto, tra i due partiti quello che vi piace, o di fare questo miracolo che produca una si terribile punizione, o di non farlo, fino a che i Coraschiti abbiano fatto penitenza della loro infedeltà, e sieno ritornati a Dio.

Maometto non esito ad ahbracciare quest'ultimo partito pel grande affetto che portava a' suoi compatriotti, ch' ei non voleva esporre ad un si grave pericolo: così la montagna di Safa rimase di terra e di pietra qual era, e non fu cangiata in oro. E in questa occasione fu scritto il versetto del capitolo Anaam in questi termini: « Quand'anche questi « miracoli si compissero, essi non a- vrebbero maggiore fede; allontanereb-« bero il cuore e lo sguardo, come è « già accaduto : poiche non credettero « allora, noi li lascieremo nella loro « incredulità. » Su queste parole, come è già accaduto, gl' interpreti dicono che Maometto intende parlare di un miracolo ch' egli aveva già fatto fendendo la luna con le dita. - D' Her-

belot , Bibliot. Orient.

AICHEERA ( Mit. Arab. ) , nno dei sette Dei che adoravano gli Arabi. — D' Herbelot.

AICME, punta nome di un cane di caccia. — Met. 4.

AICTITI (Mit. Maom.), setta musulmana la quale crede che il Cristo si è incarnato nel tempo, e ch'egli ritor-nerà al mondo col corpo del quale era rivestito su la terra, per regnarvi qua-rant' anni e distruggere l'impero dell'Antecristo, dopo di che succederà la fine del mondo.

AIDAPUTSCÉ, o Festa delle armi (Mit. Ind.). Festa degl' Indiani che si celebra nel settimo mese, Arpichi, che corrisponde al mese di ottobre. Ognuno raduna tutte le proprie armi, e le espone senza fodero in una stanza ben pulita, al pari che i propri libri e gli strumenti musicali. Il Bramino viene a fare delle cerimonie: prende dell'acqua in un piccol vaso, la presenta dapprima agli Dei, e con delle foglie di mangliere ne asperge tutte le vetture della casa e gli animali, come elefanti, cavalli, tori, vacche ed anche i battelli e le navi, se della casa ne possiede. Gli otto primi giorni sono consacrati a Shiva ed a Wishnou; il nono è destinato ad onorare le tre principali Dee, Parvadi, Lackshmi e Sarassouadi. La prima è rappresentata nelle armi, come Dea distruttiva; la seconda nelle vetture, battelli ed animali, come Dea delle ricchezze; e la terza nei libri ed istrumenti di musica, come Dea delle lingne | alla quale si resero degli onori divini e dell' armonia. Questa festa è talmente sacra, che un Indiano non piglierebbe un'arma per difendersi, se è assalito nel giorno che si dee celebrarla. Il generale del Souba del Decano; che assediava Gengy, scelse questo giorno per dare l'assalto, persuaso che non vi si sarebbero difesi; di fatti, egli entro nella fortezza, senza incontrare ostacolo. - Sonnerat.

AIDO, pudore. I poeti lo pongono con Dice, la Giustizia o l' Equità, vicino

al trono di Giove.

AIDONE, sposa di Zeto. - Vedi AE-

T. AIDONEO, soprannome di Plutone, derivato da Aides. Viene talvolta confuso con Aidoneo re de' Molossi, che viveva cinquant' anni prima della guerra di Troja, e che imprigiono Teseo per aver voluto, insieme a Piritoo, rapire sua figlia Proserpina. Egli è probabil-mente da questa confusione che ci è venuta la favola della discesa di Teseo all' inferno per rapire la sposa del Dio de' morti : e ciò potrà credersi tanto più facilmente in quanto che essendo l' Epiro un paese assai basso rispetto al restante della Grecia, fu talvoltà creduto l'estremità del mondo ed il soggiorno degli Dei infernali, e che questo Aidoneo facevo lavorar molto alle miniere. -

Mem. de l'Acad. des Inscript. t. 5.

\* 2. — E pure il nome di un fiume della Frigia, che bagnava le vicinanze della città di Marpessa. Questa città era rovinata a' tempi del viaggiatore Pausania, il quale, parlandone, dice che vedesi comparire e sparire successivamente finche perdesi intieramente; il che può attribuirsi, soggiung' egli, alla natura del terreno, che è assai leggiero, poroso e pieno di crepature. - Paus. l.

10, c. 12.

AJENAR (Ayenar) (Mit. Ind.), figlio di Wishnou, che questo Dio partori allorche era trasformato in donna. Gli Indiani, che lo riguardano come il protettore della polizia rurale, gli consa-crano de piccioli templi ne luoghi solitari o nella profondità de boschi; gli immolano dei galli e dei caprioli, e non gli offrono mai sacrifici nelle città.

AJESA ( Ayesha) ( Mit. Maom.), quella tra le donne di Maometto ch'egli amò di più; è venerata dai Musulmani, che la chiamano la profetessa e la ma-

dre dei credenti.

AIGENETE. - V. ARCHEGENETE. AIJEKE. - V. BAIVA.

AIMENE O EMENE, cittadina trojana d' Indra. - V. INDRA.

nella Grecia. Ella ebbe anche un altare in Atene.

ATR

AIMOCARETE, che ama il sangue, epiteto di Marte. Rad. Aima, sangue;

chairo, io mi rallegro.

\* AIE OUARDAH, luogo della Mesopotamia, ove le genti del paese preten-dono che Noè s'imbarco nell'area poco prima del diluvio. - Bibliot. Orient.

AINAI, luogo situato al confluente del liodano e della Saona, ove la Gallia innalzò un tempio ed un altare ad Augusto. Vi si celebravano ogni anno dei giuochi, e si assegnavano dei premj

ai poeti ed agli oratori.

AJO LOCUZIO, AJUS LOCUTIUS, O AJUS LOQUENS, Dio della parola. Ecco come questo Dio fu conosciuto in Roma. L' anno 364, un uomo del popolo, chia-mato Marco Cedicio, ando a dire ai tribuni che camminando solo la notte precedente nella strada Nuova aveva udito una voce più forte di quella di un uomo, la quale lo aveva chiamato pel suo nome e gli aveva imposto di prevenire i magistrati che si avvicinava a Roma un' armata di Galli. Siccome Cedicio era un uomo senza nome, e d'altronde i Galli erano una nazione molto lontana e sconosciuta, cosi non fecero alcun conto di questo avviso. Nondimeno, l'anno appresso, Roma fu presa dai Galli. Dopo essersi liberati da questi nemici, Camillo, per espiare la non curanza che aveva fatto disprezzare la voce notturna, fe' decretare che si innalzasse un tempio in onore del Dio Ajus Locutius, nella strada Nuova, nello stesso luogo ove Cedicio aveva inteso la voce che annunziava l'arrivo dei Barbari. - Tit. Liv. 1. 5 , c. 32 e 50. - Plut. in Vita Camill. - Id. de fort. : Rom,

« Questo Dio, dice Cicerone, parlava « e facevasi udire allorché non era co-« nosciuto da nessuno . . . Ma da che è « divenuto celebre , e che gli è stato « eretto un tempio ed un altare, il Dio « della parola ha pigliato il partito di a tacersi. - Cic. de Divin. l. 1, c. 45,

e l. 2, c. 32.

AJOUNI, sacerdoti degli Jakout, po-

polazione della Siberia.

ATRAPADAM ( Mit. Ind. ), elefante bianco, uno degli otto che sostengono la terra. Se ne pone l'immagine ne'templi di Wishnou, ov' è dipinto di color bianco, con quattro zanne ed il corpo carico di giojelli e di vestimenti magnifici.

AIRAVAT (Mit. Ind.), primo elefante

onore di Cerere e di Bacco; si offrivan lora le primizie del raccolto delle biade

e del vino: ilanh at al arabant.

AIRETI (Haireti) (Mit. Maom.), settari maomettani che si potrebbero chiamare Pirronisti od Epicurei. Essi dubitano d' ogni cosa, ce nelle dispute non determinano mai nulla. Tollerano ogni cosa senza contraddizione, e si curano poco di fare delle quistioni per trovare la verità ; perche deredono che tutto sia probabile, e che nulla siavi di dimostrativo. Contentansi di dire, nelle cose dubbie: Iddio lo sa, e noi nol sappiamo, senz' essere gelosi di fare de progressi nelle arti e nelle scienze. Vi sono nondimeno tra essi dei predicatori che giungono al grado di musti; ma si comportano in questa eminente carica con molta indifferenza , e sono sempre pronti a sottoscrivere sentenze in favore di chi domanda, aggiungendo questo correttivo: Iddio sa bene ciò ch' è migliore. La loro maniera di vivere è agevole e comoda. Osservano esattamente le leggi religiose e civili, sebbene propendano a seguire la loro inclinazione naturale. Bevono del vino allorche sono in compagnia, per non sembrare di mal umore; ma tra essi e in particolare, si servono di bevande nelle quali vi entri dell'oppio, il che contribuisce moltissimo a mantenere ed

AISA, o ESA. Il Destino, od una delle Parche. \* Significa che ha sempre esistito, o la cagione di ciò che ci accade. — Millin. di all'allementatione

\* AISCHAH , figliuola di Abubecre , fu la terza sposa di Maometto, e la sola ch'ei prese ancora fanciulla :/ per cui Abdallah, padre di lei, fu chiamato Abubecre, cioè Padre della Pulcella. Ella sopravvisse lungo tempo a Maometto : perocche mori nell'anno 58 dell' Egira. La sua autorità era assai grande appo i Musulmani, anche in materia di dottrina e di religione, e ricorrevasi spesso a lei per imparare qualche tra-dizione del Profeta suo marito: in guisa che ella è talvolta qualificata Nabiah, vale a dire la Profetessa. Quanto a ciò che risguarda il governo dello stato, intraprese a condannare essa medesima il Califfo Othman d'empietà; ma ne disapprovo in appresso la morte, e fe' guerra ad Ali per vendicare il sangue di Othman. Fu veduta dare battaglia ad All, alla testa di trentamila uomini: nonostante fu sconfitta e fatta prigioniera. Ma Ali dopo averle fatto qualche rim- di uomini voluttuosi e fortunati. Questo Vol. I.

AIREE, od ALOENNE, feste aleniesi in | provero la rimando a Medina, ov ella mort, e fu seppellita vicino a Maometto suo sposo. - Bibliot. Orienta de de de

AJUTO (Iconol.), uomo di età virile ; con veste bianca e manto di porpora ; simbolo della sincerità e della carità È coronato di ulivo e porta al collo una catena d'oro che finisce con un coore. I suoi attributi sono un palo che sostiene un ceppo di vite, ed una cicogna. E investito da un raggio di luce, lo che significa che il soccorso del cielo è quello che rende più efficace

l'ajato degli uomini. - 3401 | Si dipinga una prospettiva che rappresenti oblique e scabrose vie, dirupi, fosse coperte di frondi e fiori di luogo in luogo sparsi. Si figuri un erto monte, al quale sia appoggiata lunga scala, su la cui cima apparisca un uomo di venerando aspetto con una stella in fronte, de ripieno tutto di luce. Sia in atto di tenere con una mano una catena d'oro e di porgerla ad un uomo che si dipingera in atto di salire la detta scala, e si vestirà in abito di guerriero, con lo scudo in cui sia scolpita la parola Deus. Coll'altra sia in atteggiamento di scagliare fulmini contro a varia gente che furiosa si affolla, e mostra di voler impedire al detto guerriero la salita. - C. Ripa.

1. AIX, o AEX, isola del mar Egeo, che, piena di scoscese rupi, presenta da lungi la figura di una capra, in greco Aix. Plinio dice che dal nome di quest' isola ( Aigos nel genitivo ) ha preso

nome il mar Egeo. -

2. - Nome di una ninfa, nutrice di Giove.

AKECHEJOCK. - Vedi ACHECHEJOCH. ALABANDO, figliuolo di Cari e di Calliroe, fu posto nel numero degli Dei. Il suo culto era celebre in Alabanda, città della Caria. -- Cic. de Nat. Deor. lib. 3. — Questo nome gli fu dato per-chè aveva riportato il premio della corsa. \* E significa vincitore a cavallo, in greco Hipponicos. Gli Alabandi gli ren-devano degli onori straordinari, e lo ponevano al di sopra di quasi tutti gli altri Dei. - Stratonico, al quale sfuggivano spesso delle facezie, importunato un giorno da un abitante di Alabanda, il quale sosteneva che Alabando era dio. ma che Ercole non lo era: « Ebbene, « gli diss' egli, cada tutta su di me la « collera di Alabando, e quella di Er-« cole su te. » — Cic. de Nat. Deor, l. 3, c. 15 e 191 — Strab. l. 142 de de Gli Alabandi avevano riputazione

popolo si è quello che mise la città di che conduceva a buon fine i disegni e Roma fra le divinità , e che le innalzò degli altari. — Cic. Epist. famil. l. 13, Ep. 56 e 64. — Plin. l. 57, c. 7. — Ju-ven. Satir. 3, v. 70. — Vedesi nelle medaglie di Alabanda, nelle quali tiene in mono una piccola pietra che Plinio disse essere il carbonchio. — Millin.

AL-ABUA (Mit. Maom.), piccola città dell'Arabia Petrosa ove credesi che sia morto Abdallah, padre di Mao-metto. I pellegrini della Mecca vi fanno

stazione.

ALACOMENE. - Vedi ALALCOMENIA. ALACORI (Mit. Ind.), setta di Indiani che non sono ne gentili, ne mao-mettani, e non hanno, propriamente parlando, verun culto. Essi sono estremamente sprezzati dagli altri Indiani, e la maggior parte di loro serve a pulire le case, dalle quali trasportano le immondizie sopra un asino, animale che nelle Indie é considerato come impuro e macchiato. Questa funzione, esercitata dagli Alacori, è riputata infame, e l' ultimo de' scrvi rifiuterebbe di incaricarsene. Gli Alacori nutronsi della carne d'ognimente di animali ed anche di quella di majale.

ALADELIAR ( Mitol. Maom.), nome di setta presso i Turchi. Gli Sciti o Sciaiti si danno questo nome che significa nelle loro lingua setta de' giusti.

ALAGABALO. - Vedi ELIOGABALO. ALALA, soprannome di Bellona. Rad. Alale, grido di guerra. \* Plut. la chiama figlia della guerra, ed è la stessa che Enio. — Millin.

ALALCOMEDE, padre balio di Minerva. Ebbe degli altari nella Grecia, e rendevanglisi gli stessi onori che agli eroi.

ALALCOMENE, celebre scultore, fe' una statua di Minerva, di cui stabili il culto in una città ch' ei fabbricò nella Beozia, ed alla quale diede il suo nome.

ALALCOMENEIDE, soprannome di Minerva, tratto o dal nome dello scultore, o dal soccorso ch' essa porgeva a' suoi favoriti, come ad Ercole, del quale ella fu protettrice contro le persecuzioni di Giunone. La statua che i Megaresi le avevano innalzata nel tempio di Giove Olimpio la rappresentava in atto di donna pronta a difendersi. - Omero.

ALALCOMENIA, figliuola di Ogige e di Tebe, dicesi essere stata scelta per una delle nutrici di Minerva : il che prova che quella dea non era molto antica. Gli abitanti di Aliarte, nella Beozia, le innalzarono un tempio dopo la sua morte, e le resero gli onori divini. Ella salvò Teucro, fratello di Ajace. fu considerata in seguito come la dea Iliad. 1. 4 e 8. 30 of

le imprese : lo che le fe' dare il nome di Prassidice. - Suida dice che le si immolava la testa degli animali. ---Paus. 1. 9, c. 19, 35, e 39. - I suoi templi erano tutti scoperti, per insinuare che ogni sapienza viene dal cielo. Menelao, di ritorno nella sua patria dopo la spedizione di Troja, le eresse una statua, per mostrare che aveva posto fine col suo soccorso a quella guerra che aveva intrapresa ad inspirazione di lei. - Noël.

ALALCOMENIDA , Minerva , soprannominata così dal culto che le si rendeva ad Alalcomena, in Beozia, questo soprannome è forse lo stesso che Alalcomencide. - Vedi ALALCOMENE.

\*\* ALALCOMENO, nome di un Beozio che passava per nutritore di Minerva, e che diede il suo nome ad un villaggio della Beozia presso Coronea. Minersa aveva in questo villaggio un tempio assai frequentato, e che cesso di esserlo dopo che Silla ne rapi la statua della dea : perocche egli aggiunse questa empietà a tutte le crudeltà che aveva usate nella Grecia, in prima contro gli Ateniesi, indi contro i Tebani e contro gli Orcomenj, crudeltà più degne di un harbaro che di un Romano. - Paus. 1. 9, c. 33. - Strab. 9.

ALALGENIA, figliuola di Giove e di Europa, diede il suo nome ad una città così chiamata. Siccome questa città non trovasi, alcuni hanno creduto che fosse Alagania nella Laconia. - Millin.

ALAPARO, o ALASPARO, secondo la tradizione de Caldei, aveva regnato tre sare, ed era il ceppo della seconda generazione. - Myth. de Banier, t. 1.

\* ALAPISTI, specie di commedianti o buffoni che dopo la rappresentazione degli spettacoli davansi reciprocamente degli schiaffi per far ridere gli spettatori. - Arnob. l. 7. - Tertul. de Spect. c. 23.

1. ALASTORE, uno de' quattro cavalli di Plutone. - Claud. de rapt. Proserp. 1, v. 286.

\* 2. - Figlio di Neleo e di Clori, sposò Arpalice, figlia di Climeno. Quando voleva tornarsene seco lei a casa, suo suocero, che erasi innamorato di Arpalice, lo insegui, l'uccise e ricondusse in Argo la figlia. - Millin.

3. - Uno de compagni di Sarpedonte, ucciso da Ulisse a Troja. — Iliad. 5, v. 677. — Met. l. 13, v. 257. 4. — Uno de' capitani greci che si distinsero nell'assedio di Troja. Egli

5. - Che punisce i malvagi, sopran-

ALASTORI, genj malefici. Cicerone, dice Plutarco, por odio contro Augusto, aveva formato il progetto di uccidersi vicino alla casa di questo imperatore, per diventare suo alastore. — Plut. in Cicer. — Athenæus, l. 12, c. 10.

ALBA (Iconol.). Si riconosce dalla stella che ha sul capo, e dal gallo che le sta a' piedi: taluni le pongono nelle mani una flaccola. — Vedi AURORA,

CREPUSCOLO.

\* Alba La Lunga, città del Lazio in Italia, fondata da Ascanio, figliuolo di Enca e di Creusa. — Virg. Æn. l. 8, v. 43. — Tibull. l. 2, Eleg. 5, v. 50. — Tit. Liv. l. 1, c. 3, — Strab. l. 5.

Quest' ultimo Autore dice che su chiamata Lunga, perchè era in vetta ad un monte lungo e stretto. Si sa che su per lungo tempo rivale di Roma, la quale sini soggiogandola. — Eravi in Italia un' altra città chiamata Alba, vicino al lago Fucino. I Latini chiamavano Albenses gli abitanti della prima, chiamati Albani. — Strab. 1, 50. — Plin. 1. 3, c. 12.

Siccome Dionigi d'Alicarnasso, Tito

Siccome Dionigi d'Alicarnasso, Tito Livio, Ovidio ed Eusebio non sono d'accordo intorno i nomi e la successione dei re d'Alba, così ci crediamo in dovere di presentarne qui la lista, secondo il sistema di ciascuno di questi

Autori.

14. Proce Silvie.

## RE DI ALBA.

| ,,  | Secondo Dionigi di<br>Alicaransso, 1. r. | Secondo Tito Livid<br>lib. z. |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------|
| ¥.  | Enca.                                    | z, Epca.                      |
| á.  | Ascanie. of nemisele :                   | a, Ascanio.                   |
| 3,  | Silvie. Latte cheer,                     | 1. Silvie.                    |
| 4.  | Enca Silvio.                             | Basa Silvio.                  |
| ä.  | Latino Silvie.                           | 5. Latino Silvio.             |
| 6,  | Alba Silvio                              | 6. Ati Silvio.                |
| 7.  | Capeto Silvio.                           | 7. Capi Silvio.               |
| 8.  | Capeto Silvio.                           | 6. Capeto Silvio.             |
| 9.  | Capete Silvie, Hillin 1                  | o. Tiberine Silvie.           |
|     | Tiberino Silvio.                         | o. Agrippa Sileio.            |
|     |                                          | Aventino Silvio.              |
| XX. |                                          | 2. Proce Silvio.              |
| ¥3  | Aventing Silvin                          | 3 Amulia Silvia.              |

## RE DI ALBA.

|    | Secondo Ovidio,<br>Met. L. 14, e Past. 4. | Secondo Eusebie<br>Cron.              |        |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|    |                                           | e. Ener Williamite                    | : 16 1 |
| 2  | Ascanio.                                  | a. Ascanio. 3. Silvio figlio di En    |        |
| 40 | Silvies algantas) Li                      | 4. Latino Silvio.                     | 21 17  |
|    | Alba.                                     | 5. Alba Silvio. 6. Silvio Ati e Egitt | 0.     |

7. Capi.
8. Capeto.
8. Capeto.
9. Tiberino.
9. Tiberino.
10. Remolo.
11. Acrola.
12. Aventino.
13. Palatino.
13. Palatino.
14. Amulio.
15. Amulio.
16. Amulio.
17. Amulio.
18. Amulio.
18. Amulio.
18. Amulio.
19. Amulio.

Tali sono i quindici re di Alba, o piuttosto i suoi quattordici re, giacche fu fondata da Ascanio, figlio di Enca, il vigesimoquinto anno del suo regno, trent anni dopo la fondazione di Lavinio, trentadue anni dopo la rovina di Troja, e quattrocento anni prima di Roma.

ALBADARA (Mit. Arab.), nome che danno gli Arabi all' osso sesamoide della prima falange del pollice de piedi, one è della grossezza a un dipresso di un piocolo pisello. I magni gli attribuiscono delle proprietà sorprendenti, come di non poter essere distrutto dall'effetto dell'acqua o del fuoco. Colà, dicono essi, trovasi il germe dell' uomo, che Ida, dee far isviluppare un giorno, quando vorrà risuscitarlo.

ALBANA, epiteto di Giunone, preso da Alba ove ella era onorata. — Ant.

expl. tilleg lener

ALBANESI, popoli dell'Asia, vicini all'Armenia, i quali pretendevano di discendere dai Tessali, compagni di Giasone, allorche dopo avere rapito Medea e avutine de figli, ritorno a Colco, ove trovò vacanti il palazzo e gli stati del re Eete. Essi adoravano Giove, il Sole e spezialmente la Luna, per la quale avevano un rispetto particolare, e il cui tempio era vicino alla Iberia. Era stato preposto in guardia a questo tempio un sacerdote che teneva il primo grado dopo il re, e che aveva inspezione sopra gli altri sacerdoti e sopra tutto ciò che riguardava la religione. La maggior parte era accesa da un entusiasmo che loro faceva predire degli oracoli. Il più entusiaste errava solo nelle foreste. Quando si giugneva a pigliarlo veniva legato con una catena sacra e nutrito magnificamente per lo spazio di un anno. Finalmente quando trattavasi di sagrificarlo alla dea ve lo traevano, e dopo averlo ben profumato gli si trafiggeva il cuore con una lancia sacra riservata alle vittime umane. Tracvansi in seguito dal cadavere delle predizioni che annunciavansi pubblimente. Veniva poi portato in un luogo ove ognuno lo calpestava per purifi-

ALBANI, collegio de' Salii, e sacerdoti di Marte, così chiamati dal monte Vedi SALII.

ALBANIA, regione dell'Asia sul lido del mare Caspio, chiamata con tal nome perche i suoi abitanti erano originari del territorio d'Alba in Italia, donde erano usciti sotto la condotta di Ercole, dopo la sconfitta di Gerione - Ptol. 5 \* Essa faceva parte della Macedonia, ed è stata conoscinta per qualche tempo sotto il nome di Epiro. Solino dice che questa regione ebbe tal nome dai suoi abitanti, chiamati Albanj, la casigione della bianchezza de loro capelli; perchè incanutivano molto giovani Dione Halice la Ty c. 15. - Giustino , 1. 42 . c. 3 - Solini c. 25.

Questi popoli occupavansi più a nutrire delle gregge che a coltivare le loro terre fertilissime. Allevavano molti cani grossi, per dare caccia ai lioni ed agli elefanti. - Strab. l. 111 - Plin. 1. 3, c. 46. Pomp. Mela, 1. 3, c. 5.

Albert, uomini o donne trasformati in alberi — Vedi DAFNE, MIRRA, BAUCI, FILEMONE, DRIOPE, FETONTE, ecc. ol vegetabili erano divisi in fausti ed infausti. Quest' ultima classe comprendeva quelli che credevansi posti sotto la protezione immediata delle divinità infernali, come il prugnolino dil cui succo è color di sangue; la felce ed il fico, de' quali le bacche ed i frutti sono neri: il loto, il pero selvatico; l'agrifoglio, la rosa canina e gli altri alberi spinosi, coi quali abbruciavansi i mostri e tutto ciò ch' era di mal augurio

1.2. - Consacrati alle Divinità Il pino era consacrato a Tellus o Cibele; il faggio e la quercia a Giove; il pino, la quercia e le sue diverse specie a Rea; il giglio a Giunone ; il tasso, il papa-vero e il zafferano a Cerere ; l'ulivo a Minerva; la palma; l'alloro; il gia-cinto, ecc. ad Apolline, la vite, l'edera, il pampano e le foglie di fico a Bacco; il frassino e la gramigna a Marte; il cipresso a Plutone; il ginepro, il ce-dro, il prugno è il narciso alle Eumemidi; il narciso e il capelvenere a Pro-serpina pil mirto ed il rosajo a Venere; il cipresso e la quercia al dio Silvano; il pino e la canna al dio Pane ; lala dio Faunon il pino; a Mercurio la porcel-lana, a Lucina il papavero e il dittamo; agli dei Lari o Penaticl'aglio; ad Er-cole il pioppo; ad Ebe P edera; alle Muse la palma; ai Genj il platano, con

Eranvi altresi lungo le strade degli alberi conosciuti sotto il nome di Arbor cielo.
Sancia, si quali attaccavansi delle co-

Albano, loro ordinaria residenza. - | rone e degli ex voto. Talvolta anche sospendevansi degli altari sotto la loro

\* ALBERO DIVINO. I mitologi danno tal nome all' albero sul quale Penteo erasi nascosto per vedere ciò che accadeva ne misteri che celebravano le baccanti del monte Citerone in onore di Bacco. Avendo l' oracolo ordinato a' Corinti che ricercassero quest' albero e lo onorassero come Bacco stesso, essi ne fecero fare due statue che consacrarono a

eero fare due statue che consacrarono a questo dio. — Pausan. l. 2, c. 2

ALBERO DI VITA (Mit. Rabb.). Quest' albero situato nel paradiso terrestre era, secondo i Rabbini, di una grandezza prodigiosa; al suo piè sorgevano tutte le acque della terra. Quand' anche si avesse potuto camminare cinquecento anni, se ne avrebbe appena potuto fare il giro.

ALBERO NANO. In Grecia, allorchè

ALBERO NASO. In Grecia, allorchè eravi un ammalato in una casa, si ponevano sulla porta dei rami di questo albero per iscacciare gli spiriti malefici. - Ant. expl. t. 5.

Arbiona, campo al di la del Tevere. ove sacrificavasi una giovenca bianca. - Festus.

Festus.

1. Albione e Bergione, o Brigione, giganti', figli di Nettuno, che ebbero ardire di assalire Ercole, e vollero impedirgli di passare il Rodano. Avendo questo eroe esaurito contr'essi tutte le sue frecce, Giove li oppresse con una grandine di pietre. Il campo in cui caddero queste pietre è chiamato Campus lapideus. E in oggi la Crau, piccolo cantone della Provenza all' imboccatura del Bollano, che è tutto coperto di ciotato. del Rodano, che è tutto coperto di ciottoli in una estensione di sette od otto leghe di circuito. Il primo fu re della Gran-Brettagna, alla quale diede il suo nome: vi porto l'astrologia e l'arte di costruire le navi. — Ant. expl. t. 1. —

Met. 2. — Plin. l. 4, c. 16.

\* 2. — Uno de molti figliuoli di
Nettuno. — Millia.

ALBOGALERO, berretto del flamine diale o di Giove. Era composto della spoglia di una vittima bianca. Vi si adattava una punta fatta con cun ramo d'ulivo, per dinotare che il flamine diale recava la pace ovunque andava. Questo berretto è talvolta ornato del folgore di Giove. — Ant. expl. t. 2 e 3.

AL-BORAC (Mit. Maom.), animale di statura media tra l'asino ed il mulo,

che servi di cavalcatura a Maometto allorche s'innalzò da Gerusalemme al

gno di Tiberio re degli Albani o di Alba la Lunga. - Virgo En. l. 8, v. 331.

- Tit. Liv. L. 1, c. 3.

ALBUNA, o ALBUNEA, decima Sibilla, secondo Varrone; era di Tibur, in oggi Tivoli, dove onoravasi come una divinità. Vicino al fiume Anio eravi un bosco ed una fontana consacrati a questa ninfa. Dicesi che la statua di lei fu trovata nel fiume. Ella era rappresentata con un libro nelle mani. Chiamavasi anche Albuna un vicino ruscello, e la foresta vicina a Tibur Albunea. Alcuni hanno creduto che fosse Ino , sposa di Atamante, Leucotoe, o Matuta. - Orazi L. 1, od. 7. - Eneid. l. 7. 0

· ALBURNO, dio venerato sopra una montagna dello stesso nome, nella Lucania.

ALCALALAT ( Alkalalai ), grido di allegrezza dei Camtseiadali, che corri-sponde all' alleluja degli Ebrei e dei Cristiani. Questo grido è ripetuto nella solennità conosciuta colà sotto il nome di festa delle scope, la quale consi-ste nello spazzare con rami di betulla r focolari e le stuoje delle jurte o caquesto grido sacro, di fare cosa grata spezialmente ai tre gran Dei dell' Universo, Piliat-chout-chi, il padre; Touila, suo figlio eterno; e Gaetch; figlio di quest ultimo.

\* I. ALCAMENE, celebre statuario al-lievo di Fidia, ed autore di una Venere che passava per la più bella statua che vi fosse in Atene. - Pausani l. 1; c. 19. — Plin. l. 34, c. 8. — Quintil. c. 10. — Vedi Agoracrite.

Luciano, nel Dialogo che ha per titolo i Ritratti, ne quali fa la pittura di una perfetta bellezza, prende dalla Ve-nere di Alcamene il collo, le braccia

e le manil

E anche il nome di un re di Sparta che regnava circa otto secoli prima di quello di Augusto. - Pausan. 1. 4, C. 12.

3. - Marito di Niobe, secondo alcani autori.

ALCANDRA, sposa di Polibio, che abifava in Tebe d' Egitto, aveva fatto dono ad Elena di una conocchia d'oro e di un canestro d'argento, con bordo di oro fino e ben lavorato, quando nel ritornare da Troja fu gettata con Menelao sulle spiagge d' Egitto - Odissi I. 4

T. ALCANDRO, indovino, figlinolo di Manico e di Lelanta.

2. - Uno de compagni di Enca, ucciso da Turno. - Eneid. 1. 9.

fiume d'Italia , che perdette sotto il re- [ ucciso da Ulisse dinanzi Troja. - Ovid. Met. l. 13. - Iliad. l. 5.

\* 4. - Nome di un giovane spartano, che con un colpo di bastone feri in un occhio Licurgo, allorchè era inseguito da alcuni cittadini malcontenti delle suc leggi. Il popolo vedendo il viso di Li-curgo insanguinato rivolse tutto il suo risentimento contro quel giovane, e lo abbandono a quel savio legislatore che gli fe' grazia. — Plat. in Licurg. — Paus. 1. 3, c. 18. — Vedi OFALMITI.

1. ALCANORE, principe trojano, pa-dre di Pandaro e di Bizia. Eneid. l. 9. 2. - Fratello di Meone. Il primo fa ferito, ed il secondo fu ucciso da Enea.

- Eneid. 1. 9 e 10.

ADCAGO, figliuolo di Perseo e padre di Anfitrione.

ALCATEE, feste celebrate a Micene in onore di Alcatoo. — Mith. de Ba-

nier. t. T.

I. ALCATOE, o ALCITOE, una delle figliuole di Minco, essendosi beffatta delle feste di Bacco, ed avendo fatto lavorare le sue sorelle mentre, celebravansi le orgie, fu trasformata in pipistrello; e le sue tele in foglie di vite o d' edera.

\* 2. — Nome sotto il quale i poeti dinotano spesso Megara, città dell' Attica', che ricevette tal nome da Alcatoo, figlinolo di Pelope, che vi regno. -Ovid. Met. l. 7. - Id. de Art. Am. l. 2.

1. ALCATOO, figliuolo di Pelope, fu incolpato di aver avuto parte nella morte di Crisippo suo fratello, per cui dovette rifuggirsi presso i Megaresi. Quivi uc-cise un lione che faceva orribile strage, e che aveva divorato Eurippe, figlio del re chiamato Megareo; per cui questi in riconoscenza gli diede sua figlia in isposa, e dopo la sua morte gli lasciò il regno.

\* In ringraziamento della sua vittoria,

egli innalzò un tempio a Diana Agrotera e ad Apollo Agroco. Questo principe ebbe tra gli altri figli una fanciulla per nome Eribea o Peribea, che sposò Telamone , padre di Ajace ; e due figliuoli Echepoli e Callipoli. Egli fu il primo ad andare alla famosa caccia del cinghiale di Calidone ( V. CINGHIALE ) e vi fu ucciso. Suo fratello, che ne fu informato pel primo, corse tosto alla cittadella di Megara per prevenirne suo padre. Lo trovo mentre stava per sagrificare ad Apollo, e volendo avvicinarsi all'altare rovesciò le legne che erano state apparecchiate pel sacrificio. Alcatoo, che ignorava ancora la morte del suo figlio primogenito, "e che considerava 3. - Uno de capitani di Sarpedonte, Il azione del minore come un' empietà,

trasportato dalla collera gli getto nella I zione contro Amico re di Bebricia nella testa un pezzo di legno, col quale lo uccise. Questa morte fe' passare la corona di Megara sul capo di Telamone genero di Alcatoo. Si aggiunge che questo Alcatoo fe' riedificare le mura di Megara, le quali erano state distrutte sotto il regno di Niso suo suocero, allorche quella città fu presa dai Cretesi, e she ne fu ajutato da Apollo. I Megaresi porgono in prova di ciò una grossa pietra su la quale quel Dio ap-poggio la sua lica, per porre mano all' opera. Questa pietra esisteva ancora a' tempi di Pausania, il quale dice che toccandola con un ciottolo mandava un suono simile a quello delle corde della lira allorquando si pizzicano. - Paus. 1. 1. c. 41 e 42. - Apollod. 1. 3, c. 25. - Platar. in Parall. Hist. 27.
2. - Apollodoro (l. 2, c. 13)

parla pure si un Alcatoo padre di Au-tomedusa prima moglie d'Ificlo, re di Filace nella Ftiotide.

3. - Principe trojano, ucciso da Cedico, capitano latino. — Eneid. l. 10. 4. — Altro Trojano, genero di Anchise, del quale aveva sposato la figlia Ippodamia; fu ucciso da Idomeneo al-Passedio di Troja. — Iliada l. 13.
5. — Figlio di Partaone e di Euridice, ucciso da Tideo, che fu obbli-

gato di esiliarsi a cagione di questo omicidio. - Apollod. 1, c. 7.

I. ALCE, uno dei cani di Atteone.

Rad. Alke, forza. — Met. 3.

2. — Figliuola di Olimpo e di Cibele.

ALCEESSA, la forte, soprannome di Minerva.

1. ALCEO, nome che ricevette Ercole allorche ebbe acquistata molta gloria, compiendo gli ordini di Giunone.

2. - Uno de' generali di Radamanto, al quale questo principe diede l'isola di Paro in ricompensa de'suoi servigi. 3. — Figliuolo di Perseo, sposo di

Ippomene, o Ipponome, fu padre di Anfitrione ed avo di Ercole, che ne prese il nome di Alcide. - Apollod. 2,

c. 9. + Paus. 8, c. 14. 4. - Figlio d'Ercole e di Malide schiava di Onfale, ed il primo degli Eraclidi. - Erodot. 1, c. 11. - Vedi ONFALE.

5. Ateniese, inventore della tragedia. - Suida.

gedia. — Suida. 6. — Nipote di Ercole e figlio di Cleoalo, padre del primo re della se-

conda dinastra de' Lidj. Androgeo fratello di Stenelo e nipote di Minosse re Misia. Questo eroe, in riconoscenza de' suoi servigi, lo fece re di una parte della Tracia. - Apollod. 1. 2, c. 23

e. 25. m\* 8. Poeta dirico di Mitilene, città dell' isola, di Lesho, ove la poesia, l'eloquenza e la filosofia furono egualmente coltivate. Non ci rimane delle opere di lui se non de' frammenti che trovansi in Ateneo. Il giudizio che da Quintiliano delle sue poesie ce ne fa rincrescere la perdita. « Questo poeta, dic'egli, è ben degno di quel plettro « d'oro che gli vien dato, allorche ac-« ceso da un magnanimo sdegno, si « scatena contro i tiranni. Egli è an-« che molto utile pe costumi. Il suo « stile è ricco, esatto e conciso; spesso a agguaglia lo stesso Omero: ma scende a talvolta perfino a scherzare coi Vezzi « e con gli Amorini, e non vi riesce « come ne grandi soggetti. » — Quint. l. 10, c. 1.

Orazio", dopo avere parlato dell' ardente ed affettuosa Saffo, . E voi , Al-« ceo, soggiung egli, che con auro « tate, le dure fatiche della guerra e del a mare, e le noje dell'esilio. . . L. 2, od 13.

Cicerone dice che Alceo avea composto un'opera su la Pederastia. - Tuser 1: 4, c. 33.

Questo poeta era contemporaneo di Periandro, che viveva circa seicento anni prima di Augusto. - Vi furono due altri poeti dello stesso nome, uno de' quali aveva composto dieci commedie greche, se l'altro moltes tragedie. Il primo viveva a' tempi di Menandro, e l'altro cent'anni dopo. — Suida. — Plut. in Flamin.

\*\* ALCESTE, figliuola di Pelia, re di Jolco nella Tessaglia, e di Anas-sibia figlia di Biante re d'Argo. Ella amaya teneramente suo padre, e vedendolo oppresso dalla vecchiezza e dalle infermità, lo trasse a morte, coll' ajuto delle sue sorelle, seguendo i perfidi con-sigli di Medea che loro avea promesso di risuscitarlo fresco di età, nello stesso modo ch' ella aveva ringiovanito Esone, padre del suo sposo. Quand' esse, si vi-dero ingannate nella loro aspettazione, ebbero in orrore il proprio delitto, e rifuggironsi alla corte di Admeto, re di Fere, regione della Tessaglia. Acasto, loro fratello, avendole richieste indarno, andò a porre assedio dinanzi la città di Fere, e in un combattimento fe' prigiodi Creta, segui Ercole nella sua spedi- iniero Admeto, Alceste, sua sposa, che

amavalo vivamente, tosto che su informata ch' egli dovea essere immolato all' ombra di Pelia, si osferse in sua vece. Acasto acconsenti a questo cambio, e Alceste su sagrificata. — Ovid. Met. l. 7. fab. 3 e 4. — Id. Heroid. Epist. 12.

- Tzetzes, in Licophr.

Alcuni dicono che Acasto conduceva già in Jolco la sorella, con intenzione di immolarla all' ombra di suo padre, allorche Ercole, sopra preghiera di Admeto, avendo inseguito Acasto, lo raggiunse al di là dell' Acheronte, e gli tolse Alceste, per restituirla al suo sposo.

—Di qui la favola che rappresenta Alceste che muore effettivamente per suo marito, ed Ercole che combatte contro la Morte, e la lega con catene di diamante, finche ella acconsente di restituire alla luce Alceste.

— Euripid, in Alcest.

Altri narrano diversamente il sacrificio di Alceste: Suo marito era, dicesi, gravemente malato; ella andò a consultare l' Oracolo per sapere se non eravi mezzo di tornarlo in salute. L' Oracolo rispose che il re non sarebbe morto se qualcuno de suoi amici o de suoi congiunti voleva sagrificarsi per lui, e Alceste si offerse ella medesima per vittima. Ella fu dipoi citata, a ragione, come il più bell' esempio di amore conjugale. — Euripid. loc. cit. — Hygin. fab. 243. — Apollod. l. 1, c. 26. Discordi sono gli Autori interno il

modo in cui questa principessa fu, maritata ad Admeto : giacche alcuni dicono che essendo ricercata da un gran numero di amanti, suo padre, per torsi d'impaccio, dichiaro che non l'avrebbe data se non se a colui che gli conducesse un carro tirato da un lione e da un cinghiale, e che Admeto, il quale ne era molto innamorato, ricorse ad Apollo. Questo Dio era stato altre volte suo ospite, e ne aveva avuto ottima accoglienza; per cui in riconoscimento, diede ad Admeto un leone ed un cinghiale addimesticati, e avendoli quel principe ad un medesimo carro aggiogati, divenne sposo di Alceste e genero poi con lei Eumele e Perimela. - Igin. fav. 50 e 51. — Paus. l. 3, c. 18. — Servius, in Eglog. Virg. l. 5 v. 35; in lib. 3. Georg. v. 1; et in l. 6, Eneid. v. 398. — Fulgent. l. 1, Myth. c. 27. Tzetze.

Tra le Opere postume di V. Alseri leggesi la traduzione dell'Alceste di Euripide, ed un'Alceste inventata dall'Alseri medesimo e attribuita a greco

autore.

\* Ne' bassi-rilievi antichi di Roma illustrati da Giorgio Zoega è riportato un basso rilievo della Villa Albani nel quale sono espresse tre scene della favola di Alceste. La prima rappresenta gli ultimi momenti di Alceste, la quale spenta di forze ed oppressa dalle angosce della morte, è coricata su di un letto-e circondata da' suoi. La giovane che sta ap-poggiata al testale del letto vien- presa per quella fedele sua serva introdotta nel dramma da Euripide. I due vecchi situati dalla parte opposta, che dal Winckelmann furono riguardati per Ferete e Periclimene, vengono con più probabilità dal N. A presi pel pedagogo e la balia de' figliuoli, che dinanzi la madre stavansi ginocchioni su di una predella. Il Tragico nel tempo che i genitori di Admeto fa comparire esosi al figlio: e: ad Alceste, :narra, per bocca dell' accennata ancella, come essa componendosi a morire a tutt' i suoi famigliari fino all' ultimo servo aveva porto la mano; e giudiziosamente lo scultore per indicare questo ceto ha scelto i più considerati fra la servitu, il pedagogo e la nutrice. V' è una circostanza non accennata da Euripide, ch' ella consegna un foglio al pedagogo, contenente senza fallo delle disposizioni riguardo ai figli, relative a quanto presso il tragico chiede da Admeto. Questi poi sembra ravvisarsi nel giovine clamidato che dal lato della testa di Alceste si rivolge indietro con una mossa che ha del frettoloso, verso una figura che da questo marmo ha portata via il tempo, ma che in altro sarcofago esistente in Roma, con basso-rilievo consimile, si riconosce essere Ercole, il cui arrivo è la seconda scena qui figurata. Le due donne espresse piangenti sull' opposta estremità della lastra non son altro che donzelle di Alceste. Quel vecchio decrepito appoggiato a nodoso bastone s'annunzia chiaramente per Ferete, e il giovane che con lui contrasta, l' uno lalzando la mano contra l'altro, è Admeto, il quale porta qui il parazzonio. I tre circostanti dinotano il popolo di Fere attento a comandi di Admeto. - Vedi Tav. V, fig. 6.

ALCETA, scrittore greco, pubblico la lista di tutte le offerte fatte al tempio di Delfo. — Ateneo.

ALCHIMO, soprannome di Mercurio onorato ad Alchime. Contra

1. ALCI, figlinola di Antipene e sorella di Androclea. — Vedi Androclea.

2. — I Naarvali, popoli della Germania, adoravano sotto questo nome due divinità sempre giovani, conside-

rate come fratelli, e che i Romani congetturavano essere Castore e Polluce. Il loro culto osservavasi in un bosco antico e venarato, e vi ricevevano gli onori divini. Il sagerdote che presiedeva a questo culto portava un abito femmi-nile. — Tac. de Mor. Germ. c. 43.

3. - Padre di Tisi , della città d'Itome, celebre indovino. - Paus.

4. - Uno dei cinquanta figliuoli di Egitto, sposo di Glauce. 5. — Soprannome di Minerva presso

i Macedoni. - Tit. Liv. 42.

\* ALCIBIADE (Stor.), famoso Ate-niese che riuniva ai più rari talenti tutte le amabili qualità. È uno de più bei caratteri, per la sua singolarità; che ci abbia tramandato la storia. — Plutarco e Cornelio Nipote ne scrissero la vita. - Egli è troppo noto perchè ci sia permesso di estenderci intorno le azioni di lui. so i silvente attendante la l

ALCIDA, animale terribile generato dalla Terra, il quale vomitava fuoco e fiamme, e incendiava i luoghi pei quali passava. Fu ucciso da Minerva, alla quale quest' impresa fe' dare il nome di

Alcida.

ALCIDAMANTE, padre di Ctesilla, vide sua figlia partorire una colomba. -Metam.

ALCIDAMEA, amata da Mercurio, dal quale ebbe un figliuolo per nome Buno. — Pausan.

1. ALCIDE, primo nome di Ercole. Questo eroe trovandosi in culla, strozzò due serpenti mandati da Giunone per divorarlo, e fu allora che gli venne dato il nome di Ercole, vale a dire, la gloria di Giunone, come per dinotare che le persecuzioni di questa Dea dovevano renderlo' commendevole appo la posterità. \* Apollodoro pretende che ei ricevesse per la prima volta questo nome dalla Pizia che era ito a consultare per sapere ove doveva fissare il suo ordinario soggiorno. - L. 2, c. 14. -

Servius, in En. l. 6, v. 392.
2. — Minerva, dalla parola greca

alke, forza.

3. — Eranvi pure gli DEI ALCIDI. ALCIDEMO, Forza del Popolo, so-pranuome di Minerva. — Rad. Alke, forza, e demos, popolo.

ALCIDICE, figliuola di Aleo, e moglie di Salmoneo, dal quale ebbe una figlia per nome Tiro. - Apollod. l. 1,

ALCIMACA, forte nei combattimenti, come Dea guerriera. - Alke, forza; mache, combattimento.

\*\* 1. ALCIMEDE, sposa di Esone re di Jolco, e madre del famoso Giasone, era figlia di Filaco e di Climene figlia di Minea. Ella aveva un fratello per nome Iticlo, padre di Protesilao. Igin. fab. 14. - Apollon. 1. 1, Argon. - Pherecyd. apud Schol. Apollon. - Valer. Flac. l. r. - Alcuni autori chiamano Polimede la moglie di Esone, e la fanno figlia di Autolico; ma la prima opinione è quella che prevalse.

2. — Figliuolo di Laerzio, uno dei capitani greci che trovaronsi all'assedio di Troja. Era alla testa di un corpo

1. ALCIMEDONTE, famoso scultore. — Virg. Eglog. 3, v. 37.
2. — Eroe la cui figliuola ebbe da Ercole un figlio che l'avo fece esporre sopra un monte con la madre. - Paus. 8, c. 12. - Vdi Fillo, Ecmagora.

3. - Uno de' Tirrenj che votlero ra-

pire Bacco, e furono cangiati in Dellini.

1. ALCIMENE, figliuolo di Giasone e di Medea, fratello gemello di Tessalo. Medea lo uccise unitamente al suo terzo figlio Tisandro, per vendicarsi di Gia-sone. L'oracolo ordino che Alcimene fosse sepolto nel tempio di Giunone e che gli si rendessero gli onori eroici.

2. - Figlio di Glauco. Fu ucciso involontariamente da suo fratello Bellerofonte - Apoll. 1. 2, c. 6. - Vedi

BELLEROFONTE.

1. ALCIMO, il potente, soprannome di Crono, o Saturno.

2. - Soprannome di Ercole.

3. - Amico di Achille, che Omero chiama favorito di Marte. - Iliad. \* 4. - Nome di uno de' figliuoli di

Eaco re degli Egineti, fratello di Te-lamone e di Tencro.—Scoliast. Theocr. \* ALCINA, famosa fata della quale l' Ariosto descrive maravigliosamente la

bellezza. - Orl. Fur. c. 7, st. 10. ALCINEO, guerriero ucciso da Ercole. ALCINO, eroe in onore del quale eransi innalzati dei monumenti in Gre-

cia. - Myth. de Banier, t. 1. 2 ALCINOE, nome di una ninfa. -

Paus.

1. - Figliuola di Polibio di Corinto, sposa di Anfiloco, avendo trattenuto il salario di una povera operaja, ne fu punita da Diana. La Dea gli ispirò un si violento amore per Xanto, ch' ella abbandono lo sposo e i figli per seguirlo. Malgrado delle officiosità del suo amante, ella diventò gelosa, e credendolo infedele, si precipitò nel mare. Altri attribuiscono questa tragica fine a' suoi rimorsi.

3. — Figliuola di Steneto e di Nicippe, e sorella di Euristeo, il nemico di Ercole. — Apollod. 2, c. 101

Giove, la quale avea una statua nel tempio di Minerva, presso i Teageti. --

Paus. in Arcad. c. 47.

\*\* 1. ALCINOO, re de' Feaci, nell' isola di Corcira, in oggi Corfu, dera fi-glio di Nausitoo e di Peribea figlia di Eurimedonte figliuolo di Nettuno. Sposò Arete sua nipote, figlia unica di Ressenore, dalla quale ebbe cinque figli ed una figliuota per nome Nausidaa, perfettamente somigliante alle Dee, dice Omero, si per le qualità dell' animo, che per quelle del corpo. Egli amo con trasporto la coltura de giardini, e i suoi erano i più belli dell' universo. Questo principe amava la giustizia, rendeva felici i suoi sudditi, e colmava di doni gli stranieri. Egli ricevette nella sua corte Ulisse e gli uso le maggiori cortesie. Insomma, era Alcinoo buon figlio, buon padre, buon marito, e soprattutto buon re. — Odiss. l. 6, 7, 8 e 13. — Apollod. l. 1, c. 31. — Igin. fau. 125 e 126. Tutt' i poeti hanno parlato della bellezza del clima dell' isola di Feacia e della magnificenza de' giardini di Alcinoo. - Vedi FEACI, GIAR-

12: - Uno de' figliuoli d' Ippocoonte. I. ALCIONE, o ALCIONEO, gigante, fratello di Porfirione. Egli doveva essere immortale finchè rimaneva nel luogo di sna nascita. Prima della guerra nella quale soccorse gli Dei contro Giove, egli aveva condotto via dall'Erizia i buoi del Sole. Giove avendo comandato ad Ercole di batterlo, questi, a colpi di frecce, atterrò più volte il suo nemico; ma tosto che Alcione toccava la terra, sua madre, prendeva nuove forze e si rialzava più formidabile di prima. Pallade afferro il gigante in mezzo al corpo, e lo porto al disopra della luna, ove egli spirò. Sette fanciulle, delle quali egli era padre, furono talmente afflitte, che precipitaronsi di disperazione nel mare, ove furono cangiate in Alcioni. -Apollod. 1, c. 6.

Nella Galleria Mitologica del Millia vedesi una tavola rappresentante Ercole coperto della spoglia del leone di Nemea, armato di corazza, con una spada sospesa allato, che scocca al gigante Alcioneo la freccia fatale che lo manda tra gli estinti. Il gigante non è anguipede; ma la sua smisurata statura lo fa agevolmente conoscere; egli è stato atterrato, ad onta della mazza di rame Vol. I.

della quale è armato; è caduto sotto la lancia di Minerva, e stende la mano su la terra, sua madre, affinchè ella gli porga nuove forze. Ma Ercole, per consiglio di Minerva, lo ha trascinato fuori del territorio di Pallene, luogo di sua nascita, per cui gli viene tolta ogni speranza di soccorso. Un Ker (Genio della morte) pone un piede sul suo corpo e lo afferra per la testa, onde mostrare che s'impadronisce di lui. — Vedi Tav. XIV, fig. 1.

Nelle pietre scolpite inedite, pubbli-

Nelle pietre scolpite inedite, pubblicate dal Millin, vedesi Eroole che uccide il gigante Alcioneo. — Vedi Tav. V,

fig. I.

2. - Figliuola di Eolo, della sohiatta di Dencalione; essendo inconsolabile a cagione della morte del suo sposo Ceice, figliuolo di Lucifero, e re di Trachina, che era perito in un naufragio, morì di cordoglio, o si getto nel mare. Gli Dei ricompensarono la loro fedeltà trasformandoli entrambi in Alcioni, e vollero che il mare fosse tranquillo in tutto il tempo che questi uccelli fanno i loro nidi. Epperò l'Alcione era consacrato a Teti, perchè dicesi che quest' uccello cova su l'acqua e fra le canne. Gli antichi lo riguardavano come un simbolo di page e di tranquillità, e chiamayano Aleyanis dies i giorni ne quali non litigavasi. — Met. 11. — Apollod. 1, c. 16. — Igin. f. 65. — Vedi CEICE. 3. — Figlia di Atlante, figliuolo di

3. — Figlia di Atlante, figliuolo di Giapeto e di Plejone, era una delle sette Atlantidi che formarono la costellazione delle Plejadi. Nettuno la rese madre di Aretusa, ed Apollo di Eleutera. — Paus. 2, c. 30. — Apollod. 3, c. 18, — Igin f. 157 e 192. — Vedi

PLEJADI.

4. — Figliuola di Ida e di Marpessa, e sposa di Meleagro, mori pel dolore recatole dalla morte di suo marito. Il suo vero nome era Cleopatra, ma le fu dato il sopraunome di Alcione per conservare nella loro famiglia la rimembranza del rapimento di sua midre per opera di Apollo, a cagione del rammarico e delle lagrime che questa triste avventura aveva cagionato a sua madre che, qual nuova Alcione, erasi veduta separata dal suo sposo. — Iliad. 9, v. 558.

5. - Una delle amanti di Nettuno. -

Ant. expl. t. I.

6. - Madre di Glauco, cangiata in

Dio marino.

7. — Palude situata presso a Corinto, per la quale gli Argivi pretendevano che Bacco era disceso all'inferno onde ritrarne Semele. Vicino eravi un tempio

consacrato dagli Oropi ad Anfiarao, ed una fontana che portava il nome di questo eroc. Vi si tacevano ogni anno dei sacrifici notturni in onore di Bacco, de' quali Pausania ha creduto che non gli fosse permesso di divulgarne i misteri. San Clemente di Alessandria ce ne porge un' idea. Questo Iddio ignorrando il cammino dell' inferno, ne chiese conto ad un certo Prosimno, il quale fisso un premio a tale compiacenza. Bacco vi acconsenti, ma ritardo il pagamento fino al suo ritorno. Quand' ei ritorno Prosimno non esisteva più. Il Dio onde soddisfare il suo debito taglio un ramo di fico in forma di fallo, vicino al suo sepoloro, vi si sedette sopra, e questa conscenziata cerimonia divenne un uso religioso.

ALCIONEA, sacerdotessa d'Argo. Il vigesimosesto anno del suo sacerdozio fu l'epoca del passaggio de Siculi nell'isola che chiamarono Sicilia. — Mémoirez de l'Académie des Inscriptions,

t. 18.

ALCIONEI o HALCIONII DIES, giorni ne' quali gli alcioni fanno i loro nidi. Sono i sette primi giorni dopo il solstizio d' inverno. Columella da lo stesso nome ai sette giorni di calma del mare Atlantico, che cominciavano l'otto delle calende di maggio.

1. ALCIONEO, gigante incontrato da Minerva presso l'istmo di Corinto, ch'ella uccise malgrado della sua mo-

struosa statura.

2. — Altro gigante che rapi dodioi carri carichi di ricchezze; mandati ad Ercole, allorche questo eroe attraverso l'istmo di Corinto coi buoi di Gerione, e che; con una grossa pietra schiacciò ventiquattro persone del suo seguito ed alcuni buoi. Ercole riparò con la sua mazza un'altra pietra, ed uccise il gigante. La pietra, che dicevasi essere del mar Rosso, fu mostrata per lungo tempo sull'istmo, gome un monumento di quella zuffa.

3. — Uno di quelli che perirono nel combattimento che si diede alla corte di Cefeo, in occasione delle nozze di Perseo con Andromeda. — Met. 5.

ALCIONIDE, figliuolo del gigante Al-

cioneo.

egli sposò dopo aver vinto i Meropi, portando nel giorno delle nozze una veste ornata di fiori. — Vedi. ANTI-

2. - Figliuola di Aglaura e di Marte, una delle spose di Nettuno.

1. ALCIPE, figliuola di Marte e di Aglaura, fu rapita da Allirozio figlio di Nettuno, che le fe' violenza e al quale Marte tolse poi la vita. Nettuno, afflitto per la morte di suo figlio, coitò Marte in giudizio alla presenza di un consiglio composto di dodici Dei. Il luogo in cui fu resa questa sentenza fu poi chiamato Areopago, o Campo di Marte. — Apollod. l. 3, c. 26. — Paus. l. 1, c. 31. — Vedi MARTE.

2. - Figlia di Enomao.

3. — Figlia del gigante Alcione. 4. — Pastorella di Teocrito, di Virgilio, ecc.

5. - Schiava di Elena. - Odiss. 4,

v. 124.

6. - Sposa di Metione, e madre di Eupalamo, padre di Dedalo.

7. Amazzone uccisa da Ercole, la quate aveva fatto voto di perpetua

verginità.

8. — Sorella di Astreo. Questi le se' violenza, senza conoscerla, nell'oscurità. Un anello gli scuopri il suo errore, e n'ebbe tanto dispiacere che si getto nel fiume il quale ricevette da lui il nome di Astreo, e su poi chiamato Caico.

ALCITOE. - Vedi ALCATOE.

\* ALCMANO, uno de' più antichi poeti lirici, viveva verso la vigesimaterza Olimpiade, cioè un secolo innanzi Ciro re di Persia. Gli uni lo credono Lidio di origine, gli altri Lacedemone. Pausania dice che il suo sepoloro era nel territorio di Lacedemone. Ciò che v' ha di certo, si è che il suo linguaggio è dorico, come scorgesi dai frammenti delle sue poesie che trovansi in Ateneo. Vedesi pure in uno de suoi frammenti, ch' egli era innamorato di una donna chiamata Megalostrate, che faceva anche essa dei versi - Arist. Hist. Animal. l. 5, c. 31. - Plin. l. 11, c. 33. - Paus. l. 1, c. 41, e l. 3, c. 15. - Euseb. Crone. - Athenous, in Dipnosoph. l. 14. - Elian. l. 1, c. 27; l. 12, c. 36 e 50

ALCMAONE, Greco ucciso da Sarpedonte, sotto le mura di Troja. - Iliad.

1. 12.

\*\* I. ALCMENA, figliuola di Elettrione re d'Argo o di Micene, e di Anasse o Anasso, figlia di Alceo figliuolo di Perseo e di Andromeda. — Apollod. l. 2, c. 9. — Diodoro di Sicilia chiama Eurimede la madre di Alemena, e Plutarco la chiama Lisidice. — Diodor. l. 2. — Plut. de Reb. Græc.

Suo padre avendo perduto in una bat-

taglia tutt' i suoi figli, tranne Licinnio | gnare su tutt' i suoi vicini, anche sovra che era ancora in culla, promise la sua corona e la figlia Alcmena ad Anfitrione, a condizione non ostante ch' ei dovesse rispettare il pudore della sua sposa, fino al suo ritorno dalla guerra che in-traprendeva contro i Tafii, detti Teleboi, per vendicarlo della morte dei suoi figli, che quei popoli avevano per così dire, assassinati in un conflitto. Giove, invaghito delle attrattive di Alcmena, approfitto dell'assenza del suo sposo, per farle visita; ma conoscendo questo Dio la virtu di quella princi-pessa, e volendo dirigersi con cautela, prese le sembianze di Anfitrione; e per meglio persuaderla che egli era questo principe e che ritornava vitto-rioso, le fe'dono di una coppa che Anfitrione erasi di fatti riserbata nella preda fatta sopra i nemici. Alcmena, ingannata da queste apparenze, accordo al falso Anfitrione ciò che avea pro-messo al vendicatore della morte dei suoi fratelli. Il Dio, che aveva preveduto la riuscita della sua superchieria, volendo ritardare l'arrivo del vero marito, mando Mercurio ad ordinare a Febo, o il Sole, di fermarsi per dodici ore, onde triplicare la notte destinata alla formazione di un figlio che doveva, sotto il nome di Ercole, sorpassare tutti gli Eroi.

Al suo ritorno, Anfitrione non fu accolto come un amante vittorioso ed aspettato con impazienza. Alemena, sor-presa delle lagnanze ch' ei le ne fece, gli narro quant' era accaduto la notte scorsa. Anfitrione avendo conosciuto la tazza, e non avendola troyata tra le al-tre cose, ando a consultare l'indovino Tiresia, il quale gli spiegò il nodo di quest'avventura. La dignità del suo ri-vale lo rese meno dilicato sovra questo dispiacere egli penso nella notte se-guente a fare un altro figlio a sua mo-

nascere quel giorno cra destinato a re- I nel feretro invege del corpo di Alemena.

que' medesimi che erano nati dal suo sangue. Giunone finse di dubitare di quest' oracolo, e indusse Giove a giu-rare per lo Stige, che il fanciullo che doveva nascere sarebbe stato quale ave-valo annunziato. Tosto che l'ingannato padre degli Dei ebbe pronunziato l' irrevocabile giuramento , Giunone, la quale sapeva che la moglie di Stenelo, re d'Argo, era incinta da sette mesi, affretto il suo parto, e questa principessa mise al mondo Euristeo. - Iliad.

Narra Ovidio, che per fermare Alcide o Ercole nel seno di sua madre, Giunone si valse del soccorso di Lucina, la quale sotto forma di una vecchia, andò a sedere alla porta del palazzo di Alemena, in una positura che impe-diva a questa principessa, di partorire, e le faceva provare de violenti dolori. Galantide, una delle schiave di Alco mena, avendo veduto questa vecchia in quella positura, immagino che fosse una strega che nuocesse alla sua pa-drona, e per farla ritirare le disse che Alemena erasi finalmente liberata. Lucina, che le prestò fede, si ritirò, e la sposa di Anstrione partori tantosto; ma Euristeo era già nato! — Ovid. Met. 1. 7, Sav. 3 e 6. - Kedi. Euri-

Alcmena partort due fanciulli, come dicemmo, uno figlio di Giove, che fu chiamato Alcide, e in seguito Ercole; l'altro figlio di Anfitrione, che fu chiamato Ificle o Ificlo. — Pindar. Pith. Od. 9. — Vedi ANFITRIONE, ERCOLE, GALANTIDE, IFICLE,

Dicesi che Alemena fu si lusingata dall' amore che aveva ispirato a Giove, ch' ella portò in testa qual ornamento, tre lune, simbolo delle tre notti ch' ella aveva passate col padre degli Dei. --Pherecid. ap. Schol. Hom. in Odyss. 11,

guente a fare un altro figlio a sua moglie, e questo portò il nome d' Ifiolo o d' Ificle, — Plut. in Amphitr. — Igin. fav. 29. — Apollod. l. 2, c. 12. — la morte di Anfitrione, sposasse Radamanto figlio di Giove, e che si ritirasse con lui nella città di Ocalea in Beozia. L. 2. Lucian. Dialog. Deor. — Schol. Homer. in l. 14. Iliad. v. 323. — Antolog. Sect. 38, c. 9.

Antolog. Sect. 38, c. 9.

Ciunone, sempre attenta a perseguitare i figliuoli delle concubine di Giove, allorche figliuoli delle concubine di Giove, contrariò i disegni di questo Dio sopra Ercole. Alemena era al punto di dare nascita al figliuolo di Giove, allorche questo Dio donnunzio alle divinità dell' Quimpo, che il montale che doveva nascere quel giorno era destinato a re-

il feretro e ne fu levata la pietra; che venne deposta in un bosco shero, vicino a Tebe, ove si innalzo una cappella ad Alemena. - Antonin. Liberal. c. 33. - Paus. l. 9, c. 16. - Plut. in Ro-

Questa principessa non chbe tomba, almeno fra quelle della sua famiglia: perocche i Megaresi pretendevano che essendo partita da Argo per recarsi a

Tebe, morisse in cammino, e fosse sepolta nella loro città allato al tempio di Giove Olimpio, ove ne mostravano la sepolturar Paus. 1. 1, c. 41.

· Alemena partecipo della gloria di suo figlio, e venne posta nel numero delle eroine; ebbe anche un altare nel tempio di Ercole.

\* Vedesi sopra un vaso etrusco una parodia degli amori di Giove e di Alcmena, composizione riputata per una delle più dotte che si conoscano, e in pari tempo delle più burlesche. Pare ; dice il celebre Winchelmann , là cui storia delle arti del disegno presso gli antichi ci porge questo disegno, che il pittore abbia voluto esprimere qui il principale atto di una commedia simile a quella che Plauto intitolo l'Anfitrione. Alemena guarda per una finestra come facevano le cortigiane che ponevano all' incanto i loro favori. La finestra è alta come quella di un primo piano. Giove è travestito ed ha una maschera bianca dalla quale pende una lunga barba. Egli ha, come Serapi, un moggio (modius) sul capo; porta una scala, come per salire dalla sua bella, entrando per la finestra. La testa del Dio, che passa tra due piuoli della scala, fa una singolare figura. Dall'altro lato avvi Mercurio, con un grosso ventre , assai somigliante al Sosio di Plauto. Tiene nella mano sinistra il caduceo, che abbassa come per nasconderlo, onde non essere conosciuto; nell' altra, nna lampada che tiene alzata verso la finestra, come per far lume a Giove. Porta nella cintura un gran fallo. Sui testri antichi, i commedianti ne avevano uno resso, non esando comparire ignudi. Però queste due figure hanno brache e calzette bianchiccie di un pezzo solo, che scendono fino alle noci de piedi, come il mimo seduto e mascherato che vedesi nella vigna Mattei. I loro abiti e il vestimento di Alemena sono seguati di stelle bianche. - Vedt Tav. V. fig. 5.

La gravezza del peso fe' si ché si aprisse i dalla sua sposa Ippomedusa. - Apollod. 1. 2, c. 4.

i. ALCMEONE, figliuolo di Anfiarao famoso indovino, e di Erifile figliuola di Talao. Suo padre essendo obbligato a partire per la guerra di Tebe, nella quale doveva perire , gli scoperse la malvagità di Erifile (vedi questo nome), e gli fe' promettere di vendicare la sua proseima morte. Tosto che Alcmeone ne ebbe la notizia, rivolse la sua mano sacrilega contro Erifile, e squarcio quel sono che avevalo nutrito. Da questo istante egli fu in preda alle furie che perseguitavanlo incessantemente, e non lasciavangli un istante di riposo. L'ombra di sua madre seguivalo egualmente in ogni luogo, per rimproverargli il suo delitto. Egli ando per qualche tempo errante e vagabondo, cercando qualcuno che volesse parificarlo del suo delitto, per liberarlo da quest' ombra e dalle Eumenidi che non cessavano di tormentarlo. Non sapendo come liberarsene andò a consultare l'oracolo, il quale gli rispose che non ne sarebbe liberato se non dopo di avere trovato un luogo che non fosse illuminato dal sole allorche commise il suo parricidio. Dopo una lunga incertezza, egli pensò che questo oracolo indicasse le isole Echinadi nuovamente formate, e ando a stabilirvisi. Qualche tempo dopo si ritiro a Psofi, alla corte del re Flegeo o Fegeo, il quale lo ammise alle espiazioni, e gli die in isposa sua figlia chiamata. Allesibea dagli uni , e Assinoe da Apollo-doro. Alcineone fe' dono alla sua sposa di quella fatale collana che Erifile aveva ricevuta in ricompensa del suo tradi-mento verso il proprio marito. Alcuni anni dopo, disgustato di questa moglie, la ripudio per isposare Callirde figliuola di Acheloo, il quale non gliela accordo se non se dopo avergli fatto subire un'altra volta le cerimonie dell' espiazione. La sua nuova sposa volle avere la collana. Alemeone non temette di andar a richiederla; ma i fratelli di Alfesibea per vendicarsi dell' oltraggio che aveva fatto alla sorella, lo trucidarono, ed esposero il corpo di lui in cani ed agli avvoltoi. Alemeone lasciò due figli che ebbe da Calliroe, i quali uccisero non solo i suoi uccisori, ma anche Fegeo ed Arsinge. Properzio, une di quelli che danno il nome di Alfesibea alla fiil vestimento di Alemena sono segnati gliuola di Fegeo, dice che fu essa medi stelle bianche, — Vedt Tav. V. 18.5. desima che uccise i propri fratelli, per vendicarsi sovra essi della morte del suo ALEMENONE, uno dei sposo ; sebbene le fosse stato infedele. cinquanta figlinoh di Egitto, acciso - Apollod. 1. 3, c. 14 e 15, e 7. 5

Gli Oropi, i quali erano stati i primi a porre Annarao nel numero degli Dei, esclusero Alcmeone dagli onori divini, a cagione del suo parricidio. Secondo altri, Alcmeone, dopo la seconda guerra di Tebe, si reco in Etolia, invitatovi da Diomede, vi rimase dopo la partenza di questo principe per la guerra di Troja, e vi fabbricò una città alla quale diede il nome di Argo d'Anfiloco, in onore di suo fratello. La sua tomba era a Psofi, nell'Arcadia, ed era degna di osservazione per alcuni alti cipressi che ombreggiavano l'altura che sovrastava alla città. Questi alberi erano chiamati Vergini, e considerati come consacrati: non era permesso di tagliarli. 2. - Figliuolo di Sillio, e nipote di

Trasimene, e per conseguenza discen-dente di Nestore; fu scacciato da Messene dagli Eraclidi. - Paus. 1, c. 88.

\* 3. - Figlinolo di Testore, ucciso da Sarpedonte dinanzi Troja.

ALCOMENEO, soprannome di Ulisse, preso da Alcomena, città d' Itaca.

ALCONA, divinità che presiedeva ai viaggi, al pari che Adonea. — Rad. Alke, forza.

1. ALCONE, figliuolo di Eretteo. —

Vedi. ERETTEO.

2. - Uno de' figliuoli di Marte, che si trovò alla famosa caccia del cinghiale Calidone. - Vedi CINGHIALE. - Igin. f. 173. \* 3. — Uno degli Argonauti. — Apol-

4. - Figliuolo di Amico, si trovo anch' esso alla caccia del cinghiale Ca-

lidonio. — Igin. f. 173.
5. — Figlinolo d'Ippocoonte, che contribui a cacciare da Sparta Icaro e Tindaro. Assiste alla caccia del cin-ghiale di Calidone, e dopo morto gli fu eretto un monumento eroico. — Paus.

3, c. 14,
6. — Valente incisore del quale parla
Ovidio, Met. 1. 13, v. 684.
7. — Nome di un compagno d'Ercole, tanto abile a tirar d'arco che uccise un grosso serpente sul corpo di suo figlio, senza ferire quel fanciullo.

r. Alcorano, parola araba che si-gnifica libro, o piuttosto il libro: pe-rocche la prima sillaba di guesta parola

e. 17. — Paus. I. 1, c. 34, e I. 8, c. 24. come non e persona che ignori essere

— Diod. 3, c. 7. — Ovid. Fast. I. 2, l

Adorano nua raccolta de precetti di

Maometto, il quale gli ha assegnato

questo nome, ad imitazione degli Ebrei

del Cristiani che chiamano Scrittura

l'antico e il nuovo Testamento, così si

parlera qui sotto il titolo che gli vien

dato comunemente.

dato comunemente.

Questa raccolta e divisa in sura, vale a dire sezioni o capitoli, che sono suddivisi in piccioli versetti di stile tronco. Contansi 60 sura, le quali hanno dei titoli falsi al pari che ridicoli, come quello della Vacca, del Ragnatello, della Mosca, ecc. Il complesso presenta una compilazione informe e piena di contraddizione. I Maomettani adoratori del loro falso Profeta ci danno un' idea assai alta di questo libro: imperocchè dicono essere stato cavato dal gran libro de' Decreti Divini fino dalla creazione del mondo, per essere posto come in deposito in uno de sette cieli che sono sotto il firmamento; e che da questo cielo fu recato a Maometto ad un ver-setto per volta dalle proprie mani di Gabriele, uno degli angeli della prima gerarchia, nel corso di ventitre anni. In questo modo fanno cadere le con-traddizioni sopra Iddio stesso, che, secondo essi, corresse e riformo molti dogmi mandati precedentemente. La venerazione per questo libro è tanto grande appo i Turchi, che chi lo toccasse senza avere purificato le mani sarebbe colpevole; e però pongono sul cartone queste parole: Che non le tocchi se non chi è netto; e se un Ebreo od un Cristiano lo toccasse, non potrebe evitare la morte che col farsi Musulmano.

L'opinione più generalmente accolta si è che Maometto componesse l'Alcorano col soccorso di Batiras, eretico giacobbito, di Sergio, monaco nestorio, e di alcuni Ebrei. Vi si riconoscono di fatti molti passi della Sacra Scrittura ed i dogmi di quegli antichi eretici, benchè il tutto sia stato sfigurato passando per la stravagante immaginazione

di Maometto.

Maometto. Fra i dogmi particolari di questo falso: Profeta distinguonsi quelli che risguardano il paradiso, il purgatorio e l'in-ferno. - Vedi Paradiso, alloh el 1999

Il purgatorio è il sepolero stesso ove si viene posti dopo la morte. Due angeli neri vi riuniscono l'anima al corpo e interrogano il servo di Maometto intorno i precetti della legge, S' ei risponde di averli osservati e di aver peccato per e un articolo, e si potrebbe dire egual- qualche membro, questo membro lo mente Corano e Alcorano: ma sic- smentisce: allora uno di quegli spiriti neri gli dà un colpo su la testa e lo caccia de la base della credenza de' Maometani, sette braccia sotto terra ov' è tormen- essi hanno un libro di tradizione chiatato. Se ha adempiuto à suoi doveri due angeli bianchi ne conservano il corpo

fino al giorno del giudizio.

L'inferno consiste in pene che fini-ranno un giorno per la bonta di Mao-metto. Egli lavera i dannati in una fontana, per far loro mangiare gli avanzi del pasto che avrà apparecchiato pei

Non vogliamo dilungarci in una circostanziata descrizione di tutte le stravaganze che trovansi nell' Alcorano. Basta, per farne conoscere l'assurdità, il dire ch'esso pone per base della sua legge questi due punti principali: il primo è la predestinazione, che consi-ste nel credere che tutto ciò ch'avviene è talmente déterminato nelle idee eterne, che niuna cosa può impedirne gli effetti; ed il secondo, che la religione maomettana debb' essere stabilita senza miracoli, senza dispute e senza contraddizioni; in guisa che chi opponesi debb essere posto a morte, e che un Musulmano che uccida chi la niega merita il paradiso.

Gl' interpreti dell' Alcorano ci fanno osservare che l'ottimo de' precetti morali di questo libro è compreso in que-sto versetto del capitolo Aaraf verso la fine: Perdonate agevolmente, fate del bene ad ognuno, e non contrastate con gl'ignoranti.

Finche visse Maometto l' Alcorano fu conservato sopra fogli volanti. Se ne fecero poi delle copie, nelle quali trova-ronsi delle differenze; e di qui forma-ronsi le quattro sette che attualmente sussistono. La prima e la più superstiziosa è quella del dottore Melik, seguita dai Mauri e dagli Arabi; la seconda, chiamata l'Imeniane, è conforme alla tradizione d'Alì, e fu adotata dai Persiani; i Turchi hanno abbracciato quella di Omar; che è la più libera de la caralla d'Origene. più libera; e quella d'Othman, che vien considerata come la più semplice, è seguita dai Tartari.

Vi sono sette principali edizioni del-l' Alcorano, con infiniti commenti. La traduzione più acoreditata di questo li-bro tanto per la fedelta del testo, quanto per le dotte annotazioni di cui è arricchita, è quella che ha dato in latino il P. Maracci, professore di lingua araba nel collegio di Roma, e fu stampata a Padova nel 1688. Ce n'è anche una traduzione italiana fatta da Andrea Arrivabene, e stampata nel 1574 in 4.

Indipendentemente dall' Alcorano, che

mato la Sonna; una teologia positiva fondata sull' Alcorano e su la Sonna, ed nna scolastica fondata su la ragione. Hanno anch' essi i loro casisti ed una

specie di gius canonico.

2. — (Mit. Pers.), torre assai elevata, su la quale de sacerdoti moraviti fanno la preghiera ad alta voce più volte al giorno. Ciò che i Turchi chia-

mano Minaret.

ALCTERO, che scaccia (le malattie), soprannome di Esculapio. - Rad. Alkein, difendere.

ALCUMENA, la stessa cho Alcmena. ALDAN (Haldan), divinità privata, o uno degli Dei Penati (Gentium), presso i Cimbri.

ALDEBARAM ( Mit. Arab. ), nome sotto il quale rendevansi dagli Arabi gli

onori divini al Sole.

1. ALEA, uno dei soprannomi di Minerva, ch' ella ricevette a cagione del nerva, ch' ella ricevette a cagione del tempio che Aleo figliuolo di Afida e successore di Epito le fe' inualzare nella città di Tegea, capitale dell' Arcadia, della quale egli cra sovrano. Augusto, per punire gli Arcadi di avere segnito il partito di Antonio, rapi in Tegea la statua di Minerva Alea, che era d'avorio e uno de migliori lavori di Endea, e la fe' norre in Boma, vari di Endea, e la fe' norre in Boma, vori di Endeo, e la fe' porre in Roma sopra una pinzza ch'egli aveva fatta fabbricare. Nel tempio di Minerva Alea conservavasi la pelle e le zanne del cin-ghiale Caledonio. — Paus. L. 8, c. 4

2. - Città dell'Arcadia, vicina a quella di Stinfale. Aleo, figlio di Afida, ne fu fondatore. Questa città avea tre templi considerabili; quello di Diana Efesia, quello di Minerva e quello di Bacco. La festa di questo Dio vi si celebrava annualmente, e nel giorno di questa festa frustavansi le donne nell'interno del tempio. Era chiamata Sxieria. — Vedi questo nome. — Paus. 1. 8, c. 23. 3. — Soprannome di Giunone, alla

quale Adrasto, consacrò un tempio a Si-cione. — Rad. Alein, fuggire; imperocche Adrasto, obbligato dal fratello ad esiliarsi, aveva cercato un asilo a Si-cione e n'era diventato re.

\* ALEBANTE, tiranno di Larissa, città della Tessaglia, fu posto a morte dalle proprie guardie, sdegnate e stanche delle crudeltà ch'egli esercitava contro i propri sudditi. Ovidio nelle imprecazioni che fa contro il suo nemico, gli augura il destino di Alebante.

ALEBIONE, figliuoto di Nettuno, ucciso da Ercole per averne rapito le gregge unitamente a suo fratello Der-

cino. - Apollod. 1 2, c. 26.

\* Avvi grande apparenza che questi dué fratelli sieno gli stessi che il Giganti Albione e Borgione , anch' essi figliuoli di Nettuno, e uccisi da Ercole. Vedi ALBIONE

ALEE, feste che celebravansi in Arcadia, in onore di Minerva Alea. -

Ant. expl. t. 2.

ALEGENORE, eroe del quale parla

Omero. - Iliad. l. 14.

ALEIUS CAMPUS (Campo Alejo), campo errante. Nome di una regione della Licia, tra la Caria e la Panfilia, che ricevette tal nome dopo che Bellerofonte, il quale era venuto in odio agli Dei, vi errava solo, consunto dalla tristezza, e fuggendo l'orme dei viventi. Rad. Alein , errore. - Dionys. de Situ orb. v. 872. - Iliad. l. 6, v. 201.

ALEMAGNA (Iconol.). E rappresentata su le medaglie con una douna in piedi, che tiene nella destra un'asta, e nella sinistra un lungo scudo appoggiato sul suolo. Ne quadri moderni vedesi sotto le sembianze di donna maestosa, cinta la fronte di corona imperiale, e coll'aquila romana allato. Talvolta è appoggiata sopra un globo, simbolo del-l'Impero. De la la desce della considera

ALEMANO, l' Ercole degli antichi Germani; era re de' Boj, i quali riguarda-vanlo come fondatore della loro nazione. Questo bravo e valoroso principe aveva pigliato per suo simbolo il leone. I suoi sudditi ne fecero il loro Dio della guerra, invocavanlo prima di dare battaglia, e ne cantavano le lodi. Era venerato spezialmente nelle vicinanze di Ratisbona e nella Franconia. - Myth. de Banier. t. 6.

ALEMDAR ( Mit. Maom. ), secondo officiale degli emiri, o parenti di Maometto. E desso che porta lo stendardo verde del Profeta, ogni volta che il Gran-Signore comparisce a qualche pubblica cerimonia. - Vedi Emiro, NA-

ALEMONA, dea tutelare de'fanciulli prima della loro nascita. - Rad. Alere, nutrire.

1. ALEMONE, uno de' giganti che scalarono il cielo. Credesi lo stesso che

Alcioneo.

\* 2. - Padre di Miscelo, che fab-bricò Crotona, città della Magna Grecia, in Italia . nel golfo di Taranto. Di qui il nome di Alemonide dato a Miscelo dai poeti. - Met. l. 15, v. 19 e 26.

ALEMONIDE. - Vedi ALEMONE. 2. \*\* 1. ALEO, re di Pegea, città del-l'Arcadia, eta figliuolo di Afida, nipote di Arcade, che diede il suo nome all'Arcadia, conosciuta in prima sotto quello di Palasgia. Ei successe a suo padre, e diventò re di tutta l'Arcadia dopo la morte di Epito suo cugino, dal quale egli ereditò. Fabbricò la città di Alea, ed in Tegea un tempio a Mi-nerva, che fe dare a questa dea il nome di Alea. Lascio tre figliuoli, Licurgo, Anfidamante e Cefeo, ed una figlia per nome Augea. Ecateo, citato da Pau-sania, narra che Ercole, essendo ito a Tegea, ebbe commercio con Augea, e che Aleo, informato del parto di sua figlia, rinchiuse la madre ed il fan-ciullo in una cassa, che fu gettata per suo ordine nel mare; ma furono entrambi salvati, e il figlio fu quel Telefo tanto celebre in appresso per le sue sventure. Aleo aveva sposato Neera. figlia di Pereo. - Paus. l. 8, c. 4. Apollod. l. 3, c. 16 e 17. - Vedi Augea, Telefo.

AUGEA, TELEFO.

2. — Soprannome di Apolline, sotto il quale Filottete, dopo avere posto fine alle sue corse, gli fabbricò un tempio presse Crotona nella Magna Grecia, nel quale gli consacrò l'arco e le frecce di Ercole. — Rad. Halein, errare.

\* 3. — Uno de' figliuoli di Atreo: esso

e i suoi fratelli Melampo e Imolo sono chiamati Dioscuri. - Vedi questo nome. ALEO DEUS, Mercurio. - Rad. Alea,

giuoco di sorte.

ALEONE, lo stesso che Aleo 3. Cic. Divin.

ALES, soprannome di Cupido, al quale gli Dei tagliarono le ali, in punizione dei disordini che aveva cagionati nel cielo, donde lo sbandirono.

ALESA, città della Sicilia, in vicinanza della quale era una maravigliosa fontana. Se si suonava il flauto su le sue sponde, l'acqua bolliva ed innalzavasi fino al disopra del suo bacino, quasi avesse voluto mostrarsi sensibile alla soavità di quell'armonia. - Plin. l. 3. - Solin. 11.

ALES DEUS, il dio alato ; è Mercurio. ALESIA, montagna d'Arcadia, così chiamata dalla vita errante di Rea. -

Paus.

ALESTE, villaggio della Laconia, così chiamato perché dicesi che colà Mileto. figliuolo di Lelege, trovò pel primo una macina, e che insegno agli uomini il modo di servirsene. - Rad. Aleo, macinare. - Paus.

ALESTO, figliuolo di Scillunte, diede

il suo nome alla città di Alesio nel-i dell'imperatore, ce se il avvicina alla l' Elide. - Paus. 1. 8, c. 10.

1. ALESO, uno de' Lapiti che perirono nelle nozze di Piritoo.

2. - Figliuolo di Agamennone e di Clitennestra o, secondo altri, di Briseide. Gredesi che cospirasse con Clitennestra contro suo padre, e che fu in seguito scacciato dal paese. Altri dicono che spaventato dalla trista fine di suo padre abbandono la sua patria e si ritirò in Italia, ove fondò la città dei Falisci. Virgilio, che pone i suoi stati verso la Campania, rappresenta Aleso come un nemico del nome trojano e ausiliario di Turno. \* Servio dice che Aleso non era se non se un compagno d' arme di Agamennone. - Virg. Æn. I. 7, v. 695, e 723. — Servius, ad Virg. loc. cit. — Ovid. Am. l. 3, Eleg. 13, v. 32.

3. - Altro capitano latino che si di-stinse contro i Trojani, e fu ucciso da Pallante figliuolo di Evandro. - En.

1, 10, 0. 422.

4. — o Alesio, fiume della Sicilia che scorre appie di una montagna dello stesso nome, Proserpina coglieva de' fiori in vicinanza di questo fiume allorche fu rapita da Plutone, - Colum,

ALESSANDRA, nome che Licofrone ed altri poeti danno alla più bella delle figliuole di Priamo, ultimo re di Troja, più conosciuta sotto il nome di Cas-sandra. \* Tzetze dice ch' ella fu chiamata con tal nome perche soccorreva gli nomini con le sue profezie: imperocche Alessandra significa che ajuta, che protegge gli uomini. - Vedi CAS-SANDRA.

\* I. ALESSANDRIA, celebre città, fondata da Alessandro il Grande su la costa d' Egitto. La sua felice situazione la rese assai commerciante, e le sue ricchezze ne fecero in breve una delle più belle città dell' universo. Essa sussiste ancora a' nostri giorni sotto lo stesso nome, ma è molto meno bella e men grande che un tempo. To Strab. 1, 17. Pomp. Mela, l. 1, c. 9; l. 2, c. 7; 1. 3, c. 9. - Quint. Gurt. 1. 4, c. 8.

- Justin. l. 11, c. 11. 2. — (Iconol). Questa città porta, su le sue medaglie, un mazzo di spi-ghe ed un ceppo di vite, per dinotare la fertilità del suo territorio in biade ed

in vini.

\* In una medaglia di bronzo dello stesso imperatore vedesi il Genio di Alessandria, coperto il capo di un muso d' elefante, che tiene in una mano un'

bocca per baciarla in riconoscenza dei suoi benefici : leggesi all' intorno , ALE-XANDREA, e nel campo L. IE (l'anno XV).

- Vedi Tav. VII, fig. 9. Adriano vedesi la città d'Alessandria seduta, che appoggia il braccio isinistro sopra un vaso dal quale escono un ceppo di vite, dei pampini e dell' uva; nella mano destra tiene delle spiohe, altre pare che crescano a' suoi piedi. Al disopra leggesi, ALEXANDRIA, ed al disotto S. C. 152. — Vedi Tav. X, fig. 5.

\* 3. — Vi fu un'altra città dello stesso

nome sul monte Ida, nella Misia, chiamata consital nome perché il pastore Alessandro o Paride, figlio di Priamo, giudico, nel luogo ove fu fabbricata la famosa lite tra Giunone, Minerva e Venere, che disputavansi il premio della bellezza. — Strab. l. 13 — Paus. l. 10, C. 12.

1. ALESSANDRO, figliuolo di Priamo, chiamato Paride dai pastori che lo al-levarono. — Vedi PARIDE. 1 de le Paride de la levarono. Perì

nella battaglia data da suo padre agli Ateniesi perchè questi non volevano porre in suo potere i figlii d' Ercole. 4 Mill.

\* 3. — Figlio di Amiata re di Mace-donia, succedette a suo padre circa l' anno 506 avanti l' Era cristiana. Riporto diversi premi ne' giuochi olimpici.
— Justin. 1. 7, c. 21, 3 e 4.....

\* 4. ALESSANDRO IL GRANDE, figlio e successore di Filippo re di Macedonia, ebbe per madre Olimpia, figliuola di Neottolemo figlio di Alceta re dei Molossi. Sali al trono 356 anni avanti l' Era de' Cristiani. Questo principe è troppo noto, perchè siaci permesso di dilungarci di più. Quinto Curzio e Plutarco ne serissero la vita. - Alessandro significa guerriero protettore.

Gli antichi oredevano che la sua immagine fosse un talismano che rendesse felici coloro che la portavano.

4. - ALESSANDRO ( Mit. Maom. ). Trovasi nel Corano una favola di Yagag e di Magag, i quali debbono ve-nire a distruggere il mondo ed abbandonarlo all' errore. Questa favola, composta a quel che pare su quanto dice l'Apocalisse di Gog e Magog, aggiunge che un profeta Alessandro ha fatto un muro di rame, dal lato del quale debbono venire, per impedir loro di passare. - Chardin.

1 \* 5 ..... Nella storia trovansi molti principi che portarono questo nome: fascio di spighe; prende coll' altra quella l tra gli altri un tiranno di Fere nella

Tessaglia, soprannominato Fereo, con- guarití della peste dalla quale furono temporaneo di Pelopida, il quale face- travagliati durante la guerra che fecero vivi, o di coprirli con pelli d'orso o di cinghiale, e avventando contr' essi i suoi cani da caccia li faceva lacerare, e li traffiggeva esso medesimo colle sue frecce. - Cic. de Offic. l. 2. -Ovid. in Ibin. v. 323. - Valer. Max.

l. 9, c. 13. — Paus. l. 9, c. 15. \* 6. — Alessandro Severo. Tra le medaglie antiche pubblicate dal Buonarotti vedesi un medaglione di Alessandro Severo rappresentante la Vittoria che corona l'imperatore in una quadriga : egli tiene un ramo d'alloro nella destra; due soldati conducono i cavalli: nel fondo vedonsi de soldati che portano delle palme: si legge intorno, PM TR P VIII COS III PP (Pontefice Massimo, Tribuno del popolo per l'ottava volta, Console per la terza, Padre della paria). – Vedi Tav. VII,

ALESSANORE, figlinolo di Macaone e nipote di Esculapio, fabbricò a Titana, città della Sicionia nel Peloponneso, un tempio ad Esculapio suo avo, intorno al quale eravi un bosco di cipressi. La statua di Esculapio era coperta di una veste di lana bianca, con un mantello al disopra. Chiunque entrava nel tempio era obbligato di rivolgere in seguito preci ad Igia o Igiea, che v'aveva una statua. Vi si vedeva anche la statua di Alessandro, il quale era onorato anch' esso tutti i giorni dopo il tramontar del Sole, ---

\* ALESSARCO. Ateneo parla di un Alessarco fratello di Cassandra, re di Macedonia, il quale si rese ridicolo per la sua affettazione di non voler parlare come un altro. Epperò chiamava un gallo orthoboan, che ha la voce acuta; un barbiere, brotokeren, che rade i mortali, ecc. - Noël, Dict. Etym.

ALESSIA, città della Celtica, fondata

da Ercole. a

Vol. I.

ALESSIARETE ed ANICETO, fratelli gemelli, figli d'Ercole e di Ebe, Dea della gioventà, sposata da Ercole dopo essere stato ricevuto nell'Olimpo nel numera degli Immortali. \* Il primo diede il suo nome ad una città della Beozia, ove fu nutrito. — Apollod. 1. 2, c. 35. — Paus. 1. 9, c. 25.

1. ALESSICACO, o Sanatore, uno dei nomi di Apollo presso i Greci, sotto il quale era principalmente onorato in Atene ove aveva una statua. Gli Ateniesi gli diedero questo nome perche gli aveva

vasi un piacere di seppellire gli nomini ai Figalii ed agli altri popoli del Peloponneso, a' tempi di Periele. Questa statua era lavoro di un certo Calami. -Paus. 1. 8, c. 42.

2. - È pure un epiteto di Nettuno, che invocavano i pescatori di tonno sotto questa denominazione, affinchè preservasse le loro reti dai pesci spada che le tagliavano, e dai delfini che ac-

correvano in soccorso de'tonni.

3. - E altresi un soprannome di Ercole, per avere purgato la terra de' masnadieri che la infestavano. \* Tal nome ricevette questo eroe presso molti popoli della Grecia, che avevano implo-rato ed ottenuto il suo soccorso in diverse malattie. - Varro, de Ling. Lat. 1.6, c. 5. - Lact. 1.5, c. 3. -Cæl. Rhod. l. 16, c. 19.

4. - Amuleto che era dagli antichi risguardato come un potente preserva-

tivo contro i veleni.

ALESSIREA. Bacco ebbe da lei un figlio per nome Carmone.

1. ALESSIROE, Ninfa, sposa del Dio

2. - Figlia del fiume Cedreno, ed una delle Ninfe del monte Ida, ebbe da Priamo un figlio chiamato Esaco.

ALESSOTOE, Ninfa, figliuola di Dimante e madre d' Eaco, fu una delle

spose di Priamo.

1. ALETE, figlio d' Ippota, nipote di Filace, e pronipote di quell' Antioco che ebbe per padre Ercole, era Dorio d'origine, e su uno de' primi re di Corinto. Egli andava debitore del trono di questo paese a Dorida e Jantida che lo abbandonarono per cederlo a lui, contenti di menare una vita privata. Alete intraprese la conquista di Atene, ma vi rinunzio dopo la morte di Codro, e ritorno a Corinto, ove i suoi discendenti regnarono per lo spazio di cinque generazioni, fino a Bacchide figlio di Prunni. — Paus. l. 2, c. 4. — Vellej. Paterc. 1. 1;, c. 3.

2. - Figlio di quell' Egisto, usurpatore del trono di Micene, che fu ucciso da Oreste. - Igin. f. 122.

3. - Figlio d'Icario e di Peribea. \* Fu uno de' compagni di Enea. - Apollod. l. 3, c. 20. - Virg. An. l. 1, v. 121; l. 9, v. 246 e 307.

ALETIDE, soprannome di Erigone, figliuola d'Icaro.

ALETIDI, sacrifizi solenni che face-vano gli Ateniesi all'ombra di Erigone per ordine dell' oracolo d'Apolline. -Rad. Alein, errare, perché Erigone

aven errato lungo tempo cercando suo

Aletto, una delle tre furie, figlia dell'Acheronte e della Notte, il cui nome greco siguifica senza riposo, irrequieta, impausabilis; perchè è officio delle Furie il tormentare continuamente le loro vittime. Virgilio dà a questa Furia i più orribbii epiteti. Claudiano dice che è circondata da faci tenebrose, cincta facibus atris. Prendesi d'ordinario Aletto per simbolo dell'Invidia, che al pari di questa Furia è irrequieta e non ha riposo. Virgilio dice di Aletto che

De le tre dive Furie une è costei, Cui son l'ire, i deoneggi, i tradimenti, Le guerre, le discordie, le ruine, Ogni empie officio, ogni mal'opra a core; E tale uu matro in tumi a così feri Sembianti si trasmuta, o de'serpenti Si tetra copia le germoglia interno, Che Plue, e le interere sorelle Sue stesse in odio ed in fassidio l'hauno.

« Ella prende ogni forma per eseguire « le sue crudeltà : la sua fronte è cinta « di orride serpi, e nel suo volto « scorgesi dipinta l' atrocità del suo « animo. » — Virg. En. l. 7, v. 324, 341, 405, 415, 445 e 476. — Ibid. l. 10, v. 41. — Vedi Furie.

1. ALETTORE, uno de' capi degli Ar-

givi all' assedio di Tebe.

2. — Principe di Sparta, la cui figliuola fu data in isposa a Megamene figlio di Menelao. — Odiss. 1. 4.

3. - Uno de' figliuoli di Magnete e

di Naide, re di Magnesia.

4. - Padre di Leito, Argonauto. 5. - Figliuolo di Epeo, re dell'Elide.

Temendo il potere di Pelope si associò al trono Forbace, di cui sposò da figliuola Diogenea, e n'ebbe Amarinceo. — Millin.

6. — Figliuolo di Anassagora, contemporaneo d'Adrasto re d'Argo, fu padre dell'indovino Ifi, che fu consultato da Polinice intorno i mezzi ch'egli poteva usare per indurre Erifile a dichiarargli il luogo ov'erasi nascosto il suo sposo Anfiarao per non gire alla guerra di Tebe. — Apollod. 1. 3, c. 11.

- Paus. 1. 2, c. 18.

ALETTORIA (PIETRA), pietra che formasi nello stomaco de gaffi. Gli antichi le attribuivano di grandi proprietà. Quelli che la portavano erano coraggiosi e forti, e per mezzo di questa pietra Milone di Crotona usciva sempre vittorioso dalle battaglie. Supponevasi anche che avesse la virtà di arricchire, ed era rignardata qual filtro che aveva la facoltà di moderare fa sete.

Alettorit, giuochi celebrati in Atene ed in Pergamo, in memoria di Temistocle, il quale partendo per andar a fare guerra n' Persiani, si servi di due galli che battevansi, onde animare i anoi soldati. — Rad. Alector, gallo.

ALETTOROMANZIA, specie di divinazione che facevasi col mezzo di un gallo. Segnavasi per terra un cerchio, che dividevasi in ventiquattro caselle. Scrivevasi in ciascuna una lettera dell'alfabeto, e sopra ciascuna lettera si poneva una grana di frumento: ciò fatto ponevasi un gallo in mezzo al cerchio s si osservava quali grane ei mangiava, e quali erano le lettere delle caselle in cui erano state poste le grane. Con tali lettere componevasi una parola, e se ne traevano de' pronostici. Egli fu con quest' arte, che i sofisti Libano e Jamblico cercarono e credettero avere trovato quale sarebbe stato il successore dell'imperatore Valente; imperocchè avendo il gallo mangiato le grane che erano su le lettere t, h, e, o, d, essi non ebbero più alcun dubbio che il successore non dovesse essere Teodoro; ma fu Teodosio, soprannominato il Grande.

ALETTRIONE, giovine favorito di Marte, e confidente de' suoi amori con Venere. Luciano narra che questo Dio lo aveva incaricato di vegliare alla porta del palazzo di quella Dea, per non essere sorpresi dal Sole, Nondimeno Alettrione s'addormento, e gli amanti furono veduti dal Dio della luce, il quale li denunzio a Vulcano. Questi li avviluppo in una rete, e li mostrò a tutti gli Dei. Marte, irritato della negligenza del suo confidente, lo trasformo in uccello del suo nome, vale a dire in gallo, che serba ancora la cresta del suo elmo. Epperò , quest uccello , rammentandosi il suo fallo, non tralascia più di aununziare ognidi col suo canto il ritorno

del sole.

ALEUROMANTIDE, soprannome d'Apollo, come presiedente all'arte d'indovinare in generale, ed in particolare a quella per mezzo della farina.

ALEUROMANZIA, arte d'indovinare per mezzo della farina. — Rad. Alcuron,

farina.

ALEUZIA, o ALESIA, soprannome di Venere, da un fiume su le sponde del quele le fu innalzato un tempio dagli abitanti di Colofone.

ALEXANDRI ARE, monumenti innalzati su le sponde del Tanai, per dinotare i limiti che pose Alessandro alle sue vittorie.

ALEZIA, verità, Dea della quale Lu-

ciano pone il tempio nella città del Sonno: allusione alla verità de' sogni.

ALFA (Mitol. Affr.), gran sacer-dote de' Negri maomettani del Senegal.

ALFACHI ( Mit. Maom. ), dottori della legge, in gran credito presso i Turchi che li rispettano come persone sacre. Sono soggetti alla giurisdizione del Mufti,

dal quale dipendono.

ALFADER (Mil. Scand.), il più antico degli Dei nella teogonia scandinava. L' Edda gli dà dodici nomi: 1.º A'fa-L' Edda gli dà dodici nomi: 1.º A'fader ( padre di tutto ); 2.º Herion ( il signore o piuttosto il guerriero); 3.º Nihar ( l' accigliato ); 4.º Nikuder ( il dio del mare o il Proteo); 5.º Fiolner ( quello che sa molto ); 6.º Ome ( il fragoroso ); 7.º Biftid ( l' aquila ); 8.º Vidrer ( il magnifico ); 9.º Svider ( l' incendiario ); 11.º Oske ( quello che sceglie i morti ); 12.º Falker ( l' avventuroso ); Alfar è quello che l' Edda usa più di frequente.

usa più di frequente.
ALFAGUINI (Mit. Maom.), sorta di sacerdoti Mauri che, dopo l'espulsione di questa nazione, rimasero nascosti nella Spagna, e contro i quali incrudelivano spezialmente gl'inquisitori.

ALFAR (Mil. Scand.), genj. I buoni portano il nome di Lios o Luminoso. La loro dimora è Alfheim, soggiorno celeste del dio Frey. I malefici chiamansi Dock o Neri.

I. ALFEA, ALFIASSIA, O ALFIONIA, soprannome di Diana, sotto il quale era particolarmente onorata a Letrine, città dell'. Elide nel Peloponneso, in oggi detto Morea. Questa Dea vi aveva un tempio ed una statua che esisteva ancora a'tempi di Pausania. Narra questo antore che Alfeo, innamoratosi di Diana, e vedendo che nè con preghiere, ne con alcun altro mezzo poteva in-durla a sposarlo, determino di rapirla. Diana, accortasi del suo intento, si ritirò a Letrine; ma Alfeo ve la segui, e per corteggiarla soleva assistere ai passatempi ch'ella dava ogni sera alle sue Ninfe. Dicesi però che Diana per mandare fallito l'intento del suo amatore, che. stava per usarle: violenza, immagino di lordarsi il volto di fango, facendo fare lo stesso anche alle sue compagne; di maniera che Alfeo, essendo entrato nell' adunanza e non potendo distinguere la Dea, se ne ritornò senza intraprendere ciò che avea divisato; eppero dopo quest' avventura Diana fu soprannominata Alfeja o Alfea dagli sbitanti di Letnine. Paus. 1.6, c. 22. 2. - E anche un soprannome della Ninfa Aretusa. - Ovid. Met. 1. 5.

v. 487.

ALFEIM ( Alfheim ) ( Mit. Seandin. ), città celeste ove soggiornano dei genj luminosi più risplendenti del Sole; mentreche i geni neri, più neri della pece, abitano sotto la terra, e sono molto di-versi degli altri per la loro figura come per le loro azioni.

ALFENORE, uno de' figliuoli di Niobe e di Anfione, ucciso da Apollo e da Diana nel momento che sforzavasi a sollevare da terra i suoi fratelli Fedimo

e Tantalo. - Met. 6.
ALFEO, cacciatore di professione, avendo inseguito per lungo tempo Aretusa una delle ninte di Diana, fu cangiato da questa Dea in fiume, ed Aretusa in fontana. Ma non potendo di-menticare il suo affetto mescolò le sue acque con quelle della fontana Aretusa.

Vedi questo nome.

L'Alfeo è fiume del Peloponneso che sorge in Arcadia sui confini della Laconia, e che dopo avere attraversato l' Elide, in oggi Morea, si getta nella Acaja, e di la nel mare. Non solo i poeti, ma i più gravi autori pretendono ch' esso attraversi il mare senza mescolare le sue acque con queste, che va a raggiungere la fontana di Aretusa nell'isola d'Ortigia, e che vi si mostra unitamente alle acque di quella fontana, il che è incredibile.

\* Comunque siasi, Mosco, Nonnio, Virgilio, Ovidio, Lucano, Stazio, Silio Italico, Claudiano, e molt altri poeti hanno adottato questa favola; e Plinio, Pomponio Meta, Ammiano Marcellino, Strabone, Nicanore di Samo, Melanto, hanno accreditato la singolare opinione alla quale die luogo questa favola. — Mosch. Idyll. — Nonn. lib. 37. — En. l. 3. — Ovid. Met. l. 5, fav. 10. — Id. Amor. l. 3, Eleg. 6. — Lucan. Phars. l. 3. — Staz. Tebaid. l. 1. e. 4. — Id. Sylvar. l. 1, Sylv. 2 e 3. - Sil. Ital. t. 3. - Claud. de bell. Getic. etc. - Plin. l. 2, c. 103. — Pomp. Mel. l. 2, cap. 7. — Amm. Marc. lib. 15. — Strab. l. 6. — Paus. l. 5, c. 7; l. 6, e. 21. - Nican. Sam., de Flumin. lib. 5. - Melanth. de sacrific. l. 2.

ALFESIBEA, figlia del fiume Fegeo o Flegeo, sposò Alemeone figliaclo di Anfiarao, il quale dopo avere ucciso sua madre erasi rifuggito alla Corte di Fegeo, ove su purificato di quell'omi-cidio da questo principe, nel siame del suo nome: Ella ebbe, tra gli altri doni nuziali, la samosa collana che Polinice

avea data ad Erifile, sposa di Anfiarao, I per indurla a tradire suo marito. Alcmeone, agitato all'ombra di sua madre che inseguivalo senza posa, abbandonò sua moglie per ordine dell' oracolo di Delfo, e andò a stabilirsi su le sponde dell'Acheloo. Egli sposò qualche tempo dopo Calliroe, figlia di questo fiume, dalla quale ebbe due figli. La sua nuova sposa, avendo avuto invidia della collana ch'egli aveva data ad Alfesibea, l' obbligò ad andarla a richiedere. Egli ritorno, quindi da Fegeo, ma per sua sciagara; imperocchè Temeno e Assione ; entrambi fratelli di Alfesibea , lo fecero perire negli agguati che gli tesero, per punirlo di avere abbandonato la loro sorella. - Paus. 1. 8, c. 24. - Igin. fav. 244. - Propert. l. 1, Eleg. 15. - Vedi ACARNANO.

ALFITOMANZIA, divinazione che facevasi con della farina. Credesi che consistesse nel far mangiare a coloro dai quali volevasi trarre la confessione di un delitto incerto un pezzo di pane o di focaccia d'orzo: se l'inghiottivano senza fatica erano innocenti, altrimenti erano reputati colpevoli. - Rad. Alphi-

lon', farina d'orzo.

ALFRIDARIA ( Astrol. ). Specie di scienza per mezzo della quale si dà successivamente il governo della vita a tutt'i pianeti, governando ciascuno per un certo numero di anni.

ALGEA, figlinola di Eride o sia la Di-

ALGIAUSA (Mit. Arab.), nome che danno gli Arabi alla costellazione di Orione, della quale ne fanno una donna. Vedi ORIONE.

\* ALGIDUM, città d'Italia, vicina a Tusculo, chiamata con tal nome da algor, freddo, algidus, a, um, ge-.lato; perche l'aria ne era di una ecces-

siva freschezza.

1. ALI. Gli antichi Greci davano delle ali ad Amore, alla Vittoria e ad altre divinità che furono nel seguito rappresentate senza questo attributo, come Minerva, Diana, Venere, ecc. Sopra molti antichi monumenti, e principal-mente su quelli che furono impropriamente chiamati etruschi, queste ali non sono altro senonchè simboli della leggerezza. Per la stessa ragione, i poeti hanno dato delle ali ai serpenti di Cerere, a Pegaso, ai cavalli di Pelope, al carro di Trittolemo, alla folgore, al caduceo. Queste ali sono fisse od amovibili : nel numero di queste ultime contansi quelle di Mercurio, attaccate al suo petaso ed a' suoi talari; quelle della | Teti. - Erod. 1. 7, c. 127.

Vittoria e delle Furie sono spesso attaccate con fettucce incrocicchiate sul petto. Le ali, secondo Platone, sono un geroglifico dell' intelligenza; e le ali d'oro che dà il preteso Orfeo al primogenito di Saturno, sono a senso del Chirchero, il simbolo della sapienza dell'amma del mondo, nelle idee platoniche.

2. - Attaccate a' fianchi di un ca-

vallo. - Vedi PEGASO.

3. - Alle spalle di una figura umana. - Vedi BOREA, DEDALO, FAMA, VITTORIA, NEMESI. 4. – Su la testa, ai taloni. – Vedi

MERCURIO, PERSEO, CALAI.

1. ALI, fiume di Paflagonia, nella Cappadocia, regione dell'Asia / minore, su le sponde del quale Creso ricevette l'oracolo che lo inganno. - Strab. 9. - Cic. de Div. 2, c. 36. - Ptol. 1. 5,

2. - Trojano neciso da Turno. -Eneid. l. 9, v. 765. - Stat. Theb. l. 2,

3. - Nativo di Cizica, ucciso da Polluce in un combattimento notturno.

- Val. Flace. 3.

1. Ali ( Mit. Maom. ), cugino e genero di Maometto; fu fondatore di una delle principali sette del Maomettismo, chiamata Chia, e adottata dai Persiani. Dopo la morte di Maometto, Ali che pretendeva succedergli, ebbe per rivale Abubekre, socero del Profeta. I due concorrenti si fecero una sanguinosa guerra, e diedero un significato differente a molti passi del Corano. Di qui sono nate le due principali sette del Maomettismo: Chia, che è quella de' Persiani, e della quale è autore Ali; Sunni, che è quella dei Turchi, e che ha Abubekre per capo.
2. — Uno dei nomi sotto i quali pre-

tendono i Drusi che il loro Achem o Hachem, che hanno divinizzato, siasi incarnato per la prima volta in una città dell' India che essi chiamano Sekin.

1. Alia, nome sotto il quale, secondo i Drusi, si è opérata la terza incarna-zione del loro Achem, nel Semene.

2. - Una delle Nereidi. - Rad. Hals,

il mare. - Apollon.

3. - Sorella delle Telchine amata da Nettuno , il quale ebbe da lei sei figliuoli ed una figlia per nome Rodi. -Diod. Sicul.

1. ALIACMONE, figliuolo di Palestino figlio di Nefene re di Tracia. - Vedi

PALESTINA.

2. - Fiume, figlio dell' Oceano e di

\* ALTARTE, città della Grecia nella Beoria, vicina a Coronea; fu fondata da Aliarto, fratello di Corono, entrambi figlinoli di Tersandro e nipoti di Sisifo. Pandione figlinolo di Cecrope secondo, c Lisandro generale de' Lacedemoni avevano la loro tomba in questa città. -

Paus. 1. 9, c. 32, 33 e 34. — Strab. 1. 9. — Corn. Nep. in Lys.

ALIARTO, figlio di Tersandro e nipote di Sisifo, fondatore di Aliarte nella Beozia. Egli era stato adottato da Atamante, fratello di Sisifo. - Paus.

L 9, c. 32.

ALIATTE, re di Lidia, padre di Creso, succedette nel trono a Sadiatte, e mosse guerra a' Medi ed a Ciassare nipote di Dejoce. Scacciò i Cimmerj dall' Asia, e se' molte conquiste. Regnò cinquantacinque anni, e fu il secondo principe della sua casa che mandò offerte al tempio di Delfo pel ricupera-unento della sua salute. Egli mandò, tra le altre cose, una gran coppa cesel-lata, che era un capo lavoro di Glauco di Chio. — Ad Aliatte succedette Creso suo figlio. — Erod. L. 1, c. 16 e 26. - Strab. 1. 13.

Questo principe sali al trono di Lidia circa sei secoli prima di quello di Augusto, secondo il dotto Freret, o l'anno 614 avanti G. C. - Mem. de l'Acad. des Inser. et Bell. Lettr. t. 19 e 21.

ALIBE, città della Paflagonia, i cui abitanti chiamati Alizoni andarono in soccorso de' Trojani. - Iliad. l. 2

\* ALICARNASSO, capitale della Caria, regione dell'Asia minore. Fu fabbricata da una colonia di Dorj. In questa città vedevasi il magnifico sepolero di Mausolo, dal quale trassero il loro nome i Mausolei. - Strab. l. 8. - Pomp. Mel. l. 1, c. 16. - Ptolem. l. 5, c. 2. - Justin. l. 2, c. 12.

ALICMIO, soprannome di Mercurio, dalla città d'Alicme, ove fu adorato.
ALICO, figliuolo di Scirone, ajutò Castore e Polluce a liberare la loro sorella Elena, rapita dagli Ateniesi. Egli diede il suo nome ad un luogo della Megaride ove fu sepolto. *Ereo* natra che fu ucciso da l'eseo rapitore di Elena; ma Plutarco osserva che Teseo non era certamente ad Afidna, ove Elena erasi ritirata con Etra, madre di Teseo, allorché la città fu presa-

ALICON (Mit. Maom.), il settimo cielo, soggiorno de' beati, ove, secondo Mao-metto, l' Angelo Azraele porta le anime

ALIE, feste d' Apollo o del Sole, stabilite in Atene. - Rad. Helios, Sole. ai piedi, o Mercurio.

Altri dicono che si celebrassero in Rodi, i cui abitanti dicevano essere discesi da questo Dio, e pigliavano il nome di Eliadi. Ammettevansi a questi giuochi i giovanetti, e la ricompensa del vincitore era una corona di pioppo. - Ant. Expl. t. 2.

ALIETO, specie d'aquila marina, nella quale finge Ovidio che fosse trasformato

Niso. - Met. 3.

ALIFEREA, soprannome che ricevette Minerva da Alifera, città dell'Arcadia, ov' ella aveva una statua d'avorio ed un tempio; quegli abitanti pretendevano ch' ella fosse nata e fosse stata allevata presso loro.

ALIFERO, figliuolo di Licaone, fondatore d'Alifera, città dell'Arcadia. -

ALIFRONE, padre di Deucalione, che

egli ebbe dalla ninfa Jofossa.

ALIGENA, nata dal mare, soprannome di Venere uscita dal seno del mare. 1. ALIGERO ARCADE, l'arcade alato,

o Mercurio. - Vedi ARCADE.

2. - Soprannome di Cupidine. ALILAT (Mit. Arab.), nome sotto il quale adoravasi dagli Arabi la Natura, che veniva da essi rappresentata colla luna crescente. Alcuni autori sono di opinione che gli Arabi Maomettani abbiano pigliato la mezza luna, che pongono su la sommità delle loro torri, dall' antica religione degli Arabi che adoravano la luna, e non dalla fuga di Maometto dalla Mecca a Medina, pal tempo della luna pueva Diona de nel tempo della luna nuova. Diana e Venere ricevevano anch' esse questo epiteto dai Feniej, dagli Arabi e dai Cappadocj; la prima come la luna, e la seconda come la stella della sera.

ALIMEDE, che ha cura del mare, che ama il mare, Nereide. — Rad.

Medos, cura.

ALIMONE, padre di Creta, il cui nome fu dato all'isola così chiamata e detta in oggi Candia, nel mare Mediterraneo.

I. ALIO, capitano trojano, ucciso da Turno. — Eneid. 9, v. 767.

2. — Guerriero Licio, immolato da

Ulisse. - Iliad. 1. 5.

3. - Figliuolo di Alcinoo, re dei Feaci, abile danzatore, la cui agilità e bella grazia furono ammirate da Ulisse. - Odiss. 1. 8.

ALIO DIE, espressione della quale servivansi gli Auguri allorche non trovavano felici gli auspici, e che li tra-

sferivano ad altro giorno.
ALIOPE, madre delle Telchine. —

Vedi TELCHINE.

ALIPEDE (Dio), il Dio che ha le ali

AMBROB, madre d' Iside, ch'ella ebbe l da Nettuno.

ALIRUMNE, nome delle fate presso i Goti.

Akisio, soprannome di Giove e di Bacco; l'uno preso da una montagua di Greta, e l'altro perche scaccia le cure. - Rad. Lyo, liberare.
ALISSA, fontana d'Arcadia che aveva

la proprietà di guarire le morsicature de' cani arrabbiati. - Rad. a priv., lyssa,

rabbia .- Paus. 8, c. 19.

ALISSOTOE, o ALISSIROE, Ninfa, madre d'Esaco, ch'ella ebbe da Priamo dal quale fu amata. - Metam. 11, P. 763.

ALISTRA. Nettuno ebbe da lei un fi-

glio chiamato Ogigo.

ALITARCHE, sacerdote di Antiochia nella Siria, che ne' giuochi stabiliti in onore degli Dei presiedeva agli officiali, i quali portavano delle verghe per allontanare la folla e mantenere l'ordine. Era pure il nome di un presidente de' giuochi Olimpici. Van-dale prova, contro il Lefebvre e Prideaux, che quest' officio era diverso di quello di Ellenodice, ma poteva essere supplito da quest' ultimo. Gli Alitarchi erano i capi de' Mastigofori ( Vedi questa parola ). Questi officiali erano rispettati come lo stesso Giove, e portavano delle corone arricchite di diamanti , degli scettri d'avorio, de' calzari di porpora, ecc.

ALITEJA, verità, nome che davano Valentiniani ad uno de loro Eoni. (Vedi EONE). - Rad. Alethes, verace.

ALITERIO, soprannome dato a Giove, siccome quello d'ALITERIA a Cerere, perché, in un tempo di carestia avevano impedito ai mugnai di robare la farina.

- Rad. Aleo, macinare.

1. ALITERSE, figliuolo di Mastore, celebre vecchio che sorpassava tutti quelli de' suoi tempi nella cognizione del passato, del presente e del futuro. È desso che predisse ai Proci o amanti di Penelope il ritorno di Ulisse, e la loro morte che doveva esserne conseguenza. - Odiss. 1. 2, v. 157; l. 17, v. 68; e l. 24; v. 450. 2. — Uno de' figlinoli di Anceo, che

egli ebbe da Samia, figlia dello Sca-

mandro.

ALITE, uccelli de quali consultavasi dai Romani il volo, conre l'aquila, l'a-voltojo, ecc. — Vedi Oscine, Paepeti.

ALITA ( Mit. Arab. ), divinità araba, la stessa che Venere celeste. — Erod.

l. 1, c. 109; l. 3, c. 456.

\* Anizoni, popoli della Paflagonia, chiamati con tal nome perchè erano l'altro intende di significare. Chiamansi

oircondati, da tutte parti, dal mare. -Etim. hals, halos, mare; zone, cintura. Altri derivano il loro nome da alazones, vani; perche andavano superbi delle loro ricchezze. - Noël, Dict. Etym. - Andarono in soccorso de' Trojani assediati dai Greci. - Iliad.

ALLACAPI ( Mit. Maom. ), moscheel che servono, im Persia, di asilo ai col-

pevoli. - Vedi ALLADE.

ALLAD ( Mit. Scand. ), druide e pro-

feta che abita in una caverna.

ALLADE ( Mit. Maom. ), moschee e cortili che le circondano e che servono d'asilo a' colpevoli ed anche a' debitori, presso i Mogolesi. Questi ricoveri sono talmente rispettati, che lo stesso imperatore, non ha il potere di farvi levare un colpevole che siavi rifuggito. - Vedi ALLACAPI.

ALLADO, re de! Latini, soprannominató il Sacrilego a motivo delle sue empietà. Dicesi che contraffaceva il tuono con macchine di sua invenzione, e che peri fulminato dal cielo, circa l'anno 885 aventi G. C. — Vedi Salmoneo.

ALLAH ( Mit. Maom. ), appo i Maomettani è il nome di Dio ripetuto due volte. Essi l'hanno continuamente in bocca, e se ne servono incontrandosi e separandosi. Tutte le loro preghiere cominciano e finiscono con questa parola. La ripetano più volte di seguito, ed è

il loro gran grido di guerra. Allat ( Mit. Arab. ), idolo degli Arabi pria di Maometto. Gli abitanti di Tage, che adoravanto, erano talmente attaccati al suo culto, che chiesero al loro vincitore, come una delle condizioni della pace, di lasciarlo stare per tre anni ancora. Dietro suo rifiuto, essi si limitarono ad un mese di dilazione ma Maometto vi si rifiutò positivamente, e lo fe' distruggere nell' anno nono dell'egira. Gli abitanti deplorarono vivamente la perdita della loro divinità. Pare sia la stessa che la seguente.

ALLATH (Mit. Arab.), una delle tre figliuole del Dio supremo, secondo l'antica teologia araba. Le due altre chiamansi Menach e Aluzza. - Mem.

de l' Acad. des Inser. t. 16.

\* Alleanza ( Iconol. ). Due giovani donne in abito guerriero, che abbrac-ciansi calpestando una volpe, simbolo della furberia. Una ha sul capo una cornacchia, l'altra un airone, uccelli nemici della volpe.

\* I ALLEGORIA. Un sentimento che altro dice col suono reale delle parole,

allegoriche o simboliche le divinità che l'altri Dei radunati in Atene, e per giunon hanno una storia nota nell'antica dizio di questi fu assolto il Dio della mitologia, e sono state immaginate soltanto per caratterizzare in qualche modo certe idee astratte, come la virtu, il vizio, le passioni, ecc.

2. — (Iconol.). Si riconosce agevol-

mente dal velo crespo nel quale è inwolts. E su bel detto quello che l'Al-legoria abita in un palazzo diafano.

1. ALLEGREZZA (Iconol.). Una gio-

vane Ninfa, vestita di bianco, col sor-riso su le labbra, esprimente la gioja, che corre lievemente sovra le praterie calpestandone i fiori e la verdura, tal è l'emblema dell' Allegrezza. La sua testa è coronata di fiori: con una mano ella spargo delle rose, e coll'altra tiene un tirso circondato di foglie di vite, ed una fascia su la quale è scritto HILARITAS. \* 2. - PUBBLICA ( Iconol. ). In una medaglia di Comodo, d'argento, è una Dea vestita di lungo, con la destra appoggiata sopra una palma, e nella sinistra tiene un corno di devizia. In altre medaglie d'Adriano, di bronzo e d'argento, vedesi pure la stessa figura ma con due figurette di più dai lati. Il

frondi e di ghirlande: l'altra col corno medesimo da una mano, e con un ramo di palma nell'altra che le passa sopra al capo. - A. Caro, Lett. famil. erud. Nel salone della Pace a Versailles, Lebrun l' ha rappresentata sotto la figura di una giovane Baccante che con una mano suona le castagnette, e col-

l'altra tiene un cembalo; vicino a lei

Pierio ne cita due, una di Faustina,

con l'iscrizione HILARITAS, al pari

delle altre, e con una figura, che nella

sinistra tiene un corno di dovizia, e

nella destra un tirso vestito tutto di

evvi Amore che suona un antico cembalo. - Vedi GIOJA.

\* ALLIA, in oggi Aja, picciol fiume d' Italia, che sorge da' monti Crustumirj e si getta nel Tevere. Questo fiume è famoso per la sconfitta de' Romani, battuti dai Galli sotto la condotta di Brenno, su le sue sponde. - Tit. Liv. l. 1, c. 37 e 58. - Virg. Æn. l. 7, v. 712. — Cic. ad Attic. l. 1, Ep. 4. — Sveton. in Vitell. \*\* ALLIBOZIO, figliuolo di Nettuno,

essendo innamorato di Alcippe figlia del Dio Marte, e non potendola rendere sensibile, colse un istante in cui ella era sola, e le fe' violenza. Irritato Marte dell' oltraggio fatto a sun figlia, insegui Allirozio e lo uccise. Nettuno, dispe-

guerra. Il luogo in cui fu pronunziato questo giudizio prese il nome di Arco-pago, vocabolo formato da Ares, che è il nome di Marte, e da Pagos, borgo. Questo avvenimento, si celebre nella storia greca, avvenne, secondo i marmi di Paro, sotto il regno di Cranzo, cioè 1560 anni avanti G. C. - Apollod. !. 3, c. 26. - Paus. l. 1, c. 21. - Myth.

de Banier, 1. 4. Servio narra diversamente quest' avventura; ma conviene nel dire che diè luogo all' erezione del tribunale dell' Areopago. Allirozio, secondo questo autore, per vendicare suo padre che era stato vinto da Minerva, determino di tagliare tutti gli ulivi che trovavansi ne' contorni di Atene, perche quest' albero era consacrato a quella Dea. Ma cadutagli dalle mani la scure, ne ri-mase ferito e mori tantosto. Nettuno, che detestava Marte, lo accusò della morte di suo figlio; ma questi difese

ad una voce. - Servius, in 1. 1. Georg. - Virg. v. 18.

ALLIXENTROS, nome di Paride (Alessandro ), sui monumenti degli Etrusci. \* ALLOBROGI, popoli potenti e belli-

così bene, la sua causa che fu assolto

cosi, che abitavano il paese della Gallia Transalpina o Narbonnese, cioè una parte della Savoja, il paese di Gex, il Delfinato ed il Vivarese. Sono conosciuti per le guerre che sostennero contro i Romani, e per la congiura di Catilina, nella quale avevano avuto parte - Strab. 1. 4. - Pomp. Mela, l. 2, c. 5. -Cic. in 3. Catil. — Id. de Divinat. l. i, c. 12. — Plia. l. 3, c. 4, e l. 7, c. 49. — Tit. Liv. l. 21, c. 31. — Ptolem. l. 2, c. 10.

ALLOCUZIONE, adlocutio (Iconol.); arringa o discorso di un imperatore romano a' suoi soldati. E rappresentata nelle medaglie con un imperatore in piedi, sopra un palco, che rivolge la parola alle legioni, le quali sembrano in armi con le aquile, le insegne, ecc. ALLODOLA, Scilla, figlia di Niso,

cangiata in questo uccello. - Met. l. 8.

ALLOPROSALLOS, incostante. Omero dà questo soprannome a Marte; come ad un Dio che favorisce ora un' armata, ora un' altra. È lo stesso che il Mars communis de' Latini.

ALLORO, quello tra tutti gli alberi che fu in maggior onore presso i Greci e presso i Romani. Esso era consacrato rato per le perdita di suo figlio, citò ad Apolline, dopo la sua avventura con Marte in giudizio alla presenza degli Dafne trasformata in quest'albero. -ad Apolline, dopo la sua avventura con Vedi DAFNE. — Apollo vedendo tra-sformata in alloro la ninfa ch'egli in-seguiva — Vano riportato qualche vittoria: e però Plinio chiama l'alloro il portinajo dei Cesari, il fedel custode de'loro palazzi.

Gli parla, e dice: Arbore eccelso e degno , Dappei che sposa io t'ho bramata invano, Tu satai l'arbor mio , la mia cetra , Tu la chioma ornerai, tu la faretra.

Tu cingerai l'invitto capo intorno Ai sommi; trionfanti Imperatori, In quel festivo e glorioso giorno, Che i meriti mostrera de' vincitori, E 'l Tarpeo vedra superbo e adorno Le ricche pompe e trionfali onori-Le porte auguste ornerai di ghirlande, Avendo incontro l'onorate ghiande.

Le bionde giovenil mie lunghe chiome, Non mai da ferro o man tronche o scorciate, Delle tue frondi e del tuo laureo nome Andran mai compte altieramente ornate,

Ovid. Met. 1 . v. 557.

Ma un' altra ragione più verisimile, per la quale era creduto consacrato ad Apollo, si è che avevasi persuasione che coloro i quali dormivano sopra rami di quest' albero, ricevessero dei vapori che ponevanli in istato di profetizzare. Quelli che andavano a consultare l' oracolo di Delfo coronavansi di alloro nel ritorno, se avevano ricevuto dal Dio una risposta favorevole. Così in Sofocle Edipo, vedendo a ritornar Oreste da Delfo col capo ornato di una corona di alloro, conghiettura ch' ei rechi una buona nuova. Gli antichi annunziavano le cose future dal rumore che faceva l'alloro abbruciando, il che era un buono augurio. Ma egualmente se abbruciava senza alcuno scoppio era un segno di mal augurio. Ponevasi sulla porta dei malati dei rami di alloro, come per rendersi favorevole Apollo, Dio della medicina. La corona d'alloro davasi agli ottimi poeti, come favoriti di Apollo, e a quest' onore parteciparono anche i quattro gran luminari dell' italiana poesia Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso. Dicesi che su la cupola del mausoleo di Virgilio, presso Pozzuolo, son nati degli allori che sembrano coronare l'edificio, e benchè ne siano stati tagliati due fino alla radice, che erano i più grandi di tutti, rinascono e mandano frondi d'ogni lato, come se la natura avesse voluto celebrare essa medesima la gloria di questo gran poeta. La corona di alloro era peculiare ai giuochi pizi, a cagione di Apollo, al quale erano questi giuochi consacrati. Insomma coronavansi di alloro i vittoriosi, e se ne piantavano de' rami su la porta del palazzo degli imperatori il primo giorno dell'anno, e in altri tempi allorche ave-

Un alloro colpito da un fulmine era ri-

guardato come un prodigio.

L'alloro era pure consacrato a Diana ed a Bacco. Anche i sacerdoti di Giunone e di Ercole coronavansi di alloro. - Un cammeo del Gemmarum Thesauros di Ebermayer, offre Didone coronata d'alloro. - La maggior parte delle medaglie degli imperatori romani li rappresentano con la corona d'alloro sul capo. In alcune medaglie del Basso-Impero, molte imperatrici ne sono ornate. - Giulio Cesare aveva ottenuto dal senato la permissione di portar sempre una corona d'alloro per nascondere la nudità della sua fronte; anche il gran Pompeo poteva mostrarsi coronato di alloro ne' giuochi del circo e sul teatro. - Su le medaglie un ramo d'alloro nelle mani di un imperatore, dinota le sue vittorie, le sue conquiste ed il suo trionfo. - Servius, in l. 2, En. v. 513; l. 1, v. 91 e 360; l. 6, v. 83; l. 8, v. 12; el. 12, v. 524. Plin. l. 15, c. 30

ALLSWIDUR e ARWAKUR (M. Scand.),

cavalli del carro del Sole.

1. ALMA, epiteto di Cerere, che significa Madre nutrice, che comunica la fecondità a tutt'i germi ed a tutti gli esseri.

2. - Epiteto di Venere che, sotto questo soprannome, aveva un altare nel

12.º quartiere di Roma.

Almeno, figlio di Marte, ed uno de-

gli Argonauti.

1. Almo, figliaolo di Sisifo, re di Epiro o Corinto, regnò sopra un pic-colo cantone dell' Orcomenia, pria che Orcomeno, figliuolo di Minia, desse il suo nome a questa parte della Beozia, che non vuolsi confondere con un altro cantone dell' Arcadia "che portava lo stesso nome. - Pausan. l. 9, c. 16.

\* 2. - In oggi il rio d' Appio, è il nome di un ruscello nel territorio di Roma che attraversava la via Appia, e nel quale purificavansi le persone e le cose consacrate a Cibele od alla buona Dea. Questo ruscello è assai celebre presso i poeti. - Ovid. de Fast. 1. 2, v. 600; 1. 4, v. 537. - Id. Met. l. 14, v. 329. - Val. Flace. 1. 8, v. 239. Stat. Sylv. 1. 5, Sylv. 1, v. 223. -Sil. Ital. 1. 8, v. 265. - Mart. 1. 3, epigr. 47. — Prudent. in Hist. 5. Ro-mani. — Vedi LARA.

3. - Padre di Crisa. - Vedi FLE-

4. - Soprannome di Giove , come nutritore d' ogni cosach e atrond : 5. - Padre di Crisogena, dalla quale

Nettuno ebbe Minia.

Almoganensi, nome che davano gli Spagnuoli a certi popoli, i quali dal volo e dal canto degli uccelli, dall' incontro delle bestie selvagge, e da molte altre consimili cose pindovinavano ap-puntino tutto che doveva accadere a qualcuno di bene o di male. Essi conservano con molta cura fra essi certi lipri che trattano di questa scienza, nei quali trovano delle regole per ogni sorta di pronostici e di predizioni. Gl' indovini sono divisi in due classì, l'uno dei capi o maestri, e l' altra de' discepoli od aspiranti. Si attribuisce loro eziandio un' altra sorte di cognizione, quella cioè di indicare non solo da dove sono passati de cavalli od altre bestie da soma, ma altresi la via che avranno tenuto uno o più uomini, a segno di specificare la natura o la forma del terreno pel quale avranno fatto la loro strada, se è una terra dura o molle, coperta di sabbia o d'erbe; se è una grande strada selciata od arenosa , o qualche rimoto sentiero ; se sono passati tra rupi, di maniera che potevano dire con precisione il numero de' passeggieri, e al bisogno seguirli alle orme. Lorenzo Valla dal quale sono tratte queste maravigliose particolarità, ha trascurato d'informarci in quale provincia della Spagna, ed in qual tempo vivessero questi indovini. - Vedi ADELITI.

AL-MON-AGT, osservazione di tutte le lune (Mit. Scand.). Bastone quadrangolare sul quale i popoli del Nord. segnavano il corso della luna, oggetto per essi di un culto particolare. Alcuni autori ne derivano il nostro vocabolo Almanacco. - Mitol. de' Popoli del

Nord , 1794.

1. ALMONE, lo stesso che ALMO, 2. Dio di un piccolo fiume di questo nome, nel territorio di Roma, e padre della ninfa Lara. Nelle sue acque purificavansi quelli che volevano sacrificare a Cibele. Ogni anno, alli 6 delle calende d'aprile, i Romani lavavano nelle sue acque il simulacro della Dea. In questa festa si portavano indosso le più belle gioje, si adoperava il più bel vasellame, e vi regnava una sfrenata licenza. -Met. l. 14.

2. - Guerriero latino, figlinolo di Tirro, ucciso dai Trojani. - Eneid.

1. ALMOPE, uno de' giganti che dichiararono guerra a Giove. Tucid. 2. I tezza, e crescevano ciascun anno di un Vol. I.

Figlinolo di Nettuno e d' Elle, figlia di Atamante.

AL-MOSHTARI. Gli Arabi adoravano sotto questo nome il pianeta che chiamasi Giove.

\* Alo, città della Grecia che mando soccorsi all' assedio di Troja. - Iliad.

\* ALOA, ALOEA, o ALOEE, nome di una delle feste che avevano istituite i popoli dell' Attica in onore di Cerere, e la celebravano tutti gli anni nel mese di dicembre. Questa parola viene dal greco Alos, che significa il luogo dove si pongono le granaglie, perché era nel decimo mese dell'anno, cioè verso il nostro mese di ottobre; che gli Ateniesi battevano il grano, e lo ponevano in tali luoghi. — Eustath. in l. 1. Iliad.

- Meurs. Grac. feriata Eleus.
ALOADE, ALOIDE, ALOEA, soprannome di Cerere. - Rad. Aloa, aja, che le era consacrata come a Dea del-

l' agricoltura. - Vedi AIREE.

ALOCO , sposa (di Giove), sopran-

nome di Temi.

ALOCRATE, figliuola d' Ercole e di Olimpusa. - Apollod. - Etim. hals, halos, mare; kratos, potere: potere marittimo.

ALOENNE. - Vedi AIREE.

1. ALOEO, o ALOO, figliuolo di Titano e della Terra. La sua sposa Ifimedia, innamoratasi di Nettuno, andava tutt' i giorni sul lido del mare ad attignere acqua nelle sue mani e versarsela sul seno. Finalmente, ella ebbe dal Dio due figliuoli, Oto ed Efialte, chiamati Aloidi, perche furono allevati da Aloeo. - Paus. l. 9, c. 19. - Apollod. l. 1, c. 16.

2/ - Figliuolo del Sole e di Circe; suo padre gli diede per eredità l'Asopia. Il di lui figliuolo Epopeo fu padre di Maratone, che die il suo nome ad un borgo dell' Attica.

Alogo irragionevole (Mit. Egiz.); nome che davano gli Egizi a Tifone, come rappresentante le passioni nemiche della ragione, mentrecche Osiride era nel mondo ciò che sono la ragione ed il pensiero nell' uomo. - Ant. Expl. t. 2.

ALOIDI, giganti formidabili chiamati da Omero il divino Oto ed il celebre Efialte, figli di Isimedia sposa del gi-gante Aloo o Aloeo, che nacquero gemelli dal commercio di Nettuno con Isimedia. Erano di si prodigiosa statura, che nell'età di nove anni contavano o cubiti di grossezza e 36 di alALO

cubito in grossezza e di due braccia in segreto, così ella fe' esporre il bambino altezza. Superbi delle loro forze, intrapresero di cacciare dal trono Giove, e per arrivarvi , misero Ossa e Pelio sopra l'Olimpo, da dove minacciando il sovrano degli Dei, ebbero l'insolenza di chiedergli Giunone e Diana. Volendo Marte opporsi alle lore imprese, lo fecero prigioniero, lo legarono con delle grosse catene e lo tennero per tredici mesi in una prigione di rame, da dove fu final-mente liberato da Mercurio. La possanza degli Dei era vana contro di si terribili nemici, per cui si dovette ricorrere all'astuzia. Diana, avendoli veduti sopra un carro, si trasformo in cerva é si slanciò tra essi. Essi vollero tirarle delle frecce, ma si ferirono scambievolmente e morirono delle loro ferite. Giove li precipitò nel Tartaro. Colà sono attaccati dorso a dorso con de' serpenti ad una colonna su la quale evvi un gufo che li tormenta continuamente co' suoi gridi, o che, secondo altri, rosica loro gli intestini. Omero dice che fu Apollo che li precipito, ciò ch' ei fece pria che le loro gote si coprissero di lanugine. — Iliad. l. 5. — Odiss. l. II. — Paus. l. 9, c. 19. — Vedi IFIMEDIA.

\* Pausania dice che gli Aloidi fab-bricarono la città d'Ascra a piè del monte Elicona, e che istituirono il culto di tre Muse solamente, che chiama-vansi in allora Melete, Mneme ed Aoede, cioè la Meditazione, la Memoria ed il Canto. Questo autore aggiugne che in appresso Pierio, Macedone, quello stesso che diè il suo nome ad una montagna della Macedonia, essendo ito in Tessaglia stabili il numero di nove Muse, e diè a totte nomi che serbano ancora oggidi. Altri dicono che questo Pierio aveva nove figlie, e che die loro gli stessi nomi coi quali chiamavansi le

Muse. - Paus. 1. 9, c. 29.

ALOMANZIA, specie di divinazione per mezzo del sale, come il sale dimenticato, la saliera rovesciata, ecc. - Rad. Als, sale.

\* ALONESA, isola del mare Egeo. - Etim. hals, halos, il mare; nesos, isola. — Noël, Dict. Etym. 1. ALOO. — Vedi ALOEO.

2. - Figlio del Sole e di Antiope, fratello di Eete. È verosimilmente lo stesso che Aloeo. - Mith. de Banier,

1. ALOPE, figliuola di Cercione re di Eleusi, era si bella che Nettuno se ne innamoro. Ella non fu insensibile all'amore di questo Dio che la rese madre. Siccome il loro commercio era stato-

in una foresta, dopo averlo avvolto in un pezzo della sua veste. Vi fu allattato da una giumenta smarrita di un armento che apparteneva a Cercione. Il pastore avendo scoperto la giumenta che andava cercando, sorpreso da questa specie di prodigio pigliò il fanciallo e lo portò nella sua capanna. Qualche tempo dopo ei lo presento a Cercione, il quale riconobbe il pezzo della veste di sua figlia. Egli interrogò i suoi servi, ed essendosi convinto che Alope era la madre di questo fanciullo, ordinò che fosse uccisa, e che si esponesse nuovamente il bambino alle fiere, il che fu eseguito. Nettuno non avendo potuto salvare dalla morte la sua amante, la cangiò in una fontana che porta il nome di lei, e mandò un'altra cavalla per allattare suo figlio. Alcuni pastori che videro questo nuovo prodigio giudicarono che quel fanciullo fosse protetto
dagli Dei e si pigliarono cura della sua
educazione. Essi gli diedero il nome di
Ippotoone, che significa allievo della
cavalla. Allorchè iu grande e seppe che
Teseo aveva ucciso Cercione suo avo, ei si presento a questo eroe facendogli conoscere i suoi parenti, e Teseo, che era pur esso creduto figlio di Nettuno, lo pose per questo riguardo sul trono di Eleusi rimasto vacante per la morte del suo patrigno. — Igin. fav. 187. — Pausan. l. 1, c. 5 e 39. 2. — Nome di una delle Arpie, alla

quale si danno per sorelle Acheloe ed

Occipete. - Igin. fav. 14. 3. - Figliuola di Attore, diede il suo nome alla città di Alope in Tessa-

4. — Città della Tessaglia, i cui abi-tanti andarono all' assedio di Troja. — Iliad. lib. 2.

ALOPECE, o ALOPI, uno dei princi-pali abitanti di Tebe. Creonte, temendo il suo carattere astuto, lo scacció da quella città. Alopece raduno de malfattori , si rifuggi sopra una montagna , e nelle sue scorrerie rapi le giovani Te-bane. Eoco come finse Ovidio questo fatto storico: — Temi mando un'im-mensa volne (Alexano) mensa volpe (Alopece), che depredo il territorio di Tebe, e alla quale bisognava dare ogni mese un fanciullo. Anfitrione, in una guerra contro i Teleboi, avendo chiesto soccorso a Creonte, questo principe vi acconsenti a condizione che si liberasse în prima da quella volpe il territorio di Tebe. — Myth. de Banier, t. 1. - Vedi LELABO. ALOPECONESO, isola chiamata con

tal nome, perche gli Ateniesi avevano della mandragola; vestivansi decente-ricevuto ordine dall'oracolo di fabbri-mente; ponevansi mollemente a giacere carvi una città, nel luogo ove trove-rebbero delle piccole volpi. — Etim. alopex, ekos, volpe; nesos; isola. — Noël, Dict. Etym.

ALOPIO, figliuolo d' Ercole e di Lao-

toe, una delle cinquanta figlic di Testio.

— Apollod. l. z., c. 35.

ALORO (Mit. Sir.), nome che danno i Caldei al loro primo re: egli era di Bubilonia, e pubblicava, dice Berosio, che Dio medesimo lo aveva fatto pastore del popolo. — Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 16.

1. ALOS, città della Tessaglia i cui abitanti andarono all' assedio di Troja.

- Iliad 1. 2.

2. - Serva di Atamante che insegno ad Ino ad arrostire il grano per impedirgli di germogliare. Secondo altri, ella scopri che questa regina faceva sec-care i grani che dovevansi seminare, e cagionava in tal modo la steritità che affliggeva il paese. Ella diede il suo nome alla città di Alos, che lo pigliò in riconoscenza. 311

ALOSIDNE, Dea del mare, la stessa che Anfitrite. - Rad. Hals, il mare.

- Odiss. l. 1.

ALOZIA, festa celebrata dagli Arcadi in onore di Minerva, e in memoria di una vittoria, nella quale fecero prigionieri moltissimi Lacedemoni. - Paus.

ALOZZA (Mit. Arab.), una delle tre figliuole del Dio supremo, secondo l'antica teologia araba. — Mem. de l'Acad. des Inscript. t. 16. - Vedi AL-UZZAV

ALRINACH, demonio nell' occidente, che dai demonografi vien fatto presie-dere alle procelle, ai terremoti, alle pioggie, grandini, ecc. È desso che sommerge le navi. Allorchè si rende visibile, appare sotto sembianze e vesti-menti femminili.

ALRUNE ( Mit. Celt. ), nome che day vano gli antichi Germani a certe figurine di legno da essi considerate come loro Dei Penati o Lari che pigliavansi cura delle case e delle persone che vi abitavano. Era una delle più antiche e delle più generali superstizioni de' Germani, e consisteva nel tenere nelle loro case delle piccole figure alte mezzo piede, od un piede, rappresentanti delle donne fattucchiere, e di rado degli uomini: credevano che queste figure avessero tanta virtu da tenere in
loro potere il destino e la fortuna degli uomini. Facevansi tali statue delle
più dure radici delle piante, massime onar loro. Allorche fu conosciuta l'arte gli uomini: credevano che queste fi-gure avessero tanta virtu da tenere in loro potere il destino e la fortuna de-

entro piccole casse; lavavansi ogni settimana con del vino e dell'acqua, ed a ciascun pasto si presentava loro da bere e da mangiare, senza di che avrebbero gettato delle grida, dicesi, come fanciulli che soffrissero la fame e la sete; finalmente, tenevansi rinchiuse in un luogo segreto, da dove non traevansi che per consultarle. Dal momento che avevano la buona avventura di avere in casa o indosso simili figure, crede-vansi felici, non temevano più alcun pericolo, e aspettavansi ogni sorta di beni, soprattutto la salute e la guari-gione delle più incurabili malattie. Ma ciò che v'ha di più ammirabile si è che facevano conoscere l'avvenire o con un moto di testa, od anche espri-mendosi in un modo intelligibilissimo ai loro felici possessori. Dicesi che que-sta superstizione degli antichi Germani sussista ancora a nostri di presso il popolo della bassa Alemagna e presso i Danesi e gli Svezzesi.
Als, tiria al servizio di Circe.

ALSA BLOT (Mit. Scand.), sacrifizio che offrivano gli antichi Islandesi agli spiriti de' fiumi e delle campagne, onde essere felici nel loro governo domestico, o rendere infelice quello di un nemico.

— Vedi DISEN. — Voyage en Islande, tradotto dal danese da Gouthier de la

Peyronie, anno X.

ALSAFAN, schiatta de Puri. (Mit. Arab.). Tribu araba, chiamata così perchè era considerata come più religiosa delle altre essendosi particolar-mente consacrata al servizio del Kaaba, cappella della Mecca che i Musulmani pretendono essere stata l'oratorio di Abramo. — Chardin.

AL-SEFATIUN ( Mit. Maom. ) , gli Attributari, setta che distingue gli at-tributi dall'essenza divina.

ALSIONE, padre di Enomao, che nella favola vien fatto figlio di Marte.

ALTA, figlinola di Catesto e madre di Anceo, uno degli Argonauti. 1. ALTARE. I Latini lo distinguevano da ara, Il primo era consacrato sola-mente agli Dei superiori (Altus), in-vece che l'ara lo era indistintamente agli Dei del cielo ed a quelli della terra.

I primi altari non furono se non sem-

dell'architettura, si costruirono in un | dri, di statue, ecc.; l'altare di pietra, " modo più solido e furono posti nei templi: ne furono fatti di pietra davorata, di marmo, di bronzo ed anche d' oro. Apollo ne aveva no in Delfo tutto composto di corni di bestie selvagge, il quale passava per una delle maraviglie del mondo. - Vedi CERA-TONE and ten opel , the desert ;

L'altare era la parte più sacra del tempio, e quella per la quale si aveva maggior rispetto. Avanti agli altari celebravansi le nozze, facevansi i trattati e proferivansi i giuramenti per renderli inviolabili. Non innalzavansi indistintamente altari elevati a tutti gli Dei; questa era una prerogativa riservata ai dodici Dei maggiori, ed a quelli che i Romani chiamavano selecti, scelti. Agli Dei terrestri ed agli eroi se ne costruivano di più bassi, che non oltrepassavano l'altezza del ginocchio. Per gli Dei infernali si scavava una fossa nella quale versavasi il sangue della vittima. - Hom. Odyss. l. 11, v. 25 e 34. -Ovid. Met. 1. 7, v. 243. - Porphyr. 

tare sui luoghi colpiti dal fulmine. Trovavansi ordinariamente degli altari sulle montagne, e ne' boschi. Ciascun particolare poteva averne nella propria casa, per sagrificare agli Dei domestici ad alle divinita protettrici della famiglia. - Vedi

TEMPLI, SACRIFIZJ. A. Gli altari fossero tondi quadrati o ovali, erano sempre rivolti, verso, l'oriente, e più bassi delle statue degli Dei poste sopra una base più eminente. Essi erano ordinariamente ornati di fiori e di frondi: per esempio quello d' Apollo, di alloro; quello d' Ercole, di pioppo; quello di Giove, di quercia; quello di Venere, di mirto, e quello di Minerva, d' ulivo. La loro altezza variava a seconda degli Dei ai quali erano consacrati : quello di Giove Olimpio era, al dire di Pausania, alto circa 25 piedi. Si soleva scolpire sull'altare il nome o l'attributo caratteristico della divinità alla quale era consacrato. Questi altari erano di diverse specie: contavasi l'altare interno o quello che trovavasi sotto il tetto di un tempio, o di qualsiasi altro edificio; l'esterno, che era esposto all' aria; l'altare d'oro o di rame, vale a dire, coperto di piastre di questi metalli; lo stazionario, cioè amovibile; il semplice, che non aveva alcun ornamento; il magnifico, incrostato di metalli e di pietre preziose, e ornato di qua- l'altare.

fatto o di una sola, o di un mucchio, o di pietre legate tra esse coll'arte del muratore; quello di terra o di piota; l'ex tempore, eretto in fretta ed in qualche non preveduta occasione; l' al-tare de sacrifici, sul quale disponevansi le vittime offerte agli Dei; quello destinato a ricordare la memoria di un beneficio o di un grande avvenimento; l'altare unto, cioè consacrato da una cerimonia regolare della quale faceva parte l'unzione; il votivo o votato a qualche Deità in considerazione di un beneficio ricevuto; il funereo o eretto sul sepolero de' morti, l' eucaristico, sul quale offrivasi il sagrificio dei cristiani; l'altare sotterraneo o eretto a qualche profondità sotto terra; l'altare proprio o che corrispondeva precisamente alla sua destinazione; l'improprio o figurativo, la cui denominazione era fondata sulla rassomiglianza o su la analogia su come gli altari astronomici o poetici ; i pricipali ; quelli di cenere ; i sanguinosi o non sanguinosi, secondo la natura delle offerte che vi si presentavano. Gli altari degli Ebrei erano bassissimi : era altresi proibito di farvi alcun gradino per timere che il sacerdote , ascendendovi , venisse a mostrarsi in un modo indecente. Quelli di pietra erano rozzi, perchè il lavoro dell' utensile gli avrebbe profanati. Ne furono eziandio fabbricati con la cenere delle vittime: tale fu quello di Giove Olimpio, di cui si è parlato. Ve n'era uno in Delo fatto, come si è detto, di corni di animali. Apollo lo aveva fabbricato in età di quattro anni, con le corna dei caprioli, uccisi da Diana sul monte Cinzio. Oltre ai sagrifizi , gli altari dovevano la loro costruzione ad altre cause, come l'intenzione di renderne più so-lenni le alleanze, più durevoli i trattati e più sacri i giuramenti.

2. - Costellazione meridionale, composta di sette stelle, e secondo altri di otto ed anche di dodoci. I poeti fingono che sia l'altare sul quale gli. Dei prestarono giuramento di fedeltà a Giove prima della guerra contro i Titani, e che questo Dio pose tra gli astri dopo la sua vittoria. Fu fabbricato dai Ciclopi che gli fecero un coperchio, a fine che non si potesse scorgere il fuoco del folgore che vi era stato acceso per ricevere questo giuramento. Altri dicono essere l'altare sul quale il centauro Chirone immolò un lupo, la cui costellazione è nel cielo, vicino a questo

ALTEA, figliuola di Testio, e di Euritemi. Sposò Enco re di Calidonia, e
ne ebbe molti figli, tra gli altri Meleagro. Avendo fatto consultare l'oracolo
sul destino di questo, le fu annunciato
che il suo neonato figlio non sarebbe vissulo se non quanto tempo bisognava per consumare il tizzone che ardeva al-lora nel suo focolare. Altea ne lo ritrasse incontanente, lo estinse e lo conservo con grande cura Il re, avendo in un sagrificio ch' ci fece agli Dei, obbliato Diana, questa Dea ne fu talmente irritata, che mando un mostruoso cinritata, che mandò un mostruoso cinghiale per dare il guasto alle campagne di Calidone. Eneo, per liberarsi di questo feroce animale, radunò tutti giovani principi del paese, e mise alla loro testa suo figlio Meleagro, il quale uccise il cinghiale e ne presentò il grugato ad Atalanta, figliuola del re d'Arcadia, che gli era promessa. Gli zii di Meleagro pretesero che questo onore fosse dovuto ad essi, e vollero rapire ad Atalanta la testa del cinchiale: rapire ad Atalanta la testa del cinghiale; ma questo giovine principe, sdegnato della loro audacia, gli uccise entrambi. Altea, disperata a cagione della morte de' suoi fratelli, obbliando di essere madre, consacrò suo figlio alle Furie, e getto nel fuoco il fatal tizzone, dalla conservazione del quale dipendeva il suo destino. Di fatti questo giovin principe senti tosto affievolire le sue forze, e finalmente perdette la vita tra mortali angoscie, allorche quel tizzone fu con-sunto. Altea non tardò guari a pentirsi della sua crudeltà, e si uccise di di-sperazione con un colpo di pugnale nel seno. - Hom. Iliad. 1. 9. - Metam. 1. 8, fav. 4. - Apollod. lib. 1, c. 19 e 20. - Pausan. l. 8, c. 45; l. 10, c. 31. . 1 . 1 .

ALTELLO, cioè, nutrito sulla terra, o nelle armi, soprannome di Romolo. ALTEMENE, figlinolo di Cisso, fon-

datore d' Argo. - Strab. to av

\* 2. - figliuolo di Crateo o Creteo, e nipote di Minosse e di Pasifae, informato da un oracolo che suo padre sarebbbe stato ucciso da uno de' suoi figliuoli, e temendo di servire egli medesimo a giustificare questa predizione, si determinò ad uscire dall' isola di Creta, ove Creteo regnava pacificamente, e si ritiro nell'isola di Rodi. Alcun tempo dopo, suo padre avendo perduto gli altri figli fe' equipaggiare una nave per andarlo a cercare. Gli abitanti del-l'isola di Rodi vedendolo sul loro suolo e credendo che fosse un nemico pigliaron le armi onde impedirgli di penetrar e la terra si apri per inghiottirlo. —
Apollod. l. 3, c. 3. ov sa la addil b

ALTENO, cognato di Diomede, scelto per arbitro tra suo fratello e Dauno che non poteano accordarsi sulla ricompensa dovuta a Diomede pel soccorso dato a Dauno. Alteno, innamorato di Enippe figliuola di Dauno, pronunzio in favore di questo con grande svantaggio del fratello. Venere fa quella che la masse a questa decisione per che lo mosse a questa decisione per vendicarsi di Diomede che Paveva fe-

rita dinanzi a Troja.

\* ALTEPIA, nome che portò per qual-che tempo il territorio di Trezene nella Corintia, regione del Peloponneso, conosciuta oggidi sotto il nome di Morea. Essa ricevette questa denominazione da Altepo, figlinolo di Nettuno e di Leide figlia di Oro. Questo Altepo fu uno dei primi re di quel paese. Egli ebbe per successore un principe chiamato Sarone, il quale si annego inseguendo un cervo che erasi gettato nel mare. - Pausan. lib. 2, c. 30: and hades all his

ALTEPO, figliuolo di Nettuno e di Leide, diè il suo nome al paese di Trezene. - Vedi LEIDE. Alcuni mitologi lo fanno re d' Egitto, a la le

ALTER , figlinolo della Notte. ALTERCAZIONE , figliuola di Etere e

della Terra.

ALTERIGIA ( Iconol. ). Secondo il Ripa, si rappresenta con una donna giovane, cieca, col volto altiero e in atto di disprezzo, vestita di ricca tunica, con lembo sucido e lacero. Tie-ne un pavone, simbolo dell' orgoglio. E appoggiata sopra una palla, quasi fuori d'equilibrio, e in atto di precipitare. Cochin conservando queste particolarità ha sostituito all' assoluta cecità una benda che impedisce alla figura di vedere a suoi piedi.

ALTES, principe che regnò sui Lolegi nella città di Pedaso, sulle sponde del Satnione. - Iliad. lib. 21. - Vedi

ALTI, o ALTE, nome del bosco che circondava ad Olimpia il tempio di Giove. Vi si vedevano ancora a' tempi degli Antonini molti altari ed un grandissimo numero di statue erette ai vincitori de' giuochi olimpici. - Paus. 1. 5, cie i ( ).11 3 of .50

ALTIMETRIA (Iconol.), quella parte

della geometria pratica che insegna a misurare le altezze. Viene personificata con una giovane fanciulla occupata a pigliare i punti di una torre lontana , e si pongono vicino a lei gli strumenti

necessarj a quest' operazione.

ALTINO, in latino Altinum, città d' Italia, altre volte floridissima, era situata sul lido del mare sopra Venezia e vicina ad Aquilea. Ella: era: specialmente rinomata, a' tempi di Plinio, per la bellezza delle sue lane. - Plin. l. 3, c. 18. - Tacit. Hist. l. 3, c. 6. -Eutrop. 1.8, c. 5. - Mart. 1. 14, ep. 25.

ALTIO, soprannome di Giove, preso dal culto che gli si rendeva in un bosco sacro, chiamato Alti, vicino ad Olimpia. - Pausan. 5, c. 20.

ALTISPEX, o ALITISPEX, Augure che osservava il volo degli uccelli.

ALTORE, soprannome di Plutone, perchè tutto ciò che ha vita sulla terra si nutrisce della terra. - Rad. Alere, nutrire. - Rosin. An. Rom.

ALUNNA, nutrice, soprannome di

Cerere.

ALUNNO, che nutre, soprannome di Giove:

AL-UZZA ( Mit. Arab. ), idolo de-gli antichi Arabi prima di Maometto, adorato dalle tribu Koraite e Kenanahite e da parte di quella di Salim. Viene confuso con un albero chiamato spina egizia o acacia, venerato dalla tribù Ghatfau, consacrato da Dhalem, il quale lo copri con una cappella costruita in modo che entrandovi produceva un suono. Quest' idolo fu distrutto da Maometto l'anno ottavo dell' Egira.

ALVEARE. Montfaucon produce una figura della Speranza che ha vicino a se un alveare, oltre i suoi altri soliti

attributi.

ALZETE (Mit. Scand.), Dio dell'amore fraterno che rappresentavasi nell' età del-

l' adolescenza.

AL-ZOHARAH (Mit. Arab.). Gli Arabi chiamavano con tal nome il pianeta da noi detto Venere. Gli rendevano un culto religioso, ed avevano innalzato in onor suo un tempio chiamato Betth-Chomdam, nella città di Sanaa, capitale del paese di Jemen.

1. AMA, vivajo della città di Fare. Era consacrato a Mercurio con tutti i pesci che conteneva, e per questa ra-gione non vi si pescava mai. - Paus.

2. - Antica città d' Italia nella Campania lungi tre miglia da Cuma. Quegli abitanti vi avevano un sagrifizio regolato che facevasi di notte. Questa festa duraya tre giornic nack ) Altreaser age

3. - Nome di un insigne lottatore, che fu ucciso dal gigante Dan nel luogo ove fu poi fabbricata la città di Amburgo, e che, secondo Crantzio, diede il suo nome a quella città.

AMADOCO, croe iperboreo appart sotto sembianze terribili, coll' ombra di Pirro, e contribui a difendere Delfo

contro i Galli.

AMADRIADE, sorella e sposa di Ossilo, secondo Ateneo, genero otto figliuole, ma di una specie distinta da quelle dell'articolo seguente. I nomi di queste otto figliuole dinotano altrettanti alberi diversi: Caria, il noce; Balanos , la quercia o palma; Kraneion , il corniolo; Orea, il faggio; Aigeiros, il pioppo; Pielea, l'olmo; Ampelos, la vite; Siche, il fico.

AMADRIADI, ninfe il cui destino dipendeva da certi alberi coi quali esse nascevano e morivano il che le distingueva dalle Driadi. Egli era principalmente con le quercie che esse aveyano questa unione. - Rad. Hama, insieme, e dris, quercia. - Ciò nondimeno esse non ne erano assolutamente inseparabili, poiche, secondo Omero, sfuggivano per andare a fare de' sagrifici la Venere nelle grotte coi Satiri; e, secondo Seneca, abbandonavano i loro alberi per gire ad ascoltare il canto d' Orfeo. Erano riconoscenti per quelli che garantivanle dalla morte, ma punivano severamente quelli la cui sacrilega mano osava insultare gli alberi da cui esse dipendevano. -Vedi DRIADI, ERESITONE, PERIBEA.

Le Amadriadi non erano quindi immortali; ma la durata della loro vita, secondo il più moderato computo dei mitologi, estendevasi fino a 9,720 anni; calcolo favoloso, che non combina colla durata degli alberi - Met. l. 1.

AMAIMONE, uno de' quattro spiriti che dai negromanti facevansi presiedere alle quattro parti dell' universo. Esso presiedeva al Settentrione. — Mem. de

l'Acad. des Inscr. t. 2.

7. AMALTEA, figlinola di Melisso, re di Creta, piglio cara dell' infanzia di Giove, nutrendolo di mele e di latte in un antro del monte Ditteo. Altri dicono che questa Amaltea era una capra; che le figliuole di Melisso nutrivano Giove col suo latte, e che questo Dio in riconoscenza la pose fra gli astri coi suoi due capretti, e diede alle due fi-gliuole di Melisso uno de' corni della capra Amaltea, assicurandole che porgerebbe loro in abbondanza tutto ciò che potessero desiderare. - Qvid. fust. l. 5, 1 v. 113. - Diodor. Sicul. lib. 4 , c. 5;

lib. 5, c. 2. - Strab. l. 10. - Igin.

fav. 139. - Lactant. l. 1, c. 2.
In una medaglia d'oro di Valeriano vedesi il piccolo Giove seduto sulla capra Amaltea, tenendo con le mani uno de' suoi corni. Leggesi intorno, IOVI CRESCENTI. Questo tipo è un' allusione alla felicità che sperava il romano impero da Salonino, al quale suo avo aveva fatto dare il nome di Cesare. — Vedi Tav. VI, fig. 4. \* Nel Museo Capitolino vedesi un

basso-rilievo rappresentante Giove allattato dalla capra Amaltea; Rea, che è la stessa che Cibele, è seduta sopra una pietra in forma di trono, e tiene una parte del suo velo per ascingare le la-grime che le fanno versare i timori che ella prova per suo figlio; due Cu-reti, vestiti di semplice clamide, e coperti il capo di un elmetto, eseguiscono armati la danza, percuotendo i loro scudi con le spade, onde impedire a Saturno di sentire i vagiti del piccolo Giove. - Vedi Tav. VIII, fig. 2.

2. — Sibilla di Cuma, che presento a Tarquinio il Superbo nove libri di predizioni sul destino di Roma. Tarquinio ne comperò tre dopo avere con-cultato gli Auguri. Ne fu fidata la custodia a due patrizj, e per essere più sicuri della loro conservazione si rinchiusero in una cassa di pietra sotto una delle volte del Campidoglio. I libri sibillini furono consultati nelle pubbliche sventure, e sussistettero fino a' tempi di Onorio e di Teodosio il Giovane, in cui furono abbruciati da Stilicone. in cui furono abbruciati da Sincone.

\* Varrone, che aveva composto molti
libri sulle cose divine, de' quali Latanzio ci ha conservato diversi frammenti,

Sinila di Cuma, secondo dice che la Sibilla di Cuma, secondo alcuni autori, era chiamata Amaltea, e secondo altri Demofila o Erofila. — Lactant. de Fals, relig. l. 1, c. 6. — Servius in l. 6. Eneid. v. 72. — Tibull. l. 2, eleg. 5, v. 67.

AMANCA, uomo senza cuore (Mit. Ind.). Uno dei nomi del Dio che, presso gli Indiani, corrisponde al Cu-

pido degli antichi. — Vedi Nanmadin.

1. Amano (Mit. Maom.), una delle abluzioni in uso presso i Turchi. È il bagno ordinario. La fanno in bagni pubblici, la cui entrata è permessa tanto ai cristiani, quanto agli ebrei. Gli uomini vi vanno, alla mattina, a la donna mini vi vanno alla mattina, e le donne al dopo pranzo.

2. - o OMANO (Mit. Pers.), Dio dei Cappadocj e degli Armeni, che credesi essere il sole o il fuoco perpetuo, che i Persiani adoravano come un' im-

magine del Sole. Strabone lo chiama: Dæmon Persarum, il genio dei Per-siani. Tutti i giorni i magi andavano nel suo tempio, in mezzo al quale eravi un altare su cui mantenevano un fuodo: perpetuo, a cantare i loro inni durante un' ora alla presenza, del fuoco sacro tenendo in mano della verbena e portando tiare, le cui bende pendevano da ambi i lati delle gote. Pare essere lo stesso che il Sole.

AMARACO, ufficiale della casa di Cinira re di Cipro, incaricato della custodia de' profumi. Avendo avuto la di-sgrazia di spezzare un vaso pieno di una essenza preziosa, ne ebbe tanto dolore che mort. Gli Dei commossi della sua sensibilità, lo cangiarono nella pianta odorifera chiamata Sampsychus dai Greci, Amaracus dai Latini, e da noi Maggiorana. — Plin. — Servius, in l. 1. Eneid. v. 697.

AMARANTO, fiore, simbolo dell' immortalità. I negromanti attribuivano di grandi proprietà alle corone fatte con questo fiore, e, tra le altre, di concivore e la gloria. - Rad. a priv. ma-

rainein, appassire.

AMARASINA (Mit. Ind.), libro classico de' Bramini della più remota antichità. È un vocabolario della lingua sanscrita, che contiene molte nozioni di astronomia mitologica, ed i nomi e funzioni delle divinità indiane.

AMARAVATI ( Mit. Ind. ), città celeste, soggiorno d' Indra, che corri-sponde al Giove di Ennio.

AMARIA, dea degli abitanti di Fiesole in Etruria. I piedi della sua statua erano uniti l'uno contra l'altro, le sue mani attaccate al corpo, e la sua lunga capi+ gliatura pendeva intorno al capo, come quella delle statue egizie. Credesi es-sere la stessa che Furina, vendicatrice de' malvagi.

\* AMARILLI, nome di una pastorella sotto il quale Virgilio dinota in una sotto il quale Virgito dinota in una delle sue egloghe la città di Roma. Il Poliziano dice che indicavasi questa città sotto tre nomi; volgarmente sotto quello di Roma; figuratamente sotto quello di Amarilli; e religiosamente sotto quello di Florentia o di Anthusa. — Servius, in l. 1, Eclog. Virg., v. 4 e 30. — Politian. l. 1, ep. 2. — \* AMARINCEO, figliuolo di Onesimaco o di Alettore, o di Pittio parti do

di Alettore, o di Pittio, parti da Micene con diciannove navi per la guerra di Troja. Era nato in Tessaglia ed era valoroso guerriero; il che im-pegno Augia a dividere con lui il trono. Secondo altri, fa il di lui figliuolo Diore che andò alla spedizione

di Troja. - Iliad. 1. 2.

AMARINTIA, o AMARISIA, festa celebrata in unore di Diana, soprannominata Amarynthia o Amarisia, da una città dell'Eubea. Queste feste erano celebrate dagli Eubei, dagli Eretri, dai Caristi, e dagli Atmoni, abitanti di una città dell'Attica della Tribu Cecropide. — Pausan. l. 1, c. 31.

I. AMARINTO, uno dei cani di Atteo-

ne. - Met. 1. 3.

2. - Cacciatore, addetto a Diana, che diede il suo nome al borgo Ama-

rinto in Enbea.

AMARITUDINE DI CUORE (Iconol.). Una donna vestita di nero, con l'angoscia dipinta sul volto; essa guarda me-stamente una pianta di assenzio che ha germogliato in un favo di mele: forse perchè quando siamo in maggior felicità della vita, allora ci troviamo in maggior pericolo de' disastri della fortuna: ovvero perché conoscendosi tutte le qualità dalla cognizione del contrario, allora si può avere perfetta scienza della dolcezza, quando si è gustata una esterna amaritudine, però disse l'Ariosto:

Non conosce la pace e non la stima , Chi provato non ha la guerra prima.

AMARSIA, piloto che condusse Teseo nell' isola di Creta per essere esposto al Minotauro. 4

AMARUSIA , AMARINTIA , AMARIN-TIDE, AMARISTA, soprannomi di Diana presi da un borgo dell' Eubea o della Tessaglia, ove essa era particolarmente onorata. - Paus. lib. 1, c. 31. - Tit. Live 35, date but n

\* 1. AMASI, o AMASIA, città della Cappadocia, la metropoli del Ponte Eusino. Era patria di Strabone, il quale, ne fa un magnifico elogio. — l. 12.

Plin. 1. 6 , c. 3.

\* 2. - È pure il nome di un re di Egitto, il quale regno per quarantatre anni, e fu sepolto in una delle piramidi egizie. Era al dire di Eliano, il maggiore bevitore de' suoi tempi. Questo principe ricevette Solone nella sua corte e lo colmo di cortesie. - Erod: l. 1 e 2. - Lucan. l. 9, v. 155. - Elian. 1. 2 , c. 41.

\* AMASSOBII, popoli della Scizia, che abitavano ne' propri cocchi. - Etim. hamaxa, carro; bios, vita. - Noel,

Dict. Etym.

1. AMASTRO, alleato di Perseo, e nemico di Eete, re di Colchide, fu ucciso da Argo, figliuolo di Frisso. - I Val. Fl. 6.

2. - Trojano, figliuolo d' Ippota, ucciso da Camilla. - Eneid. l. 11.

T. AMATA, nome che dava il gran pontefice alla vestale eletta a sorte.

2. - Sposa del re Latino, e madre di Lavinia, uccise o accecò i suoi due figli, per avere promessa la loro sorella ad Enea. Ella si impieco di disperazione, allorche vide di non poter im-pedire il matrimonio di Enea con sua figlia. - Eneid. 1. 7, 9 e 12.

AMATEA, o AMATIA, una delle cinquanta Nereidi, secondo Omero. Alcuni la chiamano erroneamente Ematea.

AMATISTA. Vedi LITOMANZIA. Gli antichi credevano che questa pietra avesse la virtu d'impedire l'ebbrezza : di qui il suo nome. - Rad. a priv., e methuein inebbriarsi. Credevasi di poter bere impunemente nei vasi di amatista: furono sovente scolpite su questa pietra delle feste di Bacco. Credevasi altresi che avesse la virtù di far conoscere l'avvenire a quelli che la portavano, per mezzo de' sogni ; di rimuovere i cattivi pensieri, di porgere una felice presenza di spirito e di conciliare il favore dei principi. Era la pietra preziosa più gradita dalle Romane.

AMATO, figlicolo d' Ercole, diede il suo nome ad una città di Amatunta nell'isola di Cipro:

AMATONZIA, AMATUSA, O AMATU-SIA, soprannome di Venere, da Amatunta ove fu celebrato il culto di lei.

\*\* AMATUNTA, in latino Amathus, città marittima dell' isola di Cipro, specialmente consacrata a Venere, la quale vi aveva un magnifico tempio assai frequentato. Di qui i nomi di Amatusa, di Amatusia, di Regina d'Amatunta, dati a questa Dea. — Catull. epigr. 61, v. 51, - Ovid. Amor. 1. 3, eleg. 15, v. 15. - Virg. Ea. 1. 10, v. 51.

Anche Adone, che Venere aveva te-

neramente amato, era onorato in Amatunta. Questa città fu in prima abitata da barbari, i quali, al dire de' poeti, avevano un pajo di corni su la fronte, il che fe' dar loro il nome di Cerasti o Cornuti: Unde etiam nomen traxere Cerasta, dice Ovidio, Met. 1. 10, v. 223. - Ptol. l. 5, c. 9. - Strab. 14.

Venere li cangiò in tori, per punirli di averle immolato degli stranieri. Il che può aver dato luogo alla favola che Pisola di Cipro è circondata di pro-montori che si innalzano nel mare e presentano agli occhi delle punte di rupi che da lungi sembrano corna. -Steph. Bochart. Loid. - V. PROPETIDI.

AMATUSA, maire di Cinira.

AMAZONI O AMAZZONI. Nazione di l silea , una delle loro regine. Il loro donne guerriere che abitavano sui lidi dell' Ebro e del Termodonte, vale a dire nelle vicinanze della Tracia, della Cappadocia e della Scizia. Strabone, Arriano, Palefato ed alcuni moderni ne hanno riguardata come favolosa l'esistenza. Ecco cosa ne narrano gli antichi. Dopo la morte di Nino, fondatore dell' impero d'Assiria e vincitore degli Sciti, la sposa ed i figli di lui, Ilino e Scolopite, entrambi del sangue reale degli Sciti, essendo esclusi dalla sua successione, ritiraronsi coi loro partigiani nella Sarmazia asiatica, al di là del Gaucaso, ove formarono uno stabilimento, e di là corsero i paesi che avvicinano il Ponte Eusino Stanchi i loro vicini di queste ostilità, riunironsi ed estermina-rono tutt' i maschj. Le femmine, per vendicare l'uccisione de loro sposi, e per provvedere alla loro sicurezza, stabilirono una nuova forma di governo, elessero una regina, e risolvettero di escludere tutti gli uomini e di rinunziare per sempre al matrimonio. Con tale intenzione uccisero tutti quelli che per sorte erano scampati dal generale sterminio. Ma a fine di perpetuare questa nuova società , recavansi tutti gli anni su le frontiere per contrattare coi loro vicini delle unioni passeggierei; ed era d' nopo che ciascuna avesse ucoiso prima tre nemici. Le fanciulle che procedevano da queste alleanze venivano allevate con molta cura; ma i maschi erano necisi, dice Giustino , o storpiati, dice Diodoro, o rimandati presso i loro padri, dice Quinto Curzio. Verso l'età di otto anni, al più tardi, esse abbruciavano o tagliavano o appianavano insensibilmente con una forte compressione la mammella destra delle loro fanciulle, dal che deriva il loro nome (a priv., e mazos, mammetla), per renderle più abili a trarre d'arco. Vuolsi che la Diana di Efeso non fosse ornata di mammelle, se non perchè le Amazoni le consacravano quella che tagliavansi. I loro abiti erano le pelli delle bestie che necidevano alla caccia : se le attaccavano su l'omero sinistro, e lasciavanle cadere fino al ginocchio, in modo che tutta la parte destra del corpo fosse scoperta. In guerra , la regina e le saltre principali Amazoni portavano un corsaletto formato di piccole scaglie di ferro pattaccato con una cintura , enla loro testa era difesa da un elmetto ornato di piume. Il rimanente delle loro armi consisteva in arco, frecce, chiaverine, ed Bochart, Le Clerc e Pabate Banier un'azza che dicesi inventate da Pente- fra i moderni dubitano che abbiano

scudo aveva la forma di una mezzaluna, ed era del diametro di circa un piede e mezzo : impero sulle medaglie il loro husto è ordinariamente accompagnato da una piccola azza o dallo scudo chiamato pelta. Dopo avere fatto grandi conquiste, soggiogato la Crimea e la Circassia, rese tributarie l'Iberia , la Colchide e, l'Albania , e conservato per più secoli il loro potere, furono quasi distrutte da Ercole, il quale fe' prigioniera la loro regina o la diede a Tesco in ricompensa del suo valore. Gli autori antichi non combinano intorno la situazione del paese da esse abitato. Gli uni le pongono nella Cappadocia e su le sponde del Termodonte; gli altri ne' paesi vicini al regno di Ponto , ed altri su le sponde del Ponte Eusino, o del Mar Nero. Strabone le pone in su dell'Albania, a piè de' monti Cerauni, ramo del Caucaso, e in vicinanza degli Sciti, chiamati Gargari. Ogni anno, dic' egli, di primavera; le Amazoni e i Gargari radunavansi su le montagne per fare de' sacrifizj che duravano più giorni, e in questo tempo le Amazoni univansi coi Gargari per avere prole. Quinto Curzio fissa la loro dimora su le frontiere dell'Ircania. Ponevansene anche nell'Affrica. Dicesi che queste erano donne guerriere obbligate a rimanere vergini fino ad una certa età , nella quale, era loro permesso di maritarsi onde perpetuare la specie. Esse adempivano tutte le funzioni dello stato. e gli uomini erano incaricati delle cure domestiche. Abitavano, al dire degli storici , un' isola chiamata Esperia ; situata al ponente del lago Tritonide. Queste Amazoni sono celebri pel loro combattimento con le Gorgoni, altra bellicosa popolazione del medesimo sesso. Vengono rappresentate con seno alquanto sagliente, e a un di presso come le teste ideali delle Gorgoni e delle Semidee. Gli artisti antichi danno loro un contegno grave, e talvolta una espressione di affanno ne' lineamenti. della out lavista

\* Omero chiama le Amazoni avriavelpas, vale a dire, rivali, antagoniste degli uomini. Erodoto dice, che gli Sciti davan loro il nome di Eorpati, che vuol dire avide del sangue degli nomini. I poeti dicono che esse com-batterono successivamente contra Er-cole, Teseo, Bellerofonte, ecc. I più gravi storici ne parlano a un di presso nello stesso modo. Tuttavia Strabone, Arriano e Palefato, fra gli antichi, Bochart, Le Clerc e Pabate Banier

esistito delle vere Amazoni, vale a dira una repubblica di donne guerriere che non soffrissero nomini tra loro. Ciò che può aver dato luogo a questa favola; dicon essi , si ce che in Cappadocia le donne andavano coi loro mariti alla guerra , e combattevano come essi o forse separatamente. Che che ne sia, i poeti e gli storici combinano nel dire che le Amazoni erano governate da donne, le fanno menzione di alcune delle loro regine. Le più note tra le Amazoni sono Aella , Agave , Alcippe , Anaea , Antioche, Antiope, Asteria, Celeno, Climene, Coea, Cenia, Cime, Dejanira, Diosippe, Eribea, Euribia, Filippide, Fobe, Glauce, Ippolita, Ippotoe, Ifinome, Isocrazia, Lampeto, Laomache, Marpe, Marpesia, Molpadia, Mena-lippe, Mitilene, Mirina, Ociale, Orizia, Otrere, Palla, Pentesilea, Pitane Polidora, Priene, Protoe, Sinope, Smirana, Tecmessa, Talestri, Teba, Teseide, Tragia, Tomiri, Xante. — Iliad. l. 1. - Erod. l. 4, c. 110. - Diod. Sic. l. 2. - Strab. l. 11. - Dionys. Halic. 1. 4. - Justin. 1. 2, c. 4. Plin. 1. 6. c. 7; 1. 14, c. 8; 1. 36; c. 5. - Quint. Curt. 1. 6, 6, 5. Palæphat. de incred. Hist. - Philostr. Iconol. l. 2, c. 5. - Servius, in 1. 2. En. - Ptolem. 1. 5, c. 10. Eustath. in l. 1. Iliad: - Paus. 1. 7; c. 2. - Apollod. l. 2, c. 3 e 5. Igin. f. 14 e 163. - Pomp. Met. l. 1. - Plut. in Tes. - Millin. - Vedi IPPOLITA, PENTESILEA, LAMPETO.

I moderni hanno creduto di trovare molte nazioni tutte simili; una nell'America meridionale, stabilita su le sponde del gran fiume che porta il loro nome, la cui istoria o favola è quella delle antiche Amazoni. - I missionari gesuiti parlano di una repubblica femminina nelle isole Filippine. I mariti visitano le loro donne in un certo tempo dell'anno, e nel separarsi conducono via i figli maschi nati dopo la loro ultima visita. Le migliori truppe dell'imperatore del Monomotapa sono, dicesi, donne che abitano in vicinanza al Nilo, le quali contrattano momentanee alleanze con gli uomini e dispongono de' loro figli

come le Amazoni. Thevenot ed altri viaggiatori narrano che nella Mingrelia, vicino al monte Caucaso, v'è un popolo che produce molte donne bellicose, le quali fanno delle frequenti incursioni nella Moscovia. - Bremense, ecclesiastico che vi-veva nell' XI secolo, parla di una na-guonsi le dita de' loro piedi. La stessa

riempie il suo racconto, analogo d'altronde a tutti gli altri, di prodigi troppo rididoli per essere ripetuti. 9 6 18 3

\* L'Ariosto , la cui alta e ferace fantasia ha saputo nel suo divino poema accoppiare alle proprie finzioni molte tra quelle immaginate dalla saggia antichità di nuove e vaghe forme ornandole, canta di una nazione tutta governata da donne, che finge abitassero Alessandria d' Egitto, e presso le quali, dic' egli, era antica legge che ogni nomo che arrivava in quella terra uccidevasi o teneasi prigioniero y el solo i scampavano questa sorte coloro che avessero potuto vincere alla prova dell' armi dieci cavalieri de che fossero inoltre atti ad essere sposi di dieci donne:

E se la prima prova gli vien fatta,
E non fornice la seconda poi.
Egli vien morto, e chi è con lui si tratta in la zappatore o da guardian di buoi;
Se di fer Puno e Paltro è persona atta,
Impetra libertade a tutti i suoi;
À sò non già, ch'ha da restar marito
Di diese donne ciatta a una maritim Di diese donne, elette a aun appetito 97 fest 080

Vedine l'origine. .... Canto XX, St. 9

e seg. targer hab itaginere anno utavedesene una rappresentante un'Amazone che caduta sul ginocchio destro, alza ila bipenne per rispingere il suo avversario, il quale sta per immergerle la lancia nel fianco. Un altro guerriero, posto sovra un luogo elevato, sta per ferire con la lancia un Amazone situata sopra di lui, la quale ha lasciato cadere lo scudo, su cui appoggia il ginocchio sinistro: un alloro separa questo gruppo da un terzo situato nel piano inferiore: quivi un guerriero insegue con la lancia un'Amazone, mentrechè essa gli reca un terribile colpo con la spada che tiene alzata sopra il capo di lui. L'ultima Amazone è pure appoggiata, ma sul ginocchio destro : ella è minacciata dal suo nimico di un colpo di lancia che non può riparare con lo scudo. In mezzo sta la regina delle Amazoni, in un carro tirato da quattro impetuosi cavalli, e condotto da un'altra Amazone che fa le veci di auriga. La regina tiene nella destra mano due lancie, e coll' altra s'appoggia su la balustrata anteriore. Le Amazoni sono qui quasi tutte vinte; esse hanno tutte una breve tunica, dipinta o ricamata, ed ornata con bordo in forma di onde ; hanno il capo coperto di mitra con pendenti, e pare che abbiano zione di Amazoni presso il Baltico, e uniformità regna pure nel vestimento e

AMA

nell' armatura de' guerrieri greci, i quali | sono tutti vestiti con clamide, coperti il capo di elmetti, ed armati di scudi, di lance e di spade. W. Tav. IX, fig. 1.

Altra delle suddette pitture rappresenta due Amazoni a cavallo che combattono contro due Greci a piedi. Nel piano superiore veggonsi quattro divinità : Minerva, seduta, vestita di lunga tunica senza maniche, attaccata con una cintura. Alla sua destra c' è Apollo seduto, avente in una mano la sua lira, e nel-l'altra il plettro. Alla sinistra di Apollo avvi Diana, vestita di tunica ripiegata e con calzari alla foggia cretese; ella appoggia la mano destra sopra una lancia e l'altra sul ginocchio; il suo tur-casso pende dalla spalla sinistra. Ercole è in piedi, con la sua mazza e la pelle di leone annodata per le zampe intorno al collo. Il campo è seminato di fiori immaginari, e vi si veggono di-versi oggetti relativi al culto di queste divinità, come bendelle, una patera, ecc., e vicino a Diana un picciol tempio con manico per trasportarlo; ed è di fatti un tempio portatile, posto qui per ricordare quello di Efeso che avevano edificato le Amazoni in onore di Diana loro protettrice. - V. Tav. VIII, fig. 1.

Nel Museo Pio-Clementino vedesi una scultura di sarcofago, la quale sebbene scorretta, come quelle della maggior parte de' sarcofaghi, merita l'attenzione degli artisti per l'invenzione delle figure e per la composizione de' gruppi. Rappresenta un combattimento di Amazoni contro de' Greci. Alcune sono perite nel conflitto, e caddero col volto contro terra, posizione vergognosa per guer-rieri che hanno sempre fatto fronte all'inimico, ma convenevole e decente a donne, lo che mostra il loro pudore. Pentesilea, pur ora uccisa da Achille, cade con la faccia in giu, come pure una delle sue compagne; le cade dal braccio la pelta, ed ha già perduto l'elmetto; la sua capigliatura, che rassomiglia ad una specie di parrucca, ornamento poco adattato ad una guerriera, sembra essere una ristaurazione. Il viso d'Achille, è sfigurato da una leggiere barba simile a quelta di Eliogabalo: egli non guarda Pentesilea, della quale innamaro nell'istante che la riconobbe, dopo averla mortalmente ferita: proba-bilmente ei minacoia Tersite, che gli rimproverava questa debolezza. Le Amazoni di questo basso-rilievo hanno il seno scoperto, portano calzari da cacciatore e combattono a cavallo. - V. Tav. X, fig. 24. Jun fah at

1. AMAZONIO, nome che Commodo volle dare al mese di Gennajo, perché pigliava questo titolo ei medesimo, come appartenente ad Ercole.

2. - Soprannome d'Apolline perché aveva posto fine alla guerra tra le Amazoni ed i Greci. - Ant. expl. t. 1.

AMBARABAD ( Mit. Orient. ), città favolosa, che i romanzieri orientali pongono nel deserto abitato dai genj , si-tuato nella parte più occidentale dell'Af-

frica. - Vedi GABCAR.

1. AMBARVALI, festa che celebravasi dai Romani in onore di Cerere, due volte l' anno, per ottenere dagli Dei una messe abbondante. La prima volta nella primavera, ed aveva per oggetto di rendere favorevole Cerere : ciascua padre di famiglia dava una vittima coronata di foglie di quercia, ch' ei conduceva tre volte intorno alle sue terre, baguandole di mele e di vino, e cantando con tutti della sna famiglia degli inni in onore della Dea. La seconda celebravasi alla fine della messe: si presentavano a Cerere i primi frutti della stagione e immolavasi una giovenca, una troja pregna, od un agnello. Queste feste erano particolari, come si è veduto, o pubbliche. Le pubbliche succedevano nel circuito di Roma; i fratelli Arvali vi figuravano alla testa di una processione composta di quei cittadini che avevano grani e vigne in Roma. Catone ci ha conservato la preghiera che facevasi in questa cerimonia sotto il titolo di Carmen Ambarvale. - Virg. Georg. l. 1, v. 339 e 345. - Servius, ibid. et in eglog. 3, v. 77; 5, v. 75. — Ti-bull. l. 1, eleg. 1, v. 19. — Festus apud Macrob. in Saturn. l. 3, c. 5, Cato de Re rustica, c. 141. — Strab. l. 5. — Vedi Amburbalt, Ar-

2. - ( Mit. Ind. ). Nel regno di Visapar celebrasi una festa campestre, che ha qualche relazione con questa ce-rimonia. Alcuni contadini portano sulle spalla un grosso albero spoglio delle sue frondi. La meta della processione è sempre qualche pagode, all'entrata del quale espongono l'albero. Quelli che lo portano fanno un profondo inchino dinanzi al pagode, e alcun tempo dopo caricano ancora l'albero sul loro dorso, mettendo alte grida di allegrezza e gi-rando intorno al pagode. Lo depon-gono, e lo ripigliano cost perfino tre volte, dopo di che piantano l'albero in un gran buco fatto nella terra dat capo dei Bramini, nel quale egli ha sparso una cert' acqua consacrata. Coronapresentano delle offerte di riso, lo ornano di banderuole, poi appiccano il fuoco a degli strofinacci di paglia, attaccati intorno al tronco. Allora il Bramino, esaminando con attenzione le diverse ondulazioni della fiamma, annunzia agli assistenti se il raccolto sarà felice. A primary in i

AMBASINEO, uno dei concorrenti ai ginochi descritti nell' ottavo libro del-

AMBELII ( Mit. Maom. ), una delle quattro sette antiche del Maomettismo, chiamata così dal nome del suo campo

AMBIGENZE OVES , nome delle pecore che avendo, portato due agnelli erano sacrificate a Giunone con quelli.

Rosin. ant. Rom.

AMBIZIONE (Iconol.). I Romani le avevano innalzato un tempio. Veniva rappresentata con ali al dorso e coi piedi nudi , per esprimere l'estensione de' suoi disegni e la prontezza con la quale ella vuole eseguirli , o per dinotare le fatiche e le umiliazioni che sopporta l'ambizioso, onde giugnere a'suoi fini. Un autore ha espresso lo stesso pensiero dicendo che l'ambizioso è sempre sulle ginocchia o sulla punta de' piedi. Ecco come la caratterizza un altro iconologista: Una donna giovane, avvenente, nuda i piedi, con veste verde ed ali alle spalle, curvate sotto il peso delle mitre e delle corone, ecc., cammina sul lido di un mare procelloso, i cui flutti stanno per sollevarsi, ed è preceduta da un lione. B. Picard ha caratterizzato questo vizio con una donna che ha il capo coperto di piume di pavone e che tiene uno scettro innalzato.

AMBOLOGERA, soprannome di Venere, vale a dire colei che calma le angosce della vita e preserva dalla caducità. Rad. Ballein , gettare ; geras , vec-

chiezza.

\* AMBRA, in latino electrum; i poeti hanno finto che questa preziosa produzione della natura nascesse sugli alberi: di qui la favola delle Eliadi, sorelle di Fetonte , trasformate in pioppi , le cui lagrime , che estillavano dai rami di questi alberi, furono cangiate in altret-tante goccie di ambra gialla. - Vedi ELIADI.

I. AMBRACIA, figliuola d' Apollo, da cui ricevette il nome la città d'Ambracia in Epiro.

2. - Celebre città dell' Epiro, in vicinanza ai Molossi, situata nel golfo dello stesso nome; era bagnata dal

no l'albero di ghirlande di fiori , gli | fiume Acheronte, che sorgeva dalla palude d'Acherusa. Neottolemo o Pirro, figlinolo di Achille, vi stabili il suo soggiorno nel ritornare dall' assedio di Troja. Apollo contese a Diana e ad Ercole il dritto di presiedere a questa città. Essa /è stata dapprima chiamata Epuia, indi Peralia, poscia Ambracia, e perdette quest' ultimo nome sotto Augusto per pigliare quello di Nicopoli. - Strab l. 10. - Pompon. Mel. 1. 2, c. 3. - Pausan. 1. 5, c. 23. - Ptolem. l. 3, c. 14. — Plin. lib. 4, c. 1. — Tit. Liv. l. 38. — Polib. l. 4, c. 63. - Vedi CRAGALEO.

AMBRACIO, giudice che Ovidio dice

essere stato cangiato in pietra. 1. Ambraco, figlio di Tesproto, fondatore d'Ambracia città dell' Epiro.

2. - Figliuolo di Desamene e nipote d' Ercole, regnava ad Ambracia, allorche Enea ed i suoi compagni giunsero nel Lazio.

AMBRISSO, eroe al quale i Greci rendevano gli onori divini, e che passava per aver dato il suo nome alla città di Ambrisso nella Focide.

1. Ambrosia, nome di una delle figliuole di Atlante fratello di Prometeo, che dopo la sua morte fu cangiata in Astro. — Vedi JADI. A contact for 2. — Festa celebrata nell' Jonia, in

onore di Bacco, nel tempo della ven-

3. - Vocabolo che in greco significa immortale; era , secondo i poeti, l'alimento di cui nutrivansi gli Dei, e il loro cibo o il loro pane, il nettare era la loro bevanda o il loro vino. Del resto non c'è cosa ne' poeti più oscura e più confusa che il vero uso dell' ambrosia e del nettare : la prima distillava da uno de' corni della capra Amaltea, ed il secondo dall'al-tro. Seguendo l'opinione più comune, l'ambrosia viene considerata come l'alimento che imbandivasi alla tavola degli Dei , e il nettare come la loro bevanua; ma, per intendere diversi passi dei poeti, bisogna supporre che oltre l'ambrosia solida, vi fosse dell'acqua, della quintessenza, della pomata e della pasta d'ambrosia. D'altronde è questa una delle più vaghe finzioni dell'antichità. — Ovid. ex ponto, l. 1, ep. 10, v. 11. vanda; ma, per intendere diversi passi

« Questo cibo, dice Ibico, citato da « Ateneo, aveva tutti i sapori, e dava « l'immortalità a quelli che ne man-« giavano. L'ambrosia, dice lo stesso « autore, è nove volte più dolce del « mele, e mangiando del mele si prova

Allorohe Ginnone, nell' Iliade, fa pompa di tutte le sue attrattive per se-durre Giove; ella non obblia di profu-piare d'ambrosia i suoi capelli. Mercurio non partiva mai per le sue spe-dizioni, senza avere in prima calzato i snoi talari d'oro profumati d'ambrosia. Giove se ne ugneva i capelli. L' odore celeste che esalava dal capo di Venere non era altro che l'ambrosia che ella aveva sparsa: sulla sua bella capigliatura :

Ambrosinque come divinum vertice odorem

: Virg. En. 1. 1 , v. 403.

Luciano scrive che usciva dal tempio della Dea di Siria un odore d'ambrosia che spargevasi da lungi e si appigliava talmente agli abiti, che ne rimanevano per lunga pezza profumati. — Om. Iliad. l. 1, 14, 16, 24. — Servius, in Eneid. l. 1, v. 403. — Lucian. de Dea Syria. — Ibicus, apud Athæn. l. 11, c. 39. — Catul. ep. 100, v. 2. Una delle proprietà dell' ambrosia si rendera di rendera immatali ambigia si

era di rendere immortali quelli che ne mangiavano. Berenice sposa di Tolo-meo soprannominato Sotero, e madre di Tolomeo Filadelfo, fu rapita alla morte per aver mangiato un po di que-sto cibo che le aveva dato Venere.

Tantalo e suo figlio Pelope erano diventati immortali con lo stesso mezzo; ma avendo abusato della loro immorta-lità furono scacciati dal ciclo e ritornarono sulla terra a morire come gli altri nomini. L'Aurora rese immortale Titone facendogli mangiare dell' ambrosia. - Theorr. Idyll. 15. - Pind. od. 1. Olymp. - Ovid. Met. l. 2.

Dall' ambrosia traevasi un ottimo balsamo, atto a guarire le ferite ed a conservare i corpi morti. Nell' Eneide, Venere guarisce prontamente Enea che era stato ferito, spargendo nella sua piaga del succo d'ambrosia. Nell'Iliade, Apollo, per ordine di Giove, lava il corpo di Sarpedonte con acqua di fiu-me, e lo frega con ambrosia. Venere rese lo stesso officio al corpo di Ettore. — Virg. Eneid. l. 12, v. 419. — Om. Iliad. l. 6. — Vedi NETTARE.

AMBROSIE, feste romane in onore di Bacco. Celebravansi il 24 di novembre.

Ant. Expl. t. 2.

\* AMBUBAJE, in latino Ambubaiæ, donne di Siria , suonatrici di flauto per profession, che prostituivansi mercenariamente e soggiornavano ne contorni di Roma. Turnebo dice che fu loro dato il nome di Ambubaje perchè erravano tro, o trentasei regioni, e queste re-

\* la nona parte del piacere che sì ga
« sterebbe mangiando dell' ambrosia. »

Allorchè Giunone, nell' Iliade, fa

seconda satira. — Turneb. l. 11, Ad
vers. c. 23. vers. c. 23.

AMBULII, soprannome dato a Giove, a Minerva ed ai Tindaridi, perche queste divinità avevano degli altari vi-cino ad un portico, ove andavano a passeggiare i Lacedemoni. Chompre. — Un altro mitologo legge AMBULTI vo-cabolo al quale ei da il significato di prolungazione, perchè, dic' egli, questi Dei prolungavano a discrezione la vita de loro adoratori.

Ambulo. - Vedi Ambulii.

AMBURBALI, AMBURBIALI O AMBUR-BIE, in latino Amburbia, dalla parola Ambire, far il giro, ed urbs, città. Nome che davano i Romani ad una festa religiosa, che consisteva in una processione intorno alle mura della loro città e intorno ai campi vicini. Durante questa processione cantavano degli inni in onore di Cerere per ottenere dalla Dea un buon raccolto. Le vittime condotte intorno alla città portavano lo stesso nome. - Lucan. l. 1, v. 592 e seg. -Turneb. Adversar. l. 18, c. 17. - Servius, in 3. ecl. Virg. v. 77.

Giuseppe Scaligero non distingue le

Amburbiali dalle Ambarvali. - Castigat

in Festum.

AMBURBIA, la stessa che Ambarvalia, con questa differenza, dice Servio, che le prime erano le feste che celebravansi nel circuito di Roma, e le seconde quelle che avevano luogo nel suo territorio. - Festus.

AMEA, soprannome di Cerere presso

i Trezenj.

AMELETE, fiume dell'inferno, del quale era impossibile di poter tratte-nerne l'acqua in un vaso. — Plutarc.

AMELONE. Questo eroe, secondo i Caldei, regnò tredici sare, e il sare portava 3600 anni. — Myth. de Banier,

AMEM, la terza divinità, secondo la teogonia de' filosofi eclettici. Con Phtha ed Osiride ella presiede alla genera-zione degli esseri apparenti. Sono i tre Dei conservatori della Sapienza, e suoi ministri nel tempo in cui ella generava gli esseri e produceva la forza segreta delle cause. Dopo essi, vi sono quattro potenze mascoline e quattro femminine superiori agli elementi ed alle loro virtù : risiedon esse nel Sole. Quella che dirige la natura nelle sue funzioni generatrici soggiorna nella Luna. Il cielo è diviso in due, o quat-

gioni in molt' altre. Ciascuna ha la t sua divinità, e sono tutte subordinate ad una divinità superiore. Da questi principj vuolsi discendere ad altri, fino a che l'universo intiero sia distribuito à potenze che emanano le une dalle altre, e tutte da una principale. - Ved. NOETARCO, EMETH.

AMENANO, fiume della Sicilia vicino al monte Etna. - Strab. 1. 5. Di questo fiume parla Ovidio nelle sue Metamorfosi, l. 15, v. 279, ove leggesi in quasi tutte le edizioni Amasenus o Amisenus per Amenanus: è un errore di ama-nuense, Amisenus, nè Amasenus non sono nomi di alcun fiume in nessun antico geografo. Sulle medaglie di Catania questo fiume è appoggiato sopra un' urna e tiene un corno d'abbondanza.

AMENONE. È un eroe delle dieci prime generazioni, secondo l'opinione dei Caldei. Egli regno dodici sare. - Myth. de Banier, t. 1. - Vedi. AMELONE.

1. AMENTE, soprannome di Plutone. Secondo alcuni autori, significa privo di menta. Una ninfa chiamata Menta, dicon essi, piacque al Dio dell'inferno; Proserpina la rapi, e la cangio nella pianta che porta il suo nome. Egli è più verisimile che i Greci avessero preso questo soprannome degli Egizi, donde procedeva tutta la favola dell'inferno. Nell' Egitto questo nome significava la stessa cosa che Plutone appo i Greci, vale a dire, un luogo profondo e coperto.

Plutarco accerta egualmente che la parola Amenie aveva relazione alla credenza della metempsicosi, e significasse il luogo che dà, e che riceve, perche supponevasi che il golfo che riceveva le anime le rendesse, e che mell'uscire di colà andassero ad abitare nuovi corpi. - Ant. Expl. t. 4.

2. - Montagna presso Pilo, che chiamavasi così a cagione del solenne culto che vi si rendeva a Plutone.

AMERDAD ( Mit. Pers. ), nome di un buon genio presso i Persi. E desso che produce ne' frutti quel gusto e quel sapore che inducono a servirsene nell'uso, pel quale furono recati da Ormuzd.

AMERIA antichissimo grammatico greco citato con elogio da Sofocle, da Ateneo e dell'antico Scoliaste di Apol-lonio di Rodi. — Casaubon. c. 1. Lect.

AMBRICA (Iconol. ), una delle quat-Amerigo Vespucio, Fiorentino. Viene si mostra meno fedele nelle sventure

dipinta come una donna di colorito olivastro, coperta il capo di piume, armata d'arco e di frecce. A' suoi piedi vedesi una testa trafitta da una freccia ; locche significa che essa ha degli abitanti antropofagi. A lato a lei avvi la pipa: le ali del caduceo di Mercurio ne manifestano l'uso. La pesca e la caccia , principali occupazioni di questi popoli, sono dinotate con due fanciulli carichi, l' uno di pesci, l'altro di cac-ciagione. Il caimane le l'albero de banani finiscono di caratterizzarla. - Le Brun l'ha espressa con una donna di carnagione olivastra, che ha qualche cosa di barbaro. Essa è seduta sopra una testuggine, e tiene in una mano una chiaverina e nell'altra un arco. Il suo capo è circondato di penne di diversi co-lori. È vestita con una specie di gonnella che la copre solamente dalla cintura fino alle ginocchia.

L' egregio pittore cav. Appiani rappresento l'America in una delle vôlte dell' I. R. palazzo di Milano, sotto la figura di donna che giace semignuda sul suolo e coperta solamente nella parte inferiore di una pelle di belva. Ha i capelli mollemente ondeggianti per le spalle. Tiene colla sinistra un arco, ed appoggia la destra su di un turcasso pieno di frecce.

AMESTRIDE, sposa di Serse re di Persia, che viveva cinquecento anni innanzi l'era cristiana. Avendo fatto strozzare la sua rivale, offri, in rendimento di grazie agli Dei infernali, quattordici fanciulli delle prima famiglie della Persia , facendoli seppellire vivi. Usavasi presso i Persiani di sepellire dei vivi per placare il Dio dei morti. - Erodot. l. 7, c. 61 e 114; e l. 9, c. 109.

AMESTRIO, figliuolo d' Ercole e di Eone, una delle cinquanta figlie di Testio.

AMETEO, uno dei cavalli di Plutone. AMICA, epiteto che davano gli Ateniesi a Venere, perchè essa unisce gli amanti.

AMICIZIA ( Icon. ), divinità allegorica presso i Greci ed i Romani, chiamata dai primi Philia. Essa non ebbe mai altari ne templi, forse perche si e creduto non debba dimorare se non nei cuori. Presso i Greci le sue statue erano vestite di veste affibbiata con fermaglio; avevano il capo nudo ed il petto scoperto lino al luogo del cuore, dove ponevano la mano destra, abbracciando con la sinistra un olmo secco, intorno al quale cresceva una vite carica d'uve, tro parti del mondo, così chiamata da per significare che la vera amicizia non



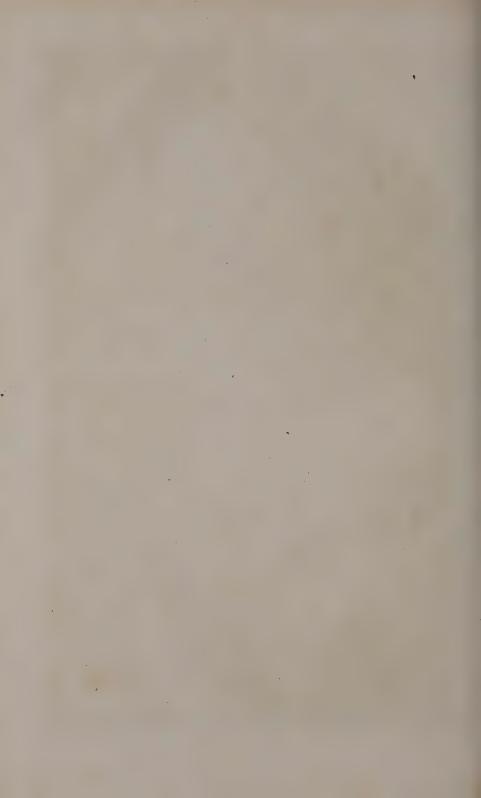

ricevere acrvigi dai più indigenti antici. e de muri. I gracidanti corvi abitano I Romani la esprimevano con un emblema del quale Lilio Giraldi ci ha conservato la descrizione; era una bella giovane, semplicemente vestita con rozza veste bianca, semignuda il collo e coronata di mirto e di fiori di melagrana intrecciati, con questo motto sulla fronte: Estas et Hiems , la state e l'inverno. La frangia della sua veste portava quest' altro motto : Mors et Vita, la morte e la vita. Dal lato destro aveva il petto scoperto fino al sito del cuore, aviegli mettexa la mano, mostrando con un dito le seguenti parole che vi erano scritte: Longe et Prope, da lungi e da vicino.

Lo stesso autoro spiega in seguito questi simboli. La gioventu della figura, dic' egli, mostra che l'amicizia è sempre viva e che il tempo non può affie-volirla. Per la nudità della testa si vuole far conoscere che l' Amicizia non ha nulla di nascosto. La rozzezza dell'abito fa vedere che un amico debbe sagrificare tutto, e spogliarsi di quanto ha di più caro pel suo amico. Le inscrizioni indicano che la verace amicizia è eguale in tutte le stagioni; nell'assenza, come nella presenza, nella vita, come alla morte; e che dessa risiede nel cuore. - L. Gyrald. Hist. Deor.

syntagm. I.

Dipingevasi altresi coi piedi nuti perche non havvi disagio che un vero amico non superi per servir l'amico. Il simbolo di un'amicizia eroica può essere significato con Tesco e Piritoo che si porgono la mano e giuransi un eterno attaccamento. La statua dell'Amicizia di Paolo Olivieri, in Roma que una donna nuda colla mano sul petto aperto da un taglio che caratterizza la sincerità. - Spesso tiene in mano due cuori incatenati, e sul capo, una co-rona di fiori di melagrano, il cui co-lore di fuoco, che non cangia mai, è simbolo dell' ardore e della costanza che la distinguono. Spesso anche, vedesi ai suoi piedi un cane. Gli antichi erano persuasi che il sentimento dell' amicizia si mantenesse anche dopo la morte, e che nell'altro mondo si continuasse ad amare quelli che eransi amati in questo.

L'autore del Mondo come va , poeta inglese, fa questa descrizione del tempio dell' Amicizia : « Internato mella « oscurità di una foresta, si estolle un « antico e vasto tempio, le cui solide « volte sostengono un maestoso comi-e gnolo. L' edera frondosa arrampica

che nella prosperità ne che si possono, e le velenose serpi fischiano nel circuito d tra gli avanzi della scultura di cui « questo; tempio el ornato, e la ranca? cornaccia vis costruisce il suo nido e senz' essere veduta. I rovi e le piante « malefiche infettano questo luogo coi e loro nocevoli rampolli che vi si spar-« gono liberamente , e la folta vôlta e degli alberi che crescond all'intorno climpedisce il passaggio dell'aria ce « cova i vapori che esalano della terra. a Il tempio conserva ancora la sua forma cantica, ma tutte le grazie che orna-« vano la sua struttura turono preda della e voracità del tempor L'oro oscurato de' caratteri mezzo cancellati che scors gonsi sulla facciata del tempio, è tutto ciò che rammenta l'idea delle Divinità che lo abitava già tempo. Vicino alla s porta, in nu sepolero altre volte su perbo, del quale il tempo divora lendamente gli avanzi priposa Oreste « senza onore e a lato a lui giace Pi-« lade. Tempo già fu che tutte le parti « del tempio pomposamente risplende vano per l'industriosa mano delle carti; che il nome dell' Amicizia era cicoro, era grato a tutt'il cuori, elve-« nerabile per tutti gli uomini. Allora « quegli infelici che avevanle offerto i coloro omaggi; andavano a cercare un c asilo nel suo tempio dove trovavano e termine alla loro disperazione, ce ri-« coverati dall'oppressione e dalle proc celle del mondo, vi godevano in pace a gli ultimi giorni della loro vita. La e virtu perseguitata consolavasi quivi e degli avuti oltraggi a nella dolcezza e di un tranquillo ritiro. La gioventu a ardente le hellicosa vi recava i voti a di un anima ancora nuova ; e ne ritornava accesa di un più nobile e più e puro ardore! Ma al nostri di gli altari « dell' Amicizia non sono più illuminati a dalla fiamma de sagrifici ; le vôlte e del suo tempio non risuonano più del « canto degli inni. Esigliata dal suo ane tico soggiorno dall'Interesse, ella va e ora errando sola , abbandonata , infe-« lice scherzo del volgo, delle corti e di a tutti i vili mortali abbandonati ad una e sordida avidità. Fra questi vomini rest e orgogliosi dalle loro ricchezze, dalla « loro nascita , dalla loro grandezza , chi pone mente alle sue grida? Chi e ha compassione della sua sventura? chi va a visitare il suo tempio? Porte land è il solo che ne chiede ancora e l'entratai & ochocumanque , O 17

\* AMICIZIA PASSAGGIERA ( Iconol. ). a intorno a questa venerabile oupola, e Un giovane coronato di fiori, simbolo dell'adulazione, e che porta un nido di rondini. Molte di esse svolazzano intorno al suo capo la di cui corona è composta dei meno durevoli fiori.

AMICLA, una delle v figliuole di Niobe, che fu risparmiata da Latona al pari di sua sorella Melibea, altorche essa uccise i loro fratelli e le loro sorelle. - Paus. l. 2, c. 21. -V. NIOBE. - Apollod. Ly c. 80 and indle ilgale

2. Padre di Dafne cangiata in al-

loro da Apollo. - Plut. inoque i neo

3. + Figliuolo di Lacedemone e di Sparta, sposò Diomeda dalla quale ebbe due figli Cinorte Ciacinto Edificò la città di Amicla in onore di quest' ultimo, il quale fu vittima della gelosia di Zefiro, che diresse contro la sua testa il disco lanciato da Apollo. -Paus. 1. 3, c, 1; 1. 7; c. 18. - Apol-lod. 1. 1; c. 23; 11. 3; c. 19.

4. - Padre di Leanira y dalla quale Arcade ebbe due figliuoli, Elato ed

Apidagogia iul a que

\* 1. AMICLEA, città della Laconia, della quale furfondatore Amicla. Eravi un famoso tempio d' Apollo, il quale fe' dare à questo Dio il soprannome di Amicleo. Castorele Polluce nacquero in questa città, alla quale Ovidio da l'epiteto di bellicosa. — De Art. Aman. 1, 2, v. 5, ed Eustazio, quello di Ledea, perchè era patria di Leda. Theb. 1. 7, v. 162. Sil. Ital d. 2, v. 434. Meurs. Miscellan. Lacon. l. 4, c. 2.

\* 2. - Vi fu in Italia una città dello stesso nome, fabbricata dai compagni di Castore e Polluce, i cui abitanti astenevansi da ogni nutrimento di animale. Siccome eransi fatta legge di non ucciderne di nessuna specie, furono alla lunga, distrutti dai serpenti, de quali abbondava il loro paese. Erano grandi osservatori del silenzio; di qui l'epiteto di silenziosi, che da loro Virgilio:

Tacitis regnavit Amyclis.

La taciturna Amicla.

in oue lub , Eneid. 1. 10 , v. 564. AMICLEO, padre di Ciparisso.

2. - Soprannome d' Apollo, preso da Amiclea Coittà della Laconia, ove questo Dio aveva il più famoso tempio del Peloponneso.p 155 ia aveilità. F

3. - Soprannome di Polluce. - Mém. de l'Acad. des Inser. t. 16. 118 0000

4 - Dio particolare che aveva in Grecia i suoi templi ed i suoi altari; ma Pausania, che ne fa menzione, non ci dice quale fosse questa divinità.

1. AMICO, soprannome d' Ercole, riguardato come Dio del guadagno e della scoperta dei tesori nascosti. anavoig a AMICTO, che non è consacrato, so-

\*\* 3. - Re de' Bebriej , figlinoló de Nettuno endella ninfa Melide, o Melia , chiamata da Apollodoro Bitinide. Era valente nel combattimento del cesto, e soleva sfidare a questo giuoco tutti gli stranieri che giugnevano ne' suoi stati. Egli regnava all'epoca del viaggio degli Argonauti, i quali pri-ma d'arrivare nella Colchide si fermarono nella Bebricia, ove questo principe gli accolse favorevolmente. Avendoli sfidati al combattimento, Polluce

accetto la distidat ma informato che Amico, per tema d'essere vinto, gli tendeva insidie per farlo perire, ei chiamo in suo soccorso qualcuno de suoi compagni e fe' perire lui medesimo. -Apollon, t. 2. Apollodor, 1, 1, c. 28.
— Servius, in 1. 5. Eneld. V. 373.

Lactant , in 1. 3. Theb. v. 353.

Teocrito, nell'idillio ch'egli ha composto in onore de' Dioscuri, e Valerio Flacco, nel suo poema degli Argo-nauti , descrivono estesamente il combattimento di Amico e di Polluce; e Virgilio , sempre attento a serbare la verisimiglianza, perfino nella favola, parlando di Bute, celebre nel combattimento del cesto, dice che era oriundo del paese de Bebrioj è del sangue di Amico loro re. Theory Idyll 22. - Valer. Flace. I. 4. - Virg. Eneid.
I. 5, v. 372. - Servius, in Virg.
loc. cit.

Nel giorno in cui furono celebrati i funerali d'Amico, si pianto sul suo sepolero un alloro, al quale si die il nome di alloro furioso, perchè, al dire di Plinio, se se ne distatenva un ramo , portandolo in qualche nave , cominciavano a nascervi delle liti che duravano fino a che non fosse tolto. --

Plin. 11 6; c. 32.01 082090

4. - Re di Bebricia, come il precedente que fratello di Ippolità regina delle Amazzoni. Avendo voluto opporsi al passaggio di Ercole, il quale undava a muovere guerra a sua sorella, fu ucciso da questo eroe. Ercole diede la sua città a Lico; suo compagno d'armi; essa fu in seguito chiamata Eraclea

5. - Uno de principali centauri , uc-

ciso da Ercole. - Met. 12.

6. - Nome di un compagno d' Enea, neciso da Turno - Virg. Eneid. l. 1, v. 225 , e l. 9, v. 772.

17. Uno de principali Trojani , sposo di Teano, sorella d' Ecuba, dalla quale ebbe un figlio per nome Mimante. 1





prannome sotto il quale Mercurio era onorato nella cittadella di Atene. Rad.

Myein, consacrare.

AMIDA ( Mit. Giap. ), idolo de' Giap-ponesi, il più grande de' loro Dei, ed il supremo signore del loro paradiso; il protettore delle anime umane, il padre ed il Dio di tutti quelli che sono ammessi alle delizie del paradiso, in somma, il mediatore ed il salvatore dell' umanità ; perche per sua intercessione le anime ottengono la remis-sione de loro falli, e son giudicate degne della celeste beatitudine. Amida ha bastante credito sopra Jemma, Dio dell'inferno, per indurre questo severo giudice non solo a mitigare le pene del colpevole, ma a fargliene grazia, ed a rimandarlo nel mondo prima del tempo prescritto per la espiazione de' suoi peccati. Amida è sopra tutto amato dai divoti, i quali gli offrono in sacrifizio la loro vita, e s' annegano in onor suo. La vittima entra in un piccolo battello dorato ed ornato di banderuole di seta, s' attacca delle pietre al collo, alle gambe, agli abiti, balla al suono degli stromenti, e finalmente si getta nel fiume. Talvolta forano la navicella e si lasciano andare a fondo sotto gli occhi di una numerosa turba di parenti, di amici e di bonzi. Altri entusiasti della stessa specie si ritirano in una cantina stretta, in forma di sepolero murato da tutte le parti, tranne un piccolo pertugio per lasciar passare l'aria. In questa tomba, il divoto non cessa mai di chiamare Amida, fino all'istante in cui spira. Pare, dietro la descrizione che fanno i discepoli di questo Dio, che sia il loro Ente Supremo; imperocché, nelle loro idee, è una sostanza indivisibile, incorporale, immutabile, distinta da tutti gli elementi. Esso esisteva prima della natura; esso è la sorgente e il fondamento d'ogni bene, non ha principio, ne fine, è infinito, immenso e creatore dell' uni-verso. Amida si rappresenta sopra un altare, montante un cavallo a sette teste, geroglifico di settemila anni, con una testa di cane ; ed avente nelle mani un anello o cerchio d' oro, che ei morde. Questo emblema ha molta analogia col cerchio egizio, che riguardavasi come un emblema del tempo. Epperò questo Dio è un geroglifico della rivoluzione delle età , o piuttosto dell'eternità stessa. Altre volte gli si danno tre teste, ciascuna delle quali è copertà di una specie di berrettone, con la barba ondeggiante. È vestito di ricca veste, ornata di perle e di pietre preziose. Veggasi la con-Vol. I.

trapposta tavola, nella quale tutte le altre figure rappresentano le diverse ma-niere colle quali si adora Amida, e' le offerte ed i profumi che a lui si presentano. Vuolsi però eccettuarne la figura di uomo seduto alla giapponese sovra un gran piedestallo, la quale rappresenta XACA altra antica divinità di questo popolo, della quale vedremo la descrizione nell'articolo che la risguarda.

AMIDONE, città della Peonia, mandò soccorsi a Priamo, durante la guerra di

Troja. - Iliad. 1. 2.

AMILCARE, celebre generale de' Cartaginesi, figlio di Annone re di Cartagine, e di una donna di Siracusa: fu posto dopo la sua morte nel número degli Dei. Narrasi che essendo stato vinto dai Greci, comandati dal famoso Ge-lone, spari, e non si pote trovarlo ne vivo, ne morto, per quante core siansi pigliate i suoi vincitori per farlo cercare. Gli uni pretendono ch' ei fu rapito nel cielo dagli Dei, altri che, vedendo la sconfitta e la fuga delle sue truppe, si getto in un gran fuoco che aveva fatto agcendere per bruciare delle vittime. Checche ne sia di questo doppio racconto, gli furono innalzati degli altari, e i Cartaginesi gli offrivano dei sacrifici. — Erodot, l. 5 e 7. — Trog. Pom. l. 4, c. 2. — Aul. Gell. l. 4, c. 7. — Sil. Ital. l. 13, v. 732.

AMIMONE, una delle cinquanta Da-naidi o figlie di Danao e di Europa. Sposò Encelado figliuolo di Egitto e uccise suo marito la prima notte delle sue nozze, ad esempio delle altre Danaidi. Suo padre avendola mandata ad attigner acqua ad una fontana, essa lanciò un dardo contro un cervo, con si poca destrezza, che il dardo feri un Satiro che dormiva. Il Satiro, ferito dal colpo, le corse dietro, e volle abusarne per punirla. Amimone implorò il soccorso di Nettuno, il quale la libero dalle persecuzioni del Satiro. Invaghito questo Dio della beltà di Amimone, si fe' amare da lei, e la rese madre di Nauplio padre di Palamede. — Apollod. 1. 2, c. 3 e 5. — Strab. 1. 8. — Paus. 1. 2, c. 37 e 38. - Propert. 1. 2. eleg. 26. . Ovid. Amor. l. 1 , v. 515.

Secondo altri Mitologi avendo questa Danaide forti rimorsi per l'uccisione di suo marito, si ritiro ne boschi, dove volendo uccidere una cerva feri un Satiro che la insegui, e del quale ella divenne preda, malgrado di Nettuno da essa implorato, che la trasformo poi in fontana. Si aggiugne che essa' fu sola tra le Danaidi che non partecipo

alla punizione delle sue sorelle, perchè in occasione di grande siccità ella erasi pigliate molta cura per procurere acqua alla città d' Argo. Nettuno, vedendola in questa occupazione, la rapi, fe' scaturire nel luogo stesso una fontana che portò il suo nome, e la rese madre di

Nauplio. — Igin. fav. 69.

\* Aminia, uno degli amici di Narciso, ch'ei disdegnava. Aminia si uccise dinanzi la porta di lui, e prego gli Dei di vendicarlo, il qual voto fu compito, imperocche Narciso s'innamoro di se stesso e si die la morte. -

Millin.

Amino. Questo eroe e l' incantatore Mago furono, secondo un autore fenicio, gli ultimi della prima schiatta degli uomini. Essi insegnarono agli uomini l'arte di fabbricare de' borghi e di radunarvi le loro gregge. - Myth.

de Banier, t. 3.

AMINTA, uno degli innamorati del giovane Narciso, non essendo sdegnato del disprezzo che faceva di lui Narciso, questi gli mando una spada. Aminta, dopo avere invocato Amore, e scongiuratolo di vendicarlo, piglio quella spada e si trafisse sotto le finestre di Narciso, il quale per un amore non meno infelice fu in breve ridotto alla stessa sorte. - Mom. de l'Acad. des Inser. t. 14.

1. AMINTORE, re de' Dolopi, popolo d' Epiro, ucciso da Ercole per avergli rifiutato il passaggio ne suoi stati.

Met. l. 12, v. 364.
2. — Figlinolo d' Egitto, ucciso dalla sua sposa Damone nella prima notte delle sue nozze. — Igin. fav. 170. 3. — Figlio di Frastore e padre di

Fenice, era re d' Argo. Fe' cavare gli occhi a suo figlio per punirlo di aver voluto sedurre Clizia una delle sue concubine. — Igin. fav. 173. — Met. l. 8, v. 307. — Apollod. l. 3, c. 26. — Om. Iliad. l. 9.

AMINTORIDE, Fenice, figliuolo di

Amintore.

AMIRIDE, nome di un Sibarita mandato a Delfo per sentire dall'Oracolo se la felicità di cui godevano sarebbe stata di lunga durata. L'oracolo rispose che « la fortuna de Sibariti avrebbe can-« giato, e che la lor perdita sarebbe stata infallibile dal momento che aves-« sero reso maggiori onori agli uomini « che agli Dei » ; il che accadde in breve. Una schiavo, solito ad essere battuto dal suo padrone, corse agli altari degli Dei, come ad un asilo, e ne su tratto na di capro, perche su trovato tra mona viva forza; ma avendo questo schiavol toni e capri, dopo che fu scacciato dal

ricorso ad un amico del suo signore .. ne ottenne che sarebbe stato trattato con più umanità. Amiride, prevedendo la disgrazia de' Sibariti, si ritiro prontamente nel Peloponneso. I suoi compatriotti si fecero beffe di lui per essersi allontanato, e lo trattarono da stolto: ma si vide poi ch' egli era il più sag-gio. Di qui è venuto l'antico proverbio de' Greci : Amiride diventa pazzo, che applicano a quelli i quali, sotto apparenza di pazzia, fanno bene le loro faccende e nascondono molta saviezza sotto la maschera della demenza.

AMISODARO, re di una parte della Licia, la cui principale forza consisteva nella chimera che fu uccisa da Bellerofonte. Dicesi essere perchè sua moglie, chiamata Chimera, aveva due fratelli, uno de quali chiamavasi il Leone, e l'altro il Dragone, e la loro grande unione con la sorella aveva fatto dire che erano tre corpi sotto uno stesso capo.

- Iliad. 1. 16. - Vedi CHIMERA.

1. AMITAONE, figliuolo di Creteo re di Jolco e di Tiro, sposò Idomena figliuola di Ferete, e ne ebbe due fi-gliuoli che furono chiamati Biante e Melampo, ed una figlia per nome Peri-mele. Dopo la morte di Creteo andò nella Messenia, ove si stabili con Neleo suo fratello uterino. Era zio di Giasone e avo d' Issione. — Om. Odiss. l. 11. — Diod. Sicul. l. 4. — Apollod. l. 1, c. 25. — Stat. Teb. J. 3, v. 452.

2. - Figliuolo d' Ippasa, che condusse soccorsi a Priamo contro i Greci nell' assedio di Troja, e vi fu ucciso da Licomede. — Iliad. l. 17.

\* Amitaonio, nome patronimico di Melampo; famoso indovino e medico rinomato. - Virg. Georg. 1.3, v. 550. Tibul. 1. 4, eleg, 1, v. 120.

\* AMITTO, soprannome di Mercario, sotto il quale era onorato nella cittadella di Atene: significa quegli che non

è consacrato.

1 Amma, Ammia, soprannomi, di Rea, di Cerere e di alcune altre Dee.

2. - Nutrice di Diana.

Ammalo, festa greca, celebrata in onore di Giove, intorno alla quale non si ha alcuna particolarità.

Amminicoli, ornamenti coi quali Giunone viene rappresentata sulle medaglie.

\*\* T. Ammone, il più antico de' soprannomi di Giove, sotto il quale era particolarmente onorato in Tebe, nell'alto Egitto e nella Libia, regione dell' Affrica. Rappresentavasi Ammone con cor-

cielo dai giganti, o perche pigliò egli | aveva la forma di una navicella. Il temmedesimo questa forma, onde non es-sere riconosciuto. Altri dicono che Bacto, trovandosi vicino a morire dalla sete rell'Arabia deserta, implorò il soccorso di Giove, il quale gli apparì sotto forma di ariete, e percuotendo la terra con un piede fe scaturire una fontana d'acqua. Fu innalzato in questo luogo un magnifico altare a Giove, al quale fu dato il sopranome di Amme, a cagione delle prene di questo paese. Erodoto assegna un' altra origine. Giove, non volendo mostrarsi ad Ercole, che ardeva dal desiderio di vederlo, ma vinto dalle sue istanze, taglio la testa di un ariete, le cavo la pelle, ed essendosene servito per coprirsi il volto, si mostrò nd Ercole in tale figura. - Erodot. 1. 1, c. 46; l. 2, c. 32 e 55; e l. 4, c. 42.

— Strab. l. 11. — Paus. l. 3, c. 18; e l. 4, c. 23. — Ampelius, in lib.

Mem. c. 2. — Lactant. in l. 3. Theb. v. 476. - Servius; in l. 4. Æneid. v. 198. - Plut. in Iside. - Igin: fav. 133 e 275. 4 Id. poet. astr. l. 2. c. 20.

Secondo alcuni autori questo Dio era lo stesso che il Sole, perchè il suo nome significava in lingua fenicia caldo o ardente, il che provasi per le corna colle quali egli era rappresentato, e che altro non sono se non che i raggi del sole. Altri fanno derivare questo soprannome dal nome del pastore che gli innalzò il primo tempio. I popoli della Libia gliene fabbricarono uno magnifico ne' deserti , all' occidente dell' Egitto , ove accorrevasi da lungi per consultare gli oracoli di questo Dio, che sussistettero fino al regno di Teodosio.

\* Erodoto nel suo Euterpe o libro secondo della sua storia, dà all' oracolo di Giove Ammone la stessa origine che a quello di Giove Dodonio, e fissa l'epoca del loro stabilimento circa diciotto secoli prima di quello di Augusto. Essendosi, dic' egli dietro 'un' antica tradizione, involate da Tebe d'Egitto due colombe, una ando nella Libia e l'altra volò fino nella foresta di Dodona nella Caonia, provincia d' Epiro. Ciascuna di esse informò gli abitanti del paese ove fermaronsi, che era intenzione di Giove che vi fosse un oracolo in quel luogo. Il tempio d'Ammone era situato nel più ameno e più fecondo suolo della Libia. Aveva a mezzodi ed a ponente gli Etiopi, ed a settentrione i Libi Nomadi o Numidi che erano postori erranti. La statua del Dio era di bronzo ornato di smeraldi e di altre pietre pre-

pio era servito da più di cento sacerdoti, e Ammone dava le risposte per bocca de' più vecchi tra essi. Ercole, Perseo ed altri famosi personaggi fecero il viaggio della Libia espressamente per an-darlo a consultare; ma esso perdette molto del suo credito dopo che consultato da Alessandro, rispose che questo principe era figliuolo di Giove. Questo eccesso di adulazione lo fe' cadere insensibilmente in disprezzo, per cui non aveva più alcuna voga al tempo, di Strabone, e all'epoca di Plutarco più

non se ne parlava.

Gli Egiziani lo riguardavano come l'autore della fecondità, e pretendevano che questo Dio desse la vita ad ogni cosa e disponesse delle influenze dell'aria : per questa ragione portavano il suo nome scolpito su di una lastra che tenevano al cuore come un potente preservativo. Era tale la loro confidenza nel suo potere, che credevano suffi-ciente l'invocazione del suo nome a procurar loro l'abbondanza di tutt' i heni. Questa superstizione passo presso i Romani, i quali riguardavano Ammone come conservatore della natura, e rappresentavanlo sotto la forma di un ariete. Vi sono per altro delle medaglie nelle quali vedesi con figura umana, avendo solamente delle corna arietine che nascono sopra le orecchie e s' incurvano intorno intorno. La statua di Giove Ammone era una specie di automa che faceva de' segni col capo, e quando i suoi sacerdoti portavanla in processione, essa indicava la via che dovevano tenere. Secondo Plinio eravi pure un Oras colo di Ammone nell' Etiopia. - Strab. 1. 1 , c. 17. - Quint. Curt. 1. 4 , c. 7; 1. 6, c. 10, e l. 10, c. 5. - Justin. l. 1, c. 9, e l. 11, c. 11. - Plutare. Cur. Orac. edi desierint. - Plin. l. 6,

\* Secondo Diodoro Siculo questo Giove, famoso pel suo affricano oracole, non era già il Giove Saturnio, nè il Giove Ctonio, o sotterraneo ( che così chiamavasi Plutone ), ne il Giove Aristeo , il deificato Aristeo figliuolo di Apollo e di Cirene. Egli era un eroe Libico, il quale fu amato da Rea, che lo fe' padre di Bacco; e di questi e di Giove fu l'educatore, il difensore, il maestro. I suoi alunni gli ottennero la immortalità. Ecco dunque perchè le sue maschere vedonsi in qualche antica gemma al par delle maschere di Sileno e di Pane jugate con quelle di Bacco; ecco ziose. Il suo piedestallo era d'oro ed perché adornano come emblemi anche

queste di mistiche iniziazioni insieme con altri simboli Dionisiaci gli augoli di quasi tutti i cippi de' defunti e le anse de' cinerari; ecco perche si spesso immagini tali si rendono equivoche con quelle di Bacco, adorne sovente ancor esse di corna arietine e barbate. — Diod. Sic. lib. 3, § 65, 67 e segg. — E. Q. Visconti, Mus. P. Cl. Vol. 5.

Nel Museo Pio Clementino è riportata una maschera di Ammone « la cui fisonomia è piena di nobiltà e di quel senno che i Mitografi attribuiscono al Libico Eroe. » La scultura di grandioso ed egregio stile manca dell'ultima ricercatezza, quanto basta a mostrarci esser questo lavoro un maestoso accessorio da situarsi per ornamento di magnifica architettura. — Vedi Tav. VI, fig. I.

2. - Un re di Libia, che alcuni pi-

gliano per Bacco.

3. — Figliuolo di Cinira, sposò Moro Mirra, ed ebbe per figlio Adone. Cinira, avendo bevuto un giorno eccessivamente, s'addormento in una positura indecente in presenza della sua nuora, e questa se ne fe' beffe alla presenza di suo marito. Ammone ne avverti suo padre, dopo passata l'ebbrezza, e Cinira sdegnato contro la nuora, caricò di maledizioni tanto lei che il suo nipote, e li scacciò. Mirra, col suo figlio, si ritirò nell' Arabia, ed Ammone nell'Egitto, ove mori. È Farnuto che narra così questa favola, riferita diversamente dai poeti. — Vedi Mirra, Adone, Cinira.

\* 4. — Erodoto, Lucrezio, Ovidio, Antigono Caristio, dicono che eravi nella Libia una fontana di Ammone, la cui acqua era fredda a mezzodi e calda alla mattina ed alla sera. — Erod. in Melpom. sive l. 4. sub finem. — Lucret. l. 6, v. 847. — Met. l. 15, v. 310. — Antig. Carist. c. 159.

5. — Festa ateniese, intorno alla quale non abbiamo alcuna particolarità.

6. — Vaso saoro presso gli Ateniesi. Ammonia, soprannome di Giunone, sotto il quale era onorata dagli abitanti dell' Elide, regione del Peloponneso, in oggi Morea. Questo nome la certamente dato a quella Dea nella sua qualità di sposa di Giove Ammone. — Paus. 1. 5, c. 15.

\* Il P. Montfaucon dice che Ammonia è un soprannome locale dato a Giunone a motivo di un altare che le era stato innalzato nella Libia vicino al tempio di Giove, — Antiq. expl. t. 1.

Ammonie, lettere, secondo il Bochard, I

delle quali servivansi i sacerdoti nelle

\* Ammonj, in greco Ammonoi, in latino Ammonii, nome che danno talvolta gli Autori dell' antichità agli abitanti della Libia, per allusione a Giove
Ammone del quale erano adoratori.

Ammonio o Annonio (Mit. Arab.). inventore della chimica, secondo i Greci. Arabi, come Chirone secondo i Greci. Ammotea, ninfa, figliuola di Nereo e di Doride. — Estod. Teog.

AMMUDATE, uno degli Dei de' Ro-

manı.

AMNIOMANZIA, divinazione che traevasi dalla membrana che avviluppa tala volta la testa di un fanciullo nella sua nascita. Gli avvocati comperavano a caro prezzo questa sorte di membrane, immaginandosi che potessero renderli felici nella vincita de loro processi; di qui deriva il proverbio: Egli è nato vestito, che dicesi di un uomo al quale ogni oosa va bene.

Amnise o Amniso, fiume nell'isola di Creta, conoscinta oggi sotto il nome di Candia. Gettavasi nel mare dalla parte settentrionale di quest' isola. Alla sua imboccatura eravi un tempio di Lucina. — Paus. L. 1, c. 18. — Omer.

Odiss. 1. 19, v. 187.

Amnisiadi, o Amnisidi, nome che i poeti danno alle ninfe dell'isola di Creta, preso dal fiume Amniso. Esse avevano in cura i cani, i cervi e i calzari di Diana. — Calimac. Hymn. in Dian. v. 15. — Spanh. in loc. cit.

AMOBUDU ( Mit. Affr.), Ganga, o sacerdote affricano. — Vedi GANGA

AMOERNE, una delle Danaidi, sposa di Polidettore.

Amois (Hamoys) (Mit. Scand.), lo stesso che il Dio Thor; era venerato ne'contorni di Amburgo, che, secondo alcuni autori, gli dee il suo nome.

Amolita, genio celeste invocato dai basilidi sulle loro pietre magiche.

Amoloco (Mit. Affr.), sacerdote del Congo, il cui uffizio si è quello di restituire la salute a coloro che la perdettero per qualche malefizio.

AMOPAONE, capitano greco figliuolo di Poliemone, ucciso da Teuero di-

nanzi Troja.

1. AMORE, in greco Eros, passione dolce e crudele, timida e coraggiosa, cieca e veggente, debole e potente, della quale i poeti hanno formato un Dio che con i suoi attributi rappresenta benissimo gli effetti di questa passione.

Egli era il più bello degli immortali , e secondo Esiodo esisteva nel principio

col Caos è con la Terra. L'Amore | e braccio di mare, malgrado della probenefico, al dire di Aristofane, aveva le ali dorate, e fu quello che unitosi al Caos, dalla loro unione ne procedettero gli uomini e le donne. Prima ohe Amore avesse mescolato tutte le cose, non eranvi Dei: ma da questa mescolanza furono generati il Cielo e la Terra, al pari che la schiatta: degli Dei immortali. Acusilao ne ammetteva un altro, nato dalla Notte e dall' Etere. Secondo Orfeo, eravene uno figlio di Saturno. Platone sa Amore figlio del dio delle ricchezze, ch' egli chiama Poro, e della Poverta. Saffo ne no-mina due, uno figlio del Cielo a l'al-tro figlio della Terra. I Romani ne distinguevano due, quello che presiedeva agli amori scambievoli, e quello che vendicava gli amori disprezzati. I poeti posteriori ad Esiodo lo fanno figlio di Venere o della Belta. Egli ha avuto dei templi e degli altari che gli erano comuni con sua madre. Ne ebbe anche di particolari, come a Tespi. - Vedi Cu-PIDO, PSICHE.

I poeti ed artisti antichi e moderni lo rappresentano come fanciullo ignudo, alato, faretrato, con l'arco o pendente dal collo, ovvero in una mano, e nel-l'altra con una facella; alcuni lo dipingono cieco, altri, con una benda sugli occhi i vorrebbero anche taluni che tenesse un dito sulle labbra per far ca-pire che esso richiede della discrezione. I poeti hanno finto che fra le sue frecce ve ne siano alcune con punta d'oro ed altre con punta di piombo: avendo le prime la virtu di far amare, le altre quella di produrre un effetto affatto contrario. Amore non è sempre un fan-ciullo che giuoca tra le braccia di sua madre; talvolta vedesi con la freschezza della gioventù; così rappresentasi l'amante di Psiche. Una statua che vedevasi negli appartamenti di Versailles, lo offriva sotto le sembianze di un dio che già vincitore di Marte ed Ercole, si è impadronito delle loro armi e vuole cangiare in arco la mazza di quest'ul-timo. — Paus. — Myt. de Banier. l. 1. - Ant. expl. t. 1. - Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 1, 3, 16, 18.

\* Tra tutti gli attributi, sotto i quali i poeti rappresentano Amore, preferiscono di offrircelo sotto l'immagine di un vincitore, al quale niuna cosa resiste, ed amano sopra tutto di celebrare il suo potere. « Di che non è capace, « dice Virgilio, un giovane acceso dal « fuoco dello spietato Amore! Egli osa « nella più oscura notte attraversare un

c cella ( Vedi Leandro ). Nè il tuono che mugge sopra il suo capo; nè le « onde irritate che si spezzano con « fragore contro le rapi, nè il dolore « de' suoi parenti, nè la disperazione e della sua amante s' ei viene a perire; « niuna cosa in somma può trattenerlo. »

Quid juvenis , magnum uni versat in ossibus ignem Durus amor? Nempo abruptis turbata procellis Nocte natat coca serus freia; quem super ingens Por a tonat cœli, et scopulis illisa reclamant Equora; nec miseri possent revocate parentes ; Nec moritura super crudeli funere virgo.

- Georg. 1. 3, v. 258.

Gli artisti hanno seguito l'esempio de' poeti : al pari di essi hanno rappresentato Amore sotto la forma di un fanciullo, al pari di essi ne hanno indicato il potere e la forza. Una medaglia d'argento di Alessandro il Grande ha per tipo Amore sopra un leone. Questo dio è rappresentato nella stessa guisa in molti altri monumenti antichi, che rammentano quelle parole che ri-volge esso medesimo a sua madre in uno de' dialoghi di Luciano: « Assicu-« ratevi, io sono famigliare coi lioni; « spesso mi trastullo a cavalcarli; e il e più docile destriero non è più obbea diente alla mano del suo cavaliere che « non lo siano essi alla mia. » - Dia-

log. 12. Nel Museo Pio-Glementino vedesi un torso di Cupido che riconoscesi non solo dai fori che ha nelle spalle al luogo delle ali, ma altresi dalla sua lunga capigliatura inanellata, dalla delicatezza de'suoi lineamenti e dalla dolcezza del suo sguardo. - Vedi Tav. VII,

fig. 2.
\* Anche gli Indiani hanno il loro Amore. Secondo la loro mitologia, Visnu sposò Latscimi dea della bellezza, delle ricchezze e della felicità, e n'ebbe Nanmadin o Amanga dio dell'Amore, che poco diverso dal Cupido de'nostri poeti viene dipinto sotto la forma di un fanciullo seduto su di un picciolo pappa-gallo, con un turcasso alle spalle. Tiene dall' una mano un arco di canna di zucchero e dall'altra una freccia intorniata di fiori. - Vedi NANMADIN.

2. — CITAREDO, soprannome che gli antiquari, dietro gli antichi, hanno dato ad Amore con un leuto od una cetra. Un'allegoria semplice, ma ingegnosa del potere di Amore sui più feroci cuori si è quella che ci offre una bella pietra antica del gabinetto di Firenze. Un' Amore Citaredo, con fascia sugli occhi, ma senz' arco, ne frecce, è assiso sopra un superbo leone che ha domato

coi soli concenti della sua cetra. Molte i calpesta l'arco e le frecce. Tiene nella altre pietre scolpite antiche ci rappresentano il Dio alato, conducendo con un freno il domato leone; ma qui il suo trionfo sembra più bello, poiché non ha avuto bisogno per ottenerlo se non che di usare de vezzi e le attrattive dell'ar-

3. - DELLA GLORIA. Un fanciullo alato, coronato d'alloro, con molte co-

rone nelle mani.

4. - DELLA PATRIA (Iconol. ). La corona civica o di quercia era quella che davano i Romani a colui che aveva salvato la vita a' suoi concittadini. I nostri artisti onorano con questo attributo un cittadino che siasi distinto pel suo amor patrio. Un principe che ama il suo popolo è rappresentato con la fronte cinta di una corona di quercia e con un ramo d'ulivo nelle mani, perchè deve sempre procurar loro la pace. Si esprime anche talvolta l'Amor patrio sotto le sembianze di Curzio che sta per precipitarsi in una voragine di fuoco aperta sotto i suoi passi. Questo giovane e robusto guerriero tiene una corona in ciascuna mano, l' una di quercia e l'altra di gramigna. La sua armatura è semplice, e fermo ed impavido è il suo contegno.

5. - AMOR PROPRIO. Un giovane che si mira in una fontana limpida, oppure una donna giovane portante una bisaccia piena dietro le spalle, ch' ella chiude con la stessa mano in cui tiene una bacchetta. Coll' altra mano ella porta il fiore chiamato narciso ed un pavone che contempla con compiacenza

la propria coda.

6. - DIVINO. I quadri delle chiese lo figurano sotto le sembianze di un funciullo alato con gli occhi fissi nel cielo. Tiene in una mano un cuore acceso , simbolo dell' ardore che lo consuma, ed è inginocchiato dinanzi ad un altare col nome di Dio scolpito sul petto. Talvolta ha da un lato le' tavole della legge ed il libro delle scritture.

7. - DEL PROSSIMO (Iconol. ). È caratterizzato con un giovane coronato di ulivo, con un cuore attaccato ad una catena che gli pende sul petto. A' suoi piedi vi sono delle borse d'oro e d'argento, una vite sostenuta da pali, una cicogna, attributi diversi ch' ei mostra a degli infelici, onde far loro capire che è pronto a soccorrerli col suo denaro, coi suoi consigli e col suo ap-

8. - Domaro ( Iconol. ). Amore se-

mano destra un orologio da sabbia e nella sinistra un mergo.

9. - Eccessivo. Una scimia che soffoca un suo soimiottino a forza di strin-

gerlo nelle braccia.

10. - Moro. Un Arpocrate alato. AMORGO, isola dell'Arcipelago, una delle Cicladi, da dove i Greci traevano le loro veste chiamate Amorgos, fatte di una stoffa rossa che vi si fabbricava. Vi era una celebre fontana che il signor di Villoison ha veduto consultare come un oracolo. - Strab. l. 10. - Hesychius. - Suidas. - Stephan. Bisant.

\* Amont, piccoli genj che accompa-gnano ordinariamente Venere e le Grazie, e che figurano i Piaceri: Si rappresentano nudi e con ali come Amore.

del quale diconsi fratelli.

Nelle pitture d' Ercolano vedesene una rappresentante gli Amori che ap-parecchiano il trono di Venere. Uno tiene uno scettro; l'altro vi pone un ramo di mirto: la colomba della Dea è sul guanciale. - Vedi Tav. XI, fig. 1.

Nelle suddette pitture avvene una co-nosciuta sotto il nome di Marcantessa d'Amori. — Vedi Tav. XII, fig. 1.

\* Veramente degno di ammirazione è il quadro di Francesco Albani, conosciuto sotto il titolo di Danza degli Amorini, che conservasi in questa I. R. Pinacoteca. Vi si scorge Amore librato nell'aria, che imprime un bacio su la bocca di Venere, indicando alla medesima colla destra il ratto di Proserpina, come trionfo della sua abilità: Alcunì leggiadri Amorini, abbandonati i loro archi, danzano intorno a verdeggiante albero, festeggiando la nuova vittoria del fratello. La danza del festevol coro è accompagnata col suono di vari strumenti da altri Amorini che posano su l'albero stesso.

AMPELLA, una delle Amadriadi. AMPELO, figlio di un Satiro e di una

Ninfa, fu uno degli amici di Bacco, il quale aveva altresi un sacerdote di questo nome. Questa parola, che significa vigna, fu anche il nome di un promontorio dell'isola di Samo, di una città dell'isola di Creta, di un'altra nella Macedonia. — Ovid. Fast. l. 3, v. 407.

AMPELUSIA, promontorio dell'Affrica nella Mauritania, ove eravi una caverna consacrata ad Ercole. - Mela, l. 1,

c. 5 e 6.

1. AMPICE, pietrificato dalla testa di Medusa, nel momento in cui voleva duto che , avendo perduto la sua face , I dare un colpo di spada a Perseo.

2. - Uno de'Lapiti, ucciso dal cen | poiche Rea Silvia diede in luce due getauro Oeclo alle nozze di Piritoo.

AMPICIDE, Mopso figlio di Ampice. - Ovid. Met. l. 8. - Vedi Morso.

1. AMPICO o AMPICE, figliuolo di Cloride e padre di Mopso. - Paus.

1. 5, c. 17. 2. - Figliuolo di Pelia, nipote di Egineto e pronipote di Darito figlio di Argalo. — Pausan. 1, 7, c. 18. 3. — Sacerdote di Cerere e musico,

ucciso alle nozze di Perseo da Pettalo.

- Ovid. Met. l. 5.

AMPTRUARE, antico vocabolo latino che esprimeva i moti del ballo del capo de' Salii, che gli altri sacerdoti ripete-

vano, redamptruabant.

Amedam (Mit. Ind.), nettare o ambrosia, per la possessione della quale i Bramini pretendono che siensi date già tempo delle grandi battaglie tra i buoni e i cattivi genj. Questa parola sembra essere la stessa che l'Amurdon o Amurtam. Forster chiama Amret questa bevanda mitologica. - Viagg. di G. For-

AMSANTO, lago profondo circondato da precipizi e da foreste, nel territorio d' Irpino, in Italia. Ne esalava un' infezione tale che faceva riguardare questo luogo come lo spiraglio dell' inferno. Eravi un tempio di Mefitide, vale a dire di Giunone che presiedeva all'aria corrotta. — Eneid. l. 7. — Cic. Div. l. 1,
c. 56. — Plin. l. 2, c. 94.
Amschaspandi (Mit. Pers.), buoni

genj del primo ordine; secondo la reli-

gione de' Persi. - Vedi IZET.

AMULA, nave lustrale che, presso i Romani, serviva a portare l'acqua destinata per le espiazioni o purificazioni.

AMULETO, immagine o figura che portavasi al collo come un preservativo. La forma sembra esserue stata arbitraria, tranne presso gli Egizi, i quali hanno usato costantemente quella di uno scarabeo, e preferirono quelli di terra cotta coperta di smalti verdi e turchini.

Amulio, re d'Alba la Lunga, in Italia , figliuolo di Proca e fratello cadetto di Numitore, ch' egli scacciò dal trono. I due fratelli avendo diviso le eredità di Enea, vale a dire il regno d'Alba ed i tesori di Troja, Numitore scelse il trono; ma Amulio approfitto delle sue ricchezze per rapirgli la corona, met-tendo poi a morte Egesto figlio di Numitore, e consacrando al culto di Vesta Rea Silvia figlia dello stesso, per impedirle di avere figli nel timore che avessero un giorno a punirlo della sua

melli di forza e di beltà straordinaria, chiamati Remo e Romolo, ch'ella disse avere avuti dal suo commercio col dio Marte. Amulio, tormentato da' suoi timori, ordino la morte de' due fanciulli, ma furono salvati, e, giunti all'età di diciotto anni uccisero Amulio, e ristabilirono Numitore nel trono. - Tit. Liv. 1. 1, c. 3 e 5. — Ovid. fast. 1. 3, v. 67, e 1. 4, v. 50. — Plut. in Romal. Vedi FAUSTOLO, REA SILVIA, ROMOLO E REMO.

AMULL ( Hamull, ) ( Mitol. Pers. ) . angelo che i Ghebri credono incaricato della cura del cielo: poiche non solo assegnano degli angeli tutelari alle creature animate, ma ne assegnano altrest al sole, alla luna, alle piante, agli alberi, alle acque, in somma a tutti gli esseri che compongono la natura. Dicesi che ne danno anche a ciascun giorno ed a ciascun mese dell' anno.

Amun, lo stesso che Ammone.

AMURDAVALI ( Mit. Ind. ), una delle figliuole di Visnu e della sua sposa Lat-

AMURDAN o AMURTAM ( Mit. Ind. ), ambrosia che Danuvandri o piuttosto lo stesso Visnu, sotto questa forma ri-

AMZAH (Hamzah), profeta di A-chem, divinità de' Drusi. Questo profeta è disceso sette volte su la terra. Nell'età di Adamo, compari sotto il nome di Sciatnil; nell' età di Noe, sotto quello di Pitagora; nell' età di Abramo, sotto quello di Davide; nell' età di Mosè sotto quello di Sciail; nell' età di Gesu, sotto quello di Messia o d'Eliasar; nell'età di Maometto sotto quello di Selman e di Farsi, e nell' età di Said, sotto quello di Salih. I libri sacri dei Drusi lo chiamano il punto del compasso e la via retta, il fondatore della verità, l'imano di tutti i secoli, lo spirito santo, colui che arriva all'eternità, e la causa delle cause. Hamzah era il supremo visir di Achem. Le bontà di questo dio per Satanasso animarono quest' ultimo a rifiutare l'omaggio e l'obbedienza ch'ei doveva ad Hamzah; temerità che costrinse Achem a maledirlo e ad escluderlo per sempre dal paradiso della legge; quattro altri profeti, Ismaele, Mahammed Selami ed Ali, sono chiamati le quattro spose di Hamzah, perchè egli è ri. guardo ad essi come un capo rispettabile, al quale obbediscono con tutta l'osservanza che debbono le spose ai perfidia. La sua precauzione fu inutile : I loro mariti. I Drusi pretendono che que-

pari pure all'epoca di Maometto sotto il nome di Selman. Dopo di lui furono create le anime che animano e vivificano tutti i mondi; esse sono state formate del raggi della luce celeste, e limitate ad un numero fisso che non può aumentare ne diminuire nella immensità de" tempi.

I. An o HAN (Mit. Tart.), re di Tanchuth che si rese altrevolte celebre per la sua bontà, per la sua giustizia e per la santità della sua vita. I Tartari lo adorano in oggi come un dio. Allor-che i lama fanno le loro preghiere di-nanzi a questa divinità, rotolano uno stromento cilindrico sul suo cubo.

2. — (Mit. Giap.), antico re del Giapone, posto tra gli Dei in ricono-scenza della giustizia del suo regno.

ANABATI, scudieri che contendevano il premio de giuochi olimpici con dei cavalli. Verso la fine della corsa gettavansi per terra, pigliavano i cavalli pel morso e compivano così la carriera.

Anabenone, che ritorna sui suoi passi, primo nome del fiume Meandro, tratto dalle sinuosità del suo corso. Rad. Anabainein, rimontare. - Vedi MEANDRO.

ANABESINEO, giovane di belle forme e robusto, che contese il premio della corsa ne' giuochi celebrati alla corte di Alcinoo. — Odiss. 1. 8.

ANACALIPTERIA, festa greca. Era il giorno nel quale la maritata poteva deporre il velo e mostrarsi in pubblico.

\* ANACABSI, filosofo Scita, che per la sua saviezza, per la sua temperanza, per la sua moderazione in ogni cosa e pe' suoi lumi fu contato fra i sette Savi della Grecia, benche fosse straniero. Egli viveva a' tempi di Solone, alla presenza del quale paragonava un giorno le leggi alle tele de ragnatelli, che non trattengono se non se le piccole mosche e vengono agevolmente rotte dalle mosche grosse. Di ritorno nella sua patria volle introdurvi le leggi degli Ateniesi, ma suo fratello, che ne era sovrano, ne fu talmente irritato che lo uccise con un colpo di freccia. - Erodot. l. 4, c. 46, 76 e 77. — Cic. Tusc. I. 5, c. 32. — Plut. in Conviv. sept. Sap.

ANACE, figliuolo del Cielo e della Terra, padre di Asterio, diede il nome di Anatoria a quella parte della Jonia, ove su fabbricata la città di Mileto, che lo conservo per tutto il tempo della vita di suo figlio. Il suo nome che significa padrone, signore, era venerato come qualche cosa di sacro; di modo che c. 21. .. de moderni que una

sto Hamzah sia il vero Messia che com- I davasi per onore al semidel, ai re ed agli eroi. — Pausan. l. 1, c. 35, e l. 7, c. 2. — Plut. — Cicer. — Vedi ANACI.

ANACEE, feste celebrate in onore di Castore e di Polluce, chiamati Anaci o Anatti , vale a dire principi sovrani. Gli Ateniesi, dice Platarco nella vita di Tesco, paghi della moderazione di questi due principi, i quali dopo avere preso la città di Afidna, per vendicare l'ingiuria fatta alla loro sorella, non avevano punito senonche i suoi rapitori, diedero loro il nome di Anatti, ed istituirono una festa in onor loro. Il tempio chiamavasi Anaceion ; i sagrifici Xenismoi, perche queste divinità erano considerate come straniere, e le offerte Tritai, perchè erano nel numero di tre. Plutarco dice altrove che chiamavansi Anaci, sia perché avevano fatto ces-sare la guerra, sia perche avevano fatto mantenere una rigorosa disciplina alle loro truppe in Atene. Questo nome non fu particolare a Castore e Polluce: era stato dato, prima di essi, a tutti tra i discendenti di Inaco che eransi distinti con belle azioni.

ANACEO, figliuolo di Licurgo, uno

degli Argonauti.

ANACHI, uno de' quattro Dei Lari, ve-nerato dagli Egizi. I tre altri erano Di-mone, Tichi ed Hera. I dotti sospettano con molta verisimiglianza che questi quattro nomi siano alterati, e propon-gono di leggere Dinami, Tiche, Eros ed Ananche, vale a dire Potenza, Fortuna , Amore , Necessità."

ANACHITI, ANANGHITI, pietre magiche o talismani, di cui servivansi i maghi,

\* Anaci o Anatti, soprannome che gli Atenicsi diedero a Castore ed a Polluce per avere protetto la loro città ed impedito che la loro armata vi cagionasse il minimo danno, allorche si trasportarono nell'Attica per farsi restituire, colla forza dell'armi, la giovane Elena loro sorella, che Teseo aveva

Questa parola Anaci o Anatti viene da Anassein, che anticamente appo i Greci significava avere cura, come manifestamente scorgesi da suoi derivati Hippanax, scudiere o che ha cura dei cavalli, Paidonax', precettore o che ha oura de' fanciulli. In Erodoto ed in Tucidide trovasi Anacos per Epimelos, con molta cura: di qui i re sono stati chiamati in greco Anatti, perche deb-bono avere cura de popoli. - Plut. in Vit. Thes. - Cic. de Nat. Deor. 1. 3,

Cicerone ne conta di tre schiatte: i conto Avacreonte; ma che geloso dei primi figliuoli di un antico Giove re di Atene, e di Proserpina, i cui nomi e-rano Tritopatreo, Eubuleo e Dionisio: i secondi Castore e Polluce, figlinoli del terzo Giove e di Leda: i terzi Aloe e Melampo. Altri ne contano un maggior numero, e li confondono coi do-dici Dei maggiori.

ANACIA, montagna del Peloponneso, ove gli Anaci avevano un tempio.

Polib. l. 1, c. 21.

ANACLETERIA, festa solenne celebrata dagli antichi, allorche i loro re pigliavano le redini del governo. Un pubblico bando ne istruiva i popoli, i quali per tutto il tempo che durava la festa venivano a salutare il principe ed a congratularsi seco sul possesso da lui preso. - Rad. Anacalein, invocare.

ANACLETRA, pietra sulla quale credevano i Greci che si fosse riposata Cerere dopo lunghe corse che aveva fatte per cercare sua figlia. Le donne di Megara avevano molta venerazione per questa pietra, che custodivasi in Atene vicino al Pritaneo. — Paus.

ANACLINOPALE, specie di lotta nella quale gli Atleti combattevano stesi sull' arena. - Rad. Clinein, giacere; pale,

ANACO. Frigio, di cui parla Stefano di Bisanzio, e che alcuni dotti cre-dono essere lo stesso che Enoch. Un oracolo aveva predetto che il mondo sa-rebbe perito dopo la sua morte. Egli mori nell'età di più di trecento anni, e il dolore che cagiono la sua morte diede luogo al proverbio piangere Anac, per dimostrare un lutto straordinario. Il diluvio di Deucalione segui da vicino questo avvenimento. - Vedi EDRIS, ENOCH.

\* ANACREONTE, poeta lirico della città di Teo nella Jonia, contemporaneo di Policrate, di Solone e di Esopo. Ci rimangono di lui molte odi che sembrano essere state dettate da Amore e dalle Grazie. Il sentimento rivestito della più amabile e più ingegnosa semplicità ne forma il carattere principale. Ma guar-dandolo dal lato de costumi vi si scorge una soverchia licenza. Noi non possediamo di questo poeta se non se una picciola parte delle odi ch'egli aveva composte. — Cic. Tusc. l. 4, c. 33. —

Horat. Epod. Od. 14; v. 10, e Carm.
l. 4, od. 9, v. 9. — Pausan. l. 1,
c. 2. — Plin. l. 7, c. 7. — Ælian.

Var. Hist. 9, c. 4.

Quest' ultimo autore narra che Polistate, tiranno di Samo, teneva in gran I vicino al luogo ove andava, egli disse: Vol. I.

versi che Anacreonte aveva composti in lode di Smerdia, favorito di questo principe, fe' radere la testa del giovinetto per vendicarsi del poeta che sembrava molto affezionato al suo favorito. E soggiunge che Anacreonte seppe dissimalare abbastanza per addossare, in nuovi versi che compose, questa. azione a Smerdia, rimproverandogli di aver fatto una sciocchezza cedendo al capriccio che lo aveva indotto a sacrificare una così bella capigliatura. Anacreonte, secondo Luciano, mori nel-l'età di ottantacinque anni. La sua statua fu posta nella cittadella d'Atene: essa lo rappresentava come un nomo mezzo ubbriaco, in atto di cantare, il che indicava benissimo le inclinazioni di questo poeta. - Paus. l. 1 , c. 25.

ANACROSI, quella parte dell' inno pizio nella quale erà descritto il combattimento di Apollo col serpente Pi-

Anadiomene, soprannome di Venere Marina, vale e dire, che esce dal marc. - Rad. Anadyo (emergo). Di qui venne l'uso che quelli i quali sfuggivano da naufragio o da inondazione, sagrificavano a Venere Anadiomene: Augusto le consacrò, sotto questo nome, un quadro di Apelle, in cui essa era rappresentata nel momento della sua nascita uscendo dal mare; per la quale Campa-spe o, secondo altri, Frine sua amante gli servi di modello. Eravi anche una Venere Anudiomene nel tempio di Giove Olimpio in Elide, rappresentata in atto di ricevere Cupido e coronata da Suada. — Plin. 1. 35, c. 10. — Aten. in Dip-

nos, l. 13. \* ANAF (Ahnaf) (Mit. Maom.), è lo stesso che Ben Cais Ben Moaviah. Vien posto fra i dottori musulmani della seconda classe, che portano il nome di Tabein: vocabolo che significa seguaci, perchè seguono immediatamente quelli della prima chiamati Sahabah, vale a dire compagni e contemporanei del Pro-feta. Non è per altro che questo perso-naggio non sia vissuto al tempo di Maometto; ma egli non l'ha nè veduto, nè inteso a parlere : per cui non gode della prerogativa di quelli del primo ordine che tutti ebbero questa sorte. Quest'uomo era particolarmente stimato per la sua pazienza e per la sua bonarietà : perocche si riferisce di lui, che avendo incontrato tra via un uomo che lo accompagno lunga pezza facendogli minacce e dicendogli delle ingiurie, allorche fu

Se volete dire qualche altra cosa contro di me, ditela pria che entriamo in questo villaggio, acciocchè non siate inteso da qualcuno che vi renda inginria per ingiuria. Questa disposizione d'animo fu trovata tanto bella da Maometto, ch' ei prego Dio per lui, dicendo queste parole: Signore, abbiate pietà di Ahnaf, poiche quest' uomo desidera, del bene ad ognuno; e questa preghiera otteune per lui la grazia del Musulmanismo, nelle vite de loro dottori, pretesi santi.

- D'Herbelot, Bibliot. Orient.
ANAFE, una dalle Sporadi, che usci improvvisamente dal seno del mare per ricevere gli Argonauti. In memoria questo avvenimento, gli abitanti celebravano una festa annua in onore di Apollo Eglete, nella quale la buffoneria era mescolata alla gravità delle cerimonie religiose, perchè gli Argonauti sottrattisi ai pericoli, e riscaldatisi pel vino e pel soverchio mangiare, avevano risposto sullo stesso tuono ai motti pungenti di Medea e delle sue donne. - Apollon. - Plin. l. 2, c. 87; l. 4, G. 12,

ANAPEO, che scuopre o rende chiaro, soprannome sotto il quale Apollo aveva un tempio nell' isola di Anafe.

Rad. Phao , risplendo.

ANAFLISTO, piccola città marittima dell'Attica, vicina ad Atene, che ricevette il suo nome da Anaflisto figliuolo di Trezeno e fratello di Sfelto, il quale diede anch' esso il suo nome ad un borgo dello stesso paese, i cui abitanti, al dire di Aristofane, avevano lo spirito satirico. - Pausan. 1. 2 , c. 30 . - Diog. Laert. in Zenon. - Strab. 1. 8.

Questo borgo era celebre pei templi di Pane, di Gerera, di Venera Coliade e delle dec Genetillidi.

ANAGIRO, eroe o semideo che aveva un tempio in un borgo del suo nome, appartenente alla tribu Eretteide dell'Attica. Dicesi che questo semideo era molto vendicativo, e narrasi che avendo un vecchio tagliato alcuni rami d'alberi in un hosco a lui consacrato, Anagiro suscitò nel cuore della concubina del vecchio una violente passione per suo figlio. Disperata del mal esito delle sue dimo-strazioni, essa accuso il gigvane presso suo padre di avere voluto violarla. Il vecchio, geloso, credette di leggieri ciò ch' ei temeva, e fe' precipitate suo figlio dall'alto di una rupe. Per colmo di disperazione si riconobbe l'innocenza di quell' infelice, per cui si impicco tostamente.

\* Anagnia, città antichissima del

paese degli Ernichi nel Lazio, in Italia, i cui abitanti sono chiamati Anagnini da Cicerone. - Virgil. Eneid. l. 7, v. 684. - Cic. ad Attic. l. 16, ep. 8;

et Pro domo sua, c. 30.

ANAGOGIA, partenza, festa nella quale gli abitanti di Erice celebrano la partenza di Venere, che in quell' epoca se ne va nella Libia. Di fatti, dice Eliano, i piccioni, de' quali avvi qui gran numero, scompariscono allora per iscor-tore la Dea, alla quale aono consacrati, Dopo nove giorni di assenza, una co-lomba, più bella di tatte le altre, comparisce per la prima sul mare, venendo dall' Affrica; essa non rassomiglia alle altre, ma è di color di porpora, e tale come Anacreonte descrive Venere, simile alla porpora ed, all' oro; siccome è cantata anche da Omero. Essa è guita da una nuvola di piccioni; e dopo il loro arrivo quelli di Erice, celebrano le Catagogie, ossia festa del ritorno. -Elian. Var. Hist. l. 1, c. 15; et Hist. animal. 1. 4, c. 2.

Anagrammatismo, specie di divinazione che praticavasi cercando nelle lettere di un nome il destino di colui del

quale si faceva l'Anagramma.
ANAIDEJA o Imprudenza. Gli Ateniesi ne avevano fatto una dea, e la dinotavano con una pernice. ( Paus. Cic. ). - Rad, a priv., aidos, vergogna. Fu per consiglio di Epimenide di Creta, che le innalzarono un altare, dopo avere purificato Cilonio della uccisione che

aveya commessa.

ANAITI, divinità adorata dai Lidj, dagli Armeni e dai Persiani e che sembra corrispondere, presso i primi, a Diana (Plin. l. 33, c. 4 e 24), e presso gli altri a Venere. Ogni intrapresa era sotto i suoi auspiej. Le adunanze importanti tenevansi nel suo tempio. Le più belle fanciulle le erano consacrate, ed abbandonavano il loro onore a quelli che venivano ad offrirle dei sacrifici ; prostituzione che non impediva loro di incontrare vantaggiosi matrimonj. In questa festa radunavansi gli uomini e le donne, ed ubbriacavansi. Ecoo come ne viene raccontata l'origine : « Ciro avendo intrapreso una « spedizione contro i Saci, ed essendo e stato battuto, diede il tempo alla sua a armata di riordinarsi , e finse di fuge gire. I Saci lo inseguirono, e tro-e vando il campo pieno di vino e di e provvigioni bevettero e mangiarono e disordinatamente; allora Giro ruorno, e ne feae un' arribile strage e consacrò quel giorno alla dea Anaiti a

Quest' uso, riferito da Strabono (h. 11), quo per se e per la posterità di cele-non combina guari col carattere di Diana, brarla per sempre. Non è che a Perne con quanto riferisce Plutarco di Artaserse Memnone, il quale fe' sacerdo+ tessa di Anaiti Aspasia sua amante, affinche dio egli , passasse i suoi giorni in ritiro ed in continenze. In occasione di una spedizione che fe' Antonio contro l'Armenia, fu messo la sacco il tempio di Anaiti, e la sua statua fu posta in pezzi ; il che arricchi molti Romani. Uno di essi, stabilito a Bologna in Italia, ricevette un giorno Augusto, le gli diede una cena. E egli vero, gli disse l'imperatore durante il pasto, che colui, il quale diede i primi \* colpi alla statua della Dea perdette tosto la vista, fu attratto in tutti i \* membri, e spiro poco tempo dopo? « Se ciò fosse vero, io non riceverei '& oggi Augusto in casa mia : voi mirate « colui che diede il primo colpo, ercenate sta sera con una delle sue gambe ». ANAMELEC (Mitol. Rab.). Alcuni Rabbini rappresentano questa divinità sotto la forma di una quaglia o di un fagiano. Reg. 44 c. 17. Vedi ADRAMELEC.

ANANAELE. Trovasi questo nome di Angelo o di petenza sopra un abraxas. ANANSIE (Mit. Affr.), nome di un grosso ragno, al quale i Mori della Costa d'oro attribuiscono la creazione dell'uomo, e che essi venerano come

una divinità particolare. . .

ANANDA-VURDON ( Mit. Ind. ), festa in onore della Trinità indiana, che celebrasi la vigilia del plenilunio del mese di Pretachi o ottobre, e che fa accorrere un gran concorso di popolo. I tre gran Dei, cioè Visnu, Sciva e Brama vi sono adorati sotto la figura di un serpente a mille teste. Sotto questa forma essi portano il nome di Anan-da-Perpenade-Suami. La festa si fa nelle case; quelli che l'adottano non fanno, nel corso di ventiquattr ore, se non la colezione, pasto che consiste solamente in confetti ed in tortelline inzuecherate. Essi si attaccano al braccio destro un cordone di seta rossa, ed i Bramini vengono ad invocare gli Dei. La sola brocca della quale si servono per questo oggetto è di rame, imbrattata intorno intorno di calce, e coperta con un coco, sul quale si pongono delle foglie di herbe (gramigna sacra) e di mangliere. Questa festa, al pari che quella di Varlachimi-Noembu, in ago-sto, e di Quedari-Vurdon, in otto-bre, non è di obbligo; ma l'osserpenade, sul lido del Malabar, che si può essere assolto di questo voto tacito s si praticano a questo oggetto delle abluzioni e purificazioni reiterate per più giorni ; e , quello che più importa , ciò costa molto denaro. - Sonnerat.

ANANDRATO (Mit. Pers.), divinità

de' Persiani, mond una

ANANISAPTA, sorte di talismano contro le malattie contagiose, il quale consiste nel portarsi in dosso questa parola scritta; Locabalisti viloriconoscono tante parole quante lettere, e lo spiegano cost : A, antidotum; N, nazaroni; Ay auferat; N , necem; I, intoxicationis; S, sanctificet; A, alimenta; P, pocula; T, Trinitas; A, alma ANAN-PACHA O HANAN-PACHA ( Mit. Peruvi) , l'also mondo: Gli Amanta. dottori e filosofi del Perio, chiamano con tal nome i luoghi ove l'e persone dabbene dovevano andare dopo la morte à ricevere la ricompensa delle loro virtà. Essi facevano consistere la felicità di cui vi si doveva godere, nel condurre una vita tranquilla ed sesente dalle inquietudini di questa. Non contavano fra i piaceri di questo soggiorno le voluttà carnali, e tutto ciò che lusinga i sensi, e riducevano la felicità di quel paradiso nella tranquillità dell'anima ed in quella del corpo.

ANAPAUOMENA, fontana della Grecia, vicina a Dodona nell' Epiro Le si attribuiva la proprietà di accendere le fiacvole estinte, e di estinguere quelle che erano accese: Essa asciugava a mezzodi dal che deriva il suo nome. - Rad. Anapanein, cessare. a forum ognedall

Anapeira, seconda parte dell'inno pizio o dell'aria di flauto composta per celebrare la vittoria riportata da

Apollo sul serpente Pitone.

ANAPI o ANAPO, amante di Ciane, volle difendere Proserpina contro Plutone, che lo cangio in fiume, e Ciane in fontana: le loro acque si mescolarono insieme. - Ovid. Met. 1. 5, v. 417. -Idem ex Pont. l. 2, ep. 10. - Id. Fast. 1. 4 , v. 469.

ANARABACO, nome che gli Ebrei, secondo Giuseppe, davano al supremo

sacrificatore.

ANARAZEL, FEGOR e GAZIEL, demonj incaricati della custodia de' tesori sotterranei, che essi trasportano da un luogo all' altro per sottrarli alle ricerche degli uomini. Son essi che scuotono i fondamenti delle case e fanno fischiare vanza di una sola volta forma l'impe-I dei venti accompagnati da fiamme. Talvolta formano dei balli che scompari- I sensibilità, la cangiò in sasso. - Ovidscono improvvisamente; ispirano il terrore con un grande strepito di campane e di campanelle; rianimano i cadaveri per un istante ma non possono usare

commercio colle donne.

ANARCHIA (Iconol.). Si propone di rappresentarla sotto la figura di una donna in atto che annunzi furore, cogli occhi coperti di una benda, coi capelli sparsi edii vestimenti laceri. Calpesta il libro della legge posto copra un fascio di bacchette, simbolo d' unione. In una mano l'Ansrchia tiene un pugnale e nell'altra una torcia accesa, allusione ai timori che essa fa nascere. Uno scettro spezzato, un giogo rotto, finiscono di caratterizzarla. Il fondo del quadro può rappresentare una zuffa fra i cittàdini con picche e strane armi per indicare le insurrezioni popolari, e più lungi una città incendiata

ANARRISI, secondo giorno della festa delle Apaturie, così chiamato dai sagrificj che vi si offrivano. - Ant. expl.

Anasci la figliuolo adi Castore ve di Febe , aveva una statua a Corinto nel tempio fabbricato in onore di suo padre. \* Pare sia do stesso che Anassi.

Anassabla, ninfa che scompari nel tempio di Diana, ove erasi rifuggita per evitare le istanze di Apollo. \* Anassagona, re d'Argo, figlio di Megapente, divise l'Argolide in tre re-

gni, ed ecco in quale occasione. Le donne di questo paese furono assalite da una malattia tale, che non potendo più dimorare nelle loro case, correvano pei campi. Fortunatamente il famoso medico Melampo riuscì a guarirle. Anassagora in riconoscenza di si grande servigio, divise il suo regno in tre parti eguali, una delle quali diede a Melampo, l'altra a Biante fratello di questi, e riservò la terza per sè. Questo principe viveva circa tredici secoli avanti il secolo di Augusto, Pausan, 1.2, c. 18.

ANASSANDRA preroina venerata come dea nella Laconia; essa avea altresi un

ANASSARETE, fanciulla di Salamina, di rara beltà 4 ma superba perché di-scendeva dalla famiglia reale di Teucro. Un giovane chiamato Ifi , di nascita inferiore alla sua, ne divenne viva-mente innamorato, e vedendosene dispezzato s' impiccò di disperazione sulla sua porta Anassarete, lungi dall'esserne commossa, ebbe la barbara curiosità di vedere a passare la sua pompa tri, da preparazioni anatomiche funebre. Venere, sdegnata di tanta in- altri oggetti relativi a' suoi studj.

Met. 1. 14, v. 699 sive fab. 17. Anassi, figliuolo di Castore e d' Ilaria. La sua statua equestre, fatta di ebano, era in Argo nel tempio di Castore e Polluce. — Pausan. l. 2, c. 22.

ANASSIBIA, sorella di Agamen-

none, maritata con Strofio, e madre di

Pilade. - Pausan.

2. Figliuola di Biante fratello del medico Melampo, sposò Pelia re di Jolco, e ne ebbe un figlio chiamato Acasto, e quattro figlie Pisidice, Pelo-pea, Ippotoe, ed Alceste aposa di Admeto. Igino dice che Anassibia sposa di Pelia era figlinola di Dimante. - Apol-

lod. 1. 1, c. 25. - Igin. fav. 14 e 51. 3. - Figlinola di Cratico, e prima sposa di Nestore, che ebbe da lei sette figliuoli e due fanciulle. Secondo Apollodoro era figlia di Atreo. - Apollod.

Lar, c. 25.

ANASSIROE, figlinola di Corono, sposa di Epeo, dal quale ebbe una figlia chiamata Irmina.

ANASSITEA, una delle Danaidi, amata

da Giove siche ne ebbe Oleno.

Anasso, figliuola di Alceo e d' Ipponome, sposò Elettrione re di Tebe, che la rese madre di Alcmena moglie di Anfitrione. — Pausan. — Apollod. l. 2 , c. 9 e 10.

ANATAMO, figliuolo di Nettuno e di

Alcione. 198

ANATEMA, dono od offerta sospesa ne' templi di un Dio, come ghirlande tazze d' oro, vestimenti, strumenti di una professione, ecc. Cost in un antico epigramma greco vedesi un pastore che depone le sue reti presso l'altare delle ninfe marine. I pastori dedicavano a Pane le loro zampogne campestri; e Laide, appassita dall'età, consacrò il suo specchio a Venere. L'Anatema applicavasi anche alla vittima dedicata agli Dei infernali, ed è probabilmente quest'ultimo significato che ha deciso quello di questa parola presso gli Ebrei ed i Cristia-ni. - Mem. de l'Acad. des Inser. t. 1.

Anati, nome che davano i Persiani

a Diana, lo stesso che Anaiti.

1. ANATOLE, una delle Ore, apparentemente del mattino. - Rad. Ana-

tellein, alzarsi. — Igin. f. 183.

2. — Montagna vicina al Gange, ove dicesi che il Sole ebbe commercio con

la ninfa Anassibia.

ANATOMIA (Iconol.). Esprimesi con una figura armata di scalpello, occupata a notomizzare, e circondata da scheletri, da preparazioni anatomiche e da ANATONE, festa che celebravasi ad | cinal, le resero di grandi onori. Il nome Antiso, capitale della Locride, in onore de' Dioscuri, de' Gureti e de' Cabiri.

\* 1. ANATORIA , Anactoria , città dell' Epiro, vicino al golfo d'Ambracia. Fu fondata da una colonia corintia, e fu cagione di molta guerra tra Corcira e Corinto. Dopo la battaglia d' Azio, Augusto ne trasporto gli abitanti a Nicopoli. - Strab. 1. 10. - Thucyd. 1. 1, c. 55. - Plin. 1. 4, c. 1; 1. 5, C. 20. 3

\* 2. - Antico nome di Mileto.

👫 3. - Lesbia; teneramente amata da Saffe. - Ovid. Eroid. 1. 15, v. 17.

ANATRIPPE. - Vedi CHIO.

ANAUCHIDA, lottatore Samio.

Pausan. 1. 5, c. 27.

ANAURO, fiume della Tessaglia, che sorgeva a piè del monte Pelio. Giasone vi perdette uno de' suoi calzari nel portare Giunone sulle proprie spalle. Lucano dice che i venti e le nebbie rispettavano il letto di questo fiume. -Apollod. l. 1, c. 29 - Orpheus, in Argonaut. - Apollon. 1. I e 3. - Callimac. Hymn. in Dian. - Lucan. 1.6, v. 370.

2. - Fiume del monte Ida nella Troade, sulle sponde del quale Paride custodiva le gregge di Priamo.

Anaust, uno degli amanti di Medea, ucciso da Stiro. - Val. Flace. 1. 6,

v. 43.

ANBALITI ( Mit Maom. ), una delle quattro sette riconosciute per ortodosse presso i Musulmani.

Ahmed Ebn-Anbal, nato l'anno 164 dell' Egira, ne su il capo. Egli preten-deva che Maometto sarebbe salito un

giorno sul trono di Dio.

Anbertken (Mit. Ind.), libro dei Bramini, che contiene la religione e la filosofia degli Indiani. Questa parola significa la cisterna nella quale si attigne l'acqua della vita. È diviso in cinquanta bet; o trattati, ciascuno dei

quali ha dieci capitoli.

ANCARIA, nome sotto il quale gli Asculani, i Falerini e gli altri popoli vicini all' Etruria conoscevano Nemesi. Ella lo diede tra essi alla famiglia Ancaria, nella quale erano sempre scelti i suoi sacerdoti. Gli abitanti le innalzarono un tempio che distrutto dalle stragi della guerra e del tempo, formò co' suoi avanzi un campo atto per gli esercizj militari, al quale fu dato il nome di campo d'Ancaria. Nelle loro cerimonie pubbliche gli Etruschi portavano in cima ad una picca la statua di questa Dea; e i Fiesolani, nazione vi- Partaso, invece che il primo era di

di Ancaria fu dato a Nemesi, perché essa riempiva di turbamento e di rimorsi colui che erasi attirato la sua collera. Di qui gli uomini disperati furono chiamati Ancarj. Presso gli Asculani invocavasi questa Dea come presidente alla guerra, e come avesse il potere di impedire le incursioni de' nemici. Vi sono dei monumenti etruschi , ne' quali vedesi questa Dea con ali alla testa come Mercurio, coperta il seno di bendelle, ed avente coturni; tiene la mano sinistra dietro il dorso, e la destra appoggiata sopra una bipenne. - Vedi NEMESI.

ANCARIO. - Vedi ANCHIALO. 1. ANCEO, figliuolo di Nettuno e di Astipalea figlia di Fenice re di Arcadia o, secondo altri di Samo e di Perimede; fu uno degli Argonauti, e succedette nelle funzioni del piloto Tiu, morto alla corte di Lico prima dell'arrivo degli Argonauti nella Colchide. Ritornando da questa spedizione, egli regno nella Jonia, ove sposò Samia figlia del fiume Meandro el la rese madre di quattro fiigliuoli, Perilao, Enudo, Samo, Ali-terse, e di una figlia che fu chiamata Partenope, la quale ebbe un figlio da Apollo conosciuto sotto il nome di Licomede. Anceo si applicò a far fiorire l' agricoltura; ma siccome sollecitava e maltrattava i suoi vignajuoli, uno di essi gli predisse ch' ei non avrebbe mai bevuto del vino della vite quale faceva lavorare. Anceo si fe beffe di questa predizione, e si fece recare dell' uva di quella vite sul torchio: già avvicinava egli alle sue labbra una tazza piena di quel vino nuovo, allorche fu avvisato che era entrato un cinghiale nella sua vigna e la distruggeva. Incontanente ei depone la tazza per correre verso il cinghiale, dal quale fu ucciso. Quest' avventura diede luogo al proverbio greco, tradotto da Catone : Multum interest inter os et offam. Il verso di Orazio lo reca più esattamente:

Multa cadunt inter calicem supremaque labre.

Molto commin' v' ha fra la tassa e il labbro.

Orpheus in Argon. - Asius, vetus poet. apud Pausan. l. 7, c. 4. - Apollod. l. 1 , c. 29.

T'zetze applica questa favola all' Anceo figliuolo di Licurgo. - Tzetzes, in

Lycoph. Cass. v. 491.

2. - Ovidio parla di un altro ANCEO, che fu egualmente ucciso dal cinghiale di Calidone: questi era della città di Pleurone. - Metam L. B. - Igin. | diceva di averli veduti e copiati dall' o-

fav. 173, 348.

3. - Di Pleurone in Etolia. Fu atterrato da Nestore inelle lotta ai giuochi che accompagnarono i funerali di Amarinceo re degli Epei. Viene altrest posto nel numero degli Argonauti. - Iliad.

Figlinolo di Licurgo e di Antinoe, che si distinse nella caccia del cinghiale Culidonio, ove fu ferito. Gli antichi initologi lo confondono comunemente con l'Anceo figlio di Nettuno. Questo figlio di Licurgo aveva una statua in Tegea città dell' Arcadia, nel tempio di Minerva Alea, che lo rappresentava con un' asce nelle mani, e in atto di lasciarsi cadere , se non fosse sostenuto da suo fratello Epoco. -Paus. l. 8, c. 4 e 45. — Apollod. l. 17, c. 20; l. 3, c. 17. — Igin. fav. 173, 348. — Met. l. 8.

ANCHEMOLO, figlio di Reto, re dei Marrubi, vale a dire degli antichi po-poli dell' Abruzzo in Italia. Preso da una colpevole passione per la sua ma-trigna que fe un oltraggio del quale suo padre volle punirlo; ma egli fuggi nell' armata di Turno, ove fu ucciso da Pallante figliuolo d'Evandro nella guerra di Enea contro i Rutuli. - Virg. En. 1. 10 , v. 389: Servius in loc. cit. \* ANCHESTRO Anchesites , vento che

roffiava da Anchise, porto di Epiro. Cie. all Act. - Dionis. Alie.

ANCHESMIO S Soprannome di Giove, preso da una statua ch' egli avevu; sul monte Anchesmo nell' Attica.

T. ANCHIALE, madre di Tizia e di Cilleno, due de sacerdoti di Cibele,

chiamati Dattilisideit am odo ciminos

2. Figlinola di Giapeto, uno dei giganti che ribellaronsi contro Giove. Essa era nata prima di questa guerra; e fondo una città del sub nome nella Cilicia: aussal ab dishbit , costa cid

\* T. ANCHIALO, città della Cilicia poco lontana dal mare ; come dinota il suo nome in greco, era situata tra Tarso e Solas, al dire di Strabone (l. 14) e di Plinio (l. 5, c. 27). Era la patria di Atenedoro, il quale pretende, ma senza prova, che fosse fondata da An-chiale figlinola di Giapeto. Aristobulo, citato da Strabone e da altri autori, ne attribuisce la fondazione a Sordanapalo nitimo re d'Assiria; e questa è l'opinione più comune: Essi accertano anche che questo principe vi fu sepolto in una tomba, della quale Strabone reca il disegno e l'iscrizione, dietro La relazione di un viaggiatore, il quale Belo, il quale ebbe da lei due figlinoli,

riginale. La statua di Sardanapalo era di pietra, e lo rappresentava con la mano destra stesa e con le dita unite. L'inscrizione, scritta in lingua: siriaca, era mescolata di prosa e di versi se si deve giudicarne dalla versione greca del poeta Cherilo , citata da Strabone , della quale ecco la traduzione: « Sardanapalo, figliuolo di Anacindaraso, ha fondato a Anchialo e di Tarse. Passeggieri, mane « giate , bevete , trastullatevi : voi siete mortali, godete de' piaceri della vita; mperocche dopo la morte non se ne a possono gustare più. lo che nuotava e nell'abbondanza, non sono ora che poca polvere. Attro pon mi rimane che i lauti pasti che ho fatti e le voa sciato sulla terra tante ottime cose e delle quali non ho potuto godere. Sia a questo un avvertimento per gli comini a che mi sopravvivono. Diodoro di Sicilia dice che Sardanapato erasi composto lui medesimo questo epitafio, riportato anche da Ateneo, da Tzetze dallo Scoliaste di Aristofane, e nell' Antologia, ma con differenze notabili. - Strab. l. 14. - Diod. Sic. l. 2. -Athen. 1. 8. - Tzetze, Chiliad. 3. Hist. 454. - Schol. Aristoph. in Aves,

\* 2 e 3. - Città della Tracia chiamota da Ovidio la città di Apollo. Eravi pure un' altra città di questo nome nell' Epiro. - Pomp. Men. 1. 2, c. 2. Plin l. 4, c. 11. — Ovid. Trist. l. 1, eleg. 10, v. 36.

4. — Capitano greco ucciso da Ettore

all assedio di Troja. - Iliad. 1. 5,

5. - Uno de' competitori ne' ginochi descritti nell' ottavo libro dell' Odissea,

6. - O ANCARIO. I Pagani credevano che fosse il Dio degli Ebrei , e supponevano che fosse venerato da essi sotto la forma di asino. - Mem. de l'Acad. des Insc. t. 2. da- 1

7. - Famoso guerriero padre di Mente celebre negoziante amico d'Omero. Questo poeta parla del padre e del figlio nel libro primo dell' Odissea — Eu-

stath. in Odyss. l. 1, v. 180 e 418.

Anchio, uno de centauri che sorpresero Folo nella sua caverna, e che fu posto in fuga da Ercole.

1. ANCHIRROE, una dellé figliuole di Erasino, presso le quali Britomarte passo qualche tempo.

2: Figliuola di Nilo e sposa di

Egitto e Danso. + Apollod. L. 2 , et Hymn. in Venerem. - Apollod. L. 3,

1. Anchise, principe trojano discendente di Troe fondatore di Troja, figliuolo di Capi e di Temi figlia d'Ilo; e nipote di Assaraco e di Jeroneme figlia del fiume Simoenta. Era si bello che Venere ne divenne innamorata, e gli apparve sotto le sembianze di una vezzosa ninfa per palesargli il suo amore. Dalla loro unione nacque Enea. Accorgendosi dopo partita ch' ella non era una donna mortale, ei temeva, secondo, l'opinione di que' tempi, che questo favore non a-vesse ad abbreviare la sua vita; ma Venere lo rassicurò e gli annanziò che gli avrebbe dato un figlio che sarebbe stato allevato dalle ninfe fino ai cinque anni, età nella quale lo riporrebbe nelle sue mani. Anchise non pote tacere la sua felicità: Giove per punirlo della sua in-discrezione lo colpi col fulmine, che lo tocco leggerissimamente, o che, secondo alcuni, gli rapi la vista, e, secondo altri ancora, gli fe' una ferita che non potè mai cicatrizzarsi. Allorche il figlio Enea fu giunto all'età di cinque anni, Ve-nere lo consegno ad Anchise, il quale lo porto sul monte Pelio, consegnandolo al Centauro Chirone perche pigliasse cura di compiere la sua educazione. Non si sa s' ei ve lo lasciasse lungamente : ma si bene è noto ch'egli ebbe la grata soddisfazione di esserne teneramente amato e di vedere che distinguevasi nell'assedio di Troja fra i difensori della sua patria. Dopo la presa di Troja egli non poteva decidersi ad abbandonare la città; ma un colpo di folgore ch' ei piglio per un augurio favorevole ve lo fe' decidere. Enea lo porto fino alle navi, ov'ei s'imbarco co suni Dei Penati e con quanto aveva di più prezioso. Egli visse insino all'età di 80 anni, e fu sepolto, secondo Omero e Virgilio, a Drapano nella Sicilia, ove suo figlio gl' innalzò un magnifico sepolero. Pausania lo fa morire a piè di una montagna d'Arcadia, che dal suo nome su chiamata Anchisia, ed aggiugne che vedevansi vicino al suo sepolero le rovine di un tempio di Venere. Secondo Stefano di Bisanzio, Anchise fu sepolto in una città della Tracia fondata da Enea, e Tzetze è d'opinione che questa città sosse nella Macedonia. Se vuolsi prestar fede ad Apollodoro, Venere ebbe due figliuoli da Anchise. Virgiglio (En. l. 6) lo mostra ne' Campi Elisi e gli fa svelare a suo figlio i destini che aspettavanlo, è la gloria de' Romani suoi discendentio - Hesiod. in Theog. v. 1010. - Home Il. h. 20, the second of the second field

c. 22. - Xenoph, Cyneget. c. 1, S 2. Ovid. Fast. 1. 4, v. 34. — Virg. En. L. 3. — Pausan. 1. 8, c. 12 e 13. — \* Il Millin nella sua Galleria mitologica

riporta un' antica moneta, rappresentante Venere che dà la mano ad Anchise : leggest intorno, ΑΝΧΕΙΣΗΣ ΑΦΡΟΔΕΙΤΗ Anchise, Afrodite); e nell'esergo IΛΙΕΩΝ (moneta degli Iliaci). - V.

Anchise aveva un monumento. - Paus.

1.8, c. 12 e 13.

chise. — Eneid. 1300 marchaelle o and

ANCHISTEO, uno degli Argonauti. ANCILE, Ancilia y scudo che Numa finse essere caduto dal cielo, durante una peste che desolava l'Italia, e dalla conservazione del quale dipendevano i destini dell' impero romano. Questo importante segreto gli era stato rivelato, di-ceva egli, da Egeria e dalle Muse. Per timore che non fosse rapito questo scudo egli ne fe' fare undici altri si somiglianti che era impossibile di riconoscerli. L'artefice , chiamato Veturio Mamario, vi riusci così bene, che lo stesso Numa non seppe più distinguerli. Questi Isoudi erono incavati da ambe le parti, ed erano della lunghezza di due piedi e mezzo. Egli ne fido la custodia a dodici sacerdoti, che istituì a quest'uopo, e ai quali die il nome di Salii. Portavansi le Ancilia o scudi in una festa che durava tre giorni, al principio di marzo; e durante questi tre giorni non si poteva ne incontrar nozze, ne intraprendere alcuna importante cosa. (Ovid. - Dionis. Alic ). V. SALII. Alcuni autori superstiziosi hanno attribaito il cattivo successo di Ottone contro Vitellio all'imprudenza ch'egli aveva avuta di allontanarsi da Roma durante questa festa. Chiunque in= traprendeva da condotta di una gnerra recavasi nel vestibolo del tempio di Marte, scuoteva gli scudi , indi toccava la lan-cia del Dio, gridando: Mars vigila; Marte, svegliati. Nel suo tempio custodivansi questi scudi. — Varro. — Val. Max. l. 1, c. 1. — Juv. 2, v. 124; — Plut. in Num. — Eneid. l. 8, v. 664; - Tit. Liv. 1. 1, c 20 - F. MAMURIO. Ancilomete, astuto, sopranuome di

Saturno, sia a cagione delle sue astuzie verso i Titani, sia peronè il tempo rende prudente, and

ANCIORE, uno de' figliuoli di Licaonel , T. ANCIRA , città della Sicilia. a. - Città della Frigin. - Paus. l. t.

ANCLABRIA, termine generale che esprimeva i diversi utensili servibili nei della Terra.

ANCOE, luogo situato all'imboccatura del Censo, con un lago dello stesso Dome. - Strab.

ANCORA. - Vedi SPERANZA.

ANCULI. Dei e Dee tutelari degli schiavi; dal vecchio vocabolo anculari, servire. - Myt. de Banier, t. 1 e 5.

ANCORO, figliuolo di Mida re di Fri-gia, che si immolò per la salute pub-blica, nello stesso modo che fece in appresso il romano M. Curzio. Narrasi che nella città di Celene in Frigia si apri un profondo abisso che inghiotti molte case e allargavasi ogni di. Avendo consultato l'oracolo, rispose che quell'abisso non si sarebbe chiuso se Mida non vi gettava ciò che aveva di più caro. Questo principe vi gettò la maggior parte del suo oro e delle sue ricchezze; ma il golfo non chiudevasi. Ancuro, giudicando ch' ei fosse il più prezioso bene di Mida, saluta la sua sposa Timotea, i suoi figli, il genitore, monta a cavallo e si precipita nell' abisso. Allora la terra si chiuse tosto. Mida fe' innalzare su quel luogo un altare di pietra a Giove Ideo, il quale altare fu uno de' primi oggetti che questo principe converti in oro nel tempo in cui egli aveva il raro privilegio di cangiare in questo metallo tutto ciò che toccava. Questo altare d'oro massiccio esisteva ancora al tempo di Plutarco. - Callisthen. in Metamorph. 1. 2. - Plutarc. in Parallel. c. 5.

\* ANDA, città dell' Affrica. - Polib. ANDABATI, gladiatori che combattevano a cavallo con la testa e gli occhi coperti di caschetto, e che menavano nondimeno dei colpi sicuri. Di qui è venuto il proverbio andabatam defraudare, per esprimere quanto sia difficile l'impedire ai curiosi il vedere ogni cosa.

\* Andania, città d' Arcadia, ove fu allevato Aristomene. Ella pigliò il suo nome da un golfo che eravi in vicinanza.

- Paus. 1, 4, c. 1, 33.
ANDATE O ANDRASTE (Mit. Celt.) nome sotto il quale gli antichi Brettoni adoravano la Vittoria. Essa era particolarmente onorata dai Trinobanti, o popoli d' Essex, che le sagrificavano i prigionieri in un boschetto destinato a questo uso. Cambden conghiettura che il vero nome di questa Dea potrebbe essere Anarhait, vecchio vocabolo brettone che significa rovesciare.

ANDEGAVIA, regione della Gallia, vicina ai Turioni ed all' Oceano. E l'Anjou. - Tacit. An. l. 3 . e. 41.

ANDRO, uno de' figliuoli del Cielo e

\* Andera, città della Frigia.

\* Anderina, uno dei soprannomi della Madre degli Dei o Cibele, che le fu dato a cagione della città di Andera nella Frigia, ove questa Dea aveva un celebre tempio. - Strab. l. 13. Trovavasi in questa città, dice lo stesso Autore, una pietra che cangiavasi in ferro facendola cuocere.

ANDESCHAM ( Mit. Pers. ), primo sagrificatore stabilito da Nemrod pel culto del fuoco. Mentr'egli faceva il primo sacrificio, il Demonio gli disse che nissuno era più degno di servire o di adorare il Fuoco che quelli i quali: conoscevano carnalmente la loro madre, la figlia, o la sorella. Andescham, dopo questo avvertimento, si pose in dovere di servir bene il Fuoco, e diede un esempio imitato in appresso dai Magi. Egli disputo, secondo i Magi, con Abramo, sopra l'unità di Dio, e consiglio in seguito Nemrod di farlo gettare in una fornace ardente, per provare la divinità del Fuoco.

ANDIRINA. - Vedi ANDERINA.

ANDON (Mit. Ind.). Secondo gli Indiani, è il mondo visibile; lo compongono di un sole, di una terra, de' pianeti e delle stelle, il tutto circondato da un guscio densissimo. Gli Andoni sono innumerevoli, e disposti gli uni sopra gli altri, a un dipresso come si disporebbero degli scudi.

ANDOSE, soprannome locale di Er-

ANDRASTE (Mitol. Celt.). - Vedt ANDATE.

1. Andremone, padre di Toante, re d' Etolia, sposò Orge o Gorge figlia d' Enco re di Calidone , succedette a suo suocero, e mori ad Anfissa, città della Focide Locride, ove vedevasi ancora il suo sepolero al tempo degli Antonini. Fu uno de' capi greci nell' assedio di Troja — Iliad. l. 2 e 14. — Pausan. 1. 10, c. 38. - Apollod. t. 1, c. 19 21. - Igin. fav. 97. - Vedi DRIOPI. 2. - Figliuolo di Codro e uspo di una colonia ionia. - Pausan. - Strab.

3. - Fratello di Leonteo, uno dei generi di Pelia.

ANDREO, figlinolo del fiume Peneo, fu uno de' primi re di quella parte della Beozia, ove fu fondata la città di Orcomena. Questa regione porto da prima il nome di Andreide, dalla vittà di Andros fondata da Andreo. - Pausan. 1. 9, c. 34, e l. 10, ci 13. maneth tome the

, ANDRIACO , animale favoloso dato dagli antichi romanzieri francesi per ca-

valcatura ai loro eroi. Il Dizionario di Trevoux conghiettura con molta verisimiglianza che questa parola sia di ori-gine greca. — Rad. Aner, Andros, uo-mo di cuore, ed agein, condurre.

ANDRIE, banchetti pubblici stabiliti in Creta da Minosse, e trasportati da Licurgo a Sparta. A questi pasti vi par-tecipava un' intera tribù o città. Vi regnava la più grande frugalità, e la gioventù era obbligata ad assistervi come a scuole di sobrictà e di temperanza.

Andrino, figliuolo d'Ananio, diede, al dire di alcuni autori, il suo nome

all' isola di Andros.

1. ANDRO, figliuolo di Eurimaco, diede il suo nome alla città di Andro. La capitale dello stesso nome era situata in fondo ad una piaggia, vicino alla quale cravi un tempio di Bacco ed una fontana, le cui acque avevano il sapore del vino nel mese di gennajo. - Plin. l. 2, c. 5. — Mela 12. 2. — Un figlio d'Anio, al quale A-

pollo fe' il dono degli auguri.

Androcke, figliuolo d' Eolo, regno in quella parte della Sicilia che è situata tra lo stretto di Messina ed il

capo Lilibeo.

Androclea, figliuola di Antipeno della città di Tebe nella Beozia, s'immolò unitamente a sua sorella. Alce per la salute della patria. Essendosi accesa guerra tra i Tebani, uniti ad Ercole e quelli di Orcomena, fu consultato l'oracolo, il quale rispose che la vittoria sarebbe stata sicura pei Tebani, ove una per-sona del più nobil sangue avesse voluto sacrificarsi pe' suoi concittadini. Rifiutando Antipeno di uniformarsi a questo oracolo che lo riguardava, le sue due figliuole s' immolarono coraggiosamente. In riconoscenza di questo nobile sacrificio, i Tebani fecero innalzar loro la figura di un lcone nel tempio di Diana d'Enelio. — Paus. t. 9, с. 17. Амдеосьо, figliuolo di Codro ultimo

re d'Atene, fu ucciso in un combattimento contro i Carj, e il suo corpo fu portato ad Efeso ov' ei regnava.

ANDROCRATE, eroe che era onorato come un Dio. La sua cappella, coperta di cespuglj e di folti alberi, era situata vicino ad Usie, città appiè del monte Citerone. Aristide gli sagrificò prima di partire contro Mardonio generale dei Persiani. - Plut. - Erodot. l. 6, c. 18, 103.

Androctasio, che uccide gli uomini,

uno de' figliuoli di Eride.

Androdama, pietrá che credevasi atta a reprimere la collera. - Rad. Aner, uomo; daman, domare.

Vol. I.

Androrono, vale a dire omicida, -Rad. Aner, uomo; phonos, uccisione. Questo nome fu dato a Venere per avere fatto perire di peste un gran nu-mero di Tessali, in punizione della morte di Laide, che le donne del paese avevano ucciso nel suo tempio a colpi di

ANDROGEA, figliuola di Minosse. Androgenie, feste che gli Ateniesi stabilirono in onore di Androgeo, per fare cosa grata a Minosse suo padre. Gli innalzarono anche un altare con questa iscrizione: All'Eroe. - Pausania l. 1,

1. Androgeo, figliuolo primogenito di Minosse secondo re di Creta, e di Pasifae; era abilissimo ne' giuochi d' esercizio. Viveva circa 1250 anni avanti G. C. Essendo gito ad Atene per assistere alla festa de Panatei o Panatenei, combattè con tanta destrezza e con tanta fortuna, che vi riportò tutti i premj. La gloria ch' egli si era acquistata, unita alle sue civili maniere, gli conci-lio l'amicizia e la stima de Pallantidi, figli di Pallante fratello di Egeo re di Atene. Questa unione de' Pallantidi con uno straniero, figlio di un potente principe, divenne sospetta al re, il quale non ignorava che i suoi nipoti ordivano congiura contro di lui per allonta-nare dal trono suo figlio Teseo, che egli avea avuto da un maritaggio segreto. Avendo quindi saputo che Androgeo andava a fare un viaggio a Tebe, lo fe' assassinare vicino al borgo di Enoe, nel paese di Tetrapoli, sui con-fini dell'Attica. Minosse, informato della morte di suo figlio, giurò di vendicarla, e fatta alleanza con diverse corti, equipaggiò la più numerosa flotta che si fosse fin allora veduta nella Grecia. Assediò gli Ateniesi, prese la loro città, e li co-strinse a chiedergli la pace, che accordò loro con durissime condizioni. - Vedi MINOTAURA, Alcuni istorici, per salvar l'onore di Egeo, dicono che Androgeo fu ucciso dal toro di Maratona, che Nettuno aveva mandato nell'isola di Creta per punire Minosse, il quale essendo signore del mare, aveva trascurato di rendergli omaggio. Questo toro devasto l'isola di Creta, attraverso il mare, passo sul continente, e incontrando Androgeo gli tolse la vita. - Igin. fav. 41. - Diodor. Sic. l. 4. - Pausan. l. 1; c. 17. - Eneid. l. 6. - Apollod. l. 2, c. 5; l. 3, c. 1, 2, 15, 30. - Plut. in

2. — Uno de capitani greci all' assedio di Troja, ucciso dai compagni di

Enea, vestiti d' armi greche, ch'ei pren- | Lescheus , apud Pausan. l. 10, x. 25. deva per suoi compatriotti. - Eneid. 1.2.

Androgini, esseri umani che avevano due sessi, due teste, quattro braccia e quattro piedi, é che dai Latini chiamavansi Ermafroditi. - Lucret. l. 5, v. 837. - Tit. Liv. l. 27, c. 11. - Aul. Gell.

l. 9, c. 4. Narra Platone nel Convito, che gli dei avevano in prima formato l'uomo di figura rotonda, con due corpi e due sessi. Questi uomini erano di forma si straordinaria, che risolvettero di muo-vere guerra agli dei. Irritato Giove, voleva farli perire; ma dolendogli di di-struggere il genere umano, si contento di dividerli in due per afficvolirli, affinchè non avessero più quindi innanzi ne tanta forza, ne tanto ardire. Fu incaricato Apollo di giustare que' due mezzi corpi, e l'ombilico è il luogo ove questo dio chiuse e annodo le loro pelli. Soggiunge Platone che dopo tale sepavazione, ciascuna parte cerca di unirsi all'altra, e si serve di questa favola, onde spiegare l'amore che vedesi regnare tra le persone di un medesimo sesso. -Plat. in Convivio.

Plinio (l. 7, c. 2) parla di un Cal-lifane, il quale pone nell'Affrica una nazione di Androgini. Aristotile aggiugne che questo popolo favoloso aveva la mammella destra come un uomo, e la sinistra come una donna. - Vedi Er-

MAFRODITO.

\*\* Andromaca, figlinola di Eczione re di Cilicia, e sposa d'Ettore figliuolo di Priamo re di Troja, fu la più tenera e la più sventurata madre. Ella era tanto affezionata a suo marito, che aveva cura ella medesima de' suoi cavalli, e dava loro anche da mangiare e da bere, secondo osserva Omero. I saluti di questi due sposi, allorchè Ettore parti per an-dare a quella battaglia, nella quale perdette la vita, sono uno de' più belli e dei più commuoventi pezzi dell'Iliade. Si può agevolmente figurarsi il dolore di Andromaca, allorchè fu informata della morte del suo sposo e del barbaro trattamento che avevagli fatto provare il suo vincitore. Dopo la caduta di Troja, ella ebbe altresì il dolore di veder a precipitare dall'alto di una torre suo figlio Astianatte, che ella aveva salvato dalle fiamme. Tutti gli antichi Autori sono d'accordo su questi fatti. È dunque per una licenza poetica che il Racine, nella sua Andromaca, fa vivere il giovane Astianatte lungo tempo dopo la distruzione di Troja. - Omer. Iliad. 1.6, 22 e 24 - Quinto Calab. 1. 13. -

Euryp. in Troadibus. - Eneid. 1. 3, v. 486. - Ovid. Amor. 1. 1, eleg. 9. — Id. Trist. l. 5, eleg. 6. — Vedi Astianatte.

Nella divisione de' prigionieri fatta dai Greci, Andromaca tocco a Neottolemo conosciuto anche sotto il nome di Pirro figliuolo d'Achille, il quale la condusse in Epiro, ov'ei regnava. Questo principe invaghito delle sue attrattive, la tratto come sua sposa, e ne ebbe dei figliuoli : alcuni dicono tre, cioè Mo-losso, Piclo e Pergamo; gli altri non parlano se non che del primo. Questo principe la ripudio poi, sia ch'ei ne fosse disgustato, sia per liberarsi della gelosia di Ermione sua sposa. Andro-maca sposò Eleno figliuolo di Priamo, suo compagno nella schiavitù, e regnò con lui su d' una parte dell'Epiro, dopo la morte di Pirro, e, secondo alcuni autori, anche mentre viveva questo principe, il quale aveva ceduto loro una parte de' suoi stati. Andromaca ebbe anche de' figliuoli da Eleno, tra gli altri Cestrino. Ella condusse una vita assai lagrimevole sul trono d'Epiro, non po-tendo dimenticare il suo caro Ettore, al quale fe' costruire un magnifico monumento. - Lescheus, apud Tzetzem, in Lycophr. - Igin. fav. 123 e 125. -Apoll. c. 12. - Paus. l. 1, c. 11.

Ecco il ritratto di questa principessa lasciatori da Darete Frigio. "Andro-" maca aveva gli occhi bellissimi, la " pelle bianca ed una soave fisonomia. " Era grande, di belle forme, ed aveva " l'anima sensibile al pari che virtuosa. " Questo autore viveva prima di Omero, il quale ne fa l'elogio. Ei compose un giornale di tutto ciò che era accaduto nell'assedio di Troja; libro che esisteva ancora a' tempi di Cornelio Nipote, il quale ce ne ha lasciato una traduzione

latina da esso fatta.

\* Ne' monumenti inediti antichi illustrati dal Winkelmann, avvi un bassorilievo rappresentante Andromaca, che seduta davanti ad Ecuba tiene Astianatte su le ginocchia. Dietro a lei vi è la nutrice del figlio di Ettore, e da un lato un' altra schiava. Tutte piangono con lei la morte dell'Eroe, il cui scudo, che dee servire di sepoltura ad Astianatte, è per terra. Più lungi Priamo, con berretto frigio e con uno scettro nella mano sinistra, presenta la mano a Pentesilea che viene in suo soccorso: appiè dell'Amazone vedesi il suo elmetto e lo scudo: essa tiene le redini del proprio cavallo, ed è accompagnata da altra

Amazone con lancia e scudo. Priamo [ è seguito da molti altri Trojani, afflitti della morte di Ettore, le cui ceneri rinchiuse sono nell'urna che tiene su le ginocchia Andromaca, figurata un'altra volta nel secondo pezzo (fig. 2). Vicino a lei vedesi una schiava piangente, ed Astianatte che partecipa al dolore della madre. L'altra porzione del bassorilievo rappresenta le Amazoni che si armano per andare a battersi: esse hanno tutte la cintura militare: la loro mammella destra è scoperta: le loro armi sono la pelta e la bipenne. La prima a sinistra, la quale sembra essere Pentesilea, ha uno scudo ovale, che le viene posto sul braccio da una delle sue guerriere: questa è ancora senza calzatura e senza armi: la terza è già pronta per battersi: un' altra è seduta in atto di calzarsi, e dietro a lei avvene una con armi: le due ultime sono occupate ad imbrigliare un cavallo che s'impenna.

- Vedi Tav. XIII, fig. 1 e 2.
\* Un bel cammeo antico riportato dal Millin rappresenta Andromaca ed Astianatte che piangono la morte di Ettore, sul suo sepolero, figurato qui con una colonna funeraria. Andromaca tiene su le ginocchia l'urna che contiene le ceneri del suo sposo. - Vedi Tav. XI,

fig. 6.

Andromaco, uno de' cinquanta figliuoli di Egitto, ucciso dalla sua sposa

Andromeda, figliuola di Cefeo re di Etiopia, e di Cassiopea, era stata pro-messa a Fineo suo zio, allorche Nettuno, per punire l'orgoglio di sua madre, la quale pretendeva vincere in beltà Giunone stessa e le Nereidi, suscitò un mostro marino che devastava tutto il paese. Consultato l'oracolo di Ammone intorno i mezzi di placare gli dei, rispose che, per far cessare quel flagello, era d'uopo esporre Andromeda ai furori del mostro. Questa giovane principessa fu quindi legata su di una rupe dalle Nereidi; ed il mostro uscendo dal mare stava per divorarla, allorchè vedutala Perseo, il quale di colà passava, montato sul Pegaso, uccise o impietri il mostro presentandogli la testa di Medusa, e spezzò le catene di Andromeda, rendendola a suo padre, che in ricompensa di aver li-berato la figlia, gliela diede in isposa. Pli-nio (l. 9) dice che Scauro recò da Joppe a Roma, nel tempo della sua edilità, le ossa del mostro che doveva divorare Andromeda. Pausania aggiugne a questa favola, che vicino a Joppe eravi una fontana, la cui acqua era rossa come il sangue, e

che le persone del paese dicevano che Perseo erasi lavato in quella fontana il sangue, del quale il mostro ferito lo aveva coperto dibattendosi, e che di qui veniva che quelle acque erano rosse.

\* Perseo ebbe da Andromeda molti figliuoli, tra i quali Stenelo, Anceo ed Elettrione. Aggiugnesi che dopo la sua morte, Andromeda fu posta nel cielo da Minerva, ov' ella forma una costelda Minerva, ov ella forma una costellazione. — Apollod. l. 2, c. 8 e 9, — Igin. fav. 64. — Id. Poetic. Astron. l. 2, c. 11. — Erodot. l. 5, c. 50, 103, 372. — Cic. de Nat. Deor. l. 2, c. 43. — Propert. l. 3, eleg. 21. — Manil. l. 5, v. 533. — Plin. l. 5, c. 31. - Vedi PERSEO.

L'Ariosto si appropriò con molta felicità questa favola, e ne fece uno dei più begli episodi del suo poema, esponendo Angelica ad un mostro marino, che per vendetta divina divorava ogni giorno una fanciulla, e facendola liberare da Ruggiero montato sopra un ippogrifo, il quale la rapisce dallo scoglio, ov' era legata, abbarbagliando prima la vista al mostro con lo scudo fatato di Atlante. - Orl. Fur. c. VIII,

st. 64; c. X, st. 111.

\* Un bellissimo basso-rilievo, figurato nel Museo Pio Clementino, rappresenta Perseo che ha liberato Andromeda, la quale discende dallo scoglio, e si avanza con gioja decente verso il suo liberatore. Essa è vestita di tunica e di peplo. Perseo le porge una mano e col-l'altra nasconde la testa della Gorgone, perchè non ne sia offeso lo sguardo di Andromeda; egli ha delle ali ai piedi ed al capo. — Vedi Tav. XII, fig. 2.

Andro Sfinge. Erodoto (l. 2, c. 145 e 543) chiama così la sfinge egizia, il cui tipo primitivo non aveva mammelle,

ma rappresentava un uomo.

\* 1. Andros, re dell' isola di questo nome, nel mare Egeo, era figliuolo di Anio sacerdote d'Apollo nell'isola di Delo, ed aveva ricevuto dal Dio, del quale suo padre era ministro, il dono dai conoscere l'avvenire. Viveva a' tempi dell' assedio di Troja. — Ovid. Met. l. 13, v. 648. — Virg. En. l. 3, v. 80.

\* 2. — Isola del mar Egeo, che è considerata come la prima delle Cicladi. E stata successivamente chiamata Cau-

ron o Cauros, Lasia, Antandros o Antandron, Nonagria, Idrussa, ed Epagiro. Aveva un porto, a lato al quale eravi un tempio di Bacco, ove trovavasi una fontana la cui acqua, durante le idi di gennajo dicesi che avesse il sapore del vino. - Plin. l. a,

\*. 103. — Pomp. Mela, l. 1, c. 18; L. 2, c. 7. — Antonin. Liberal. Narr. 41.

\* Androstene, statuario ateniese, allievo di Evadmo, coopero co' suoi lavori agli ornamenti del superbo tempio di Delfo. — Paus. l. 10, c. 19.

\* Androzione, storico greco che aveva composto una Storia d'Atene citata da Pausania (l. 6, c. 7) e da Plutarco in Solone. Anche Eliano (in Var. Hist. l. 8, c. 10) fa menzione di questo storico.

ANEA, Amazone seppellita in una città della Caria, alla quale ella diede il suo

nome

Anelli. I mitologi danno loro un' origine favolosa. Prometeo, dopo la sua punizione, impedi co' suoi consigli che Giove corteggiasse Teti, avvisandolo di avere saputo dal Destino che il figlio che ne avrebbe avuto sarebbe stato più grande del padre; Giove, riconoscente per questo servigio, acconsenti che Ercole andasse a liberarlo. Ma, per non violare il suo giuramento di non permettere mai che fosse slegato, ordinò the Prometeo portasse sempre in dito un anello di ferro, al quale fosse attaccato un pezzo della caucasea rupe, affinche fosse in certo modo vero che Prometeo rimanesse sempre legato a quella rupe. I sacerdoti di Giove non potevano portare se non che anelli vuoti. - Igin. Poetic. Astr. l. 2, c. 15. - Servius, in Ecl. 6. - Virg. v. 42. - Isid. Orig. 1. 19, c. 32. - Plin. in Proem. 1. 36.

Anelli Macici, specie di filateria o di amuleto che portavasi in dito per preservarsi dalle malattie e dai pericoli, per riuscire nelle intraprese, per iscoprire le cose nascoste, ecc. Scolpivansi su questi anelli dei caratteri magici, e vi si rinchiudeva dell' erba tagliata in certi tempi, o delle pietruzze trovate

sotto certe costellazioni.

Anello. Alcuni moderni ne hanno formato l'emblema del matrimonio. Dircono che gli fu data la rotondità di un cerchio per esprimere che l'amore di due sposi debb'essere infinito. Questo anello era in prima di ferro col castone di calamita; perchè, siccome la calamita attrac a sè il ferro, così lo sposo dee trarre la sua diletta dalle braccia dei suoi parenti. Ponevasi in segno di alleanza, nel dito al quale fu dato il nome di annulare, perchè pretendevasi che vi fosse in questo dito una linea che andasse direttamente al cuore.

Anello di Minosse. Questo principe, rimproverando a Teseo la sua nascita, gli disse che a egli era veramente figliuolo di Nettuno, come se ne vantava, non doveva avere difficoltà di andar nel mare a cercare un anello ch'egli vi aveva gettato. Punto Tesso da questo rimprovero saltò nell'acqua, e fu ricevuto da alcuni delfini sul dorso, e da essi portato nel palazzo di Anfitrite, la quale gli consegnò l'anello di Minosse. — Igin.

Anemboto, uno de' quattro profeti de' Caldei, che vennero per mare, sotto il regno di Dauno, per insegnare più circostanziatamente a que' popoli ciò che Oanne aveva insegnato loro in un modo ristretto. — Myth. de Banier, t. 1.

Anemodromi, uccelli favolosi, che Luciano, nella sua Storia veritiera, suppone che corressero come il vento.

Rad. anemas, vento; dromos, corsa.

Anemone. - Vedi Adone.

Anemoria, città della Focide, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja.

— Iliad. l. 2.

Anemori, che calma i venti, soprannome di Pallade. — Rad. Anemos, vento. Essa aveva sotto questo nome un tempio ed una statua a Motona; era un voto di Diomede, ed il compimento di questo voto aveva fatto cessare i venti continui e violenti che devastavano questo paese. — Pausan.

Anesidora, soprannome di Cerere adorata in un tempio de' Mirrosii, popolo dell'Attica. Significa quella che dà

la sussistenza agli uomini.

Anessibia, una delle cinquanta figliuole di Danao, sposa di Archelao.

Aneri, la stessa che Anaiti. Aneristo, soprannome di Giunone

presso i Corintii.

\* Aneto, uno de' figliuoli di Dejone re della Focide, e di Diomeda figliuola di Xuto, era fratello di Attore, di Filaco, e di Cefalo marito di Procri. — Apollod. l. 1, c. 23.

ANETORE, Foccse, pastore di Peleo, che andò a narrargli la strage fatta da un lupo furioso fra le sue gregge.

Anti, uno dei primi eroi che, secondo i Caldei, regnarono. Il suo regno. fu di sei sare. — Myth. de Banier, t. 1.

r. Anfialo, figliuolo di Neottolemo e di Andromaca vedova di Ettore. Quasi tutti lo chiamano Molosso, tranne Igino che gli dà questo nome.

2. — Figliuolo di Polinnio che, nel tempo della dimora di Ulisse presso Alcinoo re de Feaci, ottenne il premio

del salto. - Odiss. 1. 8.

r. Anfianace, padre di Anzia, sposa di Preto. Omero di ad Anzia il nome di Stenobea. — Apollod. l. 2, c. 2.

2. - Figliuolo di Anfimaco e padre | di Etilo.

Anfianaci, soprannome dato ai poeti ditirambici, perchè cominciavano ordi-nariamente i loro poemi con queste parole, Anphi moi, Anax.
ANFIARAIDE, Alcmeone, figliuolo di

Anfiarao. - Ovid. Fast. 2.

\*\* Anfiarao, famoso indovino, figliuolo di Oicleo, nipote di Antifate e pronipote di Melampo (il quale per un importante servigio reso alle donne del paese, avea ricevuto una porzione del regno d'Argo), si trovò, secondo Apollodoro, alla famosa caccia del cinghiale di Calidone, alla spedizione degli Argonauti per la Colchide, e, secondo tutti i mitografi, alla famosa guerra de' sette innanzi Tebe. Siccome era dotto nell' arte d'indovinare, così alcuni poeti lo fanno figliuolo d'Apollo e d'Ipermestra. La divisione degli stati d'Argo cagionò lunghe contese tra questo principe ed Adrasto. Questi non essendo in istato di far fronte ai partigiani di Anfiarao, il quale erasi usurpato la corona uccidendo Talao padre di Adrasto, fu obbligato di abbandonare il suo regno. Finalmente il maritaggio del primo con Erifile figliuola di Talao e sorella d'Adrasto, pose fine a queste dissensioni, e lo ristabili sul suo trono. Anfiarao ebbe da Erifile due figliuoli conosciuti sotto il nome di Alcmeone e di Anfiloco. Sia che pei principj della sua arte ei prevedesse che sarebbe perito alla guerra di Tebe, sia ch' ei ne fosse informato dall' oracolo d'Apollo, come pretende Eschilo, egli cercò di esimersi dall'andarvi, onde evitare la sciagura, della quale era minacciato. Con tale intenzione, egli usci dalla corte di Adrasto, e si nascose in un luogo ove non si avrebbe potuto scoprirlo, senza la perfidia della sua sposa Erifile, la quale preferendo alla vita del marito una colanna d'oro riccamente ornata di pietre preziose, che le offri Polinice, scoprì il luogo del suo ritiro, e lo obbligò con tale tradimento ad andare a quella guerra. Alcuni dicono che il luogo ov'egli erasi ritirato, fosse reso palese da Adrasto. Ma Anfiarao, prima di partire fe' promettere ad Alc-meone suo figlio di vendicare la sua morte sopra Erifile. Egli perdette di fatti la vita in quella spedizione. Il giorno innanzi alla sua morte, mentr'egli era a tavola coi capi dell' armata, piombò un' aquila sulla sua lancia, la rapi, indi la lasciò cadere in un luogo, ove si converti in alloro. All'indomani si apri la terra sotto il suo carro, e lo inghiotti

co' suoi cavalli; secondo altri fu Giove stesso che con un fulmine lo precipitò unitamente al suo carro, e che lo rese immortale. Alcmeone, informato della morte di suo padre, esegui il barbaro ordine che ne aveva ricevuto, e bagno le sue sacrileghe mani nel sangue della madre. - Om. Odiss. 1. 15, v. 243. -Eschyl. Sept. ante Theb. — Apollod. l. 1, c. 20 e 27; l. 3, c. 11 e 21. — Cicer. de Leg. l. a, c. 23. - Pausan. l. 9, c. 8 e 19. — Diod. Sic. 1. 4. — Ovid. Met. 1. 9, fab. 10. — Hygin. fab. 70, 73, 128, 250. — Vedi Alomeone, Erifile.

Plinio dice che Anfiarao ebbe un al-tro figlio chiamato Tiburto, fondatore di Tibur. Gli antichi credevano ch' ei fosse ritornato dall'inferno, ed indicavano eziandio il luogo della sua risurrezione. Anfiarao, dopo la sua morte fu messo nel numero de' semidei. Pausania dice anche che fu onorato come un dio, e che ebbe un tempio ed un oracolo ad Oropio nell'Attica. Quelli che consultavano questo oracolo dovevano purificarsi, fare un sacrificio, digiunare per ventiquattr'ore, astenersi per due giorni dal vino, indi immolare ad Anfiarao un castrato, sulla cui pelle coricandosi ricevevano la risposta durante il loro sonno. Egli ne aveva pure uno ad Argo ed un altro nell'Attica vicino ad una fontana riputata sacra, perchè credevasi che Anfiarao, dopo la sua apoteosi, fosse uscito da quella, ritornando dall' inferno. Era vietato di adoperare le acque di questa fontana in usi profani, e solo avevano la permissione di bagnarvisi i malati e quelli che volevano consultare l'oracolo; dopo il bagno gettavano ina moneta d'oro o d'argento nella fontana. Riferisce Plutarco che Mardonio, il quale comandava all'armata de'Persiani, fe' consultare l'oracolo di Oropio da un suo schiavo, e che essendosi questi addormentato sulla pelle del castrato, vide in sogno un sacerdote del tempio che lo scacciava, e gli gettava delle pietre nel capo. Quest oracolo si verificò alla morte di Mardonio, ucciso da una sassata nel capo. Gli si attribuivano altresi molte profezie scritte in versi. Pausania dice solamente che Anfiarao era eccellente nell'arte d'interpretare i sogni: ch' ei non risponde che sui sogni, e che quelli che vanno a consultarlo cominciano col purificarsi, indi sagrificano, non solo ad Anfiarao, ma a tutte le divinità che onoransi nel suo tempio. -Cic. de Divinat. 1. 1, c. 40? - Pautan. l. 1, c. 34; l. 2, c. 37. — Philostr. in Vita Apollon. l. 2, c. 11, n. 37. — Odiss. l. 18. — Apollod. c. 8 e 9.

ANTIAREE, feste in onore dell'indovino Antiarao, celebrate dagli Oropi.

\* Anfiaride, nome patronimico di Alcmeone. — Ovid. Fast. l. 2, v. 43.

Angierde, assistente alla caccia del

cinghiale di Calidone.

Anficle o Anficlo, capitano trojano che, durante l'assedio della sua patria, fu ucciso in un combattimento da Megete, figliuolo di Fileo, il quale gli feri una coscia con un colpo di giavellotto. — Iliad. L'16, v. 313.

Anficlea, città della Focide, ove Bacco aveva un tempio senza statua. Gli abitanti dicevano che questo dio era il loro oracolo ed il loro medico, e gli instruiva in sogno de'rimedi che loro

erano necessarj.

\* ANFIGRATE, storico greco, che scrisse le Vite degli Uomini illustri. —

Diog.

1. Anfidamante, figliuolo di Busiride, che fu ucciso da Ercole sull'altare ove suo padre sacrificava gli stranieri che sgraziatamente capitavano nelle sue mani. — Apollod. l. 2, c. 5 e 27.

\* 2. — Figliuolo di Licurgo e di Cleofila, conosciuta anche sotto il nome di Eurinome, fu padre di Milanione e di Antimaca moglie di Euristeo figliuolo di Stenelo. — Apollod. 1. 3, c. 17.

3. — Guerriero, del quale Patroclo uccise il figlio, per nome Clisonimo, in un trasporto giovanile cagionato dal giuoco. Quest' omicidio lo obbligo ad abbandonare Opunto ed a rifuggirsi presso Peleo padre di Achille. — Iliad. 1. 10, v. 208; e 1. 23, v. 87.

4. — Arcade, figliciolo di Aleo e di Cleobula, fratello di Licurgo e di Cefeo, fu uno degli Argonauti. Orfeo i chiama Ifidamante. — Pausania, l. 8, c. 5. — Val. Flacc. l. 1, v. 376. —

Hygin. fab. 14.

5. — Generale delle armate di Calcide, che mori combattendo contro gli Eritrei. Omero ed Esiodo disputaronsi con enigmi il premio della poesia, nei giaochi funebri celebrati da'snoi figliuoli in onore di lui. Questo premio era un tripode d'oro, e fu assegnato ad Esiodo. — Mém. des Inscr. t. 13.

 Padre di Naudidame, dalla quale il Sole ebbe un figliuolo chiamato Augea.

\* ANYIDEMONTE, figliuolo di Melantio, presso del quale alloggiarono Agamennone e Menelao, allorche andarono in Itaca per indurre Ulisse a pigliar parte nella spedizione di Troja. Fu uno de proci di Penelope; ma al ritorno di Ulisse venne ucciso da Telemaco. — Millin.

Anfinico, tebano che, nella guerra

de' sette capi, uccise Partenopeo.

Anfidromia, cerimonia religiosa che celebravasi presso i Greci nel primo, o secondo altri, nel quinto giorno dopo la nascita di un fanciullo. Consisteva nel correre intorno al fuoco, tenendo il fanciullo nelle braccia, presentandolo agli dei Lari, e dandogli in seguito un nome in presenza de'suoi parenti. — Radamphi, intorno, e dromos, corsa. Tutti quelli della casa facevano de' piccioli doni in occasione di questa cerimonia che terminava con un banchetto. — Harpocration, in Orat. de abortu Lysiæ. — Hesychius, alla parola Amphidromia. — Meurs. Miscellan.

Anglete, anniversario, soprannome di Bacco, preso dalle feste annue che

celebravansi in onor suo.

Anfirone, focaccia che facevasi in onore di Diana, e che era circondata da ciliegie impastate nelle foccace medesime. — Suidas. — Pollux, l. 6, c. 11. — Athen. l. 14.

Anfigenia, città greca, i cui abitanti andarono a Troja sotto la condotta

di Nestore. - Iliad. l. 2.

Anfioiside, zoppo da ambe le parti,

epiteto di Vulcano. - Esiod.

Anfilite, indovino di Acarnania, sopra persuasione del quale Pisistrato assali e vinse gli Ateniesi. — Erodot. L. 1.

1, ANFILOGO, figliuolo di Anfiarao, celebre indovino, e fratello di Alcmeone, ch'egli accompagnò nella seconda guerra di Tebe. Ajuto suo fratello ad uccidere la loro madre Erifile. Essendo re e profeta, egli non potè mantenersi sul trono d'Argo; abbandono quindi il paese, e fondo una città nel golfo d'Andracia. Tucidide riferisce che questo principe, ritornando nella sua patria dopo la guerra di Troja, mal contento dello stato degli affari, fondò le città d'Anfilochio e d'Anfilochia, alla prima delle quali diè il nome d'Argo. L'altare, che ave-vangli innalzato gli Ateniesi, contribul meno alla gloria del suo nome, che l'oracolo di Mallo in Cilicia da esso stabilito con Mopso, dopo la guerra di Troja. Una disputa tra loro insorta li separò in breve. Anfiloco si ritirò in Argo; ma ingannato nelle sue speranze raggiunse Mopso, il quale lo scacció. Questa accoglienza suscità un duello nel quale si uccisero entrambi. I loro sepoleri, che vedevansi a Margasa vicino al fiume Piramo, erano situati | in modo che dall' uno non potevasi scorgere l'altro. Strabone (lib. 7) dice essere stato Apollo che uccise Anfiloco.

— Odiss. l. 15, v. 248. — Apollod. l. 3, c. 14. - Pausan. l. 2, c. 18.

2. - Altro indovino figliuolo di Alcmeone e di Manto figlia di Tiresia, onorato come un dio ad Oropo nell'Attica. Il suo tempio era antichissimo, e circondato da ruscelli e da fontane. - Tit. Liv. l. 45, c. 27. - Apollod. l. 3, c. 15.

3. - Quest' ultimo autore parla di un altro Anfiloco figliuolo di Cteato, che fu uno de' pretendenti della bella Elena.

- L. 3, c. 21.

4. - Figliuolo di Driante e sposo di Alcinoe.

ANFIMACA, figliuola di Anfidame e sposa di Euristeo. - Apollod. l. 2.

\* 1. ANFIMACO, figliuolo di Attore e

di Teronica. — Paus. 1. 5, c. 3. 2. — Figliuolo di Teato o Cteato figlio d'Attore, uno de' Molionidi che andò all' assedio di Troja con dieci navi, parte di quelle che vi mandarono gli Elei. Vi fu ucciso da Ettore. - Iliad. 1. 2. - Igin. fav. 97. - Pausan. 1.5,

3. - Andò all'assedio di Troja con suo fratello Nauste, conducendovi i Carj alleati di Troja, e fu ucciso da Achille.

- Iliad. l. 2.

4. - Figliuolo di Polisseno, nato dopo il ritorno di suo padre dall'assedio di Troja, fu padre di Eleo re d' Elide nel Peloponneso. — Pausan. ibid.

\* 5. - Figliuolo di Nomione, che andò pure all'assedio di Troja, ove comandò a' Carj, che abitavano Mi-leto, le foreste di Hira, le sponde del Meandro e le montagne del Nicale. Questo Anfimaco, dice Omero, era tutto risplendente d'oro e camminava a' combattimenti col lusso di una donna. -Iliade , l. 2.

6. - Re de' Licj, consultò Mopso e Calcante pria di andare all'assedio di Troja, Il primo ne lo dissuase; il secondo ne lo fe' determinare, e fu talmente afflitto della nuova della sua morte, che s' impicco di disperazione.

Anfimaro, figliuolo di Nettuno, sposo d'Arania e padre di Lino. - Pau-

sania.

1. Anfimedonte, Libio, amico di Fineo, pigliò le armi in favore di questo principe per opporsi alle nozze di Andromeda con Perseo, e fu ucciso da quest' ultimo. — Met. l. 5, v. 75.

2. - Figliuolo di Melanto, uno de'

proci di Penelope nell' assenza di Ulisse. ed una delle prime vittime che questo principe, coll'ajuto di suo figlio Telemaco, immolo al proprio risentimento. Omero dice che Ansimedonte cadde sotto i colpi di Telemaco. La sua anima, discesa nell' inferno, instruì quella di Agamennone della cagione che popo-lava in quel tempo l'inferno di tanti principi. - Odiss. l. 22, v. 241; l. 24, v. 102. 3. — Centauro.

Anfineo, uno de' figliuoli legittimi di Ettore che sfuggi a' Greci.

1. ANFINOME, una delle Nereidi o figliuole di Nereo e di Dori. — Iliad.

l. 18. — Hygin. in Præf. fab. 2. — o Anfinomea, nome che da Diodoro di Sicilia alla sposa di Esone, madre di Giasone capo degli Argonauti. Ella si uccise con un colpo di pugnale pel dolore che le cagionò la lunga assenza di suo figlio, il quale era ito alla conquista del Vello d'oro. La maggior parte de' mitologi la chiamano Alcimene, figliuola di Filaco. - Vedi ESONE.

3. - Una delle figliuole di Pelia, maritata con Andromene fratello di Leon-

teo. - Diod. Sicul.

r. Anfinomo, figliuolo di Niso e nipote di Arezio, regnava a Dulichio. Fu uno de' proci o amanti di Penelope sposa d'Ulisse, durante l'assenza di suo marito, ed era il meno spiacevole di tutti agli occhi di questa virtuosa principessa, perchè era saggio e moderato. Fu desso che impedì a' suoi rivali di tendere insidie a Telemaco, con intenzione di liberarsene, secondo il consiglio che avea dato loro Antinoo, uno de' più tirannici e de' più violenti proci. Nondimeno Anfinomo provo anch'egli la sorte de'suoi compagni, im-perocche al ritorno di Ulisse nel suo paese fu ucciso da Telemaco. - Odiss. l. 16 e 22.

2. Anfinomo e Anapo o Anapia, nati nella città di Catania, vicina al monte Etna nella Sicilia, erano due fratelli, i quali furono dai Siciliani annoverati fra gli eroi a cagione della loro pietà figliale. In una eruzione dell' Etna, il fuoco si sparse un giorno tanto lungi che incendiò la città di Catania lontana dalla montagna circa ottanta stadj. Mentrechè ognuno occupavasi secondo le proprie forze ed il proprio coraggio a salvare le ricchezze dal furore delle fiamme, Anfinomo e suo fratello corrono in soccorso de'loro parenti, l'uno ca-rica il padre, l'altro la madre sulle.

spalle, e sentendosi aumentare le forze sotto questa preziosa soma, camminano attraverso la fiamma che divorava le case poste sulla loro strada. Gli dei, mossi dalla pietà di questi due fratelli, fanno che le fiamme li rispettino, e che da qualunque lato volgano i loro passi, esse si allontanino per lasciarli passare. Così salvaron essi i loro genitori, senza ricevere il minimo danno. Dopo la loro morte, volendo Plutone distinguere le loro anime dalle altre ombre, le pose nell'isola di Leuce o de' beati. Aggiugnesi che questi fratelli si resero tanto famosi con tale azione, che Siracusa e Catania disputaronsi l'onore di aver dato loro sa luce; e queste due città dedicarono a gara de' templi alla Pietà figliale in memoria di tale avvenimento. — Corn. Sever. in Ætna, v. 620. — Sil. Ital. l. 14, v. 198. — Claudian. Epigr. de Amphin. et Anap. Statuis. — Strab. l. 6. - Val. Max. l. 5, c. 4. - Senec. de Benef. l. 3.

\* 1. ANFIO, figliuolo di Merope, celebre indovino, andò a mal grado di suo padre all'assedio di Troja, ove condusse, e comandò ad un corpo di truppe tratte da Adrastea, da Apeso, da Pitea a da Terea città del Peloponneso.

Iliad. l. 2, v. 337.

2. — Guerriero tracense, ucciso sotto le mura di Troja. — Iliad. ibid.

3. — Guerriero trojano ucciso da Ajace Telamonio. — Iliad. l. 5.

\*\* 1. Anytone, figliuolo di Giove e di Antiope sposa di Lico re di Tebe. Questo principe essendosi accorto del commercio che Antiope aveva avuto con Epafo o Epopeo, la ripudiò. Essa fu visitata da Giove, che la rese incinta. Dirce, seconda sposa di Lico, ne sospettò suo marito, e fe' rinchiudere Antiope in una stretta prigione, ma Giove la liberò, e la nascose sul monte Citerone, ov' ella diede in luce due gemelli, Zeto e Anfione, i quali furono allevati dal pastore che aveva dato ospitalità alla loro madre. — Apollod. 1. 3, c. 7. — Igin. fav. 155. — Pausan. l. 2, c. 6. — Scholiast. Apollon. in l. 1 Argon. — Vedi Antiope.

Le inclinazioni di questi due fratelli furono diverse: Zeto si diede alla cura delle gregge, e Anfione coltivò la poesia e la musica, facendo tanti progressi in quest'ultima che passò per l'inventore di tale arte. Alcuni autori accertano che Mercurio gliene insegnò i principi, e gli donò una lira alla quale Anfione aggiunse tre corde. Dicono eziandio che questo musico innalzò il primo

altare del quale sia stato onorato Mercurio nella Grecia. — Myron. Bizant. Poeta. — Epimenid. apud Athenœum, lib. 7, et apud Eustat. in t. 11. Odyss. — Lil. Gyrald. de Poet. Hist. dialog. 2. — Altri dicono che Antione ricevesse la lira dalla mano delle Muse. — Antimenidas, l. 1, Hist. — Pherecyd. l. 10 apud Athen. l. 12, et Apud. Nat. Com. l. 8, c. 15.

Divenuti grandi, e istruiti de' mali trattamenti che Dirce aveva fatto subire alla loro madre, radunarono delle truppe, colle quali s'insignorirono della città di Tebe, uccisero Lico, e attaccarono Dirce alla coda di un toro indomito. — Apollod. l. 3, c. 7. — Propert. l. 3, eleg. 15. — Ovid. Art. am. l. 3, v. 533, — Boccacc. in Geneal. Deor.

l. 5, c. 30.

\* Il supplizio di Dirce è rappresentato in un bel gruppo del palazzo Farnese chiamato il *Toro Farnese* conservato già in Roma, ora da gualche anno in Napoli. Vi si vede Dirce attaccata alla coda di un toro mostruoso.

Alcun tempo dopo Ansione costrui le mura di Tebe al suono della sua lira: le pietre sensibili alla soavità de' suoi concenti andavano da sè stesse a porsi le une su le altre. Egli vi se' sette porte e diverse torri, che situò ad eguali distanze. Vedevansi ancora a Tebe, ai tempi degli Antonini, vicino alla tomba di questo principe, molte pietre rozze, che dicevansi essere un avanzo di quelle ch'egli aveva satto venire al saono della sua lira. — Odiss. l. 11. — Horat. in Art. poet. v. 394, et in l. 3. Car. Od. 11. — Stat. Theb. l. 1, v. 10. — Pausan. l. 9, c. 17. — Macrob. in Somn. Scip. c. 3.

Si può facilmente capire per quale metafora i poeti hanno pubblicato che Anfione aveva edificato le mura di Tebe coi concenti della sua lira. Si vuole certamente insegnarci, che indipendentemente del suo talento nel maneggiare questo strumento, egli era stato abbastanza eloquente per persuadere ad un popolo rozzo di abbandonare le campagne e le foreste per ritirarsi in unacittà, e porsi con buone mura al ricovero de' nemici e delle bestie feroci. — Palæphatus, de Incredibl. c. 42.

\*\* 2. — Figliuolo di Jaso, re di Orcomena e de Minii, ebbe per madre Persefone, figliuola di Mio, al dire di Ferecide. Ebbe in isposa Niobe figliuola di Tantalo, la quale gli diede molti figliuoli, e tra gli altri Clori, che fu maritata con Nelco padre di Nestore

- Iliad. l. 24. — Odiss. l. 11. — Diod. Sic. 4. 4. — Pausan. l. 9, c. 36. — Eustat. in l. 11. Odyss. — L. Gyrald.

de Poet. Hist. dial. 2. Quasi tutt'i mitologi, senza eccet-tuarne l'abbate Banier, hanno confuso questo Anfione col precedente; essi sono tanto meno scusabili, in quanto che Omero parla dell' uno e dell' altro nello omero parla dell'Odissea, e li, distingue con la loro diversa origine. E vero che Apollodoro gli ha confusi, ma dovevasi correggere Apollodoro coll'autorità di Omero, di Eustazio e de' migliori Scoliasti che li hanno egualmente distinti.

Non combinano gli autori intorno al numero de figliuoli che Anfione ebbe da Niobe: Omero dice dodici, tra i quali sei fanciulle; Ovidio gliene dà quattordici, tra i quali sette maschj. Mimnermo e Pindaro, citati da Eliano, dicono ch' egli ebbe venti figli, senza specificarne il sesso. Del resto, gli autori sono d'accordo che Niobe fu fecondissima, e che avendone tratta vanità a segno di disprezzare Latona madre di Diana e di Apollo, ella ebbe il dolore di veder a perire miseramente quasi tutti i suoi figli. Alcuni autori aggiungono che essa fu cangiata in sasso, e che Anfione fu tanto dolente di avere perduto tutta la sua famiglia, che si uccise di disperazione. — Hom. Iliad. l. 24. — Metam. l. 6, fab. 5. — Elian. Var. Hist. l. 12, c. 36.

Una bella statua del Museo di Fi-

renze rappresenta Anfione, del quale il gesto e la figura esprimono il terrore che gli cagiona la morte de' suoi figli. Egli è vestito di tunica, sopra la quale è gettata una clamide, ed ha la calzatura cretese. — Vedi Tav. VII, fig. 7.
3. — Figliuolo di Acestore, della

città di Gnosso nell'isola di Creta, oggi Candia. Fu pittore e scultore famoso. — Plin. l. 36, c. 10. — Pausan. l. 10,

c. 15.
4. — Uno degli Argonauti, figliuolo d'Ipperasio, re d'Arcadia, fratello di Eterio. — Igin. f. 14. — Val. Flacc. I. 1, v. 367. — Schol. Apollon. I. 1,

5. - Figliuolo di Anfione e di Niobe che non soggiacque alla vendetta di A-

6. - Capo degli Epei alla guerra di

Troja. — Iliad. l. 13, v. 692.

Anfipiro, che tiene una siamma in

ciascuna mano. Epiteto di Diana. \* Anfipoli, città della Tracia, sulle frontiere della Macedonia, vicina a Vol. I.

quella di Filippo, situata nell'angolo della divisione del fiume Strimone. Pompon. Mel. l. 2, c. 2. Essa porto suc-Acra, di Ejon, di Mirica, di città di Marte, Urbs Martis, di Novem viæ, e porta in oggi presso i Tarchi quello di Crisopoli o Cristopoli. — Tucid. l. 1 e 4. - Erodot. l. 7. - Plin. l. 4, c. 10. in Cimon. — Suidas. — Polianus, l. 6. - Abrah. Ortelii, Thes. Geogr.

ANFIPROSTILE, tempio degli antichi, del quale le due opposte facciate avevano quattro colonne ciascuna. - Ant. Expl.

ANFIRO, ninfa oceanide. - Hesiod. in Theog. v. 361.

Anfirenz, altra ninfa dell'Oceano.

\* Anfiseene, nome di un famoso serpente della Libia, che aveva due teste, ciascuna all' estremità del corpo. Esso

avanzavasi e mordeva indistintamente coll' una e coll' altra testa, il che gli fe' dare il nome di Anfisbene. - Plin. l. 20, c. 20. — Solin. c. 40. — Lucan. l. 9, v. 719. — Dioscor. l. 6, c. 48. 1. Anfissa, figliuola di Macar o Ma-

careo figlio d'Eolo, fu amața da Apollo, e diede il suo nome ad una città nel paese de' Locrj, chiamata di poi Ozolo e contigua alla Focide. - Pausan. l. 10, c. 38. — Metam. l. 9, v. 356; l. 15, v. 703. — Ovidio (Met. l. 6, v. 124) la chiama anche Isse.

. 2. — o Anfisa, nome di molte città, una tra le altre situata nella Focide Locria, vicina a quella di Delfo, che traeva il suo nome da una nipote di Eolo, della quale abbiamo ora fatto menzione. — Tit. Liv. 1. 37, c. 5. —

Strab. l. 9.

Anglisco, figliuolo di Apollo e di
Driope, fabbrico Eta sulla montagna dello stesso nome. Egli consacro un tempio a Driope in onore di Apollo; e siccone le Amadriadi avevano rice-vuto fra esse sua madre, fabbricò loro un tempio e stabili de'giuochi, nei quali ottenne il primo premio. Anfi-strato, conosciuto anche sotto il nome di Anfito, era uno de'cocchieri di Ercole, o secondo altri di Castore e Polluce. Giasone, avendosi assoggettato l'Oriente, diede ad Anfistrato il governo di alcuna di quelle nazioni. —
Justin. l. 42, c. 3. — Strab. l. 11. — Plin. 1. 36, c. 5.

\* Anfistrato, Lacedemone, conosciuto anche sotto il nome di Anfito, cocchiere di Castore e di Polluce. ---Pare lo stesso che il precedente.

vola di Ulisse. — Iliad. 1. 19, v. 416. 2. — Figliuola di Pronate, nipote di Talao, sposò Adrasto, il quale la rese madre di due figliuoli, Egialeo e Cia-mippe, e di tre figlie, Argia, Deipila ed Egialea. — Apollod. l. 1, c. 26.

3. - o piuttosto Euridice, sposa di

Licurgo e madre di Ofelte.

\* Anfitemi, figliuolo di Apolline e di Acacalli. Ebbe dalla ninfa Tritonide due figli, Nasamone e Cefalione, chia-mato da altri Cafauro. — Vedi Aca-

\* Anfitene o Anfistene, figliuolo di Anficle e nipote di Agide, fu pa-dre d' Irbe ed avolo di Astrabaco e di Alopeco. Tutti questi personaggi, che erano nati a Sparta, divennero maniaci, e perdettero la ragione per avere toccato la statua di Diana Ortia. — Pausan. l. 3, c. 16. — Vedi Ortia.

ANFITO, uno de' cocchieri di Castore e Polluce. — Vedi Recio.

ANFITOE, nome di una ninfa delle acque, o Nereide, il cui nome significa tutt' all' intorno, come Anfirroe vuol dire che scorre all' intorno. — Lil. Gyrald. Hist. Deor. Syntagma 5.

\*\* Anfitrione, principe tebano, fi-gliuolo di Perseo e di Andromeda, prompote di Giove e di Danae, ebbe per madre Ipponome figliuola di Me-necco o, secondo Pausania, Laonome figliuola di Guneo. Era cognato di Elettrione re di Micene, il quale aveva sposato Anace o Anesso sua sorella, e zio di Alcmena figlia di Elettrione. Avendo questi perduto tutti i suoi figli, uccisi a tradimento dai Tafii , soprannominati Teleboani o Teleboi, vocabolo che significa stranieri, promise sua figlia Alcmena e la sua corona a colui che vendicasse la morte loro. Anfitrione si offerse e fu accettato per isposo, ma a condizione ch'ei rispettasse la moglie fino al ritorno dalla guerra che intra-prendeva. Egli sconfisse Sterelao capo dei Teleboi, e mise a contribuzione questi nemici del suo suocero. Mentre egli stava per ritornarsene, alcuni di-cono a Tebe, altri dicono a Micene, invaghitosi Giove delle attrattive di Alcmena, andò a visitare questa principessa, e per non offendere la sua virtù, le si offerse sotto le sembianze e sotto la figura del suo sposo. Ella ne fu ingannata, e divenne madre di Alcide, conosciuto in appresso sotto il nome di Ercole. Ritornando il vero Anfitrione dalla sua intrapresa, fu sorpreso di es-

la ragione ne fu informato con suo dolore; ma allonche fu istruito dall'indovino Tiresia della qualità dell' impo-store, se ne consolò facilmente, e non ebbe difficoltà di riunirsi alla sua sposa, ch' ei rese madre di un secondo fi-glio, il quale portò il nome di Ificlo o Ificle. Questi due gemelli nacquero nello stesso giorno; il maggiore fa re-putato figliuolo di Giove, e l'altro figliuolo di Anfitrione. I poeti danno ad Ercole il nome patronimico di Ansitrio-nide, comeche Ansitrione non sia, se-Apollod. l. 2, c. 9, 10, 11, 12. —

Apollod. l. 2, c. 9, 10, 11, 12. —

Hygin. fab. 29. — Pausan. l. 8, c. 14. —

Metam. l. 15, v. 49. — Val. Flacc. l. 1, v. 371. — Lucan. l. 9, v. 644. —

Vedi Ercole, Alemena.

Ritogrando Antitrione dalla sua spe-

Ritornando Anfitrione dalla sua spedizione contro i Tafii, riconduceva gli armenti che questi popoli avevano rapiti ad Elettrione, e mentre stava per riporli nelle mani del loro antico padrone, ebbe la disgrazia di cagionare la sua morte. Erasi allontanata dall'armento una vacca, Anfitrione le getto un grosso bastone che teneva nelle mani; il bastone battè sulle corna dell'animale, e ripercosse con tanta forza sopra Elettrione, che questo principe cadde morto all'istante. Stenelo, fratello di Elet-trione, approfittò del disordine che cagionò questa morte per impadronirsi del trono di Micene a danno di Ansitrione, e obbligo questo principe ad uscire dal-l'Argolide. Egli si ritiro a Tebe con la sua sposa, ove da Creonte, che ne cra re, fu purificato dell' involontario omicidio che aveva commesso. - Apollod.

ibid. ut supra. — V. ELETTRIONE.

Plauto ha formato dell' avventura di Antitrione il suggetto di una delle sue commedie, e questa produzione, al dire di Arnobio, era tanto stimata dai Romani, che sotto il regno di Diocleziano facevasi ancora rappresentare nelle pubbliche calamità per placare la collera di

Giove.

ANFITRIONIDE e ANFITRIONIADE, Ercole, figliuolo di Alcmena sposa di An-

fitrione. - Eneid. 1. 5.

\*\* 1. ANFITRITE, una delle ninfe o-ceanidi, figliuola dell'Oceano e di Teti, le due più antiche divinità delle acque, aveva fatto voto di un' eterna castità. Invaghitosi Nettuno della sua beltà, pose in opera ogni sorta di artifizi per sedurla e indurla a sposarlo, ma ella si nascose per sottrarsi alle sue istanze. Finalmente ella acconsenti a sposare il sere sì freddamente accolto, e chiestane | dio delle acque, sopra persuasione di

ANF

un delfino che la trovo appiè del monte Atlante, e che fu poi in ricompensa posto tra gli astri, ove forma la costellazione del suo nome. Da questo matrimonio nacquero Tritone, uno degli dei marini, e molte ninfe marine. Anfitrite partecipò degli omaggi che rendevano i mortali al suo sposo. Ella aveva una statua ed un altare in Corinto nel tempio di Nettuno; aveva pure nell'isola di Tenos, una delle Cicladi, una statua colossale alta nove cubiti. Dipingesi, ordinariamente Anfitrite che va a diporto su per le acque, in un carro in forma di conchiglia tirato da delfini o da cavalli marini. Talvolta le vien posto uno scettro d' oro nelle mani, per indicare la sua autorità sui flutti. Il suo carro è accompagnato dalle Nereidi e dai Tritoni: gli uni tengono le redini ed altri, suonando la tromba con le loro conche torte, annunziano l'arrivo della dea. Lo Spanemio dice che rappresentasi spesso questa dea come una sirena, col corpo di donna dal capo fino alla cintura, e col rimanente che termina a coda di pesce. Sulle medaglie di Co-rinto Anfitrite sta davanti a Nettuno, e tiene un piccolo fanciullo, ch' ella presenta a questo dio. — Hesiod. in Theogon, v. 930. — Apollod. l. 1, c. 5 e 11. — Hygin. Poet. Astr. l. 2, c. 17. — Claudian. de Raptu Pros. l. 1, v. 104.

Nettuno le fu infedele quanto Giove a Giunone; ma ella seppe preservarsi dalla gelosa passione che formò il tormento della regina del cielo, poiche si pi-gliò cura ella medesima dell' infanzia di Eumolpo, che il suo sposo aveva avuto da Chione figliuola di Orizia. - Apollod. l. 3, c. 3o. - Gli antichi dinotano spesso Anfitrite sotto il nome di Salacia o Salatia. — Varro, de Ling, Lat. l. 4. — Festus, de Verb. Signif. — Servius, in l. 1. Eneid. v. 148. — Cicerone (in Timoso) intende per la parola Salacia Teti ossia il mare. Anche i poeti prendono Anfitrite pel mare. - Ovid. Met. l. 1, v. 13. - Catul. in Argon. v. 11. - Diony's.

Perieg. v. 53.

\* Le medaglie de Bruzj e de Tarantini rappresentano Anfitrite in un carro tirato da cavalli marini; ma la confondono sovente colla Venere marina. Aufitrite sovra alcuni marmi è caratterizzata con branche di gambero.

Nereidi o figlie di Nereo e di Dori, che dal signor Noël viene confusa con la precedente. - Hesiod. Theog. v. 241. Apollod. l. 1, c. 6.

I. ANFITTIONE, terzo re d'Atene, figliuolo di Deucalione e di Pirra, sposò una figliuola di Cranao, e scacciò in breve suo suocero dal trono, che occupò egli medesimo l'anno 1523 avanti l' era cristiana, secondo i marmi di Paros. Altri autori fanno succedere sotto il suo regno il diluvio di Deucalione. Egli fu il primo a dare l'interpretazione de' sogni, e ne trasse de' pronostici. -Pausan, l. 10, c. 8, - Justin. 2, c. 6. - Erodot. l. 7, c. 1.

2. - Figliuolo di Eleno e re delle Termopili, al quale viene attribuito lo stabilimento del consiglio degli Anfittioni.

Anfittionia, tribunale supremo, conosciuto sotto il nome di consiglio degli Anfittioni, composto de' deputati delle dodici principali città della Grecia, che radunavansi due volte l'anno in Delfo o alle Termopili, per deliberarvi e giudicare in ultima istanza gli affari con-cernenti la religione, il comun bene de' popoli, e le quistioni de' particolari. Davasi il nome di Anfittioni a quelli che componevano questa specie di dieta generale stabilita da Anfittione figliaolo di Deucalione e di Pirra, terzo re d'Atene, il quale viveva quin-dici secoli avanti quello di Augusto. Ciascuna città mandava due deputati a questo tribunale; ma la minima infedeltà alla patria bastava per esserne escluso: i suoi decreti erano rispettati quanto gli ordini degli Dei. Prima di cominciare una deliberazione, il consiglio sagrificava un toro al dio di Delfo, e lo tagliava a pezzi, immagine dell'unione che regnava tra gli stati della Grecia. Le leggi che stabilivansi in questa ra-dunanza riguardavano tutt' i grandi e piccioli stati della Grecia, e gli Anfittioni avevano pieno potere di levare delle truppe per costringere i ribelli all'obbedienza. - Cic. de Invent. l. 2, c. 23. - Strab. l. 9. - Pausan. l. 10, c. 8. ANFITTIONIDE, soprannome di Cerere,

preso da un tempio innalzato nel luogo ove radunavansi gli Anfittioni.

Anfortte, sorta di disputa poetica che facevasi nell' isola di Egina, ove dayasi un bue in ricompensa al poeta che aveva fatto il miglior ditirambo in onore di Bacco. - Nat. Com.

1. Anfotero e Acarnano, entrambi figliuoli di Alcmeone e nipoti del famoso indovino Anfiarao. — Apollod. l. 3, c. 15. — Vedi Acarnano, Alemeone. 2. — Trojano ucciso da Patroclo. —

Iliad. l. 16.

i. Angriso, frume della Tessaglia, sulle sponde del quale Apollo, scacciato dal cielo, custodiva le gregge di Admeto: quivi egli scortico vivo il satiro Marzia; quivi amo egli Evadne, Licori, e Giacinto, che uccise involontariamente giuocando al disco. Dal nome di questo fiume la sibilla di Cuma è chiamata Amphyrysia Vates, come inspirata da Apollo. — Ovid. Met. 1. 1, v. 580. - Strab.

2. - Fiume della Frigia, le cui acque rendevano sterili le donne. - Plinio,

1. 32, c. 2.

3. - Seprannome che da Igino al leone di Nemea, dal nome della caverna che gli serviva di ricovero.

ANGAT (Mit. Affr.), nome del cat-tivo principio presso gli abitanti di Madagascar. Essi gli riservano sempre una porzione delle vittime che immolano el buon principio. Gli attribuiscono la forma del serpente , e suppongono che questo genio cradele e sanguinario abbia preso la forma di questo rettile. - Vedi JANAR.

ANGATO O SINELETTE ( Mit. Affr. ), angeli del quinto ordine presso gli abi-tanti di Madagascar. Ciò che ne dicono i Medecassi ha molta relazione coi racconti di spettri e fantasime delle nostre donnicciuole.

ANGEROR, stregoni presso i Groenlandesi.

ANGEJA (Mit. Scand.), una delle nove vergini gigantesse che crearono il dio Heimdal, all'estremità della terra. I nomi delle altre sono: Gialpe, Greipe, Elgia, Ulfrana, Urgiafa, Sindur, Arla, Jarusax.

ANCELA, figliuola di Mercurio, soprannominato egli medesimo Angelo, messaggiero. Era ufficio suo di riferire ai morti ciò che facevano i vivi.

ANGELI (Mit. Siam.). I Siamesi ammettono degli angioli che hanno corpi di diverso sesso e possono fare de figli, ma i loro figli non sono mai santificati ne' divinizzati. È loro officio di vegliare rternamente alla conservazione degli uomini ed al governo del mondo. Essi sono distribuiti in sette ordini, gli uni più nobili e più perfetti degli altri, situati in altrettanti cieli diversi: ciascuna parte del mondo, gli astri, la terra stessa, le città, le montagne, le foreste, i venti, le pioggie, hanno una di queste potenze che le governa. Siccome esse esaminano con continua applicazione la condotta degli uomini, per tenere conto delle azioni che meritano qualche esaminano con continua applicazione la condotta degli uomini, per tenere conto delle azioni che meritano qualche ricompensa, così i Siamesi rivolgonsi cesamina di un fiume chiamato Dinor; fi-

agli angeli ne loro bisogni, e credono aver loro obbligo delle grazie che ricevona (Tachard). A questa opinione ne va unita un' altra molto ridicola : son essi persuasi che l'istante in cui gli up-mini starnutano è precisamente quello nel quale gli angioli esterminatori notano qualche cattiva azione." I onaro

Mil. Rabb. I Rabbini pongono sette angioli nel cammino della morte; due pieni di misericordia se ne stanno fuori di ciascuna porta, per impedire al pec-catore di entrarvi. Cosa fai? grida il primo angelo, qui non c' e vita; vuoi andarti a gettare nel fuoco? Pentiti. Se egli passa la prima porta, il secondo angelo lo ferma gridando: Iddio ti pdierà e si allontanerà da te. Il terzo lo avvisa che sara cancellato dal libro della vita; il quarto lo scongiura di aspettare colà che Dio venga a cercare i penitenti, e s'egli persevera nella colpa non c'è più speranza per lui. Gli angioli crudeli lo afferrano e lo abbando-nano alle fiamme eterne. Quanto alla creazione degli angioli , gli uni la pongono nel secondo giorno; altri accertano che essendo stati chiamati a consiglio gli angioli, intorno alla produzione dell'uomo, le loro opinioni furono divise. L'uno approvava, l'altro biasimava, perchè prevedeva che Adamo avrebbe peccato per compiacere la sua sposa; ma Iddio fe' tacere questi angeli nemici dell'uomo, e lo creò prima che se ne accorgessero, il che rese inutile il loro mormorio, e li avverti che avrebbero peccato anch' essi innamorandosi delle figliuole degli uomini. Ciò nondimeno la quistione non fini così; gli angeli ge-losi sostennero che l'uomo era pieno di vanità e che il Signore aveva torto di dargli un si grande impero. Iddio so-stenne l'eccellenza della sua opera per due ragioni: l'una, che l'uomo lo a-vrebbe lodato sulla terra come lo lodano gli angeli nel cielo, e per l'altra, do-mando a questi angeli tanto altieri se sapevano i nomi di tutte le creature; essi confessarono la loro ignoranza, tanto più vergognosa in quanto che essendosi tosto mostrato Adamo, li recito senza cerare. Samaele o Scamaele, capo di questa celeste radunauza, perdette la pazienza, discese sulla terra, ed avendo osservato che il serpente era il più sa-gace d'ogni animale, se ne servi per sedurre Eva. Secondo altri Rabbini gli

nalmente alcuni danno agli angeli il potere di crearsi scambievolmente, e in questo modo Gabriele è stato creato da Michele, che è superiore a lui. Alcuni Rabbini di più grosso ingegno insegnano esservi un secondo ordine di angeli, chiamati angeli del ministero, i quali hanno de corpi settili come il fuoco; che avvi differenza di sesso tra loro, e che gli uni danno e gli altri ricevono. I dottori ebrei ammettono anch' essi degli angioli che presiedono a ciascun pianeta, a ciascun mese dell'anno ed alle ore del giorno. Gli Ebrei credono eziandio che ciascun uomo ha due angioli, l'uno buono che lo custodisce, l'altro cattivo che esamina le sue azioni. Se nel giorno di sabbato, ritornando dalla sinagoga, i due angioli troyano il letto fatto, la mensa allestita? le candele accèse, il buon angelo se ne rallegra; e dice: Iddio voglia che sabbato prossimo le cose siano nell'eguale buon ordine! e il cattivo angiolo è obbligato di rispondere amen! Se nella casa avvi del disordine, il cattivo angelo desidera alla sua volta che la stessa cosa intervenga nel prossimo sabbato; e il buon angelo risponde

Enoch ha riferito la caduta degli angioli con le donne e ne sviluppa tutte 'le circostanze; egli nomina i venti angeli che fecero la macchinazione di ammogliarsi Pessi condussero delle spose l'anno 1770 del mondo, e da questo maritaggio nacquero i giganti. Questi demoni insegnarono in seguito agli uomini le scienze e le arti. - Vedi A-ZAELE, SEMIREA, FAMARO Queste lezioni ricevute con avidità dagli uomini e dalle donne cagionarono un orribile disordine. Quattro angioli perseveranti presentaronsi dinanzi il trono di Dio le gli esposero il disordine cagionato dai giganti w Gli spiriti delle anime degli d spiri s'innalzano fino alla porta del " cielo senza poter giugnere fino a te', sulla terra : Tu vedi queste cose e " non c'istruisci di ciò che dobbiamo fare." Questa rimostranza ebbe effetto. Iddio ordino ad Urdel di andar ad avvertire Lamech, lo stesso che Noè, ch'ei sarebbe eternamente guarentito dalla morte : comando a Raffaele di prendere Exacle, uno degli angioli ribelli, e di gettarlo con piedi e mani legate nelle tenebre. — Vedi Ezaele. — Gabriele chhe incarico di far venire alle mani i reigantî, onde si uccidessero vicendevol-mente; e Michele doveva pigliare Semirea e tutti gli angioli ammogliati, acciocche, quando avessero veduto a perire i giganti e tutt'i loro figli, fossero tenuti legati per lo spazio di 70 generazioni nelle prigioni della terra fino al giorno del compimento d'ogni cosa e del giudizio, in cui dovevano essere gettati in un abisso di fuoco e di eterni tormenti.

Mit. Maom. Presso i dottori musulmani, gli angeli sono i ministri dell'Altissimo e gli esccutori de'suoi ordini nel cielo e sulla terra. I loro corpi puri e sottili sono pieni di splendore. Essi non hauno ne padre, ne madre, non bevono ne mangiano; in una parola non hauno alcun appetito carnale. Ve ne sono di differenti sessi. Gli uni sono eternamente prostrati dinanzi Iddio, e in questa positura cantano incessantemente de' cantici in ono suo; altri tengono i registri de' peccati degli uomini. Sebbene i Turchi non conoscano ne il loro nome, ne i loro diversi ministeri nella corte celeste, credonsi obbligati di amarli e di pregarli. Essi li salutano dopo le loro preghiere, e dicono ogni volta rivolgendosi a destra ed a sinistra la pace e la misericordia di Dio siano con voi l'

I Musulmani credono che ogni uomo ha due principali angelî per ispettorî di tutte le sue azioni , uno de quali scrive il bene e l'altro il male: questi angioli sono tanto buoni che quando colui che è sotto alla loro custodia commette una cattiva azione, lo lasciano dormire prima di registrarla, sperando che svegliandosi possa pentirsene , e se egli se ne pente in effetto, scrivono che Dio gli ha perdonato; essi lo accompagnano ovunque, tranne ne' luoghi ove lo conducono i bisogni della natura, contentandosi di aspettare alla porta per ripigliare le loro funzioni. I Musulmani osservano in questa occasione una strana cerimonia. Mettono in prima il piede destro nell' entrata di questi luoghi secreti, affinche l'angelo che osserva le loro cattive azioni sia il primo ad abbandonarli, imperocche esso occupa il lato sinistro; ed uscendo metton fuori il piede destro; onde l'angelo che presiede alle buone opere sia il primo ad accompagnarli.

D'Herbelot, Bibliot. Orient.

Angelia, figliuola di Mercurio. Riferisce ai morti ciò che fanno i vivi. —

Millin.

1. Angelica, sorta di danza fra le bottiglie, molto usata nelle feste degli antichi, e chiamata con tal nome perche i danzatori erano vestiti da messaggieri. - Rad. Angelus, messaggiero. - Ant.

Expl. t. 3.

2. — PIANTA. Alcuni gravi autori l'hanno riguardata come utile contro le pretese fattucchierie; essi hanno approvato che fosse fatta portare qual amuleto al collo de' piccoli fanciulli per guardarli dai malefizi.

Angeliea, soprannome dell'Aurora,

che annunzia l'arrivo del Sole.

Angerto, custode della sepoltura (Mit. Maom.). I Persiani, che lo chiamano l'Angelo di trasporto, gli assegnano la funzione di regolare i posti de' defunti nella terra, e di essere attento che ciascuno sia degno del luogo ove fu sepolto; vale a dire, che se per avventura è stato sotterrato un malvagio vicino ad un nomo dabbene l'angelo guardiano prende il malvagio e lo getta nel mondezzajo, non tollerando che abbia a stare vicino al fedele. Al contrario, se un uomo dabbene è stato sepolto in qualche luogo macchiato, come in un paese d'infedeli , l'angelo di trasporto lo fa passare per disotto la terra nel paese de' fedeli ; opinione che sembra tratta dai Rabbini, i quali pretendono che i corpi degli Ebrei sepolti fuori della Giudea, vi saranno trasportati sotto terra nell' ultimo giorno, e che non potranno risuscitare o rivivere se non in quel paese. In questo modo, al dire de' dottori persiani, questo angelo pose Noe, indi Ali loro gran santo nel sepolcro di Adamo. - Chardin.

r. Ancelo, figliuola di Giove e di Giunone. Dicesi che ella involò il belletto di sua madre per farne dono ad Europa da essa amata, la quale se ne servi si felicemente che divenne di una

estrema bianchezza.

2. - Figliuolo di Nettuno e di una ninfa di Chio. - Paus. L. 7, c. 4.

3. - Primo nome di Ecate figliuola

di Giove, e di Giunone.

4. Soprannome di Diana presso i

Siciliani.

Angemacus. (Mit. Ind.), divinità indiana poco nota; tutto ciò che ne dice Mendez. Pinto, si è ch' ella era austorissima. I suoi settatori non vivevano che di mosche, di formiche, di scorpioni e di ragnateli conditi col succo di certe erbe. Essi meditavano giorno e notte con gli occhi alvati verso il cielo e con anbi i pugni chiusi, esprimendo in tal modo il loro disprezzo pei beni di questo mondo.

Ancenona, dea alla quale ricorrevasi per essere guariti o preservati dalle

angine

ANGERONA O AGENORIA, des del silenzio; presiedeva ai consigli, come quelli ne' quali il segreto è di un' alta importanza. Questa dea non aveva alcun tempio particolare; ma la sua statua era situata in quello della dea Volupia. Cosa significa questa alleanza del silenzio, e della voluttà ? Forse il mistero è condimento del piacere. I monumenti la rappresentano sotto l'aspetto di donna che tiene un dito sulle labbra. Le sue statue sono talvolta cariche di simboli. Una porta sulla testa il moggio di Serapi, e tiene in una mano la mazza d'Ercole, a' suoi lati veggonsi i berretti di Castore e di Polluce; un' altra, ha nella mano destra un anello ch' ella avvicina alla bocca come per chiuderla col suggello.

— Plin. l. 3, c. 5. — Macrob. Saturn.
l. 1, c. 10; l. 3, c. 9. — Solin. c. 1.
Secondo A. Caro "La sua figura è

Secondo A. Caro a La sua figura à d'una donna posta sopra un altare, con la bocca legata e suggellata. Non so con che abito la facessero; ma io la rivolgerei in un panno lungo, che a la coprisse tutta; e mostrerei che si restringesse nelle spalle. Facciansi intorno a lei alcuni pontefici, dai quali se le sacrificava nella Curia, innanzi la porta, perchè non fosse lecito a persona di rivelar cosa che vi si tratatasse in pregiudicio della Repubblica.

- Lett. Famil. t. 3.

Angeronalt, feste di Angerona, dea del silenzio. Celebravansi il 21 di dicembre. — Ant. Expl. 1, 3.

Ancita, soprannome di Diana, preso da un fiume di questo nome sul monte

Pangeo nella Tracia.

\* Anoire, fiume della Tracia, che gettasi nello Strimone. Erod. 1. 7, c. 113.

ANGIZIA. + Vedi ANGUIZIA.

\* Angli, popoli della Germania, al settentrione dell' Elba. - Tacit,

\* Angro, fiume dell' Illiria, che scorre verso il settentrione. — Erodoto. l. 4, c. 49.

ANGUARAGUEN (Mit. Ind.), pianeta di Marte che presiede (al martedi. Gli Indiani ne hanno fatto un semideo.

Aribo and the file

Ancutoent, i Tebani, chiamati con tal nome da Ovidio, perche la favola li fa nascere dai denti di un dragone.

Anguilla. Era riguardata come una gran divinità presso gli Egizi. La carne di questo pesce condensando. il sangue e diminuendo la traspirazione, irritava le malattie che hanno rapporto coll'elefantiasi. I sacerdoti victavano al popolo

di nutrirsene; è per rendere più sicura la proibizione, lo facevano riguardare come sacro. — Erod.

Ancoreent, mostri, la cui andatura tortuosa rassomigliava a quella de serpenti. Ovidio dà questo nome ai giganti che vollero cacciar Giove dal trono.

\* 1. Anguitia, Anguitia, bosco situato nel paese dei Marsi tra Alba ed il lago Fucino. I serpenti del quale era pieno non potevano nuocere agli abitanti che discendevano da Circe, e che avevano imparato da lei o da Medea, secondo alcuni autori, l'arte d'incantare questi animali. — Sil. Ital. 8. — Eneid. 1. 7, v. 759.

2. — o Angizia, figliuola di Ecte e sorella di Medea, passa per la prima che ha scoperto le erbe velenose o i veleni estratti dalle piante. Da essa impararono i Marsi, popoli d'Italia, l'arte d'incantare i serpeuti; il che aveva fatto dar loro il nome di Angiti.

ANICETO, nome di uno de'figliuoli che ebbe Ercole, dopo la sua immortalità, dalla dea Ebe. — Apollod. l. 2,

ANIE (Mit. Indiana), religiose del

1. Anieno, dio del fiume Anio, ora Teverone.

• 2. — o Anio, fiume d'Italia, in oggi Teverone, che scorre nella campagna di Tibur oggi Tivoli, e che gettasi nel Tevere lungi quattro o cinque miglia da Roma. Dicesi che ricevesse tal nome da Anio re di Etruria, il quale vi si annegò di disperazione dopo il ratto di sua figlia. — Strab. 1. 5. — Dionys. Halicarn. 1. 5, c. 37. — Plin. 1. 3, c. 12. — Virg. Eneid. 1. 7, v. 682.

Anifiti (Mit. Maom.), setta riguardata come ortodossa dai Turchi.

ANIGRE O ANIGER, fiume dell'Elide nel Peloponneso, le cui acque amare e mal sane, al dir de' poeti, erano buone altrevolte da beversi; esse contrassero la loro cattiva qualità dopo che i Centauri vi lavarono le piaghe, che fecero loro le freccie d'Ercole. — Ovid. Met. l. 15, v. 281. — Paus. l. 5, c. 5 e. 6.

Anigridi, ninfe del fiume Anigre, nel Peloponneso; avevano un antro ove andavano ad invocarle tutti quelli che avevano delle malattie cutance. Dopo avere offerto de' sacrifici, fregavansi la pelle ammalata, passavano il fiume a nuoto, e lasciavano nell'acqua ogni impurità. Altri attribuiscon loro il potere di dar alle acque di questo fiume

una virtu contraria alla loro qualità na-

turale. — Paus. 1. 5, c. 6.

Anima (Iconol.). La sua immagine più generalmente conosciuta è la farfalla. Gli artisti antichi danno alla testa di Platone delle ali di farfalla, perche egli è il primo filosofo greco che scrisse su l'immortalità dell'anima. Una pasta antica del gabinetto di Stosch rappre-senta la meditazione di un filosofo su questa opinione, con una farfalla appoggiata su di una testa di morto, dinanzi alla quale un filosofo medita. La purificazione dell' anima per mezzo del fuoco è espressa sopra una piccola urna sepolcrale della villa Mattei, con Amore che tiene nelle mani una farfalla, alla quale avvicina egli una face accesa. Una farfalla che vola nella bocca di una maschera comica, sembra indicare che questa è viva o animata. Trovasi talvolta Cupido che tiene per le ali una farfalla, lacerandola, simbolo de' tor-menti che fa provare Amore alle anime ch' ei signoreggia.

Animali, divinità chiamate con tal nome perchè erano le anime di quelli che dopo la loro morte erano stati annoverati tra gli dei. Animales dii.

1. Animali (Mit. Egiz.). Gli Egiziani onoravano con un culto particolare gli animali del loro paese. I templi erano pieni dei loro simulacri. Alloggiavansi e nutrivansi con particolare cura durante la loro vita, e venivano imbalsamati dopo la loro morte, sotterrandoli onorevolmente nelle catacombe che eran loro destinate: in somma punivasi di morte chiunque ne uccideva qualcuno. Questo culto relativo era fondato: 1.º su quello che si rese nel principio agli astri, ai quali si diedero dei nomi di animali, che ancora conservano; 2.º sopra una tradizione egizia, cioè, che gli dei inseguiti da Tifone, eransi occultati sotto le figure di diversi animali; 3.º sul dogma della metempsicosi, secondo il quale succede una continua circolazione delle anime in differenti corpi d'uomini e di animali; e finalmente su l'utilità di alcuni di questi animali per gli Egizj. Così l'ibi era venerato, perchè distruggeva i serpenti; l'icneumone, perche rompendo le uova de' coccodrilli, impediva loro di moltiplicarsi troppo. - Erod. - Diod.

2. — Consagrati agli dei. Ciascun dio aveva il suo animale favorito che gli s' immolava a preferenza d' ogni altro, e col quale ordinariamente rappresentavasi. Così il leone era consacrato a Vulcano: il lupo e lo sparviere

ad Apollo, perchè hanno la vista acuta; I il corvo, la cornacchia e il cigno allo stesso dio, perchè dicevasi che avessero un naturale istinto per predir l'avvenire : il gallo allo stesso, perchè annunzia col suo canto il levar del sole, ed a Mercurio, come simbolo della vigilanza che esigeva una moltitudine de' suoi impieghi: il cane agli dei Lari o Penati: il toro a Nettuno, a cagione del muggire de' flutti : il tonno allo stesso dio : il dragone a Bacco, ed a Minerva: i grifoni ad Apollo: il serpente ed il gallo ad Esculapio: il cervo, il corvo e l'idra ad Ercole: il pavone e l'agnello a Giunone: il cavallo, l'avoltojo, il lupo e il picco verde a Marte: la giovenca e l'oca ad Iside: l'aquila a Giove: la civetta a Minerva: la colomba, il passere e l'acciuga a Venere: gli alcioni a Teti: la gazza a Bacco: la fenice al Sole: l'agnello alle Furie: la cerva e il pesce barbio a Diana: la troja ad Ecate: l'asino a Priapo.

3. — (Mit. Maom.). Vi saranno dicci animali che debbono entrare nel paradiso: la balena che ha ricevuto Gionata nel suo ventre; la formica di Salomone; l'ariete d'Ismaele; il cuculo di Belchide; la cammella del profeta di Dio; l'asino di Aazi, regina di Saba; il vitello di Abramo; la cammella del profeta Salch; il bue di Mosè; ed il cane che era coi sette dormienti.

4.— (Iconol.). Il gallo è riguardato come simbolo della vigilanza; la tartaruga, della castità; la tortorella, della fede conjugale; la colomba, della semplicità; il pavone, dell'orgoglio; la tigre, della ferocia; il leone, del coraggio; il porco, della golosità; il passere, della lascivia; l'asino, dell'ignoranza; la gazza, della loquacità; il cane, della fedeltà; la cornacchia, di una lunga vita; il lupo, della rapina e della crudeltà; la volpe, dell'astuzia e della frode; la formica, dell'economia; il mulo, dell'ostinazione; la lepre, della timidezza.

5. — Che beve in una tazza. — Vedi

1. Anime (Festa della ) (Mitol. Giap.). Questa festa celebrasi ogni anno nel Giapone, e dura ordinariamente due giorni. Sul fare della notte s'illuminano tutte le case come per una gioja pubblica. Al favore di questo chiarore si esce dalla città, si va a visitare i sepolcri de' morti, e si portan loro de viveri. Immaginano che durante questa festa le anime di ciascun defunto

ritornino sulla terra per vedere i loro parenti ed i loro amici. Ciascun Giaponese si trattiene con que' morti che lo înteressano davvicino; fa loro de' complimenti sul loro ritorno in questo mondo, e loro dimostra la sua gioja di rivederli. Dopo il pasto, ognuno invita le anime de' suoi parenti a passeggiare seco nella città. Si suppone che l'invito sia accetto, e vi si va per riceverli degnamente. Compiuti gli apparecchi, i Giaponesi escono un' altra volta con una torcia accesa nelle mani, vanno incontro ai morti, che suppongono essersi già posti in cammino, fan loro lume, e con essi rientrano nella città, ove nulla trascurano per regalarli. Spirato il tempo destinato per la festa, si scacciano a sassate quelle stesse anime che eransi dianzi trattate con tanti riguardi, e si pigliano tutte le possibili precauzioni perchè non ne rimanga alcuna nella città, il che sarebbe considerato dai Giaponesi come la maggiore delle scia-

Mitol. Chin. I Tunchinesi della setta de' letterati rendono un culto religioso alle anime di quelli che sono morti di fame. Ne' primi giorni di ciascuna settimana presentano loro del riso cotto da essi mendicato per la città. L' oggetto di questo culto si è quello di ottenere per mezzo di queste anime un ingegno sottile e acuto, superstizione fondata su di un principio che sembra sensato; cioè, che le persone sobrie hanno la mente molto più chiara e sgombra che quelli il cui cervello è offuscato dai fumi di un soverchio nutrimento.

Mitol. Ind. Gl' isolani delle Molucche credono che le anime, ne' primi giorni che seguono la loro separazione dal corpo, ritornino spesso a visitare la casa che abitavano in vita; non per un motivo di affezione verso la loro antica dimora, ma per soddisfare il loro malefico umore, e nuocere spezialmente ai piccioli fanciulli, a' quali portano particolare odio. Esse esaminano altresi se i loro parenti pensano ad esse; e se scorgono di essere già dimenticate, se ne vendicano in un modo crudele. Fissi in questa idea, trattan essi per alcuni giorni i morti come se fossero vivi. Preparano il loro letto, presentano loro da bere e da mangiare, e spingono l'attenzione a segno da metter vicino ad essi un lume per far loro chiaro.

Nel regno di Laos, situato nella penisola al di là del Gange, alcuni pretendono che l'annichilamento sia la pena delle anime de'malvagi, e che le anima

de' buoni siano rivestite di un corpo nanza in una gran piazza ove sospensottile e luminoso, il cui splendore ag-guaglia quello del sole. In tale stato vanno esse ad abitare il più elevato de' cieli, e in questo delizioso soggiorno s' abbandonano a 'tutt' i piaceri immaginabili. Allorchè ne sono sazie possono rientrare ne' loro corpi, e ritornare su la terra, ove godono a dovizia d'ogni bene, e talvolta anche s'innalzano fino alla dignità regale. Altri immaginano che le anime separate dal corpo scel-gano un asilo in qualche luogo della casa. Per conseguenza, gli eredi rendon loro di grandi onori, e presentan loro delle offerte che consistono in diversi cibi. Se cadono malati non mancano di attribuire la loro malattia al risentimento delle anime che non hanno ricevuto sufficienti onori. Allora fan loro allestire un magnifico banchetto, con musica, e la festa dura fino a che il malato muoja o sia guarito. Coloro che seguono questa opinione non ammettono nè pene, nè ricompense, e si abbandonano senza rimorsi ai maggiori disordini.

Gli abitanti dell'isola di Ceilan credono che le anime de malvagi acquistino nell'altro mondo un nuovo grado di malvagità, per la stessa ragione che le anime de buoni vi acquistano un nuovo grado di bontà. Ammettono delle punizioni e delle ricompense graduate. Molti sono persuasi che le anime di quelli che si sono distinti con una santità particolare vengano innalzate fino

al grado della divinità.

Mitol. Affr. Nel regno di Loango in Affrica, quelli della famiglia reale pensano esservi un numero determinato di anime le quali non escano mai dalla famiglia, e che quelle de' morti passino ne' figli che nascono. Altri riguardano queste anime come divinità domestiche e spiriti tutelari. Rendono loro lo stesso culto che ai loro demonj, le pongono nelle loro case in fondo di una piccola nicchia ed offron loro, ciascun giorno, le primizie de' cibi imbanditi nelle loro tavole.

Mitol. Amer. E una festa degli Uroni, che sembra essere la più solenne di tutte le cerimonie religiose. Nel giorno fis-sato, ogni villaggio si reca in ordine al cimitero. Si scoprono i cadaveri, gli osservatori li contemplano taciti, indi mettono improvvisamente un grido lamen-tevole, che prolungano più che possono. Allora ognuno occupasi nel raccogliere le ossa, distaccandone le carni, che vengono gettate sul fuoco. Allorchè ritornano a casa, tengono generale radu-Vol. I.

donsi gli scheletri. Quivi ripetonsi le grida e gli urli : ciascuno vi piagne il parente, l'amico, la sposa, dando i più vivi contrassegni di dolore. Finalmente si prepara in mezzo all' indicato campo una gran fossa circondata da un anfiteatro. Al disopra s' innalzano delle pertiche piantate, con traverse destinate a sostenere le ossa che debbonsi esporre alla pubblica vista. A misura che arrivano si pongono per terra con presenti, e vengono esposte su la piazza come il va-sellame. Non è cosa rara di vedere in una fiera perfino 1200 pacchetti tanto di doni, quanto di ossa di morti. La fossa è tappezzata di pelliccie; i doni sonvi situati a parte. Si mettono addosso ai cadaveri delle pelli con pelliccie affatto nuove, e si coprono di scorze d'alberi, sulle quali gettasi della legna, delle pietre e della terra. Ciascuna famiglia è situata sopra palchi intorno alla fossa, e vi si discende per pigliarvi qualche pugno di sabbia che conservasi prezio-samente. Dopo di ciò tutta la radunanza si ritira; ma durante alcuni giorni, le donne vanno a porre sul sepolero del sagamitè, che è una specie di lesso del quale nutronsi i selvaggi

2. - ( Mitol. Rabb. ). Alcuni Rabbini pretendono che le anime ritiransi dal corpo durante il sonno, e che i demonj approfittano di quest' assenza per entrarvi e macchiarlo: e perciò essi hanno gran cura di lavarsi ogni mattina, e fanno eziandio questa preghiera : " Che " tu sia benedetto, o Signore, perchè " restituisci le anime a' loro cadaveri. "

Anime (PREESISTENZA DELLE) (Mitol. Rabb.). E opinione generalmente accolta appo i dottori ebrei. Essi sostengono che furono formate tutte e formate pure fino dal primo giorno della creazione, nel quale trovaronsi tutte nel giardino di Eden. Iddio parlava ad esse quando disse: Facciamo l' uomo. Egli le unisce ai corpi a misura che se ne forma qualcuno. Appoggiano essi questo pensiero su ció che dice Iddio in Isaja: Io ho fatto le anime, prova che l'opera debb' essere stata compita da molto tempo. Queste anime godono di una grande felicità nel cielo, aspettando che possano essere unite ai corpi. Tuttavia esse possono anche demeritare: e questa è una delle ragioni che forma la gran diversità de' matrimoni, alcuni de' quali sono felici ed altri infelici, perchè Iddio manda le anime secondo i loro meriti. Esse sono state create doppie, perchè ve ne fosse una pel marito

ed una per la sposa. Allorchè queste anime, fatte l' una per l'altra, trovansi unite sulla terra, la loro condizione è infallibilmente avventurosa e tranquillo il matrimonio; ma per punire le anime che non corrisposero all'eccellenza della loro origine, Dio separa quelle che, erano state formate l'una per l'altra, ed allora è impossibile ch'esse possano

vivere con buona unione.

1. Anto, re di Delo, figliuolo e gran sacerdote di Apollo, traeva la sua origine da Cadmo per parte di sua madre Rea figliuola di Stafilo. Ebbe da Doripe sua sposa tre figliuole, le quali furono dottate da Bacco del raro privilegio di cangiare ciò che toccava l'una in vino, l'altra in grano e la terza in olio. La prima chiamavasi Eno (oinos, vino), la seconda Spermo (sperma, semenza, grano), e la terza Elaja (elaja, ulivo). Agamennone, capo dell' armata de' Greci contro i Trojani, andando all' assedio di Troja, volle costringerle a seguirvelo, contando che coi loro soccorsi avrebbe potuto risparmiare le provvisioni. Esse trovarono mezzo di evadersi dal campo de' Greci, ma Agamennone le fe' inseguire, e si stava per raggiugnerle, allorchè avendo esse implorato Bacco furono da questo dio cangiate in colombe. - Met. l. 15, v. 682. - Eneid. l. 3, v. 80. - Diod. Sicul. l. 5. - Dionis. Alic. l. 1. Dopo l'incendio di Troja Anio ricevette Enea ne' suoi stati, e lo colmò di doni. - Isacius in Lycoph. - Cœlius Rhodig. l. 7, c. 15. È forse lo stesso che aveva cercato asilo in Troja contro il risentimento de' Greci.

2. - Divinità degli abitanti di Elide; che altri chiamano Alio, e che riguar-dasi come il fondatore di questa città,

chiamata Alis nei primi tempi.
3. — Una delle Grazie, secondo gli Ateniesi, i quali ne'primi tempi non ne riconoscevano che due.

4. — Fiume. — Vedi Anieno, Anione, uno de'generali di Rada-manto, che gli fe'dono dell'isola di

ANIRAN ( Mit. Pers. ), angelo o genio che presiede alle nozze, e che ha l'intendenza su tutto ciò che accade nel trentesimo giorno di ciascun mese solare dell'antico calendario persiano, secondo l'osservazione superstiziosa dei Magi. Questo trentesimo giorno di cia-Aniran, ed è consacrato a questo genio, la cui festa che celebravasi con pompa non è più osservata se non che dai Parsi, i quali la celebrano segretamente,

Anisidora, colei che fa dei don perfetti, soprannome di Diana.

Anisope, sposa di Pierio. Aniti, la stessa che Anaiti.

Aniro, uno de' Titani. Vedevasi la sua statua in un tempio dell'Arcadia, che lo rappresentava qual nomo di guerra. I ministri del tempio dicevano che Giunone era stata allevata da lui. - Paus. l. 8, c. 37.

Anna, figliuola di Belo re de' Tirj, sorella di Pigmaleone e di Didone, segui sua sorella a Cartagine. Didone la fe' confidente de' suoi amori con Enea. Dopo la morte di Didone, ella cedette Cartagine ad Jarba re de' Getuli, e si ritirò nell' isola di Malta. Avendo tentato Pigmaleone di rapirvela, ella si rifuggi in Italia, ove fu benissimo accolta da Enea, ch' ella vi trovò stabilito; ma bentosto Lavinia concepi una si violenta gelosia per lei, che risolvette di farla perire. Anna, avvertita in sogno da Didone, fuggi di notte, si gettò nel fiume Numicio, ne divenne una delle ninfe, e ordinò agli abitanti di quei lidi di chiamarla Anna Perenna, perchè ella voleva starsene sempre sotto le acque. — Eneid. l. 4, v. 9, 20, 421 e 500. — Sil. Ital. l. 8, v. 82. — Ovid. Fast. 1. 3, v. 643.

Varrone, citato da Servio, dice che fu Anna, e non Didone che arse di amore per Enea. - Serv. in l. 4. Eneid.

v. 682.

ANNA e Kasja (Mitol. Giap.). I Giaponesi chiamano così i più illustri discepoli di Buds. Essi raccolsero le sue più belle massime e i principali articoli della sua dottrina, scritti in parte di sua mano sopra foglie d'albero. Ne composero un libro, il quale serve oggidi come di Bibbia a tutte le nazioni orientali che hanno abbracciato la sua religione. - Vedi Fochecio.

Annali. Ne' primi secoli di Roma il solo sacerdote aveva il diritto di scrivere gli annali della repubblica. Chiamavansi i grandi Annali, Annales maximi, perchè il gran pontefice li presentava come monumenti autentici e sacri,

Anna Perenna. Era, in origine, una donna della campagna, la quale avendo recato de' viveri al popolo ritirato sul monte Aventino, fu deificata per rico-noscenza, e ne fu onorato il nome in perpetuo; a Perennitate cultus. Anna ricevette il soprannome di Perenna. I Romani le offiviano de' sagrifici per ot-tenere una vita lunga e felice. Di qui le parole annare e perennare. Alcuni mi-tologi la credono la stessa che Anna so-

rella di Didone. "Altri, dice Ovidio, "pretendono che Anna sia la luna, « perchè la luna compie l' anno co' suoi « mesi, quia mensibus impleat annum. "Alcuni pensano ch' ella sia Temi o Io figliuola d'Inaco. Sonvi degli altri che la prendono per Maja figliuola di At-" lante, e molti credono che ella sia la " prima nutrice di Giove. " - Fast. 1. 3, v. 658. Varrone la annovera fra le di-vinità della campagna, come Pale, Cerere, ecc. La sua festa celebravasi alle · idi di marzo sulle sponde del Tevere. Durante questa festa il popolo si abbandonava alla più viva gioja, bevendo ampiamente e ballando; e le fanciulle cantavano de' versi, ne' quali il pudore non era rispettato, facendo allusione ad un'avventura galante, narrata da Ovidio nel terzo libro de' Fasti.

\* Annedoti, Genj onorati presso i Caldei, simili ai Giganti de' Greci, agli Egregori degli Ebrei ed agli Angeli de' Cristiani. Dicesi che venissero in numero di sette dal mar Rosso, e si portassero in Babilonia per insegnare agli abitanti di quel paese le scienze e le

arti. - Vedi OANNI.

Annibale. Leggesi nel primo libro della Divinazione di Cicerone « che An-« nibale, dopo la presa di Sagunta, so-« gno di essere stato chiamato al cona siglio degli dei, ove Giove gli co-« mandò di portare la guerra in Italia, a e gli diede altresi uno degli dei per 66 condottiero. Allora questo dio gli coa mandò di seguitarlo, ed essendosi a Annibale posto in cammino con la « sua armata, fecegli proibizione di non a guardare dietro di sè. Ma non avendo a potuto Annibale guardarsi a lungo " dal farlo, eragli sembrato, nel rivola gersi, di vedere una bestia spavente-« vole annodata di serpenti, che dia struggeva ogni cosa dove passava. A " tale vista, egli chiese al dio cosa " fosse, e il dio gli rispose essere quella a la desolazione dell' Italia, e gli coman-« do d' andar sempre avanti senza punto « curarsi di tutto ciò che potesse acca-" dere dietro di lui. "

Anniversario. Presso gli antichi l'anniversario de' funerali celebravasi ogni anno. Si andava ai sepolcri per pia-gnervi, offrivansi de' sacrifizi a Plutone ed a Proserpina, ornavansi le tombe di rose e vi si facevano de' banchetti funebri. Egli è forse con tale vista che i recchi aggiungevano ai loro mausolei ed ai loro ipogei delle stanze e degli appartamenti. Colà immolavansi le vittime.

l'acqua. Luciano dice che le anime vivevano nell' inferno di ciò che i loro parenti e i loro amici spargevano sui loro sepolcri. Quelli che eseguivano questi riti funebri erano vestiti di bianco. Vedesi nell' opera di Montfaucon ( Ant. Expl. t. 5.) la cerimonia di un anniversario. Una donna velata va colle la-grime sul volto al sepolcro del suo sposo, accompagnata dalle figlie o parenti, e forse da alcune liberte. Due uomini che la seguono sembrano essere i snoi schiavi. La porta del mausoleo è grande e ornata di colonne. Su la facciata sonvi due genj che tengono un candelabro.

Mit. Chin. I Tunchinesi celebrano con solennità l'anniversario di quelli che sono morti gloriosamente in difesa della loro patria. S' innalzano in onore di questi generosi guerrieri degli altari sui quali sono poste le loro immagini coi loro nomi scolpiti di sotto. Questi altari, che sono altrettanti trofei, vengono circondati da 4,000 soldati; e per rendere più splendida la festa il re vi assiste accompagnato da tutta la sua corte. Si arde dinanzi all'altare dell'incenso e de' profumi, e si recitano delle preghiere; dopo di che il re s'inchina profondamente quattro diverse volte avanti ai trofei eretti in onore degli eroi della patria; ma egli scocca cinque freccie contro le immagini di quelli che non hanno altra gloria che di avere messo sossopra lo stato. Il suo esempio viene imitato da tutt' i cortigiani del suo seguito. Questa cerimonia è seguita da una scarica generale dell'artiglieria, e riduconsi in cenere gli altari con tutt'i loro ornamenti. Indi tutti gli astanti ritiransi mettendo spaventevoli urli. Nello stesso paese i figli sono obbligati di celebrare in tutta la loro vita l'anniversario del padre e della madre loro.

Mit. Affr. Questa cerimonia praticasi egualmente dagli abitanti del regno di Benin in Affrica, i quali celebrano ogni anno, con sacrificj, il giorno della morte

de' loro antenati.

I Lapponi fanno tutti gli anni in onore de' morti un banchetto, nel quale im-molano molte renne, animali simili al cervo, che non veggonsi altrove che nella Lapponia.

Anno (Iconol.). Gli antichi lo personificavano dandogli una marcia rapida, e per simbolo la palma: perciocchè credevano che quest'albero mandasse un nuovo ramo ad ogni lunazione. Scorgesi, dietro certi passi de' poeti, Vi si versava del vino, del latte e del- che nelle cerimonie pubbliche rappre-

sentavasi l'Anno con un uomo portate 1 sopra un carro che correva rapidamente, ma senza strepito, per esprimere la mossa insensibile del tempo. Nella pompa di Tolomeo Filadelfo re d'Egitto l'Anno era figurato con un uomo che camminava con due Sileni; la sua statua era di quattro cubiti: aveva maschera ed abito tragici, e portava un corno d'abbondanza d'oro. — Ant. Expl. t. 3. — Vedi Penteteri. Rappresentavasi anche con una figura di Panteo, cinta la fronte di una fascia, sulla quale veggonsi i dodici segni del zodiaco. È nuda fino alla cintura, ed ha coperto il rimanente del corpo per dinotare le stagioni calde e fredde. Nelle sue mani e a' suoi piedi veggonsi gli attributi delle quattro stagioni, come la corona di fiori, il covone di biade, il canestro d' uve e il vaso pieno di fuoco. - Vedi Stacioni. Il suo carro è sempre tirato

dalle quattro Stagioni. I. Anno nuovo (Mitol. Pers. ). Gli antichi Persi celebravano con molta solennità il principio del nuovo anno. Un giovane di rara bellezza andava, sul far dell' aurora, ad annunziarlo al re, e gli recava dei doni simbolici; avvicinandosi al principe gli diceva; io sono almobarek, vale a dire benedetto; reco il nuovo anno in nome di Dio. I grandi e il popolo andavano in seguito al palazzo del sovrano per presentargli i loro omaggi ed augurargli mille prosperità. Offrivasi a questo principe un pane, del quale egli distribuiva de' pezzi a' suoi cortigiani dopo averlo assaggiato lui medesimo. Nel fare questa distribuzione diceva loro che in quel nuovo anno bisognava rinnovare tutto ciò che dipendeva dal tempo. Egli divideva in seguito tra i suoi favoriti i doni che il giovine gli avea recati, e terminava la cerimonia dando la sua benedizione a tutta la corte. I Parsi o Ghebri 'celebrano pure una

festa al principio del nuovo anno.

\* 2. — (Festa dell'). I Cinesi celebrano la festa del primo giorno dell'anno. Questa solenne festività comincia dalla fine della dodicesima luna dello scorso anno e continua fino a tutto il ventesimo giorno della prima luna dell'anno nuovo, ed in tal tempo cessano tutti gli affari, e per tutto l'imperio si chiudono in un forziere i sigilli di ciascun tribunale, e perciò tale festa viene anche appellata da' Cinesi la Chiusura de' suggetti, ed in questo giorno particolarmente essi costumano di porre sulle porte delle loro case le immagini degli dei, a cui danno il nome di dei della porta. Tutti sono

occupati in giuochi, feste e spettacoli, e vestiti dell' abito più ricco che abbiano, vanno a visitare i loro superiori, i parenti, gli amici, i protettori, e si fanno reciprocamente de' doni. Nulla agguaglia la solennità colla quale l' imperatore distribuisce l'Almanacco reale ai principi, ai grandi ed ai mandavini, che ne trasmettono uno in ciascuna città da loro dipendente, ove si fa stampare, per divulgarlo in tutto l' imperio. — Ferrar. Cost. Ant. e Mod.

3. — (Iconol.). Potrebbe essere indicato con un gran chiodo che da una figura viene attaccato ad un tempio. Il pretore di Roma attaccava questo chiodo, chiamato clavus annalis, al principio d'ogni anno, e serviva a fissare la cronologia avanti l'invenzione della scrittura. Quest' uso si mantenne in appresso per rispetto dell'antichità.

Annon (Mit. Ind.), uccello favoloso, specie di cigno, che serve di cavalcatura a Bruma.

Annona, dea dell' abbondanza e delle provvisioni da bocca. Ella differisce dal-l'Abbondanza in quanto che aveva una giurisdizione meno estesa, e non presiedeva che ad una sola stagione, come pare che indichi il suo nome (provvisione dell'anno). Rappresentasi con della biada in una mano, e colla prua di un vascello vicino a sè; il che dinota qualche soccorso temporario, perchè quelli di questa natura arrivavano a Roma per mare. — Vedi Abbondanza.

\* Annona Marittima, in una medaglia di bronzo dell'imp. Antonino è una dea Cerere con le spiche nella destra, stesa sopra una prora di nave, e una misura frumentaria.

r. Annone, Cartaginese, lo stesso che credesi autore di un giornale di viagio, conosciuto sotto il nome di Periple, ebbe lo stolto orgoglio di voler passare per un dio. Per dare esecuzione a tale progetto, egli comperò moltissimi uccelli della specie di quelli che simi uccelli della specie di quelli che si avvezzano a parlare, e li nutri in un luogo oscuro, ove insegnava loro unicamente a ripetere Annone è un Dio. Allorche gli uccelli ebbero imparate que ete parole, egli li lasciò andare da diverse parti, ma gli uccelli dimenticarono la loro lezione, e Annone si vide frustato nelle sue stolte speranze. — Elian. Var. Hist. l. 14, c. 30. — Voss. de Hist. Greec. l. 4.

Narrasi la stessa cosa di Psafone.

\* 2. — Gli antichi parlano di un altro Cartaginese per nome Annone, generale d'armata, il quale ayeva talmente

ANT

ammansato un lione, che gli faceva portare una porzione delle sue bagaglie. I suoi compatriotti, persuadendosi che nissuna cosa potesse essere impossibile ad un uomo che aveva domato un si feroce animale, e temendo ch' ei non aspirasse un giorno alla tirannia, lo condannarono ad un perpetuo esiglio, nel quale egli passò il rimanente de' suoi giorni coltivando la terra. - Ælian. Hist. Anim. 1. 5, c. 39.

Anobreth, ninfa, una delle spose di Saturno, madre di Jehud che fu sagrificato sull'altare che aveva innalzato lui medesimo. - Bochard. - Vedi

JEUD.

Anoconte, figliuola di Castore e di Ilaira figlia di Leucippo. - Apollod. l. 3, c. 21.

Anonimo, gigante, che unitamente a Peripnoo volle fare violenza a Giunone,

e fu ucciso da Ercole.

ANOSCH-BEN-SCHEITH (Mit. Arab.), gran pontefice degli umani, secondo una tradizione favolosa degli Arabi, stabili il primo de' tribunali per fare giustizia, e delle limosine pubbliche pei poveri, e naturalizzo la palma in Arabia. Gli Orientali lo fanno vivere 965 anni. Credesi con molta verisimiglianza, che essi abbiano indicato, sotto il nome di questo pontefice, Enos figliuolo di Set, nipote d'Adamo.

ANOSIA, empia, crudele, soprannome dato a Venere, per la stessa ragione che le fe' dare quello di Andro-

fono. - Vedi Androfono.

Anscrit (Hanscrit) o Sanscrit (Mit. Ind.), lingua sacra, che non è intesa presso gl' Indiani se non che dai Punditi ed altri letterati. Una tradizione del paese ha stabilito che Brama ricevesse da Dio i suoi precetti in questa lingua; il che la fa riguardare come la lingua

per eccellenza.

\* Anser, poeta latino, contemporaneo di Tibullo, di Properzio e di Virgilio. Fece un' amara critica dei versi di quest' ultimo, il quale se ne vendicò scherzando nella sua nona egloga sul doppio significato della parola anser, che significa anche papero. Anche Properzio ebbe in mira questo poeta, allorchè disse che Virgilio non gli era inferiore nelle sue pastorali, aggiugnendo che le grida del vile papero non possono vincere i melodiosi canti del cigno.

Nec minor his animis , nec se minor ore canorus, Anseris inducto carmine cessit olor. Lib. 2, eleg. 25, v. 84.

Antagora, pastore dell'isola di Coo. Ercole, gettato da una burrasca in quest' isola, lo prego di dargli un ariete : il pastore forte e robusto gli propose di lottare contro di lui, promettendogli l'ariete se rimaneva vincitore. Ercole accettò la condizione; ma i Meropi secondarono il pastore, e costrinsero l'eroe a pigliare la fuga. - Vedi Alcio-PE, ANTIMACHIA.

ANTAMTAPPE ( Mit. Ind. ), inferno indiano, pieno di spine, di corvi col becco di ferro, di cani arrabbiati, di moscerini pungenti e di altri animali inveleniti a tormentare i malvagi. Da questo luogo, secondo la dottrina di alcuni Bramini, le anime non ritornano mai più, e le pene vi sono eterne. -

Vedi JAMMA - LOGON.

\* Antano o Antas, figliuolo di Nettuno e di Alcione figliuola di Atlante, che regnò nei contorni della città di Antedone, a cui diede il suo nome. Millin.

Antandro, città e porto della Frigia, verso il mezzodi della Troade, che fu successivamente chiamata Adonis, Cimeris, Assos e Apollonia. Ivi s' imbarcò Enea fuggendo da Troja. Era situata appiè della collina di Alessandrea, sulla quale decise Paride la lite tra le tre dee che contendevansi il premio della bellezza. - Eneid. 1. 3, v. 6. - Serv. in Virg. loc. cit. - Pomp. Mela, l. 1, c. 18; l. 2, c. 7. - Strab. 13.

ANTASO, padre di Mela, gran sacerdote di Eezion e avolo di Cipselo.

I. ANTEA, una delle figliuole del gigante Alcioneo, che precipitaronsi nel mare dopo la morte del loro padre, e furono cangiate in Alcioni da Anfi-

2. - Fiorita, soprannome di Giu-

none adorata in Argo.

3. - Soprannome di Venere in Gnosso di Creta.

\* 4. - Nome che Omero e Apollodoro danno alla sposa di Preto re d'Argo, chiamata dagli altri poeti Stenobea. - Iliad. l. 6. - Apollod. l. 2, c. 5.

 Vedi Stenobea.
 \* 5. → I mitografi dicono esservi stata una dea di questo nome, onorata dagli Antiati o abitanti della città di Anzio, in Italia. Alcuni pretendono che questa dea sia la stessa che Rea, sposa di Saturno. Altri credono che sia la Fortuna. Questa è la dea che invoca Orazio

nel principio della 25.ª Ode. \* 6. — Re di Scizia, che preferiva i nitriti di un cavallo ai melodiosi canti d'Ismenia, famoso musico ch' egli aveva

fatto prigioniero. - Plut.

7. - Figliuolo di Eumelo; mentreché Trittolemo dormiya, attaccò dei dragoni al suo carro, scorse il paese, seminando biade, e caduto dal carro, rimase ucciso. Eumelo è Trittolemo, per onorare la sua memoria, fondarono a spese comuni una città, alla quale diedero il nome di Antea. - Pausan. 1. 7, c. 18. - Vedi EUMELO.

ANTEDEXTRA, nome che davano gli Aruspici alle folgori ed agli uccelli che venivano dal lato destro. - Vedi An-

TESINISTRA.

\* 1. ANTEDONE, città della Beozia, chiamata con tal nome da Antano suo fondatore, figlinolo di Nettuno e di Alcione, il quale regno su quel paese. Bacco e Cerere vi avevano un tempio, e i figli di Aloeo vi avevano il loro sepolcro. — Pausan. l. 9, c. 22. — Ovid. Met. l. 7, v. 232; l. 13, v. 905. — Pomp. Mela, l. 2, c. 3. — Athen. in Dipnos. l. 7.

\* 2. — Nome di un porto Pelopon-

neso. — Plin. l. 4, c. 5.

3. — Ninfa che diede il suo nome alla città di Antedone in Beozia. — Pausan. 1. 7, c. 10.

4. - Altra ninfa che avendo sposato Alcione ne ebbe Glauco dio marino.

ANTEIDE, una delle figliuole di Giacinto, che furono immolate sul sepolcro del centauro Cerasto nell'epoca in cui la carestia e la peste vendicarono su gli Ateniesi la morte di Androgeo figliuolo di Minosse.

Antelea, figliuola di Danao, sposa

di Cisseo.

ANTELIO, uno degli dei d'Atene. Eranvi dei genj che veneravansi sotto il nome di Antelj Dæmones. Mettevansi i loro simulacri sopra le porte. — Rad. Anti, in faccia; helios, sole.

ANTEMA, specie di danza popolare, nella quale cantavasi ballando: Ove sono le rose? Ove son le viole? Ov' è il bel

prezzemolo?

ANTEMOISIA, figliuola di Lico e ma-dre di Pelope, ch'ella ebbe da Tan-

Antemone, padre di un figlio ucciso all'assedio di Troja da Ajace Telamo-

\*\* Antenore, principe trojano, contemporaneo e parente di Priamo, tradi la sua patria e la abbandono ai Greci, dopo l'assedio di dieci anni ch'essa aveva sostenuto. Questo principe era stato mandato in Grecia per chiedere Esione, e non riusci nell' oggetto della sua missione. Nel tempo della sua dimora in Grecia, avanti l'assedio di l

Troja, contrasse amicizia con Ulisse e con Menelao. Esso fu sempre del pa-rere di restituire Elena al suo sposo e di fare la pace a qualunque costo, come vedesi nella concione che Omero gli fa tenere nel consiglio di Priamo. Fu per consiglio di questo traditore (secondo Dite Cretese) che Ulisse rapi il Pal-ladio, che i Greci fabbricarono il cavallo di legno, e che i Trojani atterra-rono un'ala delle loro mura per introdurlo nella città. Alcuni autori preten-dono che Enea fosse d'accordo con Antenore. Ciò ch' è certo si è che la notte dell' incendio di Troja le case di questi due Trojani non furono saccheg-giate, e che essi ebbero entrambi la libertà di trasportare i loro beni e di ritirarsi ove fosse loro a grado. Tutti gli storici greci dell' antichità combinano intorno questo fatto. Gli storici e i poeti latini lo adottarono anch' essi, ma solo riguardo ad Antenore. - Dictys Cret. l. 5. — Dar. Phryg. l. 6. — Iliad, l. 3, 7, 8. — Eustat. in l. 3. Iliad. — Strab. l. 13. — Dionys. Halic. l. 1. — Tzetzes, in Lycophr. — Met. l. 13. — Tit. Liv. l. 1. — Serv. in l. 1. Æneid. v. 246. — Pausan. l. 10,

Gli autori antichi non sono d'accordo intorno al luogo ove si ritiro Enea dopo la distruzione di Troja, ma tutti combinano nel dire che Antenore si rifuggi in quella parte dell'Italia che compone ora lo stato di Venezia, e ch'ei vi fondò la città di Padova. Questo punto della storia antica è uno dei più certi. Plinio si serve, per provarlo, dell'autorità di Catone, il quale lo sosteneva nel suo libro delle Origini: Venetos Trojana stirpe ortos autor est Casto. Virgilio lo afferma positivamente su l'autorità degli storici suoi predecessori, e della tradizione. Tito Livio, il quale era di Padova, è dello

stesso parere:

. . . ei (Antenore) non più tosto de l'Achive Schiere Per meszo uscio, che con felice corso Penetro d'Adria il seno; entro securo Nel regno dei Liburni; andò fin sopra Al fonte di Timavo ; e la ve 'l fiume Fremendo il monte intuona, e la 've aprende Fa move bocche in mare, e mar già fatto Inonda i campi, e romoreggia, e frange; Padoa fondò, pose dei Teneri il seggio, E die lor nome , e le lor armi affisse.

Tacito dice che credevasi ancora a' suoi tempi che i giuochi che celebravansi a Padova fossero stati istituiti da un Trojano, e alcuni eruditi sostengono che il berretto dei dogi di Venezia è fatto sul modello di quelli degli antichi Frigj. -

Plin. 1. 3, c. 13. - En. 1. 1, v. 242. - Tit. Liv. l. 1, c. 1. - Tacit. l. 16,

C. 2 I.

Antenore ebbe molti figli, che alcuni mitografi fanno ascendere fino al numero di 19, tra i quali contansi Po-libio, Agenore e Acamante, che si distinsero pel loro valore durante l'as-sedio di Troja. — Hom. Iliad. 1. 11,

Servio, gli dà due altri figli, Polidamente ed Elicaone, ch'egli ebbe, dice, dalla sua sposa Teano. - In l. r. En. v. 256 e 484. - Altri autori contano tra i figli di Antenore anche Archiloco, Laodoco, Achelao, Ateneo, ec.

Antenoridi, nome patronimico de' tre figliuoli di Antenore che perirono sotto le mura di Troja. - Eneid. 1. 6, v. 484.

I. Anteo; gigante, figliuolo di Nettuno e della Terra, al quale la favola attribuisce 64 cubiti di altezza, era re di Libia. Egli fermava tutti i passeggieri nelle arene della Libia, li costringeva a lottare con lui, e li schiacciava col suo peso, perchè aveva fatto voto di innalzare un tempio a Nettuno con cranj d' uomini. Ercole, ch' egli aveva provocato, lo atterro tre volte, ma indarno; imperocchè la Terra sua madre, gli dava nuove forze ogni volta ch' ei la toccava. Essendosene Ercole accorto, lo sollevò in aria, e lo soffocò tra le sue braccia. Ovidio rappresenta Alcide, che lo tiene sotto il braccio sinistro, mentrechè lo strozza con la mano destra. Questo Anteo aveva fabbricato la città di Tingi sullo stretto di Gibilterra, ove fu sepolto. Dicesi che Sertorio fe' aprire il suo sepolcro e vi trovò delle ossa di straordinaria grandezza. - Propert. 1. 3, eleg. 21. — Eneid. l. 10. — Lucan. l. 4. — Plut. in Vit. Thes. — Strab. l. 3 e 17. — Plutarc. in Sert.

a. — Re d'Iraso nella Libia; pro-pose sua figlia Barce per premio della corsa agli amanti di questa principessa. E forse lo stesso che il precedente, -

Diod. Sicul.

3. - Una donna di questo nome chiamata altrimente Stenobea. - Vedi BEL-

LEROFONTE.

4 e 5. — È anche il nome di uno de' capi dell' armata di Turno, e di uno dei capitani di Enea. - Virg. Eneid.

1. 10, v. 778 e 561. 6. — Uomo i cui discendenti, al dire di Evante, citato da Plinio, go-devano di un singolare privilegio. Fra essi se ne sceglicva qualcheduno a sorte, e conducevasi vicino ad uno stagnó: egli si spogliava, sospendeva i suoi abiti ad una quercia, passava l'acqua a nuoto; e fuggiva in un deserto ov era trasformato in lupo, e viveva con gli altri lupi per lo spazio di nove anni. Se durante questo tempo egli non vedeva uomini, se ne ritornava verso lo stagno, lo attraversava a nuoto, ripigliava la forma umana, se ne ritornava a casa sua, e prolungava di nove anni la sua vecchiaja.

7. - Figliuolo di Antenore ucciso per

errore da Paride.

8. - Figliuolo di Nettuno e di Asti-

palea figlia di Fenice.

\*\* ANTERO, il Contro Amore, o piuttosto amor per amore; era figliuolo di Venere e del dio Marte. Questo nome non si piglia nel senso di opposizione o di contrarietà, ma dinota un amore reciproco, scambievole. Basta riferire la storia della nascita di Antero, per essere convinti della esattezza di questa interpretazione. Venere, dice Por-firio, dietro i poeti greci, lagnavasi un giorno con Temi, perchè Cupi-dine rimaneva sempre fanciullo; la dea consultata rispose che il solo mezzo per farlo crescere si era quello di dargli un fratello. Allora sua madre gli diede per fratello un altro amore, il quale fu chiamato Antero. Appena che questo Amore ebbe veduto la luce, suo fratello senti aumentar le sue forze e dilatarsi le ale, le quali ripigliavano il loro antico stato ogni volta che Antero era lontano da lui. Si puo age-volmente scorgere che questo secondo Amore è stato immaginato per dinotare che il ritorno fa crescere l'amorosa passione. Antero aveva un altare nella città di Atene; e la circostanza che lo fe' innalzare è una nuova prova che pel Contro Amore gli antichi Greci intendevano un amore reciproco. L'Ateniese Melete, dice Pausania, era amato da uno straniero chiamato Timagora, e non gli corrispondeva i un giorno abbandonandosi alla sua avversione gli comandò di precipitarsi dall'alto cittadella di Atene. Timagora volle dimostrargli il suo amore a costo della propria vita, e si precipito. Melete veggendo Timagora morto ne fu si afflitto; che diventato sensibile allorchè non era più a tempo, sali su lo stesso macigno, si precipitò in giù e perì nello stesso modo. Alcuni stranieri che trovavansi allora in Atene, pigliarono occasione da questa avventura per innalzare un altare al dio Antero che essi onoravano come il protettore di Timagora. Alcuni autori si appoggiano su questo aneddoto

per riguardare Antero come il dio vendicatore di un amore contro natura. -Cic. de Nat. Deor. l. 3, c. 23. - Porphyr. de Divin. Nomin. — Pausania, l. 1, c. 30. — Lil. Gyrald. Hist. Deor.

Sintagma 13.

Rappresentavansi i due Amori come due piccoli fanciulli alati con turcasso, freccie e balteo. Vedonsi sopra un bassorilievo antico che scherzano insieme e cercano di torsi dalle mani un ramo di palma. Pausania parla di un' altra figura di Antero, che tiene due galli sul petto, e li eccita a beccarlo sulla testa. I due Cupidini alati che tirano il carro di Venere, sopra una medaglia della famiglia Giulia, sono riguardati da alcuni antiquari come Eros e Ante-ros. Rappresentavasi spesso nelle medaglie dei Greci, per ispirare agli allievi del rispetto e della riconoscenza verso i loro maestri. Antero partecipò de-gli onori divini con sua madre e suo fratello, e gli Ateniesi gl' innalzarono un altare. Servio intende per questa parola una divinità che guarisce dall'a-more. Altri mitologi lo fanno nascere dalla Notte e dall'Erebo, o dall'In-ferno e dalla Notte, dipingendolo per una divinità dell'ultimo ordine, e dan-dogli per compagni l'Ebbrezza, il Duolo, la Contesa, ec. Gli danno dei dardi di piombo, che cagionano una passione di breve durata, alla quale succede presto la sazietà, mentreche il vero Amore scocca dei dardi d'oro che ispirano una gioja pura ed un' affezione virtuosa e sincera.

Antesforie, feste che celebravansi dai Greci e dai Siciliani in onore di Proserpina, perchè ella fu rapita nel tempo che coglieva fiori. — Rad. Antos, fiore; pherein, portare. Festo, il quale non attribuisce questa festa a Proserpina, deriva questo nome dalle spiche di grano che portavansi in que'giorni ne' templi. Anche la città di Argo aveva una solennità dello stesso nome in onore di Giunone, alla quale era dedicato un tempio sotto il nome di Antheia, — Paus. — Claudian. de Rap. Proserp. l. 2, v. 137. — Cæl. Rhodig. l. 14,

C. 21.

Antesinistra, nome che davano gli Antesinistra, nome che davano gu Aruspici alle folgori ed agli uccelli, che partivano dal mezzodi dirigendosi alla sinistra. Questo presagio era creduto funesto. — Vedi Antedextra.

Antesione, figliuolo di Tisamene. Le Furie che agitavano il sangue di Lajo e di Edipo, lo obbligarono a ritirarsi presso i Dorj, ove l'oracolo gli

prometteva la fine de' suoi tormenti. Fu allora che i Tebani, stanchi de' loro re, cangiarono la forma del governo.

Myth. de Banier , t. 7.

Antesterie, feste che Atene cele-brava in onore di Bacco ne giorni 11, 12 e 13 del mese di Antesterione. Il primo giorno chiamavasi Pithægia. Rad. Pithos, botte, e oigein, aprire; e presso i Cherronesi, era chiamato del buon genio, perchè era un giorno di alle-gria. Il secondo Choes da choa, misura di liquidi, perchè ciascuno beveva nel proprio vaso in memoria di un avvenimento accaduto sotto il regno di Pandione allorche Oreste ando ad Atene per farsi purificare della uccisione di sua madre. Vedi Oreste. Nel primo giorno contentavansi di apire le botti e di assaggiare il vino; ma nel secondo si beveva copiosamente, facendo a gara a chi poteva bevere di più, e la ri-compensa del vincitore era una corona di edera ed una tazza di vino. Scorrevano per le campagne sopra carri, da dove provocavansi scambievolmente con motteggi. Da questo giorno riceveva Bacco il nome di Choopotes. Il terzo giorno chiamayasi Chytros, da chytra, vaso, che portavasi pieno di ogni sorta di grani consacrati a Mercurio. I comici recitavano in questo giorno; e a Sparta, di conformità ad una legge di Licurgo, quelli che distinguevansi nell'arte di recitare erano posti nel numero de' cit-tadini liberi. Siccome questa era una festa degli schiavi, così durante questi tre giorni i padroni servivano a tavola i loro servi. Terminata la festa facevansi uscire, e siccome la maggior parte erano di Caria, di qui venue il proverhio: Fuori di qui, Carj, le Anteste-rie sono finite. — Macrob. Saturn. l. 1, c. 12. — Meursii Græc. feriata. - Vedi SATURNALI.

Antesterione, mese dell'anno ateniese, che dicesi corrispondesse al mese di dicembre. Esso pigliava questo nome o dalle feste Antesterie, o dal vocabolo greco Anthos, che significa fiore, il che, con pace degli etimologisti, non è troppo d'accordo colla stagione dell'anno nella quale i dotti pongono questo mese. Che che ne sia, esso era principalmente consacrato alla memoria de' morti, in onore de' quali osservavansi molte pratiche lugubri e superstiziose. — Ant. Expl. t. 1.

1. ANTETE, figliuolo di Nettuno e di Alcione figlia di Atlante, fondò la città di Antes de la consecuencia di Antes de la consecuencia di Antes de la consecuencia del con

di Antea. — Pausan. 2. — Altro figlio di Nettuno e di

Alce figlia di Abante; che fu scorticato da Cleomene per iscrivere degli oracoli sulla sua pelle. Egli diede il suo nome alla città di Antana nella Laconia.

3. - Nativo di Antedone, fu il primo scrittore d'inni in onore degli dei. -

ANTEVORTA e POSTVORTA, deità romane che presiedono agli avvenimenti passati e futuri. Esse erano riguardate come le consigliatrici della Provvidenza, e venivano specialmente invocate dalle donne nel puerperio. Antevorta era causa che il fanciullo si presentasse nella posizione naturale, e Postvorta gli dava nascita quando usciva coi piedi davanti. Postvorta calmava i dolori del parto, e Antevorta restituiva la salute alla puerpera. - Vedi Prosa, Prorsa e Porrima.

ANTIA. - Vedi ANZIA.

ANTIADE, figliuolo di Ercole e di Aglaja, una delle cinquanta figlie di Testio.

1. Antianira, figliuolo di Meneco e madre di Echione e di Eurito, Argonauti, ch' ella ebbe da Mercurio.

2. - Apollo ne ebbe un figlio per nome Idmone, che fu uno degli Argo-

ANTICA MEMORIA, nome di una dea

cantata dai Salj ne'loro versi. — Niew-port, Cost. de' Romani. Амтиенита' (Iconol.). Rappresentasi coronata di alloro e assisa sopra un trono sostenuto dai genj delle Belle Arti e circondata dalle Grazie. È vestita alla foggia dei Greci. Le pieghe dei suoi panneggiamenti sono grandi, ma senza affettazione. Essa tiene in una mano i poemi di Omero e di Virgilio, i più bei monumenti dell'antichità e dell'umano ingegno, e indica coll'altra i medaglioni de' più grandi spiriti di Atene e di Roma, attaccati al tempio di Memoria. Questo tempio riunisce i tre ordini greci, i soli veramente belli, e sopra un ricco tappeto scorgonsi i famosi pezzi di scultura che ci rimangono del-l'antichità, come la Venere, Apollo, l'Ercole, il Torso, il Laocoonte, ec. La raccolta di antichità egizie pubblicata nel 1760 dal conte di Caylus ce ne offre l'immagine in una figura egizia di prodigiosa grandezza e avvolta in immenso velo compresso dai Tempi, i quali fanno ogni sforzo per oscurarla e sempre più occultarla alla prosterità; ma alcuni putti o genj, estremamente curiosi, alzano delle parti di questo medesimo velo, per iscoprire quest' oggetto della loro curiosità, e ne ammirano e Vol. I.

se ne spiegano scambievolmente le bellezze. Il piedestallo di questo colosso è situato sopra i Secoli; rappresentati da vecchioni, oppressi dal suo peso: tuttavia alcuni sembrano ancora apparenti.

\*\* ANTICIRA, nome di due città situate in due isole del mar Egeo o dell'Arcipelago. Entrambe producevano molto elleboro. La più rinomata, e quella dove preparavasi meglio la radice di elleboro, era nella Focide. Questa pianta serviva a guarire le malattie specialmente di pazzia. Di qui il consiglio di Orazio per le menti mal sane, naviget Anticyram, ch' ei vada ad Anticira. -Strab. l. 9. — Pomp. Mela, l. 2, c. 3. — Aul. Gell. l. 17, c. 15. — Horat. Serm. l. 2, Sat. 3, v. 166.

La città di Anticira, parliamo di quella situata nella Focide, era ornata di molti templi, uno tra gli altri consacrato a Nettuno. Questo dio vi era rappresentato in bronzo, in atto di porre un piede su di un delfino, come per salirvi sopra, tenendo con una mano il tridente, e appoggiando l'altra sul fianco. La piazza pubblica di questa città era circondata da statue di bronzo. Anticira chiamayasi dapprima Ciparissa. - Pau-

san. l. 10, c. 36.

ANTICIRO, colui che guari Ercole del suo furore col mezzo dell'elleboro. Egli diede il suo nome all'isola di An-

\*\* I. ANTICLEA, figliuola di Autolico famoso masnadiere, aveva avuto commercio con Sisifo figliuolo d' Eolo, ed era già incinta di Ulisse, allorchè ella sposo Laerte, il quale passo nondimeno pel vero padre di Ulisse. Dietro questa tradizione, Ajace rimprovera a que-st'ultimo, in Ovidio, di essere pro-creato dal sangue di Sisifo. — Hygin. fab. 201, 243. - Metam. l. 5, v. 31. Avienus, in Allegoria Syrenum.
 Tzetzes, in Lycrophr. — Scholiast. Sophocl. in Ajace. - Vedi LAERTE.

La madre di Anticlea chiamavasi Anfitea, come dice Omero, d'accordo su questo punto con tutt' i mitologi. — Odiss. l. 19. — Vedi Autolico.

Lo stesso poeta dice che Anticlea morì di dolore a cagione della lunga assenza di suo figlio. Eustazio suo interprete, aggiugne che Nauplio, per vendicarsi di Ulisse il quale aveva cagionato la morte di suo figlio Palamede, diede ad Anticlea una falsa notizia della morte di Ulisse, e che questa principessa avendovi prestato fede s' impiccò per disperazione. Igino aveva detto, prima di Eustazio, che Anticlea erasi

uccisa da sè stessa in conseguenza di una falsa notizia della morte di suo figlio. - Odiss. l. 11. - Eustath. in loc. cit. Odyss. - Hygin. fab. 243.

2. - Gli antichi fanno menzione di un'Anticlea amata da Vulcano, il quale la rese madre di Perifete soprannominato Corineto, perchè portava una mazza. — Apollod. l. 3, c. ult.

3. - Figliuola di Diocleo, che sposò Macaone figlio di Esculapio, il quale ne ebbe due figli, Nicomaco e Gorgaso, che regnarono a Faro, città della Mes-senia, dopo la morte del loro padre.

- Pausan. l. 4, c. 30.

Anticlo, uno dei Greci che erano nel cavallo di legno. Allorchè Elena andò con alcune distinte Trojane a vedere questo cavallo, e nominó molti di quelli che vi si trovavano, Anticlo stava per rispondere e tradire la frode, ma fu soffocato da Ulisse chiudendogli la bocca. — Odiss. 1. 4.

\*\* Antifa e Timbreo, nome dei due figliuoli di Laocoonte, secondo Igino, chiamati da Tessandro Etrone e Melanto. Essi furono soffocati col loro padre da due grossi serpenti. - Hygin. fab. 135. - Thessand. apud Servium ad En. 1. 2, v. 211. - Vedi LAO-COONTE.

\* Antifane, celebre statuario di Argo, il quale contribul colle sue opere all' ornamento del tempio di Delfo consacrato ad Apolline. Le statue di Elato, di Afida, di Eraso che vi si vedevano ancora al tempo degli Antonini erano suoi lavori. — Pausan. l. 10, c. 9.

\* 1. Antifate, re di Lestrigonia, i

cui abitanti nutrivansi di carne umana. Ulisse essendo stato gettato su questa spiaggia, ove Omero pone la città di Lamo, mando tre de suoi compagni per riconoscere il paese. Vicino alla città essi incontrarono una fanciulla che era uscita per andare ad attigner acqua alla fontana di Artacia, ed era la figlia stessa del re de' Lestrigoni. Questa giovane mostro loro il palazzo di suo padre; essi vi andarono e trovarono all'entrata la moglie di Antifate, la quale era di grandezza si prodigiosa, che li spa-ventò. Tosto ch' ella li vide chiamò suo marito, il quale corse loro dietro, ne afferro uno e se lo mangio a cena. Gli altri procurarono di raggiugnere il porto; ma i Lestrigoni, che il re aveva chiamati, ve li seguirono, e non contenti di averli uccisi, lanciarono sulla flotta una si grande quantità di sassi, che tutte le navi furono sommerse, tranne quella di Ulisse. Questo eroe ebbe

tempo di evadersi a forza di remi. -Odiss. l. 10. — Ovid. Metam. l. 14, fab. 6. — Id. Fast. l. 4, v. 69. — Hygin. fab. 125. — Sil. Ital. l. 8, v. 531.

Gli antichi pongono la Lestrigonia in Italia nella Campania, e dicono che Omero intende per la città di Lamo quella di Formia; che di fatti fu fabbricata dal Lestrigone Lamo, vocabolo che significa divoratore, dal quale si trasse il nome di Lamia, regina di Libra, che fendeva il ventre delle donne grosse per divorarne i fanciulli. Plinio dice formalmente che la città di Formia fu altre volte abitata dai Lestrigoni venuti dalla Sicilia. - Plin. 1. 3, c. 5 e 8. - Vedi LESTRICONI.

2. - O ANTIFONTE, Trojano che durante l'assedio della sua patria fu ucciso dal Lapito Leonteo. - Iliad. 1. 12,

v. 191. 3. - Figliuolo del famoso indovino Melampo, fratello di Manzio, padre di Oicleo, e avo dell' indovino Anfiarao.

— Odiss. l. 15, v. 242.

4. - Figliuolo naturale di Sarpedonte, che segul Enea in Italia, ove fu ucciso

da Turno. — Eneid. l. 9, v. 696. r. Antifo, figliuolo di Tessalo, e nipote di Ercole, si recò all'assedio di Troja con trenta navi, accompagnato da suo fratello Pidippo, e divise con lui, nel campo de' Greci, il comando delle truppe che avevano condotte da Nisiro, da Crapato, da Case, da Cos e da Calidce. Si distinsero sopra tutto per la bellezza delle loro armi. Antifo fu ucciso da Serpedonte. - Iliad. l. 2. v. 185.

2. - Nome di un figlio legittimo di Priamo re di Troja, il quale si distinse pel suo coraggio nel difendere la patria contro i Greci, e dopo molte imprese fu ucciso da Agamennone. — Iliad. l. 4, c. 489; l. 11, v. 101. — Apollod. l. 3, c. 23.

3. - Guerriero figliuolo di Pilemene, nato sulle sponde del lago Gige, che condusse a Priamo le truppe ausiliarie de' Meonj, i quali abitavano appiè del monte Tmolo. - Iliad. 1. 2. sub. fin.

4. - Figliuolo di Egitto, uno dei soldati di Ulisse divorato da Polifemo.

\* 5, - Figliuolo di Mirmidone e di Pisidice. — Apollod. l. 1, c. 16. \* 6. — Si pretende che uno degli as-

sassini del poeta Esiodo portasse il nome di Antifo. - Pausan. l. 9, c. 31.

Antifone, uno de' nove figliuoli di Priamo che sopravvissero alla morte di Ettore, Accompagnò suo padre allorchè andò a chiedere ad Achille il cada-

vere di Ettore. — Iliad. l. 24.

r. Antione, figliuola di Edipo re di Tebe, e di Giocasta, e sorella di Creonte, non è altrimenti conosciuta che per l'amore ch'ella inspirò ad Emone figliuolo di Creonte, per la pia disobbedienza che cagionò la sua morte, e per la sua pietà figliale, avendo essa servito di guida e accompagnato nell' esiglio suo padre cieco e bandito. -Eteocle e Polinice, suoi fratelli, dopo la morte di Edipo, convennero di dividere il trono di Tebe in modo che ciascuno di essi regnasse un anno. Eteocle, primo possessore del trono, ricusò di discendere. Polinice sdegnato si ritiro presso Adrasto re d'Argo, il quale, per istabilirlo ne' suoi diritti, levò un'armata e la condusse contro Tebe. Dopo un combattimento, nel quale ambe le parti perdettero molte genti, Eteocle e Polinice convennero di terminare la loro contesa da solo a solo, e si uccisero l'un l'altro. Creonte loro zio, sali sul trono, e d'accordo col Senato proibì sotto pena della vita di concedere gli onori del sepolcro a Polinice ed agli Argivi rimasti sul campo di battaglia. Antigone, sorella di Polinice, non cu-rando tal legge, e ascoltando la sola pietà, uscì di notte dalla città, e andò a rendere a suo fratello gli ultimi ufsici. Creonte ne su istruito, e diè ordine che sua nipote fosse sepolta viva; ma Antigone prevenne questo supplizio uccidendosi. Emone, che l'amava teneramente, e non aveva potuto ottenere dal re la sua grazia, si diè morte per disperazione; il che contribul non poco ad eccitare il pentimento nel barbaro cuore di Creonte, il quale si rimproverò, ma troppo tardi, la sua ostinata crudeltà. - Sophocl. in Antig. - Hygin. fab. 67, 72 e 254. — Apollod. 1. 2, c. 13. — Ovid. Trist. l. 3, eleg. 3. - Philostr. l. 2, c. 29. - Stat. Theb. l. 12, v. 350.

Igino nasra altrimenti questa avventura. Secondo lui, Creonte incaricò suo figlio di far perire Antigone; Emone, che l'amava, cercò di eludere l'ordine, e la fe' nascondere, ma il tiranno lo obbligò ad ucciderla in sua presenza; dopo di che il giovine principe si uccise sotto gli occhi di suo padre. Secondo altri, Emone la nascose presso de pastori e ne ebbe anche un figlio, che nel seguito prese parte a de' giuochi celebrati in Tebe, fu riconosciuto e fe' egualmente conoscere che Antigone non era

perita.

\* La disobbedienza di Antigone e la punizione che la segui formano il soggetto di una delle tragedie di Sofocle, che al dire di Aristofane il gramatico fu rappresentata trentadue volte di seguito. Il popolo d'Atene fu talmente commosso nella prima rappresentazione, che diede all'autore il governo di Samo. Non debbe recare sorpresa che un popolo, il quale ricompensava in tal modo i talenti, abbia prodotto tanti grand' uomini. Quest'Antigone di Sofocle fu tradotta in Italiano e pubblicata unitamente alle altre dello stesso autore dal sig. Felice Bellotti. Lo stesso soggetto fu argomento di un' applaudita tragedia d'Alfieri, intitolata Antigone.

2. - Figliuola di Laomedonte e sorella di Priamo ultimo re di Troja, che si credeva superiore a Giunone a motivo della sua lunga e bella capigliatura. La Dea per vendicarsene le mutò i capelli in serpenti; ma gli dei ne ebbero pietà e la trasformarono in cicogna, che è perciò nemica de' serpenti. Secondo altri ella fu da Giunone trasformata in cicogna per aver avuto un intrico amoroso con Giove. - Met. l. 9, v. 93.

3. - Figliuola di Eurizione, re di Ftia in Tessaglia, fu prima sposa di Peleo, e gli reco in dote la terza parte del regno di suo padre. Si uccise di disperazione sulla falsa notizia ch' ei volesse sposare Sterope figliuola di Aca-

sto. — Apollod. 4. — Figliuola di Ferete e sposa di Piremo, dal quale ebbe Asterione uno

degli Argonauti.

5. - Nave sacra presso gli Ateniesi. \* 1. ANTIGONIA, città della Siria sul fiume Oronte, vicino ad Antiochia. -Strab. l. 16.

\* 2. - Città della Bitinia conosciuta di poi sotto il nome di Nicea. - Idem,

\* 3. - Città della Caonia, provincia marittima della Grecia, in oggi nella Turchia Europea. - Plin. l. 4, c. 1. - Ptolem. 1. 3, c. 14.

\* 4. - Città della Macedonia fondata da Antigono figlio di Gonata. - Plin.

l. 4, c. 10. — Ptolem. l. 3, c. 13. \* 5. — Città della Troade, regione dell'Asia minore. - Strab. 1. 13.

\* 6. - Città d'Arcadia nel Peloponneso, conosciuta in prima sotto il nome di Mantinea. — Plin. l. 4, c. 6. — Pausan. l. 8, c. 8.

Anticonie, feste istituite in onore di

Antigono. Plutarco, che ne fa menzione, non ci dice quale ei fosse. Forse era il famoso Antigono uno de' più valenti generali di Alessandro, il quale i il suo cappello per ricompensarlo di alstabili di fatti dei giuochi soleuni in Antigonia, ch' egli aveva fondata nella Siria, sulla strada presso Antiochia.

ANTILEONE, figliuolo d'Ercole e di Procri, una delle 50 figlie di Testio.

1. Antilogo, figliuolo di Nestore e di Anassibia figlia di Atreo, secondo Apollodoro, o di Euridice, figlia di Climeno, secondo Omero, accompagno suo padre all'assedio di Troja e vi si distinse con diverse gesta. Esso fu il primo Greco che uccise un Trojano, e la vittima fu Echepolo figlio del Trojano Talisio, ch'egli uccise con un colpo di lancia attraverso il capo. Midone scudiere di Pilemene capo de' Paflagonj, i Trojani Ablero, Toonte, Falcete, Mermero, Menalippo figlio di Icetaone ed Atinni spirarono sotto i suoi colpi in diversi combattimenti. La sua destrezza e la sua agilità ne agguagliavano il coraggio; quindi egli riporto molti premj ne' giuochi funebri istituiti da Achille per onorare la memoria dell'amico Patroclo. Fu ucciso da Mennone. - Iliad. I. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16 e 23. - Odiss. l. 3. - Apollod. l. 1, c. 25.

\* In una pittura omerica pubblicata dal Tischbein vedesi Nestore che assistito da' suoi Pili pone sul proprio carro il corpo di suo figlio Antiloco, che è stato ucciso da Mennone; in questo carro ci sono tre lance; l'auriga tiene la spada e il taschetto del giovine eroe. Fra gli assistenti si distingue Ulisse dalla forma del suo pileus (berretto), che è coronato di ulivo, simbolo della protezione accordatagli da Minerva. -

Vedi Tav. XV, fig. 1.

\* 2. - Uno de' proci o amanti della bella Elena. Igino dice che questo principe fu esposto il giorno della sua nascita sul monte Ida e vi fu allattato da una cagna. - Apollod. l. 3, c. 21. -Hygin. fab. 81, 252. Questo Antiloco fu ucciso all'assedio di Troja da Mennone figlio dell'Aurora e di Titone. Il solo Ovidio, fra gli antichi, lo fa morire sotto i colpi di Ettore. — Odiss. l. 4. — Quint. Cal. l. 2. — Pindar. od. 6. Pyth. — Dyctis Cret. l. 4. — Philost. in Antiloc. - Hygin. fab. 112. Ovid. Heroid. ep. 1, v. 15. 3. — Figliuolo di Anfiarao. — Lu-

cian.

4. - Figliuolo di Ercole ucciso da

Paride all'assedio di Troja.

\* 5. — Nome di un poeta greco, contemporaneo di Lisandro principe Lacedemone, il quale gli riempi d'oro l cuni mediocri versi che aveva composto in sua lode. - Plutarc. in Lisandr.

ANTIMACA, figliuola di Anfidemante, e sposa di Euristeo il nemico d'Ercole. - Apollod. l. 2, c. 35; l. 3, c. 17.

Antimachia, festa che celebravasi nell'isola di Coo, ove il sacerdote portava una mitra sul capo ed un abito femminile. Quest' uso praticavasi in memoria che essendo Ercole stato gettato in quell' isola da una burrasca, e venendo oppresso dal numero, si rifuggi in abito femminile presso una donna di Tracia. Il sacrificio offrivasi nel luogo stesso del combattimento, e i fidanzati, in abito femminile, vi abbracciavano le loro promesse spose. - Suppl, all'Ant. Expl. t. 2. - Vedi ALCIOPE, ANTAGORA.

1. Antimaco, figliuolo di Trasianore, nipote di Ctesippo, e pronipote di Ercole, fu padre di Deifonte, amico, ministro e generale d'armata di Temeno re d'Argo. - Pausan. l. 2, c. 19. \* 2. - Figliuolo d'Ercole, ch' egli

ebbe da Eleuche o Eleuchea figlia di Testio re di Beozia. - Apoll. l. 2, c. 35. \* 3. - Poeta greco della città di Colofone in Jonia nell'Asia minore, era figlio d' Ipparco, e viveva a' tempi di Socrate. Egli aveva fatto un poema in ventiquattro canti sulla guerra di Tehe e degli Argivi. Quintiliano dice che gli veniva dato il secondo posto dopo Omero, e l'imperatore Adriano ne faceva tanto caso, che lo poneva al di sopra di Omero stesso. Pausania lo cita come un'autorità irrefragabile al pari di quella di Omero per le genealogie. Plutarco narra che recitando un giorno questo poeta dei versi in pubblico, tutt'i suoi uditori, tranne Platone, lo abbandonarono, perchè non capivano nulla. Egli continuò egualmente dicendo che il solo Platone valeva per tutti gli altri: Legam nihilhominus, Plato enim mihi unus est instar omnium. Lo stesso Plutarco dice che Antimaco e Nicerato di Eraclea, altro poeta, avevano composto ciascuno un poema sulle vittorie di Lisandro generale de' Lacedemoni, e che avendo disputato il premio dinanzi quel capitano, egli assegnò la corona a Nicerato. Il suo rivale ne ebbe tanto sdegno, che soppresse il suo poema. Platone che ammirava la poesia di Antimaco gli disse per consolarlo, e perche non si scoraggiasse che: "L'i-" gnoranza è per gli occhi della mente " ciò che è la cecità per quelli del " corpo. " Questo poeta fu soprannominato Clario dal monte Claro vicino

a Colofone sua patria .- Quintil. 1. 10, 1 c. 1. - Pausan. l. 8, c. 25. - Plutarc. in Lisandr. - Lil. Gyrald. de Poet. Hist. dialog. 3.

4. - Figliuolo di Elettrione, re di Mideo, ucciso in una guerra contro i

Telebi. - Pausan.

5. - Capitano Trojano, che venduto a Paride e corrotto dal suo oro impedi co' suoi consigli che Elena fosse restituita a Menelao, allorchè i Greci la richiesero poco tempo prima di muovere contro Troja. Ippoloco e Pisandro suoi figli furono uccisi da Agamennone. Illiad. l. 11, v. 123; l. 12, v. 188.

6. - Lapito, padre di Leonteo, che si distinse pel suo coraggio nell'assedio

di Troja.

7. - Uno de' cinquanta figliuoli di Egitto, sposo d'Idea.

8. - Centauro ucciso da Ceneo nelle nozze di Piritoo.

9. - Figliuolo di Ercole e di Megara, ch'egli getto nel fuoco in un accesso di furore.

ANTINENE, figlio di Deifonte e di

Irneto. - Paus. 1. 2, c. 28.

1. Antinoz, una delle figlie di Pelia, re di Jolco, che ebbe parte nella morte di suo padre, ucciso pei perfidi consigli di Medea, la quale aveva promesso di risuscitarlo giovane. - Apollod. l. 1, c. 32. - Pausan. l. 8, c. II. - Vedi PELIA.

2. - Figlia di Cefeo ; in virtù di un certo oracolo ella trasferi gli abitanti di una città fondata da un figlio di Licaone in quella de' Mantinei. Dicesi che un serpente le ne indicò la strada. - Paus.

Antinozi, sagrificj annui e giuochi che celebravansi ogni cinque anni in onore di Antinoo di Bitinia, a Mantinea, città d'Arcadia, ove questo favorito di Adriano aveva un tempio.

\*\* I. Antinoo, principe d' Itaca, figlio di Eupito, parente di Ulisse, fu uno de' proci o amanti di Penelope, durante l'assenza dello sposo di questa principessa, e quello tra tutti che maggiormente la perseguito con le sue maniere libere e brutali. È desso che consigliò un giorno a' suoi rivali di liberarsi del giovane Telemaco, sotto pretesto ch' egli era un ostacolo alle loro mire sopra Penelope madre di lui. Omero rappresenta Antinoo come il principale autore dei disordini commessi dagli amanti di Penelope nel palazzo di lei e negli stati del suo sposo. Ei lo dipinge violento, impetuoso, pieno di fele e di ambizione. Egli fu uno di quelli che maggiormente maltrattarono Ulisse, allorchè ritornando questo principe in Itaca, si presento nel suo palazzo travestito da mendicante. Antinoo porto la sua brutalità a segno di negargli un pezzo di pane, ch' ei gli aveva domandato; e volendo Ulisse rimproverargli con moderazione questo eccesso di durezza, Antinoo prese il suo soppedaneo e glielo gettò contro a tutta forza. Ulisse fu ferito da questo colpo tra le spalle; ma egli reputò conveniente di ritirarsi senza dire motto, perchè non poteva senza pericolo farsi conoscere prima di aver preso le ne-cessarie misure per iscacciare dal suo palazzo i proci che durante la sua assenza se ne erano quasi impossessati. Dopo essersi fatto conoscere da Telemaco suo figlio e da Eumeo uno de' suoi antichi servi, ed aver combinato con essi i suoi mezzi di vendetta, s'impadroni, armato d'arco e di frecce, della porta della sala, ove i proci stavano ancora a tavola, e dichiarando il suo nome ai convitati, scocca in pari tempo un dardo contro Antinoo, il quale in quest' istante avvicinava una tazza di vino alla bocca, lo colpisce nella gola, e lo rovescia dalla sua sedia. Gli altri principi perirono ben tosto dopo nello stesso modo, o sotto i colpi di Telemaco. - Odiss. 1. 1, 16, 17 e 22. - Propert. 1. 4, eleg. 5, v. 7.

a. - Giovane Bitinese di marivigliosa bellezza, il quale essendosi annegato nel Nilo, l'imperatore Adriano, del quale era il favorito, pianse la sua morte, e per consolarsene, volle farlo riguardare come un dio, innalzandogli degli altari, e dandogli de' sacerdoti e dei profeti. Era desso che componeva gli oracoli. Egli fe' inoltre fabbricare in onor suo una città in Egitto, chiamata Antinopoli, e in questa città un magnifico tempio con la seguente iscrizione: Ad Antinoo sintrono degli dei d'Egitto; vale a dire partecipante allo stesso trono. Il nuovo dio non fe' fortuna : la sua divinità fini col principe che l'aveva creata. — Stor. degl'Imperat.

\* Antinoo. Nel Museo Pio Clemen-

tino ammirasi la bella statua di Mercurio, dio del ginnasio, falsamente chiamato l'Antinoo: il suo mantello è intortigliato intorno al braccio destro, il che fa allusione alla celerità colla quale eseguisce gli ordini degli dei; egli è appoggiato contro un tronco di palma, simbolo delle vittorie atletiche. - Vedi

Tav. VII, fig. 5.
\* Il Millin ha riportato nella sua Galleria Mitologica il busto di Antinoo con gli attributi di Bacco, che vedesi sopra un antico cammeo intagliato. La sua testa è cinta di una ghirlanda di foglie e di fiori di loto, ha un nebride gettato sulla spalla e annodato per le zampe intorno al collo: davanti a lui avvi un tirso ornato di una fettuccia. Il busto è circondato da un cerchio inciso scavato; nel campo esterno veggonsi quattro figure in rilievo; a basso vi è un satiro capripede steso per terra, con un vaso nella mano sinistra : al disopra avvi Ampelo ; coricato e appoggiato contro il cerchio: tiene nella mano destra dei grappoli d'uva, con una foglia di edera ed un fettuccia: ne'due lati vi sono due Baccanti in un' attitudine molto animata; quella a destra suona il cembalo, e balla leggiermente sopra un disco; l'altra agita un piccolo tamburino colla mano destra, e rialza coll' altra il lembo della sua veste. - Vedi Tav. XV, fig. 2.

ANTIOCHE, celebre Amazone, chiamata

da altri Antiope.

Anticoneo, figliuolo di Mela, attentò co' suoi fratelli alla vita di Eneo.

\* Antiochia, città della Siria, altrevolte la terza del mondo conosciuto, per la sua bellezza, per la sua vastità è per la sua popolazione. Fu fondata da Antioco e Seleuco Nicanore, sopra una collina vicina all' Oronte, ove eravi un celebre bosco consacrato a Dafne, che servi a distinguerla dalle altre città che portavano lo stesso nome. Chiamasi Antiochia presso Dafne. - Dyon. Per.

\* Nel Museo Pio Clementino vedesi questa città personificata, vestita di lunga tunica e di ampio mantello, seduta sul Siltio o il Trapezonte, monti che dominano la città; la corona merlata è appoggiata sul suo velo e dietro il suo sfendone; tiene delle spiche nella mano destra, e appoggia l'altra sul macigno: è calzata di sandali. A' suoi piedi evvi il fiume Oronte, sotto la figura di nomo imberbe, che presenta solamente la metà del corpo. - Vedi Tav. VII,

fig. 3.

In una moneta degli Antiochi questa città è rappresentata nello stesso modo, ma senza velo; tiene un ramo nelle mani, e si legge intorno EIII OYAPOY ANTIOXEΩN (sotto il pretore Varo): moneta degli Antiochi; nel campo, SK (l'anno 26). — Vedi Tav. XII, fig. 4.

1. Antioco, uno de' cinquanta figliuoli

di Egitto, sposo d'Idea.

2. - Uno de' figli di Pterelao che richiedevano ad Elettrione il regno di

Mestore loro dovuto. Avendone ricevuto un rifiuto gli rapirono gli armenti; e mentre il figlio di Elettrione opponevasi a quel ratto, sorse tra loro una così ostinata zuffa, che gli uni e gli altri vi perirono.

3. - Figlio d' Ercole e di Medea, fu padre di Filao ed avo d'Ippote, il quale, per ordine dell' oracolo, fu bandito per dieci anni dalla sua patria. E il secondo di quegli eroi che Pausania chiama Eponimi, perchè avevano dato i loro nomi a sei tribu dell'Attica. -Apollod. 1. 2, c. 37. - Pausan. 1. 1,

c. 5; l. 2, c. 4.

\* 4.-Nome comune alla maggior parte dei re di Siria, come quelli di Faraone, ed in seguito di Tolomeo lo erano ai re d'Egitto, e quello di Cesare agli imperatori di Roma. Tuttavia, siccome la maggior parte degli Antiochi ebbero un soprannome, così faremo qualche menzione de' più antichi.

\* 5. - Uno di questi, cognominato Sotere, era figlio e successore di Seleuco Nicatore o Nicanore, primo re di Siria dopo la morte di Alessandro. Questo Antioco è quello che s' innamoro della sua matrigna Stratonica, che gli fu ceduta da suo padre. - Plut. in Demetr. - Justin, l. 17, c. 2; l. 24, c. 1.

\* 6. - Cognominato Teo o il Dio, terzo re di Siria, e secondo del suo nome, era figlio del precedente. Mori avvelenato dalla sua sposa Laodicea l' anno 247 avanti l' era cristiana, dopo aver regnato quindici anni. — Justin. l. 27, c. 1. — Vailland. Hist. reg.

Syr. ex Numism. express.

\* 7. — Soprannominato il grande, sesto re di Siria, era figlio di Seleuco terzo di questo nome e fu suo successore al trono. Questi mori 187 anni avanti G. C. dopo un regno di 36 anni e dopo avere esteso le sue conquiste fino nell' India. - Justin. l. 31, c. 1. - Plutarc. in Paul. Emil. et in Arato.

\* 8. - Cognominato Epifanio, ottavo re di Siria, si rese celebre per le crudeltà che esercitò contro i Giudei e per la sua vita licenziosa ed effeminata. Regno dodici anni. I Giudei e i Greci non lo chiamavano Epifanio, che vuol dire illustre, ma Epimane, che significa insensato, furioso. - Polib. -Trog. Pomp. 1. 34, c. 3. — Machab. 1. 1, c. 1, 2, 3 e 5. — Ibid. 1. 2, c. 1, 2 e 9.

\* Nell' Iconografia greca del Vi-

sconti vedesi una moneta rappresentante la testa di Antioco IV Epifanio, cinta di diadema. Nel rovescio egli è rappre-





THE ELECTION OF THE PARTY OF TH

sentato sotto la figura di Giove Olimpio: I ha lunga barba, e la parte inferiore del corpo è coperta di mantello: siede sovra un trono, e appoggia la sinistra mano sopra uno scettro, mentre nell'al-tra tiene una Vittoria. Nei due lati e nell' esergo leggesi, ΒΑΣΙΛΕΩΣ AN-ΤΙΟΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΥ ΝΙ-КНФОРОУ (moneta del re Antioco Epifane, Dio, Niceforo). Nel campo vi è un monogramma. - Vedi Tav. XII.

\* 9. - Soprannominato Eupatore, figlio e successore del precedente, fu ucciso da suo zio Demetrio, dopo aver regnato circa due anni. — Joseph. l. 12, c. 5. — Diod. Sic. l. 1. — Vi furono sul trono di Siria sette altri principi dello stesso nome, l'ultimo de'quali ebbe per successore Tigrane, sotto il cui regno la Siria divenne provincia ro-

1. Antione, figliuolo di Perifate, discendente dai Lapiti e da Astiagea, fi-gliuola d'Ipseo. Ebbe da Perimela fi-gliuola di Amitaone il famoso Issione,

2. - Pozzo, presso del quale dicesi che Cerere stanca delle corse che aveva fatte cercando sua figlia, si riposò sotto sembianza di vecchia. Le figliuole di Celeo, avendola ivi trovata, la condussero dal loro padre. — Apollod. l. 1, c. 11. — Pausan. l. 7, c. 18. — Vedi

\*\* 1. ANTIOPE, figliuola di Nitteo re di Tebe e di una ninfa chiamata Polisso, fu celebre in tutta la Grecia per la sua belta e per le sue avventure. Ella ebbe due figli gemelli da Giove, che erasi trasformato in satiro per se-durla, Sol punto di metterli al mondo ella fuggi da Tebe per non esporsi alla collera di suo padre, il quale non avrebbe lasciato impunita la sua deboavrebbe lasciato impinita la sua debo-lezza e si ricoverò sul monte Citerone, ove diede in luce i due gemelli Anfione e Zeto. Dopo averli fidati a de' pastori che le avevano dato ospitalità, ella si rifuggi presso Epopeo re di Sicione. Alcuni mitologi accertano che questo principe l' aveva rapita dalla casa di suo padre; ma tutti combinano nel dire che Epopeo ne divenne innamorato e la sposò, — Apollod. l. 3, c, 7 e 19. — Ovid. Metam. l, 6, v. 110. — Hygin. fab. 7 e 8. Nitteo, morendo, lasció la corona a

Lico suo fratello, e gli raccomando espressamente di vendicarlo di sua figlia e di Epopeo. Lico esegui fedel-mente i suoi ordini : egli uccise il re di Sicione e ricondusse a Tebe Antiope.

Ella era ancora sì bella e vezzosa che Lico, benchè le fosse zio, non potè a meno di amarla. Dirce, sua sposa, ne divenne gelosissima e non cesso di perseguitarla fino a che le riusci di averla nelle mani. La chiuse in una stretta prigione e non lasciava passare giorno senza farle subire un nuovo supplizio. - Vedi Dirog. Dopo molti anni di cattività, avendo Antiope trovato il mezzo di evadersi, andò a cereare i suoi due figli, ed avendogli ritrovati narro loro i suoi patimenti e li accese del desío di vendicarla. Essi entrarono in Tebe a mano armata, s' impadroni-rono della città, uccisero Lico e attaccarono Dirce alla coda di un toro selvatico, che la fe' perire. Siccome questa regina aveva particolarmente onorato Bacco, questo iddio la cangiò in fontana, e, per vendicarsi della sua morte, fe' perdere l' intelletto ad Antiope. Errante e vagabonda, ella scorreva per la Grecia, allorchè avendola per avventura incontrata Foca figliuolo di Ornitione incontrata Foca figlinolo di Ornitione e nipote di Sisifo, trovatala ancora amabile la guarì, indi la sposo. — Apollod. ibid. ut supra. — Pausan. l. 1, c. 38; l. 2, c. 6; l. 9, c. 17. — Nonnus Dionys. l. 7 e 16. — Propert. l. 3, eleg. 15. — Nat. Com. l. 8, c. 15.

Alcuni antichi poeti greci hanno detto che Antiope era figlia di Asopo, perchè era nata su le sponde di questo rapido fiume. — Hom. Odiss. l. 11, u. 250.

\* Ne' monumenti inediti del Winckelmann vedescne uno rappresentante Antiope la quale si scuopre a' suoi figli Anfione e Zeto, e narra loro i mali che le ha fatti provare Dirce sua zia. Essa è vestita di lunga tunica e di peplo, ed ha velato il capo. Anfione e Zeto procurano di consolarla; il primo ha sul capo una specie di caschetto o di mitra acuta su la sommità, ed è cal-zato con lunghi stivaletti; tiene una lira che ricorda il suo talento per questo strumento: il petaso dell'altro è rivoltato dietro il capo. Ciascuno di essi è vestito di corta tunica, sopra la quale ve n'ha un'altra più corta ancora, trattenuta con cintura, ed hanno clamide entrambi. Il nome de' personaggi è scritto al disopra di ciascuno d'essi. - Vedi Tav. XVI, fig. 2.

2. - Figliuola di Marte, regina delle Amazoni, fu assalita da Ercole, il quale aveva ricevuto ordine da Euristeo di andare a rapirle il suo cinto. Egli combattè colle Amazoni, le vinse, e condusse prigioniera Antiope, che sposò

poi Teseo dal quale ebbe un figlio per | nome Ippolito. Siccome questa regina è più conosciuta sotto il nome d'Ippo-lita, così ci estenderemo di più intorno gli avvenimenti della sua vita nell' articolo IPPOLITA.

3. - Figliuola di Tespio o Testio re di Beozia, ebbe da Ercole un figlio che portò il nome di Alopio. — Apollod. l. 2, c. 35.

4. - Figliuola di Eolo, dalla quale Nettuno ebbe Beoto ed Elleno. - Hy-

gin. f. 157. 5. — Figliuola di Pilaone; Eurito ebbe da lei due figli, Ificlo e Clizio, entrambi Argonauti.

Antiparo, uno de' cinquanta figlicoli

d' Egitto, sposo di Critomedia.

ANTIPATIA ( Iconol. ). Cochin la figura con una donna che cerca ad 'evitare ciò che in generale eccita l'anti-patia, siccome il sorcio, il rospo, il

ragno, ec.

ANTIPENE, Tebano, disceso dal sangue dei re, padre di Androclea e di Alcide, due fanciulle che s' immolarono per la salute de'loro concittadini. Ecco come narrasi questo avvenimento. I Tebani, sotto la condotta d' Ercole, essendo vicini a dare battaglia agli Orcomeni, furono avvertiti da un oracolo che avrebbero riportato la vittoria sui loro nemici, se il cittadino più distinto per la sua nascita acconsentiva di sagri-ficare la sua vita. Antipene era il più qualificato di tutt' i suoi concittadini; na egli non era disposto a morire per la salute della sua patria. Ciò che ri-cusò egli di fare lo fecero le sue figlie, e i Tebani in riconoscenza le seppellirono nel tempio di Diana. Dinanzi a questo tempio eravi un lione di marmo, che dicesi essere stato consacrato da Ercole dopo di aver vinto gli Orcomeni e il loro re Ergino figlio di Climeno. -Pausan. in Beotich. c. 17.

ANTIPODI, popoli favolosi della Libia che supponevasi avessero i piedi in senso contrario, e otto dita per ciascun

ANTIPPE, una delle cinquanta figlie di Testio. \* Ercole la rese madre di Ippodromo, di Teleutagora, d'Ippoto e di Eubeo. — Apollod. l. 2, c. 35.

Antippo, padre d'Ippea, dalla quale Elato ebbe Polifemo, uno degli Argonauti.

ANTITEI, anti dei. Erano, dice Arnobio, genj malefici, che credevansi occupati ad ingannare gli uomini con illusioni. I maghi l'invocavano per l'evento de' loro incantesimi.

Autonoo, fu lacerato dai cavalli di suo padre e cangiato in uccello.

2. — Figlio di Triopa e di Euribase,

e fratello di Agenore.

3. - Figlia di Amulio re d'Alba. Antodica, una delle cinquanta Danaidi, sposa di Clito.

Antonia, legge portata sotto il con-solato di Marc'Antonio, l'anno di Roma 708; essa tolse al popolo il diritto di eleggere i sacerdoti, per restituirlo ai collegi sacerdotali, ai quali apparte-

neva in origine. - Diod. 44.

\* Antonino , cognominato Pio , succedette all' imperatore Adriano dal quale era stato adottato. Dopo un savio regno di 23 anni, morì l'anno 165 dell'Era volgare, in età di 79 anni. - Nel Mu-seo Pio Clementino trovasi un bel bassorilievo rappresentante la deificazione di questo imperatore. Il Genio del mondo o dell' eternità trasporta su le sue ampie ali Antonino Pio e Faustina sua sposa. L'imperatore è rappresentato sotto la figura di Giove, con scettro sormontato di un'aquila, e Faustina sotto quella di Giunone, con corona quadrupla, velo e scettro. Vicino ad essi avvi un'aquila. Il genio tiene in una mano un serpente ed un globo, sul quale vedesi il Zo-diaco e delle stelle; nell'altra tiene il lembo del suo pallio che ondeggia. Più sotto, a destra, c'è la dea Roma, assisa sovra un ammasso d'armi rapite ai nemici: essa è vestita di lunga tunica e coperta il capo di elmetto; la sua spada pende al fianco sospesa ad un balteo; il suo scudo, sul quale vedesi Romolo e Remo allattati dalla lupa, le serve d'appoggio, ed ella stende la mano de-stra verso il gruppo superiore, come per far plauso a questi nuovi Dei tute-lari. L'altra figura, stesa, e che tiene un obelisco, è il Genio del Campo di Marte, ove innalzavansi ordinariamente i roghi degl' imperatori e delle imperatrici. Appiè delle due figure corre il Tevere, che passava lungo il Campo di Marte. — Vedi Tav. XVI, fig. 1.

ANTORE, compagno d'Ercole, raggiunse Evandro in Italia, e cadde trafitto dal dardo che Mezenzio destinava

ad Enea. — Eneid. 1. 10.
Antracia, ninfa d'Arcadia, era rappresentata con una fiaccola nelle mani. ANTRO. - Vedi Eolo, SIBILLA,

TROFONIO.

ANTRON CORACE O CORACIO. Plutarco esaminando perchè alle porte di tutt' i templi di Diana si attaccassero delle corna di cervo, ed al solo tempio 1. Anto, figlio d'Ippodamia e di del monte Aventino delle corna di bue,

sospetta che sia per conservare la memoria di un antico fatto accaduto sotto il regno di Servio Tullio. Nel paese de' Sabini, un uomo chiamato Antrou Corace, aveva la più bella vacca di tutto il paese : un indovino gli predisse che colui che la sacrificasse a Diana sul monte Aventino, assicurerebbe alla sua città l'impero di tutta l'Italia. Corace si reco a Roma per fare questo sacrificio; ma avendo un domestico del re-Servio istruito il suo signore di questa profezia, questi ne informò il pontetice, il quale per ingannare il Sabino gli disse che avanti sacrificare era d'uopo ch'egli andasse a lavarsi nel Tevere; Corace prestò fede al pontefice, e, mentre ei si bagnava, il re fece immolare la vacca, attaccò le sue corna alla porta del tempio, ed ebbe tutti gli onori del sacrificio. - Plut. in Quest. Rom. quest. 4.

Antropomanzia, divinazione per mezzo dell'ispezione delle viscere umane. Questa orribile superstizione era conosciuta lungo tempo avanti Omero. -Erodoto riferisce che Menelao; trattenuto in Egitto da venti contrari, sa-crificò alla sua barbara curiosità due fanciulli del paese, e cercò nelle loro

viscere lo schiarimento de suoi destini, r. Anusi, uno degli dei egizj, adorato sotto la figura di un uomo con testa di cane, che tiene un caduceo in nna mano, ed un sistro egizio nell'al-tra. Era il Mercurio degli Egizi, Di qui il nome di Hermanibus, che gli dà Plutarco, parola formata da Er-mete, Mercurio e da Anubi, Li'origine di questo dio è incerta al pari di quella degli altri gran dei dell' Egitto. Sonvi degli autori, dice lo stesso Plutarco, che lo credono figlio adultero di Nefte o Neptide sposa di Tifone, e di Osiride fratello di quest' ultimo. Anubi fu esposto il giorno della sua nascita. Iside, sposa di Osiride, essendo stata informata che quel fanciullo era frutto del commercio di suo marito con Neptide, volle pigliarne cura, Ella lo cerco e lo trovo, dicesi, col soccorso di alcuni cani, che aveva condotti seco. Questo fanciullo divenne col tempo suo compagno e suo fedele custode, per lo che ella gli diede il nome di Anubi, come chi dicesse custode degli Dei; nello stesso modo, soggiugne Plutarco, che i cani custodiscono gli uomini I Romani adottarono questo dio e gl'innalzarono un tempio, Si sa che Mundo ne corruppe i sacerdoti, per tiri, che accompagnarono Rama nelle abusare di Paolina sposa di Saturnino, alla quale ei si presentò sotto la ma
Vol. I.

schera di questo dio; i sacerdoti furono scacciati, è il tempio fu spianato. Altri credono che Anubi fosse uno de'consighieri d' Iside, e gli sia stata data una testa di cane per dinotave la sua saga-cità. — Vedi Teutate. Vedesi la sua immagine sopra una pietra sepolerale della villa Albani, sulla quale è figurato col caduceo in una mano e con due spighe di grano nell'altra. Generalmente rappresentasi con testa di cane sopra una testa d'uomo, vestito di corazza con sopravveste militare, col paludamentum sopra il tutto e con calzatura fino a mezza gamba. Talvolta in vece della sopravveste e della corazza egli non ha che una tunica; ha però sempre il sistro egizio nella destra mano, è un caduceo nella sinistra, Virgilio ed Ovidio gli danno l'epiteto di Latrator. — Diod. Sic. l. 1. — Plut. de Isid. et Osiride. — Erod. 4. - Dup. Orig. de tous les Cultes, -Vedi NEPTIDE,

2. - Uno de' figliaoli di Bacco, fratello di Macedone.

ANUCA (Hanuca), o festa dei lumi ( Mit. Rabb. ). Questa festa è quella che celebrano gli Ebrei moderni il 25 del mese di Chislen, o di dicembre, in memoria della vittoria de' Macabei so-pra i Greci. Essa dura otto giorni. Si accende una lampada il primo giorno, due il secondo, e così fino all' ottavo. Ecco il fondamento di questa cerimonia, Essendo i nemici entrati nella città, ed avendo profanato il tempio, Jochanam e i suoi figli li scacciarono; nel suo ritorno volendo Jochanam accendere le lampade della lumiera, non potè trovare olio puro se non che in un piccol vaso, il cui contenuto bastava appena per far lume durante una notte; ma Iddio permise, per miracolo, che questo poco olio ardesse per otto giorni, In questa festa celebrasi altresi la memoranda impresa di Giuditta, I lavori ordinarj non sono interrotti. Il nome di Anuca significa esercizio o rinnovamento, perchè fa rinnovato l'esercizio del tempio che era stato profanato. Oltre alle lampade che si accendono in questi giorni nelle sinagoghe, ciascun Ebreo ne accende una nella sua casa, ed ha cura di porla alla sinistra entrando.

Anuman, Hanuman o Hanumon ( Mitol, Indiana), dalle ossa delle gote saglienti, generale o principe de Sa-

guito Bacco nell' India. Coll' ajuto di questi maravigliosi operai, egli innalzò sul mare un ponte di macigni che probabilmente è quella serie di macigni, alla quale i Portoghesi hanno dato il nome di Argine d'Adamo. Gli si attribuisce l'invenzione di uno de'quattro sistemi di musica indiana, ed è tenuto in grande stima. Ecco come narrano gl'Indiani la sua origine: Hora passeggiava un giorno colla sua sposa Paramerseri in un bosco pieno di scimie; la dea ne osservó due che accarezzavansi con tanto ardore, che le venne voglia d'imitarle. Ella indusse suo marito a pigliare la figura di scimia e trasformò sè stessa in bertuccia. Sotto questa nuova forma essi produssero la scimia Hanuman. Ma Paramerseri, pentita del suo capriccio, ebbe in orrore il figlio ch' ella portava e pregò il Vento di farlo passare nel seno di un'altra donna; ciò ch' ei fece. Hanuman si rese in seguito molto celebre per le sue memorande imprese e per gl'importanti servigi che prestò a Visnù incarnato sotto la forma di Ram. Per questa ragione, nel circuito del tempio dedicato a Visnu sotto il nome di Ram, la scimia Hanuman ha una picciola cappella, ove riceve gli onori divini. Nella città di Calicut, sulla costa di Malabar, vedesi un superbo pagode innalzato in onore di questa famosa scimia, il cui portico è sostennto da 700 pilastri di marmo.

1. ANXUR, ANXURO, ANXIRO, AXURO, o Assur, vale la dire senza barba, nome sotto il quale Giove fanciullo era adorato nella Campania, e sopra tutto in Anxur, città del paese de Volsci. — Thucyd. 7. — Scalig. — Serv.

2. - Guerriero al quale Enea tronco il braccio sinistro con un colpo di spada.

- Eneid. l. 10.

I. ANZIA, la Fortuna, alla quale davasi questo soprannome a cagione di un celebre tempio che ella aveva in Anzio città del Lazio.

2. - Figliuolo di Mercurio.

3. - Figliaolo d' Ulisse e di Circe, aveva dato il suo nome alla città d'Anzio in Italia.

4. - Sorella di Priamo, che fu fatta prigioniera dai Greci. Eccitò gli abitanti di Pallene ad abbruciare le proprie navi ed a fondare la città di Sicione. - Polyæn. 7, c. 47. 5. — Sposa di Preto.

6. - Giunone aveva un tempio sotto

\* 7. - Figliuola di Tespio, amante d' Ercole. - Apollod. l. 2, c. 7.

ANZIADE, figliuolo di Ercole e di Aglaja, una delle cinquanta figlie di Testio.

1. Anzio, città d'Italia, celebre per le sorti che vi si andavano a consultare. Vi si vedevano delle statue rappresentanti la Fortuna, le quali movevansi da sè stesse, dice Macrobio; e i loro differenti moti o servivano di risposta, o indicavano se si potevano consultare le sorti.

2. - Fiorito, soprannome che Bacco portava in Atene, ed in Patrasso nell'Acaja, perche le sue statue erano coperte di una veste ornata di fiori, o perchè gli si faceva omaggio de' primi fiori della primavera.

AORDE O AOIDE, figliuola di Giove, ed una delle quattro antiche Muse. Le tre altre sono chiamate Telsiope, Mueme e Melete. Altri ne escludono Telsiope, ed aggiungono che gli Aloidi furono i primi a render loro gli onori divini. - Rad. Aeidein, cantare.

1. Aoidimos, colei che si invoca spesso negli inni. Soprannome della

Fortuna.

2. - Argomento de' canti poetici, epiteto di Bacco. Medesima rad. - Antol.

Aollio. - Vedi Abillio.

AONE, figliuolo di Nettuno, obbligato a fuggire dall'Apuglia, ando nella Beozia, ove si stabili sopra montagne che dal nome di lui furono chiamate Aonie.

\* Aonia, uno de' primi nomi della Beozia, sotto il quale i poeti dinotano spesso quella parte della Grecia o del-l'Acaja ove risiedevano la Muse. Pausan. l. 9, c. 5. — Virg. Georg. l. 3, v. 11. — Id. eglog. 6, v. 64, — Ovid. Met. l. 3, v. 339; l. 7, v. 763, l. 10, v. 489; l. 13, v. 682.

AONIDI O AONIE, soprannome delle Muse, tratto dai monti Aonj nella Beozia. Le Muse vi erano particolarmente onorate. - Paus. l. 9, c. 3.

Aonio Dio, Bacco ed Ercole, Dei Tebani.

AGRA, ninfa che diede il suo nome alla città di Aoro in Creta.

AORASIA, invisibilità. Gli antichi erano persuasi che allora quando gli dei venivano a conversare con gli uomini, la loro divinità non si manifestasse mai in faccia; ma che si facessero conoscere per di dietro, ritirandosi. Così Nettuno (Iliad. l. 13), dopo avere parlato ai due Ajaci sotto la figura di Calcante, non è riconosciuto da essi se non quando gli abbandona, e dal suo andamento per di dietro.

Ajare d' Oileo s'accorse il primo
Dal portento, e al figliuol di Telamone Di subito converso, amico, ei disse, Colui che ue parlo non egli al certo È l' indovino augurator Galcante, Ma qualche dell' Olimpo abitatore ma quaress gen forme, e ne comanda Di pugnar per le navi. Agevolumene Si riconosce un nume, ed io da tergo Lui conobbi all'incesso appunto in quella Che si pariva, e me l'avvis il core Che di bauaglia più che mai bramoso Mi ferve in petto sì , che mani e piedi Brillas mi sento del desio di pugna

Cosi Jeovah dice a Mosè (Esodo, 33, 23): "Tu mi vedrai per di dietro, ma non puoi vedermi in volto." Egualmente in Virgilio ( Eneid. l. 1 ) Venere non si fa conoscere da suo figlio, se non nell' abbandonarlo, et vera incessu pa-

Aort, davasi questo nome ai fanciulli ed ai giovani che, non avendo riempiuto il corso della loro vita, non erano ricevuti nell'inferno, e ne erano trattenuti sul limitare fino a che il tempo che avrebbero dovuto vivere fosse intieramente scorso. - Vedi BIOTANATI.

1. AORIDE, figliuolo di Arante re di Corinto, fratello di Aretirea, e al pari di lei gran cacciatore e gran guerriero. - Pausan. l. 2, c. 12.

2. - Sposa di Neleo, chiamata più comunemente Clori. - Pausan. l. 9,

\* 1. Aorno o Aornide, è il nome di una scoscesa rupe che eravi nell'India, chiamata con tal nome a cagione della sua prodigiosa altezza che la rendeva come inaccessibile agli uccelli, Aornos, quasi Avibus inacessa. Questa rupe vicina al Gange è molto celebre nell' antichità. - Dionys. Perieg. v. 1149. - Florus, l. 2. - Quint. Curt. l. 8. - Arrian. l. 4.- Lucian in præcept. Rhet.

' 2. - Nome di un lago d'Italia, nella Campania, le acque o le esalazioni del quale erano mortali agli uccelli. Questo fiume è anche conosciuto sotto il nome di Averno. Gli fu dato quello di Aorno, o Aornus perchè era senza uccelli, quod avibus careat. --Vedi Averno.

Aorsa, nome che dà Esichio a Diana, da una montagna dell'Argolide. APALESSICACO, soprannome di Escu-

lapio. - Vedi ALESSIGAGO.

APANCOMENA, soprannome di Diana. - Rad. Apanco, io strozzo. Questa dea aveva un tempio a Condilea, villaggio situato lungi uno stadio da Cafie. In prima era chiamata Diana Condileatide; ma questo soprannome fu can-giato in seguito in quello di Apanco-

mena, strozzata. Un giorno, giuocando insieme alcuni fanciulli intorno al tempio, venne loro alle mani una corda, essi la posero al collo alla statua della dea e la tirarono in tal modo. Alcuni abitanti di Cafie presero sul serio questo scherzo e incontanente uccisero quei fanciulli a sassate. La dea in punizione di questo crudele atto mandò una malattia che faceva abortire le donne, fino a che essendosi finalmente consultato la Pizia, fu loro ordinato di fare ogni anno de'sacrifici ai fanciulli ingiusta-mente trucidati. Quest'uso esisteva an-cora al tempo di Pausania.

APANTOMANZIA, divinazione tratta dagli oggetti che si presentano all' improvviso. - Rad. Apantan, presentarsi. -

Vedi. PRESAGIO.

APARCAI, nome che dà Pausania alle primizie o offerte che gl'Iperborei mandavano a Delo.

APARCZIA, regno immaginario del set-

tentrione.

Араксии, popoli settentrionali, ma favolosi. Di fatti, arrivando nel loro paese, s'incontravano tosto delle persone trasparenti come il cristallo, le quali andavano e venivano con maravigliosa celerità. Avevano il piede molto stretto e tagliente al disotto, il che gli ajutava a sdrucciolare. La loro barba era lunga e non pendeva loro dal mento come agli umani, ma dal naso a guisa di proboscide d'elefante. In vece della lingua avevano due file di denti ben guernite, che battevano l'una contro l'altra. Allorchè volevano parlare, si sarebbero presi per febbricitanti nel ribrezzo di una gran febbre, e dal rumore che facevano si capiva cosa volevano dire; dal che derivo forse il nome di gracchioni che davasi a quelli che parlavano troppo. Eranvene fra essi di quelli che movevano i denti con tanta destrezza che avrebbesi detto che suonassero il clavicembalo. Portayano per ornamento delle grosse perle e dei diamanti di bellissim' acqua. Odiavano ogni sorta di luce, tranne quella delle stelle e non uscivano se non d'inverno, perchè l'aria fredda e acuta serviva molto a fortificarli. D' estate dimoravano nelle caverne, perchè temevano moltissimo il caldo; ed è cosa strana che essendo si freddi, sudassero facilmente. Ma del loro sudore se ne formavano subito degli altri, de' quali i più perfetti venivano posti in forma. Per farli crescere egualmente in ogni parte non facevasi altro che bagnarli al chiaro della luna; ma non erano mai più belli che quando

(160)

cominciavano a sciogliersi. Avevano tutti questa perfezione che rompevansi anzi che piegarsi; non erano simulati, imperocchè potevasi leggere tutto che ave-

vano nel cuore.

Gli Aparczii avevano un tempio, ove il loro dio era adorato sotto la figura di un orso bianco, il che dava il nome al paese. In questo tempio eravi una maraviglia che non trovavasi in nessun luogo, cioè uno specchio che aveva servito di stampa agli dei per formare gli uomini; imperocchè essendosene avvicinati, animarono la loro immagine. Essi furono talmente corrucciati in vedere che questa immagine faceva tutto il contrario di ció che facevan essi, e che pigliava colla mano sinistra ciò che le presentavano colla destra, che per punire questo nuovo uomo non vol-lero dargli moglie, a fine di farne perire la razza. Ma siccome egli inclinava a moltiplicarsi, così presentandosi dinanzi lo stesso specchio animò la sua rassomiglianza, la quale, per un giusto castigo, lo contraddisse in ogni cosa. -Suppl. alla Stor. di Lucian.

APATEA, truffa, dea della quale Luciano pone il tempio nella città del

APATORE, senza padre. Nome che vien dato talvolta alla Natura (Physis)

negl' inni orfici.

APATUREONE, mese dell'anno jonio, chiamato con tal nome a cagione della festa delle Apaturie. Esso cominciava il 24 di novembre. - Ant. de Caylus,

1. APATURIA, soprannome di Venere, dal greco apate, frode, perchè ella aveva ingannato i giganti che erano venuti ad assalirla, facendogli uccidere l'uno dopo l'altro da Ercole, ch'ella aveva per questo oggetto nascosto in un antro. — Strab.

2. - Soprannome sotto il quale Pallade aveva un tempio nell'isola di Sferia. Questo soprannome le fu dato da Etra, avvertita in sogno di offrire in questo tempio un sacrificio funebre a Sfero. Nettuno le fe' violenza. Le fanciulle di Trezene erano obbligate di of-frire a questa Pallade la loro cintura

virginale, avanti le nozze.

APATURIE, nome di una festa che celebravano ogni anno i Greci in onore di Minerva o di Venere, o, secondo alcuni autori, di Giove o di Bacco. A questa festa si attribuiscono varie origini. La prima non è la più onorevole. Avendo i Beozj dichiarato guerra agli Ateniesi, a cagione di un territorio che questi due popoli disputavansi, Xanto, capo de' Beozj, offri di porre fine alla contesa con un combattimento singolare. Timete, re di Atene, su scacciato dal trono per aver rifiutato la disfida, e fu messo al suo posto Melanto, il quale la accetto. Nel vedere avvicinarsi il suo nemico, ei gli rimprovero che veniva accompagnato da un uomo coperto di una pelle di capra nera. Xanto, sorpreso, rivolse la testa, e Melanto cavando la spada gliela passò attraverso al corpo. Di qui le *Apaturie*. — Rad. *Apate*, frode, inganno. In memoria di questo vantaggio, Giove fu soprannominato Apa-tenor, l'ingannatore; e Bacco Melanægis, coperto di una pelle di capra nera. — Seconda origine. Nel primo giorno di questa festa, che ne durava tre, celebravasi un banchetto; nel secondo facevasi il sacrificio: e nel terzo iscrivevansi in ciascuna tribù i giovani che do-vevano esservi ammessi. Essi non erano ricevuti se non dopo il giuramento dei loro padri che quei fanciulli appartenessero loro veramente; fino a questo tempo erano ritenuti come se non avessero padri, apatores. - Senofonte da una terza origine. I parenti ed alleati radunavansi per questa cerimonia, ed univansi ai padri dei giovani che dovevansi ricevere, Apaturia, da a collettivo, e non da a privativo. - Strabone parla di un tempio consacrato a Venere Apaturicia. Questa festa cele-bravasi nel mese Pianepsione (novembre), e durava tre giorni. Il primo chiamavasi Dorpeia, da dorpos, cenare, perchè alla sera ciascuna tribù riunivasi e pigliava parte in un sontuoso banchetto. Il secondo giorno chiamavasi Anarrysis, dalle vittime che offrivansi a Giove fratrios o protettore della tribù, ed a Minerva. In questi sacrificj, i giovani ammessi nel numero de' cittadini venivano situati vicino all' altare. Il terzo giorno chiamavasi koureosis, da kouros, giovane, o koura, azione di radersi, perchè i giovani che fino a questo momento non eransi tagliati i capelli, li tagliavano avanti presentarsi per essere registrati. Offrivasi anche a Diana un agnello che doveva essere di un certo peso, perchè un giorno gli assistenti trovandolo un po leggiero avevano gridato per ischerzo, meion, meion, minore. E però davasi questo nome alla vittima, e quello di meiagogoi, alle persone che l'offrivano. A questi tre giorni Esichio ne aggiunge un quarto ch'egli chiama Epibdes, di sovrappiù, ma che non era più annesso a questa festa che a qualunque altra. - Rad. Epibainein, essere unito. — Conon, Narrat. 39. — Suidas. — Theophr. Caract. c. 4. — Scholiast. Aristoph. apud Acharn. v. 146. — Meurs. Græcia feriata. — Ant. Expl. t. 2. - Vedi CUREOTIDE.

APATURIO, ingannatore, soprannome di Giove. — Vedi APATURIE.

APAULIA, terzo giorno della solennità del maritaggio. Era quello nel quale la sposa, ritornando nella casa paterna, era separata dallo sposo. Rad. Apo, che dinota separazione; ed aule, sala o stanza. In questo giorno essa gli presentava un vestimento chiamato Apauleterias.

APE. Geroglifico della fatica, dell'obbedienza, dell'adulazione, la cui voce è soave ma nasconde un laccio, e dell' eloquenza persuasiva. Così Pindaro, esposto in un bosco, era stato nutrito di mele da api selvatiche. Alcune api che erano andate a porsi sulla bocca di Platone, mentr'egli era in culla, avevano fatto presagire la soavità del suo stile, e Senofonte fu soprannominato l'Ape ateniese. Così l'illustre signor cavaliere V. Monti, nella sua graziosa Prosopopea delle Api Panacridi, facendo parlare le api, canto:

Volammo in Pilo; e a Nestore Pluir di miele i rivi, Ond' ei, perlando, l'anime Molcea de' Regi Achivi. Ne vide Ilisso; e il nettare Quivi per noi stillato Fuse de' Numi il liquido Sermon sul labbro a Plato.

K' ebbe l' Ismeno; e Pindaro
Suonar di Dirce i versi o Fe' per la polve Olimpica Del nostro dolce aspersi. E nostro o pur l'ambrosio Odor, che spira il canto Del caro all'Api e a Cesare Cigno gentil di Manto.

Presso gli antichi l'ape era immagine delle colonie. Efeso ha nel rovescio delle sue medaglie un'ape. In Grecia erano consacrate alla Luna, in Egitto ad Ibi, e nella Beozia e nell'Attica erano di felice augurio. Vediamo in Plutarco, nella vita di Bruto, che presso i Ro-mani la loro apparizione nel principio di un' impresa era ritenuta di cattivo augurio. Appiano osserva che uno sciame di api ando a porsi sugli altari il giorno innanzi la battaglia di Farsaglia. Una tradizione degli abitanti di Delfo attribuiva loro la costruzione del secondo tempio che fu innalzato nella loro città: esse lo composero di cera e di penne di diversi uccelli.

Apollo lo mandò presso gli Iperbo- l

rei, i quali non avendo dimore fisse lo trovarono molto comodo, perchè era portatile. - Pausan.

APEIERESIOI, senza fine, illimitate, soprannome dato alle Parche negli inni orfici , perchè esse filano i destini degli

uomini di ogni paese.

\* APELLE, il più famoso di tutti i pittori dell'antichità, era figlio di Pizio, e nacque in Efeso, secondo Strabone e Luciano, o in Coo, secondo Ovidio. Lo Suida pretende ch' ei nascesse a Colofone e che non divenisse cittadino di Efeso che per adozione. Questa diversità di opinioni sembra indicare che molte città si sono disputato l'onore di aver dato nascita a questo grande artista. - Strab. 1. 14. - Ovid. de Art. Amand. 1. 3, v. 401. - Lucian. de

Questo pittore era contemporaneo di Alessandro il grande, il quale avea una si alta idea del suo ingegno, che pubblico un editto dichiarando di non voler essere dipinto se non da Apelle; non permettendo, collo stesso editto, se non a Pirgotele d'incidere le sue medaglie, ed a Lisippo di rappresentarlo in bronzo. Apelle non lasciava mai trascorrere giorno senza esercitarsi sia colla matita, sia col pennello, tanto per conservare la mano libera e leggiera, quanto per perfezionarsi sempreppiù nella sua arte. La sua applicazione diede luogo al proverbio nulla dies sine linea. Egli ebbe la gloria di contribuire lui solo più che tutt' i suoi rivali unitamente alla perfezione della pittura, non solo co' suoi eccellenti quadri, ma co' suoi scritti; imperocchè egli aveva composto tre volumi sui principali secreti della sua arte, che sussistevano ancora al tempo di *Plinio*, ma che sgraziatamente non sono giunti fino a noi. *Plinio* fa una lunga enumerazione delle opere di Apelle. Egli parla di molti ritratti di
Alessandro da esso fatti, uno de' quali
specialmente era riguardato come un
quadro perfetto. Questo principe vi era
rappresentato colla folgore nelle mani. Plinio che lo avea veduto, e che era conoscitore, dice che la mano dell'eroe e la folgore sembrava che uscissero dal quadro. Si pretende che la sua Venere Anadiomena, o che esce dal mare, fosse il suo capo-lavoro. - Plin. l. 35, c. 10. — Cicer. Famil. 1. 1, epist. 9. — Horat. 1. 2, ep. 1, v. 238. — Vedi

APEMIO, benefico, soprannome sotto il quale Giove aveva un altare sul monte APEMOSINE, figliuola di Creto, uccisa da suo fratello Altemene, con un calcio, allorche era incinta per opera di Mercurio.

APENE, sorta di carro sul quale in certi giorni portavansi in processione le immagini degli Dei, accompagnandole con canti, inni e danze. Era ricchis-simo, talvolta d'avorio o d'argento, e variamente ornato. I Latini lo chiamayano Thensa.

\* APENINA, divinità de' Galli. -Vedi Penino.

APERTO, soprannome d'Apolline, perchè ei dava le sue risposte sopra un tripode scoperto.

APESANZIO O AFESANZIO, SOPrannome di Giove, preso da Apesa o Afesa, montagna di Nemea che gli era consa-crata, e su la quale Persco fu il primo

che gli sacrifico. — Plin. l. 4, c. 5.

Apesio, città i cui abitanti trovaronsi all' assedio di Troja. — Iliad.

APEUTE, sconosciuta, soprannome della Fortuna. - Rad. Punthanesthai, sapere, investigare.

APEX, sorta di berretto che porta-vano in Roma i flamini ed i salii, at-taccandosela di sotto il mento con due cordoni perchè tenesse meglio. Sulpicio, dice Valerio Massimo, su deposto dal sacerdozio, perchè gli cadde dal capo l'apex mentre sagrificava.

APEXABO, uno degl' intestini della vit-tima, pieno di sangue.

1. Apr (Mit. Egiz.), re di Argo, figlio di Giove e di Niobe o, secondo Apollodoro, di Foroneo e della ninfa Laodice, opinione seguita dalla maggior parte dei mitologi. Questo principe, avendo ceduto il trono a suo fratello Egialeo, passo in Egitto, vi fu conosciuto sotto il nome di Osiride, e sposò Iside. Dicesi ch' egli insegnò agli Egizi l'uso della medicina e la maniera di piantare le viti. Egli governo l' Egitto con tanta dolcezza, che i popoli lo riguardarono come un dio. Avvi tutta l'apparenza che questo principe fosse d'origine egizia, e che la vanità greca abbia inventata questa favola. Che che ne sia, era adorato sotto la figura di un bue, perchè credevasi che ne avesse preso la forma, per salvarsi con gli altri dei, allorchè furono vinti da Giove. Il bue che lo rappresentava doveva essere nero in tutto il corpo, con un segno bianco e quadrato sulla fronte, doveva avere sul dorso la figura di un' aquila, un nodo sotto la lingua della figura dello scarafaggio, i peli della coda

doppj, ed un segno bianco sul fianco destro, che doveva rassomigliare a luna crescente; finalmente la giovenca che lo portava doveva averlo concepito da un colpo di fulmine. Siccome è difficile il credere che questi segni vi si trovassero naturalmente; così convien credere che i sacerdoti gl'imprimessero a qualche vitellino, che facessero nutrire segretamente; e se talvolta stavano lungo tempo senza far comparire il dio Api, si era per togliere il sospetto di tale superchieria. — Euseb. Præp. Evan. l. 3; c. 13.

Allorche scoprivasi un toro atto a rappresentare Api, prima di condurlo a Menfi nutrivasi per quaranta giorni nella città del Nilo, e vi era servito da donne; anzi esse sole avevano la libertà di vederlo, e gli comparivano innanzi in un modo indecentissimo. Spirata la quarantina, veniva posto in una barca, ove eravi un nicchio dorato per riceverlo; in tal modo discendeva egli lungo il Nilo fino a Menfi. Al suo arrivo i sacerdoti andavano a riceverlo in gran pompa, seguiti da una folla di popolo, sollecito di avvicinarsegli. Credevasi che i fanciulli che avevano sentito il suo alito divenissero capaci di predir l'av-venire. Veniva condotto nel tempio di Osiride, ove aveva due superbe stalle. Erodoto non parla se non di una, lavoro di Psammetico, la quale in vece di colonne era sostenuta da statue colossali dell'altezza di dodici cubiti o diciotto piedi. Questo bue era quasi sempre rinchiuso in una di queste capanne, e usciva assai di rado, solamente in un cortile, ove gli stranieri erano liberi di vederlo. Nelle occasioni in cui facevasi passeggiare per la città era scortato da ufficiali, i quali allontanavano la folla, e preceduto da fan-ciulli che cantavano degli inni in sua lode. Gli si presentava una volta l'anno una giovenca, che per ottenere questo onore doveva avere certe macchie esterne: essa doveva perire lo stesso giorno in cui era stata trovata. Questo toro chiamato Api a Menfi, era chiamato Mnevi ad Eliopoli; nel Delta era un dio; fuori del Delta non era più che un animale sacro.

Vicino a Menfi eravi nel Nilo un luogo, al quale la sua configurazione aveva fatto dare il nome di Fiala. Vi si gettava ogni anno, durante i giorni destinati a celebrare la nascita di Api, due bottiglie una d'oro, l'altra d'argento. Durante i sette giorni che durava questa festa, nessuno era assalito

dai coccodrilli; ma nell' ottavo giorno, 1 dopo la sesta ora, questi animali ripigliavano la loro ferocia naturale;

Secondo i libri sacri degli Egizi, questo bue non dovea vivere che un dato tempo. Allorchè giugneva a questo termine i sacerdoti lo conducevano sulle sponde del Nilo, e lo annegavano con molta cerimonia o secondo altri lo gettavano in un pozzo, il cui sito era da essi soli conosciuto, e davano ad intendere al popolo che erasi precipitato da sè medesimo nel Nilo. Veniva imbalsa-mato e gli si facevano delle magnifiche esequie, nelle quali avevasi così poco riguardo alla spesa, che quelli ai quali era commessa la sua custodia ordinaria-mente rovinavani. Al tempo di Tolomente rovinavansi. Al tempo di Tolomeo Lago, si presero in prestito 50 talenti per le spese delle sue esequie. Dopo la morte del bue Api il popolo piangeva e lamentavasi come se fosse morto Osiride: tutto l'Egitto era in gran lutto fino a che non si fosse fatto comparire il suo successore. Allora cominciavano a rallegrarsi come se questo principe fosse risuscitato lui medesimo, e la festa durava sette giorni.

Cambise, re di Persia, nel suo ritorno dall' Etiopia, trovando il popolo occu-pato a celebrare la festa dell'appari-zione di Api, credette che si rallegrasse della disgrazia avvenutagli nella sua spedizione; egli si fe' condurre dinanzi questo preteso iddio, e lo uccise con un colpo di spada; fe frustare i sacerdoti, e ordino ai suoi soldati di trucidare tutti quelli che celebrassero

questa festa.

Gli Egizi consultavano Api come un oracolo: allorche pigliava ciò che gli si presentava da mangiare, era una risposta favorevole; e riguardavasi come un cattivo presagio il rifiuto ch' ei ne facesse. Plinio osserva che esso non volle mangiare ciò che gli offerse Germanico, e che questo principe mori ben

tosto dopo.

Lo stesso era di due capanne che gli si avevano fabbricate: allorche egli entrava nell'una, era un buon augurio per l'Egitto, ma quando la fantasia lo traeva nell'altra, quei popoli se ne formayano un mal augurio. Quelli che ve-nivano a consultarlo avvicinavano l'orecchio alla bocca del dio, indi chiu-devansi ambe le orecchie fino a che fossero usciti dal circuito del tempio e pigliavano per risposta del dio la prima cosa che sentivano. Sparziano riferisce che sotto il regno di Adriano vi fu una gran sedizione in Alessandria, perchè

da molti anni erasi cercato indarno un bue che potesse rassomigliare al dio Api, e che gli abitanti dell'Egitto disputavansi a chi avrebbe in suo possesso il dio. Sappiamo da Ammiano Marcellino che l'imperatore Giuliano non potè ristabilire l'idolatria in Egitto, per non aver potuto trovare il bue Api. I Greci lo chiamavano Epafe, ed era, secondo Porfirio, consacrato al Sole ed alla Luna. Altri credono che esso fosse l'immagine del toro, uno de'segni cele-sti. Diodoro di Sicilia dice che, se-condo gli Egizj, l'anima di Osiride risiede in questo toro, e viene trasmessa a' suoi successori. Secondo altri, Iside mise le membra di Osiride, tagliate a pezzi da Tifone, in una vacca di legno coperta di tela: di qui viene il nome di Busiride. \* Il paese ove egli regno fu chiamato Apia, dal suo nome e ricevette in seguito quello di Pelasgia sotto Pelasgo, uno de' successori di Api; indi quello di Argia o Argolide, sotto il re Argo, e finalmente sotto Pe-lope il nome di Peloponneso, che è quella parte della Grecia meridionale conosciuta in oggi sotto il nome di Morea. — Pausan. l. 2, c. 5; l. 7, c. 22. — Erod. 2, 3. — Plin. l. 8, c. 38 e 46. — Strab. 7. — Plut. — Apollod. l. 1, c. 7; l. 2, c. 1; l. 22, c. 1.

— Mela, l. 1, c. 9. — Eliano, l. 4,
c. 6; l. 11, c. 10. — Diod. l. 1.

\* Sant' Agostino, fondato sull' auto-

rità di Varrone, crede che Api passasse in Egitto con una flotta di Greci; vi si distinguesse per le sue cognizioni, e che dopo la sua morte gli Egizi ne formassero un dio sotto il nome di Serapi, nome formato da Soros, voca-bolo greco che significa feretro, perchè avanti d'innalzare un tempio ad Api, erasi onorato nel suo sepolero. - De Civ. Dei, l. 18, c. 5. Avvi molta apparenza che Sant'Agostino siasi ingannato seguendo intorno a ciò le tra-dizioni de Greci adottate lungo tempo prima di lui dai Romani. Il dotto Marshan (in Can. Cron.) prova in modo irrefragabile che l'Api che regno nel Peloponneso non andò mai in Egitto, e che non vi fu mai presso gli Egizj al-tro Api che il bue che portava questo nome. D'altronde, nessuno degli autori Greci da noi citati, dice che Api avesse fatto in alcun tempo il viaggio dell' Egitto. Apollodoro dice solamente ch'ei fu soprannominato Serapi dopo la sua morte. — Sabatier. — Vedi SERAPI.

2. - Re de' Sicioni, figlio di Telchide. -Pausan.

3. — Figlio di Giasone, nato a Pallanzio, città d'Arcadia, fu rovesciato dai cavalli di Etolo, re d'Etolia, nei giuochi funebri che si celebrarono sul sepolcro di Azan, e morì in conseguenza della sua caduta. — Pausania, I. 5, c. 1. Anche Apollodoro narra questo fatto; ma egli s'inganna intorno il padre di questo Api, dicendolo figlio di Foroneo, che viveva lungo tempo innanzi. — Apollod. l. 1, c. 18.

Ari, nutrici di Giove, Siccome nel-

API, nutrici di Giove. Siccome nell'antro Ditteo, ove era stato nutrito Giove, eravi un'arnia di api, così si fe' tosto alle api l'onore di contarle fra le nutrici di Giove: e perciò il celebre sig. cav. V. Monti nella citata sua applaudita Prosopopea delle Api Panacridi, introducendo le api a parlare

canto ::

Noi del Tonante Egioce Famose un di nutrici Quando vagia fra i cembali Su le Dittee pendici, Bercè di questo ei vivege Vita immortal ne diede E evunque i fior più ridono Portar la cerca sede.

Si aggiunge che quattro uomini essendo un giorno entrati in questo antro per involare le arnie, Giove fe'romoreggiare il suo tuono, e lanciò le sue folgori contro questi sacrileghi: vale a dire che furono puniti dei malandrini che avevano osato violare la santità di questo asilo. — Antonino Liberale, c. 19. — Virg. Georg. 1. 4, v. 152. — Colum. 1. 9, c. 2. — Vedi Aristeo.

Anche alle sacerdotesse di Cerere fu

Anche alle sacerdotesse di Cerere fu dato il nome di Api; e finalmente per estensione a quelle delle altre divinità, perche esigevasi da esse l'attività, la

vigilanza e la purità delle api.

1. APIA, antico nome del Pelopon-

neso.

2. — La Terra onorata sotto questo nome dai Lidj come una potente dea. — Erod. 4, c. 59.

1. Apisaone, capitano Trojano ucciso da Euripilo, principe greco, in un combattimento. — Iliad. 1. 11, v. 576.

2. — Figliuolo d'Ippaso, si reco all'assedio di Troja alla testa di una truppa di Peonj, per difendere questa città contro i Greci. Vi si distinse per molte memorande imprese e fu finalmente ucciso da Licomede, uno dei capi dell'armata nemica. — Iliad. l. 17, v. 348.

Аровомів, feste nelle quali non si sacrificava sugli altari, ma sul suolo

della terra.

Apocinos, sorta di danza ridicola in uso presso gli antichi. — Ant. Expl. t. 3.

Apoeco, pronipote di Melanto, che condusse a Teo una colonia jonia. — Pausan,

APOFRADI, giorni infelici.

APOLLINARE, legione romana che trae-

va il suo nome da Apolline.

Apollimari, giuochi instituiti in Roma in onore di Apollo, l' anno 540 della fondazione di questa città, sotto il consolato di Appio Claudio e di Q. Fulvio Flacco. Macrobio dice che certi versi poetici di un Marcio, furono quelli che diedero luogo allo stabilimento di questa festa che celebravasi tutti gli anni nel giorno 5 di luglio, Varo, pretore della città, l' anno di Roma 544, le votò a perpetuità, in occasione di una forte contagione. — Offrivasi ad Apollo un bue colle corna dorate, e due capretti bianchi, ed a Latona una giovenca colle corna parimente dorate. — Tito-Livio, l, 25, 26, 27. — Macr. Sat, l. 1, c. 17.

APOLLINEA PROLE, Esculapio figlio di

Apollo.

APOLLINEUS VATES, Orfeo.

\*\* 1. Aporto, Gli Egizj, i quali hanno la ben fondata pretensione di avere dato. ai Greci tutto il loro sistema religioso, lo fanno figliuolo di Vulcano e di Minerva, e tale era la bellezza che gli attribuivano, che diedero perfino il suo nome al Sole. Questo principe, egualmente commendevole per le qualità dell'in-gegno come per quelle del corpo, fu il primo ad insegnare agli Egizj le scienze e le arti. Dopo essersi unito a Nettuno per fondare la città di Troja, passò egli nell'isola di Delo ove soggiorno alcun tempo, e in seguito ando errando per la Grecia, fissando final-mente il suo soggiorno ov'era situata la città di Delfo. Ivi fe' fabbricare un palazzo od un tempio. E desso che diede ai Greci la prima cognizione delle arti e delle scienze, e che fe' gustar loro i vantaggi di uno stato civile. Col favore della musica insinnava loro i precetti della morale, dava a tutti quelli che givano a consultarlo de' consigli sempre vano a consultatio de centaggi scapitali giustificati dall' evento, prediceva i diversi aspetti de' pianeti, il levare e il tremontar della luna, gli eclissi di questo pianeta e quelli del Sole. Tanto bastò a popoli semplici e rozzi perchè credessero questo principe un uomo non ordinario. Apolline approfittò della loro credulità per governarli con maggior im-pero. — A tale semplice racconto limitași a un di presso la storia egizia di Apollo, dalla ferace immaginazione dei Greci abbellita di tutt'i prodigi della favola.





L'Apollo o Febo dei Greci era dio Nissuno era valente al pari di lui nel della luce e delle Belle Arti, figliuolo di Giove e di Latona. - Figlia di Ceo, uno de' Titani, e nipote di Urano o il Cielo e di Tello o la Terra. - Tutti gli autori sono d'accordo intorno la sua origine, e schbene Cicerone (De Nat. Deor. 1. 3) come vedremo in appresso, abbia fatto menzione di quattro Apollini, i poeti greci non riconoscono che il figliuolo di Latona. Nacque questi sul monte Cinzio in Delo, isola del mar Egeo. La tradizione che lo fa nascere in quest' isola natante è tratta anch' essa dalla mitologia egizia, la quale afferma che Oro, figlio di Vulcano, fu sottratto da sua madre alla persecuzione di Tifone e dato in custodia a Latona, che lo nascose nell'isola di Chemmide. - I Greci hanno poi ampliata questa favola. - Giove invaghi della belta di Latona, figliuola del titano Ceo e di Febe. La dea non seppe resistere al padre degli dei, e in breve non ebbe più mezzo onde nascondere la sua debolezza: avvedutasene Giunone la scacció dal cielo, e non contenta di questo rigore, ella fe' uscire dalla terra putrefatta il serpente Pitone, incaricandolo della sua vendetta, e prego inoltre la Terra a negarle ricovero ove poter partorire. Questa infelice madre, errante e inseguita dappertutto, non trovo alcun luogo ove potesse rifuggirsi. Non ostante mosso Nettuno a pietà, fe' uscire dal mare, ad un cenno del suo tridente, l'isola Ortigia, ovvero di Delo, che essendo natante sotto le onde non aveva pigliato parte nel giuramento della Terra. Latona potè difficilmente occultare a Giunone l'istante preciso della nascita de' suoi figli, e si servi, al pari di Cibele, dello strepito delle armi, per impedir alla gelosa dea di ascoltare le loro grida, Finalmente Diana ed Apollo vennero alla luce sotto di una palma. Tosto le ninfe lavarono il nuovo dio nelle loro onde, e cantò lui medesimo la sua immortalità : imperocchè l'infanzia di Apolline fu breve al pari di quella di suo padre, e appena nato ei divenne uomo c de' più belli. Fra gli dei del paganesimo non ve n'ha alcuno di cui i poeti abbiano cantato tante maraviglie quanto di Apollo. Gli fanno onore dell'invenzione della poesia, della musica, della eloquenza, della medicina, quindi Callimaco, nell' inno sopra Apollo, canto:

L' arti divice in variati modi Nius quanto Apollo ha in sue peters. Tom. I.

trarre d' arco, nissuno possedeva meglio la cognizione dell'avvenire, nissuno maneggiava la lira con eguale abilità. Egli era il conduttore delle Muse, l'oracolo de' poeti e de' musici, il protet-tore e il dio di tutte le arti. Presiedeva ai concerti delle Muse é abitava con esse ora sul monte Pierio ed ora su le sponde d'Ippocrene e del Permesso. A tante perfezioni aggiugneva egli la beltà, le grazie, una impassibile freschezza e il talento di dilettare uomini e dei tanto con la soave eloquenza delle sue parole, quanto con gli armoniosi concenti della sua lira; epperò Callimaco, nel citato inno, canta;

> E giovane dimostra il bel sembiante E giammai sopra il tenero suo mento Di langgine molle orma non surge.

Callim, in Apoll. - Tibull, I. 1, eleg. 4.

Apollo ayeva ricevuto da Vulcano un arco e delle frecce inevitabili; l'abilità con la quale ei se ne serviva gli fe' dare il soprannome di Ecatebolos (che scocca lontano), e suo principale attributo fu l'arco e il turcasso. Poco dopo la sua nascita, il figlio di Latona uccise a colpi di frecce il serpente Pitone, che era stato strumento della vendetta della sposa di Giove; il che gli fe' dare il soprannome di Pizio, e della pelle di questo serpente se ne servi per coprire il tripode sul quale sedeva la Pitonessa per proferire gli oracoli. — Orph. in Argon. v. 991. → Ovid. Met. l. 1, v. 438. — Stat. Theb. l. 1, v. 560. — Claudian. Pref. l. 1, in Ruf. → Vedi LATONA, PITONE.

Strabone (lib. IX ) dice che il dragone Pizio, ucciso da Apollo, fu un uomo assassino cognominato Dragone.

In seguito, Apolline, per vendicare sua madre degl'insulti di Niobe, si uni a Diana e uccise a colpi di frecce i figli di quella principessa. - Hygin. fab. 9. - Met. 1, 6, f. 4. - Apollod. 1. 3, c. 8, - Vedi Niore,

Funestissima fu a questo iddio la sua abilità nel trarre d'arco: imperocchè volendo egli vendicare la morte di Esculapio suo figlio, che era stato fulminato da Giove per avere risuscitato Ippolito - dietro lagnanza di Plutone ch' ei diminuiva il numero de' morti furibondo uccise i Ciclopi che avevano fabbricato le folgori. Questa vendetta irrito talmente il padre degli dei, che privo per alcun tempo Apollo degli onori della divinità, scacciandolo dal cielo ed esigliandolo nella Tessaglia. Durante il suo esiglio, il figlio di Latona andò presso | Admeto re di Fere, e divenne guardiano delle gregge di questo principe. - Eurip. in Alcest. - Orph. in Argon. -Apollod. l. 3, c. 20. — Valer. Flacc. l. 1, v. 567; l. 3, v. 383. — Vedi Escolapio, Admeto. — Altri accertano ch' ei servisse volontariamente questo principe perchè gli era singolarmente affezionato. — Callim. Hymn. in Apoll. — Nonnus, Dion. l. 10. — Tibul. l. 2, El. 3. — Plut. de Amore.

Secondo Ferecide ei stette un solo anno alla corte di Admeto. Servio dice ch'ei vi fe'un soggiorno di nove anni, e Probo ne conta ancora di più. Questa specie di schiavitù fe' in seguito riguardare Apollo qual dio de' pastori, e ne' sacrifici che gli si offerivano in tale qualità immolavasi un lupo, perchè questo animale è nemico delle gregge. —
Pherec. apud. Schol. Eurip — Serv.
in l. 7. — En. Prob. in l. 3. Georg.
— Vedi Nomo.

Per consolarsi nella sua sventura e passare lietamente il tempo del suo esilio, questo dio inventò i versi bucolici, e faceva spesso risuonare l'eco de' concenti della sua voce, ch' egli accoppiava al suono della cetra. - Serv. in Virg. Ecl. 1. - Donatus , in Vita Virgilio.

Durante il tempo ch'ei soggiorno presso Admeto rese a questo re d'importanti servigi. Primieramente fe' divenire si feconde le sue vacche, che facevano due vitelli per volta. - Apollod. 1. 3, c. 20. - Zenob, Cent. 1, prov. 18. - In secondo luogo, innamoratosi Admeto di Alceste figliuola del re Pelia, il quale non voleva darla se non a colui che gli conducesse un carro tirato da un leone e da un cinghiale, Apollo gl' insegnò il modo onde aggiogare queste due feroci bestie, per cui Admeto ottenue di fatti in isposa Alceste. - Apollod. 1. 1, c. 26. -Pausan, 1. 3 e 18. - Hygin. fab. 50, 51. - Eustath. in lib. 2. Iliad. - Finalmente, per ricompensare Admeto de buoni trattamenti che ne aveva ricevuti, ottenne dalle Parche che questo principe in occasione di una malattia per la quale era vicino a morire, potesse campare, purchè qualche suo congiunto volesse sacrificarsi per lui. -Eurip. in Alcest. - Zenob. ibid. ut supra. - Tzetzes , Chiliad. Hist. 53. - Schol. Aristoph, in Nebul. - Vedi ALCESTE.

Apollo non dimoro presso Admeto tutto il tempo che durò il suo esilio su

della Grecia; come Sparta, Atene, Megara, ec. Ateneo dice che fu a Sparta ov' egli ebbe la sciagura di uccidere il suo diletto Giacinto, e che, temendo lo sdegno de' parenti di questo giovane, parti da Sparta recandosi nella Troade. Ivi incontro Nettuno che Giove aveva egualmente sbandito dal cielo per avere cospirato contro di lui. Questi due esiliati, unitisi tra loro, andarono ad offrire i propri servigi a Laomedonte re di Troja, e questi gl'impiego nella edificazione delle mura di quella città. Terminata l'opera il re di Troja rifiutò loro il convenuto prezzo; ma fu punito della sua ingratitudine con un'orrida pestilenza mandata nel suo paese, e con una inondazione ne' suoi stati, cagionata da Nettuno. - Iliad. l. 7, v. 452. - Virg. En. l. 2), v. 624. - Georg. l. 3, v. 36. - Ovid. Her. Ep. 6, 13, 16. - Athen. l. 4. Dipnos. c. 4. - Apollod. 1. 2, c. 24. - Hygin. fab. 89. -Servius, in 1. 2. Eneid. - Vedi Gis-CINTO, LAOMEDONTE.

Apollo costrul in Delo la famosa ara cornea, fatta colle corna delle capre Cinziadi, che era annoverata fra le sette maraviglie del mondo. - Callimac.

Non solo a Troja e in Delo esercito Apollo la sua arte dell'architetto : egli ajutò egualmente Alcatoo figliuolo di Pelope e nipote di Tantalo a fabbricare una delle fortezze di Megara, città del-l'Attica, ove al tempo di Pausania mostravasi ancora la pietra su la quale questo dio aveva appoggiato la sua lira, e che da quell' istante rendeva, toccandola, un suono simile a quello di questo strumento. - Pausania in Attic, Sive 1. 1, c. 44. - Anche Ovidio fa menzione di ciò:

Quando fe' fare Alcatoe quella torre, Chiamò fra gli altri Apollo a dargli ajato, Il qual volendo un sasso in alto porre, Appossib alla percte il son liuto:
Appossib alla percte il son liuto:
Subito il muro il suon gli venne a torre,
E sol fra gli altri sassi non fu puto:
Ma da mermo o d'acciar percosso alquanto,
Puro rendea di quella cetra il canto.

Anguill. Met. 1, 8, St. 12.

A proposito della lira di Apollo, a torto i mitologi ne attribuiscono a lui l'invenzione. Omero e tutti gli antichi teogoni ne fanno onore a Mercurio, fondati in ciò su di un'antica tradizione. Narrasi che questo dio rubo, nel giorno stesso in cui nacque, i buoi e il turcasso del figlio di Latona, il quale da quell' istante divenne suo nemico. In seguito, Mercurio glieli restitui, e per riconciliarlo seco gli fe' dono la terra. Soggiorno egli in diverse città I della lira da esso inventata. Apollo,

in attestato di riconoscenza, gli dono una verga d'oro, della quale servivasi per condurre gli armenti. Questa verga, chiamata poi caduceo, aveva la virtù di riunire gli amici che fossero in discordia e di far cessare le liti, toccandone i contendenti o ponendola tra essi. Mercurio, volendo farne la prova la gettò tra due serpenti che battevansi, e tosto li vide farsi amici, per cui dopo di allora questa sua verga fu sempre ornata di due serpenti. — Hom. Hymn. in Merc. — Horat. Carm. l. 1, od. 10. — Lucian. Dial. Mercur. et Vulc. — Hygin. Poet. Astron. pars 2, c. 7. — Schol. Homer. in l. 15. Iliad. — Schol. Pindar. in Olymp. — Schol. Arati, in Phoenom.

Apollo, munito di questa lira, da altri chiamata citarra o cetra, vi aggiunse molte corde e la perfeziono si bene che ne tracva i più soavi suoni. Pane, il dio de' boschi e delle foreste, volle sostenere che il suo flauto era preferibile alla lira di Apollo, e osò anche stidare Apollo nel canto. Questi accettò la disfida e furono scelti per arbitri Tmolo re di Lidia e Mida re di Frigia. Avendo il primo decretato il premio ad Apollo ed il secondo a Pane, Apollo puni Mida del suo pessimo gusto facendogli crescere le orecchie della lunghezza e della forma di quelle di un asino. -Ovid. Met. l. 11, fab. 1. — Hygin. fab. 191. — Vedi MIDA.

Marsia, altro suonatore di flauto, fu più infelice ancora di Mida; imperocchè avendo avuto ardire di sfidare Apollo, ed essendo stato vinto, questo dio lo fe' scorticare vivo. Igino (fav. 165), Lattanzio (a Stazio Theb. l. 4, v. 186), e Filostrato il giovane (Im. 2) dicono apertamente che Marsia fu scorticato dal carnefice. Comunque sia, è certo che a riscrva de' tre menzionati autori, gli altri dicono che Apollo stesso scorticò egli il satiro vinto; e in qualche pezzo antico si vede Apollo con il coltello in una mano e colla pelle del satiro scorticato nell'altra. — Montfaucon, Ant. Expl. tom. 1, p. 1, tav. 54.

Ad onta di tutte le egregie sue qualità, Apollo non fu sempre felice nei suoi amori. Per sedurre Isse, figlia di Macareo, dovette trasformarsi in pastore. In vano amò egli Dafne figlia di Peneo, e la ninfa Bolina, la quale preferi di annegarsi più tosto che arrendersegli. — Met. l. r, fab. 9; l. 6, fab. r. — Hygin. fab. 203. — Pausan., l. 7, c. 23. — Vedi Isse, Dafne, Bolina. Egli fu corrisposto da Clizia figliuola

di Orcamo e di Eurinome, e l'abbandono poi per Leucotoe sorella di lei, che sedusse prendendo le sembianze di Eurinome. Clizia scoperse il fatto ad Orcamo, il quale fe' seppellire viva Leucotoe, che poi da Apolline fu trasformata nell'albero che stilla l'incenso, e Clizia medesima fu cangiata in girasole. — Met. l. 4, fab. 6. — Vedi Clizia, Leucotoe.

Apollo s' innamorò anche di Cassandra figlinola di Priamo, e richiestole che corrispondesse al suo amore, la donzella gliene fe' promessa, colla condizione però di essere prima da lui ammaestrata nell'arte d'indovinare. Il dio la prese in parola e le concedette il dono che domandava; ma l'accorta giovane, ben sapendo che quello che un dio aveva una volta conceduto non poteva più ritorlo, non volle più stare ai patti. Il nume, fingendo di non essersi accorto dell' inganno, le cercò in grazia che almeno lo contentasse di un bacio. Questo leggiero favore non gli fu negato da Cassandra; ma Apolline nell'atto di baciarla le sputò in bocca, e così fece che le predizioni di lei fossero vere sì, ma non credute. Così racconta questa favola Servio. - En. l. 2, V. 247.

Si applicano a questo dio altri intrighi amorosi, siccome si può giudicarne dai figli che gli sono attribuiti. Essendochè la maggior parte di questi figli hanno figurato nella storia eroica, così riuniremo qui i loro diversi nomi e quelli delle loro madri. Da Aetusa figliuola di Nettuno e di Alcione egli ebbe Ireo, Ipernore, ed una figlia per nome Eleutera: da Coricia, ninfa che diede il suo nome ad una città della Cilicia, ebbe Licoreo: dalla ninfa Climene, ebbe Fetonte: da Tia o, secondo altri, da Melene figlia di Cefiso, ebbe Delfo, che diede il suo nome alla città di Delfo : Filacide, Filandro e Nasso furono frutto de' suoi amori con la ninfa Acacallide: dalla ninfa Cirene ebbe Aristeo ed Idmone: da Coronide figlia di Flegia ebbe Esculapio: da Area o Aria figliuola di Cleoco, ebbe Mileto: da Cal-liope, secondo Virgilio ed Ovidio, ebbe Orfeo; perocche gli altri autori fanno Orfeo figlio di Eagro re di Tra-cia. Da Chione figlia di Dedalione, ebbe il musico Filammone: dalla musa Urania, ebbe Lino. Secondo il mitologo Igino egli fu eziandio padre di Asclepio, di un Euripide che ebbe da Cleobola: di Ilio, frutto della sua unione con Urea figlia di Nettuno: ed Argeo, che nacque da una figliuola di Macarco, per nome Eubea. — Hygin. fab. 14, 161 e 202. — Apollod. l. 1, 2, 3. — Pausan. 1. 10, c. 16. - Schol. Apollon. in l. 1, 2 e 3. Argon. - Pind.

Apollo mostrò altresi molto affetto per due giovanetti, l'uno chiamato Giacinto, ch'egli ebbe la sciagura di uccidere nel giuocare alla piastrella: l'altro chiamato Ciparisso, che mori pel dolore cagionatogli dalla perdita di un cervo che aveva allevato. Questo iddio fu oltremodo afflitto della morte di entrambi, e siccome aveva, al pari di tutti gli altri dei del primo ordine, il potere di trasformare, così cangiò Giacinto nel fiore che ancora ne porta il nome e Ciparisso in cipresso. — Vedi CIPARISSO, GIACINTO.

L' esilio e le sciagure di Apollo placarono finalmente Giove, che gli resti-tul la sua divinità con gli attributi che lo caratterizzano, e lo incarico della cura di spargere la luce.

Sotto i dardi lanciati dalla mano di Apollo, perdettero la vita nell'assedio di Troja la maggior parte de' guerrieri Greci o Dardani. Siccome lè sue frecce non fallivano mai il segno, così credevasi ch' ei dirigesse quelle che davano morte. Omero attribuisce a questo dio ed a Diana sua sorella quasi tutte le morti repentine e premature, con questa differenza ch' egli assegna ordinariamente alla dea quelle delle donne, e quelle degli uomini ad Apollo.

Tra tutti gli dei del gentilesimo, Apollo è uno di quelli che ebbero maggiori onori. Egli aveva templi ed oracoli in quasi tutte le città della Grecia e dell' Italia. L' oracolo più famoso di questo dio si era quello di Delfo, che andavasi a consultare dai luoghi più lontani, tuttochè fosse proferito per l'organo di una vecchia donna. — Vedi Pizia.

Ne'sacrificj ad Apollo come a dio de' pastori s'immolava uno sparviere ed un lupo, animali funesti alle gregge. Il gallo era consacrato à lui perchè questo uccello annunzia col suo canto il ritorno del Sole o di Febo. Lo sparviere, perchè i suoi occhi acutissimi sono simbolo del sole che vede ogni cosa e ogni cosa fa vedere. Il grifone, il cigno, il corvo, la cornacchia erangli parimente consacrati, perocchè credevasi che questi uccelli avessero un particolare istinto a predir l'avvenire. Talvolta gli s'immolavano degli agnelli, dice Virgilio, e secondo Pausania anche un toro. La

palma e l'alloro erano i suoi alberi favoriti: la palma, perchè questo dio nac-que appiè di un albero di questa spe-cie, l'alloro, perchè credevasi che i vapori delle sue foglie fossero atti a porgere delle ispirazioni e dei sogni. Euripide (nell'Ecuba) loda assai elegantemente e la palma e il lauro di Delo. Tra i fiori erano consacrati ad Apolline il loto, il mirto, il ginepro, il giacinto, cc. - I giovanetti, giunti alla pubertà, consacravano la loro ca-pigliatura ne suci templi, siccome le fanciulle deponevano le loro ghirlande in quelli di Diana. - Hom. Hymn. in Apoll. - Id. Iliad. 1. 4. - Theocr. in Herc. Leonicida. - Call. Hymn. in Apollod. et in Del. — Catull. Epigr. 65. — Tibull. l. 2, Eleg. 5. — Propert. l. 2, Eleg. 28. — Virg. Aneid. l. 3. - Pausan. in Beotic. sive l. 9.

Siccome l'universo intero adorava questo dio, od almeno l'astro del quale era simbolo, così egli ebbe quasi altrettanti nomi quanti erano i paesi che gli rendevano religioso culto, ma indipendentemente da questi nomi, i Greci ed i Latini gliene hanno dato di altri che giova di far conoscere per la intelligenza delle opere loro. Al pari di sua sorella Diana egli ebbe tre nomi: nel cielo chiamavasi Febo, Goißos (Foibos), che significa puro, chiaro, che illumina; imperocchè era riguardato come dio della luce. Altri dicono che questo nome trae origine da quello di Febe, madre di Latona. Su la terra era chiamato Libero, e nell'inferno Apollo. Gli fu egualmente dato il nome di Delio a cagione dell' isola di Delo ove nacque: quello di Cinzio a cagione della montagna di tal nome a lui consacrata: quello di Nomio (pastorale) perchè insegnò ai pastori l'arte di custodire e governare le gregge: quello di Moiragate, o capo delle Parche (Pausan, in Phocid.). -Ecco la lista dei soprannomi di questo dio, secondo il Millin: Abeo, Abelio, Acesio, Acirocome, Acreite, Acrorita, Afetore, Agreo, Agico, Aleo, Alessicaco, Aleuromantide, Amazonio, Amicleo, Anace, Anafeo, Aperto, Archegete, Arcitenente o Arciero, Argeo o Argoo, Astipaleo, Azio, Beleno, Beli, Boedromio, Branchideo, Carino, Carneo, Carnia, Cataone, Celipede, Cereate, Cilleo, Cinnio, Cinzio, Cirreo, Clario, Comeo, Coo, Corinzio, Dafneo, Dafnite, Decateforo, Delfico, Delfinio, Delio, Deradiote, Dicco, Didimeo, Dionisiodoto, Dirceo, Ecasio, Ecatombeo, Egineto, Egizio, Eglete, Elio,

APO

Embasio, Eoo, Epazio, Epibaterio, Epicurio, Epidelio, Epitropio, Erisateo, Erizio, Eutresite, Fane, Filesio, Febo, Filleo, Frigio, Gergizio, Gerunzio, Grineo, Ilata, Ileo, Intonso, Iperionide, Isio, Ismenio, Ixio, Larisseo, Latoo, Latreo, Leschecorio, Leschenario, Leucadio, Libistino, Liceo, Licio, Licoreo, Litesio, Lossia, Maleate, Marmarino, Moira-gete, Milesio, Mioctano, Musagete, Nomio, Octosiro, Onceate, Onceo, O-Nomio, Oetosiro, Onceate, Onceo, Orio, Oro, Palatino, Parnopio, Parrasio, Paspario, Patareo, Patroo, Peane o Pean, Pegaseo, Pegasite, Piteo, Pitoctono, Pizio, Platanistio, Polio, Proospio, Prostaterio, Ptoo, Salganeo, Sciallio, Selinunzio, Sitalca, Sminteo, Soratte, Sosiano, Spondio, Stobeo, Teario, Tecmio, Tegireo, Telchinio, Telmisso, Tembrio, Termio, Tilfossio, Timbreo, Tirbeno, Tirco, Tirseo, Titano, Torate, Tornace, Tragico, Triotano, Torate, Tornace, Tragico, Trio-pio, Ulio, Vulturio, ecc., per le ra-gioni che si esporranno sotto di questi nomi, a ciascuno de quali abbiano consacrato un particolare articolo. Cal-limaco cantò che anche nel cielo egli era grandemente onorato e sedeva alla destra di Giove. - Callimaco, Hymn.

Cicerone, come più sopra dicemmo, crede non solo che Apollo abbia esistito; ma eziandio che molti ne sieno stati, de' quali si confusero le azioni ad un solo attribuendole. Il più antico è figliuolo di Vulcano è di Minerva, dea tutelare degli Ateniesi: il secondo figlio di Caribante, nato in Creta, il quale disputo a Giove il dominio di quest' isola : il terzo, un Arcade cognominato Nomion, ottimo legislatore: e l'ultimo figlio di Giove e di Latona, venuto, secondo alcuni, dagl' Iperborei, ma secondo i più nato in Delo. L'Apollo bandito dal cielo è un re d'Arcadia scacciato dal trono per avere governato con troppa severità i suoi sudditi, e al quale Admeto diè il dominio di una parte della Tessaglia. - Il Vossio non vede in questo dio se non che un personaggio metaforico, che altro non è che il Sole : egli è figlio di Giove, vale a dire dell'autore dell'universo, sua madre è Latona (Rad. Lateo, io sono nascosto), perchè avanti l'esi-stenza del Sole, le tenebre del caos coprivano l'universo. Nacque in Delo, vocabolo che significa manifestazione, perchè la luce di questo astro illumina il mondo. Rappresentasi sempre giovane l e imberbe, perchè il Sole non invecchia e non affievolisce giammai. L'arco e le frecce dinotano i raggi: la lira è simbolo dell'armonia del cielo, e lo scudo della protezione data ai mortali. Egli è dio della medicina, perche il Sole fa crescere le piante. — Vedi Oro, Iside, Fetonte, Sole.

Gli attributi di questo dio variano a seconda de' personaggi che alli si formo

seconda de' personaggi che gli si fanno rappresentare e spesso ad arbitrio della immaginazione de' poeti e degli artisti. Ne' tempi antichi, la sua immagine a-veva molte teste. A Lesbo, la sua statua teneva un ramo di mirto, albero riguardato dagli antichi come favorevole alla divinazione. Talvolta vedesi con un pomo nelle mani, premio de' giuochi pizii. A Tessalonia, egli si coronava da sè come vincitore di Marsia. A Delo egli aveva un arco nella mano destra, e su la sinistra le tre Grazie, portanti ciascuna uno strumento musicale, come il flauto, la siringa e la lira. Quand'è preso pel Sole ha un gallo sopra una mano, è circondato di raggi e scorre il zodiaco sopra un carro tirato da quattro cavalli bianchi; o pure il zodiaco è sopra la sua testa, alla quale corrisponde il segno che indica la stagione dell'anno in cui vuolsi rappresentare l'azione. In questa qualità, il suo carro sembra sa-lir a fatica un lido scosceso, o discendere agevolmente per un rapido pendio. - Ovid. Metam. l. 2: - Altrevolte vedesi sul Parnasso in mezzo alle nove Muse, con la lira nelle mani ed una corona d'alloro sul capo. Il colosso di Rodi era una figura di Apolline. Su la maggior parte delle medaglie di questa città, questo dio è rappresentato coronato di raggi. In generale i monumenti antichi lo presentano sotto l'aspetto di un bel giovane imberbe, con lunga capigliatura coronata di alloro. Tibullo gli attribuisce il colorito e le grazie di una fanciulla. - Lib. 3, eleg. 4. -Egli ha vicini a sè diversi strumenti di arti, e tiene quella lira d'oro i cui dotti concevii dilettavano egnalmente gli uomini e gli dei. - I Persi, che lo confondono och Sole, lo rappresentano sotto l'aspetto di un uomo con testa di leone coperta di tiara, che tiene per le corna un toro furioso, emblema di origine egizia. - Gli Egizi lo simboleggiavano, ora con un cerchio radiante, ora con uno scettro sormontato da un occhio; e l'emblema più frequente della luce solare, distinta dal disco stesso era un serpente d'oro alato. --Gli Jeropolitani gli davano una barba

acuta, per dinotare l'emissione de' suoi | manga dell'antichità, è il famoso Apollo raggi verso la terra; il canestro d'oro ch' ei portava sul capo esprimeva la luce eterea; sul suo seno eravi una lastra, nella mano destra aveva una lancia, e sul capo una immagine della Vittoria, simbolo della sua forza irresistibile; nella mano sinistra teneva un fiore, emblema del regno vegetabile prodotto, maturato e perpetuato dal suo benefico calore; e su le spalle aveva un vesti-mento ornato di gorgoni e di serpenti, per dinotare la felice influenza del Sole su la mente e sull'intelletto; vicino a lui eranvi le ali stese di un'aquila, rappresentanti l' etere che si sviluppa emanando da lui come dal suo centro; a' suoi piedi erano tre figure di donne circondate da un serpente, delle quali quella di mezzo era emblema della terra.

Considerato sotto il suo carattere poetico, Apollo è chiamato indistintamente Vates o Lyristes, non essendo state ne primi tempi la musica e la pocsia che una sola e medesima professione. In questa qualità è rappresentato talvolta nudo, coi capelli raccolti sulla fronte, con una lira in una mano ed un plettro nell' altra o, secondo la descrizione di Properzio, appoggiato sopra un macigno: talvolta i suoi capelli sparsi ondeggiano a seconda de'zefiri; il suo capo è cinto d'alloro, e gli scende fino sui piedi una lunga veste, abito carat-teristico di Apollo Vate o Liriste. Questo vestimento si è quello sotto il quale supponevasi ch' ei comparisse alle feste di Giove, e specialmente in quella che rammentava la sua memorabile vittoria sopra suo padre Saturno. L'Apollo Medico ha un serpente, appiè delle sue statue. Fra quelle che ricordavano l'avven-tura di Marsia, se ne cita una nel Foro, rappresentante questo dio che scortica esso medesimo il suo insolente rivale, e questa era indicata coll' cpi-teto di *Tortor*, che tormenta. Questo atto ritrovasi su di una pietra nella quale Nerone fe' figurare se stesso sotto le sembianze di Apollo che ordina siffatto supplizio. I quadri e le statue di Apollo Cacciatore, di cui Massimo di Tiro ci porge un' idea, lo rappresentano come un giovane con fianco nudo sotto di una clamide, armato d'arco, e col piè alzato in atto di correre. Tale si può figurarselo allorchè, secondo i poeti, egli abbandona i boschi della Licia per ritornare a Delo, e che Virgilio ce lo dipinge nel paragonargli Enea nella .caccia.

Il più celebre monumento che ci ri-

del Belvedere, descritto dal Winckelman. Non vogliamo defraudare il lettore di una descrizione piena d' estro di questa statua, dettata a questo celebre archeologo dall'entusiasmo ch'ei concepiva nel considerarne con gli occhi e con la immaginativa le sue straordinarie bellezze. Eccola: "La statua dell'Apollo " di Belvedere è il più sublime ideale " dell' arte fra tutte le opere antiche. " che sino a noi si sono conservate. " Direbbesi che l'artista ha qui forma-" ta una statua puramente intellettuale, " prendendo dalla materia quel solo che " era necessario per esprimere la sua idea, e renderla visibile. Questa mi-" rabile statua tanto supera tutti gli al-" tri simulacri di quel dio, quanto l'A-" pollo d'Omero è più grande degli al-" tri descritti da' susseguenti poeti. Le " sue forme sollevansi sovra l'umana " natura, e'l suo atteggiamento mostra " la grandezza divina che lo investe. "Una primavera eterna, qual regna ne' beati Elisj, spande sulle virili forme " d'un' età perfetta i piacevoli tratti
" della ridente gioventi, e sembra che
" una tenera morbidezza scherzi sulla
" robusta struttura delle sue membra. " Vola, o tu che ami i monumenti del-" l'arte, vola col tuo spirito sino alla " regione delle bellezze eteree, e diventa " un genio e prendi una natura celeste a per riempiere l'anima tua coll'idea " di un bello soyrumano: potrai for-" martene allora una giusta immagine, " poiche in quella figura nulla v'è di " mortale, nessun indizio si scorge del-" l' umana fralezza. Non vi son nervi, " nè vene, che a quel corpo diano delle " ineguaglianze e del movimento; ma par che un soffio celeste, simile a " fiume che va placidissimo, tutta aba biane formata la superficie. Eccolo, egli ha inseguito il serpente Pitone " contro di cui ha per la prima volta " piegato il suo arco, e coll' agil piede « lo ha raggiunto e trafitto. Il suo " sguardo sollevato in una piena com-" piacenza portasi quasi all' infinito ben " al di là della sua vittoria. Siede nelle " sue labbra il disprezzo, e lo sdegno " che in sè rinchiude gli dilata alquanto " le nari, e fin sull'orgogliosa sua fronte " s' innalza; ma la pace e la tranquillità "dell'anima rimaner sembrano inalte-" rabili, e gli occhi suoi son pieni di " quella dolcezza che mostrar suole, " allorchè lo circondan le Muse e lo " accarezzano. Fra tutt' i rimastici si-" mulacri del padre degli dei, nessuno

« ve n' ha che s'avvicini a quella subli-« mità in cui egli manifestossi alla mente " d'Omero, ma in questa statua del fi-" glio di Giove seppe l'artefice, eguale a quel gran poeta, tutte rappresen-" tarvi, come su una nuova Pandora, " le bellezze particolari, che ad ognuna « delle altre deità sono proprie. Egli ha a di Giove la fronte gravida della dea a della sapienza, e le sovracciglia che " il voler supremo manifestan co' cenni; a ha gli occhi della regina degli dei in « maniera dignitosa inarcati; è la sua " bocca un' immagine di quella dell' a-" mato Branco in cui respirava la vo-" luttà; la sua morbida chioma, simile « a' teneri pampini, scherza quasi agice tata da una dolce auretta intorno al « divin suo capo, in cima a cui sem-66 bra con bella pompa annodata dalle " Grazie, e d'aromi celesti profumata. Mirando questo prodigio dell'arte tutte a le altre opere ne obblio, e sovra di a me stesso e de sensi mi sollevo per 4 degnamente estimarlo. Il mio petto si gonfia e s' innalza come quello de' « vati dal profetico spirito investiti, e a già mi sento trasportato in Delo e a nelle Licie selve, che Apollo onorò a di sua presenza; parmi già che l'im-. ce magine ch' io men formo vita acquia sti e moto, come la bella opera di " Pigmaleone. Ma come potro io ben ci dipingerla e descriverla! Io avea bi-« sogno dell'arte medesima che guidasse a la mia mano anche ne' primi e più « sensibili tratti che n' ho abbozzati. " Depongo per tanto appiè di questa statua l'idea che ne ho data, imitando a così coloro che posavano appiè de' « simulacri degli dei le corone che non " giugneano a metter loro sul capo. " Winckelmann, Storia delle Arti del disegno. - Vedi Tav. XI, fig. 5.

\* In una medaglia d'argento di Crotona vedesi Apollo, vicino al suo tripode, in atto di uccidere il serpente Pitone. Nel rovescio vedesi il Nume, che dopo di avere preso un ramo degli allori che crescevano nella valle di Tempe, si è recato a Delfo, ed ha occupato l'oracolo: il che vien indicato dall'altare che gli sta davanti, sul quale arde il fuoco. — Vedi Tav. VI, fig. 3.

Nella medaglia fig. 8 della Tav. VI

Nella medaglia fig. 8 della Tav. VI vedesi nel rovescio un lupo, simbolo di Apollo Licio ( distruttore de' lupi ).

\* La figura r della Tav. VH rappresenta la statua di Apollo Licio, detta l'Apollino. Ha il capo acconcio come quello dell'Apollo di Belvedere: è appoggiato ad un tronco di albero al quale

è sospeso il suo turcasso; tiene l'arco nella mano destra, e appoggia la sinistra sul capo in segno di riposo.

La figura 3 della tavola XI, ricavata da una statua della Villa Ludovisi, rappresenta Apollo Nomio (pastore), che custodisce le gregge del re Admeto: egli è assiso sovra una pietra, e tiene nella destra mano la sua lira.

\* La figura 2 della tavola XIV tolta da un basso-rilievo che vedesi nel Museo Pio Clementino, rappresenta un giovinetto sotto la figura di Apolline con nove putti rappresentanti i genj delle Muse. I cinque putti a sinistra hanno i simboli di Clio, di Urania, d'Erato, di Melpomene, di Calliope, e sono i consueti: cioè il volume per la storia, il radio e la sfera per l'astronomia e per le metematiche, la cetra per la lirica amorosa e geniale, la clava e la maschera eroica per la tragedia, i pugillari e il grafio per la poesia. Il genio di Clio ha posato accanto su d'una colonnetta l'orologio solare della forma più comune e più usitata dagli antichi. l quattro genj a destra appartengono a Polinnia, a Talia, ad Euterpe e a Tersicore. Que' due di Talia e d' Euterpe non variano dai consueti emblemi della comica e della bucolica, nè da que' della musica. Ma il genio di Polinnia può riconoscersi bensì dal ravvolgersi studiosamente del manto, gesto appropriato a questa Musa: ha però de volumi sì in mano che a' piedi, attributo non ordinario, e che si crede aggiunto per dimostrare che Polinnia non è scolpita in questo sarcofago come preside della gesticulazione de' pantomimi, ma solo qual maestra della declamazione e dell' arte de' retori. Gli attributi del genio di Tersicore, che è l'ultimo, sono ancora straordinarj ne' monumenti, adattati però alla lirica eroica a cui la Musa presiede. Sonovi scolpiti appresso due giovani allori, ed un vaso posato su d'una base. Il vaso, premio solito de' giuochi atletici, e il lauro, corona in Delfo de' Pitonici, simboleggiano la Musa di Pindaro e di Simonide, quella che rendeva immortale i vincitori de' sacri agoni. Il fanciullo siede in mezzo fra il Genio di Calliope e quel di Pobinnia. È semignudo, e solo coperto del pallio filosofico dal mezzo in giù, con un volume nella manca, e colla destra in un di que' gesti declamatorj che Fulgenzio appropria agli esordi delle orazioni.

La figura 3 della tavola XV, tolta da un basso-rilievo della Villa Pinciani,

1

rappresenta il supplizio di Marsia. A- 1 pollo è seduto sovra un trono, e tiene un piede sopra un grifone. Le Muse, che circondano il loro Nume, gli hanno decretato il premio. A questo giudizio assistono molti dei e dee, tra i quali Cibele, la Terra, Bacco, Marte, Venere, Minerva, Diana e Mercario. L'infelice Satiro, già spogliato della sua clamide, che gli sta tra le gambe, ascolta fremendo il suo decreto, e va a subire la sentenza. Più lungi; tre Sciti (esecutori delle sentenze), con berretto frigio, con ampia tunica, e con anassiridi, lo legano ad una colonna, alla quale viene sospesa la sua siringa (flauto di sette canne). Un altro Scita aguzza il coltello per iscorticarlo. Ai piedi di Marsia vi ha il fiume che nacque dal suo sangue e che ricevette il suo nome.

La fig. 4 della tavola XV è, ricavata da una pietra incisa inedita, rappresentante Apolline, che cangiato in grifone, combatte contro di un gigante. Questo mostro è anguipede; la palma indica la vittoria ch'egli deve riportare.

La fig. 4 della tavola XVI rappresenta il carro di quattro divinità. Quello di Apollo, che apre la marcia, è tirato da' suoi grifoni, e porta la sua lira, il suo tripode ed un vaso, segno dei premi che davansi negli agoni musicali. Quelli di Bacco, che segue, tirato da pantere, e condotto da un Genio, conduce un tirso, e il cisto misto dal quale esce il serpente, ec. Il carro di Diana è condotto da cerve; vi si vede l'arco, il turcasso, la fiaccola, e la statua della dea. Il carro di Mercurio chiude la marcia: dei Geni ne guidano gli arieti: vi è il suo petaso alato, il suo caduceo, ed un vaso, simbolo dei giuochi pizj.

Insomma questo Nume fu argomento de' lavori di moltissimi poeti, pittori e scultori antichi e moderni. Tra le opere di pittura distinguesi l'Apollo nel suo carro, circondato dalle Ore del mattino e preceduto dall'Aurora che sparge fiori, insigne pitture di Guido Reni; della quale dipintura abbiamo inserito nel principio di questo articolo l'incisione fedelmente ricavata. La descrizione di questa pittura si legge nell' articolo Au-

RORA.

2. - CITAREDO O MUSAGETE. SOprannomi dati ad Apolline, che tiene una citara o lira, come a dio dell' armonia, e presiedente al coro delle muse. Amanti i Greci della poesia e della musica, moltiplicarono all' infinito il tipo

della divinità che presiedeva a queste due arti; e vedesi spesso su le pietre incise Apollo Citaredo in piedi o assiso, che tiene nell'una mano la lira e nell' altra il plettro. Spesso il plettro gli vien presentato da Amore o da un picciol genio. Una pietra antica, incisa scavata, sopra un sardonico ovale di 11 piedi, ci presenta il dio dell'armonia quasi nudo, e coperto soltanto nella parte inferiore di un leggiero panneggiamento le cui pieghe nobilmente composte contrastano favorevolmente col tondo contorno delle carni. Questo panneggiamento serve altronde a compire la figura a basso, ed a farle acquistare la figura piramidale che tanto aggrada all'occhio. Le sue proporzioni s'avvicinano a quelle di una bella donna, e perciò il corpo si allarga nelle anche, lo che fu sempre dagli antichi osservato ogni volta che ebbero a rappresentaré Bacco od Apolline, persuasi che en-trambe queste divinità doveano pertecipare delle bellezze particolari ad ambi i sessi. Il dio sostiene una lira colla mano destra; e, ciò che richiedeva la maggiore intelligenza, per la difficoltà dell' esprimere una certa armonia tra il braccio e la lira, quella parte del braccio che passa dietro questo strumento, è disegnata senza la minima confusione, e cede allo strumento che è in un piano più sporgente all'infuori. Il braccio sinistro è steso verso un picciol genio, il quale, procurando di farsi più grande che gli è possibile col tenersi su la punta de' piedi, presenta al Nume il plettro del quale ha bisogno per trarre i suoni della lira. La figura di Apolline è bella; ma quello del genietto le è forse superiore per l'ammirabile finezza del lavoro, e per la graziosa e naturale espressione del suo moto.

La figura che si osserva nella contrapposta tavola rappresenta la statua di Apollo Citaredo qual vedesi nel Museo Pio Clementino. Nell'aria del volto animato dall' estro, nelle labbra semiaperte dal canto, nell'abito teatrale, che lo copre sino ai piedi, nella cetra che tien sospesa dal lato manco, nel moto delle braccia al suono, apparisce un dio che accompagna si la cetra celeste le soavi modulazioni della sacra favella

de' Vati.

\* L'Apollo Musagete, o sia duce delle muse, fu già rappresentato da Rafaele nel Parnaso da lui colorito in una delle camere del Vaticano. Di questa dipintura egli ne aveva fatto dapprima un disegno in molte parti diverso, che si



Apollo Cituredo o Musagete.



ammira inciso dalla maestra mano di Mavcantonio Raimondi. Anche il cav. Raffiele Mengs condusse a fresco in una volta della villa Albani il Parnaso. « Dopo « esempi si illustri ; il cav. Appiani si « è fatto a rappresentare lo stesso ima portante suggetto in una volta della « R. Villa di Milano; ma guidato da « quella metafisica dell' arte, che mais sempre diresse ed animò i suoi concetti a e le sue felici composizioni, lo ha tratatato a guisa, che al suo dipinto non « mancasse quel pregio essenziale, di cui « parla Ovidio, e ch' è egualmente da desiderarsi in tutte le arti d' imitazione;

Denique sit quodvis, simplex dumtaxat et unum.

" Il nostro egregio pittore, non solo " ha slontanato dal quadro tutto ciò a che in qualche modo potrebbe essere « straniero all' argomento, ma verso un solo punto ha condotto tutti quanti " gli oggetti che lo compongono. Apollo « è rappresentato nel mezzo, assiso so-« vra di un trono; e questa è la figura " principale di tutta la pittura. Gli an-" tichi vestirono già il Musagete con " lunga tunica, ma l'Appiani lo ha con " sagace pensiero spogliato di ogni ve-" stimento siccome fece anche il Mengs, 4 tanto per differenziarlo dalle Muse cir-« costanti, tutte ammantate, quanto per " aprirsi la via a mostrare le vaghissime ss forme di un nume, a cui la greca se mitologia applico l'idea della più su-se blime e più perfetta virile bellezza. " Apollo sostiene con la sinistra una « cetera, quale la veggiamo in alcuni s pregevoli monumenti antichi, e con 66 leggiadrissimo movimento, e in atto 66 di cantare n'esercita le corde con " l'altra mano. Il grande Urbingte aveva , a già seguito un simil pensiero nel suo " disegno; ma nel dipinto poi, con cambiamento non troppo felice, vi sustitui il violino e l'arco. Il Mengs " diede al suo Apollo la lira, e gliela se lascio oziosa nella manca, occupando " la destra con un ramuscello di quella " pianta medesima she gl' incorona la "fronte. Dalla parte destra del nume, se a qualche distanza di lui, si veg"gono Erato e Talia che, deposti sul " suolo i loro simboli, muovono gio-« condamente una danza al tenor della " voce e della lira di Apollo, Più presso al trono si è collocata Urania, che con la destra mano tiene le seste sul se globo, e dalla sinistra sostiene la " verga, La diva si affisa nel ciclo, s come in sembianza d'investigare se Vol. I.

" l' armonia espressa dal dio canoro si " accordi con quella delle sfere, donde, " per le antiche dottrine, si derivo la a primitiva origine della musica, da a Pitagora e da Platone confusa con " la stessa filosofia. La diva porta in " fronte la piuma, trofeo di cui le Muse a si ornarono dopo di avere vinte e spennate le Sirene; il quale simbolo " serve a mostrare che per volar sopra " il cielo, e per contemplare le mara-" viglie di colassà, conviene dare ali " al pensiero. Dallo stesso lato, e più vicina ad Apollo siede Melpomene, " che reggendo la clava con la mano " dritta, come quella dell' Ercolano, intentamente lo guarda. L'Appiani, " raccomandando la maschera tragica, " bella e grandiosa, alla mano della fi-" gura , ha voluto prendere ad esempio " la Melpomene colossale, già del Mu-" seo Vaticano, anzi che quella di un " sarcofago capitolino, la quale, imia tata poi anche dal Mengs, porta la " maschera sul capo "a guisa di elmo. 4 Al sinistro fianco del nume siede Eu-" terpe, che con l'una mano stringe la " tibia, ed esprime con l'altra la ma-" raviglia e il diletto che le s' infondono " nell' anima ai dolci modi del suo sire 4 e maestro. Accanto ad Euterpe siede " Terpsicore, che graziosamente in lei « si appoggia con la destra, e con la " sinistra ha posato la lira sopra il terreno, mostrando quasi di non voler " interrompere il canto di Apollo, e " con grande attenzione ascoltandolo. " Dopo la Terpsicore si trova Clio la " quale, col volume nella sinistra, ap-" poggia il mento sulla destra, ed è in " aspetto di osservare la danza delle due " lontane sorelle. Dopo di esse stanno " Caliope e Polinnia, abbracciate in-« sieme: quella tiene lo stiletto nell'una " mano, e le tavolette nell'altra, guar-dando Clio; questa accosta l'indice alla bocca per mostrare che suo ufa ficio è di esprimere i concetti dell' a-" nimo coi movimenti e col gesto. Nella " parte più lontana del fondo sorgono " piante di ulivo, simbolo della pace e " di quello stato tranquillo di cui tanto " bisogno si ha per l'esercizio delle arti " gentili ; in altre parti del campo si " veggono gli allori, arbore specialmente " dedicato al dio de' poeti, il terreno è " sparso di vivace verzura e di fiori; " per lo che si dee credere che l'illu-« stre pittore abbia eletto a scena della " sua rappresentazione il monte Elico-" na , il quale superava, giusta il dir " di Pausan " (1. 9, c. 28), tutti gli

" altri di Grecia per la fecondità del suolo, e portava, siccome canto Ovi" dio (Met. l. 5, v. 266):

## ... innumeris distinctas floribus herbas.

" Sulla parte sinistra del trono, che ria mane scoperta, si vede effigiata, a a guisa di bassorilievo, l'immagine di " Marsia, imitata da un'antica scola tura. Non lungi dal trono stesso è il a tripode sacro, e al piede di Apollo a apparisce la prima origine della fonte a già schiusa dalla zampa del Pegaséo. Le figure di questo bel quadro sono " disposte con attitudini fra loro variate " ma tutte naturali e convenienti ai di-« versi suggetti a cui appartengono. I a panneggiamenti varj ancor essi si svola gono con gran nobiltà, o si piegano in « modi similissimi al vero. Bello nell' odi pera tutta è l'effetto del chiaroscuro, a onde a ciascuna delle parti tocca quella or porzione di luce che le bisogna; ed « ammirabile è l' armonia del colorito, a la quale regna e si diffonde soavemente a per ogni lato. " - L. Lamberti,

- 3. — Detrico. Il famoso tempio che aveva Apolline in Delfo, gli ha fatto dare questo nome. L'Apollo Delfico su le medaglie e su le pietre incise ha per principale attributo il tripode.

4. - Una delle navi della flotta di Enea. - Eneid. I. to, v, 171. decor

\* 5. — Tempio di Apolline sul monte Leucade, che scorgevasi da lungi assai nel mare, e che serviva di guida ni navigatori. — Eneid. l. 3, v. 275.

APOLLODORO PETRONIO, gran sagerdote di Mitra in Roma, nel 370. — Mém. de l'Acad, des Inscr. t. 16.

APOLLOFARE, Arcade, essendo ito a Delfo per sapere se Esculapio era figliuolo di Arsinoe, e Messenio di nascita, l'oracolo gli rispose essere figlio di Apolline e di Coronide, nato in Epidanno.

Apollonia, città di Macedonia, celebre per un oracolo che vi si rendeva. Colui che lo consultava pigliava dell'incenso e i dopo di aver pregato, gettava questo incenso nel fuoco, pregandolo di portarvi i suoi voti. Se dovevano essere esauditi, l'incenso si accendeva incontanente; e se per avventura esso non cadeva nel fuoco; questo fuoco lo inseguiva e consunavalo. Se non si doveva ottenere l'effetto della domanda, l'incenso non avvicinavasi al fuoco; questo fuoco la fiamma, se ne ritirava; e la fuggiva. Intorno le morti e i maritaggi non era

permesso ad alcuno il far domande. -

Apollonide, sacerdotessa di Apollo Licio in Argo; all'epoca della guerra di Pirro contro gli Argivi ella usci un giorno come forsennata, gridando che vedeva la città piena di sangue e di morti, e avventarsi un'aquila sopra la mischia, e sparire all'istante. Poco tempo dopo Pirro fu ucciso in Argo. — Piutare.

APOLLONIE, festa stabilita e celebrata in onore di Apollo dagli abitanti di Egialea, città conosciuta dipoi sotto il nome di Sicione', chiamata a' nostri di Basilica, e che è situata lungi tre leghe da Corinto. Pausania riferisce l'origine di questa festa. Apollo dopo avere ucciso il serpente Pitone, si ritirò ad Egialea con Diana sua sorella; ma ne fu scacciato dagli abitanti, e obbligato a cercarsi un asilo in Creta. Pochi giorni dopo la città di Egialea fu afflitta da crudele pestilenza. Consultati gl'indovini, risposero che quel flagello non sarebbe cessato ove non si placasse Apollo, e che era d'uopo deputare sette garzoni ed altrettante fanciulle, "mandandoli a pregare Apollo e Diana perchè ritornassero nella loro città. Le due divinità ritornarono in Egialea, e la peste cesso incontanente : in memoria questo avvenimento celebravasi ogni anno una festa in onore di Apolline, che consisteva nel far uscire lo stesso numero di giovanetti e di donzelle, come per andar a cercare Apollo e Diana. -Pausan! 1. 2, 6. 70 moiles olloge at Apolline.

2. Nome di uno dei mesi ateniesi, verisimilmenteli sotto da "protezione di Apolline.

Aromo, sopramome che diedero gli Elei a Giove in memoria di aver egli scacciato le mosche che molestavano Ercole durante un sacrificio, è che si invocato Giove. Gli Elei fecero tutti gli anni un sacrificio a Giove Apomio, per esserne egualmente liberati. I Greci lo rappresentavano sotto la forma di una mosca; la testa della mosca formava il cranio e i capelli, il corpo formava il volto, è le ali la barba. — Winckelmann.

Apone, in oggi Abano, fontana vicina a Padova; la quale restituiva la parola al muti, guariva ogni sorta di malattie, ed aveva una virtù di divinazione, forse a causa di un oracolo di Gerione, che non ne era lontano. — Claudiani — Farsal: 1, 7, 4, 194. Tiberio, andando nella Misia, consulto

quest' oracolo, il quale gli ordino di gettare de' dadi nella sorgente per apprenderne l' avvenire. Al tempo di Svetonio vedevansi ancora questi dadi in fondo all'acqua ( Tib. 14 ). Lucano dà il titolo di Augure al sacerdote che aveva l' intendenza di questa fontana, che in appresso Teodorico re d'Italia fe' cin-

gere di mura.

Apopematici, giorni consacrati alla partenza degli dei, i quali credevasi che ritornassero ciascuno nel proprio paese. Queste feste consistevano in processioni nelle quali seguivansi le statue degli dei fino agli altari, ove pigliavasi congedo da esso negl' inni chiamati Apopemptici. Questo nome, o quello di Propemptici, davasi dai poeti alle produzioni in versi che dirigevano ai loro amici nel partire per un gran viaggio. — Vedi Orazio e Stazio. — Rad. Pempein, mandare o far partire.

Apopompea, nome che davasi alla vittima che gli Ebrei caricavano di maledizioni e scacciavano nel deserto nella

festa delle espiazioni.

Aporrina. — Vedi Apotropei. Aporrina. — Vedi Adporrina.

\*\* Apostrofia, soprannome di Venere presso i Beozj. Pausania dice che questi popoli distinguevano tre Veneri, cioè Venere Urania o Celeste, Venere Volgare e Venere Apostrofia, per di-stinguere le tre sorta di amori; l'uno celeste, vale a dire casto e puro; l'al-tro volgare o che si attacca ai sensi ed ai piaceri sensuali; il terzo disordinato, che induce gli uomini ad unioni incestuose e contro natura. Per guarentirsi da questo terzo amore s'invocava Venere Apostrofia o Preservatrice, Venere aveva in Tebe una statua particolare sotto ciascuno di questi nomi; ed erano tanto antiche, che i Tebani pretendevano essere state consacrate da Armonia figlia di Cadmo, aggiugnendo che erano state fatte col legno della prora delle navi che avevano condotto in Beozia Cadmo, il quale fa il primo che diede questo nome a Venere. — Rad. Apostrepho, io allontano. — Pausan. l. 9, c. 16. Wedi VERTICORDIA.

I Romani onoravano Venere Apostrofia sotto il nome di Verticordia, e le avevano innalzato un tempio fuori della porta Collina, su la via chiamata Salavia. Le donne dissolute e le fanciulle pudiche le offrivano de sacrifiej le prime per uscire dal loro stato disordinato, le altre per mantenersi nella loro castità. — Val. Max. 1, 8, c. 15. —

Ovid. Fast, 1. 4, v. 156.

APOSTROPO, dallo sguardo torvo, so-

prannome delle Eumenidi.

\*\* Apoteosi, cerimonia che facevano gli antichi per mettere gl' imperatori, le imperatrici, od altri mortali, nel numero degli dei o degli eroi : imperocche quest' ultima parola appo i Greci non era diversa dal vocabolo divus dai Latini. L'origine dell'apoteosi rimonta quasi all' origine dell' idolatria. Questa cerimonia era fondata sull'opinione di Pitagora, tolta in prestito dai Caldei, che gli uomini virtuosi fos-sero dopo la loro morte posti nel numero degli dei. Le apoteosi furono in uso presso gli Assiri, i Persi, gli Egizi, i Greci ed i Romani. Avendo gli uo-mini perduto insensibilmente l'idea del vero Dio si fermarono alle cause infe-riori e sensibili, e ne formarono l'oggetto del loro culto. In prima rivolsero i loro omaggi all'astro benefico dal quale ricevevano la luce, e che col suo calore rendeva feconda la terra. Allorchè cominciarono a vivere in società, la loro riconoscenza distinse dagli altri uomini, quelli che si trovarono in istato di governarli, di dar loro delle leggi, di assicurare il loro riposo, di aumentare il lor ben essere, e ne formarono dopo la loro morte altrettanti dei. Ma siccome si abusa di ogni cosa, così l'adulazione de' popoli concedette gli onori divini ai più spregevoli principi; e i principi abusando essi medesimi del loro potere annoverarono fra gli eroi e gl' immortali degli uomini che non avevano alcun diritto sulla riconoscenza o sul rispetto de' popoli : si sa che Alessandro, poco contento de' magnifici funcrali che aveva fatti fare ad Efestione suo amico, ordinò che gli fossero renduti gli onori divini : si fecero delle feste dappertutto in onore del nuovo dio, gli si innalzarono de' templi, gli si offrirono de' sacrifici e in breve gli si attribuirono delle guarigioni ed altri miracoli. Le pazzie dell' imperatore Adriano per Antinoo, suo favorito, non sono meno note. - Vedi Dei.

Nelle medaglie consacrate a richiamare la memoria di un' apoteosi, da un lato avvi la testa del principe, coronata di alloro, e spesso velata, col titolo di Divos nell' inscrizione; nel rovescio, avvi un tempio, un rogo, e più sovente un altare con fuoco, oppure un'aquila che prende il volo; talvolta l'aquila è sopra un globo o sopra una colonna sepolerale. Secondo Artemidoro, era antico costume di rappresentare le immagini dei re morti portate da

aquile: e questa rappresentazione è stata presa da un uso che realmente esisteva; imperocche dal rogo sul qual abbruciavansi i corpi degl'imperatori si lasciava innalzare un' aquila nell' aria, all' istante che vi si appiccava il fuoco, il che avvenne, secondo Dione, ne' fu-nerali di Augusto, al pari che, per quanto riferisce Erodiano, in quelli di Severo. L'apoteosi delle principesse è dinotata con la sedia curule, attraversata da un'asta o da una picca, simbolo di Giunone, e coll'uccello che le era consacrato. Gli antichi credevano che l'aquila e il pavone portassero le anime nel cielo. L'apoteosi di Arsinoe, sorella e sposa di Tolomeo, poteva essere riguardata comé una satira; questa principessa era portata in aria da uno struzzo, uccello troppo pesante per innalzarsi da terra. L'inscrizione delle apoteosi è sempre Consecratio. Una pietra incisa, esistente nel musco di Brandeburgo, rappresenta l'apotcosi di Giu-lio Cesare montato sul globo celeste, éd avente un timone nelle mani, come governatore dell'impero del cielo, dopo csserlo stato di quello della terra. -Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 1, 5 e 12. - Vedi DEIFICAZIONE.

Apotero, aria maestosa di flauto, riservata per le grandi feste e per le

pompose cerimonie.

i. Apotropei, dei che allontanavano i mali, dai quali fossero minacciati gli uomini. Gli Egizi avevano di questi dei. — Vedi Averronco. Si sacrificava loro un piccolo agnello.

2. - Versi composti per iscongiurare

la collera degli dei irritati.

APPARENZA (Iconol.). Trovasi personificata nel seguente modo in un ballo rappresentato in Torino nel 1634 in occasione di un anniversario. Il soggetto del ballo era: La Verità nemica delle apparenze, sostenuta dal Tempo. « Sopra una gran nuvola porfata dai « venti, si vede l'Apparenza, vestita « di colori cangianti, il corpo della sua « gonnella cra sparso di lastre di speca chio; ella aveva delle ali e una gran « coda di pavone, e sembrava quasi « accoccolata sopra una specie di nido, « da dove uscivano in folla le Menzo» gne perniciose, le Fraudi, le Menzo» gne piacevoli, le Adulazioni, gl' Intirghi, le Menzogne facete, le Arguzie, le graziose Novellette, ec. »— Il P. Menestrier.

APPARIZIONE. Ecco le idee di Jamblico su questo soggetto: le apparizioni degli dei sono analoghe alla loro es-

senza, al loro potere ed alle loro operazioni; essi si mostrano sempre tal quali sono: hanno i loro segni propri, i loro caratteri e i loro moti distintivi; le loro forme fantastiche particolari ; e la fantasima di un dio non è quella di un demonio, ne la fantasima di un demonio quella di un angelo, ne la fantasima di un angelo quella di un arcangelo, e vi sono degli spettri d'arima d'ogni sorte di caratteri. L'aspetto degli der è confortevole: quello degli arcangeli, terribile: quello degli angioli meno severo: quello degli eroi, attraente: quello dei demonj, spaventevole: Avvi altresi in queste apparizioni un gran numero di altre varietà relative al grado dell'essere, alla sua autorità, al suo genio, alla sua velocità, alla sua lentezza, alla swa grandezza, al suo corteggio, alla sua influenza. - Vedi TEOPSIA, AORASIA.

Mitot. Affr. Gli abitanti del regno di Benin, in Affrica, non danno le apparizioni che per veri sogni; ma la loro superstizione consiste nel dare una realtà alle vanne illusioni del sonno. S'egli avvicne che dormendo sognino che i loro defunti parenti chiedon loro de' sacrifici, s' affrettano tosto la mattina appresso a soddisfarli; e se sono troppo poveri per incontrarne le spese, preferiscono di farsi prestare qualche po' di denaro dai loro vicini, che di riiutare qualcosa all' anima de' loro parenti.

Appladi, divinità i cui templi erano vicini alla via Appia, quartiere di Roma; se ne contavario cinque : Pallade ; la Pace, Vesta, la Concordia e Venere. — Cæl. Rhodig. L. 12, c. r. — Intendevasi eziandio per Appiadi, le cortigiane di Roma che abitavano in una strada vicina al tempio di Venere, presso le acque Appie. Le Appiadi avevano un tempio comune ove erano rappresentate a cavallo come Amazzoni. — Ovid. de Art. am. l. 3, v. 451. — Id. de Rem. am. v. 660. — Ciccr.

Appio, pianta che gli antichi ponevano nel numero delle piante funchri. Di qui il proverbio delle piante funchri. Di qui il proverbio delle piante funche gli manca che l'appio, perlando di un malato disperato. Ne' giuochi Nemer' istituiti in memoria di Archemore, i vincitori coronavansi d'appio per rammentare l'origine di questa festa funchre.

APRILE (Iconol.), da Aperire, perchè il seno della terra apresi in questa stagione. Questo mese era sotto la protezione di Venere. Aasonio lo dipinge come un giovane coronato di mirto, e in atto di ballare al suono di varj strumenti. Vicino a lui avvi un'urna dalla quale esala fumo d'incenso , e la fiaccola che arde nelle sue mani sparge degli odori aromatici. - In Gravellot è dipinto coronato di mirto e vestito di verde, col segno del Toro guernito de' fiori di cui la natura comincia ad ornarsia La figura di Cibele, che tiene una chiave, e che sembra allontanare il suo velo, è una ingegnosa allusione all' etimologia del vocabolo. Nel fondo del quadro scorgesi una cascina. - In Cl. Audran, la dea d'amore tiene in mano il pomo d'oro, ella è assisa con suo figlio sopra una nuvola, sotto un boschetto di mirti e di fiori. Più sotto vi è una fontana sostenuta da delfini, ed un cigno notante nel suo bacino, intorno al quale sonvi i piccioni del suo čarro. Al di sotto del boschetto, sono de' festoni di rose, africchiti di trofei amorosi; a lato sonvi de' passeri, uccelli consacrati alla dea.

APSARA (Mitr Ind.), damigelle di Paradiso, che accompagnano Remba, siccome le Grazie accompagnano la ma-

dre del riso e dei giuochi.

Apseude, esente da menzogna, una delle Nereidi. Aptalo, uno de' figliuoli di Mer-

curio.

1. APTERA, senza ali. Gli Atenicsi davano questo epiteto alla Vittoria, che essi avevano rappresentata senza ali, a fine che rimanesse sempre con loro.

Rap. A priv. e pteron, ala.

2. — Città di Creta, chiamata con tal nome dal combattimento delle Muse con le Sirene. Queste ultime, essendo vinte, abbandonarono per dispetto le ali, divennero bianche e si precipitarono nel mare. — Pausani — Pline 1. 4, 6. 12.

\* Apulia, e il nome che portava altre volte quella parte dell'Italia da noi chiamata la Puglia, nel regno di Napoli. Anticamente essa faceva parte della Magna Grecia, ed era rinomata per le sue lane, che Marziale preferiva a tutte quelle d'Italia. Anche Cicerone parla delle gregge di questa contrada. — De Divin. l. 1, c. 34. — Marth. in Apophor. ep. 155. — Strab. l. 6. — Pomp. Mela, l. 2, c. 4. — Plin. l. 3, c. 11.

1. Apolo, giovane pastore di Lavinia, trasformato in ulivo selvatico per aver insultato delle Ninfe o Muse in una

grotta consacrata a Pane.

2. — Regnava avanti la guerra di Troja sovra una contrada d'Italia, alla quale diede il suo nome. — Plin. l. 3 ; c. 11. — Strab. l. 6.

Agunno, il primo dei segni del zodiaco, che indica il mese di gettuajo; secondo la favola è Ganimede figlio di Troe, rapito nel cielo da Giove, e fingesi ch' ei versi il nettare a questo dio.

— Georg. 3. — Erathost. c. 26. — Hygin. Poet. Astr. l. 2, c. 29.

Hygin. Poet. Astr. l. 2, c. 2g.

\* Egesianace dice che l'Aquario è Deucalione carigiato in astro, in memoria del diluvio avvenuto sotto il suo regno; altri accertano che questo segno figura Cecrope primo re d'Atene, che dicesi essere stato posto nel cielo in atto di versare dell'acqua, in memoria di quella ch' egli usò ne' sacrifici: imperocche si suoi tempi non si conosceva ancora l' uso del vino. — Hegesianax, apud Hygin. ibid. ut supra. — Ovid. Fast. l. 2, v. 457. — Servius, in En. l. 1, v. 28.

Gli astrologi pongono questo segno fra quelli di mezzana bellezza, da essi chiamati umani, ragionevoli; ecc. Lo fanno dominare sulle cosce dell' nomo, e pretendono che quelli i quali nascono sotto questo segno avranno delle inclinazioni virtuose. Secondo essi, egli da altresi di grandi talenti per la scoperta delle sorgenti, per la condotta delle acque, e per tutte le arti che ne dipendono, e mille altri sogni di tal fatta. Aquatiles. — Vedi Acquatili.

AQUEL, spirituale, setta dei Drusi, la cui religione non è conosciuta. Questi spirituali non sono vestiti che di color nero o rigato di nero e di bianco; il loro turbante è bianco, ma modestamente acconciato. Essi non possono portare le armi, se non allorchè la guerra, spinta all' estremità, obbliga tutti i cheiki a marciare. Essi non mangiano se non in casa di persone la cui integrità sia solidamente stabilita, non ricevono doni se non da tali persone, per tema di partecipare ad un bene male acquistato; leggono spesso i cinque primi libri di Mosè, da essi chiamati Taura, ed altri, sconosciuti; si radunano per pregare in un oratorio, la cui entrata è interdetta e non potè ancora essere scoperta, perchè tengono delle guardie ne' contorni alla distanza di una mezza lega, durante tutta la giornata. L' uso d'ella confessione sembra non essere straniero a loro. Essi hanno in venerazione quelli che sono morti in odore di santità, e i cui corpi vengono posti in piccioli oratorj. Questi spirituali si mortificano col digiuno e coll' astinenza de' piaceri, e taluni anche vivono di solo pane ed acqua. I semplici Drusi non possono entrare nel numero degli spirituali (qualità che non si acquista colla nascita), se non che menando una vita semplice, integra, religiosa e penitente. — Vedi Calone. — Pagès, Viagg. intorno al mondo.

AQUILA, uccello consacrato a Giove, dopo il giorno in cui avendo consultato gli Auguri nell'isola di Nasso, avanti intraprendere la guerra contro i Titani, compari un' aquila, che fu di felice presagio: egli la porto sempre in appresso nelle sue insegne. Secondo la favola un' aquila ebbe cura di portare dell'ambrosia a Giove bambino; e il padre degli dei per ricompensarnela la pose tra gli astri. Altri dicono che fu in ricompensa di avere questo: uccello rapito Ganimede. Un antico ha finto che fosse l'anima di Platone. L'aquila vedesi ordinariamente ora ai piedi del dio ed ora col folgore tra gli artigli. -Aglaosthenes, apud Hyginum in Poet. Astr. l. 2, c. 16. - Fulgent. Mitol. 1. 1, c. 25. — Lactant. l. 1, c. 12. — Scholiast. Hom. ad Iliad. l. 8, v. 247. - Scholiast. Horat. ad lib. 4. - Carm. od. 4. - Vedi GIOVE, PERIFATE, PRO-

L'aquila figurava nelle insegne militari de' Romani. Sulle medaglie questo uccello è indizio della Divinità, della Provvidenza e dell' Impero. Un anello antico ha per impronta un'aquila che tiene un folgore negli artigli : davanti il suo rostro avvi una stella, e sul suo collo leggesi la parola Julius. È l'apoteosi di Giulio Cesare. - Gorleus. -Sulle medaglie romane quest' uccello è simbolo delle legioni e ordinario tipo dell' impero. Allorchè trovasi colla parola consecratio, dinota l'apoteosi degl'imperatori, come il pavone quella delle principesse. Essa serviva anticamente di attributo ai capitelli de' templi dedicati a Giove. - \* Allorchè la schiatta degli Eraclidi fu estinta presso gli Argivi, i quali pigliavano i loro re in questa illustre famiglia, fu consultato l' oracolo onde sapere chi si doveva eleggere per sovrano. L'oracolo rispose che lo avrebbe deciso un' aquila. Poco tempo dopo ne compari una che si riposo sulla casa di un certo Egone, e questo Egone fu scelto re. - Plut. de fortun. Alexand. l. 2.

Gli Jakuti, popolazione della Siberia, rendono degli onori divini alla specie d'aquila falco falvus, grande come un'ottarda, e grossa come un pollo d'India, che trovasi ne' contorni di Woronesch, e guardansi bene dall'ucciderne alcuna. — Viagg. di Gmelin. ] e in campagna. — Virg. eglog. 5, v. 66.

AQUILA DI PROMETEO, nata da Tifone e da Echidna.

Aquili, genj che compariscono sotto forma di aquile.

Aquilloia, sacrifici che facevano i Romani agli dei, e particolarmente a Giove Pluvio, ne' tempi di siccità, per ottenere della pioggia. — Rad. Aquam elicere.

\* AQUILONE, vento del Settentrione, estremamente freddo, e che spoglia gli albori e le foreste de'loro ornamenti:

Frigidus et silvis Aquilo decussit hono-

Virg. I. 2. Georg.

Questo vento è lo stesso che Borea presso i Greci. Esso trae il suo nome da aquila, perchè il suo soffio rapido è impetuoso rassomiglia al volo dell'aquila. I poeti lo fanno figlio d'Eolo e dell'Aurora. — Festus, de verb. signific.

AQUILONI, figlj di Borea e di Orizia, sono i venti freddi e impetuosi che soffiano d'inverno. — Vedi Orizia. — I poeti li dipingono sotto le sembianze di uomini maturi, con coda di serpente e capelli sempre bianchi, con un piatto d'olive nelle mani, principali produzioni del territorio d'Atene, ove trovavasi il bel tempio consacrato ai Venti.

AQUMINARIÚM, vaso pieno d'aequa lustrale. Esso stava all'entrata de'tem-pli, e il popolo se ne bagnava prima di entrare.

1. Ar o Har (Mit. Ind.), nome della seconda persona della trinità indiana nella sua decima ed ultima incarnazione. Essa è già incarnata nove volte, e ciascuna incarnazione ha il suo nome. Nella decima, Har comparirà sotto la forma di un pavone, in seguito sotto quella di un cavallo alato, e tutti i seguaci della legge di Maometto saranno distrutti.

2. — Secondo mese dell'anno sacro, e settimo dell'anno civile degli Ebrei. Era la luna di aprile.

\* Ara, vocabolo latino che significa altare. Distinguevasi questa parola da quella di altare, che significa la stessa cosa, colla differenza nondimeno che il primo era consacrato ai grandi ed ai piccioli dei, e che l'altare, che trae la sua origine da altitudo, eminenza, era unicamente destinato agli dei maggiori. Virgilio introduce entrambi que sti termini in un medesimo verso indicandone la differenza. Non usavasi la parola altare, ma quella di ara, per gli altari innalzati fuori de' templi, come en innalzavano talvolta nelle strade e in campagna. Virg eglog 5, v. 66.

- Services, in loc. cit. Virg. - Grute-1 rus, ad Plauti Aul. act. 4, sc. 1, v 20. - Vedi ALTARR.

ARABIA. Questa regione è dinotata, nelle medaglie, col cammello, colla canna

odorosa e coll'albero che porta l'incenso.

\* In una medaglia di Trajano è figurata l'Arabia sotto l'aspetto di donna vestita di stola, con un ramo dell'albero dell'incenso nella destra mano; e nella sinistra un corno di gazzella; in vece del cammello, come vedesi nella fig. 4" della tavola X, ha vicino a sè uno struzzo. In tutte due queste medaglie leggesi intorno : S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI (il Senato ed il popolo Romano, al migliore de principi); e nel-l'esergo, ARAB. ADQ. (L'Arabia acquistata). - Vedi Tav. X, fig. 3. Arabio, padre di Cassiopea.

ARABO, figliuolo d'Apolline, e di Babilonia, da alcuni riguardato come inventore della medicina; egti insegno agli Arabi questa seienza, e die loro il suo

nome. Plin. L. 7, c. 56.

ARACINTO, montagna sui confini dell' Etolia e dell'Acarnania, consacrata a Minerva. Strab: Flin. 1. 4.

ARACINZIA, soprannome di Minerva,

adorata sul monte Aracinto.

\*\* ARACNE, famosa lavoratrice, figlia di un tintore chiamato Idmone, della città di Colofone nella Jonia; la quale lavorava così bene in ricamo, che traeva nella sua casa un' infinità di stranieri per ammirare la bellezza delle sue opere. Gli elogi che ella riceveva le ispirarono una tale presunzione, che ella osò sfidare Minerva stessa, ripromettendosi di sorpassarla. Accettata la disfida esse incominciarono entrambe il lavoro. Quello della dea fu certamente bellissimo; ma quello di Aracne non gli cedeva. Essa aveva rappresentato sulla tela Europa sedotta da Giove trasformato in toro; Asteria, che si dibatte contro lo stesso dio cangiato in aquila; Antiope soggiogata dallo stesso nume trasformato in satiros Leda , della quale egli abusa sotto forma di cigno; Alcmena ch' egli inganna sotto le sembianze di Anfitrione; Proserpina ch' egli inganna sotto la figura di un serpente, ecc. Quest'abile lavoratrice vi aveva egualmente rappresentato al naturale le amorose trasformazioni di Nettuno, di Apolline, di Bacco e di Saturno. Il disegno ne era si regolare e così vivamente erano espresse le figure, che la dea non potendo scoprirvi alcun difetto, lacero con isdegno quella bella tappezzeria nella quale erano troppo bene rappresentate le colpe degli dei. Aggiugnesi che la dea porto il suo risentimento a segno di percuotere Aracne, il che pose in tanta disperazione questa giovane, che ando incontanente ad impiccarsi. Ma Minerva mossa a compassione la sostenne in aria, per timore ch' ella non riuscisse a strozzarsi, cangiandola in ragno, e sotto questa metamorfosi essa ha conservato la passione di filare e di far tele. - Ovid. Met. 1. 6, fab. 1 e 2.

Ecco la spiegazione che ne dà il Pluche : " Gli Egizi, per rammentare cona tinuamente al popolo l'importanza " delle sue manifatture di tela, espone-« vano nelle loro feste la figura di una donna avente nella mano destra il « subbio, intorno al quale i tessitori a girano la catena della loro stoffa, e " davano a questa immagine il nome di " Minerva o Manevrah; mestiere di " tessitore. Vicino a questa figura eravi " quella di un ragno, da essi chiamato " Arachne , da Arach, fare della tela; « emblemi che trasportati in Grecia a hanno dato luogo alle finzioni di que-" sto popolo amico del maraviglioso." - Hist. du Ciel.

ARAF O AHRAF ( Mitol. Maom. ). I Persiani ammettono tra il paradiso e l'inferno una specie di Limbo di questo nome, del quale fanno un luogo di ricreazione, ove non sonvi ne pene, ne piaceri. Ivi sono ricevute per sempre le persone che non fanno ne bene, ne male, per non poter dare una moralità alle loro azioni, siccome i fanciulli, i mentecatti, gl'innocenti. - Chardin.

ARAFAH (Mit. Maom.), nono giorno dell'ultimo mese dell'anno arabico, nel quale i pellegrini della Mecca fanno le loro divozioni ad una montagna che ne è molto vicina, la quale porta il nome di Arafat. I Musulmani hanno in gran venerazione questa montagna, perche credono che Adamo ed Eva, banditi dal paradiso, si riconoscessero e si riunissero sulla sommità di questo monte, che per questa ragione ha tratto il suo nome da un vocabolo arabo che significa conoscere.

ARAGNA: Gli antichi riguardavano come presagio funesto le tele di ragno che attaccavansi alle statue degli dei od

alle insegne militari.

1. ABALDI, uffiziali pubblici, il cui ufficio si era quello di offrire la pace o di dichiarare la guerra; la loro per-sona era reputata sacra. — Vedi Fr-

2. Altri ufficiali che ne' giuochi atletici proclamavano gli statuti, i nomi de' combattenti, de' vincitori, e generalmente gli ordini degli ellenodici. Essi crano consacrati a Mercurio, e facevano una parte delle loro proclamazioni in versi, — Vedi Praecones.

ARANE, figliuolo di Ebalo, diede il suo nome alla città di Arane nella Mes-

I. ARANTE, re di una parte della Sicionia, diede il suo nome alla città ed

al paese di Aranzia.

cui i Fliasi debbono la loro origine. Suo figlio chiamavasi Aori e sua figlia Aretirca. Egli ebbe per nipote Flia che diede il suo nome ai Fliasj. Arante era sepolto nel borgo Celene. Egli aveva fabbricato una città sopra una collinetta, la quale dopo la distruzione della città conservo pur sempre il nome di collina Arrantina. Ivi i Filiasi resero a lui gli onori divini. — Millin, ......

ARARDo; dio gallico, del quale ignoransi gli attributi e le funzioni. Ne fu di recente trovato il nome in Francia su di un altare di marmo. - Vedi A-

\* r. Arasso, siume d'Asia nell'Armenia, che sorge dal monte Abos e gettasi nel mar Caspio. Lucano lo chiama Armenio, in un altro luogo gli dà l'epiteto di barbaro o straniero. Erodot. 1. 1, c. 201 & 202. - Strab. l. 11. - Lucan. 1, 7, v. 188, 1. 1, v. 18.

2. Nome di un fiume della Tessaglia, lo stesso che il Peneo, e di un promontorio del Peloponneso, nella Mesșenia, che separava l' Elide dall'Acaja. - Steph. Bisant. - Strab. l. 11. -Paus. 1. 6, c. 24. Erayi pure nella Persia un fiume chiamato Arasso, detto in oggi

il Bendemir. — Quint. Curt. 1. 5, c. 4 e 7. — Strab. 1. 15. ARATEE, feste celebrate in onore di Arato, valente capitano, capo dell'alleanza Achea, che combatte lungo tempo per la libertà della Grecia, e che merità dalla sua patria de' monumenti eroici, Il sacerdote portava un diadema moscato di bianco e di porpora, I musici consacrati a Bacco accompagnavano la cerimonia coi concerti delle loro lire, Nella processione eravi il maestro della scuola pubblica accompagnato da tutti i suoi discepoli, e seguito dai senatori e dai cittadini coronati di ghirlande. -Tit. Liv. 1. 97, c. 31. - Polib. 2. -

Plutarc. Pausan. 1, 2, c. 8.
ARATERIONE, luogo di maledizione, sito del horgo di Sargetta, que Teseo, avanti imbarcarsi per l'isola di Sciro,

proferi delle maledizioni contro gli Ateniesi, che gli si erano ribellati. - Rad. Ara, imprecazioni. - Plutarc.

ARATIDE ; moglie del re Damasco, che i Sirj veneravano come una divinità.

- Justin. 1. 36 , c. 2.

1. Arato, Bebricio, il quale unita-mente ad Ornito, armo il suo re Amico pel combattimento con Polluce, nel quale

Amico soccombette.

\* 2. Figliuolo di Clinia e di Aristodamia, nacque a Sicione città del Peloponneso nell'Acaja ; vicino al fiume Asopo, e fu uno de' più grandi capitani della Grecia. Alcuni gli hanno attribuito per padre Esculapio. Egli era nemico della tirannia, e libero la sua patria da quella di Nicocle. Nella sua gioventù fu coronato cinque volte ne certami del pentatlo. Plutarco ha scritto la vita di questo grand' uomo , lo che ci dispensa dall'entrare in maggiori particolarità. - Cic. de Offic. 1. 2, c. 23. - Strab. 1. 14. - Pausan, 1. 2, e. 8.

ARATRIO (Mit. Siriac.), nome che i Fenici di Azot danno al loro idolo Dagone, perchè aveva insegnato loro a coltivare ed a seminare la terra.

\* Arbace, o Arbatto, o Farnace, o Orbaco, è il fondatore dell'impero di Media, formato con gli smembramenti di quello d'Assiria. Questo principe, uno de' più grand' uomini del sno secolo, regno più di venti anni. I diversi nomi sotto i quali egli è indicato dagli storici , mostrapo che essi non si sono copiati a vicenda intorno la rivoluzione operata da questo principe, rivoluzione che fe' passare l'impero de' primi Assiri ai Medi, circa l'anno 808, o secondo altri 898 avanti l'Era cristiana. Erodoto è il solo che non abbia conosciuto nè Arbace, nè la rivoluzione da esso operata, imperocchè chi volesse dire che il Ciassare nipote di Dejoce, del quale parla questo storico, sia lo stesso che Arbace sotto un nome differente, mostrerebbe, dice il dotto Freret, di non avvedersi che tutto questo racconto di Erodoto non conviene in uiun modo al fondatore dell'impero de' Medi; ma solamente al distruttore dell' impero d'Assiria sotto il secondo Sardanapalo, e questi fu di fatti Ciassare. Justin, l. 1, c. 3. - Diod. Sic. l. 1. - Vell. Paterc. L. 1, c. 6. — Mém. de l'Acad. des Inscrip. t. 5., 19 e 217 ... ARRELLA, nome di una città di Si-

cilia i cui abitanti avevano la riputazione di essere gran creduloni; di qui il proverbio : voi andate ad Arbella, quali vantaggi non dovete ripromettervi? Quid non fies, Arbelas profectus? — Erasm. in Adag.

Arbeto, uno de' cinquanta figli di Egitto, sposo di Ocma.

Arbio, soprannome sotto il quale Giove era adorato sul monte Arbia in Creta.

ARBITRATORE, soprannome di Giove. Eravi in Roma un portico a cinque colonne consacrato sotto questo nome a quel Dio.

1. Arboreo, soprannome di Giove

presso i Rodj.

2. — Soprannome di Bacco presso i

Beozj.

Arboribonzi (Mit, Giap.), sacerdoti giaponesi erranti e vagahondi, i quali non vivono se non delle limo-sine che si fanno loro. I loro berretti sono di un tessuto di scorza d'albero di forma piramidale, dal quale esce un pennacchino di crini neri o di pelo di capra. Essi portano una cintura doppia di stoffa molto grossolana, il loro vestimento consiste in due vesti: quella di sopra è di cotone, molto succinta e con mezze maniche, e quella di sotto, di pelle di capro e 4 o 5 dita più breve dell'altra. Dalla corda che stringe la loro cintura pende un bossolo che tengono in una mano; coll' altra portano un bastone di albero selvatico, il cui frutto rassomiglia alla nespola: calzano de' sandali legati con coregge, e guarniti di quattro ferri che fanno molto romore. La loro barba e i loro capelli sono sucidi, mal pettinati, e tutto il loro esteriore è della più brutta deformità. Questi sacerdoti scongiurano i demonj, ma non possono avere impero su di essi se non dopo trent' anni compiti. Ambasciata degli Oland, nel Giap.

1. ARCADE, re d'Arcadia, regione del Peloponneso, alla quale egli diede il

suo nome;

A magno tellus Arcade nomen habet,

dice Ovidio, parlando di questo paese,

- Fast. l. 1, v. 470.

Arcade era figliuolo di Giove e di Calisto figlia di Licaone e nipote di Pelasgo. Egli fu successore di Nittimo suo zio. Istruito da Trittolemo e da Aristeo, egli insegno a' suoi sudditi a seminare le biade, a fare del pane, a filare la lana, ed a farne delle stoffe e degli abiti, Sotto il suo regno la Pelasgia pigliò il nome di Arcadia. Questo principe dicesi che sposò una ninfa chiamata Erato. Un antico storico greco, del quale non esistono più se non de' frammenti che trovansi in Suida ed in Strabone, narra che Arcade incontrò Vol. I.

un giorno alla caccia questa ninfa, che era un'Amadriade, la quale implorò il suo soccorso contro un impetuoso torrente, che stava per trascinare la quercia dalla cui conservazione dipendeva la sua vita; Arcade deviò il fiume, fortificò tutt'all' intorno la quercia, e sposò la ninfa, dalla quale ebbe tre figli, da Pausania chiamati Azan, Afida ed Elato. Allorchè furono adulti egli divise con essi il suo regno. La parte che toccò ad Azan fu chiamata Azania, da cui accertasi che uscisse un numeroso popolo parte del quale andò a spargersi nella Frigia. - Afida ebbe per sua parte Tegea con le terre adjacenti: di qui deriva che i poeti chiamano Tegea, l'eredità di Afida. - Il monte Cilleno, che era in allora senza nome, toccò ad Elato, il quale dopo alcun tempo passò nel paese chiamato di poi la Focide.

Azan, ebbe un figlio chiamato Clitore, Afida ne ebbe un altro chiamato Aleo, ed Elato ne ebbe cinque, de' quali i più conosciuti furono Cilleno e Stinfalo. In occasione della morte di Azan si celebrarono per la prima volta dei giuochi funebri. — Charon. Lampsac. — Strab. l. 8. — Hygin. fab. 155 e 176. — Id. Poet. Astr. l. 2, c. 4. — Apollod. l. 3, c, 16. — Pausan.

1. 8, c. 4.

Arcade fabbricò la città di Tapezo in Arcadia, e su sepolto sul monte Menalo; ma per ordine dell'oracolo le ossa di lui furono trasportate a Mantinea nel tempio di Giunone, e sappiamo da Pausania che Arcade e i suoi figli ricevettero dopo la loro morte gli onori divini, e che ciascuno di loro aveva una statua nel tempio di Delfo. — L. 10, c. 9.

La favola racconta che quando Calisto madre di Arcade, fu mutata in orsa, Giove lo confidò a Maja, perchè lo allevasse. Arcade fatto un po' grandicello fu da alcuni cacciatori presentato a Li-caone suo avo, il quale lo ricevette con gioja; ma poi, per fare prova del potere di Giove, che ricevuto aveva in sua casa come ospite, gli imbandi in un banchetto le membra di Arcade. Sdegnato il dio da simile prova cangiò in lupo Licaone, e incendiò con un fulmine la casa. Raduno poi le membra di Arcade, lo restitui alla vita e lo con-segno ad un caprajo. Arcade si dedico interamente alla caccia; ed essendosi un giorno incontrato nell'orsa nella quale era stata trasformata da Diana sua madre, stava per ucciderla, allorchè Giove, onde prevenire questo parricidio, lo cangió anch'esso in orsa, e li tra-25

aporto entrambi nel cielo, ove Calisto è l'Orsa minore, ed Arcade l'Orsa maggiore:

Per vietar Giove, ch'Arcade non faccia Quel malefizio, al quale il vede intento, Gli cangia in un momento e sesso e faccia; Fallo un'altr'Orsa, e fa levare un vento, Ch'ambe le leva in aria, e via le caccia Verso Boote assiderato e lento; E tanto le porto per l'aria a volo, Che in ciel le colloco vicino al polo.

Laddove poi la lor rugosa pelle Si fece un manto chiaro e trasparente, E si fer tutte le lor membra stelle, Questa è men grande, e quella è più lucente: Or l'Orse son del ciel lucide e belle, Ed Orse ancor son dette dalla gente, E per Orsa minor la madre è nota, L'altra è maggior, che fa più larga rota, Ovid. Metam. l. 2, fab. 4, 5 e 6.

Figliuolo di Evandro.
 Soprannome di Mercurio, perchè era stato nutrito sul monte Cilleno in Arcadia.

 Ovidio dinota pure sotto questo nome Anceo figliuolo di Licurgo.
 Uno de' cani di Atteone.

\*\* 1. Argadia, regione della Greccia, nel Peloponneso, situata, dal settentrione al mezzogiorno, tra l'Acaja e la Messenia, e dal levante al ponente, tra l'Elide e l'Argolide. Essa trae il suo nome da Arcado per terzo re. figlio di Calisto figliuola di Licaone suo primo re. Questo paese era fecondo di favole più d'ogni altro della Grecia. Esso era inabitato allorche Pelasgo figlio della Terra, secondo la favola, vi si stabili co suoi figli, che in breve lo popolarono. Pausan. l. 8, c. 1, 2 e segg. — Eustath. ad Dionys, Perieg. v. 415. — Vedi Pelasgo, Gli Arcadi erano i soli popoli del

Gh Arcadi erano i soli popoli del Peloponneso che non avesser porti nè mavi. Essi erano situati in mezzo alle terre e lontani dalle coste. Di qui è che allorquando s'imbarcarono per l'assedio di Troja partirono su le navi che diè loro Agamennone. — Iliad. l. 2,

L'Arcadia portò in prima il nome di Drimode perchè era coperta di querce (drys): indi quelli di Pelasgia e di Licaonia, da Licaone figliuolo di Pelasgio. — Artemidor. lib. 2. Onirocr. cap. 25. cum Not, Rigalt. — Lexicon Car. Steph. — Le sue principali città erano Mantinea, Tegea, Menalo e Stinfalo, fondata da Mantineo, da Tegeate, da Menalo e da Stinfalo. Quest'ultimo era figliuolo di Elato e nipote di Licaone. — Dionys. Halye. 1. 4.

Contansi fra le sue principali montagne Cillene, Nonacride, Licco, Foloe,
Id. ibid. — Strab. l. 8. — Pomp,
Mela, l. 2, c. 3. — Queste montagne
nutrivano molto bestiame, a cagione della
loro grande fertilità. Eravi specialmente
un gran numero di asini, rinomati per
la loro forza e la loro statura: di qui
è venuto il proverbio Usignolo d'Arcadia, per dire asino. — Strab, l. 8,
— Gli Arcadi furono celebri pel loro
amore per la poesia e per la musica;
di qui il detto di Virgilio,

## ... Soli cantare periti Arcades. (Eclog. 10, v. 32).

L'Arcade era il luogo ove soggiore nava il dio Pane, abitando ordinariamente i monti Licco o Menalo, e non v' ha dubbio che gli Arcadi non fossero il popolo più antico della Grecia: si aveva tanta persuasione della loro antichità, che i poeti, dietro un'antica tradizione, hanno detto che erano anteriori a Giove ed anche alla creazione del Sole e della Luna:

Ante Jovem genilum terras habuisse feruntun Arcades, et Luna gens prior illa fuit.

Ovid. Fast. l. 2, v. 289. — Apollon. Argon. l. 4, — Nonnus, Bassaricon, l. 41. — Senec. in Hipp. — Stat. Theb, lib. 4. v. 275.

2. - Ninfa madre di Filonome.

ARCADIUS DEUS, il dio d'Arcadia: è Pane. — Vedi Pane.

1. Arcacete, autore delle origini, soprannome sotto il quale Esculapio aveva un tempio venerato nella Focide, Esculapio vi aveva una statua di marmo con lunga barba. Gli si immolava ogni sorte di vittime tranne le capre.

2. — Soprannome di Apolline, sotto il quale era venerato in Megara, ove

aveva una statua di ebano.

Arcandro, Acheo figliuolo di Ftio, sposò Scea figliuola di Danao, e fondo la città di Arcandra in Egitto. — Eroz dot. 2, c. 98.

Arcania, una delle Danaidi sposa di Xanto.

Ar Bannerez nos, cantatrici della notti. Lavatrici che nella credenza superstiziosa degli abitanti de' contorni di Molaix, vi invitano a torcere i loro panni lini, rompendovi le braccia se le ajutate di mala grazia, ed annegandovi se vi rifiutate.

1. Arcz, figliuola di Taumante figlio di Ponto e della Terra, era sorella di Iride, e nacque al pari di lei con le ali. Nella guerra de' Titani contro gli | cune monete di quest' isola vedevasi la dei, essa si dichiard pei primi. Giove vittorioso la precipito nell'inferno, dopo averla spogliata delle sue ali, ch'ei diede a Teti allorche si maritò con Peleo. Questa ne fe' dono a suo figlio Achille, il quale divenne velocissimo nel correre, per cui Omero gli da spesso il soprannome di Podarces, vale a dire piè veloce. - Ptolom. Hephæst.

2. Figlinola di Minosse, ebbe da Apollo Mileto, padre di Bibli e di

Causso.

ARCENTE, guerriero trojano, di cui Mezenzio uccise il figlio con un colpo

di fionda. - Eneid. l. 9.

ARCEOFONTE, giovane di Salamina, che amo vivamente Arsinoe figliuola di Nicocreonte re di Cipro, e mori del dolore di non aver potuto farsi amare dalla principessa. - Vedi Arsinoe.

I. ARGESILAO, uno de'capi dell' armata greca che conducevano i Beozi di Tebe all' assedio di Troja. Vi fu ucciso da Ettore. Leito trasporto le sue ceneri. - Iliad. l. 2, 15.

2. - Figliuolo di Giove e di Torebia o Torredia. Giove erasi cangiato in toro per ottenere i favori di questa donna.

Arcesio, figliuolo di Giove, secondo Ovidio, o di Cefalo secondo Aristotile; o secondo altri di Mercurio. Sposò Calcomedusa, dalla quale ebbe un figlio per nome Laerte, che fu re d'Itaca e padre del famoso Ulisse. — Hom. Odyss. l. 16. — Ovid. Met. 1. 37, v. 145. - Eustath. in l. 2. Iliad, et in Odyss. l. 16 e 24.

Narra Aristotile che Cefalo essendo stato lungo tempo senza avere figliuoli, ando a consultare l'oracolo, il quale gli disse di sposare la prima femmina ch'egli incontrasse: se gli presento un'orsa, ed egli la sposo. Ne obbe un fi-glio chiamato Arcesio, dal nome di sua madre, la quale era forse una donna chiamata Aretos, vocabolo che signi-

fica orsa.

ARCHEA, nel sistema di tutti gli antichi filosofi, significa la causa efficiente. - Mem. de l'Acad. des Inscript. t. 10.

ARCHEBATE, uno de figliuoli di Li-

Archedice, una delle cinquanta figlinole di Testio, dalla quale Ercole ebbe un figlio per nome Dinaste.

ARCHEGENETE, ARCHEGETE, O AIGE-NETE, capo, principe, soprannome di Apolline, sotto il quale aveva un altare ed un culto nell'isola di Nasso, testa di Apolline con questo sopran-nome. Davasi ad Ercole lo stesso titolo nell'isola di Malta, ove il suo culto era stato recato da Tiro. Achegetide era uno de'soprannomi di Minerva.

ARCHEJON: Era appo i Greci il luogo più ritirato del tempio; ove conservavansi i tesori del dio, e talvolta anche

quelli de' particolari.

1. Archerao, uno de cinquanta figliuoli d'Egitto, sposo della Danaide Anassibia. - Apollod. l. 2, c. 4.

\* 2. - Figliuolo di Licaone re d'Arcadia. - Apollod. l. 3, c. 16:

3. - Uno de'figliaoli di Elettrione; ucciso nel combattimento contro i figli di Pterelao. - Apollod. l. 2, c. 9.

4. ← Uno degli schiavi di Priamo. 5. - Figliuolo di Temeno e nipote d'Ercole; scacciato da' suoi fratelli, si rifuggi in Macedonia presso il re Cisseo. Questo principe minacciato da' suoi vicini, offerse ad Archelao la propria figlia e il trono: Archelao vinse, e Cisseo in vece di mantenere la parola, cerco di farlo perire tirandolo in una fossa piena di carboni ardenti. L'eroe, informato a tempo, chiese una con-ferenza segreta, afferro il perfido, e lo precipitò nella fossa che gli era preparata. Egli se ne fuggi, e fondo Egea in un luogo ove lo aveva condotto mad capear

ARCHELOO, uno de' figliuoli d' Ercole. T. ARCHEMACO, uno de' figliuoli di Priamo re di Troja . - Apoll. I. 3, c. 23. 2. - Uno de' figliuoli d'Ercole e di una delle Testiadi. - Apollod. l. 2, c. 35.

1. ARCHEMORE, figlicolo di Licurgo re di Nemea nella Tracia, e di Euridice o di Antifea, portava il nome di Ofelte, allorche suo padre gli diede per nutrice Issipile regina di Lenno, la quale costretta ad abbandonare i suoi stati fu presa dai Pirati e venduta a Lis

curgo. Wedi IssipilE.

I principali Greci dell'armata d'Adrasto re d'Argo, andando a battersi contro i Tebani, trovarono nell'attraversare la foresta di Nenrea questa illustre nutrice col giovin principe ch'ella allattava. Tormentati dalla sete, la pregarono di indicar loro una sorgente di acqua viva. Issipile li condusse ad una fontana vicina, ed avendo lasciato Ofelte sopra un cespuglio di appio s fis tornando lo trovo strozzato da un serpente: I Greci afflitti di questa avventura, uccisero il serpente, istituirono i Giuochi Nemei in onore del giovin della quale era dio tutelare. Sopra al- I principe; e gli diedero il none di Are (184)

chemore, perchè videro in questa morte il presagio di molte altre. Il re Adrasto disputó lui medesimo il premio de' giuochi che aveva istituiti, e ne fu dichiarato vincitore. - Apollod. 1. 1, c. 26 e l. 3, c. 11. — Hygin. fab. 74. — Stat. Thebaid. l. 6. — Pausan. l. 8, c. 48. - Vedi NEMEI.

2. - Uno de' figliuoli di Niobe da

altri chiamato Archenore.

Archesimoltos, coloro che intuonano i canti, soprannome delle Muse.

Archesio, guerriero atterrato da Mne-

steo. - Eneid. l. 12.

ARCHETELETE, padre di Eunomo; questi in un bauchetto offri ad Ercole una tazza che non conveniva presentargli. Ercole lo necise con uno schiaffo, e si puni esiliandosi volontariamente, sebbene Archetelete gli avesse perdonato la morte di suo figlio.

ARCHETOLEMO O ARCHEPOLEMO, figliuolo d'Ifito re d'Elide, lo stesso che ristabili i Giuochi Olimpici, si trove alla guerra di Troja, ove si distinse contro i Greci. Egli conduceva il carro di Ettore, allorche fu ucciso con un colpo di giavelotto lanciato da Ajace Telamonio. - Iliad. l. 8, c. 128.

ARCHETTO. - Vedi PLETTRO, APOL-LINE, ARIONE, ERATO, LINO, ORFEO.

1. Archia, figliuola di Oceano, sorella e sposa d'Inaco e madre di Foro-

neo. — 1175in. fah. 143. 2. — Corintio, uno de' discendenti di Ercole, fu fondatore di Siracusa. Avendo consultato l'oracolo di Delfo intorno al luogo più atto al suo stabilimento, il dio glielo indicò e gli lasciò la scelta delle ricchezze o della salute. Archia preferi le ricchezze, e Siracusa divenne in poco tempo la città più opulenta del paese. - Pausan.

3. - Figliuolo di Aristecmo essendosi ferito nel cacciare ne' contorni del monte Pindeso, fu guarito in Epidauro da Esculapio il che gli fe' prendere la risoluzione di portare il culto del dio a Pergamo, da dove passo a Smirne. -

Pausania.

Archidamia o Arcidamia, sacerdotessa di Cerere, ripose in libertà Aristomene, che le sue seguaci avevano fatto prigioniero nella celebrazione delle loro feste. - Pausan. l. 4, c. 17.

\* Archidamo, re di Sparta, figlio e successore di Agesilao, avendo rifiutato di soccorrere gli abitanti di Delfo con-tro i Focj, i quali avevano saccheggiato il magnifico tempio d'Apolline, fu ucciso qualche tempo dopo in Italia, ové era ito in soccorso de Tarantini, e il suo corpo rimase senza sepoltura per un effetto dello sdegno di Apolline. Questo principe lasció due figli, Eudamida ed Agide che aveva avuti da Dinica sua sposa. - Pausania, l. 3, c. 10.

Archidio, figliuolo di Tegeate, se-condo la tradizione di quelli di Egea.

- Pausan. l. 8, c. 53.

Archiereo, gran sacerdote di ciascuna provincia, o di una città un po' considerabile.

ARCHIEROSINE, gran sacerdote, rivestito di un' autorità superiore a tutte le altre, e incaricato di adempire i riti più segreti e più misteriosi della religione greca. Gli Ateniesi avevano molti sacerdoti di questo nome, avendo ciascun dio il suo gran sacerdote, che presiedeva agli altri ministri della stessa divinità. Gli Opunzj non ne avevano che due, uno per gli dei del cielo, l'altro pei genj o semidei. I Delfi, ne avevano cinque chiamati Osioi, santi, uno de' quali aveva la cura de' sacrifici, ed un altro quella dell'oracolo, e chiamavasi Aphetor, che rivela.

ARCHIGENETLOS, prima origine, soprannome di Saturno e di Rea, consi-

derati come genitori degli dei.

1. Archiloco, figliuolo di Antenore, capo de' Trojani, sotto Enca, ucciso da Ajace figliuolo di Telamone.

2. - Figlinolo di Nestore, ucciso da Memmone, sotto le mora di Troja. Iliad. l. 2.

Archino, re d'Argo.

ARCHIPPE, sposa di Stenelo re di Micene, essendo incinta in pari tempo di Alemena, moglie di Anfitrione, fu deciso dal destino che il primo di questi due figli che nascesse avrebbe avuto superiorità sull'altro. Giunone informata dell'intrico di Giove con Alcmena, fe' partorire Archippe nel termine di sette mesi di un figlio, che fu Euristeo, e, per ritardare il parto di Alcmena, si pose sulla porta del palazzo di Anfitrione con le gambe incrociate e con le dita intrecciate, il che fe' durare sette giorni e sette notte i dolori della principessa. - Vedi GALANTIDE.

ARCHIPPO, re d'Italia, diede il suo nome alla città di Archippe. - Eneid.

l. 7. Archiroe, nome di una ninfa. Essa era rappresentata in Megalopoli con una brocca, dalla quale essa versava dell'acqua. - Pausan.

Archisinacoco, il capo della sinagoga. Era suo officio di presiedere alle radunanze religiose, e di giudicare di-

versi affari civili e criminali.

Architèle, fratello di Arcandro. -Vedi ARCANDRO.

ARCHITEORE, ambasciatore sacro. -Vedi TEORE.

ARCHITETTURA (Iconol.). Dividesi in civile e militare. Una donna di grave aspetto, appoggiata sopra una colonna, dall' un lato ella mostra un piano ed il compasso che ne ha dato le proporzioni, e dall' altro, col piombino ch'ella tiene nelle mani, sembra imporsi il principio della solidità richiesta nelle sue opere. Allato a lei avvi un acanto, le cui foglie diedero a Callimaco la prima idea del capitello Corintio. Il trattato di Vitruvio, il regolo, la squadra, lo scarpello, gli edifici religiosi, civili, militari, compiono il quadro. — La prima fu dipinta da Le Brun negli appartamenti di Versaglies sotto aspetto di donna con aria grande e maestosa, con capelli biondi ornati di ghirlande di fiori, non tiene altro che piani di edificj. — Sopra una medaglia di Luigi XIII il cui soggetto è l' interrompimento de-gli edifizi del principe, in occasione delle pubbliche dissenzioni, vedesi l'Ar-chitettura sotto la figura di femmina assisa su la base di una colonna: essa ha gli occhi abbattuti, è di aspetto pensieroso, e tiene appoggiato il capo su la sinistra mano, il cui gomito posa sopra un frontispizio; colla mano destra ella rialza la sua veste, per far vedere che calpesta gli strumenti della sua professione diventati inutili. - La seconda è rappresentata da una donna il cui abito, di taglio nobile e severo, è di diversi colori, per dinotare la varietà delle costruzioni militari e la loro universale utilità. Alla catena d'oro ch'ella porta al collo è sospeso un diamante, per indicare la durata e l'eccellenza. Essa tiene il compasso di mare diviso in 360 gradi, ed una carta su la quale è disegnato un piano di fortificazione. Veggasi una rondine, uccello del quale si conosce l'abilità nel costruire il suo nido, che attraversi l'aria. A'piedi della figura sieno il bicciacuto e la vanga, come i primi strumenti necessari per la

costruzione degli edizi civili e militari.
ARCHITIDE (Mitol. Sir.), nome dato alla Venere che adoravasi sul monte Libano. Ella era, dice Macrobio, in atto di donna mesta ed afflitta, col capo coperto e appoggiato su la mano sini-stra, immagine dell'afflizione da essa mostrata al primo udire la notizia della ferita di Adone.

ARCIDRUIDE, capo de' Druidi. - Vedi

Ancieno, nome che danno i poeti ad Apolline E più sovente quello di Chirone, o del Sagittario, uno de' segni del zodiaco. - Eneid. 1. 3.

ARCIFERACITE (Mitol. Rabbin.), il capo de' ministri incaricato di leggere e d'interpretare nelle sinagoghe i capitoli

della legge e de' profeti.

Ancioallo, capo de' Galli o gran sacerdote di Cibele. Prendevasi ordinariamente in una famiglia distinta. Un'antica statua lo rappresenta vestito di lunga tunica, coperto di ampio manto rivoltato; ha una gran collana al collo, che discende fino sul petto, e termina con due medaglie, ciascuna delle quali porta una testa di Ati. Più sotto, sul petto della statua, vedesi la facciata di un tempio, sul cui limitare avvi Cibele, che si riconosce dalla sua corona merlata e dalla torre ch'ella porta sul capo. Allato a lei avvi da una parte Giove, col folgore e la picca, e dall'altra Mercurio col suo caduceo. Sul frontespizio del tempio v'è Ati coricato, col suo berretto frigio e col suo bastone augurale.

- Vedi GALLI.

\* Sopra un basso rilievo antico l'Arcigallo è cinto di una corona di ulivo; alla quale sono attaccati tre medaglioni: quello di mezzo rappresenta Giove Ideo; gli altri due Ati. Questo sacerdote ha un'altra immagine di Ati con mitra sul pottor La testa dell'Arcigallo è coperto di un velo formato col suo mantello medesimo, e le sue orecchie sono ornate di perle. Ha una collana formata con un serpente a due teste, le quali tengono una pietra preziosa. Tiene nella mano destra una tazza dalla quale escono tre rami d'ulivo, e nella sinistra un vaso scannellato che contiene diversi frutti, come mele, pere, coni di pino, albero sotto il quale Ati si fe' Gallo, e delle mandorle che farono prodotte dal suo sangue: porta altrest una frusta composta di tre file di ossicini infilati: è quella con la quale si frustavano i sacerdoti di Cibele. Su la parete, da questo lato, c'è un tamburo, un flauto dritto, un flauto curvo ed una cassa mistica, e dall'altro lato dei cembali. — Vedi Tav. XIV. fig. 3. Аксімаск, capo della religione арро

i Persi — Vedi Destur, Desturan. La sua divinità lo obbliga a conservarsi in una purezza più rigorosa di quella d'ogni altro. Il semplice tatto di un laico, massime se è di diversa refi-gione, è capace di macchiarlo. Gli è vietato il vivere in una pia oziosità; bi-sogna ch'ei lavori colle proprie mani;

è che apparecchi esso medesimo le cose necessarie alla sua sussistenza e al suo mantenimento. Se i suoi beni oltrepassano il necessario, egli è obbligato di distribuirne a poverelli il superfluo. La sua vita debli essere una continua preghiera, e i malvagi debbono trovare in lui un zelante e intrepido censore. Egli è anche specialmente incaricato del mantenimento del fuoco sacro. Questo supremo pontefice gode di un'assoluta autorità su le coscienze de' Ghebri, autorità che gli dà il Sad-Der, uno de' loro libri sacri. — Mém. de l'Acad: des Inser. t. 19.

. Arco. — Vedi Acasto, Atteone, Amazzoni, Arcabe, Chirone, Cupido, Diana, Ercole, Ippolito, Meleagro,

ORIONE.

ARCOBALENO: - Vedi IRIDE.

ARCONTE, magistrato d'Atene che succedette ai re, e il cui potere era lo stesso, toltone ch' ei non poteva scegliersi il successore. I tredici primi Arconti furono perpetui. L'ultimo di questa classe fu Alcmeone figlio di Eschilo, diverso del poeta tragico di tal nome. Dopo la morte di Alcmeone, la dignità di Arconte fu limitata alla durata di dieci anni; e di questa specie ve ne furono sette. Il primo fu Caropo e l'ultimo Erissia. Questi essendo stato bandito Per qualche disgusto, gli Ateniesi can-giarono la forma dei governo, e l'am-ministrazione degli affari fu fidata a nove arconti, la cui dignità non durava se non se un anno. Essi erano eletti dai suffragi dei cittadini, e dovevano essere commendevoli per l'antichità della Ioro nascita, per la loro ricchezza e pel credito loro. - Vell. Paterc. l. 1, c. 2. - Justin. I. 2, c. 6. - Euseb. Chron.

L. 1. — Meurs. de Arch.

L'ufficio del primo Arconte si era quello 1.º di avere cura di alcuni sacrifici, come de' Baccanali, ecc.; 2.º di giudicare de' processi tra parenti; 3.º di vegliare in ajuto de' pupilli e di dar loro de' tutori. — Pollux. I. 8, c. 9. — Plut. in Alcib. — Demost. in Ma-

eartat.

L'ufficio del secondo era, f.º l'ispezione di alcune cerimonie religiose, come delle feste di Eleusi, ecc.; 2.º di giudicare alcune cause concernenti la religione, come accuse d'empietà, o concorrenze al sacerdozio. — Pollux. ibid. ut supra. — Meurs. Græc. feriata.

Le funzioni del 3.°, chiamato Polemarco, erano 1.° l'ispezione di alcuni sacrifici, come di quelli di Diana e di Marte, 2.° la condotta delle guerre, 3.° la

giurisdizione de' forestieri, come il prismo aveva quella de' cittadini. — Meursa Lect. Attic. l. 2, c. 14.

Finalmente le funzioni degli altri Arconti, chiamati Tesmoteti, erano 1.º di far osservare la giustizia e di mantenere le leggi, funzione dalla quale traevano il nome di Tesmoteti; 2.º di giudicare alcune cause, come di calunna, di venalità ne magistrati, di adulterio, di insulti. Essi trasmettevano le cause più gravi a de' tribunali superiori. — Schol. Aristoph. ad Vesp. — I tre primi Arconti avevano due assessori per ciascuno, i quali giudicavano con essi. — Sigona de Rep. Athen. l. 45 c. 3. — L'Arconte doveva altresì offrire de' sacrifici per la prosperità dello stato.

ARCTOI, orsi. Giovani pulzelle che impiegavansi nelle feste chiamate Brauronie in memoria di questo avvenimento. In una città dell'Attica eravi un orso abbastanza addimesticato, perchè gli abitanti gli permettessero di andare liberamente nelle loro case. Un giorno l'animale, ritornando alla natia ferocità, sbrano una fanciulla, e fu ucciso dai fratelli di lei. Questa morte fu seguita da un'orrida pestilenza, è l'oracolo ordino, per placare Diana irritata dalla morte del suo orso, di consacrarle delle verginelle. Gli Ateniesi si uniformarono a questo ordine, e fe-cero una legge, la quale ordinava che nessuna fanciulla potesse maritarsi senza essere in prima stata assoggettata a questa cerimonia.

ARCULE AVES, nome che danno i Romani a certi uccelli di cattivo augurio, sia pel loro volo, sia altrimenti. La loro apparizione impediva di formare alcuna impresa. — Rad. Arcere, impedire.

Arono, dio dei Romani, che presiedeva alle cittadelle, al pari che ar cofani ed agli armadi. — Rad. Arx scittadella; arca, cofano. — Ant. expl. Ardandi, soprannome delle Muse.

ARDALIDI, soprannome delle Muse, preso da Ardalo figlio di Vulcano, al quale si attribuisce l'invenzione del flauto.

ARDATO, figliuolo di Vulcano e di Aglaja, una delle Grazie, credevasi che avesse fabbricato la grotta delle Muse che vedevasi presso i Trezenj. Pausan. 1. 2, e. 31.

Ardea, città d'Italia nel Lazio, molto più antica di Roma, fu fondata da Danae madre di Persco o, secondo altri, da un figlio di Ulisse, e di Circe. Essa fu la capitale de'Rutuli, contro i quanti le Latino implorò il soccorso di Enea-

Avendovi alcuni soldati posto fuoco, si divulgò che era stata cangiata dagli dei in quell'uccello che porta il nome di Ardea in latino e che chiamasi in italiano Airone. Essa fu rifabbricata e divenue una delle più opulenti città dell'Italia. Resistette per molto tempo ai Romani, i quali dopo molte guerre ne divenuero finalmente padroni. Mentrechè Tarquinio il superbo assediava questa città, suo figlio parti dal campo per andare ad oltraggiare la bella Lucrezia. - Virg. Eneid. l, 7, v. 412 e 631; l, 9, v. 738, e l, 12, v. 44, — Ovid. Met. l. 14, v. 573 e 580. — Strab, l, 5, — Plin. l, 3, c. 5; l. 35, c. 3 e 10. — Tit. Liv. l. 1, c. 57; l. 3, c. 71; l. 4, c. 9, e l. 5, c. 44 e 45.

Andesco, fiume figlio dell'Oceano e

di Teti.

Andt, padre di Crise e di Briseo.

ARDIA. Sappiamo da Plinio che questa dea aveva nella città di Ardea un tempio ornato di belle pitture, sotto il nome di Giunope Ardia, ed un altare sotto quello di Lucina, sul quale le ceneri che rimanevano dopo il sacrificio stavansene immobili per qualunque vento soffiasse,

ARDI-BEOHECHT (Mit. Pers.), angelo del fuoco elementare della luce, della medicina, e signore del quarto cielo, se-

condo i Parsi o Ghebri. — Chardin.

Arduenna o Arduina (Mit. Celt.),
nome che davano i Galli ed i Sabini a Diana, come alla protettrice de' cacciatori. Era rappresentata coperta di una specie di corazza, con un arco allen-tato nelle mani ed un cane vicino a sè. Credesi che essa dovesse questo nome ad una foresta delle Gallie che ancora a' nostri di chiamasi Ardenna. - Myth. de Banier, t. 5. - Gesner. Thes. erudit. ling. lat,

1. AREA, soprannome sotto il quale Minerva aveva presso quelli di Platea un tempio costruito colle spoglie de' Persiani dopo la battaglia di Maratona,

Pausan.
2. — Anche presso gli Ateniesi Minerva riceveva questo soprannome a cagione di un tempio su la collina di Marte, chiamato Arete dai Greci, Questo tempio fu innalzato da Oreste dopo essere stato assolto dall'Areopago che radunavasi su questa collina medesima, dalla quale questo tribunale trae il suo nome. - Pausan. l. 1, c. 28, - Vedi

3. - Soprannome di Venere, la quale aveva una cappella nel tempio di Mi-

nerva Calcieco a Sparta.

4. - Figliuola di Cleoco, dalla quale Apolline ebbe Mileto.

5. - Una delle figliuole del fiume Asterione, la quale prefese, unitamente alle sue due sorelle, l'onore di nutrire Giove,

AREALU (Mit. Ind.), specie di fico del Malabar, consacrato dai naturali del paese a Visnù, che essi credono es= sere nato sotto quest'albero, ed averne levato i fiori, de' quali vedesi spoglio, poiche essi sono nascosti in quell'inviluppo che chiamasi comunemente il fico. Epperciò la religione impone loro come un dovere di rendere a quest'albero un culto, il quale consiste nel cignerlo di un maro di pietre, e nel tingere di rosso il tronco stesso o il muro che lo circonda.

Arebo (Mit. Affr.), città di Benin; celebre fra quei popoli pel culto di una barbara divinità alla quale sacrificavansi, nel principio del secolo passato, le donne che partorivano due gemelli e i loro figli. Siccome i Mori stessi usavano di diversi mezzi per eludere questa legge crudele, così giova credere che essa non sussista più. Il luogo di residenza di quest'idolo è un bosco poco lontano dalla città, il cui accesso è severamente interdetto ai Mori degli altri cantoni. Se interviene che uno straniero s'intrichi in qualche sentiere cha conduca a questo bosco, gli abitanti lo costringono a ritornarsene sui propri passi, colla persuasione che s'ei profanasse colla sua presenza quel sacro asilo, il paese sarebbe devastato da una peste o da qualche altro flagello.

ARECIA, isola nella quale approdarono gli Argonauti nella loro spedizione

della Colchide.

ARBE O AIREE, feste in onore di Marte presso gli Sciti. - Rad. Ares,

AREFAT (Mit, Arab,), nome che danno gli Arabi alla montagna ove Adamo ed Eva si incontrarono, dicon essi, trecento anni dopo essere stati scacciati dal paradiso di Eden. Su questa montagna, secondo la tradizione musulmana, veggonsi ancora le due colonne verdi ove erano appoggiate le ginocchia di Eva, allorche Adamo la conobbe.

Aregonide, sposa di Ampico e madre di Mopso.

AREILIGO, capitano trojano ucciso da Patroclo. - Iliad. 1. 16.

Areio, figliuolo di Biante e di Pero,

Argonauto. AREIONE, cavallo. - Vedi ARIONE.

1. Areitoo, re d'Arne, città del Peloponneso, ebbe da sua moglie Filomedusa un figlio per nome Menestio, che combatte pei Greci all'assedio di Troja, ove fu ucciso da Paride figlio di Priamo.

- Iliad. l. 7, v. 9.

\* 2. - Altro guerriero dello stesso nome che combattè nella stessa guerra in difesa di Troja contro i Greci. Questi era scudiero e compagno d'arme di Rigmo, uno de'figli di Pirete, Principe di Tracia. - Iliad. 1. 20, v. 486.

ARENE, figliuola di Ebalo, sposa di Afarco, suo fratello uterino, diede il proprio nome ad una città della Messenia nel Peloponneso. - Pausan. - Vedi

AFAREO.

I. AREO, figliuolo di Ampice, nipote di Pelia e padre di Agenore. — Pausan.

2. - ( Mit. Slav. ). Dio della guerra presso gli Aleni, Il suo culto consisteva nel trarre la sciabola, piantarla nella terra e prostrarsi dinanzi a lei come davanti al dio Areo, il quale non esisteva se non nella loro immaginazione. Esso era, secondo loro, il signore assoluto degli dei e de' paesi ove andavano a fare guerra: quindi ciascun soldato credeva portare nel proprio fodero il destino de' combattimenti.

3. - o Arejo, guerriero. - Rad. Ares, Marte, o colui al quale si rivolgono delle preghiere; rad. Ara, voto. Davasi questo soprannome a Giove, talvolta ai famosi guerrieri, e quello di

Areja a Minerva.

4. - Sotto questo nome Bacco aveva una statua a Patrasso nell'Acaja.

5. — Centauro acciso da Driante nelle

nozze di Piritoo.

6. - Vedi Arete.
\*\* Areopago, celebre tribunale o corte di giustizia degli Ateniesi. Traeva il suo nome da Ares, Marte e da pagos che significa rocca o collina. L'Areopago era di fatti situato in cima alla collina, ove Marte difese la sua causa, allorchè fu obbligato di giustificarsi della uccisione di Allirozio figlio di Nettuno. - Xenoph. 1. 3, c. 5, § 20, - Pausan. 1. 1, c. 28. - Solin. c. 13. - Meurs. in Areopag. c. 1. - Ne' primi tempi ammettevansi a questo tribunale tutt'i cittadini indistintamente, purchè fossero religiosi ed onesti. In faccia agli Arcopagiti eranvi due pietre sulle quali sedevano l'accusatore e l'accusato a una chiamavasi Anaideas o sedia dell'ingiuria, e l'altra Ybreos o sedia dell'innocenza.

Allato ai giudici vedevansi due colonne sulle quali erano scolpite le leggi,

dietro le quali essi proferivano i loro giudizj. - Pausan. ibid. ut supra. -Lucian. de Gymnas. - Lysias, de Ciede Eratosth, et in Andocid. - Meurs,

ibid, ut supra.

Cicerone e Plutarco si sono ingannati nel dire che Solone aveva stabilito l'Areopago. I marmi di Paro provano che esso non ne fu se non il restauratore. Vi si legge che questo tribunale pigliò il nome di Areopago sotto il regno di Cranao, immediatamente dopo la contesa di Marte e di Nettuno. Ora, Cranao regnava in Atene il 50.mo anno dopo l' arrivo di Cecrope, vale a dire più di nove secoli avanti Solone. Di più noi leggiamo in Apollodoro che Dedalo, condannato dagli Areopagiti per aver ucciso suo nipote, si rifuggi presso Minosse re di Creta, il quale viveva tredici se-coli avanti quello di Augusto, e per conseguenza più di sei secoli avanti Solone. Lo stesso autore dice che Cefalo fu condannato dall' Areopago ad un esiglio perpetuo per avere involontariamente ferita con un colpo di giavelotto Procri sua sposa. Ora, gli Ateniesi suppongono che questo avvenimento sia accaduto sotto il regno di Eretteo, il quale secondo i più accreditati cronologisti, sali sul trono di Atene l'anno 1423 avanti l'era cristiana, vale a dire circa 800 anni avanti Solone. — Cic. de Offic. l. 1, c, 22. — Plutarc. in Solon. — Apollod. l. 3, c. 29 ed ult. — Marmora Arondel. N. 5, 6 e 26. Marsahn, Chron.

Tra tutti i tribunali della Grecia l'Areopago credevasi il più severo ed il più incorruttibile. Tal è almeno il sentimento di Cicerone, ad Attic. 1. 1, ep. 14; di Senofonte, 1. 3, c. 5, § 203 di Pausania, in Messen. c. 5; di Seneca, il filosofo, de Tranquil. anim; c. 3; di Aulo Gello, l. 12, c. 7; di Suida alla parola Areopagiti; di Lisia in Andocid; di Meursio in Areopage

c. 3, ecc.

Tutt'i grandi delitti erano di competenza di questo tribunale; la sua giurisdizione si estendeva per fino sulla religione stessa. Chiunque disprezzava gli dei o ne introduceva di nuovi era severamente punito. I gravi delitti erano. puniti di morte, e gli altri con una multa a profitto del tesoro pubblico. Ne' primi tempi gli Areopagiti tenevano le loro sessioni solamente negli ultimi tre giorni di ciascun mese; ma in seguito queste sessioni divennero più frequenti e quasi giornaliere. Allorchè i magistrati eransi radunati, un banditore

faceva allontanare il popolo e gl'imponeva silenzio. Ma prima di tutto facevansi de' sacrificj, dopo i quali l'accusatore e l'accusato giuravano entrambi sulla carne delle vittime immolate. Indi piativano l'uno dopo l'altro, o da se stessi, o per mezzo de' loro patrocinatori. I giudici, dopo di avere ascoltato ambe le parti, davano segretamente i loro voti, servendosi di pietruzze bianche e nere che mettevansi in due urne, l'una di rame, chiamata di assoluzione, l'altra di legno, chia-mata di morte. Oreste colpevole di parricidio fu giudicato dall'Arcopago: i suffragi per e contro furono trovati eguali, quindi uno de'giudici volendo favorirlo, propose di dare un suffragio favorevole in nome della dea d'Atene; il che passò di poi in legge, a favore di tutt' i colpevoli. — Elian. Var. Hist. 1. 5, c. 15 e 18. - Pollux, l. 8, c. 9 e 10. - Scholiast. Eschil. in Eumenid. v. 561. - Macrob. Saturn. l. 7, c. 1. - Meurs. ibid. c. 8.

AREOTOPOTE, o il gran bevitore di vino, era onorato come un eroc a Mu-

nichia - Ateneo.

Areskovi (Mit. Amer.), dio della guerra invocato dagli Uroni avanti di prepararsi alla battaglia, colla seguente preghiera che proferisce il loro capo: 66 lo t'invoco, perchè tu sia favorevole alla mia impresa; e voi, spiriti, de-" monj, buoni o malefici, voi tutti « che siete nel cielo, su la terra, voi " pure invoco. Ponete in opera tutto il " vostro potere e fatene uscire tutt'i flagelli vendicatori che versan la di-« struzione sui nostri nemici; rendeteli « vittima del nostro furore, e ricondu-« ceteci nel nostro paese coperti degli « ornamenti della vittoria; ci porti la « Gloria sulle sue ali fino ne' più lona tani climi; e tu, o Morte, aguzza a la tua falce tagliente, temperata in " tini pieni di sangue umano; tuona, « colpisci , schiaccia; fa baciare la pol-« vere de' nostri piedi a quelle temea rarie nazioni che si sollevano contro a di noi. "

ARESTORE, lo stesso che Aristore. ARESTORIDE, Argo figliuolo di Arestore. — Met. l. 1.

ARETAONE, valoroso Trojano ucciso da Teucro. — Iliad. l. 4 e 6.
\*\* 1. Arete, figliuola di Ressenore discendente da Nettuno, sposò Alcinoo re de' Feaci, suo zio, e ne ebbe tra gli altri fanciulli la principessa Nausicaa, quella stessa che condusse Ulisse nel palazzo del padre di lei, ove fu accolto Vol. I.

con distinzione da Arete e dallo stesso Alcinoo. - Hom. Odyss. 1. 7, v. 54; l. 8, v. 411. - Apollod. l. 1, c. 31. - Quest' ultimo autore fa vivere Alcinoo e la sua sposa Arete al tempo degli Argonauti.

2. - Nome di Marte. - Rad. Ares, combattimento, ferita. Questo nome è fondato o su le distruzioni e le uccisioni che cagiona questo dio, o sul silenzio necessario alla guerra. - Rad. a, priv.;

reo, io parlo.

ARETIA. — Vedi Arezia.
Aretirea, figliuola di Arante, sorella di Aori, diede il suo nome al

paese di Fliunto.

\*\* 1. Areto, figliuolo di Nestore e di Anassibia, che Omero fa figurare in un solenne sacrificio offerto da Nestore a Minerva per rendersela favorevole. — Odyss. l. 3, v. 413. — Apollod. l. 1,

c. 25.

\*\* 2. → Nome di un capitano trodifesa di Troja contro i Greci, e fu finalmente ucciso da Automedonte cocchiere o scudiere di Achille. - Iliad.

l. 17, v. 494.
\* 3. — o Areitoo. Vi fu anche un famoso guerriero dello stesso nome, il quale nella battaglia non portava altra arma che una mazza di ferro, il che gli fe' dare il soprannome di *Clavigero* o portamazza. Egli fa ucciso a Iradi-mento da Licurgo re d'Arcadia. Vedevasi ancora al tempo di Pausania il suo sepolcro vicino alla città di Mantinea. - Pausan. l. 8, c. 11. - Scholiast. Apollon. in l. 1. Argon. - Iliad. l. 7.

1. ARETUSA, ninfa d' Elide in Arcadia, figliuola di Nereo e Dori, ed una delle compagne di Diana. Ritornando un giorno dalla foresta di Stinfalo, vi-cina alla città di questo nome, ov'ella era stata a caccia, si fermo per ripo-sare al margine di un ruscello, le cui acque le parvero tanto limpide che volle bagnarvisi. Il fiume Alfeo che l'aveva veduta spogliarsi ed entrare nell'acqua ne divenue innamorato; ma essa appena vedutolo passò sull'altra sponda e se ne fuggì. Il dio del fiume la insegui pei campi e per le montagne, fino a che non potendo più resistere la ninfa dalla stanchezza e vedendosi quasi raggiunta, implorò la protezione di Diana la quale la cangiò in fonte. Alfeo, che la riconobbe sotto questa trasformazione, abbandonò la figura della quale erasi rivestito, e, ripigliando quella di fiume, mescolò le sue acque con quelle di Aretusa. Allora la casta Diana aprì la terra per dare passaggio a questa fontana, la quale attraversando i più profondi antri sboccò nell' isola d' Ortigia vicino alla Sicilia e lungi un miglio da Siracusa, ove vedesi ancora, Plinio e molti antichi scrittori hanno creduto che l'Alfeo, fiume d'Arcadia, continuasse il suo corso sotto il mare, e ricomparisse sul lido Siciliano, perchè, dicevan essi, ciò che gettavasi nell'Alfeo si ritrovava alcun tempo dopo nell'Aretusa, e lo stesso autore aggiugne che nel tempo che celebravansi i giuochi olimpici in Olimpia, dove passava l'Alfeo, l'Aretusa aveva l'odore del letame, perchè gettavasi nel fiume greco tutto il letame delle vittime e dei cavalli. L'Aretusa era realmente una fontana della penisola d'Ortigia che rinchiudeva il palazzo degli antichi re di Siracusa, - Ovid. Met. 1, 5, fab. 10. — Atheneus, l. 7, c. 3. — Fulgent, Mythologicon, l. 3, — Virg. En. l. 3, — Antigoni Caryst, Mirabilia, c. 155. 2. — Una delle Esperidi. — Apollod. l. 1, c. 5,

3. — Nome di una città della Tracia e di un'altra situata nella Siria. — Plin. 1. 5, c. 23; l. 6, c. 28. — Ptolem.

l. 5, c. 13.

 Figliuola d' Erileo, dalla quale Nettuno ebbe Abante. — Hγg. fab, 15γ. Arguta, nome sotto il quale Venere era adorata da quegli amanti il cui ma-

ritaggio fosse differito.

AREZIA (Mit, Sir.), Se deesi prestar fede al supposto Berosio di Annio di Viterbo, gli Armeni sono i primi che hanno onorato Noè come inventore della vigna, sotto il nome di Giano, e sua moglie sotto quello di Arezia, di Estia, o Vesta, che presso i Romani era ad un tempo la dea della terra e del fuoco,

ARFERIA, acqua della quale servivasi ne' banchetti che facevansi in occasione

de' funerali de' parenti.

Argalo, figliuolo di Amicla e di Diomede, succedette a suo padre dopo la morte di suo fratello primogenitò, ed ebbe per successore Cinorto suo fratello cadetto. — Pausan. l. 3, c. 1.

\*\* ARGATONE O ARGANTONE, bella giovane della città di Chio in Bitinia, la quale non amava altri diletti che la solitudine e la caccia. Reso re di Tracia, essendo passato per quella città, ed avendo udito vantare la beltà di Argatone, cercò i mezzi di farsene amare. Per meglio riuscirvi, egli dissimulò la sua intenzione, e non mostrò altra brama se non quella di andare qualche volta a caccia con lei. Egli le diceva

che abborriva la società, e mostrando di avere le medesime inclinazioni, ottenne la permissione di accompagnarla alla caccia. Egli seppe fingere così bene, che Argatone s'innamoro di lui e divenne sua sposa. Allorchè Reso disponevasi a partire per gire in soccorso di Troja assediata dai Greci, la sua sposa fe' ogni sforzo per rimuoverlo da questa impresa; ma l'amore della gloria superò ogni altro riguardo, Reso parti, e fu ucciso poco tempo dopo da Diomede, Argatone informata della sua morte ne mori di dolore. — Partenius in Erotic. c. 36, — Vedi Reso.

r. Argea, cacciatrice cangiata in cerva dal Sole o da Febo, per essersi vantata, nell' inseguire uno di questi animali, che lo avvebbe raggiunto, quand' anche il suo corso fosse rapido al pari di quello del Sole; al che fa allusione la cerva sopra un altare, con altri attributi propri di Apollo. — Hygin.

fub. 205.

2. - Figliuola di Giove e di Giunone, sorella di Ebe e di Vulcano. -

Apollod. l. 1, c. 6.

3. — ed Ori, due donne iperboree, venute in Delo con Apollo, Diana e Latona, vale a dire che avevano recato in quell' isola il culto di queste divinità, o accompagnati quelli che lo stabilirono. La memoria di queste donne era onorata dai Delii, i quali raccoglievano la polvere de' loro sepoleri per ispargerla sui malati, cantando un antico inno composto per esse da Oleno di Licia. — Erodot. 1. 4, c. 35.

4. — Figliuola di Testio re di Beozia, dalla quale Ercole ebbe due fanciulli. Viene anche dinotata sotto il nome di Argela. — Apollod, l. 1, c. 35.

ARGEE, feste che celebravano le Vestali ogni anno alle idi di maggio, durapte le quali esse gettavano nel Tevere delle figure di uomini fatte di giunco. Plutarco ne dà questa ragione, I primi popoli che abitarono le sponde del Tevere gettavano in questo fiume tutt' i Greci indistintamente; ma Ercole li persuase di rinunziare ad un si barbaro costume, e di istituire una festa espiatoria, nella quale si accontentassero di sommergere delle figure d'uomini. Lo stesso autore assegna anche un' altra origine. Evandro, Arcade, nemico degli Argivi, essendosi stabilito in Italia, ordino che a fine di perpetuare il suo odio contro di essi, si gettassero tutti gli anni delle figure nel Tevere. - Ovid. Fast.

ARGEI. Diversi luoghi di Roma, che

Numa aveva consacrati agli dei. - Tit. Liv. l. 1, c. 21.

ARGEI PONTIFICES, sacerdoti dei luo-

ghi sacri chiamati Argei.

ARCELA. - Vedi ARCEA 4.

ARGENE (Mit. Pers.), celebre gigante che fabbricò nelle montagne di Caf (il Caucaso), una magnifica galleria nella quale vedevansi le statue de' primi monarchi dell' Oriente; che vi si adoravano sotto forme straordinarie: le une aveano molte teste e molte braccia: le altre avevano delle teste di elefante, di bufalo, di cinghiale, ecc. Argenk, assistito da altri giganti, uccise Siamek figlio di Cajumarath, e dovette eludere le persecuzioni del pa-dre della sua vittima. Rifuggitosi in queste stesse montagne di Caf, faceva di là, coll' ajuto delle Dive, delle frequenti incursioni nella Persia, e tormentava i Peri. Thahamurath loro re, uno de' discendenti di Samek, si mosse finalmente contro di lui alla testa de' suoi Peri, lo vinse e gli tolse la vita. - Bibliot. Orient.

ARCENTINO, dio della moneta d'argento presso i Romani, era creduto figlio della dea Pecunia. Le persone d'affari e di banca invocavanlo per l'evento delle loro imprese. - August.

de Civit. Dei, l. 4, c. 21.

\* 1. Arceo, nome di uno de' Ciclopi, specie di giganti, i quali avevano un solo occhio in mezzo alla fronte. - Hesiod. Theog. v. 142. -Apollod. l. I, c. I.

2. - Figliuolo di Pelope e padre di

Alettore.

3. - Figliuolo di Apolline e della ninfa Cirene. - Justin. l. 13, c. 7.

4. - Padre di Polimelo, uno de capitani trojani che caddero sotto i colpi di Patroclo. - Iliad. l. 16, v. 417.

5. - Figliuolo di Licinnio, fu condotto via da Ercole, il quale promise a suo padre di restituirglielo. Ma il giovine essendo morto nel viaggio, Ercole fe' ardere il suo corpo per riportarne le ceneri, e adempire in tal modo alla sua promessa. Dicesi essere questo il primo esempio di corpo abbruciato dopo la morte. - Apollod. l. 2, c. 34.

ARGESTE, uno de' venti, figlio dell'Aurora e di Astreo suo sposo. È il

vento che viene dal punto ove tramonta il sole ne' giorni più lunghi. Argete o Arge, nome di uno de' Ciclopi, forse lo stesso che Arozo T.

Wedi CIGLOPI.

1. Arcia, madre di Bitoue e di Cleo-bi. — Vedi CLEOBI.

2. - Figliuola di Adrasto re d'Argo, fu maritata con Polinice, figliuolo di Edipo e fratello di Eteocle. Ella amo molto suo marito, al quale sopravvisse. - Apollod. l. 1, c. 26; e l. 3, c. 10. Hygin. fab. 69 e 72. Quest' ul-timo autore narra che Argia, informata della morte di suo marito, ucciso all' assedio di Tebe, cercò il suo corpo fra i morti a malgrado dell'editto di Creonte che lo proibiva sotto pena della vita, che avendolo trovato ella gli rese gli onori del sepelcro, col-l'ajuto di Antigone sua cognata, e che essendo state denunciate entrambe a Creonte, furono punite colla morte per ordine di questo principe. Dicesi anche che Argia fu trasformata in fontana che porta il suo nome.
3. — Figliuola di Ponto e di Talassa.

- Hygin:

4. - Moglie d'Inaco e madre di Io.

Hygin. fab. 145.

5. - Moglie di Polibo e madre di Argo, costruttore della nave degli Ar-

gonauti. — Hy gin. fab. 14.

6. — Si da pure il nome di Argia a quella provincia del Peloponneso, di cui Argo era capitale: - Vedi AR-GOLIDE.

Arcicerauno, dalle folgori rapide o luminose, soprannome di Giove.

ARGICIDA. - Vedi ARGIFONTE Arcifia, sposa legittima di Egitto,

che ebbe da lei Linceo e Proteo.

ARGIFONTE, soprannome di Mercurio che gli fu dato, sia per aver ucciso Argo Panopte o dai cento occhi, sia per avere ucciso il serpente Pitone, chiamato da alcuni autori greci Argen. - Rad. Phonos, uccisione. - Arnob. l. 6. - Macrob. Saturn. l. 1, 6. 19. - Vedi Argo.

Aroilero. Evandro, essendo venuto a stabilirsi in Italia, diede ospitalità ad un certo Argo, il quale formo tosto il progetto di torgli la vita, e di reguare in suo luogo. I ministri di Evandro, essendone informati, uccisero Argo senza il consenso del loro signore, il quale per rispetto ai sacri diritti dell'ospitalità fe' fare degli onorevoli funerali a questo scellerato, e gli fe' innal-zare una tomba in un luogo chiamato di poi Argileto. - Rad. Letum, morte. - Eneid. 1. 8.

Arcino, montagna d'Egitto vicino al Nilo, chiamata con tal nome perchè Giove vi ottenne i favori della ninfa Argea, ch' egli aveva rapita a Lito in Creta e condotta su quella mon-

tagna.

Argintpasa, soprannome di Venere

presso gli Sciti.

Arginnide, giovane greco che si annegò nel bagnarsi. Agamennone, che lo amava molto, fe' fabbricare in onor suo un tempio, ch' ei dedicò a Venere Arginnide. — Propert. 1. 3, eleg. c. 5.

Arcio, uno de' cinquanta figliuoli di

Egitto, sposo di Evippe.

T. Argode, nome di una ninfa che abitava il monte Parnasso. Ella fu sedotta da Filammone celebre musico, figliuolo d'Apolline e di Chione. Scacciata dal suo sposo durante la sua grossezza, ella si ritirò nella Tracia, ove partori Tamiri. — Paus. l. 4, c. 33.

2. — Figliuola di Teutrante re di Misia, sposò Telefo figlio d'Ercole. Teutrante, non avendo erede maschio nomino suo successore il genero.

Arcira, nome di una ninfa d'Acaja, amata da Selinno, il quale mori di dolore allorchè ella divenne indifferente per lui. Venere, mossa a compassione, lo trasformò in un fiume che, al pari di Alfeo per Aretusa, andava a cercare la fontana alla quale presiedeva questa incostante ninfa. Finalmente Selinno giunse a poter dimenticare l'ingrata, ed ebbe di poi la virtù di far perdere ogni rimembranza del loro amore a quelli che bevevano delle sue acque o che vi si bagnavano. — Pausan. 1. 7, c. 23.

Argirandrini, popoli favolosi del regno di Numismacia. — Vedi questa parola.

Argiripa, città d'Apulia, fondata da Diomede dopo la guerra di Troja. —

Æneid. l. 11.

ARGIRITE, combattimento o certame nel quale i vincitori ricevevano un premio d'argento, differente in ciò da quelli ne' quali non si combatteva che per la gloria o per semplici corone.

Archrofeza, dai piè d'argento, epiteto di Venere e di Teti, che esprime in modo poetico la spuma che eccitano queste due dee nell'uscire dalle onde.

- Iliad. l. I.

Arotrosso, arco d'argento, soprannome del Sole, preso dai raggi che sembrano descrivere una specie d'arco al di sopra del suo capo. — Rad. Argyron, argento; toxon, arco.

Argissa, una delle città greche, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja. Era loro capo il valente Polipete, —

Iliad. l. 2.

ARGITI, sacerdoti di Cibele.

1. ARCIVA, O ARCOLICA, soprannome di Giunone, ch' ella ricevette dal

culto-che le si rendeva in Argo. La sua statua d'oro e d'avorio teneva in una mano una melagrana, e nell'altra uno scettro sormontato da un cuculo, perchè Giove aveva preso la forma di questo uccello allorche s' invaghi di lei. Sul suo diadema erano figurate le Ore e le Grazie. Sotto i suoi piedi ella aveva una pelle di lione ed un ceppo di vite, emblema del suo odio contro Ercole e Bacco. \* Giunone Argiva aveva un tempio a Sparta, capitale della Laconia, che le era stato consacrato da Euridici figliuola di Lacedemone, e moglie di Acrisse figlio di Biante. - Pausan. l. 3, c. 13.

2. - Soprannome di Diana.

ARGIVI. - Vedi ARGO.

\*\* 1. Areo, nome della famosa nave sulla quale Giasone s' imbarcò alla testa di 54 compagni, che erano il fore della più nobile gioventi greca del suo tempo, per andare nella Colchide a conquistare il vello o tosone d' oro. Divisi sono gli autori intorno la etimologia del nome di Argo dato a questa nave. Gli uni la traggono da Argo figliuolo di Frisso, che la costrusse. — Diod. Sicul. 1. 4. — Hygin. fab. 14. — Val. Flacc. 1. 1, v. 93. — Phædr. 1. 4, fab. 4.

Altri ne traggono il nome dalla sua leggerezza; imperocchè Argas, in greco significa velocità. — Diod. Sic. ibidem ut supra. — Catul. de Nupt. Pel. et Thet. v. 6. Cicerone crede che questa nave ricevesse un tal nome, perchè portava degli Argivi. — In Tusc.

l. 1, c. 20.

Essa aveva 50 remi, cioè 25 da ciascuno de' lati, al dire di Apollodoro il quale aggiunge che Minerva attaccò alla prora un trave preso nella foresta di Dodona, il quale trave rendeva degli oracoli; lo che è confermato da altri autori. - Apollod. l. 1, c. 27. -Apollon. l. 4. Arg. - Senec. in Medea. - Val. Flace. l. I. - Claudian. in Panegyr. Tra gli altri oracoli emanati da questo trave, esso avverti gli Argonauti che non arriverebbero nella loro patria se non quando Giasone, il quale aveva ucciso Absirto fratello di Medea, si fosse fatto purificare di questo omicidio. - Apollod. l. 1, c. 31. - Scholiast. Apollon. in l. 4. Argon. Secondo Catullo, il disegno di questa nave era opera di Minerva. Il legname fu tagliato sul monte Pelio, dal che ne derivo alla nave il soprannome di Pelia o Peliaca. Giasone, essendo riuscito nella sua impresa, consacrò questa nave

ARG

a Nettuno, o, secondo altri, a Minerva nell'istmo di Corinto, da dove fu in breve trasportata nel cielo e conver-tita in una delle celesti costellazioni. Molti antichi autori combinano nel dire che la nave degli Argonauti fosse la prima che sia stata posta sul mare, e perció fu posta tra gli asterismi. — Aratus, apud Cic. de Nat. Deor. l. 3.
— Manil. l. 1. Astron. de Ariete, ecc.
— Ovid. Met. l. 8, v. 302. — Hygin. Poet. Astron. l. 2, c. 37. — Hygun. sthen. c. 35. — Catul. epigr. 65. — Plin. l. 7, c. 56.

2. — Uno de' cani di Atteone. — Apollod. l. 3, c. 5.

3. - Figliuolo di Frisso e di Calciope. Dicesi che ad ispirazione di Minerva egli costruisse la nave Argo che portò il suo nome, ed eccitasse Giasone e gli altri principi della Grecia a vendicare la morte di suo padre. Secondo altri egli era un celebre architetto figlio di Polibo. - Apollod. 1. 1, c. 22 e 27.

- Hygin. fub. 3 e 14. - Vedi Frisso.

\* La figura 6 della Tav. X è una lastra di bronzo antica, rappresentante Argo che lavora alla sua nave; Minerva lo ajuta co' suoi consigli, al pari che Mercurio, dio del commercio, il quale prospera per mezzo della navigazione.

\* In un bassorilievo della Villa Albani, riportato dal Winckelmann, vedesi Argo che costruisce la nave che portò il suo nome. Egli ha in testa un elmetto, ed è seduto su la prora, lavorando con scarpello e martello. Dietro di lui c'è il piloto Tifi, il quale drizza il timone della nave: Minerva lo ajuta ad alzare la vela e ad attaccarla: la dea non ha altri ornamenti che una semplice tunica, un gran peplo ed un elmetto. È seduta sopra elegante sedia, alla quale è appoggiato il suo scudo. Dietro di lei v'è una civetta che posa sopra una colonna, ed è un simbolo della sua prudenza. L' edificio è il tempio che aveva Apollo sul promontorio Pagaso, appie del monte Pelio, ove fu fabbricata la nave. —
Vedi Tav. XVII, fig. 2.
4. — Gli Egizi contano un Argo fratello di Osiride. Questo principe avanti

lasciato la reggenza ad Iside dandole Argo per ministro, Mercurio per con-sigliere ed Ercole per generale di ar-mata. Argo, abile ministro, ond' essere esattamente istruito di tutto ciò che accadeva, aveva stabilito nelle princi-pali città cento intendenti, i quali fu-rono chiamati gli occhi d'Argo. Finch'ei rimase fedele, l' Egitto pacifico e

tranquillo provò tutt' i vantaggi di un buon governo; ma la lontananza di Osiride e quella di Ercole, il quale aveva formato il progetto di penetrare fino all'estremità dell'Affrica, gli fecero concepire la speranza di rendersi padrone del paese. Egli diè principio alla sua sedizione col rinchiudere Iside in una torre, e per mezzo degl'intendenti che erano sue creature si fe' proclamare re in tutte le città della loro giurisdizione. Mercurio, disprezzato da Argo come principe unicamente dedito alle scienze, si formò un partito, radunò delle truppe, mosse contro Argo, lo sconfisse e gli tagliò il capo. Fin qui la Mitologia egizia. — L'Argo dei Greci, pronipote di Argo figlio di Giove e di Niobe era figlio di Arestore o Alettore e nipote di Jaso. I poeti gli danno il cognome di Panoptes, che in Greco significa tutt' occhj. Esso era si forte che uccise il toro che devastava l'Arcadia, il satiro che rapiva e divorava i bestiami di questo medesimo paese, e la terribile Ochidna, metà ninfa e metà serpente, mostro nato dall'unione di Crisaore con Calliroe figlia dell' Oceano. Argo sposò Ismene figlia del fiume Asopo e ne ebbe un figlio, al quale ei diede il nome del suo avo Jaso. I poeti gli attribuivano cento occhi, cinquanta de' quali stavano aperti, mentre il sonno teneva chiusi gli altri cinquanta. Secondo gli altri mitologi ei non ne chiudeva mai più di due alla volta. Allorchè Giunone ebbe in suo potere Io sua rivale, che Giove aveva cangiata in giovenca, ne fido la cura ad Argo; ma Mercurio, per ordine di Giove, lo fe'addormentare col suono del suo flauto e gli taglio il capo. Giunone prese i suoi occhi e li sparse sulla coda del pavone; e lo trasformo in questo stesso uccello a lei consacrato. - Moschus, Idyll. Europ. -Apoll. l. 1, c. 9; l. 2, c. 1 e 2. — Ovid. Met. l. 1, fab. 16 e 17. — Pro-pert. l. 1, eleg. 3.

Altri dicono che Io, sacerdotessa di Giunone essendo amata da Giove Api re d'Argo, Niobe sua sposa, la quale chiamay si anche Giunone, divenutane gelosa, la mise sotto la custodia di suo zio, uomo estremamente vigilante.

\* Un'antica pietra scolpita che ve-desi nella raccolta dello Stosch, rappresenta lo cangiata in giovenca, sotto la custodia di Argo, figurato qual vecchio seduto all' ombra di un albero e appoggiato sopra un bastone; vicino a lui c'è un cane. - Vedi Tav. XVII, fig. I.

la prima mortale dalla quale il padre degli dei ebbe de' figli, 'succedette a Foronco re di quella regione della Grecia che porto poi il nome di Peloponneso, e che è attualmente conosciuta sotto quello di Morea. Egli fondo la città d'Argo, alla quale diede il suo nome, e che divenne capitale dell'Argia o Argolide. Sposò Evadne figlia di Strimone e di Neera, e ne ebbe molti figli, tra i quali Jaso, Piranto, Epidauro e Criaso, il quale gli succedette. - Apollod. l. 2, c. 1. - Paus. 1. 2, c. 16 e 22. - Hygin. fab. 145 e 155. — Euseb. Præp. Ev. l. 2. — Schol. Stat. Theb. l. 4, v. 589. — Alcuni mitologi lo confondono coi precedenti, e pretendono che i suoi cento occhi non siano altro che un emblema della sua penetrazione è della sua vi-

6. - Uno de' figliuoli di Piranto, nipote di quello che diede il suo nome all'Argolide, e avo dell'Argo dai cento occhi. La Grecia avendo fatto sotto il suo regno grandi raccolte di biade, quest' abbondanza, alla quale aveva esso contribuito colla sapienza del suo governo, gli merito dopo la sua morte degli altari e de' sacrifici, e fe' dire ch' egli era stato il primo che coltivasse le terre de Greci. - Hygin.

fab. 145.

7. — Vedi Arcileto. \* 8. — Uno de' cinquanta figliuoli di

Danao. - Hygin. fab. 14.

9. - Cane di Ulisse. Questo animale, oppresso dalla vecchiezza, mori di gioja nel rivedere il suo padrone dopo venti anni di assenza. - Homer. Odiss. l. 17, v. 300.

\* In una moneta della famiglia Mamiglia è figurato Ulisse col suo pileo; egli ha un bastone nodoso nelle mani. Il suo cane Argo gli va incontro tutto festoso nel riconoscere il proprio padrone. Leggesi intorno: C. MAMIL. LIMEAN. — Vedi Tav. VII, fig. 4. Lo stesso soggetto è figurato in una pietra antica. - Vedi Tav. X, fig. 1.

10. — Città dell'Acaja cerore pel culto di Giunone e per gli eroi di cui fu patria. Essa era la capitale dell'Argolide. Gli abitanti di questa città e di tutta l'Argolide erano chiamati Argivi o Argolici, e con queste parole i poeti dinotano spesso i Greci in generale, nello stesso modo che prendono Argo per la Grecia. — Virg. Eneid. 1. 1, v. 40 e 650; 1. 2, v. 55, 177 e 326; l. 3, v. 293, ecc. - Ho- Echione.

5. - Figliuolo di Giove e di Niobe, 1 rat. Epod. Od. 16, v. 57, ecc. - Lucan. l. 10, v. 60, ecc. - Plin. l. 75 c. 56. - Strab. 8.

Argotici. - Vedi Argo.

r. Argolios, Alemena, perchè era

di Argo.

\* 2. - o Arco, o Arcia, regione del Peloponneso, situata tra la Sicionia, la Corintia, il golfo Saronico o di Egina, la Messenia e l'Arcadia. Essa formava una penisola; la parte che toccava al continente era verso tramontana, vale a dire dal lato dell'Arcadia. Questo paese fu nel principio un regno fondato da Inaco circa l'anno 1850 avanti l'era cristiana, e prese il nome di Argolide sotto il regno d'Argo, il quale era succeduto a Foreneo figlio d' Inaco, secondo Apollodoro, l. 2, c. 1. Il regno d'Argo dopo avere durato circa 550 anni fu unito a quello di Micene. -Strab. l. 8. — Pomp. Mela, l. 1, c. 13, 14 e 16; l. 2, c. 3. — Plin. l. 7. c. 56. - Pausan. l. 2, c. 15, 16 e 17.

Anconauti, nome col quale gli an-tichi dinotano i principi greci che si imbarcarono con Giasone per andare nella Colchide a fare la conquista del Vello d'oro. Vedi Vello. Sono chiamati Argonauti dal nome della nave sulla quale s'imbarcarone. Vedi Arco i. Apollonio di Rodi e Diodoro di Sicilia dicono che gli Argonauti erano in numero di 54. Tzetze non ne ammette che 50, e Apollodoro ne nomina soli 45. Porgiamo qui la lista degli Argonauti, in favore dei dilettanti della storia eroica. Abbiamo raccolto questi nomi dal poema di Apollonio, e abbiamo indicati col nome del loro padre quelli che trovansi nella Biblioteca di Apollodoro.

Acasto, figlio di Pelia. Admeto, figlio di Ferete.

Actalide.

Anceo, figlio di Licurgo. Anceo, diverso del precedente.

Anfidamante-

Anfione

Arejo. Argo, figlio di Frisso, fabbricatore

della nave. Asterio, figlio di Cometa.

Asteriore.

Augeo o Augia, figlio del Sole. Bute, figlio di Telcone.

Calai figlio di Borea.

Canto.

Castore, figlio di Giove.

Cefeo, figlio di Alco-

Clizio.

Corono.

Ercole, figlio di Giove. Ergino, siglio di Nettuno. Eribote. Eufemo, figlio di Nettuno. Euridamante. Eurito, figlio di Mercurio, Eurizione. Falero. Giasone, figlio di Esone. Ida , figlio di Afarco. Idmone.
Ificle o Ificlo. Ificle, figlio di Testio. Ifito. Ifito diverso del precedente. Laocoonte. Leodoco. Linceo, figlio di Afareo. Meleagro, figlio di Eneo. Menezio, figlio di Attore, Mopso. Nauplio, Oileo. Orfeo, figlio di Eagro. Palemone, figlio di Vulcano o di Etolo. Peleo, figlio di Eaco. Periclimene, figlio di Neleo. Polluce, figlio di Giove. Polifemo, figlio di Elate, Telamone, figlio di Eaco. Tifi, piloto della nave, figlio di Agino.

Zete, figlio di Borea. Gli altri Argonauti, nominati da Apollodoro, sono: Attore, figlio d'Ippaso.

Ansiarao , figlio di Oicleo, Ascalafo, figlio di Marte.

Atalanta, figlia di Schenco, Essa era travestita da nomo.

Autolico, figlio di Marte. Ceneo, figlio di Corono. Eurialo, figlio di Mecisteo. Fano, figlio di Bacco. Ialmeno o Almeno, figlio di Marte. Irito, figlio di Naubolo, Lacrte, figlio d'Arcesio, Leito, figlio di Alettore, Penelao, figlio d' Ippalmo. Peante, figlio di Taumaco, Stafilo, figlio di Bacco.

Teseo, figlio di Egeo.

Igino dà anch' esso il catalogo degli Argonauti, ma differisce talmente dagli autori greci, che noi non abbiamo creduto di doverlo consultare intorno a questa parte della storia eroica. D'altronde, di tutti gli antichi mitografi, è quello che fu maggiormente maltrattato dai copisti: quasi tutti i nomi pro-

pri vi si trovano sfigurati.

In altri dizionari mitologici trovansi ricordati come Argonauti anche Deucalione figlio di Minosse: Eumedonte figlio di Bacco: Glauco figlio di Sisifo: Jolao, compagno di Ercole nelle sue fatiche (Igin.): Linco figlio di Epito: Neleo e Periclimene suo figlio: Filammone figlio di Apollo: Piritoo: Tideo padre di Diomede.

Gli Argonauti s'imbarcarono al capo di Magnesia in Tessaglia; approdarono in prima nell'isola di Lenno, abitata in allora dalle Amazoni; di là in Samotracia, ove consultarono Fineo, il quale promise loro, quando volessero liberarlo dalle Arpie, di farli giungere sani e salvi nella Colchide; entrarono nell'Ellesponto, e costeggiarono l'Asia minore, sboccarono nel Ponte Eusino per lo stretto delle Simplegadi, seguirono la costa di Mariandini, giunsero finalmente sotto le mura di Ea, capitale della Colchide, ed eseguirono la loro impresa. Rapito il Tosone col soccaso di Medea, portigono di Accorso di Medea, portigono di Accorso di Medea, portigono di corso di Medea, partirono gli Argo-nauti per la Grecia, e furono inseguiti da Eete; attraversarono il Ponte Eu-sino, entrarono nel Danubio, e s'in-noltrarono in questo fiume; ma venendo a mancar loro l'acqua trasportarono per terra le loro navi per lo spazio di più di cinquanta leghe, fino al golfo Adriatico, e giunsero nel mare di Sar-degna per l'Eridano ed il Rodano. Tetide e le sue ninfe diressero le navi greche a traverso lo stretto di Scilla e di Cariddi; e allorchè passarono vicino all'isola abitata dalle Sirene, i suoni della lira di Orfeo li preservarono dai loro incantesimi. A Corfù, altre volte Drepano, incontrarono la flotta della Colchide, che avendoli inseguiti a tra-verso delle Simplegadi, venne ad inti-mare ad Alcinoo, re dell' isola, di consegnar loro Medea. Questo principe vi acconsenti purchè ella non fosse ancora unita con Giasone; il che fe' risolvere il matrimonio. Ritornando in mare furono gettati contro gli scogli dell' Egitto, e tratti da questo cattivo passo per la protezione degli dei tutelari del paese, portarono le navi sulle spalle fino al lago Tritonide. Continuarono poi il Joro viaggio, che fu interrotto dal mostro Talo, gigante coi piedi di rame, che devastava l'isola di Creta. Final-mente sbarcarono ad Egina e giunsero in Tessaglia. La cronologia pone questo avvenimento di 35 anni avanti la guerra di Troja. — Apollon. — Val. Flacc. — Orfeo. — Pindaro. — Diod. Sic. 1. 4, c. 42 e segg. - Strab. - Justin.

- Apollod. - Dupuis, Orig. de tous les Cultes, 1. 3, c. 5. - Vedi ABSIRTO, ELLE, FRISSO, GIASONE, MEDEA, VELLO.

D' ORO , ecc.

\* In una medaglia del Gabinetto reale di Parigi vedesi la nave Argo e gli Argonauti ai remi : intorno si legge APΓΩ MAΓNHTΩN (Argo: moneta dei Magnesii). Questo tipo è nel rovescio di Massimino, di Gordiano e di Gallieno, sopra medaglie di Magnesia Jonica sul Meandro, perchè questa città doveva la sua origine ad una colonia di Magnesii Tessali, ov' era stata costrutta la nave Argo. — Vedi Tav. VI, fig. 7.

Argone, figliuolo di Alceo, ed uno

degli Eraclidi, regno in Lidia 505 anni

avanti Gige. — Erodot. 1. 1, c. 7.

Arcoo, soprannome di Apolline, sotto il quale egli aveva un tempio sulla costa lungi 80 stadj da Coronea, celebre per la quantità de' malati che vi si recavano, e che se ne ritornavano gua-riti. Questo dio vi era egualmente onorato sotto il nome di Corinto, ed aveva una statua di legno, mentrechè la statua

dell'Apollo Argoo era di Bronzo.

1. Aria. I Greci adoravano l'aria talvolta sotto il nome di Giove, che prendevano per l'aria più pura, o l'etere; talvolta sotto il nome di Giunone, da essi presa per l'aria grossolana che ci circonda; talvolta sotto quello di Minerva, e spesso ne formavano una divinità particole alle divinità particolare, alla quale davano per moglie la Luna, e per figlia la Ru-giada. Nell' Ifigenia di Euripide, Me-nelao prende l'Aria in testimonio delle parole di Agamennone, e Aristofane non tralascia di farne un delitto ad Euripide. Dicevasi che l'Aria era stata allevata dalle Stagioni, per indicare le diverse temperature dell'aria in queste quattro epoche dell' anno. - Cic. de Nat. Deor. l. 1, c. 10 e 11. - Martian. Capella, l. 2 in Philolog.

2. - ( Iconol. ). I moderni hanno rappresentato l'Aria sotto la figura di una donna assisa sopra una nuvola, l suoi capelli sparsi e le sue vesti svolazzanti annunziano l'impero de' Venti. Con una mano essa accarezza un pavone, uccello consacrato a Giunone, e coll' altra sostiene un camaleonte, che anticamente pretendevasi traesse tutta la sua sussistenza da questo elemento. Volatili d'ogni grandezza, dall' aquila fino al moscherino, le volano intorno. Le si danno anche delle vesti formate con penne d'aquila, spesso si simboleggia con Iride col suo velo, o con Giunone col payone, o con Zefiro con piccole ali.

I. ARIANNA, figliuola di Minosse II, re di Creta, e di Pasifae figlia del Sole. Invaghitasi di Teseo figliuolo di Egeo re d'Atene, gli porse i mezzi onde uscire dal labirinto, ove si voleva rinchiuderlo con sei altri Greci, per esporlo ad essere divorato dal Minotauro. Ella gli diede un gomitolo di filo per guidarlo nei diversi giri, dicendogli di attaccarlo all'entrata onde potesse più facilmente ritornare sui propri passi. Allorchè questo giovane eroe chbe uc-ciso il mostro, si recò alla porta del labirinto, che gli fu aperta da Arianna la notte seguente. Partendo da Creta egli condusse seco questa principessa; ma dopo di avere passato alcuni giorni cou lei, la abbandono crudelmente nell'isola di Nasso a malgrado della promessa che le aveva fatta di sposarla e di dividere con lei il trono d'Atene che doveva egli ereditare. Questo abbandono era tanto più barbaro in quanto che il suo rapitore l'aveva già resa madre, al dire di molti autori citati da Plutarco. Bacco allettato dalla beltà di Arianna, e commosso dalla sua situazione, la consolò della infedeltà del suo amante, e spo-sandola, le fe'dono di una bella co-rona d'oro, eccellente lavoro di Vulcuno, che fu poi posta tra gli asterismi dopo la morte di questa principessa. — Iliad. l. 11. — Propert. l. 3, eleg. 16. — Catul. de Nupt. Pel. et Thet. epigr. Catal. de Napt. 1 et. 1: 1 at. ep. 1. 61. — Ovid. Met. l. 8, fab. 2. — Id. Hroid. ep. 10. — Id. de Art. am. l. 2. — Idem, Fast. l. 3, v. 462. — Hygin. fab. 14 e 270. — Philostr. l. 1, c. 15. — Plut. in Thes. — Nonnus in Dyonis. 1. 47.

L' ultima parte della storia di Arianna viene riferita altrimente. Dicesi che Bacco, commosso dalla giovinezza, dalla beltà, e sopra tutto dalla bella capigliatura di Arianna , ordinò a Teseo di cedergliela. L'eroe ateniese, preso da un divino terrore, abbandono la sua amante mentre dormiva. Allora Bacco si avvicinà, le offerse una immortalità esente da vecchiezza, che aveva ottenuta per lei 'da Giove', e le diede il nome di Libera. Plutarco, il cui racconto è un po' più verisimile, dice ch'ella fu rapita a Tesco, in Nasso, da Onaro sacerdote di Bacco. Secondo Omero fu Diana che trattenne Arianna, per preghiera di Bacco. Narra poi Igino che Arianna ricevette da Teseo la corona, e che allo splendor de' dia-manti che la componevano, uscì questo eroe dal labirinto. - Hygin. fab. 43. - Apollod. l. 3, c. 1. - Vedi Tz-

SEO, TAURO, MINOTAURO. La narrazione di Peone di Amatunta è troppo singolare per non essere recata qui. " Teseo, dice egli, essendo stato get-" tato dalla tempesta sui lidi di Cipro, " fu obbligato di sbarcare Arianna, alo lora incinta e malata; ma appena fu " egli ritornato sulla nave, un violento a soffio di vento lo allontanò dal lido. " Le donne dell' isola fecero all' afl'itta 6 Arianna un' accoglienza piena d' uma-" nità, e finsero delle lettere di Teseo, a fine d'ingannare il suo dolore. Aa rianna mori nel parto. Ritornando Teseo, fu talmente afflitto di questo av-« venimento, che lasció una considere-« vole somma per offrirle de' sacrifici, « e renderle gli onori divini, e parstendo fe' fare due piccole statue, una " d' argento, l' altra di bronzo, che doa vevansi consacrarle. Gli Amatusi chia-a mano boschetto di Venere Arianna a quel boschetto nel quale mostrano il suo sepolero. Gli abitanti di Nasso " contavano due Minossi e due Arianne, « una delle quali sposò Bacco nell'isola " di Nasso, e gli diede un figlio per nome Stafilo, e l'altra molto più mo-« derna, rapita ed abbandonata da Te-« seo. Questa si ritirò a Nasso colla " sua nutrice Corcina, ed ivi mori. Quea gli isolani ne mostrano ancora il se-" polcro; essi la onorarono poi, ma
" di un culto affatto diverso di quello
" della prima, imperocchè la festa della « prima è accompagnata di letizia e di " banchetti, in vece che quella dell' ul-u tima era mescolata di lutto e di afa flizioni. "

L' episodio d' Olimpia nell' Orlando Furioso è una felicissima imitazione dell'abbandono di Arianna. - Orland.

Fur. c. X, st. 20.

\* In un antico sarcofago esistente nel Museo Pio Clementino vedesi la pompa nuziale di Bacco ed Arianna. Il carro degli sposi è preceduto da una turba di Baccanti : due Fauni sostengono a fatica il vecchio Sileno ebbro, i cui cembali sono caduti per terras dopo di essi viene un altro Fauno, che balla portando su le spalle un gran cratere: viene poi Arianna, coperta con gran velo, simbolo dell' unione che ha contratta con Bacco: essa è seduta sopra un carro a due ruote, e tirata da due pantere. Un giovin Baccante, che sarà forse Ampelo, segue il carro e fa l'ufficio di paraninfo : egli sostiene la sposa sotto la spalla destra : il dio Imene è ritto nel davanti del carro, e tiene una face accesa; Amore cavalca una delle Vol. I.

pantere le quali hanno delle ghirlande di fiori e di pampini intorno il collo: dall'altra banda del carro vi è un baccante che suona la tromba. Il carro di Bacco ha quattro ruote, ed è tirato da due cavalli. Il dio sta seduto in grembo ad una dea, la pronuba di queste nozze che è velata al pari della sposa: è pro-babilmente Venere Conjugale. Il dio appoggia la destra su la testa, ordinario indizio del riposo: i suoi capelli sono rattenuti da piccola benda; nella mano destra tiene il bastone pastorale. Il gio-vinetto che vedesi nel davanti del carro è Acrato: la pompa è chiusa da un Fauno, che vedesi solo per di dietro, e il quale porta un otre su la spalla sinistra. — Vedi Tav. IX, fig. 2.

\* Nello stesso Múseo vedesi la statua di Arianna cinta il 'capo di foglie d'edera e di grappoli d'uva; tiene una tazza nella mano sinistra, ed è vestita di lunga túnica a numerose pieghe, e di

ampio peplo. - Vedi Tav. XI, fig. 2. In una pittura di Ercolano si vede Arianna abbandonata da Teseo nell'isola di Nasso, nell'atto ch'ella si sveglia. Ella è seduta sopra un ricco guan-ciale, segno dell'alta sua condizione, sotto il pendio di un macigno, in riva al mare; la parte inferiore del suo cor-po è coperto di mantello, del quale ella solleva un lembo. Ha de' larghi cerchietti d'oro alle braccia, co' pendenti alle orecchie, e con ricco monile adorno di grosse perle. Si vede accompagnata da due figure: la prima di un amorino a-lato che tiene la destra mano agli occhi in atto di piagnere; e nella sinistra ha i dardi e l'arco senza laccio. L'altra figura è di una donna alata, colla testa coverta da una celata, o altra simil cosa che sia; e la quale tenendo la sinistra mano sulla spalla della donzella, colla destra addita la nave, che a remi e a vele si allontana dal lido sul quale si vede un timone lasciato forse per dimenticanza nella precipitosa fuga di Teseo. - Vedi Tav. XI, fig. 4.

\* La figura 3 della Tavola XVI, rappresentante la testa di Arianna coronata di edera, è presa da una medaglia d'ar-gento di Sicilia.

2. - Divinità degli antichi Romani. ARIANNEE, feste celebrate nell' isola di Nasso, in onore di Arianna, ed in memoria dell'essere stata abbandonata da Teseo vicino al termine della sua grossezza. Tra le altre cerimonie che vi si praticavano era quella che un giovane ponevasi a letto, e contraffaceva tutt' i dolorosi sforzi di una donna nelle doglie del parto. Abbiamo veduto che vi da Ippolito figliuolo di Teseo, alcun erano due Arianne, e per conseguenza due sorta di feste, l'una luttuosa, e l'altra allegra. — Myth. de Banier, t. 1.

ARIARAPUTREN, O AYENAR (Mitol. Ind.), figliuolo di Visnu, partorito da questo dio medesimo nel tempo della sua trasformazione in donna. Vedi Mo-JENI. Sciva fu talmente invaghito della sua beltà, che non potè comandare ai proprj desiderj e divenne padre con lei di Ayenar. Gli Indiani riguardano questo figlio come protettore del mondo, del buon ordine e del governo civile, ma non lo annoverano tra gli dei della prima classe. Gli fabbricano de' piccoli templi ne' boschi ordinariamente lontani dalle strade e non mai pelle città. Si riconoscono questi templi per la quantità di cavalli di terra cotta che vengono posti in voto ad Ayenar, e che sono situati al di fuori, in luoghi coperti. Non è permesso di passare vicino a questi templi in vettura, a cavallo, o a piedi con iscarpe. Tra tutti gli dei, egli è il solo al quale si offrano sacrifici sanguinosi. Gli si immolano dei galli e dei capretti. Non si fanno feste pubbliche in onor suo. - Sonnerat.

1. ARIBANTE, padre di Leocrito, capitano greco ucciso da Enea all' assedio

di Troja. - Iliad. l. 17.

2. — Uomo ricchissimo della città di Sidone, padre di una fanciulla di cui parla Omero, la quale essendo stata rapita dai corsari Tafii, fu condotta nell'isola di Siria, ove ebbe diverse avventure. Essa era grande, bella ed abile in ogni sorta di bei layori. — Odiss.

l. 15, v. 425.

1. Ariota, principessa del sangue reale, e infelice avanzo della famiglia de' Pallantidi, nipote di Egeo re d' Atene, della quale Ippolito figlio di Tesco divenne innamorato dopo essere stato risuscitato da Esculapio figliuolo di Apolline. Virgilio aggiunge ch' ci la sposò, e ne cibe un figlio per nome Virbio il quale si distinse nell'armata di Turno contro quella di Enea in Italia. Si può vedere nell'articolo Virbio, che Ippolito dopo la sua risurrezione fu da Diana trasportato in Italia in mezzo di una foresta. Questo principe vi innalzò un tempio consacrandolo a questa dea, e non lungi dal tempio fondo una città alla quale diede il nome della sua sposa. — Virg. Æneid. 1. 7, v. 761. — Ovid. Met. 1. 15, v. 544.

\* 2. - Città d'Italia nel Lazio, era più antica che lo stabilimento de Greci e de Trojani in Italia. Essa fu fondata

tempo dopo essere stato ridonato alla vita da Esculapio, e trasportato da Diana nel Lazio. In mezzo ad una vicina foresta egli innalzò un tempio a questa dea, e v' introdusse lo stesso culto che le si rendeva nella Tauride presso gli Sciti. Il sacerdote di questo tempio era un fuggiasco che doveva avere ucciso il suo predecessore, ed era continuamente armato di un pugnale per prevenire colui che avesse voluto succedergli. La foresta di Aricia o Aricina era molto rispettata. Ovidio e Virgilio dicono che nessun cavallo poteva entrarvi, perchè Ippolito aveva in orrore i cavalli dopo che avevano cagionato la sua morte. -Ovid. Met. 1. 15. - Id. Fast. 1. 3 e 6. - Virg. Eneid. l. 7. - Apoll. l. 3, c. 20. - Hygin. fab. 49 e 251. -Schol. Euryp. in Alcest. - Lactant. Firm. l. 1, c. 17. - Vedi IPPOLITO.

ARICINA, soprannome di Diana, onorata nella foresta d'Aricia, ove il riconoscente Ippolito le aveva innalzato un tempio, stabilito un sacerdote, e fondato una festa. La festa, che celebravasi alle idi di agosto consisteva nell'astenersi in quel giorno dalla caccia, nel coronare i migliori cani e nell'accendere delle fiaccole. — Vedi ARICIA 2.

Aridi o Haridi (Mit. Maom.), serpente onorato in Achmim, città dell' al-to Egitto. È più di un secolo che vi mori un religioso: egli passava per un santo. Gli fu innalzato un sepolero con una cupola al di sopra, appie della montagna. I popoli accorsero da tutte le parti per fargli delle preghiere. Un religioso approfittò destramente della loro credulità, e persuadette loro che Iddio aveva fatto passare lo spirito del santo nel corpo di un serpente. Egli ne aveva addimesticato uno di quelli che sono comuni nella Tebaide e che non fanno alcun male. Questo rettile obbediva alla sua voce. Il monaco diede all'apparizione del suo serpente tutto l'apparato del ciarlatanismo, abbaglio il volgo con giuochi di mano, e mostrò la pretensione di guarire ogni sorta di malattie. Alcuni eventi dovuti ora alla forza della natura, ora a quella dell'immaginazione, lo posero in voga-Ben presto egli non evocò più dal se-polcro il serpente Haridi se non pei principi, e per quei divoti che fossero in istato di ben pagarlo. I suoi successori non ebbero ne fatica, ne ripugnanza a porre in credito un' impostura tanto lucrativa. Essi lo superarono aggiungendo all'idea della virtù di quel

serpente quella della sua immortalità, e spinsero l'impostura a segno di farne un pubblico saggio; fu tagliato a pezzi il serpente alla presenza dell'emir, e deposto sotto un vaso per lo spazio di due ore. Nell'istante in cui fu alzato il vaso, i sacerdoti ebbero la destrezza di sostituirne uno somigliante: si gridò al miracolo, e l'immortale Haridi acquisto un nuovo grado di considerazione. Quest' astuzia è una miniera inesauribile. Si accorre da tutte le parti per pregare intorno al sepolcro, e se il serpente esce di sotto la pietra e si avvicina è segno di guarigione. Si può ben giudicare che esso non apparisce se non dopo essersi fatta un' offerta proporzionata alla qualità ed alla ricchezza delle persone. Ne' casi straordinarj, in cui la presenza del serpente è assolutamente necessaria per guarire il malato, fa d'uopo che una vergine senza macchia vada a sollecitarlo. Per evitare ogni inconveniente, si ha cura di scegliere una donzella molto giovane; viene ornata de' suoi più begli abiti e coronata di fiori. Essa si pone a pregare, e, a seconda dell' intenzione de' sacerdoti, il serpente esce, descrive dei cerchj intorno alla giovane supplichevole, e va a riposarsi addosso a lei. La vergine accompagnata da numeroso popolo, lo porta in trionfo allo strepito delle acclamazioni. Gli Egizi credono nel serpente Haridi quanto nel profeta.

I cristiani del paese non dubitano meno della sua virtù che gli Egizi stessi, ma sostengono che questo serpente è il demonio Asmodeo che uccise i sette sposi della moglie del giovane Tobia, che l'Angelo Raffaele lo porto in questo luogo dopo averlo trasformato, e che Dio se ne serve per ingannare gli infedeli. Questo serpente è della specie di quelli che descrive Erodoto e che erano consacrati nell' antico Egitto.

ARIELICO, Trojano ucciso da Patro-

clo. - Iliad. l. 16.

ARIETE , costellazione. E l'ariete che condusse Frisso nella Colchide. Esso non ha che una debol luce, perchè questo ariete lasciò il suo vello a Frisso. Secondo altri è l'ariete che nei deserti della Libia indicò a Bacco ed al suo seguito una sorgente che li salvo dal morire della sete. In riconoscenza di questo beneficio Bacco lo pose nel cielo. - Vedi FRISSO.

ARIMANE ( Mit. Pers. ), dio del male presso gli antichi Persi. I magi ricono-

bene, ed il secondo, autore d'ogni male; l' uno rappresentato colla luce, e l'altro colle tenebre, loro emblemi naturali. Essi nominavano Yezad o Yezdam e Ormuzd o Hormizda, il buon prin-cipio, il che fu dai Greci tradotto colla parola Oromaze, e chiamavano Ahriman il cattivo principio, dai Greci detto Arimannis. Alcuni magi credevano eterni i due principi, ma questa opinione era erronea, essendo che, secondo la credenza ortodossa, il solo buon principio era increato. Plutarco ci ha trasmesso le tradizioni dei magi relative a questi dei, ed alla introduzione del male nel mondo. Oromaze, secondo essi, era una sostanza della più pura luce, e Arimane non era altro che le tenebre. Questi due principi erano continuamente in guerra l'uno contro l'altro. Oromaze cred sei dei: il 1.º autore della benevolenza; il 2.º della verità, il 3.º della giustizia, delle ricchezze e del piacere che accompagna le buone azioni, ecc. Arimane creò un egual numero di genj, autori dei mali, e de' vizi opposti. Allora Oromaze, triplicando se stesso, si innalzò al di sopra del sole, quanto il sole è al di sopra della terra, e orno il cielo di stelle che pose sotto la custodia di un cane celeste. In seguito creò 24 altri dei e li rinchiuse in un uovo: ma Arimane avendone creati altrettanti, questi forarono l'uovo, e per tal mezzo il bene e il male furono me-scolati insieme. Ciò nondimeno verrà un tempo in cui Arimane, quello che ha introdotto nel mondo tutt'i flagelli che lo desolano, debb' essere intieramente distrutto dal suo rivale. Allora la terra diverrà unita, gli uomini viveranno in uno stato di perfetta felicità, non formando che una sola società politica, avente gli stessi costumi e parlante la medesima lingua. Scrive Teopompo che secondo la dottrina de'magi, queste due possanze saranno alternativamente vincitrici e vinte, si faranno una guerra accanita, e distruggeranno le opere l'una dell'altra durante lo spazio di 3,000 anni, fino a che finalmente Hades o il genio del male perisca; epoca nella quale gli uomini diverranno perfettamente felici, non avranno più bisogno di alimenti, e il loro corpo non formerà più ombra, vale a dire che diverrà trasparente. Altri scrittori pretendono che Oromaze vedendosi solo dicesse a sè stesso: « Se io " non ho un solo rivale, in che consi-" sterà la mia gloria ? " Questa semscevano due principi, uno buono ed plice riflessione cred Arimane, il quale uno cattivo; il primo, autore d'ogni per la sua costante opposizione alla plice riflessione cred Arimane, il quale

divina volontà contribui senza volerlo alla gloria di Oromaze. L'odio de' Persiani per questo cattivo genio era tanto grande, che scrivevano sempre il suo nome a rovescio ( uvunayy ). I pesci, i rettili sotterranei erano consacrati a lui, e onoravasi particolarmente, dice Plutarco, mescolando la pianta omomi polyerizzata col sangue di un lupo, e portando quest' offerta in antri profondi, ove non penetravano mai raggi di sole. - Zoroast. apud Plutarc. de Iside et Osiride. - Vedi AARIMANE, MAGI.

ARIMASPI, popoli che dicevansi non avessero che un solo occhio e venissero spesso alle prese coi grifoni per rapire l'oro fidato alla custodia di questi mostri.

ARIMEI O ARIMENI, popoli nel cui paese pone Omero il sepolero di Tifone. - Iliad. l. 2. Esiodo dice che il matrimonio di questo gigante avvenne in un antro degli Arimei", vale a dire, secondo Strabone, nella Siria.

ARJNDONY (Mit. Ind.), santa molto rispettata dagli Indiani Tamuli, e la cui sapienza e virth sono proposte per modelli. Quindi, nella cerimonia del ma-trimonio, il bramino che lo celebra grida alla maritata: " Contemplate Arin-" dody, e seguite il suo esempio. "

1. Arto, uno de' principali centauri che combatterono contro i Lapiti.

-18 2. - Re di Teutrania, ucciso in un combattimento singolare da Pergamo, figlio di Pirro e di Andromaca. Pausan.

ARIOCH, demonio della vendetta.

Demonogr.

1. ARIONE, cavallo che Nettuno fe' uscire dalla terra con un colpo di tridente. Secondo altri era figlio di Nettuno e della furia Erinni, o di Zefiro e di un'Arpia. L'opinione più comune è per altro che fosse nato da Nettuno e da Cerere. Narrano i mitografi che Nettuno avendo incontrato Cerere allorchè ella scorreva pel mondo in cerca di Proserpina sua figlia, ne divenne innamorato, e che la dea essendosi trasformata in cavalla per evitare le sue persecuzioni, questo dio si trasformo lui medesimo in cavallo; aggiungono che della loro unione nacque una figlia per nome Era, ed un cavallo chiamato Arione, il quale aveva i piedi dal lato destro simili a quelli dell' uomo, ed era dotato dell' uso della favella. Arione, secondo alcuni autori, fu nutrito dalle Nereidi, e serviva talvolta a tirare il carro di Nettuno. Questo dio ne fe' dono a Capreo re d'Aliarte, secondo Eustazio, celebre commentatore di Omero, Capreo lo diede ad Ercole, il quale dopo essersene servito nel combattimento che sostenne contro il gigante Cigno figlio di Marte, ne fe' dono al famoso Adrasto re d'Argo e di Sicione. Sotto quest'ultimo padrone, Arione si distinse non solo riportando il premio ne'giuochi Nemei, ma salvando Adrasto, il quale fu il solo de' sette capi che non peri nella prima guerra di Tebe. - Apollod. l. 2; c. 13. — Pausan. l. 8, c. 25. — Propert. l. 2, eleg. 36. — Eustath. in l. 4. Iliad. - Vedi CERERE.

2. - Celebre poeta lirico e valente suonatore di musica della città di Metinna nell'isola di Lesbo, era figliuolo di Ciclone, e fu amato molto da Periaudro re di Corinto. Stette per lungo tempo alla corte di questo re, e fe' con esso un viaggio in Italia, ove i suoi talenti furono grandemente ricompensati. Nel suo ritorno, i suoi compagni di viaggio progettarono di ucciderlo onde impadronirsi delle sue ricchezze. Arione chiese per unica grazia che avanti di morire gli fosse permesso di suonare ancora per una volta la sua cetra: il che gli fu conceduto. Allora egli si ritiro sulla poppa della nave, fe'risonare l'aria de' più commoventi suoni (pretendesi che la specie di lamento che ei suono si chiamasse Lex Hortia), e scorgendo un delfino che la soavità de suoi concenti aveva tratto vicino alla nave, si getto nel mare. Il delfino lo ricevette sul suo dorso, e lo porto fino a Tenaro nella Laconia, da dove si reco a Corinto. Periandro fu estremamente contento di rivederlo, fe' punire col supplizio della croce i colpevoli, e fe' innalzare un monumento al delfino che aveva salvato Arione: Secondo altri riguardando il racconto di Arione come una finzione, lo fe' imprigionare, e' ve lo trattenne fino all' arrivo dell' equipaggio che disse di avere lasciato Arione a Taranto. L'inaaraverelasciato Arione a l'aranto. L'inaspettata apparizione della loro vittima
sorprese i marinai e gli obbligò a coufessare il loro delitto. Il delfino che
aveva salvato il poeta fu posto tra le costellazioni. — Erod. l. 1, c. 23, 24.
— Elian. de Nat. An. l. 13, v. 45.
— Hygin. fab. 194. — Servius, in
Ecl. 8, v. 56. — Eustath. in l. 3. Odyss.
— Plin. l. o. c. 8. — Plut in Congio - Plin. l. 9, c. 8. - Plut. in Conviv. Sept.

1. ARISBA, figliuola di Merope, prima sposa di Priamo re di Troja, il quate la rese madre di Esaco, e la ripudio per isposare Ecuba. - Apollod. l. 3, c. 23. 2. - Figlinola di Teucro, sposa di

Dardano.

3. — Città nella Troade, i cui abitanti, colonia di Mitilene, trovaronsi all'assedio di Troja. — Iliad. l. 2, v. 836. - Eneid. 1. 9, v. 274. - Lucan. l. 3, v. 204.

\* 4. — Eravi nell'isola di Lesbo una

città dello stesso nome, secondo Plinio,

1. 5, c. 31.

1. ARISTA, i migliori, nome dato ad alcuni giuochi, sulle medaglie di Va-

2. - Figliuolo di Partaone, e padre

di Erimanto. - Pausan.

\* Aristandro, famoso indovino, nel quale Alessandro il grande avea molta confidenza, e che era sovente consultato da questo principe. - Plut. - in

Alexand.

\* Aristanco, celebre grammatico greco, nato nella Samotracia, passo la maggior parte della sua vita in Egitto, ove il re Tolomeo Filometore gli affidò l'educazione di suo figlio. Egli era stato discepolo di Aristofane. Si applico estremamente alla critica, e compose circa ottocento commenti molto apprezzati da' suoi contemporanei. Egli esaminò con tanta severità le poesie di Omero, che fu dipoi chiamato Aristarco ogni critico troppo severo. Divenuto idnopico, egli volle morire dalla fame e dalla sete nell'età di 72 anni. — Cic. Ep. fam. l. 3, ep. 11. — Id. ad Attic. l. 1, ep. 14. — Ovid. ex Pont. l. 3, ep. 9, v. 23. Horat. de Art. Poet. v. 449. -Quintillian. l. 10. c. 1.

Aristea, soprannome sotto il quale Diana aveva una statua nell'Attica.

ARISTEOMO, padre di Archia, portò il culto di Esculapio a Pergamo. -Pausan.

ARISTENE, caprajo che dimorava sul monte Tittione vicino ad Epidauro. Un giorno mentre passava in rivista il suo gregge, si accorse che gli mancava una capra col suo cane : essendosi messo a cercarli, trovò la capra occupata ad allattare un piccolo fanciullo e volle portarlo via ; ma nell' istante in cui si avvicinava per prenderlo, lo vide tutto risplendente, il che gli fe' credere che vi fosse qualche cosa di sorprannaturale. Egli corse tosto a pubblicare che era nato un fanciullo miracoloso: era Esculapio, che Coronide sua madre aveva . esposto in quel luogo. - Pausan. Corint. c. 26.

\*\* 1. ARISTEO, celebre pastore, figlio di Apolline e della ninfa Cirene figlia d' Ipseo, nacque sul monte Cirene nella Libia, ove Apollo aveva trasportato Cirene da esso rapita nella Tessa-

glia. — Pindar. Od. 9. Pyth. — Diod. Sic. I. 4. — Justin. I. 13, c. 7.
Il primo di questi autori dice che Ari-

steo appena nato fu dato in custodia alle Stagioni, divinità impropriamente chia-mate, Ore dai moderni. Esse lo nutrirono di ambrosia e di nettare, e lo resero immortale al pari di suo padre. Il suo amore per la caccia e per le gregge gli fe dare i soprannomi di Agreo e di Nomio, presi da Giustino pe' suoi due fratelli. Cicerone nel suo decimo Discorso contro Verre, lo fa figlio di Bacco, ma nel terzo libro della Natura degli Dei, c. 18, ritorna alla tradizione comune che gli attribuisce Apollo per padre. Gli antichi gli fanno onore di avere pel primo insegnato agli uomini l'arte di rappigliare il latte e di farme del cacio, quella di coltivare gli ulivi e di far l'olio, quelle di educare le api, e di trarne il mele e la cera. - Diod. Sic. l. 4. - Cic. de Nat. Deor. l. 3, c. 18 - Nonnus in 1. 15. Dionysiac. - Ovid. Fast. 1. 1, v. 363. - Virg. Georg. 1. 4 , v. 317. - Scholiast. Appollon, in 1, 2, v. 502. Aristeo viaggiò in diversi paesi che arricchì colle sue scoperte. Ando in prima nella Grecia, e vi sposo Autonoe figliuola di Cadmo re e fondatore della città di Tebe in Beozia, dalla quale ebbe Atteone che fu divorato dai propri cani. Inconsolabile della sventura accaduta a suo figlio abbandono egli la Grecia, e si ritiro nell' Isola di Ceo, allora desolata dalla peste ch' ei fece cessare con de sacrifici, di la passo in Sardegna, e fu il primo che la incivili; indi in Sicilia, ove sparse gli stessi benefici. —
Appollod. l. 3, c. 4 é 5. — Pausan.
l. 10, c. 17. — Hygin. fab. 180 e 247.
Quest' ultimo autore e Virgilio dicono che Aristeo, divenuto innamorato di Euridice, volle farle violenza nel giorno stesso delle sue nozze con Orfeo ; e che questa ninfa , fuggendo le sue persecuzioni, fu morsicata da un serpente, per cui dovette morire. Le ninfe, per vendicare la loro compagna , uccisero tutte le api di Aristeo. - Sua madre, di cui imploro egli il soccorso, lo condusse a consultare Proteo , dal quale fu informato della cagione del suo infortunio, e ricevette ordine di placare i mani di Euridice con sacrifici espiatori. Docile a' suoi consigli, Aristeo immolo subitamente quattro torelli ed altrettante giovenche, e ne vide uscire una nuvola di api che lo compensarono delle sue perdite. - Hygin. fab. 164. - Virg. Georg. 1. 4, v. 457.

Dicesi che Aristeo passo dalla Sardegna in Sicilia, e che vi fu onorato come un dio, particolarmente da quelli che coltivavano gli ulivi. Egli soggiorno eziandio nell'isola di Cos, e vi lascio dei fanciulli, secondo Apollonio di Rodi. Finalmente ando nella Tracia, ove Bacco lo inizio ai misteri delle Orgie e gli insegno molte cose utili agli nomini. Egli soggiornava sul monte Emo, allorche spari improvvisamente. Gli dei lo posero tra le costellazioni, e fu l'Aquario del Zodiaco. Egli fu particolarmente onorato dai pastori, ed aveva una statua in Siracusa, nel tempio di Bacco.

Apollon. le 4, Argon. Schol. Apollon. loc. cit, Salust. apud. Servium, in l. 1. Georg. v. 14. — Servius

in l. 4. Georg. v. 283 e 317.

2. — Figluolo di Democaride, secondo Suida, e di Castrobio o Caristobio, secondo Erodoto, era nativo dell' isola di Proconnese nella Propontide. Aveva composto in versi esametri la storia degli Arimaspi o Sciti. Erodoto, l. 4, c. 4 e 13, dice che Aristeo apparve a Cizica dopo la sua morte, che scompari un' altra volta, e che do-po, 300 anni ricompari a Metaponto, ove ingiunse agli abitanti di erigervi una statua vicino a quella di Apollo, ingiunzione alla quale questi si uniformarono dopo di avere consultato l' oracolo. Aristeo, secondo Plutarco, nella vita di Romolo, abbandonava e ripigliava la sua anima a suo volere, e allorchè essa usciva dal suo corpo la vedevano sotto la figura di un cervo. Egli viveva al tempo di Creso e di Ciro, vale a dire circa la cinquantesima Olimpiade. - Suidas, in Olympo. - Strab. 1. 14. - Max. Tyr. c. 22. - Georg. 4. - Diod. l. 4. - Justin. l. 13 , c. 7. - Paus. l. 10, c. 17. - Ovid. Fast. l. 1. ARISTERO, specie di focaccia, che of-

delle biade nuove. — Rad. Arista, spiga. ABSITOBULA, dall'ottimo consiglio, soprannome di Diana che le diede Temistocle nell'innalzarle in Atene un tempio sotto questo nome. — Plut.

ferivasi agli dei. Erano forse le primizie

\* 1: Aristipe, figlio di Lisimaco, nato nell' Attica. Fu tesoriere generale degli Ateniesi, e si distinse per la saviezza della sua amministrazione, pel suo disinteresse e per un grande amore della giustizia, per cui fu cognominato il giusto. Plutarco e Cornelio Nipote ci hamo lasciato la storia della sua vita, il che ci dispensa dall'entrare in maggiori particolarità intorno questo grand'uomo.

Jonia, il quale aveva scritto la storia di molti popoli, ed una, tra le altre, dell'Italia, la quale vien citata fino al quarantesimo libro. — Plutare. in Parallel.

\* 3. — Atleta del quale vedevasi la statua in Olimpia al tempo degli Antonini, e la cui iscrizione attestava che era stato coronato nei giuochi Olimpici, ne' giuochi Pizii, e ne' giuochi

Nemei.

\* 4. — Pittore di Tebe nella Beozia, contemporanco di Alessandro il grande. Era valente nell'esprimere le passioni e i sentimenti, ma il suo colorito aveva qualcosa di duro e di austero. Plinio fa l'elogio e l'analisi di alcuni de suoi quadri che vedevansi ancora al tempo di questo dotto naturalista. — Plin. 1. 7, c. 38, g. 1. 35, c. 16, § 11.

c. 38, e l. 35, c. 16 e 11.

\* Aristippo, celebre filosofo di Cirene, città della Libia, contemporaneo di Platone, passo parte della sua vita in Atene, e in seguito alla corte di Dionigi tiranno di Siracusa. Egli aveva composto moltissime opere, delle quali mon si conoscono che i titoli citati da Diogene nella difusissima vita di questo

filosofo da esso lasciataci.

ARISTOGRAZIA (Iconol.). Viene figurata con una donna riccamente vestita. Tiene un fascio di verghe, emblema di unione, circondato da una ghirlanda d'alloro e con una scure nel mezzo, lo che dinota la distribuzione delle pene e delle ricompense; essa è appoggiata sopra un elmetto e sovra un sacco pieno d'oro, simbolo del coraggio e delle ricehezze.

Aristodama, madre di Arato, ch' ella aveva avuto da un gemo sotto la forma di dragone. — Pausan.

Aristodema, una delle figliuole di

i. Aristodemo, uno de' discendenti di Ercole, sposo Argia figlia di Autesione, e ne ebbe due gemelli, Prode ed Euristene, i quali sposarono due gemelle. Aristodemo era figlio di Aristomaco fratello minore di Temeno e di Cresfonte. Apollodoro dice ch' egli mori per un colpo di fulmine a Naupate nell'Etolia, in oggi Lepanto nella Livadia; ma Pausania lo fa morire in Delfo nella Focide. — Apollod. l. 2, c. 37. — Pausan. l. 3, c. 1 e 16. — Erodot. l. 7, c. 204, e l. 8, c. 131.

2. - Uno de' figliuoli che Ercole ebbe da Megara, e ch' egli uccise in un ec-

cesso di furore.

\* Aristofane, poeta comico greco,

il quale aveva composto cinquantaquattro produzioni, delle quali sole undici giunsero fino a noi. Discordi sono gli autori intorno al luogo di sua nascita; si sa soltanto che gli Ateniesi gli diedero il grado di cittadino. Si ammira nelle sue produzioni quel sale e quello spirito attico, al quale la stessa lingua latina non ha mai potuto arrivare. Nessuno sapeva meglio di Aristofane afferrare ed esporre i difetti e le ridicolosità di quelli ch' ei voleva rappresentare. Le sue produzioni sono piene di acuti motteggi e di tratti d'ingegno; è un peccato ch'egli vi abbia mescolato delle oscenità imperdonabili. - Vell. Pat.

oscenta imperdonabili, — Vett. Pat. 1. 1, c. 16. — Quintil. l. 10, c. 1. — Horat. Serm. l. 1, sat. 4.

Aristomaca, figlia di Priamo ultimo re di Troja. Sposò Critolao figlio di Icetaone. — Pausan. l. 10, c. 26.

1. Aristomaco, uno de' pretendenti della bella Ippodamia figlia di Enomao re di Pisa in Elide. — Pausan. l. 6, c. 21. - Vedi Enomao.

2. - Figlio di Cleodeo, nipote d'Illo e pronipote di Ercole. Fu padre di tre eroi, Temeno, Cresfonte e Aristodemo, conosciuti sotto il nome di Eraclidi, perchè discendevano da Ercole. - Pausan.

 2, c. 7, e l. 3, c. 15.
 3. — Padre di Ippomedonte, uno de' setti capi innanzi Tehe. Era figliuolo di Biante re d'Argo, ed aveva sposato la propria sorella. - Apollod. l. 3, c. 11. \*4. - Figlio di Talao e di Lisimaca, figlia di Abante, e nipote di Melampo per parte di suo padre. - Apollod. l. 1, c. 25.

Aristono, uno de'cinquanta figliuoli

di Egitto, sposo di Paleno.

ARISTORE, figliuolo di Crotope, e padre di Argo.

ARISTORIDE, Argo figlio di Aristore. ARISTOTELIE, feste istituite dagli abitanti di Stagira, in onore di Aristotile, il quale aveva ottenuto da Alessandro la

conservazione de'loro privilegi. \* Aristotile, uno de' più grandi fi-losofi e de' più begli ingegni dell'antichità, fondatore della setta de peri-patelici, nacque a Stagira città di Macedonia, circa l'anno 384 avanti l'era cristiana. Egli ebbe per padre un medico chiamato Nicomaco, e per ma-dre Festiade, i quali vivevano sotto il regno di Aminta padre di Filippo ed avo di Alessandro. Aristotile fu scelto

morisse del dispiacere di non aver potuto comprendere la causa del flusso e riflusso dell'Euripe, e che anzi si precipitasse in questo mare dicendo: M'inghiotta l'Euripe poiche io non posso comprenderlo. Altri accertano con maggiore verisimiglianza che morisse di una colica in età di 63 anni, due anni dopo la morte di Alessandro. — Cic. Accad. Quæst. 4, c. 38. — Id. de Orat. 1. 3, c. 35. - Quintil. l. 1, c. 1; l. 2, c. 16;

l. 5, c. 10; l. 10, c. 1. ARITCHANDREN (Mit. Ind.), re virtuoso che, diventato schiavo del capo dei Paria, fu incaricato dal suo padrone di avere cura del Chodelet (luogo ove si abbruciano i morti), e di riti-rare i diritti che si devono pagare per abbruciare i morti; la sua memoria è consacrata dall'uso stabilito di rappresentarlo con una pietra posta in piedi e sempre vicino al Chodelet. Davanti a questa pietra si depone il corpo; dopo alcune cerimonie si sotterrano dinanzi ad Aritchandren alcune monete di rame, un pezzo di tela nuova ed un pugno di riso: allora uno dei Paria, la cui funzione si è quella di mantenere il fuoco, avvicinandosi alla pietra dice ad Aritchandren che avendo ricevuto i diritti egli dee lasciar passare il corpo. Sorprendente relazione col Caronte della ARITE, formidabile, nome di Oro, o di Marte presso gli Egizi.

ARITMETICA (Iconol). Il Cochin, dopo Cesare Ripa, la figura con una bella donna con veste sulla cui frangia si leggono le parole pari, dispari. Tiene

una tavola piena di cifre.

ARITMOMANZIA, divinazione per mezzo de'numeri. Se ne distinguono di due specie: la prima era in uso presso i Greci, i quali consideravano il numero ed il valore delle lettere nel nome per esempio di due combattenti, e ne auguravano che colui il cui nome contenesse un maggior numero di lettere e di un valore maggiore di quelle che componevano il nome del suo avversario, riporterebbe la vittoria. E perció dicevano che Ettore doveva essere vinto da Achille. L'altra specie era conosciuta dai Caldei, i quali dividevano il loro alfabeto in tre decadi, ripetendo alcune lettere, cangiavano in lettere numerali le lettere dei nomi di quelli che li consultavano, e riferivano ciascun numero per essere precettore di quest'ultimo a qualche pianeta, dal quale traevano principe, che lo colmo di benefici. Quasi tutte le opere di questo filosofo giunte fino a noi. Pretendesi che divinazione. — Vedi CAEALA.

r. Arma, città della Beozia, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja. Una tradizione de' Tanagrei diceva che Anfiarao fosse stato inghiottito col suo carro dinanzi le mura di questa città e che di qui essa pigliasse il nome di Arma. Altri dicono che fosse a cagione del carro di Adrasto re d'Argo, che si spezzo in questo luogo. - Rad. Harma, carro. — Iliad. l. 2. — Strab. l. 9. — Pausan. l. 9, c. 19. 2. — Città dell'Attica, intorno alla

quale Strabone riferisce questo prover-bio: "Quando lampeggerà dal lato di " Arma. " Quelli che chiamavansi Pitaisti, soggiunge lo stesso autore, volgendo lo sguardo dalla parte di Arma, per ordine di un certo oracolo, osservavano una specie di baleno; tosto che lo avevano veduto, mandavano ad of-frire un sacrificio a Delfo.

Armaide, fratello di Setosi, re d'Egitto, e soprannominato Danao da Manetone. - Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 19.

ARMATA, soprannome di Venere, sotto il quale era onorata dai Lacedemoni, che la rappresentavano armata, in memoria della vittoria che avevano ripor-

tato le donne sopra i Messenj.

\*\* Armenia, regione dell'Asia, divisa in grande e piccola Armenia. La grande confinava a settentrione colla Colchide, coll'Iberia e coll'Albania, all' Occidente coll'Armenia minore, o picciola; a Mezzodi coll'Assiria e al-l'Oriente col mare d'Ircania o Caspio. La picciola Armenia aveva a Settentrione il regno di Ponto, all'Occidente la Cappadocia, a Mezzodi il Monte Tauro, e all'Oriente l'Armenia maggiore. - Strab. l. 1 e 11. - Pomp. Mel. 1. 3, c. 5 e 8. - Plin. 1. 6, c. 4, 8 e 9.

Pretendesi che l'Armenia ricevesse il suo nome da Armeno, Tessalo d'origine ed uno degli Argonauti. Gli Armenj del tempo di Erodoto, il più antico degli storici le cui opere siano giunte sino a noi, erano creduti una colonia di Frigi. — Erodot. l. 1, c. 194, e l. 5, c. 49. — Quint. Curt. l. 4, c. 12; l. 5, c. 1; l. 13, c. 4; e l. 42, c. 2. — Lucan. l. 2, v. 638.

\* In una medaglia di Marc' Aurelio riportata dall'Oisel vedesi l'Armenia personificata e assisa per terra vicino ad un trofeo composto delle spoglie degli Armeni; colla mano destra ella sostiene il capo coperto di berretto frigio; colla sinistra tiene un arco: intorno leggesi PM TR P XVIII IMP II COS III (pontefice massimo, provveduto per la 18 volta della tribunesca podestà, imperatore per la seconda volta, e console per la terza); a basso AR-MEN (Armenia). - Vedi Tavola XVIII, figura 2.

Armenio, secondo Giustino, l. 42, e Armeno, secondo Strabone, fu uno degli Argonauti, e diede il suo nome

all'Armenia.

ARMIFERA DEA, la dea che porta armi, è Minerva.

Armiger Jovis, lo scudiere di Giove,

è l'Aquila,

Armilio (Mit. Rabb.), nome che danno i Giudei all'Antecristo. « Egli « nascerà dall' unione di alcuni scelle-" rati di diverse nazioni colla statua di " una vergine perfettamente bella, che " si vedrà in Roma. La sua statura sarà " prodigiosa, imperocchè egli sarà lungo « venti braccia , lo spazio da uno de' suoi occhi all' altro sarà di due brac-« cia, i suoi occhi, estremamente rossi « e accesi, sarapno internati nella testa; " i suoi capelli saranno rossi come l'oro e i suoi piedi verdi; avrà due teste; " si annunzierà pel Messia e pel dio " che si deve adorare. Tutta la poste-" rità di Elan (così chiamano essi i "Romani) andrà a porsi sotto le sue leggi. Neemia, figlio di Giuseppe pri-" mo Messia (perocchè ne aspettano « due ) gli muoverà guerra, Egli cammi-" nerà contro di lui alla testa di 30,000 " Ebrei, Armilio sarà battuto, e nel pri-" mo combattimento periranno 20,000 " uomini, Armilio rinnoverà l' assalto " e dopo avere perduto un' infinità di a soldati, ucciderà, senza saperlo, il a Messia Neemia, il cui corpo sarà a trasportato dagli Angioli per nascon-" derlo con quelli degli antichi patriar-" chi. Allora gli Ebrei perderanno ogni « coraggio e si porranno in fuga. Tutte " le nazioni li perseguiteranno; ed essi " non saranno mai stati trattati con " tanto rigore. Finalmente risorgeran-" no; l'Arcangelo Michele suonerà tre " volte la tromba, e al primo suono " comparirà il Messia figliuolo di Da-" vide, col profeta Elia. Gli Ebrei si " raduneranno intorno a lui e faranno " guerra ad Armilio; questi sarà ucciso " in una battaglia nella quale il zolfo e " il fuoco cadranno sulla sua armata. " Indi succederà il regno del Messia, con " la intiera rovina de' cristiani e degli " infedeli. " Tal è l' idea dell'Antecristo che si formano i Rabbini.

ARMILUSTRIO, in latino Armilustrium, festa che celebravano i Romani nel campo di Marte il 18. d'ottobre, con sacrifici per l'espiazione delle armi e per la prosperità delle armate. Quelli che vi assistevano giravano interamente armati intorno alla piazza. Si confonde spesso questa festa con quella che celebravano i Salti, sacerdoti del Dio Marte, nella quale portavansi gli ancili o scudi sacri, in questa suonavasi la tromba e non si portava altr'arme che i detti scudi, e nell'Armilustrio si suonava il flauto. — Varro, de Ling. Lat. l. 5, c. 3. — Tit. Liv. l. 27, c. 37. — Fam. Nardí, de Roma vetere, l. 7, c. 7.

Armino, generale dei Cheruschi, po-

Arminio, generale dei Cheruschi, popoli della Germania, dopo avere sconfitto tre legioni di Varo, sotto il regno di Augusto, fu riguardato qual liberatore della sua patria e ne divenne il dio tutelare sotto il nome di Irmensul. — Tacit. Annal. l. 1, c. 55; l. 2, c. 9; l. 11, c. 17; l. 13, c. 55. —

Vedi IRMENSUL.

1. Armifotens, Armigera, soprannome di Pallade, considerata come dea della guerra. — Virg. Eneid. 1. 3, v. 425.

\* 2. — Era pure il soprannome del dio Marte. — Ovid, Fast. 1. 2, v, 481.

\* Armodio, celebre Ateniese, grande amico di Aristogitone, coll'ajuto del quale libero la sua patria dalla tirannia di Pisistrato. Per onorare la memoria di questi due cittadini, il popolo di Atene ordino che nessuno dovesse in avvenire portare i loro nomi. — Thucyd. l. 6. — Vossius, in l. 1. Inst. Orat. — Meurs. de Pisistr. c. 13.

Armomanzia, divinazione che facevasi per mezzo della ispezione delle spalle de' bestiami. — Rad. Armi, orum,

spalle.

1. Armonia o Ermione, figlia di Marte e di Venere, o, secondo Diodoro di Sicilia, di Giove e di Elettra, una delle Atlantidi. Armonia sposò Cadmo fondatore e primo re di Tebe in Beozia. Gli dei onorarono colla loro presenza la festa delle sue nozze. Giunone fu la sola delle principali dee che non volle trovarvisi: ella odiava troppo la famiglia di Cadmo dopo gli amori di Giove e di Europa sorella di questo principe. Nel giorno delle sue nozze essa ricevette in dono un magnifico velo ed una ricca collana, lavoro di Vulcano. Ferecide dice che ella riceve quest' ultimo dono da Europa sua cognata, e Apollodoro pre-tende che lo ricevesse dalle mani di Cadmo. Ella ebbe un figlio per nome Polidoro e quattro figliuole, Ino, che sposò Atamante; Semele, che fu amata Vol. I.

da Giove: Autonoe, che fu maritata ad Aristeo, e Agave, che sposò Echione nato dai denti del dragone di Marte uçciso da Cadmo. Ermione e Cadmo, dopo essere stati öbbligati ad abbandonare la città di Tebe, e dopo avere provato moltissime sventure, furono cangiati entrambi in serpenti, e mandati da Giove ne'Campi Elisi. — Apollod. l. 3, c. 4 e 6. — Met. l. 4, fab. 15. — Hygin. fab. 6 e 159, — Diod. Sic. l. 5.

Igino pretende che Vulcano per vendicarsi dell'infedeltà di Venere sua sposa,

Igino pretende che Vulcano per vendicarsi dell'infedeltà di Venere sua sposa, facesse dono alla di lei figlia Ermione, pochi giorni avanti le sue nozze, di una veste tinta d'ogni sorta di delitti, lo che fece che tutti i suoi figli furono scellerati — Hygin. fab. 148.

blicati dal Zoega è rappresentata Armomia, seduta sopra un letto con Cadmo. Ella ha ricevuto una collana da Vulcano. Ha uno sfendone in testa, dono degli dei, ed è vestita di un peplo tessuto da Minerva. Un Amore, che fa l'ufficio di paraninfo, leva questo velo, mentrechè Armonia, per pudore, vuol rattenerlo. Ella guarda Cadmo con uno squardo affettuere a modesto. Il perio sguardo affettuoso e modesto. Il peplo, per la sua agitazione, forma un cerchio su la testa della principessa. Cadmo ha in testa la celata, e la sua spada è sospesa ad un balteo, la sua corazza giace appie del letto, che è sostenuto da alcuni Telamoni, e circondato da molti dei e dec, tutti in piedi, tranne Cibele, protettrice della Samotracia, ove si celebrano queste nozze, la quale sembra presiedere alla festa: vicino al suo trono ci sono dei lioni. Vulcano, che le ha presentato il diadema, è vicino al letto: alla sinistra di questo nume vi è Marte, ed alla destra Mercurio, il quale era stato inviato in Samotracia per regolare le cerimonie di questo imeneo; ed alla destra di lui ci sono Apolline e Diana. Nell'altra estremità del bossorilievo è la Terra giacente, col suo corno di davizia. Dietro al letto sta Giove, co' suoi figli Ercole e Bacco. — Vedi Tav. XXII, fig. 3.

2. — (Iconologia). Vedesi rappresentata sotto la figura di una bella douna, riccamente vestita, avente una lira nelle mani e una corona sul capo ornata di 7 diamanti dell'eguale bellezza, per dinotare i sette tuoni della musica.

Il Rubens ha caratterizzato l'Armonia con un giovane che suona la viola; si potrebbe egualmente darle un'arpa od un clavicembalo, come i più armoniosi tra gli strumenti.

Cesare Ripa, dietro una figura che i vedesi in Finenze nel palazzo del gran duca di Toscana, la simboleggia sotto la figura di una donna armata, che suona la viola. " Veri simboli, dic'egli, " dell' impero che i suoi gradevoli con-" centi le assicurano su tutti i cuori. v

Armonide, famoso artista Trojano, che imparò le arti da Minerva stessa. Fu avolo di Fereclo. — Vedi questo

nome.

1. Arna, città della Boezia, fertile in vino. I suoi abitanti andarono all'assedio di Troja. - Iliad. l. 2, p. 507. Un' altra città dello stesso nome esisteva in Tessaglia, e ricevettero entrambe il loro nome da Arne figliaola d' Eolo. Strab. l. 1 e 2. - Pausan. l. 9, c. 40.

2. - Fontana d'Arcadia. Gli Arcadi, secondo Pausania, dicevano che Rea avendo :partorito Nettuno, lo nascose in un pecorile, onde fosse allevato da quei pastori. Di qui derivo il nome della fontana Arna. - Rad. Arnes, montone.

ARNA FORTUNA, la fortuna; chiamata così a cagione di un celebre tem-

pio sulle sponde dell' Arno.

1. ARNE, fanciulla dell'isola di Sitone; che avendo tradito la sua patria, per denaro, fu punita dagli dei col cangiarla in civetta, animale che conservò, dice Ovidio, anche dopo la sua metamorfosi la stessa passione pel denaro, Altri dicono che fosse ateniese, e la credono la stessa che Scilla figliuola di Niso.

2. - Figlia d' Eolo re d' Eolide in Tessaglia: fu ingannata da Nettuno sotto la forma di un toro. - Pausan. 1. 9,

3. - Lo stesso che Iro.

4. - Nome di un Centauro. ARNIA. - Vedi ALVEARE.

Arnieni, popolo d'Italia distrutto da

Ercole,

1. Arno, nutrice di Nettuno. Secondo altri questo nome deriva da arneomai, negare, perchè domandandole Saturno se ella aveva suo figlio, il negò arditamente; o dal gran numero di pecore ( arnes ), che nutriva il territorio di Arne. - Vedi Arna 2.

2. - Famoso indovino, che essendo andato a Naupate fu ucciso da Ippote nipote di Ercole, che lo prese per una spia. Nacque tosto una crudel peste che distrusse il campo degli Eraclidi. Consultato l'oracolo, rispose che vendicava Apollo con questo flagello la morte del suo indovino, e che per placarlo bisognava bandire l'uccisore e stabilire dei giuochi funebri in onore di Arno, il

che fu eseguito. Questi giuochi divennero celebri in appreso, specialmente a Lacedemonia.

Afrone, nome che davano i Greci a quelli che, ne' banchetti e nelle radunanze, andavano a recitare dei versi di Omero, con un ramo d'alloro nelle mani. Si ricompensavano col dar loro un agnello. - Rad. Arnes , agnello , ode, canto. - Vedi RAPSODI.

ARNUFI, mago egiziano, che se deesi prestar fede a Dione Cassio, fe' cadere col mezzo della sua arte quella miracolosa pioggia che salvò Marc'Aurelio e la sua armata da un gravissimo

pericolo. — Dion. Alicarn.

AROEO. Bacco aveva sotto questo nome una statua a Patra, che portavasi ogni anno in pompa nel tempio di Esinete. Questo nome derivava da Aroa città d'Arcadia.

Anogos, che ajuta, soprannome della

Giustizia.

ARON (Mit. Rabb.), specie d'arca, nella quale gli Ebrei moderni mettono i loro libri sacri, e che riguardano come una figura dell'arca di alleanza costrutta sui disegni di Mosè. Quest'armadio è situato nel lato orientale delle loro sinagoghe. Vi conservano il Pentateuco scritto sopra carta velina con un inchiostro particolare.

AROT e MAROT (Mit. Maom.), cattivi angioli, ai quali il vino fe'commettere delle imprudenze, sulle quali fondò Maometto la proibizione a' suoi settarj di bere questo liquore. Eccone il rac-conto: Arot e Marot erano stati incaricati, per parte di Dio, di discendere sulla terra onde esaminare le azioni degli uomini. Essi furono un giorno invitati alla tavola di una donna saggia al pari che bella, e avendone trovato buono il vino si ubbriacarono. La beltà di questa donna fe' impressione nella loro fantasia già riscaldata; ma essa vedendosi vivamente sollecitata, finse di non voler aderire a' loro desideri se non dopo di aver imparato da essi le parole delle quali servivansi per salire nel cielo. Avendo ottenuto ciò che chiedeva, si innalzò incontanente fino al trono di Dio, che per ricompensare la sua virtù la trasformò in una risplendente stella. Quanto agli angioli seduttori, furono condannati a rimanere sospesi pei piedi fino al giorno del giudizio nei pozzi di Babele, che mostransi ancora a' nostri di vicino a Bagdad.

1. ARPA; divinità della quale è fatto spesso menzione nella vita di San Potino. In questa vita essa trovasi unita a Giove ed a Minerva. È od una di quelle divinità minori chiamate Dii minorum gentium, od una divinità locale della quale non si sa nulla.

2. — Sposa di Cleinide.
3. — Antico strumento, di musica, di figura quasi triangolare. È uno dei simboli di Apolline e delle Muse. Nelle medaglie essa indica altresi le città ov'era adorato Apollo (Vedi Terrsicore). Nelle mani di un Centauro essa dinota Chirone, maestro di musica di Achille e di molt'altri eroi: unita al lauro e ad un coltello, indica i giuochi Apollinari. - Ant. expl. t. 1.

Arpacio, città della Frigia, ove trovavasi Ganimede nell'istante del suo

rapimento.

1. ARPAGO, uno de' cavalli de' Dio-

\* 2. - Favorito di Astiage re de'Medi; ricevette ordine da questo principe di far morire Ciro che era appena nato, ed avendogli disobbedito perchè era zio di questo fanciallo, ne su punito alcuni anni dopo: imperocchè tosto che Astiage seppe essere in vita ancora suo nipote Ciro, fe' uccidere Arpago, e ne imbandi le membra a Ciro in un banchetto. . Herodot. 1. 1, c. 108. - Justin.

l. 1, c. 5 e 6. 1. Arpalice, figliuola di Climeno e di Epicaste, nipote per parte di suo padre di Teleo, era la più bella donzella della città d'Argo. Suo padre ne divenne talmente innamorato, che tento ogni via per vincere la sua ritrosia. Egli giunse finalmente ad appagare le sue brame facendosi introdurre presso la figlia dalla nutrice, la quale lo annunziò sotto il nome di un suo amante. Climeno non aveva mai voluto maritarla, finalmente cedendo alle sue istanze la diè in isposa ad Alastore, e mentre questi partiva con la figlia egli senti rinnascere più forte di prima il suo affetto, per cui non potendolo superare, inseguì gli sposi, uccise il genero e ricondusse in Argo la figlia onde esserne il solo pos-sessore. Arpalice disperata della morte del suo sposo, e detestando la passione di suo padre, già fatta pubblicamente nota, si abbandono agli eccessi del furore : ella uccise , per vendicarsi, il suo giovin fratello, e rinnovando gli atroci banchetti di Tieste e di Teseo, imbandi la mensa del genitore delle membra dell'ucciso fanciullo. Igino pretende che il figlio incestuoso ch' ella aveva avuto da Climeno fosse quello che servi a quest' orribile banchetto. Finalmente Arpalice chiese agli dei di essere tolta da

questo mondo, e fu cangiata in uccello notturno; e Climeno si uccise di disperazione. — Euphor. apud Parthen. in Erotic. c. 13. — Hygin. fab. 253

2. - Figliuola di Arpalico re di una parte della Tracia. Avendo perduto la madre poco tempo dopo la sua morte, fu nutrita di latte di vacca o di giumenta, e assuefatta per tempo ai più duri eser-cizj. Suo padre, che la destinava a succedergli nel trono, la induré nelle armi e la sua abilità non gli fu inutile; imperocchè tornando. Neottolemo dall' assedio di Troja lo assali, lo ferì e lo avrebbe interamente vinto se accorsa non fosse in suo soccorso Arpalice, la quale mise in fuga i nemici. Arpalico peri qualche tempo dopo in una sedizione popolare. La figlia di lui, disperata per questa perdita, si ritiro ne' boschi ove visse di ruberia e di ladronecci. Ella correva qual fulmine, e, al dire di Servio, non si poteva raggiugnerla nemmeno correndole dietro a cavallo. Fu finalmente presa nelle reti e uccisa; ma dopo la sua morte quelli del paese vennero tra essi a zuffa per avere le gregge ch' ella aveva rubate. In appresso si stabilirono dei giuochi sul sepolcro di questa donzella, onde espiarne la morte - Hygin. fab. 193 e 252. -Virg. En. l. 1, v. 321. - Servius in loc. cit. Æn.

3. - Amante di Ificlo, figliuolo di Testio re di Pleurone. Questa donzella si uccise pel dolore di vedersi sprezzata dal suo amante. In occasione di questo avvenimento furono istituiti dei giuochi nei quali si cantava una canzone in forma di dialogo chiamata Arpalice. - Aristoxen. apud. Athen. l. 14, c. 6.

4. - Figliuda di Licurgo, coraggiosa e amante della caccia, libero, suo padre fatto prigioniero dai Geti. -

Eneid. l. 1.

5. - Celebre Amazone, regina di Tracia, rinomata per la sua leggerezza nel correre.

r. Arralico, nome di un capitano Trojano che segui Enea in Italia, e fu ucciso dalla regina Camilla. - Eneid. l. 11, v. 675.

2. — Re degli Amimnei, popoli di Tracia, padre di Arpalice che vinse Neottolemo. — Vedi Arralice 2.

3. - Inseguò ad Ercole la lotta e gli

altri esercizi ginnici.

ARPALIONE, uno de' capitani che difesero Troja contro i Greci. Era di Paflagonia, e figlio del re Pilemene. Fu ucciso da un colpo di freccia lanciato

da Merione, uno de capitani greci. -Iliad. l. 13, v. 643.

1. ARPALO, rapitore, uno de' cani di

Atteone. - Met. 1. 3.

\* 2. - Macedone. Alessandro gli affido la custodia dei tesori di Babilonia; ma essendosi attirato l'odio di questo principe fuggi dall'Asia con immense ricchezze e si ritiro presso gli Atenicsi. Egli spese una ragguardevol parte del suo oro per corrompere il popolo di Atene ed indurlo a fare guerra al re di Macedonia, del quale temeva il risenti-mento. L'abbreviatore Trogo Pompeo riferisce che il celebre Demostene fu esiliato in Megara per avere ricevuto una grossa somma di denaro dalle mani di Arpalo. — Justin. 1. 13, c. 5. — Questo Macedone innamoratosi di una cortigiana per nome Pitionice, se la tenne per sua favorita, o secondo altri, per isposa. Ei l'amava con tanto trasporto, che essendo ella morta le fe'in-nalzare il più superbo monumento che si vedesse nella Grecia: queste sono le stesse espressioni di Pausania, ben diverse da quelle di Plutarco, il quale dice che questo sepolero, pel quale Arpalo spese trenta talenti, non offiva nulla che annunziasse una si grande spesa — Paus. 1. 1, c. 37. — Phut. in Phoc. — Athen. in Dipnosoph. 1. 13. — Quest' ultimo autore dice, dietro Teopompo, Alessi e Filemone, scrit-tori greci, le cui opere non sono conosciute che per gli estratti ch'egli ne rap-porta, che dopo la morte di Pitionice Arpalo scelse la cortigiana Glicera per consolarsi della perdita de la sua bella, e che avendogli la morte egualmente rapito questa nuova amante, le fe' innalzare una statua di bronzo nella Siria.

ARPASO, uno de' figlinoli di Cleinide. T. ARPE, una delle Amazoni che porsero soccorso ad Eete re di Colco con-

tro Perseo. - Val. Fl. l. 6.

2. - Specie di falce antichissima, di cui si valse Saturno per mutilare Urano, e vedesi ne' suoi monumenti. Sulle mo-'nete della famiglia Sentia la Arpe posta in mano a Saturno è dentata. Mercurio se ne servi per uccidere Argo, e Perseo per tagliare la testa a Medusa. Chiamasí pure Arpe quella spada curva colla quale giuocavano di scherma ne' pubblici certami i gladiatori chiamati Traci. La lama di quest'ultima formava un angolo ottuso. — Met. l. 5, v. 60. — Lucan. l. 9, v. 662, 676. — Drakenb. ad Sil. Ital. l. 5, v. 278.

ARPEDOFORO, soprannome di Mercu-

io. - Vedi ARPE 2.

ARPEDONATTI, soprannome dei sacerdoti egizi, derivato, secondo Jablonski, da tre radici dell'antica lingua egizia, che significano l'ordine de sapienti.
ARPETE, figliuolo di Urano e di Ge

(del Cielo e della Terra), uno de'

Ciclopi.

ARFI, città d'Apulia fondata da Diomede dopo la guerra di Troja. - Eneid.

1. 10. - Justin. 1. 20, c. 1.

ARPIATRE, uno de tanti figli di Netturo. ARPIE, mostri alati e malefici, figli di Nettuno e del Mare, e secondo Esiodo di Taumante figlio di Ponto e della Terra, e di Elettra sua moglie, figliuola dell'Oceano e di Teti. Essi nacquero con lunghi crini, con volto di femmina sempre pallido per fame, con grandi ali, e con mani armate di artigli.

· · · · Altro di queste Più sozzo mostro, altra più dira peste Da le tartarce grotte unqua non venne. Sembran vergini a' volti; uccelli e cagne A l'atre membra : hanno di ventre un fedo Profluvio, ond' è la piuma intrisa ed irta: Le man d'artigli armate, il collo smunto ; La faccia per la fame e per la rabbia Pallida sempre, e raggrinzata, e magra-

Le Arpie soggiornavano ordinariamente in una delle isole dai Greci dette Strofadi, conosciute oggidi sotto il nome di Strivali. Queste isole sono situate nel mare Jonio. Esse andarono a stabilirvisi dopo che Zete e Calai, figliuoli di Borea, le ebbero scacciate dalla corte di Fineo. Esiodo ed Apollodoro ne nominano due, Aello, tempesta, ed Occipete, rapida al volo. Un' altra ne nomina Virgilio chiamata Celeno, oscurità. Altri le chiamano Alope, Acheloe ed Ocitoe od Ocipede. Questi mostri spargevano un odore infetto, corrompevano tutt' i cibi che toccavano e rapivano le vivande di su le tavole. Indarno cercavasi di scacciarle, esse ritornavano sempre: erano insomma i cani di Giove e di Giunone, de quali servivansi contro quelli che volevano punire.

— Hesiod. Teog. v. 265. e seg. — Apollod. l. 1, c. 5. — Virg. An. l. 3, v. 212. - Servius ad Virg. loc. cit-- Val. Flace. Argon. 1. 4, v. 430.

- Vedi Fineo, Zette.
Il Le Clerc, il Vossio ed il Pluche, prendono le Arpie per un prodigioso numero di cavallette che dopo avere devastato una parte dell'Asia Minore, gettaronsi su la Tracia e su le vicine isole e vi cagionarono la carestia; e siccome il vento settentrionale ne liberò il paese spingendole fino nel ma-

re Jonio, ove perirono, fu quindi di- lo ad Osiride la statua di Arpocrate, la vulgato che erano state scacciate dai figli di Borea. Il Banier crede piuttosto di vedervi de' corsari che facevano di frequenti discese negli stati di Fineo, e i cui ladronecci vi cagionavano la carestia. Questa spiegazione accorda col racconto di Apollodoro, il quale riferisce che una delle Arpie cadde nel Tigri, sui lidi del Peloponneso e che l'altra ando fino alle isole Echinadi, da dove retrocedette, e cadde di stanchezza nel mare. - Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 5, 12, 18. La pittura e la scultura personificano i vizi con Arpie; per e-sempio, un'Arpia sopra sacchi di de-naro dinota l'avarizia. Anche l'Ariosto introdusse nel suo divino poema le Arpie, e finse che fossero scacciate da Astolfo col corno incantato. Ecco come ei le descrive :

Erano sette in una schiera, e tutte Volto di donne avevan, pallide e smorte, Per lunga fame attenuate e asciutte, Orribili a veder, più che la morte. L'alacce grandi avean, deformi e brutte; Le man rapaci, e l'ugne incurve e torte; Grande e fetido il ventre, e lunga coda, Come di serpe che s'aggira e snoda.

— Ariost. Orland. Fur. c. XXXIII, st. 107, 119, e 125, e c. XXXIV, st. 4 e 46.

Arriea, cagna di Atteone. — Rad.

Harpazein, rapire. — Met. t. 3.

ARPINNA, figliuola di Asopo, amata da Marte, dal quale ebbe Enomao re di Pisa, che diede il nome di sua madre ad una città dell'Elide. — Pausan.

\*\* Arpocrate, dio Egizio figliuolo di Osiride e di Iside, la quale lo diè in luce avanti il termine ; quindi nacque con una si grande debolezza nelle parti inferiori del corpo , che rimase nell'attitudine in cui sono i figli nel seno materno: vale a dire con le mani sulla bocca. I Greci diedero una differente Interpretazione a questa attitudine, e la presero pel comando del silenzio. Alcuni lo hanno creduto un filosofo che parlasse poco. Gli antichi dicono che era figliuolo d' Iside, e che sua madre avendolo perduto nella sua gioventu, pigliò la risoluzione di cercarlo per terra e per mare fino che la avesse trovato. Si accerta essere in questa occasione che ella invento le vele da lei aggiunte ai remi, il che ha fatto credere ai più valenti mitologi che Arpocrate sia lo stesso che Oro, Il Mayer dice nella sua opera intitolata Arcana arcanissima, ove spiega i gerolifici egizio-greci, che vedeyasi in tutt' i templi consacrati ad Iside

quale era posta all' entrata; lo che significava, secondo Plutarco, che si debbono onorare gli dei col silenzio, o che gli uomini, avendone un'imperfetta cognizione non debbono parlarne che con rispetto. Gli antichi figuravano spesso nei loro suggelli il dio Arpocrate, per insegnare che si dee serbare il segreto delle lettere. Questo dio rappresentavasi sotto la figura di un giovine nudo, o con veste trascicante, coronato di mitra all' egizia, col capo ora radiante, ed ora coperto di un paniere. Gli mettevano nell'una mano un corno d'abbondanza, e nell'altra un fiore di loto, come quello trovato in Modena e talvolta facevano che portasse un turcasso. Siccome prendevasi anche pel Sole, così il cornocopia indicava che questo astro produce l'abbondanza de' frutti, e quindi dà la vita a tutti gli animali. Il turcasso dinota i suoi raggi che sono come altret-tante frecce, ch'egli scocca da tutte le parti. Quanto al fiore del loto, esso è dedicato al Sole, perchè dicesi che si apra al levare di questo astro e si chiuda al suo tramontare. La civetta simbolo della notte, posta dietro di lui, esprime secondo il Cupero, il Sole che volge le spalle alla Notte. Il dito che esso mette sulla bocca è il secondo, chiamato salutare, del quale ci serviamo per imporre silenzio. Plutarco pretende che la sua statua fosse senza piedi; il Cartari dice che rappresentavasi eziandio col capo coperto di cappello, seguo di libertà, e col corpo vestito di una pelle di lupo tutta sparsa di occhi e d'orecchie, per indicare che si deve vedere ogni cosa, ogni cosa ascoltare e parlar poco. Su di una medaglia egizia, figurata nelle dotte dissertazioni di Ezechiele Spanemio intorno l' utilità e l'. uso delle medaglie, questo dio è rappresentato nudo, montato sopra un siore di loto, e con un dito sulla bocca chiusa. Offrivansi a questa divinità le lenticchie e le primizic dei le-gumi; ma il loto e il pesco gli erano particolarmente consacrati, perche, al dire di Plutarco, le foglie di pesco hanno la figura di una lingua, e il suo frutto quella del cuore: emblema della perfetta unione che dee esistere tra il cuore e la lingua. Gli Egizj offrivangli le primizie de frutti. I Romani adottarono questa divinità e ne ponevano la statua nell' entrata de' templi e nei luoghi pubblici. Rendere Arpocrate qualcuno, Harpocratem redere, era presso loro un'espressione consacrata per significare, rendere muto, far tacere. Gli stessi poeti usavano questa espressione, come si può vedere dall' Epigramma 74 di Catullo.

— Vetus Poeta, apud Var. de Ling. Lat. l. 4, c. 10. — Plut. de Isid. et Osir. — Cartar. de Deor. Imag. — Mayer, Arcana arcaniss. sive Hierogl. Ægiptio-Cræca, l. 1, pag. 41. — Th. Brown, de Vulg. Erroribus. l. 5, c. 22. — Spanhem. Dissert. 4. - Gronov. ad Stephan. Byzant. Berkelii, in notis. - Vedi Muta, Silenzio, Tagita.

\* Il Caro propone di rappresentare questo dio sotto la figura a d'un giovine, " o putto piuttosto, di color nero, per a esser dio degli Egizi: col dito alla bocca, in atto di comandare che si " taccia: porti in mano un ramo di per-" sico : e, se vi pare, una ghirlanda delle « sue foglie. Fingono che nascesse dea bile di gambe; e che essendo ucciso, a la madre Iside lo risuscitasse. E per a questo altri lo fanno disteso in terra, " altri in grembo d'essa madre, co' piè « congiunti. Ma per accompagnamento « dell' altre figure io lo farei pur dritto, « appoggiato in qualche modo; o veraa mente, a sedere, come quel dell'Il-a lustriss. Sant'Angelo; il quale è anco " alato, e tiene un corno di dovizia.

" Abbia genti intorno che gli offeri" scano (come era solito) primizie di
" lenticchie, d'altri legumi, e di pera sichi sopraddetti. Altri facevano per « questo medesimo dio una figura senza " faccia, con un cappelletto picciolo in a testa, con una pelle di lupo intorno: tutto coperto d'occhi e d'orecchie. » - Lett. famil. vol. 3, lett. 78.

ARRACHIONE, O ARRICHIONE, famoso atleta, il quale aveva atterrato tutti i suoi avversarj ne' giuochi Olimpici: non gliene rimaneva più che uno da vincere, che avea riportato frattura in un dito d' un piede. Quest' ultimo, essendosi di-chiarato fuori dell' agone, sorprese Ar-rachione, il quale aveva cessato d' in-calzarlo, e stringendogli con violenza la gola lo strozzo. Gli Elei, testimoni di tale perfidia, assegnarono il premio al corpo di Arrachione, che fu proclamato vincitore e coronato di alloro e di cipresso. - Pausan.

ARREFORIA, festa ateniese istituita in onore di Minerva e di Erse figliuola di Cecrope, nel mese di Scirroforione. Talvolta chiamavasi Erseforia, e spesso Arretoforia, perche portavansi degli oggetti misteriosi da quattro giovani vergini di nascita distinta, o da quattro garzoni che non dovevano avere meno di sette anni, ne più di undici, e che per questa ragione chiamavansi Arreforoi. Il loro abito era bianco e arricchito d'oro; se ne sceglievano due incaricati di apparecchiare il velo di Minerva, lavoro che cominciavano il giorno 30 del mese Pianepsione. - Ant. expl. t. 2.

Arreto, figlio di Priamo.

ARRIFE, una delle compagne di Diana, ninfa di maravigliosa bellezza, la quale ispirò il più ardente amore a Tmolo re di Lidia che l' aveva incontrata alla caccia. La giovin ninfa, vivamente inse-guita, cerco un asilo nel tempio di Diana. Tmolo, non fu trattenuto dalla santità del luogo e Arrife non potè so-pravvivere al suo affronto. Gli dei non lasciarono impunita la sua morte.

Arroganza (Iconol.), donna di aspetto altero, ornata con pompa, avente orecchie d'asino. e turbante con penne di pavone. Il Cochin le dà per attributo un gallo d'India, uccello abbastanza ardito per assalire l' nomo stesso. - Vedi

ALTERICIA.

1. Arrone, figliuolo di Climeno, re d' Orcomeno. - Pausan.

2. - Figliuolo di Erimanto, padre di Psofi. - Pausan.

\*\* Arsace, Scita di nazione, secondo Strabone, o Persiano, secondo altri, fondo il regno de Parti, il quale divenne tanto formidabile, che bilanciò per lungo tempo il potere di Roma. I Parti ebbero tanta venerazione per questo principe che do la sua morte ne diedero il nome a tutt' i re suoi successori, come i re d'Egitto conservarono quello di Tolomeo, e gl'imperatori ro-mani quello di Cesare. Di qui il nome di Arsacidi dato dai Romani ai re Parti. Arsace, da un' oscura condizione innalzato sul trono, è egualmente memora-bile presso i Parti, che Ciro appo i Persiani , Alessandro appo i Macedoni , Romolo appo i Romani. Ammiano Marcellino rapporta che Arsace dopo la sua morte fu posto tra gli astri. — Strab. l. 11 e 12. — Justin l. 41, c. 4 e 5. - Spanh. de usu et præst. num. dis-

\* Nella Iconografia greca del Visconti vedesi una moneta rappresentante il busto del re Arsace VII, coperto il capo di tiara; nel rovescio leggesi intorno alla figura dello stesso re, che è assiso sopra una specie di trono, con un arco nelle mani, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑ-ΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ ΘΕΟΠΑΤΟΡΟΣ ΝΙ-KATOPOΣ (moneta del re Arsace il grande, figlio di un padre Dio, vittorioso). - Vedi Tav. VI, fig. 5.

ARSAETE, una delle cinquanta Da- | naidi, sposa di Efialte.

ARSAFE (Mit. Egiz.), uno dei nomi egizi di Osiride, che corrispondeva a

coraggioso.

Arsch (Mit. Maom.), trono di Dio. - Vedi Corsi. - E propriamente l'empireo. Maometto, che lo chiama il trono per eccellenza, dice che Iddio lo pose sulle acque e fe' degli sforzi per pro-durlo. Ecco l'idea che ne danno gli interpreti dell'Alcorano, dietro le tradizioni che essi chiamano autentiche. Questo trono è sostenuto da 8,000 colonne di una materia la natura e il prezzo della quale sono ignoti, vi si ascende per 300,000 gradini, tra ciascuno de' quali vi è uno spazio di 300,000 anni di strada, e ciascuno di questi spazi è pieno di angeli schierati, alcuni de' quali sono destinati a portare il trono.
ARSENOTELEI, dei chiamati con tal

nome perchè avevano ambi i sessi. -Rad. Arren o Arsen , maschio ; thelus ,

femmina.

ARSE VERSE, parole che scrivevano gli antichi sulla porta delle loro case, per preservarle dall'incendio. Queste parole toscane significavano, secondo Festo, averte ignem, allontanate il fuoco, e bastavano, secondo essi, per preservarnele.

i. Arsinoz, figliuola di Nicocreonte re di Cipro, fu amata con trasporto da un giovane di Salamina chiamato Ar-ceofone, il quale morì di dolore di non aver potuto esserne corrisposto. Ella ebbe la crudeltà di mirare con occhio asciutto i funerali di questo infelice. Venere irritata la cangiò in ciottolo. — Anton. Liberalis. — Vedi Anassarete.

2. - Apollodoro dà il nome di Arsinoe a quella figlia del fiume Fegeo che sposò il matricida Alcmeone, e che

dagli altri mitologi vien chiamata Alfesibea. — Apollod. l. 3, c. 14.
3. — Figliuola di Leucippo, figlio di Perierete e di Filodice figlia d' Inaco, ebbe per cognati Castore e Polluce. Essa fu amata da Apollo. Questo dio, secondo un'antica tradizione, la rese madre di Esculapio, il quale più comunemente vien creduto figlio della ninfa Coronide figliuola di Flegia. Arsinoe ricevette dopo la sua morte gli onori divini, e aveva un tempio a Sparta vicino alla piazza Ellenia. — Apollod. 1. 3, c. 19. — Pausan. 1. 2, c. 26, e l. 3,

4. — (Mit. Egiz.). Città d'Egitto situata vicino al lago Meri, ove si aveva un

nutriti con molta cura, e venivano seppelliti nelle stanze sotterrance del labirinto.

5. — (Mit. Egiz.). Figliuola di Tolomeo Lago, sposò Tolomeo Filadelfo suo fratello. Essendo morta molto giovane, suo marito fe' fabbricare un tempio in onore di lei, nel quale era venerata sotto il nome di Venere Zefiritide. L'architetto Dinocrate aveva risoluto di fare le pareti di questo tempio di calamita, per sospendere in aria la statua di Arsinoe che era di ferro dorato, ma morì avanti di avere compito il suo lavoro. Plinio, l. 34, c. 14, dice che fu fatta la sola volta di calamita. — Catull. Coma Berenic. ex Callim. v. 57.

6. — Una delle Jadi.

Arsinoo, re di Tenedo. - Iliad. l. II. - Vedi Ecamede.

ARSIPPO, padre di Esculapio e di Arsinoe.

ARTACHEO, Persiano che ebbe la condotta dei lavori intrapresi da Serse per forare il monte Atos, e morì prima che fossero compiti. Quelli di Acanto, per ordine di un oracolo, gli offerivano de' sacrificj come ad un eroe, chiamandolo col suo nome. - Erodot. l. 7, c. 22

ARTA NARISSURA ( Mit. Ind.), nome sotto il quale è adorato Sciva, allorchè si rappresenta con una figura metà uomo e metà donna. Sotto questa forma egli è specialmente venerato nel tempio di Tirunamaley. Arta significa metà; Na-ri, donna; e Issura è uno dei nomi di

ARTE (Iconol.). Gli antichi ne. avevano formato una divinità: le sue statue avevano un caduceo nelle mani e diversi strumenti delle arti ai piedi. Cesare Ripa figura l'Arte con una donna piacevole, di aspetto ingegnoso, vestita a verde. Ella tiene nella destra mano un martello, un bulino ed un pennello, e si appoggia colla sinistra su di un puntello, coll'ajuto del quale una tenera pianta giugne a raddrizzarsi o ad innalzarsi. Il Gravelot la pone in un luogo ornato, le cui bellezze sono meno vaghe di quelle della natura. Mette vicino a lei una scimia, simbolo della imitazione. L'oriuolo ed una forma di caratteri di stamperia rammentano due delle sue più utili invenzioni. Un iconologista inglese, il Richardson, la figura con una donna di mezzana età, emblema dell' esperienza, nuda le braccia, per esprimere la diligenza necessaria nelle arti, simbolo che sembra proprio delle grande rispetto pei coccodrilli. Erano arti liberali. L'Arte meccanica si può caratterizzare con un uomo robusto, e appoggiato su di un argano con una leva nell'una mano ed una fiamma nell'altra per indicare il concorso dell'intelletto e della mano. L'abito è più semplice di quello della figura precedente. Vicino si può porre un'arnia da pecchie, simbolo dell'industria e dell'intelligenza.

ARTE DI SANT' ANSELMO, superstizione inventata da un preteso mago chiamato Anselmo di Parma. È un mezzo di guarire le più pericolose piaghe, tocando solamente i pannil ni che sono stati applicati sulle ferite.

Arte di San Paolo, specie di Arte Notoria che dicesi essere stata insegnata a San Paolo dopo che fu rapito nel terzo ciclo. — Vedi Arte Notoria.

ARTE DECLI SPIRITI, mezzo superstizioso per acquistare la cognizione di tutto ciò che si vuole sapere, e consiste in iscongiurazioni; per mezzo delle quali si obbligano i demonj, in virtà di qualche patto, a rivelare ciò che sanno ed a rendere i servizi che si aspettano da loro. Se ne distingue di due specie, l'una oscura, che si esercita per via di elevazione e di estasi, l'altra chiara e distinta, che si pratica col ministero degli angioli, i quali appariscono agli nomini sotto forme corporali, e s' intrattengono con esso loro. Quest'ultima si è quella della quale pretendeva servirsi il famoso Swedemburg,

ARTE MILITARE (Iconol.). Si dipinge sotto la figura di un guerriero armato e in azione, che tiene nell'una mano la spada nuda, e nell'altra l'egida di Minerva, per indicare che bisogna riunire la prudenza al valore. Io proporrei di porre vicino à lui diverse corone militari usate dai Romani per esprimere le diverse parti del merito militare.

ARTE NOTORIA, mezzo superstizioso col quale si promette l'acquisto delle scienze per infusione e senza fatica, praticando qualche digiuno, e facendo certe strane cerimonie. Quelli che fanno professione di quest' arte assicurano che ne fu autore Salomone e che con questo mezzo acquistò egli quella grande sapienza che lo ha reso tanto celebre. Aggiungono che egli ne ha rinchiuso i precetti ed il metodo in un piccol libro intitolato Ars notoria, da essi preso per modello. L'aspirante, dopo le purificazioni, le preghiere, e gli ordinarj apparecchi, deve servirsi di un talismano d'oro, o di una carta pecora vergine, con caratteri incisi e coi nomi di alcuni angioli. Si mette questo talismano sotto l'orecchio, quando si è in letto, e l'angelo, il cui nome è scritto nel talismano rivela durante il sonno ciò che si desidera di sapere. – Vedi Arte di San Paolo.

ARTE SACERDOTALE. Gli Egizi, secondo alcuni moderni, chiamavano così ciò che si chiama da noi filosofia ermetica. Quest'arte, nascosta sotto il velame dei geroglifici, non comunicavasi se non a quelli che, con lunghe e faticose prove, eransi resi degni di essere iniziati a si grandi misterj. Questo segreto, che non si doveva svelare so non nel santuario, era ordinato ai sacci doti sotto pena di morte.

ARTEI, nome primitivo de' Persiani, — Erodot, l. 8, c. 13; l. 9, c. 107.
ARTEMICA, figliuola di Clinide e di Arpe. Apollo la cangiò in un uccello chiamato Piphinz dai Greci.

i. Artemine, soprannome sotto il quale Diana era adorata in molti luoghi della Grecia e dell'Asia minore.

2. — La Sibilla delfica, chiamata an-

ARTEMIDI, nome delle sette figliuole di Crono, e di Astarte. — Vedi Ti-

\* 1. ARTEMISIA, regina di Caria, che lo Suida ed altri hanno confusa con la seguente, era figliuola di Ecatone re di Alicarnasso o di Caria e sposa di Mausolo suo proprio fratello, che secondo Luciano fu uno dei più bei principi del suo secolo. Essa piglio le redini del governo dopo la morte di suo marito. La suprema autorità della quale trovavasi in allora rivestita, non diminui punto il dolore cagionatole dalla perdita di un principe che ella amava teneramente, Essa gli fece innalzare un monumento tanto magnifico, che passo per una delle sette meraviglie del mondo; e da questo monumento hanno preso le tombe il nome di Mausoleo. - Strab. l. 14. -Hygin. fab. 223. - Plin. 1. 25, c. 7, e 1. 36, c. 5. - Vedi MAUSOLO.

\*\* 2. — Figliuola di Ligdamide, governo la Caria con saviezza, e si distinse nelle armi pel suo coraggio; ma se si dee prestar fede a Tolomeo Efestione, ella disonorò la fine del suo regno per avere cavato gli occhi ad un giovane d'Ahido, per nome Dardano, del quale era vivamente innamorata. Dicesi che fu per vendicarsi della indifferenza di questo giovane che ella esercitò in lui una tale crudella mentre dormiva. Quest' azione fe' orrore a lei medesima, e non potendo sopravvivere alla sua vergogna, fece il salto di Leucade

e peri miseramente. — Erodot. 1. 7, c. 99, e 1. 8, c. 68. — Justin. 1. 2, c. 12. — Pausan. 1. 3, c. 11. — Pto-

lom. Ephest. Fragm. c. 7.
Dicesi che questo amore di Artemisia fu un essetto della vendetta divina, per essersi ella impadronita della città di Latmo, ove era entrata sotto pretesto di

adorare la madre degli dei.

Artemisie, feste celebrate in diversi luoghi della Grecia, specialmente a Delfo , in onore di Diana Artemide. Le si immolava una qualità di pesce che dà la caccia agli altri abitanti del mare. Questa medesima festa celebravasi in Siracusa durante tre giorni, ed era accompagnata da giuochi e da banchetti. - Ateneo, 7.

ARTEMISIO, mese macedone, corrispondente a quello di maggio: era sotto

la protezione di Diana.

ARTEMISIONE, tempio di Diana.

ARTETE, nome egizio di Marte, pia-

ARTI. Riferisce Arriano che i Gadarj adoravano le Arti, e le univano con la Povertà in un medesimo culto, perchè di fatti la Povertà è madre delle Arti o della Invenzione. I moderni le rappresentano con fanciulli alati, aventi una fiamma sulla testa, ciascuno de' quali porta l'attributo dell'arte che si vuole personificare.

ARTIMPASA, nome sotto il quale gli Sciti adoravano Venere. - Erodot. l. 4,

ARTIPOO. Omero chiama così il dio Marte, per dire che ha il piè forte e leggiero.

1. ARTO, Centauro che combatte contro i Lapiti nelle nozze di Piritoo.

2. — Nome greco della costellazione dell'Orsa. — Vedi Calisto.

ARTOFILACE, nome di una costella-zione. — Vedi Boote.

ARTOFONO, uccisore di orsi, uno

dei cani di Orione.

Antonio, medico di Augusta. La vigilia del giorno in cui Filippo doveva dare battaglia, gli appari in sogno Minerva, ordinandogli di annunziare ad Augusto che sarebbe stato vincitore. -

Val. Max. l. 1, с. 7, 1. Актико. Benche non sia propria-mente che una stella nell'asterismo di Boote, i poeti non se ne servono quasi mai se non per indicare l'Orsa. — Vedi

2. - Fiume, padre di Clori rapita da Borea: fu in appresso chiamato il

ARUERI ( Mitol. Egiz. ). Secondo la Vol. I.

tradizione egizia era nato da Iside ed Osiride, ma in modo assai singolare: imperocchè suo padre e sua madre, concepiti nel medesimo seno, si erano maritati nel ventre della loro madre, ed Iside nascendo era già incinta di Arueri. Plutarco dice che fu il modello del-l'Apollo de' Greci. Si confonde anche con Oro ed Anubi. Egli aveva una statua in Fenicia, e il suo tempio, porta-tile, era tirato da buoi. Quando gli Egizi aggiugnevano cinque giorni inter-calari al lloro anno, il 1.º era dedicato ad Osiride, il 2.º ad Arueri, il 3.º a Tifone, il 4.º ad Iside ed il 5.º a Nefta. — Diod. Sic. l. 1. — Plutarc. de Osir. et Iside.

ARUGA, ARIGA, ARUNGA, ariete che immolavano i Romani. - Varr. de Ling. Lat. l. 4, c. 19. - Festus, de v. signif.

ARULA, altare, lavoro de' Ciclopi, sul quale gli dei si unirono pel giuramento con Giove contro Saturno. Dopo avere riportato la vittoria lo posero fra le stelle. In seguito poi gli uomini pigliarono l'uso di sacrificare sopra una immagine di questo altare, allorche bramavano di riuscire in una impresa.

ARUNA ( Mit. Ind. ), conduttore del carro del Sole, il Fetonte degl' Indiani. Arunga, vittima le cui viscere erano

aderenti. - Vedi ARUGA.

ARUNGO, O ARUNGO. - Vedi AVER-RUNCO.

I. ARUNTE; guerriero del quale parla Virgilio, e che fu ucciso da Opi ninfa di Diana. - Eneid. l. 11.

2. - Indovino d'Etruria, contemporaneo di Mario. - Farsal. 1. 1.

Aruntice, avendo sprezzato le feste di Bacco, fu punito da questo dio col fargli bere tanto vino che perdette la ragione e abusò della propria figlia Medullina, la quale, oltraggiata da que-sto affronto, uccise il suo infelice genitore. - Plut. Parall.

Aruspicii, ministri della religione Arospicii, ministri della religione presso i Romani, specialmente incaricati di esaminare le viscere delle vittime, per trarne i presagi. Questo vocabolo deriva da Haruga, vittima, e da aspicere, che significa vedere, guardare esaminare. — Donatus ad Terrent. in Phorm. act. 4, sc. 4, v. 28. — Rutgeres. Var. Lect. 1. 3, c. 9.

Tra tutt' i popoli d'Italia, gli Etrurii erano i più dotti aruspicii. Dal loro paese facevano venire i Romani quelli di cui servivansi. Anzi mandavano ogni anno in Etruria un certo numero di gio-

anno in Etruria un certo numero di giovani ad istruirsi in questa scienza, e per tema che quest' arte venisse ad avvilirsi per la qualità delle persone che esercitavanla, sceglievansi questi giovani adetti tra le migliori famiglie di Roma. - Gli aruspicii esaminavano, 1.º le vittime avanti che si aprissero: 2.º le viscere dopo l'apertura: 3.º la fiamma che innalzavasi dalle carni bruciate: 4.º il fiore di farina, l'incenso, il vino e l'acqua che servivano a sacrifici. E dovevano in prima esaminare se le vittime venivano trascinate per forza agli altari, se sfuggivano dalla mano del loro conduttore, se eludevano il colpo, o saltellavano e muggivano nel riceverlo; se la loro agonia era lenta e dolorosa: tutti pronostici sinistri, siccome erano favorevoli i pronostici opposti. Allorchè l'animale era aperto, esaminavano il colore delle parti interne. Un fegato doppio, un cuore piccolo o magro, erano presagi sinistri. Ma il più funesto di tutti era quando mancava il cuore. Quindi, il giorno in cui fu assassinato Cesare, non ne fu trovato ne' due buoi che eransi immolati. Se interveniva che le viscere venissero a cadere dalle mani del sacerdote o fossero più sanguigne del solito, o pallido e livido ne fosse il colore, questi segni annunziavano imminenti sciagure ed una prossima rovina. Quanto alla fiamma, bisognava perche l'augurio fosse felice, che s' innalzasse con forza, e consumasse prontamente la vittima : che fosse chiara, pura, trasparente, senza mescolanza di fumo nè di colore rosso o nero: che non fosse ardente, ma tranquilla, e presentasse una forma piramidale. Presagiva al contrario le più gravi sciagure, se durava fatica ad accendersi: se invece d'innalzarsi in linea retta, descriveva delle lince curve, e Iasciava delle lacune: se invece d'investire la vittima non l'attaccava che gradatamente: se veniva ad essere dispersa dal vento, o estinta da repentina pioggia, o se lasciava qualche parte della tima senza consumarla. Quanto all' incenso, ecc., era loro dovere di osser-vare se tutti questi oggetti avevano la qualità, il sapore, il colore e l'odore convenevoli. Il collegio degli aruspicii aveva, come tutti gli altri, i suoi registri e le sue annotazioni; e la sua arte formava una scienza chiamata Aruspicina.

ARVALI. Chiamavansi con questo nome quelli che facevano de' sacrificj ambarvali. Erano dodici delle più distinte famiglie di Roma e chiamavansi Fra-telli Arvali. Aulo Gello e Sabino di-cono che i Fratelli Arvali traevano la

loro origine dai dodici figliuoli di Acca Laurenzia, nutrice di Romolo. Essendo morto uno de' suoi figli, Romolo lo sostitui pigliando egli medesimo il nome di Fratello Arvale. Da questo tempo vi fu sempre in Roma un collegio di Fratelli Arvali in numero di dodici. Plinio aggiunge che il segno del loro sacerdozio era una corona di spighe legata con una fettuccia bianca. Questa dignità, tenuta in gran considerazione in Roma, era duratura a vita, e ne l'esiglio, ne la schiavità, od alcun altro accidente potevano torne il carattere. I Fratelli Arvali tenevano le loro radunanze nel tempio della Concordia. Turnebo dice che i limiti de' campi erano di competenza di questi sacerdoti, e che da questo officio derivava principalmente il loro nome. — Varro, de Ling. Lat. l. 4. — Aul. Gell. l. 6, c. 7. — Massur, Sabinus, in l. 1. Memorab. — Plin, l. 17, c. 2. — Fab. Fulgent in l. 1. de Vocib. antiq. — Turneb. in l. 21. Advers. c. 1.

\* ARVERNI, popoli della Gallia Celtica i quali avevano esteso il loro dominio da Marsiglia fino ai Pirenei, e dall'Oceano fino al Reno, secondo Strabone. Dicevano di essere dello stesso sangue de' Romani, e pretendevano di essere usciti al pari di essi dal sangue de' Trojani, per quanto dice Lucano, l. 1, v. 427. — Strab. l. 4. — Plin. l. 4, c. 10, e l. 7, c. 50. — Cæsar. de Bello Gall. l. 1.

\* Arvise, in latino Arvisum, promontorio dell'isola di Chio, che al tempo di Orazio e di Virgilio produceva, e ancora produce a' nostri di un ottimo vino. I nostri banchetti saranno rallegrati, dice Virgilio, dall'abbon-danza del liquore di Bacco, ed io pro-fonderò il vino di Chio, nuovo nettare.

Vina novum fundam calathis Ariusia nectar.

Virg. Ecl. 5, v. 71.

Arvis Gan (Mit. Pers.), piccola cap-pella situata a ponente, dal lato sinistro, nel tempio de' Parsi. In mezzo a questa cappella vi è la pietra sacra che serve di sedia al sacerdote officiante.

ARX, nome comune a tutt' i Iuoghi da dove gli Auguri osservavano il cielo. Arzel, cavallo che ha un segno bianco nel piede inferiore del lato de-stro. Una superstiziosa tradizione voleva che questa sorta di cavalli fossero infe-

lici nelle battaglie. As o AsH, nome famoso nelle storie favolose del Settentrione. Secondo l'opi-

nione comune era un dio dei popoli settentrionali. Secondo lo Sperlingio, i costumi e la delicatezza degli Asiatici rifuggiti nel Settentrione, ispirarono tanta ammirazione ai settentrionali, che questi per esprimere qualcosa di grande, di eccellente, di magnifico, si servirono del nome Ase, e lo diedero eziandio ai loro dei.

ASAD (Mit. Arab.), nome sotto il quale adoravano gli Arabi il pianeta da

noi chiamato Mercurio.

Asarini, interpreti di sogni, o mae-

stri di oroscopi, celebri presso i Caldei.

ASAMINTA, specie di sedia ad uso
del sacerdote del tempio di Minerva Cranca. Questo sacerdote era un garzone imberbe; quelli che lo eleggevano dovevano prenderlo talmente fanciallo, che dopo cinque anni, tempo in cui doveva abdicare, non avesse ancora lanugine sul mento. Durante questo tempo egli non abbandonava mai il servizio della dea, ed era obbligato di bagnarsi nelle asaminte.

Asaria (Mit. Ind.), maestri spirituali che insegnano le formole delle preghiere chiamate Mandra, e che ne danno la spiegazione. Le loro lezioni si fanno segretamente e nel santuario de' templi, mentrechè i Gara, o maestri di filosofia insegnano ne' giardini e nei

sobborghi.

Asbame, fontana di Cappadocia, presso Tiane, consacrata a Giove Benche sem-brasse bollente, le sue acque erano fredde, e non traripavano mai. Queste acque, al dire di Filostrato, belle e tranquille agli occhi delle persone dab-bene, erano un veleno mortale pei malvagi.

Asbesti, popoli di Libia, nel cui territorio era il tempio di Giove Ammone, il quale prende tavolta da ciò il sopraunome di Asbestio. — Erodot.

l. 4, c. 170.

1. Asbolo, nome di uno dei cani di Atteone. Questo vocabolo greco corrisponde a quello di fuligo, dalla fuliggine, e dinota un cane il cui pelo era nero. — Ovid. 1. 3, v. 268.

2. - Centauro, abile nell'arte di indovinare, fu uno di quelli che com-

batterono contro i Lapiti.

ASCALABO, essendosi fatto beffe di Cerere e dell' avidità colla quale questa dea inghiottiva la bevanda che le aveva preparata sua madre, Cerere gliene getto nel volto l'avanzo, e lo trasformo in lucertola.

I. ASCALAFO, figliuolo dell' Acheronte, e di Gorgira, da altri chiamata

Orfne, era uno degli officiali di Plutone. Cerere, dopo il rapimento di sua figlia, chiese ed ottenne da Giove la permissione di andarla a cercare nell'inferno, e di ricondurla sulla terra, purche Proserpina non avesse mangiato nulla dopo la sua entrata nell' oscuro impero. Ascalafo riferi di averla veduta mangiare sei granelli di una melagrana che aveva colta ne' giardini di Plutone. Il decreto fu quindi cangiato, e Proserpina venne obbligata a passare sei mesi nell' inferno, e gli altri sei mesi con sua madre. Ma Cerere, onde punire l'indiscrezione di Ascalafo, gli gettò dell'acqua del Flegetonte nel volto, e lo trasformo in gufo, metamorfosi che fu dipinta dal Rembrant in Amsterdam. Minerva pigliò questo uccello sotto la sua protezione perche l'avvertiva, du-rante la notte, di tutto ciò che accadeva. Secondo altri, Cerere lo caricò, nell'inferno, del peso di un enorme macigno. Si è creduto vedere in Ascalafo un cortigiano che avenilo consigliato a Platone il rapimento di Proserpina, si oppose con tutto il suo potere alle negoziazioni di Cerere e fu poi fatto morire da Proserpina. Altri rapportano che Ascalafo era l'intendente delle miniere di Plutone e che vi peri. — Met. l. 5, fab. 8. — Apollod. l. 2, c. 28.

2. — Apollodoro parla di un altro Ascalafo figliuolo di Marte e di Astioche figlia d'Attore, e lo pone nel numero degli Argonauti. Anche Omero ne fa menzione, e dice che, accompagnato da suo fratello Jalmeno, condusse all'as-sedio di Troja i Beozi di Orcomeno.

Dell' Orcoméno Miniéo gli eletti, Misti a quei d'Aspledóne hanno a lor duci Ascalafo e Jalmeno, ambo di Marte Egregia prole. Ne' secreti alberghi D'Attore Azide partorilli Astioche Vereconda fanciulla, alle superne Stanze salita, e al forte iddio commista In amplesso furtivo. Eran di questi Trenta le navi che schierarsi al lido.

Ascalafo peri in questa guerra per un colpo di giavellotto lanciato da Deifobo. — Iliad. l. 2; l. 9, v. 82; e l. 13, v. 518. — Apollod. l. 3, c. 21.

Ascalo, figliuolo d'Imeneo, e capo delle armate del re di Lidia, fe' la con-

quista della Siria, e fondò la città di Ascalona. — Stef. il geogr.

Ascalona. Questa città è rappresentata nelle medaglie sotto la forma di una donna coronata di torri, appoggiata colla mano destra su di un'asta, ed avente a sinistra lo sprone di una nave, Ha dal lato destro un altare, e dal sinistro un piccione, forse per fare allusione alla maniera in cui la figlia di Derceto, dea de' Filistei, abbandonata da sua madre, fu nutrita da piccioni, in prima di latte, e poi di cacio, che questi piccioni andavano a prendere nelle case de contadini, e col proprio becco le deponevano nella bocca.

ASCANIA, regione dell'Asia minore, i cui abitanti andarono all'assedio di

Troja. - Iliad. l. 2.

1. Ascanto, uno de' principi asiatici che mossero in soccorso di Troja assediata dai Greci. Conduceva unitamente a Forci i Frigi Ascanj. — Om. Iliad. 1. 2; e 1. 13, v. 792. 2. — Figliuolo di Enea e di Creusa

figlia di Priamo. La notte dell'incendio di Troja, essendo Enea ed Anchise indecisi intorno al partito a cui dovevano appigliarsi, videro improvvisamente svolazzare attorno al capo di Ascanio una leggiera fiamma, senza che ne rimanesscro abbruciati i capelli, e pigliando questo segnale per un favorevole presagio, determinaronsi a cercare un nuovo stabilimento ne' paesi stranieri. Ascanio, che prese in seguito il nome di Julo, segui suo padre in Italia, ove mostro molto valore nella guerra di Enea contro i Latini, e regno dopo la sua morte su questi popoli, continuando la guerra contro Mezenzio re d'Etruria del quale uccise il figlio. Giove, nel 1.8 libro dell'Eneide, predice alla madre di Enea le vittorie e il regno di questo eroe in Italia, annunziandole che dopo la morte di lui

Ascanio giovinetto, or detto Julo, Ed Ilo prima infin ch' Ilio non cadde, Succederagli; e trenta giri interi Del maggior lume il sommo imperio avrà. Trasferirallo in Alba. Alba la Lunga Sarà la reggia sua possente e chiara.

Dopo di avere regnato 3o anni a Lavinia fondo la città di Alba la Lunga, che fe' capitale del suo stato, e vi regnò altri otto anni. Egli ristabili in Lavinia la sua matrigna Lavinia, la quale temendo questo suo figliastro errava per le foreste col figlio che aveva avuto da Enea, per nome Enea Silvio. Dopo la morte di Ascanio succedette nel trono latino il figlio di Lavinia. Julo, figliuolo di Ascanio, disputo la corona a questo principe, ma i Latini si decisero in favore di Silvio, che discendeva dal re Latino, e diedero a Julo la carica di gran sacerdote che fu per lungo tempo posseduta dalla sua casa. - Virg. Æn. l. 1, v. 267. - Tit, Liv, l. 1, c. 1 e 3.

\* La figura 3 della Tav. XVIII rappresenta Amore che per ordine di sua madre ha preso le sembianze e l'abito di Ascanio figlio di Enea, per accen-dere il cuore di Didone: egli è vestito di breve tunica, di clamide e di anassiridi: ha la mitra frigia e ticne il proprio arco. Vicino a lui vi è la regina assisa sopra un trono: a basso nella predella vi è un gran pesce che probabilmente sarà uno dei doni che Amore aveva offerti alla regina. Dall' altro lato vedesi il vero Ascanio, vestito come Amore, giacente e addormentato sopra una fiorita zolla, davanti ad un tempio d'Idalia ove lo aveva trasportato Ve-nere. — Bartoli, Virg. Cod. Bibl. Vat. Picturæ.

3. - Dionigi di Alicarnasso e Servio distinguono due Ascanii, l'uno figliuolo di Enea e di Creusa, e l'altro figliuolo di Enea e di Lavinia. - Dio-

nys. Halic. l. 1, c. 15.

4. — Uno de' figliuoli di Priamo. \* 5. — Fiume di Bitinia. — Georgic.

3 , v. 270.

ASCARIENO (Mit. Maom.), discepolo di Ascari, uno de' più celebri dot-tori Musulmani. Essi riguardano Iddio come un agente universale, autore e creatore di tutte le azioni degli nomini, liberi per altro di eleggere quelle che loro aggradano. Quindi la responsabilità degli nomini si aggira su di una cosa che non dipende assolutamente da essi quanto alla produzione, ma che ne dipende in quanto alla scelta.

Ascarora, demonio dei denunziatori e

delle spie. - Demonogr.

Asce o Scure, simbolo di Giove Labradeo appo i Carii, in vece del ful-mine o dello scettro. — V. LABRADEO

Ascelete, re di Epidauro. - Vedi

ESCULAPIO.

Asceno o Ascheno, titolo dato al dio Luno, vale a dire a quella intelli-genza che presedeva alla luna. Una me-daglia di Sardi offre il busto di questo nume, coperto il capo di berretto frigio e portato in una mezzaluna. Rad. a priv., e skene, tenda; perche la luna non si ferma mai. - Mém. de l'Acad. des Inser. t. 19.

Ascho, titolo del dio Luno. Questo dio, secondo Strabone, aveva de templi in Frigia ed in Pisidia. È lo stesso

che Asceno.

ASCHE. - Vedi ASKE.

Ascinomanzia, specie di divinazione che facevasi col mezzo di un'asce, onde scoprire i ladri. - Rad. Axine, Esculapio : epiteto di Macaone. - Iliad.

Asclerie, feste in onore di Esculapio, che quasi tutta la Grecia celebrava il giorno otto del mese Elafebolione o di marzo. Le più solenni erano quelle che celebravansi in Epidauro, dette Megalasclepia. Questo dio onorava tali feste della sua presenza, e rendeva degli oracoli. Dal dialogo di Platone intitolato Jon, vedesi che vi si contendevano i premj di poesie e di musica. — Pollux, l. 1, c. 1, n. 3, — Meurs. Græc. feriata.

pio. — Vedi Escula-

, 2. - Figliuolo di Sidice il Giusto,

e di una delle Titanidi.

Asco, gigante il quale d'accordo con Licurgo legò Bacco e lo precipitò in un fiume. Mercurio slegò il dio delle uve, scorticò Asco, e si servì della sua pelle per porvi del vino. — Rad. Askos,

\*\* Ascolie, in latino Ascolia, o festa dell'otre, celebrata dagli Ateniesi nel mese Posideone o di dicembre, in onore di Bacco. Durante, questa festa facevasi un giuoco che consisteva nel saltare a calzoppo sopra una pelle di capro piena d'olio o di vino, e colui che pel primo riusciva a tenervisi in piedi, diveniva possessore dell'otre. Quelli che ne cadevano riportavano le risate degli astanti. Pretendevasi di onorare infinitamente Bacco calpestando in tal modo questi otri, perchè le capre della cui pelle erano formati, sono nemiche di Bacco a cagione che rosicano le viti. — Poltax, l. 9, c. 7. — Na-tal. Cont. Mitol. l. 5, c. 13.

Questa festa, o almeno questo passatempo, era eziandio in uso presso i Latini, i quali distribuivano de' premi a quelli che mostravano maggiore destrezza nel saltare su gli otri. I combattenti mascheravansi con abiti fatti di scorza d'albero, e imbrattavansi il viso di feccia di vino. Dopo il giuoco portavano la statua di Bacco interno alle loro vigne, cantando dei rozzi versi in lode del nume, per invocare la sua assistenza. Dopo questa specie di proces-sione attaccavano alla cima degli alberi più alti e più vicini alle loro vigne, delle piccole figure di Bacco, che chiamavano Oscilla, a cagione della picciolezza del loro viso. Praticavano questa cerimonia, a fine che il dio potesse vedere dall'alto degli alberi ciò che avveniva nelle loro vigne, e impedire

ASCLEPIADE, vale a dire figliuolo di 1 che non accadesse loro alcun danno. Virg. Georg. 1. 2, v. 384. - Servius, in Georg. loc, cit. - Panteon Myth. de Baccho:

1. Ascra, principessa amata da Nettuno. Ebbe da lui un figlio per nome

Ecalo, fondatore di Ascra. — Pausan. 2. — Città greca nella Beozia, si-tuata vicino al monte Elicona, e fondata, secondo un' antica tradizione, da Oto ed Efialte, famosi giganti, i quali dicesi che fossero i primi a sacrificare alle Muse sul monte Elicona. Esiodo è spesso indicato col nome di Ascreo, perchè era nativo di questa città. Fu finto che questo poeta era stato rapito dalle Muse mentre faceva pascere un gregge di agnelli sull'Elicona. Questa città ricevette il suo nome da Ascra ninfa che Nettuno rese madre di Ecalo.
— Strab. l. 9. — Plin. l. 3, c. 13 e
l. 7, c. 43. — Flor. l. 1, c. 19 e l. 3,
c. 18. — Vell. Paterc. l. 1. — Pausan. l. 9 . c. 29.

Ascreo, soprannome di Giove, preso

ASEATE, figliuolo di Licaone, diede il suo nome alla città di Asea in Arcadia, della quale fu fondatore. - Pausan.

ASELLO ACQUATICO (Linneo oniscus). Questo insetto figura fra le superstizioni islandesi. L'oyaja secca diventa dura e lucida. In questo stato gli abitanti la chiamano Onskesteen, pietra de'desi-derj. Altrevolte il popolo credeva che tenendo quest' ovaja su la lingua, con un asello acquatico in bocca, si ottenesse ciò che si aveva desiderato. - Viagg. in Islanda trad. dal Danese, ecc.

ASENETH (Mit, Rabb.), figliuola di Putifarre, principe di Eliopoli. - Genesi, c. 41, v. 45. - Ecco come narrano i Rabbini il suo maritaggio con Giuseppe : " Nel primo de' sette anni " di sterilità, visitando Giuseppe l' E-" gitto giunse ne' contorni di Eliopoli, " ove dimorava Putifarre consigliere di " Faraone il quale aveva una figliuola " per nome Aseneth, di straordinaria " beltà. Ella abitava in una torre con-" tigua alla casa di suo padre. Questa " torre aveva dieci camere o dieci ap-" partamenti. Nel primo eranvi gli dei " di Aseneth, ai quali ella immolava " ogni giorno delle vittime; il secondo " conteneva i suoi ornamenti, i suoi " abiti preziosi, le sue gemme; il terzo " era pieno di tutt' i beni della terra. I " sette altri appartamenti erano abitati " da vergini le quali servivano Ase-" neth, ed erano tutte di rara | beltà,

" e non avevano mai parlato ad alcun | " che odia tutte le donne , come voi

" La camera di Aseneth aveva tre fi-" nestre, una all'oriente, un'altra a « mezzodi e la terza a settentrione. Vi " si vedeva un letto d' oro, con cortine " di porpora ricamate d'oro. Intorno " alla torre eravi un cortile circondato " da mura di pietre molto alte, ove ve-« devansi quattro porte di ferro custo-" dite da diciotto giovani ben armati. " Alla destra dell'atrib eravi una fontana « ed un bacino per ricevere le acque che a bagnavano gli alberi del giardino,

" Aseneth era grande come Sara, di " belle forme come Rehecca, bella co-" me Rachele. Giuseppe essendo ve-" nuto in questo laogo, fe' dire a Pu-" tifarre che avrebbe alloggiato nella « sua casa. Putifarre se ne rallegro, e " disse a sua figlia che Giuseppe, il " braccio di Dio, doveva andar ad al-" loggiare nella sua casa, e che voleva " dargliela per isposa. Ella rispose che a non voleva uno schiavo, e che non " avrebbe sposato altro che il figlio di " un re. Nello stesso tempo si avverti " che Giuseppe arrivava. Aseneth sali " prontamente nel suo appartamento; e " vedendo arrivare Giuseppe, seduto sul " carro di Faraone, che era tutto d'oro, a tirato da quattro cavalli più bianchi della neve : Giuseppe, vestito di manto " di porpora ricamato d'oro, cinto il a capo di una corona d'oro ornata di a dodici pietre preziose, e con un ramo " d' ulivo ed uno scettro d'oro nelle " " mani, vedendo, dico, Giuseppe in a questo arnese, fu turbata, e disse nel " considerare la sua estrema beltà: Ecco a il Sole che viene da noi nel suo a carro; io non sapeva che Giuseppe a fosse un figliuolo d'Iddio; perocchè a chi è colei che può generare una a tale bellezza?

" Entrato Giuseppe nella casa, gli a furono lavate le mani, ed egli chiese " in egual tempo chi fosse quella donna " che aveva osservata da quella finestra; a imperocchè temeva che ella facesse " come molte altre donne che gli mandavano dei doni e che lo cercavano. " Putifarre gli disse che era sua figlia, a che non aveva mai parlato ad alcun " uomo, e non poteva soffrirne alcuno: « soggiugnendo che s'ei bramava saa rebbe venuta a fargli riverenza. Giua seppe rispose: Se' ella è vergine a venga pure, ed io l' amerò come a mia sorella. La madre della figlia a sali e la condusse : allora Putifarre a gli disse: Salutate vostro fratello a odiate tutti gli uomini: abbracciatelo. " Giuseppe stese la mano e gliela pose " sul seno; dicendo che non avrebbe " tollerato che una persona che adorava

" gl' idoli lo toccasse. " Aseneth ne fu commossa a segno " di piagnere. Giuseppe la benedisse: " ella rinunzio à suoi idoli, e si co-" ricò, essendo malata di dolore. Al-" lorche Giuseppe fu per partire , Puti-" farre volle trattenerlo; ma egli non " volle rimanere, e promise di ritor-" nare fra otto giorni. Durante tutto " questo tempo, Aseneth vesti a nero, " getto i suoi idoli dalle finestre, e non " prese nutrimento. L'ottavo giorno, al " nascere dell' aurora, venne un angelo dal cielo a consolare Aseneth, dicena dole di mangiare, e di vestirsi de' " suoi più belli abiti : che il suo nome " era scritto nel libro di vita : ch' ella " non si chiamerebbe più Aseneth, ma " Gran Rifugio. In egual tempo ella a gli presento del pane e del vino, e l'angelo le chiese un favo di mele. "Ella rispose che le doleva di non " averne; ma l'angelo le disse: An-" date nella vostra dispensa e ne tro-" verete. Di fatti , ella ne trovo. L' an-" gelo lo piglió, ne mangió un piccio-" lissimo pezzo, e diede il rimanente a ad Aseneth. Vennero delle Api, fecero " il mele in mano di quella vergine; indi s' involarono nel cielo per co-" mando dell' angelo.

" Aseneth prego l'angelo di dare la a benedizione anche a sette vergini che " stavano con lei fino dall' infanzia, ed " erano state nutrite nel medesimo ap-" partamento. L'angelo le benedi tutte " e scompari dai loro occhi. Un mo-" mento dopo le fu annunziato il ritorno " di Giuseppe. Ella gli corse all'incona tro, riferendogli che l'angelo le aveva a detto ch'ella sarebbe sua sposa. L'in-" domani Giuseppe la chiese in isposa " a Faraone, e questo principe gliela

" concedette. "

Asera, o Aseroth, idolo de' Cana-nei. — Vedi Astarte.

Ases (Mit. Scand.), dei secondari degli Scandinavi nati dal maritaggio di Odino e di Frigga. — Edda. Asfalaja. — Vedi Sicurezza.

1. ASFALIONE, ASFALICO O ASFALIO, nome sotto il quale i Rodi fabbricarono un tempio a Nettuno in un nuova isola comparsa nel mare, e della quale presero essi possesso. Questo nome significa fermo, stabile, immobile, c corrisponde allo stabilitor de' Romani;







il che significa che questo dio aveva resa ferma quell'isola al di sopra delle onde. Nettuno ebbe molti altri templi nella Grecia sotto questo medesimo no-me, perche gli si attribuiva il doppio potere di scuotere e di rendere ferma la terra. \* Il Cornuto dice che gli si fa-cevano de' sacrifici sotto questo nome; per ottenere che le città marittime dimorassero ferme e immobili nelle loro fondamenta. Il Servio osserva che le fondamenta sono particolarmente con-sacrate a questo dio. Nettuno ayeva untempio sotto questo nome nel capo di Tenaro in Laconia, all'entrata della grotta da dove, secondo i mitologi, si discendeva nell'inferno. — Pausan. l. 7, c. 21. — Servius, in l. 2. Eneid. v. 610. — Strab. l. 1. — Scoliast. Aristoph. in Acharn.

2. — Fedel servo di Menelao. —
Odiss. 1. 4.
Assonico, celebre personaggio del
quale si vedeva il sepolero in Tebe, vicino alla fontana di Edipo.

Asrodillo, specie d'erta della quale era coperto il prato dell'inferno. Gli antichi la seminavano intorno ai sepol-

cri come pianta grata ai morti.
ASCARD (Mit. Scand.), fortezza fabbricata dagli dei de'Celti nel centro del mondo, per difendersi contro le imprese de' giganti: è l'olimpo d'Omero. Colà è situato il luogo chiamato Lidskialf (porta tremante). Allorchè Odino vi siede sul suo sublime trono, scopre di là tutte le regioni del mondo, vede le azioni degli uomini, e capisce tutto ciò che vede. - Edda.

1. Asia, soprannome di Minerva, onorata su la sommità di una montagna

di Laconia. - Pausan.

\* 2. - Città e palude dell'Asia minore, in oggi la Natolia, situata vicino al fiume Caistro e al monte Tmolo. -Virg. Georg. 1. 1, v. 383. - Eneid.

1. 7, v. 701. 3. — Ninfa figliuola dell' Oceano e di Teti, era sorella di Elettra, di Stige, di Dori, e di molte altre ninfe celebri nella storia mitologica. Ella fu amata da Giapeto, il quale la sposò e la rese madre di Atlante, di Prometeo, di Menezio e di Epimeteo. Da questa ninfa ricevette il nome una delle quattro parti del mondo. - Apollod. l. 1, c. 5.

In una medaglia di Adriano l'Asia è rappresentata sotto le sembianze di matrona in piedi, tiene nella destra un serpente, nella sinistra un timone di nave, e appoggia il piede destro sulla prora di una nave. - Ved. Tav. XVI,

fig. 5. - Due pietre scolpite, l'una nella quale vedesi Achille che trascina Ettore intorno alle mura di Troja, l'altra relativa alla distruzione di questa città ed al trasferimento dell'impero in Europa, la presentano come douna afflitta che geme sulle sciagure del suo paese. – \* Una medaglia dell'impera-tore Antonino Pio, riferita dal Montfaucon e da altri scrittori, ci presenta l'Asia come una matrona coronata di merli: tiene l'una mano su di un'ancora, quasi per dinotare che non si può giugnere ad essa se non tragittando il mare. Nell'altro conio essa non ha al-cuna corona; preme coll'un piede la prora di una nave; nell'una mano tiene un serpente, e nell'altra un remo. I moderni la figurano con una donna

magnificamente vestita: tiene in una mano un fascio di erhe aromatiche, come quelle del caffe, del pepe, del garofano, e nella sinistra, un incensorio. Le stanno a piedi delle gemme preziose, e dietro a lei vedesi coricato un cammello. — Il Le Brun ha rap-presentato l'Asia, in uno dei quattro spazi fra i pilastri dello scalone di Versailles, come una donna assai grande e di colori vivacissimi. La sua testa annunzia un carattere fiero e crudele : è assisa sopra un cammello ed è discoperta nell'omero e nel braccio destro, ed in una parte ancora della gola: porta sul capo un turbante bianco con alcune striscie azzurre, e con penne d'airone: il suo abbigliamento consiste in un drappo azzurro, ed in un manto giallo. Nell' una mano tiene un braciere ripieno di profumi, che esalano in fumo; coll' altra è appoggiata ad uno scudo, nel mezzo del quale è dipinta la mezza luna. Presso di lei veggonsi alcuni stendardi, e timballi e tamburi e scimitarre ed archi e freccie. Quest' immagine perciò rappresenta l'Asia moderna, ed anzi una sola parte di essa, cioè la Turchia.

\* Assai meglio che nella dipintura del Le Brun, l'Asia venne effigiata in una delle stanze della R. I. Corte di Milano, dall' insigne nostro concittadino il cav-Andrea Appiani, e di essa noi abbiamo qui aggiunta l'incisione. Giace placida e mollemente sdrajata sopra un dovizioso letto: nel volto, nelle forme e nell'abbigliamento manifesta la voluttà, e ad un tempo la grandezza e la magnificenza. La sua testa è fregiata di un prezioso diadema. Un sottilissimo e candido velo le copre parte del seno, di cui traspajono le forme: sotto la

cintura è avviluppata in un manto azzurro con ampj panneggiamenti: nel-l'una mano tiene una corona di fiori. Presso di lei vedesi un vaso di fiori sul contorno del quale sono rappresentati varj mostri marini, simbolo dell'Oceano, col che il pittore si è in parte uniformato alle allusioni che vedute abbiamo nella medaglia di Antonino. In qualche distanza si scorge un'urna, da cui esala il fumo degli aromi dei quali l'Asia abbonda. Il contorno dell'urna rappresenta alcuni fanciulli che danzano: con ciò il sagace pittore ha forse voluto alludere al tempo che veloce ed incostante scorre, seco traendo e i popoli e gli imperj i quali l'un l'altro si succedono e muojono. Le ruine, che si veggono in molta distanza, sono tratte dalle antichità di Persepoli; e vennero da noi aggiunte perchè l'immagine avesse una maggiore relazione coll'opera nostra. - Questa descrizione è cavata dall'applaudita opera del signor D. Giulio Ferrario intitolata: il Costume antico e moderno.

ASIARCA, sovra intendente dei giuochi dell'Asia, e chiamavasi anche gran sacerdote d'Asia. Credesi che fossero persone di un grado distinto, alle quali davasi l'onore di far celebrare a loro spese i giuochi annui.

Asie, ninfe seguaci di Diana.

1. ASILAO, indovino del seguito di Enea, venuto dalla Pisa di Tesco, colonia della Pisa di Alfeo, che riconosceva le sue leggi. — Eneid. 1. 9 e 10.

2. — Vedi CORINEO.

Asleo, dio che presiedeva al rifugio che aprì Romolo in Roma. Il suo tempio era aperto a chiunque si presentasse. Non si restituiva nè lo schiavo al suo padrone, nè l'omicida al suo giudice; e si sosteneva che Apollo stesso aveva autorizzato questo luogo di franchigia con un formale oracolo. — Plut. in Romol. — Servius, in l. a. Eneid. v. 761, ed in l. 6, v. 505.

Asilo, santuario o luogo qualunque di rifugio e di protezione, che Servio fa derivare da a privat., e da sylao, trarre da; perchè nessuno poteva esserne tratto per forza. In Grecia il primo asilo fu stabilito, secondo alcuni, dall'oracolo di Dodona, che ordinava agli Ateniesi di fare grazia della vita a tutti quelli che cercassero un rifugio vicino agli altari delle divinità dell'Areopago; secondo gli altri, furono gli Eraclidi o discendenti d'Ercole, che lo aprirono in Atene a tutt'i figli oppressi dal pa-

dre. Altri, con maggiore probabilità, fanno rimontare questo stabilimento alla fondazione di Tebe da Cadmo. Diodoro di Sicilia accerta, nella vita di Romolo, che Cibele fondò un asilo in Samotracia. Ciò che v'ha di certo si è che l'asilo degli altari e dei templi è antichissimo; ed era talmente sacro, che riputavasi sacrilegio il volerne strappare a forza un colpevole, e che il suo sangue doveva, per quanto credevasi, ri-cadere sulla testa di colui che lo avesse versato. Perciò quelli che uccisero i complici di Cilone, spogliatore del tempio di Minerva, furono in tutta la loro vita considerati come empi, per averli tru-cidati mentre tenevano abbracciati gli altari, e riferisce Pausania che l'uccisione di Neottolemo figlio d'Achille, in Delfo, vicino all'altare di Apolline, fu una giusta punizione della morte ch'egli aveva data a Priamo appiè degli altari di Giove Ercco. Alcuni di questi asili erano pubblici e aperti ad ognuno; altri erano appropriati a certe persone ed a certi delitti. Quindi i templi di Ebe in Ftia e Diana in Efeso, erano rifugi pei debitori; e sappiamo da Strabone che molti principi concedettero a quest'ultimo, chi più chi meno, terri-torio. Il tempio di Pallade in Lacedemonia serviva di asilo anche ai colpevoli condannati alla morte. Il tempio o sepolcro di Tesco era un santuario per tutti gli schiavi o persone di bassa nascita che fuggissero l'oppressione. Questo privilegio non era riservato ai soli dei, ma estendevasi alle statue e mo-numenti dei principi e degli eroi, ai boschi sacrì, ecc. Quindi il sepoloro di Achille, sul promontorio di Sigeo, divenne un asilo ne secoli successivi; e quello di Ajace godette dello stesso onore sul promontorio Reteo. Romolo, fondando Roma, lasció, tra il Campidoglio e la rocca Tarpea, uno spazio coperto di hoschi couc un asilo comune agli uomini liberi ed agli schiavi imperocche tutt'i templi e gli altari non erano luoghi di asilo, ma solo quelli che ricevevano questo privilegio nella loro consacrazione. Coll'andar del tempo, gli asili furono si poco rispettati, che non proteggevano se non se le persone colpevoli di lievi offese, e che i magistrati non facevansi alcuno scrupolo di strappare dagli altari i colpevoli di gravi delitti. Sotto il regno di Tiberio furono aboliti, tranne il tempio di Giunone in Samo, ed uno solo di Esculapio, i quali conservarono una parte de loro privilegi. I Giudei ebbero an-

ch' essi i loro asili, i più distinti de' li poeti, quelli che nella guerra de' giquali erano le città di rifugio, che provvedevano al mantenimento di coloro che, a caso e senza premeditazione, avessero ucciso un uomo. Erano in numero di sei, tre da ciascun lato del Giordano. Fu ordinato alla nazione di aggiungerne tre di più, allorchè avesse esteso il suo territorio; ma siccome quest' ordine non fu mai eseguito, così i Rabbini dicono che vi provvederà il Messia alla sua venuta. Oltre alle città di rifugio, il tempio e specialmente l'altare degli olocausti godevano del privilegio d'asilo. — Tit. Liv. l. 35, c. 51; l. 62, c. 28. — Eneid. l. 4, v. 473. - Erodot. 1. 4, c. 23. - Justin. 1. 28, c. 3. - Mém. de l'Acad. des Inscr.

ASIMA (Mit. Rabb.), nome di un idolo adorato dal popolo di Hamash. Alcuni Rabbini dicono che aveva la forma, di una scimia; altri quella di un agnello, di una capra o di un satiro. Fu congetturato che fosse il Marte greco o l' Esus de' Galli. Il Selden confessa che non può porgere alcuna soddisfacente conghiettura intorno a questa sco-

nosciuta divinità.

ASINA DI BALAAM (Mit. Rabb.). Secondo i Rabbini è una delle dieci creature privilegiate che piacque a Dio di formare alla fine del sesto giorno. Abramo si servi dello stesso animale per portare la legna destinata al sacrifizio d' Isacco: lungo tempo dopo, Mosè se ne servi per portare sua moglie e suo figlio nel deserto. Questa maravigliosa bestia esiste ancora in ispazj immaginarj ove è nutrita con molta cura, e custodita fino alla venuta del Messia ebreo, che dee cavalcarla per soggiogare tutte le nazioni della terra.

ASINARIA, festa celebrata a Siracusa in memoria di una vittoria riportata sopra Nicia. Essa doveva questo nome al fiume sulle sponde del quale erasi data la battaglia. Si doveva astenersi da ogni lavoro delle mani e passare la giornata in sacrificj. Questo decreto era stato dato sopra proposizione dell'oratore Euricle. - Plut. - Tucid.

\* 1. Asinea, città dell'Argolide, vi-

cina al mare. - Strab. 1. 8.

2. - Fiume di Sicilia, rappresentato nelle medaglie di Nasso in Sicilia, softo la figura di un giovane, cinto la fronte di edera, perchè bagnava una terra consacrata a Bacco, a cagione de' vigneti che coronavano le sue sponde.

Asini, due stelle della costellazione del Cancro, che rappresentano, secondo l Vol. I.

ganti contribuirono alla vittoria degli dei, o con le loro grida, o perche servirono a Vulcano o ai Satiri che venivano in soccorso di Giove.

Asino, animale consacrato a Priapo, al quale offrivasi un sacrificio dopo che questo dio, nella spedizione di Bacco nelle Indie, ne aveva ucciso uno per aver avuto l'insolenza di disputargli il premio della forza. Questo animale era ammesso ne' misterj di Vesta, dopo che con le sue grida aveva risvegliato la dea, alla quale Priapo voleva fare vio-lenza mentre dormiva. Gli Egizj credevano l'asino un simbolo di Tifone, e ne disegnavano l'immagine su le focacce che offrivano a questo dio del male; quindi era molto maltrattato a Copto. Gli abitanti di Busiride, d'Abido e di Licopoli odiavano il suono della tromba, come rassomigliante al grido dell' asino. Allorche volevano dinotare un' opera di poca durata, rappresentavano un asino che galoppava, perchè non galoppa che per capriccio, e ripiglia ben tosto il suo tardo andamento. I Romani conservarono parte di questa avversione per l'asino, e ne guardavano l' incontro come un sinistro presagio. Ci fu conservata una favola singolare, nella quale l'asino rappresenta una parte importante. Giove aveva preso possesso dell'impero del mondo, e i mortali accorrevano in folla ad incensare i suoi altari: commosso il nume dalla loro pietà, promise loro di esaudire il voto che formassero. Gli uomini chiesero il dono di una perpetua gioventù, che non fosse mai succeduta dalla mesta vecchiaja. Il dio incaricò l'asino di Sileno di recarci questo inestimabile dono. Dopo qualche cammino, trovandosi l'asino stanco, incontra una sorgente e vi si avvicina per cavarsi la sete; ma il serpente custode delle acque gli significa che per berne bisogna che gli ceda il tesoro del quale è carico. Lo stupido animale baratto con qualche sorso d'acqua un liquore più prezioso del nettare. Dopo quel tempo, i serpenti hanno la proprietà di cangiar pelle, e. di ripigliare tutto lo splendore ed il vigore della giovinezza; e i mortali sono, come prima, in preda alla vecchiaja ed alla morte.

1. Asio, figliuolo d' Irtaco, fu uno degli eroi che difesero Troja assediata dai Greci, del quale cantò Omero:

Mandâr Percote e Prazio e Sesto e Abido E la nobile Arisba i lor guerrieri, Ed Asio li conduse, Asio figliuolo

D' Irtaco, e prence che d'Arisba venne Da fervidi portato alti cavalli Alla riviera sellentea nudriti.

Asio perì durante questa guerra sotto i colpi d'Idomenco re di Creta, il quale combatteva pei Greci. — Iliad. l. 2; l. 12, v. 95, e l. 13, v. 381,

2. — Soprannome di Giove, preso dalla città di Aso nell'isola di Creta, dove questo dio era particolarmente oporato.

3. — Capitano greco, al quale si resero degli onori eroici, Aveva molte cappelle nei prati sulle sponde del Caistro, vicino alla città di Nisa; erano chiamati praterie d'Asio.

4. - Fratello d'Ecuba, figlinolo di Juxbraco, soccorse Priamo, e fu uc-

ciso da Idomeneo.

5. — Uno dei capitani di Enea, figliuolo d'Imbraco. — En. l. 10, v. 123. 6. — Figliuolo di Coti e nipote di Manco, Lidio, diede il suo nome al-

l'Asia. - Erodot.

7. — Fe'dono a Dardano, mentre questi fondava la città di Troja, del Palladio, per la conservazione della città e del regno.

8. — Eroe onorato in Caria. — Strab. Asis, supremo sacerdote di Mitra. —

Ant. expl. t. 2,

Aske, il frassino (Mit. Scand.), nome del primo degli umani, formato dai figli di Boro, eon un pezzo di legno fluttuante sul lido. La donna, Embla, l'ontano, fu creata colla stessa materia. Il primo de' figliuoli di Boro diè loro l'anima e la vita; il secondo, la ragione ed il moto; il terzo, l'udito, la vista, la favella, ed inoltre dei vestimenti ed un nome. — Edda.

Aslır o Aslyr, uno degli dei subalterni dei Ciurvaschi, popolazione di

Siberia. - Viagg. di Pallas.

Asio (Mit. Scand.), uno dei cavalli del Sole.

Asmodeo (Mit. Rabb.), spirito malefico, conosciuto per la storia di Tobia, nato, secondo i Rabbini, dall' incestuosa unione di Tubalcain e di sua sorella Noema. Asmodeo innamoratosi di Sara uccise successivamente tutt'i mariti di lei. Essi aggiungono che questo demonio privo del trono Salomone; ma che Salomone ne lo precipitò alla sua volta, lo caricò di ferri, lo sforzò ad ajutarlo nella edificazione di Gerusalemme, e che in virtù di un segreto comunicatogli da Asmodeo, egli ne finl la costruzione senza uso di martello, nè di scure, nè di alcun altro strumento di ferro, servendosi solamente

della pietra schamir, che taglia il sasso. come il diamante taglia il vetro. Il dotta Calmet spiega la liberazione di Sara, invasata da questo demonio , coll' effetto del fumo del fiele di pesce, che sopi i sensi di Tobia e di Sara. L'incatenamento di Asmodeo non è esso, pure che un'allegoria la quale esprime l'ordine intimatogli da Raffaele di cessare dal tormentare Sara, e di non mostrarsi più se non nelle estremità dell'Egitto ove il veridico Paolo Luca accerta di averlo veduto. Ciò che può tuttavia giustificare fino a un certo punto la sua credulità, si è quanto riferisce il Corriere dell'Egitto intorno al serpente Asmodeo. a Nelle due epoche dell'anno, " una delle quali precede e l'altra segue " l' inondazione del Nilo, il tempio del " serpente Asmodeo, situato in una gola " del deserto, dietro Ryanneh, in fac-" cia a Tahhta, è visitato da un gran " concorso di pellegrini: sessanta sa-" cerdoti, i più giovani de' quali cona tano quindici anni di età, e i mag-" giori trent' anni , hanno in cura l'al-" tare del dio, e vegliano al suo culto. " La maggiore virtù del serpente sacro si " è di far concepire le donne sterili, e " di scacciare i demoni dai corpi degli " uomini. La prima di queste operazioni " si è quella che occupa maggiormente " i pontefici. Una donna che vuole di-" venire incinta rimane ventiquattr' ore " nel tempio. L'operazione di torre l'in-" cantesimo si opra sopra un luogo " che scende a pendio, tagliato nel masso un po'al di sopra del tempio. " Quando la donna rotola d'alto in " basso senza rimanere ferita, il mira-" colo è consumato, e la notte che ella " passa nel tempio ne assicura il felice " risultamento. " Il Le Sage, nel suo grazieso romanzo intitolato, il Diavolo. Zoppo, fa di Asmodeo il demonio della Lussuria, e il Wiero, che ha regolato tutti i gradi dell'alta e della bassa camera dell' inferno, ci informa di più che Asmodeo è professore di geometria e di astronomia, ed ottimo meccanico.

Asmue (Mit. Pers.), nome di un demonio che, secondo la tradizione dei magi o discepoli di Zoroastro, è uno dei principali emissari di Arimane; è suo ufficio di seminare le dissensioni nelle famiglie, i processi tra i vicini e le guerre tra i popoli.

Aso o Asone (Mit. Egiz.), regina di Etiopia, concubina di Tifone, che lo ajutò a tendere insidie ad Osiride

nel ritorno da' suoi yiaggi,

Asoont (Mit. Ind.), genj malvagi presso gli Indiani.

ASOPIADE, Eaco, figlinolo di Egina, nipote del fiume Asopo. - Met. 1. 7.

Asorico, era di Orcomeno, e figlio di Cleodamo. Fu vincitore allo stadio nei giuochi Olimpici. Pindaro che lo ha cantato, gli dà una corona di ali, simbolo di celerità.—Pind. Olimp. Od. 14.

I. Asopide, figlicolo d'Ercole e di Erato una delle cinquanta figlicole di

Testio. - Apollod. 1. 2, c. 7.

2. - Egina, figliuola del fiume A-

3. - Una delle figliuole di Asopo e

di Metone figlia di Ladone.

1. Asoro, re di Fliasia, ov'era venuto dalle sponde del Meandro, fu padre di Egina, di Salamide e di Ismene, le quali furono rapite da diversi corsari e diedero i loro nomi a tre isole dell'Arcipelago. — Apollod. l. 1, c. 9. — Pausan.

2. - Re de' Platei, figliuolo di Net-

tuno e di Ceglusa. - Pausan.

5. - Fiume di Bcozia, figlio del-l'Oceano e di Teti o di Nettuno e di Pero, secondo Acusilao, o di Giove e di Eurinome, secondo altri, sposò Merope figlia del fiume Ladone dalla quale ebbe due figli, Ismeno e Pelagone, e venti figliuole, le più conosciute delle quali sono Egina, Corcira, Salamide, Arpina e Sinope. Innamoratosi Giove di Egina, la rapi e la condusse nell'isola di Enome, chiamata in appresso Egina, ove la rese madre di Eaco avo d'Achille. Asopo, informato del rapitore di sua figlia, insegui Giove, ma il dio lo pose in fuga co'suoi fulmini. -Apollod. 1. 3, c. 24. - Stat. Theb. l. 8. - Pausan. l. 2, c. 5. - Quest'ultimo autore pretende che Asopo fosse in origine un principe di Beozia, che scopri la prima sorgente del fiume che bagnava Tebe, Platea e Tanagra, e che per questo motivo gli fu dato il suo nome. ... L. 2, c. 12.

Altri autori narrano diversamente questa storia, col dire che Asopo, onde vendicare sua figlia Egina disonorata da Giove; fe' traripare le sue acque per devastare il paese; ma che Giove, cangiatosi in fuoco; lo asciugò. Oppure, che non potendo il nume sedurre Egina, perchè suo padre non la perdeva mai di vista, cangiò l'importuno vigilante; im fiume e lo condannò a trasportar

sempre dei carboni.

4. — Fiume d'Acaja, chiamato con tal nome per un altro Asopo figlio di Nettuno. Asonarn (Mit. Maom.): è presso i Maomettani il libro più autentico e più rispettato dopo l'Alcorano. Contiene le interpretazioni dei primi califfi e dei più celebri dottori, intorno ai punti fondamentali della loro religione.

Aspaide, figliuola di Argeo, si uccise per evitare la violenza di Tartaro, tiranno di Melita: suo fratello Astigite, rivestito degli abiti di lei, si fe condurre dal tiranno e lo uccise. Fu cercato il corpo di Aspalide per rendergli gli onori del sepolero, senza potere trovarlo; ma fu veduto allato a Diana una statua che si credè essere quella di questa vittima del pudore, per lo che tutti gli anni si onorava la sua memoria, col precipitare dall'alto di uno scoglio un giovin capro.

\* 1. ASPASIA, nome di due celebri cortigiane, l'una figliuola di Ermotima, nata in Focea, città di Jonia nell'Asia minore, detta oggidi Natolia, fu amante di Ciro, e in appresso di Artaserse suo fratello. Ella era soprannominata Milto, a cagione della vivacità del suo colorito; perchè il vocabolo greco Milto significa vermiglio. Senofonte le dà gli epiteti di saggia e di elegante. — Xenoph. in Cyrop. sub finem. — Plut. in Artaser. — Justin. 1. 10, c. 2. —

Ælian. Var. Hist. l. 12, c. 1. della Jonia, e figlia di Assioco. Dopo avere ricevuto una buona educazione, si recò in Atene, ove diede ad un tempo delle lezioni di eloquenza e di dissolutezza. Ella manteneva nella sua casa una banda di cortigiane, e traeva la principale sua sussistenza dal vituperoso commercio che ne faceva: ma dava le sue lezioni di eloquenza con tanta modestia e con tanta circospezione, che i mariti non temevano di condurvi le proprie spose. Il famoso Pericle divenne suo discepolo, suo amante e finalmente suo sposo. Socrate si gloriava di dovere tutta la sua eloquenza alle istruzioni di questa donna, e Platone le attribuiva il merito di avere formato i maggiori oratori del suo tempo. - Plut. in Pericl. - Vossius, in l. 3. Inst. Rhet. - Burman. ad l. 5. - Quintil. c. 11. - Fabric. Bibl. Græc. 1. 2, c. 23.

Aspenda, città di Panfilia, i cui abitanti sacrificavano de' porci a Venere.

Cic. in Verr. 1, c. 20.

Aspensione, preparazione richiesta per l'offerta de sacrifici: l'abluzione era per gli dei del cielo, e l'aspersione per gli dei infernali.

ASPERSORIO, Aspersorium o Aspergi-

lum, era appo i Romani una specie di aspersorio di metallo, con crini di cavallo, del quale si servivano in vece de' ramuscelli per aspergere le persone che assistevano ad un sacrificio.

Aspeto, inimitabile, soprannome sotto il quale gli Epiroti rendevano gli onori

divini ad Achille.

ASPLEDONE, figlinolo di Nettuno e della ninfa Midea. Diede il suo nome ad una città di Beozia, i cui abitanti furono nel numero de' Greci che audarono a porre assedio alla città di Troja.

— Iliad. l. 2. — Chersias. Vet. Poet. apud Pausan. l. 9, c, 38.

ASPORENA, soprannome della madre degli dei preso da un tempio che dessa aveva sul monte Asporenide, vicino a

Pergamo. — Strab. 13.

ASPORINA. - Vedi ADPORINA.

Assatil (Mit. Maom.), angelo che deve suonare la tromba, al suono della quale tutt'i morti debbono risuscitare per comparire al giudizio finale.

Assabino (Mit. Egiz.), nome che davano gli Etiopi al Sole, il quale sembra essere stato il loro supremo iddio: quindi i Greci e i Romani lo chiamavano il Giove Etiopio. Gli si offeriva del cinnamomo, perchè dicevasi che pigliasse fuoco da sè. Per ottenere la permissione di tagliarne, bisognava offrire al nume un sacrificio di 44 vittime.

Assar (Mit. Arab.), idolo degli Arabi Coraischiti; imperocche ciascuna tribù ed anche ciascuna famiglia aveva il suo.

ASSAMENTA O ANAMENTA, versi salii che cantavano i sacerdoti di Marte danzando per la città. — Cost. Rom. Newport.

Newport.

Assant, padre di Niobe, secondo alcuni autori. Innamorò della propria figlinola già maritata: ed essendo da lei rifiutato le bruciò i figli. La madre disperata si precipitò dalla cima di uno scoglio.

r. Assaraco, principe trojano, figlinolo di Troe e di Calliroe o Acali, era padre di Capi, avo di Anchise, bisavolo di Enea e trisavolo di Ascanio. Omero nel vigesimo libro della Iliade cantò:

Troe re de Trojani, e poi di Troe Generosi tre figli llo ed Assaraco, E il deiforme Ganimede . . . .

Hom. Il. l. 20, v. 232. — Servius, in l. 1. Eneid. v. 284. — Vedi ENEA.

\* 2 c 3. — Virgilio parla di due altri capitani trojani « contemporanei di Enea, chiamati entrambi Assaraco. — Eneid. 1. 40. mi mortanti di contemporanei di co

r. Asseo, capitano greco che peri nell'assedio di Troja sotto i colpi di Ettore. — Iliad. 1. 11.

2. - Figliuolo di Climene, re degli

Orcomenj. - Pausan.

Assesia, soprannome sotto il quale Minerva aveva un tempio celebre nella città d'Asseso in Jonia.

ASSESSORI O CONCIUNTI, PAREDRI,

nome dato a certi dei.

Assidei, setta di Giudei che affettavano una rigorosa austerità di vita, e che pretendevano fosse necessario di praticare le opere dette di supererogazione. Confondonsi talvolta con gli essenj e coi recabiti. Succedettero loro i farisei.

Assiduita' (Iconol.). Secondo il Ripa, è una donna di età matura, che guarda con attenzione un orlogio da sabbia; vicino a lei vi è un macigno circondato d'ellera. Il Cochin vi aggiunge una testuggine che cammina, delle formiche che trascinano dei grani di biade, ecc.

Assilo, figliuolo di Teutrante, principe ospitaliere, ucciso da Diomede.

Iliad. 1. 6.

Assio, fiume di Macedonia, aveva sposato Peribea, figliuola primogenita di Acesamene, dalla quale ebbe Pelagone che regno sui Peonj. Le sue acque avevano la virtù di far nascere le gregge rosse o nere. — Mela, l. 2. — Plin. l. 4, c. 10; l. 31, c. 2.

1. Assione, figliuolo di Priamo, secondo il poeta Lescheo. Fu ucciso da Euripilo figlio di Evemone. — Pausan.

2. — Figliuolo di Fegeo, il quale d'accordo con suo fratello Temeno tese un'imboscata ad Alemeone, che vi peri, — Pausan.

Assiopena, vendicatrice, soprannome sotto il quale aveva Minerva un tempio a Sparta, edificato da Ercole dopo la terribile vendetta da esso presa contro Ippocconte ed i suoi figli. — Rad. Axios, degno, poene, castigo.

Assietta, una delle spose di Pro-

meteo. . . all A alla

\* Assiria, vasta regione dell'Asia, famosa pel più antico impero di cui sia parlato nella storia. I limiti di questo impero hanno variato secondo, le circostanze. Nella sua origine esso non comprendeva che i paesi situati tra il Lico e il Capro; ma s' intende comunemente per Assiria tutto il paese compreso dall'oriente al ponente, tra la Media e la Mesopotamia, e dal settentrione al mezzodi tra l'Armenia e Babilonia. Gli autori non sono d'accordo intorno all' e-

poca del cominciamento e della durata | dell'impero d'Assiria. Gli uni lo fanno incominciare 150 auni dopo il diluvio, e finire all'epoca di Sardanapalo, secondo di questo nome; il che forma una durata di più di quattordici secoli. Gli altri, come Trogo Pompeo, gli danno una durata di soli 1300 anni. Erodoto lo fa durare soli cinque o sei secoli. Il dominio degli Assirj si è esteso, sotto certi regni, fino alle più rimote terre dell'Asia, ed anche sino in fondo dell'Affrica: imperocchè Semiramide aveva conquistato la maggior parte dell'Etiopia e della Libia. — Erodot. l. 1 e a. — Strab. l. 16. — Trog. Pomp. l. 1. — Plin. 1. 7, c. 13 e 26. - Pomp. Mela, l. I, c. a. - Ptolem. l. 6, c. 1.

Gli antichi dinotano spesso i Sirj ed i Fenicj col nome di Assirj. - Virg. 1. 2. Georg. v. 465. - Il Selden ha fatto eziandio osservare che essi intendono talvolta per Assirj gli Ebrei ed il popolo giudeo. - Seld. de Jur. Nat.

et Gent. l. 1, c. 2.

Assistente dell'altare, nome del quarto ministro di Cerere, le cui funzioni sono poco conosciute. Si sa solamente che aveva un vestimento allegorico che rappresentava la luna.

Assite, soprannome di Bacco onorato dagli abitanti di Erea in Arcadia.

ASTA, giavellotto senza ferro, o piuttosto scettro antico che vedesi nelle medaglie in mano alle divinità. Essa dinota la cura che si pigliano delle cose di quaggiù. I Romani hanno dato un'asta alla nobiltà. La semplice asta è quella che non è ornata di rami e di fettucce. - Ant. Expl. t. 4.

ASTACIDE, nome di un caprajo di Creta rapito da una ninfa. - Ptol. 1. 3,

c. 1; l. 7, c. 19.

Astaco, figliuolo di Nettuno e di Olbia, diede il suo nome alla città di Astaco in Bitinia.

1. ASTAROTH, nome della madre di Melchisedech, secondo gli Orientali.

2. - Spirito che presiedeva all'Occidente, nel sistema di certi negromanti. Bisognava invocarlo in giorno di mercoledi; esso procurava l'amicizia dei grandi. — Mém de l'Acad. des Inscr. t. 12.

3. — Idolo de' Filistei. Fu distrutto dai Giudei per ordine di Samuele.

4. — Idolo de' Sidonj che fu adorato da Salomone.

\* 5. — Vedi Astarte.

ASTAROTIDI, setta di Giudei che adoravano ad un tempo Astaroth ed il vero Dio.

ASTARTE O ASTAROT (Mit. Sir.), figliuola di Urano e di Gè, sposò Crono suo fratello. Ella ebbe sette figliuole, chiamate Titanidi o Diane, e due figli Poto ed Ero, il Desiderio e l'Amore, nati lungo tempo dopo le loro sorelle (Sanconiatone). Era la divinità dei Sidonj, la stessa che Venere, e, secondo altri , la stessa che Iside o la Luna. Questa dea sembra evidentemente non essere stata in origine che un simbolo egizio unito coi diversi segni del 20diaco per indicare le diverse stagioni; e alle diverse rappresentazioni d'Iside dovette la sua nascita quel numero di dee onorate dai popoli sotto diversi nomi. (Lucian. de Dea Syria). Essa era rappresentata ora sotto la forma di una giovenca o di una pecora, ora sotto le sembianze di donna coperta il capo di una testa di bue colle corna, per indicare la luna nascente o la dignità regale, con abiti lunghi o corti, e talvolta con un bastone nelle mani sormontato di una croce. Alcune medaglie le danno una corona radiante, ed altre una corona di torri. Una medaglia coniata a Cesarea in Palestina la rappresenta con abito succinto, coronata di torri; tiene dall'una mano una testa d'uomo e dall'altra un bastone.

Astarte era principalmente onorata nella città di Jeropoli in Siria, ove aveva un magnifico tempio servito da più di 300 sacerdoti impiegati solamente nella cura de sacrifici. Il supremo pontefice era vestito di porpora e portava una tiara d'oro. Si sacrificava due volte al giorno, ed eranvi delle feste in cui questi sacrifici facevansi con molta solennità. Salomone e specialmente Jezabele introdussero il suo culto presso gli Ebrei. Gli Affricani la confondevano con Giunone. Ma Luciano dice positivamente che era la Luna, e soggiunge di avere saputo dai sacerdoti fenici che era la stessa che Europa deificata dopo la sua morte per consolare Agenore suo padre della perdita di lei. Dicesi che Astarte aveva consacrato la città di Tiro, deponendovi una stella caduta; e di qui forse la cerimonia che praticavasi tutti gli anni in cima al monte Libano, in onore di Venere, che vi si rappresentava con una stella, o con una fiamma volante, che pareva sorgere dalla cima del monte, per ire poi a cadere nel fiu-me Adone. Cicerone, che conta molte Veneri, nel parlare di quella ch' ci nomina per la quarta, ci dice che era adorata in Siria ed a Tiro, sotto il nome di Astarte, che sposo Adone. - Cicer. de Nat. Deor. 1. 3, c. 22 e 23. - Ter-1 tul. Apolog. c. 24. - Idem, Advers. Gnost. c. 3. - P. Fabri, Semestr. l. 3, C. I.

ASTEBA. - Vedi PIGMAGLIONE.

\*\* 1. ASTERIA, figliuola di Ceo, uno dei Titani, e di Febe tiglia del Cielo e della Terra, era sorella di Latona, e sposò Perse figlio di Crio e di Euribia, che la rese madre della potente Ecate. - Hesiod. in Theog. v. 136; 137 e

406. - Apollod. l. 1, c. 5.

Asteria fu amata da Giove, il quale piglió la figura di un' aquila per ingannarla, e la rese madre di Ercole Tirio. Avendo in seguito perduto il favore del dio, e fuggendo la sua collera, fu trasformata in quaglia, accello chiamato Ortyx dai Greci, il che fe' dare il nome di Ortigia all'isola dell'Arcipelago ove ella si rifuggi. Quest' isola era mobile e errante sulle acque, allorche Giove o, secondo altri, Nettuno la rese stabile in favore di Latona che vi si era ritirata per fuggire le persecuzioni di Giunone, e ove die' nascita ad Apollo e a Diana. Quest' isola prese dopo questo avvenimento il nome di Delo e fu consacrata ad Apollo e a Diana. - Apollod. 1. 1, c. 9. - Igin. fav. 53. - Ovid. Met. l. 6, v. 108. - Lactant. ad Theb. Stat. 1. 4, v. 796. - Servius, in 1. 3, Æneid. v. 72. - Schol. Stat. in 1. 3. Achill. v. g. - Vedi DELO , LATONA.

2. - Figliuola d' Ideo, ebbe da Bellerofonte un figlio chiamato Idi, fondatore della città d' Idisso in Caria.

3. - Amazone condotta schiava da Ercole con le altre sue compagne.

4. - Una delle figliuole del gigante Alcioneo, cangiate in Alcioni unitamente alle sue sorelle, allorche, disperate a cagione della morte del padre, vollero precipitarsi nelle onde.

5. - Città della Grecia, i cui abitanti andarono all' assedio di Troja. -

Iliad. 1. 2. v. 735.
6. — Una delle cinquanta figliuole di Danao che sposò Cheto figliuolo di Egit-

to: Apollod. l. s. c. 4.

7. - Igino dà il nome di Asteria ad una delle figliuole di Atlante, ch'egli fa madre di Enomao re di Pisa in Elide. Gli altri mitologi la chiamano Sterope.

- Hygin. fab. 250.

r. Asterio, re di Creta / è il Giove che rapi Europa. Il suo soprannome di Tauro, o l'immagine di un toro bianco dipinta sul suo volto, diedero luogo alla favola di Giove che rapisce Europa sotto questa metamorfosi. Riferisce Diodoro che Asterio essendo troppo giovane allorchè Europa giunse nell'isola di Creta. ella ebbe in prima da Tauro Minosse, Sarpedonte e Radamisto; è che fu poi sposata da Asterio, il quale non avendone figli, adotto i tre sopraddetti, dei quali alcuni lo fanno padre. - Erodot. 1. 1,

2. - Figliuolo d' Iperasio, e fratello

di Autione uno degli Argonauti.

3. - Figliuolo di Neleo e di Clori, e fratello di Nestore. - Apollod. l. 1,

4. — Gigante, figlio di Anace, uno de' figliuoli della Terra.

5. - Uno de' figliuoli di Egitto, sposo

della Danaide Clio.

\* 6. - Figliuolo di Cometa, fu uno degli Argonauti, secondo Apollonio, l. 1, v. 35. - Val. Flacc. 1. 1, c. 356. -

Apollod. I. 1, c. 27.
\*\* 1. ASTERIONE, Figliuolo di Minosse H re di Creta e di Pasifae, fu ucciso da Teseo in occasione che questo eroe uccise il Minotauro; e questa impresa, secondo Pausania, fu una delle più gloriose di questo principe, non solo perchè Asterione sorpassava in forza ed in coraggio tutti quelli che Teseo aveva fino allora vinti, ma perche Teseo, dopo una si ardita azione, trovò il mezzo di uscire dal labirinto, a malgrado degli andirivieni che ne rendevano tanto difficile l'uscita. Apollodoro dice che Asterione è lo stesso che il famoso Minotauro, frutto della infame passione di Pasifae pel toro che suo marito aveva rifiutato di sacrificare a Nettuno. — Pausania, 1. 2, c. 31. - Apollod. 1. 3,

2. - Fiume del Peloponneso che scorreva nell'Argolide ne' contorni di Micene , appie del monte Eubeo. Gli abitanti di questo paese dicevano, dietro un'antica tradizione, che questo finme aveva avuto tre figliuole, Eubea; Prosinne ed Acrea, le quali furono nutrici di Giunone. Eubea ed Acrea diedero i loro nomi a due montagne vicino al fiume Asterione. Appie della prima vi era un tempio di Giunone, servito da donne. In questo fiume cresceva un'erba chiamata Asterion, della quale facevansi delle corone alla Giunone d'Argo. -Pausan. 1. 2, c. 17, - Stat. Theb. 1. 4, v. 122 e 714.

r. Asterodia, sposa di Endimione, gli diede tre figli, Posone, Epeo, Etolo, ed una figlia per nome Euridice.

ch'ella ebbe da Eeta, avanti che questo principe sposasse Idia figlia dell'Oceano.

1. ASTEROPE, figliuola di Atlante, una delle Plejadi.

2. - Figliuola di Cebreno e sposa di Esaco, il quale provò tanto dolore per la morte di lei, che si annegò e fu cangiato in mergo, - Apollod. I, 3,

\*\* 1. ASTEROPEA, una delle figliuole di Pelia re di Jolco, che uccisero il padre in conseguenza de' perfidi consigli di Medea che aveva promesso loro di risuscitarlo ringiovanito. Pausania asserisce che vedevasi il sepolero di questa prin-cipessa in Arcadia, su la via che con-duceva da Tegea a Mantinea, — Apollod. l. 1, c. 32, — Pausan. l. 8, c. 11, 2. — Figliuola di Dejone re della Fo-

cide e Diomeda figlia di Xuto. - Apol-

lod. l. 1, c. 23.

Asteropeo, re di Peopia, figliuolo di Pelegone, e nipote del fiume Assio e di Peribea la maggiore delle figliuole di Acesamene, fu uno dei principi che mossero in soccorso di Troja assediata dai Greci. Egli vi condusse i Peonj e vi si distinse per molte gloriose imprese. Ebbe la gloria di battersi con Achille; ma dopo una lunga resistenza soccombette sotto i colpi di questo eroe su le sponde del fiume Xanto. — Iliad. l. 17, v. 217 e l, 21, v. 240. Trog. Pomp.

1. 7, c. I.

1. Astiace, figliuolo di Ciassare, fu l'ultimo re de Medi. Durante la gravidanza di sua figlia Mandane, che a-veva maritata con Cambise, egli vide in sogno una vite che usciva dal seno di lei ed estendevasi in tutta l'Asia, il che lo spavento talmente, che risol-vette di far morire il fanciullo ch'ella metterebbe al mondo: perciocchè aveva saputo dai magi che quel fanciullo a-vrebbe distrutto molti imperi. Ma Mandane trovò mezzo d'involare il picciol Ciro alle male intenzioni di suo padre.
Astiage regnava circa sei secoli avanti
l'Era cristiana. — Erodot. l. 1, c. 46.
— Justin. l. 1, c. 4. — Xenoph. — Pausan. 1. 5, c. 10. 2. — Uno dei compagni di Fineo,

pietrificato da Perseo coll'aspetto del teschio di Medusa. — Met. l, 5.

ASTIACEA, figliuola d'Ipseo, sposò uno dei figliuoli di Lapito, per nome Perifante, e ne ebbe otto figli, il maggiore de' quali fu Autione marito di Perimela, dalla quale ebbe Issione. — Diod. Sicul. 1. 4.

Astialo, Trojano ucciso da Neotto-

lemo, - Iliad, l. 6.

ASTIANASSA, una delle damigelle di Elena sposa di Menelao re di Sparta, involò alla principessa il cinto di cui

le aveva fatto dono Venere. La dea glielo riprese in seguito. Questa damigella fu molto dissoluta ne' suoi costumi, e si pretende che componesse un libro sopra un soggetto che offri poi all'Aretino la materia di 36 sonetti. — Suidas. — Scalig. ad Catalect. p. 203,

1. ASTIANATTE, figliuolo unico di Et-

tore e di Andromaca, nipote di Priamo re di Troja, e di Eczione re di Tebe; in Cilicia, per parte di sua madre. Dopo la presa di Troja, questo giovin prin-cipe diede della inquietudine ai Greci vittoriosi. Calcante predisse che se ei vivea, sarebbe stato più valoroso di suo padre, e avrebbe vendicato la morte di lui e la rovina d'Ilio, di cui avrebbe rialzato le mura. Andromaca lo nascose nel sepolero di Ettore, ma Ulisse ne lo trasse, e lo precipitò dall'alto delle mura di Troja. Servio ed Euripide attribuiscono questa crudeltà a Menelao. Pausania e Seneca l'attribuiscono a Pirro figlio di Achille. Secondo altri fu sostituito un altro fanciallo, e Astianatte segui sua madre in Epiro. Il Racine nella sua tragedia l'Andromaca ha seguita questa tradizione.

Suo padre gli aveva dato il nome di Scamandrio, ma i Trojani, a fine di consacrare i servigi di Ettore e la loro riconoscenza, lo avevano soprannominato Astianatte ossia il baluardo della città. — Iliad, l. 6, v. 400, e l. 22, v. 500. — Lescheus, apud Pausan. c. 25. — Ovid. Met. l. 13, v. 415. — Virg. Eneid. l. u, v, 457, e l. 3,

v. 489.

2, Figliuolo d'Ercole e di Epilaide, una delle figlie di Testio. - Apollod.

l. 2, c. 7.
\* 3, - Pausania sa menzione di un Astianatte Arcade di nazione, il quale aveva una statua sul monte Liceo nel circuito del tempio di Giave. - L. 8,

Astici (Ginochi). Questi ginochi, greci di origine, e in pari tempo sce-nici, passarono da Atene a Roma, — Myth. de Banier, t. 8.

I. ASTIGNATEA, figliuola di Poliido,

e sorella di Manto. — Pausan. 2. — Figliuola di Niobe. — Ant. expl. t. 1.

\*\* r. Astidamia, figlia di Amintore re di Orcomeno nella Beozia, fu maritata ad Acasto, figlio di Pelia e re di Jolco. Innamoratasi perdutamente di Peleo, figlio di Eaco, al quale suo marito aveva dato ospitalità, non temè di palesargli la sua passione, ma Peleo, per rispetto al marito, che lo colmava di cortesie, vi fu insensibile. Irritata Astidamia del giusto disprezzo che erasi meritato, risolvette di perdere il suo ospite, accusandolo al marito del delitto di cui era colpevole essa sola. Così fecero in eguale circostanza Fedra riguardo ad Ippolito, e Stenobea riguardo a Bellerofonte. Acasto, non meno credulo di Teseo e di Preto, si sarebbe vendicato incontanente di Peleo, se il timore di mostrar di violare troppo apertamente i sacri diritti della ospitalità non lo avesse distolto dall'ucciderlo nel suo palazzo. Egli dissimulò il suo risentimento, e avendo tratto il suo o-spite sul monte Pelio, lo fe'attaccare ad un albero, per esporlo in tal modo alle bestie feroci. Giove, testimonio della sua innocenza, lo fe' distaccare da Vulcano. Questo principe, divenuto libero, raduno delle truppe, si reco nel palazzo di Acasto, lo scacció dal trono, e colpi colla morte la colpevole Astidamia, chiamata da Pindaro Ippolita e da altri Creteide. — Apollod. 1. 3, c. 25. — Pindar. Od. 4. Nemeerum. — Vedi Acasto, Peleo.

2. - Vi fu un'altra Astidamia figlia di Ormeno e madre di Lepreanto, la quale fu amata da Ercole, e riconciliò suo figlio con lui. Ella ebbe da questo un altro figlio per nome Tlepolemo, e secondo altri Ctesippo. — Ovid. Heroid. ep. 9, v. 50. — Vedi TLEPOLEMO.

ASTIFILO, esperto indovino che predisse la morte a Cimone generale ateniese, il quale avanti muovere contro i Persiani, fece un sogno in cui pa-reagli che una cagna incollerita abba-jasse contro di lui, e insieme coi la-trati mandando fuori un articolato suono di voce umana, dicesse: Vieni, che a me sarai caro ed a'miei cuccioli. Quantunque fosse assai difficile lo intendere il significato di questo sogno, Astifilo, che era famigliare di Cimone, gli seppe dire che dinotar quindi gli si voleva la morte. Il cane a colui nemico è, al quale egli abbaja, e ad un nemico non potrebbe alcuno divenir mai più caro con altro mezzo che col morire. La mistura poi della voce manife-stamente dinota il nemico esser Medo; poichè l'esercito de' Medi misto era di Greci e di barbari. - Plutarc. Cimon.

Asticono, uno de' figliaoli naturali di Priamo.

Astilo, Centauro e famoso indovino, volle distogliere suo fratello dall'impegnarsi nella guerra de' Lapiti; ma, prevedendo le conseguenze di questa lite, gli abbandonò e si appigliò al partito di ritirarsi coll'amico Nesso. - Met. l. 12.

ASTIMEDE O ASTIMEDUSA, seconda moglie di Edipo. Questa matrigna, per odio contro i figli del primo letto, li accusò al loro genitore di aver voluto farle violenza. Edipo montò in furore, e riempì di sangue tutta la sua casa.

ASTINENZA (Iconol.). Molti artisti hanno caratterizzato questa virtù con una donna, la quale con una mano si chiude la bocca, e mostra coll'altra una tavola sontuosamente imbandita dalla quale sembra allontanarsi. Il Cochin le dà il morso della Ragione.

1. ASTINOME O ASTIONE, figlia di Crise, più conosciuta sotto il nome di

Criscide. - Vedi CRISEIDE.

2. - Una delle figlie di Anfione, che diè il suo nome ad una delle porte di Tebe.

3. - Figlia di Talao, dalla quale Ip-

ponoo ebbe Capaneo. — Hyg. Astinomo, uno de' figli di Priamo, ucciso da Achille dinanzi Troja.

1. Astinoo, uno de'capitani che difesero Troja assediata dai Greci. Fu ucciso da Diomede figlio di Tideo. -Iliad. 1. 5, v. 144.

<sup>\*</sup> 2. Vi fu un altro capitano Tro-jano dello stesso nome il quale era fi-glio di Protiaone. — Iliad l. 15,

v. 455.

3. - Figlio di Fetonte, padre di Sandoco e avo di Cinira re d'Assiria. -- Apollod. 1. 3, c. 27.

1. ASTIOCHE, una delle figlie di Niobe, madre di Crisippo. - Apollod. 1. 3,

c. 4 e 8.

2. - Figlia di Attore, che, sorpresa da Marte nel palazzo di suo padre, divenne madre di Ascalafo e di Jalmeno, i quali, secondo Omero, trovaronsi all'assedio di Troja, e, secondo Apollodoro, ebbero parte nella spedizione degli Argonauti. — Hiad. l. 2. — Apollod. l. 1, c. 47. — Pausan. l. 9, c. 37. — Vedi ASCALAFO.

3. - Figlia di Filanto re d'Epiro o Corinto, che fu amata da Ercole, e ne ebbe un figlio conosciuto sotto il nome di Tlepolemo. - Apallod. l. 2, c. 33 e 36. — Hygin. fab. 97, 162.

\* 4. — Figlia di Laomedonte re di

Troja e di Strimno figlia di Scamandro. — Apollod. 1. 3, c. 22 e 23.
5. — Moglie di Telefo.

6. - Figlia di Simoenta, dalla quale Erittonio re di Troja ebbe un figlio per nome Troe. - Apollod. 1. 3, c. 12.

7. - Sorella di Agamennone e mo-

glie di Strofio, È la madre di Pilade, che salvò il giovine Oreste affidatogli da Elettra in tenera e à.  $H\gamma gin$ ,

Astroco , figlio d'Eolo dio dei venti, regno dopo di lui sulle isole Liparie, che dal nome di suo padre chiamo Eo-

lie. - Diod. Sic.

ASTIPALEA, figlia di Fenice e di Perimede, fu amata da Nettuno, che la rese madre di Anceo. Astipalea diede il suo nome ad un'isola del mar Egeo, situata tra le isole di Cos, di Carpato e le Cicladi. In quest'isola onoravasi Achille come un dio. — Strab. l. 14. — Pausan. l. 7, c. 4. — Plin. l. 4, c. 12; l. 8, c. 39. — Ptolem. l. 5, c. 2,

Astipaleo, sopraunome di Apollo adorato nell'isola di Astipalea, una delle

Cicladi. — Pausan. 1, 7, c. 4.

Astifico, capitano peonio, che difese Troja contro i Greci. Fu ucciso da Achille sulle sponde del Xanto, dopo la morte di Patroclo. - Iliad. l. 21, V. 209.

ASTIRENA, nome dato a Diana, da un luogo chiamato Astira, pella Mesia, ove questa dea aveva un bosco sacro,

- Ant. expl. t. 1;

ASTIRIDE, soprannome di Minerya, preso dal culto che le si rendeva ad

Astira città della Fenicia.

Astolluno, divinità gallica, il cui pome fu trovato su di un altare votivo a San Beato, picciola città de'Bassi Pirenei, dal sig. Lasteire, (Vedi Magasin Enciclop. n. 12, brumaire an. IX). Sarà cgli permesso di avventurare una conghiettura? Si sa che la Luna era adorata sotto di un nome mascolino, Lunus. Si potrebbe forse leggere: Astr. I. Luno. Deo. Al dio Luno, che conduce la milizia celeste: Imperatori Astrorum.

Astomi, popoli favolosi, che non avevano bocca, - Rad. a priv., e stoma, bocca. Plinio li pone nelle Indie, ed altri in Affrica, Dicesi che questi popoli si coprivano la bocca, credendo essere cosa vergognosa il mostrarla.

ASTRABAGO, eroe greco, celebre nel Peloponneso, Gli era stato innalzato un monumento a Sparta, vicino al tempio

di Licurgo,

ASTRACALOMANZIA, sorte di divinazione che praticavasi con aliossi segnati colle lettere dell'alfabeto, i quali gettavansi a caso, e dalle lettere che combinavansi nel getto risultava la risposta a quanto si cercava. In questo modo consultavasi Ercole in un tempio dell'Acaja, e in questo modo rendevansi gli oracoli di Gerione alla fontana di Apone vicino a Padova. - Vedi Cu-BOMANZIA.

ASTRAPA, una delle Plejadi.

ASTRAPEO, nome poetico di Giove. - Rad. Astraptein, risplendere.

ASTRATEA, soprannome della Diana onorata a Pirrico, perche, secondo la tradizione del paese, l'armata delle Amazoni erasi fermata avanti arrivare a questo luogo. - Rad. a priv. e stratein, combattere.

1. ASTREA, una delle figlie di Mi-

nosse e di Pasifae.

2. - Figlia di Astreo re d'Arcadia e dell'Aurora o, secondo altri, di Giove e di Temi. I poeti danno il nome di Astrea a Rea moglie di Saturno e sotto questo nome la considerano come la dea della giustizia. Questa dea discese dal cielo nell'età dell'oro, per abitare sulla terra, ma i delitti degli uomini avendola costretta ad abbandonare successivamente le città, indi le campagne, ove Virgilio pone il suo ultimo asilo, ritorno nel cielo, ove i poeti dicono che formò il segno della vergine nel zodiaco. - Aratus, in Phenom. 1. 1, v. 95. - Ovid. Met. l. 1, v. 148. -Senec. in Octav.

Questa dea dipingevasi, al dire di Aulo Gello, sotto le sembianze di una vergine di sguardo severo e formidabile: la malinconia che scorgevasi ne'suoi occhi non aveva niente di feroce; ma il suo severo aspetto era pieno di dignita. Teneva nell'una mano una bilancia e nell'altra una spada. Gli Egizi la rappresentavano senza testa e colla mano sinistra stesa ed aperta. Astrea è spesso confusa con Temi. - L. 14, c. 4. -

Vedi TEMI,

ASTRAIFRATRES, i Venti figli di Astreo. 1. ASTREO, uno dei Titani, figlio di Creo e di Euribia o Euribea, sposò l'Aurora e ne ebbe i Venti conosciuti sotto i nomi di Argeste, di Zefiro, di Borea, di Noto, e di Fosforo, e gli Astri. - Hesiod, in Theog. v. 375 et seq. - Apollod. l. 1, c. 5. - Avendo i suoi fratelli dichiarato guerra a Giove, egli armò dal canto suo i Venti suoi figli; ma Giove li precipitò sotto le acque, e Astreo fu attaccato al cielo e cangiato in Astro. Alcuni filosofi pretendono che questo Astreo fosse un principe savissimo, e onorato del titolo di padre della giustizia, perchè la rendesse con integrità a'suoi sudditi; ma che dolendogli vivamente di vedere moltiplicarsi nel mondo i delitti, fu dagli dei rapito nel cielo. - Myth. de Banier, t. 1.

2. - Figliuolo di Sileno.

3. — Uno dei compagni di Fineo, ucciso da Perseo. — Met. 1. 5 e 6

Astri, figli di Astreo e di Euribia. Volendo questi Titani scalare l'Olimpo, furono fulminati da Giove, e rimasero attaccati al cielo. Ovidio ( Met. l. 1), dietro l'opinione del suo tempo, ne fa degli esseri animati. Gli Egizi pensa-yano che navigassaro per l'aria. Di qui è che si vede, su di un'antica pietra incisa, Osiride, tipo del sole condotto in una nave; e la tavola isiaca rappresenta Iside, simbolo della luna in una nave con Osiride sotto la figura di Api, accompagnato da Oro. Sotto questa immagine, dice Plutarco, i dottori egizi volevano dare ad intendere che gli Astri avevano avuto nascita, e nutrivansi di umidità e di vapori: cioè, secondo Zenone, il Sole, di quelli che innalzavansi dal mare, la Luna, di quelli che uscivano dai fiumi, e il rimanente degli Astri, di quelli che esalavano dalla terra. Alcuni filosofi greci immaginarono che il Sole e la Luna fossero fatti in forma di navicelle, e che gli eclissi di questi Astri accadessero allorchè rivolgendosi in diversi sensi presentassero le loro parti concave dal lato del nostro emisfero. Altri accertano che l'epiteto sckaphoeide, dato agli Astri dai Caldei, e da molti de' primi filosofi greci, non sia stato usato se non per indicare che questi Astri, incavati come navicelle, e quindi più leggeri che il fluido nel quale nuotavano, dimorassero sospesi ad una gran distanza dal centro de'loro moti. Per combinare le allegorie egizie con la mitologia greca, i poeti posteriori ad Omero diedero al Sole, oltre al suo carro, uno schiffo, schaphos, per traversare l'Oceano, e per passare dall'Esperia al paese degli Etiopi orientali. Questo Astro, secondo Mimnermo, non riposa mai: appena giunto nel soggiorno della notte, s'imbarca in una gondola fatta del più puro oro, nella quale si reca al palazzo del-l'Aurora, ove trova tutt'i giorni un nuovo carro e dei cavalli freschi. L'autore della Titanomachia risparmiava questa spesa all'Aurora, e faceva imbarcare il Sole col suo carro nella navicella. - Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 3, 5, 7, 9, 10, 12 e 14.
\* Il culto degli Astri era stabilito

\* Il culto degli Astri era stabilito presso quasi tutti gli antichi popoli. I sacerdoti insegnavano al popolo, che il culto che si rendeva agli Astri ed alle loro immagini traeva la pioggia sui loro campi, faceva fruttare le piante e gli

alberi, e procurava alla terra una felice fecondità. — Maimonid. More Nevolapart. 2, c. 30.

ASTROARCHE, regina degli astri, nome della Venere celeste o Urania presso i Fenici, di cui Didone portò il simulacro in Certagine. È la stessa che la Luna.

Astrodiairos, che passa la notte all'aria, soprannome di Pane.

Astrofe, una delle Plejadi.

ASTROITE, pietra della quale parlano i pretesi oracoli di Zoroastro, secondo i quali bisogna offrirla in sacrificio allorche si vede avvicinarsi un demonio terrestre. Psello e Delrio la chiamano Minzouris, e aggiungono che aveva la virtù di evocare i genj e di trarne le risposte che si desideravano. — Plinio. — Vedi LITOMANZIA, BATEACHITE.

ASTROLOGIA (Iconol.). Molti artisti l'hanno rappresentata vestita di azzurro, e coronata di stelle, con ali al dorso, uno scettro nelle mani, e il globo terrestre sotto i piedi. Questi ultimi simboli spiegano con sufficiente chiarezza l'opinione degli astrologhi che gli astri hauno impero su tutt'i corpi sublunari.

Astronogo, soprannome di Ercole, perchè si abbruciò il giorno medesimo in cui egli aveva annunziato che vi sarebbe stato un eclisse di sole.

ASTRONOMIA (Iconol.). I poeti le danno una corona di stelle, un vestimento azzurro e stellato, delle ali, un compasso nella mano destra, un globo celeste nell'altra, un'aquila a' suoi piedi, ed intorno a lei un astrolabio, un telescopio ed altri strumenti astronomici. Il Cochin la rappresenta con una sfera secondo il sistema di Copernico, un telescopio, dei cannocchiali, ed un quarto di cerchio. Le sta allato un foglio spiegato, sul quale sono disegnate delle elissi di cometa. Il Winckelman propone, per disegnare un astronomo, Atlante o Bellerofonte sul Pegaso, favola che alcuni antichi scrittori hanno già applicata all'amore che ebbe questo eroe per lo studio dei moti del cielo e delle costellazioni.

\* Astora, villaggio del Lazio, ove fu troncata la testa a Cicerone dagli emissari di Antonio.

\* ASTURI, popoli della Spagna Taragonese, che consacravansi ai lavori nelle miniere dell'oro. — Phars. 1. 4, v. 208.

Asturo, compagno di Enea, celebre pel suo valore e per la sua beltà. — Æn. l. 10, v. 180.

ASTUZIA (Iconol.). Donna brutta, che tiene una maschera e nasconde una

ATA

volpe sotto il vestimento. - Vedi Fur-BERIA. - Il Cochin la rappresenta con una donna che tiene ascose sotto le pieghe della sua veste una scimia ed una

volpe.

Asuman (Mit. Pers.), genio che secondo la superstizione dei magi presie-deva a tutto ciò che avveniva il giorno ventisette di ciascun mese. Credevano che fosse lo stesso che l'angelo della morte. - V.edi Asıma.

ASURA (Mit. Ind.). Titani o giganti della mitologia indiana. Sono distinti in genj buoni e malvagi: i loro combattimenti non sembrano dinotar altro che

fenomeni astronomici.

ASWAMEDHA (Mit. Ind.), sacrificio di un cavallo fatto a Cali, moglie di Sciva, considerata come Ecate o Pro-

serpina.

Aswinau (Mit. Ind.), nome dei due figli di Suria, nati da una ninfa che, sotto la forma di una giumenta, fu resa madre da un raggio di sole. Credesi che corrispondano entrambi all' Esculapio dei Greci.

ATA. - Vedi ATE.

ATABIRIO, nome di Giove presso i Rodj, dei quali era la più antica di-vinità. Nel tempio ch'egli avea sul monte Atabiro, il più alto dell'isola, vi erano delle pecore di bronzo, le quali belavano ogni volta che era minacciato il paese di qualche sciagura. Si pretende che Atabyria sia l'antico nome dell'isola di Rodi. — Strab. 1. 14. \* ATABULO, vento che soffiava fre-

quentemente nell'Apuglia. - Hor. Sat. 5 , v. 178.

ATAENTSIK (Mit. Amer.), genio che i selvaggi credono essere alla testa degli spiriti malvagi. Essi lo confondono colla Luna, e l'onorano di un culto particolare. — Vedi Judesca.

\*\* ATALANTA. I poeti nè i mitologi non sono d'accordo intorno all'origine di questa principessa, tuttochè il suo nome sia celeberrimo nella storia eroica. Gli uni la fanno figlia di Scheneo, re di Sciro, isola del mar Egeo: altri la chiamano figlia di Jaso o Jasio, o Jasione e di Climene figlia di Minia. Queste diverse genealogie fecero dire a Servio ed agli scoliasti di Apollonio e di Euripide che vi erano state due Atalante. Una tale opinione non potrebbe per altro conciliare gli autori, perciocchè l'uno attribuisce alla figlia di Scheneo ciò che l'altro ascrive alla figlia di Jasio. Quanto a noi, onde evitare una discussione che ci condurrebbe troppo lungi, non adotteremo alcun sistema, limitandoci a rendere conto di tutto ciò che gli autichi hanno divulgato intorno all' una ed all'altra Atalanta, che ci sembrano una sola e medesima persona per le ragioni che daremo in fine di questo articolo.

Onde procedere con ordine e chiarezza, esporremo primieramente i fatti, indi diremo da quali autori siano asseriti, ed a quale delle due Atalante li

attribuiscano.

Tosto che Atalanta fu nata, suo padre, che non voleva avere se non figli maschi, la fece esporre sul monte Partenio. Essa non fu abbandouata dalla fortuna. Un'orsa, alla quale certi cacciatori aveano rapito gli orsacchini, essendo giunta nel luogo ove era esposta questa bambina, le porse le sue zinne gonfie di latte. Qualche tempo dopo avendo alcuni cacciatori incontrato questo fanciullo, lo portarono seco, lo nutrirono nelle loro case con alimenti selvatici e gli diedero il nome di Atalanta. Divenuta grande ella abborri per molto tempo la compagnia degli uomini, e non gustava altri diletti se non se quelli della caccia. Ella era tanto leggiere che nessun animale poteva sfuggirle e tanto bella che non si poteva vederla senza amarla. Atalanta soggiornò per molti anni sulle più alte montagne d'Arca-dia, e passava le notti in una grotta poco lontana da una folta foresta. Abitavano in vicinanza due centauri, Ileo e Reco, i quali avendola veduta risolvettero di farle violenza. La giovane Atalanta che sospettava la loro intenzione, vedendoli avvicinare alla sua grotta, non ne fu commossa. Ella stende l'arco e ferisce mortalmente quello che si avanza pel primo; l' altro ebbe tosto la stessa sorte. - Questi fatti sono riferiti da Apollodoro, l. 3, c. 17, da Igino, fav. 185, e da Eliano, l. 13, c. 1. Il primo di questi autori li attribuisce alla figliuola di Jasio, soggiungendo che Esiodo fa questa Ata-lanta figlia di Scheneo. Igino è del sentimento di Esiodo; ma Eliano fa figlia di Jasone questa Atalanta.

I mitografi ne i poeti non dicono come Atalanta fosse restituita a suo padre; ma la maggior parte combinano nel dire che dessa si trovò alla famosa caccia del cinghiale di Calidone, e che Meleagro capo di questa spedizione, ne divenne innamorato. Aggiungono che essa ebbe la gloria di ferire per la prima questo terribile animale, e che Meleagro, che fini di ucciderlo, le presento il grugno di quel cinghiale, dicendole: "Egli è ben giusto che avendo inco"minciato la vittoria, voi ne dividiate
"meco l'onore e la preda." Atalanta
fu tanto più lusingata da questa distinzione, in quanto che i più illustri principi della Grecia, che intervennero a
quella caccia, l'avevano ambita. — Hygin. fab. 174. — Ovid. Met. l. 8, v. 318.
— Apollod. l. 1, c. 20. — Diod. Sic.
l. 4. — Pausan. l. 8, c. 45. — Zenob.
Cent. v. 33.

Tutti questi autori combinano nel dire che l'Atalanta che si trovò alla caccia di Calidone era figlia di Scheneo, toltone Apollodoro, il quale in questo luogo non fa alcuna menzione dei parenti di questa famosa cacciatrice. Ovidio e Pausania dicono che Scheneo era di Tegea, città d'Arcadia, mentrechè gli altri mitologi lo fanno re di Sciro, come abbiamo già osservato.

Essendochè Atalanta era bellissima, fu chiesta in matrimonio da molti principi; ma sia che ella non amasse gli nomini, sia che fosse informata dall'oracolo che il maritaggio le sarebbe stato funesto, come asserirono alcuni, ella mise il dono della sua mano ad una condizione capace di allontanare i più innamorati. Si è detto che ella era valentissima nel correre: quindi propose a'suoi amanti di sposare quello che la superasse in questo esercizio, a condizione che i concorrenti dovessero essere senza armi, e che essa corresse con un giavellotto, col quale avrebbe ucciso quelli che non l'avessero vinta. Per quanto pericolosa fosse l'alternativa, si presento un gran numero di concorrenti. Molti erano stati vinti ed avevano già subito la loro trista sorte, allorchè si presento Ippomene figlio di Macareo o Megarco, disceso dal sangue di Nettuno. Altri autori, come Apollodoro e Palefato, dicono che su Milanione figliuolo di Ansidamente; ma la loro opinione non è la più accolta. Ippomene era istruito e favorito dalla dea Venere la quale gli sece dono di tre pomi d'oro, che aveva colti nel giardino delle Esperidi, secondo Teocrito, o secondo Ovidio, in un campo dell' isola di Cipre. Siccome a seconda delle convenzioni ; l'amante doveva essere il primo a correre; così Ippomene la-sciò cadere in tre diversi momenti que' pomi, per cui Atalanta, invaghitasi della loro bellezza, si trattenne a raccoglierli ed egli giunse prima alla meta, e sposò la principessa. La rese madre di un figlio chiamato Partenopio, il quale fu uno de' capitani che troyaronsi

all' assedio di Tebe in Beozia sotto il regno di Adrasto re d'Argo. Igino pretende, ma a torto, che Atalanta avesse questo figlio da Meleagro. Apollodoro, Palefato e Servio dicono che lo ebbe da Melanione, ed altri dal dio Marte. Qualche tempo dopo, irata Venere perche Ippomene non le aveva dimostrato la sua riconoscenza con sacrifici, risolvette di punirlo della sua ingratitudine. Un giorno che questo principe e la sua sposa eransi fermati per riposarsi in un bosco sacro, questa dea ispiro loro il desiderio di darsi delle scambievoli prove di tenerezza. Essi entrarono in un antro consacrato a Cibele e non avendo temuto di profanarlo, gli dei li trasformarono in lioni. Si aggiunge che Cibele li attacco al suo carro. Secondo alcuni autori essi non furono già trasformati in lioni, ma furono divorati da due lioni sopraggiunti nell' antro, il che fece credere che avessero subito questa metamorfosi. — Ovid. Met. l. 10, v. 562. — Apollod. l. 3, c 17. — Propert. 1. 1, eleg. 1. - Euripid. in Phæniss. - Palæph. de Incred. c. 14. - Heracl. Pontic. c. 12. - Servius, in 1. 3. Eneid. v. 113 - Hygin. fab. 99 e 185. - Scholiast Apollon. in l. 1. Argon. - Schol, Eurip. in Phæniss. - Lactant. in l. 7. Theb. v. 267. - Tzetžes, Chiliad. 13, c. 453. - Th. Farnab. in 1. 10. Metama Ovid. fab. 11.

Al rimanente il maggior numero di questi autori attribuisce i fatti che albiamo narrati all'Atalanta figlia di Scheneo. Siccome si attribuisce lo stesso carattere, la stessa bellezza, la stessa ripugnanza per gli nomini, la stessa inclinazione per la caccia, a quella che si dice figliuola di Jasio, e siccome d'altronde quelli che parlano dell'una e dell'altra le fanno vivere nello stesso tempo, quindi questa sensibile identità ci fa credere che non siavi stata che una sola Atalanta, alla quale sì dà una doppia origine.

In un mosaico nuovamente scoperto in Lione e pubblicato dal sig. Artaud, vedesi Meleagro che dà ad Atalanta la testa del cinghiale Caledonio. — Vedi Tav. XVII, fig. 3.

\* ATAMANI, popoli di Epiro nell' Etolia, anteriori di circa un secolo all'assedio di Troja, poichè presso loro ritiraronsi i Perrebi scacciati di Tessaglia dai Lapifi, nel tempo della guerra
de' Centauri. Gli Atamani conservavano
aucora il loro nome sotto Filippo re di
Macedonia, padre di Alessandro magnoEravi nell'Atamania una fontana o pic-

Ovidio, di Plinio e di Solino, erano tanto sulfuree al declinare della luna, che accendevano un pezzo di legno che vi si fosse tuffato. - Strab. 1. 7. -Ovid. Met. 1. 15, v. 311. - Plin. 1. 2, c. 103. - Solin. c. 12. - Pomp. Mela,

l. 2, c. 3.

\*\* 1. ATAMANTE, re di Tebe nella Beozia o, secondo Pausania, di Orcomeno altra città di Beoxia, era figliuolo di Eolo, nipote di Elleno e pronipote di Deucatione. Sposo Temisto, chiamata da altri Nefele, e da Pindaro detta Demotice, e ne ebbe un figlio chiamato Frisso ed una figliuola per nome Elle. Egli la ripudio in appresso con pretesto che andava soggetta ad accessi di pazzia, e sposò Ino, tigliuola di Cadmo figlio di Agenore. Da questa ebbe due figli, Learco e Melicerta. Ino, mal soffrendo i figli del primo letto, uno de' quali, come primogenito doveva succedere al trono, cercò tutt' i mezzi onde liberarsene, ma si sottrassero al suo odio colla fuga. - Vedi Frisso. - Ginnone, gelosa della prosperità di Ino alla quale portava odio perche cra del sangue di Venere, interesso a suo favore le Furie, e mandò Tesifone in possesso dello spirito del re. Atamante, nel suo furore, pigliò la regina per una leonessa e i propri figli per leoncelli, ed afferrando il giovinetto Learco lo schiacció contro una muraglia. Ino, temendo per sè medesima e per l'altro suo figlio gli effetti del furcre di suo marito, esce dal palazzo con Melicerta, va su di un alto macigno, e tenendo la figlia per mano si precipita con essa nel mare. Nettuno per preghiera di Venere, ne fece due divinità marine. Ovid. Met. 1. 4 , v. 467. - Id. Fast. 1. 6 , v. 489. — Apollod. 1. 3 , c. 5. — Hygin. fab. 4 e 5. — Pausan. 1. 9,

Quest'ultime autore aggiunge che Atamante, credendo che non gli rimanessero più figli dopo la morte di Learco e di Melicerta, adotto i suoi nipoti Corono ed Aliarto, figli di Tersandro e pronipoti di Sisifo, perciocche Atamante era fratello di quest'ultimo. - Ibid.

2. - Uno degli eroi greci chiusi nel cavallo di legno. - Eneid. 1. 3. - Vedi

3. - Nipote di Atamante figlio d'Eolo sotto la condotta del quale gli Orcomenii

Minii si stabilirono a Teo.

4. - Figlio di Enopione venne da Creta a Chio, e regno in quest' isola. - Pausan.

ciol fiume, le cui acque, al dire di | 5. - Fiume di Tebe le cui acque, al dire de' poeti, accendevano una torcia immergendovela sul finire della luna. - Vedi ATAMANI.

I. ATAMANTIDE, INO O LEUCOTOE, moglie di Atamante, o il mare Jonio,

perchè Ino vi si precipitò.

2. - O ATAMANTIADE, nome patronimico sotto il quale i poeti dino ano tanto Frisso, quanto Elle sua sorella, figli di Atamante. — Ovid. Metam. l. 4, v. 120; l. 13., v. 919. — Id. Fast.

1. 4; vi go3.

ATARA, secondo Strabone, è il nome della dea Atargati corretto alla greca. Atara, secondo Giustino, era la moglie del primo re de' Sirj : dopo la sua morte il sepolcro di lei divenne un tempio, ed ella vi fu onorata del più reli-gioso culto. La sua testa era ornata di raggi rivolti verso il cielo, e rappresentavasi accompagnata da leoni. - Vedi ATARGATI, DERCETO.

Atarbechide (Mit. Egiz.), città del Delta, celebre per un tempio di Minerva.

ATARGATA, ATARGATI O ATERGATI (Mit. Sir.), vero nome della divinità degli Ascaloniti in Siria, che credesi madre di Semiramide: alcuni la chiamadre di Semiranide: alcuni la cina-mano anche Adargati, Adargidide o Derceto. Strabone ed altri dotti credono che sia la stessa che Venere onorata dai Siri sotto il nome di Astarte. Lu-ciano ne fa una divinità particolare e diversa di Astarte. Secondo questo au-tore, dipingevasi Atargata sotto la for-ma di una sirena, vale a dire, col visco. ma di una sirena, vale a dire, col viso e la testa di donna e il rimanente del corpo di pesce. Macrobio la prende per la Terra. Ateneo pretende che il suo vero nome sia Gatis, e che Atergatis significhi senza pesce, perche quelli che onoravano questa dea astenevansi dal mangiarne. Si danno molte ragioni di questa astinenza: 1.º Gati, regina di Siria, amando straordinariamente il pesce, proibi a' suoi sudditi di mangiarne alla sua presenza; 2.º Atergati secondo riferisce Xanto; storico di Lidia, fu presa con suo figlio Ieti da Mopso re di Lidia, il quale li fe' annegare entrambi in un lago vicino ad Ascalona: essi furono divorati dai pesci; e di qui venne l'orrore de Sirj per questa sorte di alimenti. - Vedi la terza ragione nell'Articolo DERCETO. - Vedi ATARA. -Il suo tempio era nella città di Bambice, chiamata in appresso Jeropoli: era tanto ricco, che Crasso, muovendo contro i Parti, consumo molti giorni per pesarne i tesori. Intorno a questa dea si può consultare il Selden, che ha trattato profondamente la storia delle | pretendono che Omero avesse avuto codivinità di Siria. - Selden. de Diis Syr. 1. 2, c. 3. - Diod. Sic. 1. 1. -Strab. l. 16. - Lucian. de Dea Syr.

ATARID (Mit. Arab.), uno degli dei celesti degli Arabi, che lo facevano presiedere al moto delle costellazioni; è forse lo stesso che Mercurio. - Myth. de Banier, t. 2.

ATAUATA (Mit. Amer.), nome del Creatore del mendo, secondo l'opinione di certi selvaggi che abitano sulle spon-de del fiume San Lorenzo. — Vedi

Messu, Otcheo, Otcon.

\*\* 1. ATE, dea malefica, odiosa ai numi ed agli uomini, la cui unica occupazione si era quella di turbare lo spirito de' mortali per abbandonarli alla sventura. Era figliuola di Giove. Ella pose discordia anche tra Giove e Giunone, come canto Omero:

. . . la funesta a tutti Ate, tremenda del Saturnio figlia. Lieve ed alta dal suolo ella sul capo De' mortali cammina, e lo perturba, E a ben altri pur nocque. Anche allo stesso Degli uomini e de' numi arbitro Giove Fu nocente costei quando ingannollo L'Augusta Giuno il dische in Tebe Alcmene L'erculea forza partorir dovea.

D' alto dolor ferito infuriossi Giove, e tosto ai capelli Ate afferrando Per lo Stige giurò che questa a tutti Furia dannosa non avria più mai Riveduto l'Olimpo. E si dicendo, La roto colla destra, e fra' mortali Dagli astri la scaglio. .

Questa dea si rifuggi sulla terra ove da quell'istante non cessa di amareggiare la vita degli nomini. - Hom. Iliad. 1. 19. - Vedi Discordia, Alemena.

Il Voltaire nella traduzione di questo pezzo dell' Iliade; ha recato in fran-cese la parola Ate con quella di in-giuria, che ci pare troppo indetermi-nata. Sarebbe stato meglio conservare la parola originale, come appunto fece il sig. cav. Monti, tanto più che i Greci, dopo Omero, ne avevano for-mato un nome proprio, il nome di un Genio malvagio, della dea del male. -Vedi Plutarco verso la fine del Banchetto de' sette Savj.
Omero dice che le Liti o Preghiere

camminano zoppicando dietro Ate per riparare il male che ella fa. —Rad. Ate, ma-le, ingiustizia; litai, preghiere, suppliche. — Iliad. l. 9. — Vedi Liti, Prechiere.

Del rimanente, Sant'Agostino, e su le sue tracce, alcuni moderni Autori,

gnizione della caduta degli Angeli ribelli, e che avesse attinto la storia di Ate in Egitto, in quel passo ove il profeta Isaja parla della punizione degli Angioli perversi. Ma come mai avrebbe potuto questo poeta conoscere l'opera di quel profeta, che secondo i più rinomati Cronologisti venne al mondo più di cent' anni dopo di lui? Noi siamo ben lontani dall'adottare il sistema di quelli che si sforzarono di provare che i Pagani hanno attinto presso i Giudei o gli Ebrei il fondo della loro mitologia. - Sabatier.

2. - Nome della collina su la quale Ilo fondò Ilio. Dardano aveva avuto desiderio di stabilirvisi; ma fu avvertito da un oracolo di Apollo che gli abitanti di quel luogo dovevano provare le più gravi sciagure. — Mém. de l'Acad des

Inscr. t. 16.

ATEISMO (Iconol.). Si può rappresentare l'Ateismo con un uomo traviato, furioso, che rivolgendo la testa altrove, lacera la parola Jehove scritta in ebraico nudo; la fascia che gli copre gli occhi lascerà vedere delle orecchie d'asino, simbolo d'ignoranza e di caparbietà. Sotto i suoi piedi si vedrà un vaso nel quale ardono de' profumi, ed una fenice in mezzo alle fiamme, noti emblemi della divinità e degli omaggi che le si rendono.

ATEM (Mit. Maom.), infedele che, secondo i dottori persiani, era dannato, e fu non ostante tratto dall'inferno, a cagione delle grandi elemosine che aveva

fatto durante la sua vita.

ATEMENE, figliuolo di Crateo re di Creta. Informato dall' oracolo che doveva uccidere suo padre, si ritirò nell' isola di Rodi, ove edifico il tempio di Atabirio, sopra una montagna dello stesso nome; ma essendosi suo padre posto in cammino per andarlo a cerca-re, il figlio compi l'oracolo uccidendolo senza conoscerlo. - Vedi CRATEO.

ATENA O ATENEA, figlinola di Ce-crope. È il nome greco di Minerva sotto il quale erasi onorata in Egitto, avanti che Cecrope fondatore e primo re d'Atene ne avesse recato il culto nella Grecia. Essendosi la figlia di Cecrope distinta nelle lettere e nelle armi, fu riguardata dopo la sua morte come la dea che vi presiedesse. Essa diede il suo nome alla città di Atene, in vece di quello di Posidonia, che voleva darle Nettuno: queste due divinità si avevano disputate un tale onore. I dodici del maggiori, arbitri della contesa, deciscro che colui che produrebbe la cosa aveva dato la Pizia medesima; perchè più utile darebbe il suo nome alla città. tra tutte le città greche era quella in Acttuno, percuotendo la terra col suo tridente, ne fe' uscire un cavallo, ma Minerva produsse un ulivo, e riportò la vittoria. Questa favola sembra verisimilmente fondata sulla coltivazione degli ulivi e sugli eccellenti olj che pro-duceva il suolo d'Atene. Gli autori sono discordi intorno all' etimologia di questa parola. Gli uni vogliono che sia perchè essa non aveva mai formato mammelle; essendo nata dal cervello di suo padre in tutto il vigore dell' età. Platone la fa derivare dalla sua abilità nelle cose celesti : altri perchè dessa non aveva mai fatto il sacrificio della sua libertà. — Apollod. l. 3, c. 13. — Pausan. l. 1, c. 2. — Plin. l. 7, c. 56. — Meursii, Athenæ Atticæ.

ATENAIDE, sibilla di Eritrea, al tempo di Alessandro. - Strab.

\* ATENE, città capitale dell'Attica chiamata dapprima Cecropia, dal nome di Cecrope che la fondò circa l'anno 1580 avanti G. C. Noi abbiamo ai marmi di Paro ( Vedi Marmi ) l'epoca della fon-dazione e quella de' suoi primi re; lo che ha sparso moltissima luce sulla storia dei tempi eroici e su quella dei secoli posteriori.

La città di Atene era situata vicina ad Eleusi, ed aveva un circuito di 178 stadj. In origine essa non occupava se non lo spazio in cui fu poi costrutta la cittadella. Nel principio essa fu chiamata Cecropia, da Cecrope suo fonda-tore, e sotto il regno di Anfittione, secondo Giustino, o sotto quello di Eretteo, secondo il Meursio, pigliò il nome d'Atene. Discordi sono i dotti intorno all'origine di questo nome: gli uni lo derivano dall'ebraico, gli altri dalla lingua de Caldei, altri dalla parola Atena.

o Minerva, che è tratto dalla lingua egizia, e quest'ultima opinione è la più accolta. — Hygin. fab. 164. — Justin. l. 2, c. 6. — Plin. l. 7, c. 56. — Wessaling. ad vetera Rom. itinerar. — Meurs. Athenæ Attic. La città d'Atene, finche sussistette,

fu l'asilo delle Muse, l'inventrice delle arti e delle scienze, e il centro della civiltà. Ecco il motivo perche Properzio e Rennio Fannio Palemone le danno l'epiteto di dotta e di sapiente, e Cicerone e Marziale quello di sottile, tenues. Pericleo, in Tucidide, la chiama l'istitutrice della Grecia; Diodoro di Sicilia, la scuola comune del genere umano; Eschine, il comune rifugio de' Greci, titolo che, secondo Eliano, le l

tra tutte le città greche era quella in cui gli esiliati erano ricevuti con magcui gii estitata traino Ficevuli con maggior facilità. — Propert. l. 1, eleg. 6, v. 13; l. 3, eleg. 29, v. 1. — Rhemn. Fann. Palem. de Ponderibus, v. 17 e 39. — Cic. de Orat. l. 3, c. 11. — Thucyd. l. 2, c. 41. — Diod. Sic. l. 13, c. 27. — Eschin. contr. Ctesiph. — Ælian. Var. Hist. l. 4, c. 6.

Atene fu anche chiamata la Città per eccellenza : ecco perchè trovasi comunemente negli autori greci "Asv , Urbs , Città, invece di Atene. - Steph. Bizant. alla parola ALEXANDREIA.

Così in Omero Troja è egualmente chiamata la Città, Πόλις. Non è forse inutile l'osservare che eranvi nell'antichità quattro città, che chiamavansi Città per eccellenza, cioè Troja, Atene, Alessandria d'Egitto e Roma.

Atene fu dapprima governata dai re, primo de' quali fu Cecrope egizio. Pretendesi in vero, che Ogige fosse il più antico re dell'Attica, ma la storia e la cronologia degli Ateniesi principiano solamente da Cecrope. Con esso comin-ciano i marmi di Paro, egualmente che la cronologia di Eusebio. Ecco perchè Socrate in Senofonte, volendo parlare de' più rimoti predecessori degli Ateniesi, non rimonta più in là di Cecrope. — Xenoph. Memorab. l. 3, c. 5,

Dopo Cecrope vi fu in Atene una successione di sedici re. Eretteo il sesto, fu celeberrimo; e Teseo il decimo, ebbe il titolo di secondo fondatore, per avere aumentato ed aggrandito questa città; imperocche fu questo principe che rac-colse in un medesimo circuito il popolo disperso prima nei borghi e nei contadi.

— Diod. Sic. l. 1, c. 49. — Justin. l. 2, c. 6. — Elian. Var. Hist. l. 5, c. 13. - Thucyd. l. 2, c. 15. - Strab. l. 9. - Plut. in Teseo.

Il decimosettimo ed ultimo re degli Ateniesi fu Codro figliuolo di Melanto, il quale si sacrifico, come è noto, per la salvezza della repubblica. — Pausan. l. 10, c. 10. — Val. Max. l. 5, c. 6. - Euseb. Chron.

Crediamo di dover porre qui la lista cronologica dei re d'Atene, con gli anni del regno di ciascuno, per utilità di quelli che incontrando uno di questi re nel corso dell'opera, saranno curiosi di conoscere il tempo in cui vivea e la durata del suo regno.

Cecrope a cui succedette Cranao, l'anno . . 1532. av. G. C. Ansittione. . . . 1523.

|                  | •              |
|------------------|----------------|
| Erittonio        | 1513, av. G. C |
| Pandione I.      | 1463.          |
| Eretteo          | 1423.          |
| Cecrope II       | 1373.          |
| Pandione II      | £333.          |
| Egeo<br>Teseo    | 1308.          |
| Teseo            | 1260.          |
| Menesteo .       | 1230.          |
| Demofoonte       | 1207.          |
| Ossinte o Zinti  |                |
| Asida            | 1162.          |
| Timoete o Timite | 1161.          |
| Melanto          | 1153.          |
|                  | 1116.          |
|                  |                |

La storia dei dodici primi è piena di favole, come si può vedere nei singoli articoli. Si sa che dopo la morte di Codro, gli Ateniesi trovarono conveniente di creare degli Arconti perpetui, in vece di Re. — Vedi Arconte.

ATENEA, figliuola di Crono, secondo Sanconiatone, ottenne da suo padre il

regno dell'Attica.

ATENEE, feste che celebravano gli Ateniesi in onore di Minerva loro dea tutelare. Furono istituite da Erittonio quarto re d'Atene; in appresso, allorchè Tesco ebbe raccolto le dodici borgate dell'Attica per formarne una città più ragguardevole, questa festa, celebrata da tutti que' popoli, pigliò il nome di Panatenea. La celebrità di queste feste traeva osservatori da tutta la Grecia.

— Vedi Panatenea.

1. ATENEO, campo situato in Sicilia, di cui Diodora Sicuta c'insegna la storia: Minerva, Diana e Proserpina, avendo convenuto tra esse di serbare la loro verginità, furono allevate in praterie, ove stavano insieme. Egli aggiugne che lavoravano colle proprie mani un velo di fiori, del quale fecero dono a Giove; che la scambievole amicizia in cui vivevano, fe' trovare loro tanto piacevole il soggiorno dell' isola, che ciascuna di esse si scelse un luogo per abitarvi; che Minerva stabili la sua dimora vicino ad Imera, e che le ninfe volendo riconoscere questa dea, fecero uscire dalla terra delle sorgenti d'acqua calda nel tempo dell' arrivo d' Ercole in Sicilia. I Siciliani fabbricarono poi in questo logo una città che hanno consacrata a questa dea, e che è situata in un campo chiamato Ateneo o il campo di Minerva.

2. - Tempio di Minerva vicino a Belbina, preso e fortificato da Cleomene. Atepomaro, re di una piccola parte

ATEPOMARO, re di una piccola parte delle Gallie, ed uno dei due eroi creduti fondatori di Lione, avendo posto assedio dinanzi Roma, dichiaro agli as-

I, I sediati che non avrebbe fatto pace con essi se non gli avessero dato nelle mani le signore e le principali cittadine del paese, Allorche questa proposizione fu recata ai Romani, le schiave delle loro spose dissero che bisognava piuttosto mandarle esse medesime in vece delle loro padrone, promettendo di dare un segnale per sorprendere il nemico. Essendosi seguito questo consiglio, curarono le schiave il momento in cui i Galli erano sepolti in un profondo sonno, ed una di esse ascendendo su di una torre, accese una fiaccola per avvertire i Romani che venissero ad assalire i barbari. In memoria di quest' azione fu istituita in Roma una festa annua chiamata Festa delle Schiave. - Plut. Parall.

ATERANTE, Argivo che ricevette nellasua casa Cerere, allorche questa dea andò nell'Argolide. — Pausan.

ATERBABETH (Mit. Ind.), il primo dei quattro trattati che Iddio, mandò a Brama, il quale li comunicò poi ai bramini

ATESCH-GAH ( Mit. Pers. ), luogo del fuoco. I Parsi chiamano con tal nome una picciola cappella o camera quadrata che trovasi a mano manca entrando ne' loro templi, vale a dire dalla parte orientale, e che può riguardarsi come una specie di santuario. Essa è chiusa con ferriate dal lato del settentrione e del ponente, ove sonvi le porte, ed ha vôlte di legno. Il suolo è di pietra: in mezzo vi è una pietra alta un mezzo piede, che porta l'Atesch-dan o sia il vaso che contiene il fuoco. Questo vaso, di rame, si allarga crescendo; in mezzo, su la cenere, vi è il fuoco Adevan. Le molle da fuoco e due cucchiai sono gli strumenti de' quali si servono.

\*\* r. Att, Atti o Atte, Pastore frigio, di rara bellezza, del quale raccontasi in diversi modi l'origine. Il poeta elegiaco Hermesianax, dice che Ati era figlio di un frigio per nome Calao, c che nacque impotente. I Galati che abitavano Pessinunto, città di Frigia, al tempo di Pausania, davano ad Ati un' origine ben diversa. Questo frigio, secondo la loro tradizione, dovette la sua nascita ad una ninfa figlia del fiume Sangaro, la quale lo concepi per essersi poste delle mandorle in seno. Giova rimontare all'origine di questa favola, poco conosciuta anche dai mitologi. Giove ebbe una volta un sogno amoroso, La terra bagnata dalla impurità di questo dio, divenne feconda e produsse un

Genio di figura umana, il quale aveva ambi i sessi, e fu chiamato Agdisti. Spaventati gli dei di questa specie di mostro, non gli lasciarono che il sesso femminino, e dalla mutilazione dell' altro, caduto per terra, nacque il mandorlo. Una ninfa del fiume Sangaro avendo colto dei frutti di quest' albero, se li pose in seno; tosto le mandorle scomparvero, ed essa si senti fucinta. Questa ninfa diede poi in luce un figlio che espose ne' hoschi, ove fu nutrito da una capra. Fu poi chiamato Ati, e allorche fu grande, il Genio femminino Agdisti, che lo vide, si invaghi della sua beltà. Stava Ati per isposare la figlia del re di Pessinunto, allorche il Genio turbo talmente co' suoi incantesimi lo spirito del re e del futuro genero, che colle proprie mani si resero entrambi eunuchi. — Pausan. l. 7, c. 17. — Hermesianax, apud eundem. — Timotheus, apud Arnob. l. 5. adv. gentes. - Muretus, ad Catull. Epigr. 64.

Secondo la tradizione più accolta, era Ati un pastore di Frigia di rara bellezza, di cui Cibele innamorò, senza per altro cercare di sedurlo, e al quale ella diede in custodia il suo tempio di Frigia, a condizione però ch' ei vivesse nel celibato. Ati glielo promise, aggiungendo che acconsentiva di divenire incapace per sempre a gustare i piaceri dell'amore, se violava la sua

promessa.

## Et si mentiar, inquit, Ultima, quam fallam, sit V enus illa mihi.

Ciò non ostante violò egli il voto, essendosi innamorato della ninfa Sangaride, una delle Amadriadi. Cibele puni di morte la sua rivale, e fece perdere la ragione al colpevole, il quale in un accesso di furore piglio un ciottolo tagliente e si mutilo: esempio che fu seguito poi dai sacerdoti di Cibele, chiamati Galli, per non essere più esposti a mancare al voto di castità. - Catull. de Aty et Berecynth. - Oxid. Fast. 1. 4, v. 223. - Lucian. de Dea

Quest' ultimo autore, d'accordo in questo col poeta greco Hermesianax, dec che Ati insegnò in Lidia, in Samotracia ed in Frigia il culto di Cibele, il che lo rese tanto caro a questa dea, che ne innamoro. Dopo che fu eunico, aggiunge Luciano, egli visse da donna e ne pigliò gli abiti. Catullo, dopo avere narrato la mutilazione di questo pastore, non parla più di lui se non Vol. I.

nel genere femminile, dandogli gli épiteti di furiosa, di stravagante, di pazza, furibonda, vaga, rubida, ecc. Epi-gr. 64. — Ovidio dice che Ati fu cangiate in pino, albero che fu poi consa-crato a Cibele. — Met. 1. 10, fab. 3. Diodoro di Sicilia, Macrobio, Sant'A-

gostino, nella Città di Dio, Eusebio, Fulgenzio ed alcuni altri autori, parlano variamente di Ati, e ciascuno di loro dà delle interpretazioni diverse alle avventure di questo Frigio. Sembra però fuori di dubbio ch' ei ricevesse gli onori divini. Pausania dice eziandio che eravi a Dime un tempio a lui consacrato; 1. 7, c. 17. — Giuliano lo chiama il gran dio Ati; e Luciano (de Dea sir.) parla di una statua d'oro di Ati posta fra quelle di Bendi, di Anubi, di Mitra, che tutti erano adorati come emblemi del Sole. Trovasi spesso Ati negli antichi monumenti jugato a Cibele, re talvolta solo, con un flauto nella destra mano, ed un bastone pastorale nella sinistra. Secondo l'abbate Lauri, ne' misteri della teologia pagana, Ati è lo stesso che Bacco.

Narra Servio che Ati, sacerdote di Cibele, essendo amato dal re del paese, e vedendo che si voleva fargli violenza, si rifuggi nei boschi; che fu preso e condotto dal re, e ch'egli lo mutilo; che il principe esercitè contro di lui la medesima vendetta, e lo lasciò spirare dietro un pino, ove fu trovato dai sacerdoti di Cibele, i quali riportandolo nel tempio sforzaronsi, ma indarno, di restituirlo alla vita. - I Frigii dicono che Cibele innamoratasi di Ati divenne incinta di lui; che Meone suo padre, re di Frigia, lo fe' accidere e dare in preda alle bestie feroci; che Cibele impazzi ; che la peste e la carestia devastarono il paese; e che l'oracolo ordino di rendere al giovine gli onori del sepolcro, e di venerare Cibele qual dea. - Vedi il Dupuis nell' Origine d' ogni

culto, l. 3, c. 13.

Figlio della ninfa Linniace figliuola del Gange, era giovane, bello, di graziose forme e abilissimo nel trarre d'arco. Fineo fratello di Cefeo re d'Etiopia lo accetto con sè e se ne servi per combattere contro Perseo, nel momento che questo, eroe ; vincitore di Medusa, stava per isposare Andromeda figlia di Cefeo; ma mentreche Ati voleva assalire Perseo, questi piglio su l'altare costruito per le sue nozze un tizzone acceso e lo avvento nel volto al giovane indiano, il quale cadde morto a' suoi piedi.

3. - Giovane al quale era stata promessa in isposa Ismene figlia di Edipo, che fu ucciso da Tideo avanti il giorno delle sue nozze. Theb. 1. 8, v. 598.

4. — Trojano di origine, che segui Enea in Italia, e dal quale Virgilio fa discendere la famiglia Attia, il che fece certamente, come osserva Servio, perche Augusto discendeva da quella famiglia romana. - Virg. En. l. 5, v. 568.

Servius, in loc. cit. Virg.

\*\* 5. — Figliuolo di Creso re di Lidia, che tutt'i compilatori di Dizionari storici dissero senza proposito muto dalla nascita. Suo padre gli proibì l'uso delle armi, dopo un sogno nel quale aveva veduto il giovin principe morto per ferita. Qualche tempo dopo Ati ottenne da suo padre la permissione di andar ad assalire un cinghiale che devastava la campagna, e fu ucciso involontariamente in questa impresa da Adrasto figlio di Gordio, al quale Creso aveva dato in custodia il figlio. Volendo Adrasto avventare un giavellotto contro il cinghiale, falli il colpo è feri Ati che mori tosto, per lo che rivolgendo le armi contro sè stesso si uccise di disperazione. - Herodot. in Clio, sive in 1. 1; c. 34 e 43. c in .

· Questo Atinaveva un fratello muto dalla nascita; del quale Erodoto non riferisce il nome. Questo muto vedendo un soldato di Ciro re di Persia, che stava per ferire Creso suo padre con un colpo di spada, fece un grandissimo sforzo per parlare, per cui si sciolse la sua lingua, e allontano così la disgrazia dalla quale era minacciato Creso. -

Id. Ibid.

6. - Re di Lidia , padre di Tirreno, ch' egli mando con una colonia di Lidi a cercare fortuna fuori de'suoi stati. Venne Tirreno a stabilirsi in Italia. -Id. Ibid. c. 7, 94. - Strab. 1. 5. -Vedi TIRRENJ.

7. — Figlio di Ercole e di Onfale. 8. — Settimo re d'Alba figlio d'Alba Silvio, e padre di Capi. - Tit. Liv. 8 Ect 60 1 l. i. c. 3.

\* Quelli che sono curiosi di conoscere i diversi principi che hanno portato il nome di Ati debbono consultare Spanh.

de usu Numism. Dissert. 1.

ATIB O HHATIB (Mit. Maom.), officiale di moschea che corrisponde al grado di curato. Questo Atib si pone in un luogo elevato, e legge un capitolo del Corano a suo piacere, curandosi di serbare il più lungo pel venerdi, giorno nel quale i Musulmani spendono

ATIMBRO, fondatore della città di Nisa in Caria.

ATINA, capo dei Rutuli, opposto ad Enea. — Eneid. l. 10 e 12.

ATINEA, festa che celebravano i Lidi

in onore di Minerva.

ATINCANI, settarj che abitavano prin-cipalmente verso la Frigia, chiamati con tal nome perchè non volevano toccare gli altri per tema di macchiarsi. Sembravano essere un ramo di Manichei. Avevano estrema venerazione per Melchisedech, non ricevevano la circoneisione, non osservavano il sabbato, e non erano propriamente nè ebrei, nè pagani, ne cristiani. Se si offriva loro qualche cosa, non la ricevevano; ma se si poneva per terra la pigliavano, e reciprocamente non presentavano nulla con la mano, ma ponevano qualsiasi

cosa similmente per terra.

ATINIO (TITO). Ecco come narra Tito Livio un aneddoto di quest' uomo: " Preparavasi a Roma la rinnovazione a de' giuochi grandi, ecco qual cra stato a il motivo di rinnovarli. La mattina « stessa de' giuochi, inuanzi che si prin-" cipiasse lo spettacolo, certo padre di " famiglia fe' girare per mezzo al circo " un suo schiavo passato prima per le werghe sotto la forca; indi comina ciaronsi i giuochi, come se quella "cosa non riguardasse punto la reli-" gione. Non molto dopo Tito Ati-" nio uom della plebe ebbe questo so-" gno. Parevagli che Giove gli dicesse: a non essergli piaciuto quel danzatore a che aveva preceduti i giuochi; e a che se non si rifacessero magnifia camente, sovrastava gran pericolo a alla ciuà; andasse a riferire a' cona soli la visione. Benche religion lo a pungesse, pure un non so quale ria spetto per la maestà del magistrato " vinse la sua coscienza, temendo di " scorrere schernito per la bocca di a tutti. Gli costo caro l'indugio; per-" ciocche tra pochi di perdette un fi-" glio. Ed acciò non fosse dubbia la " causa dell'improvvisa sciagura, men-" tr' era così addolorato; gli apparve 6 in sogno la stessa immagine sema brando chiedergli, se gli paresse di a aver avuto bastante premio della a sprezzata Divinità ; più grave pena a soprastargli, se non corresse su-a bito e rapportasse il fatto a con-a soli. La cosa stringeva; pur mentre a va egli indugiando e prolungando, fa a colto da grave infermità con subita a debolezza de' memhri. Allora si ricomaggior tempo nella preghiera pubblica. a nobbe l'ira celeste. Abbattuto pertanto

"dai mali presenti e dai soprastanti, chiamati a consulta i parenti ed esposito loro ciocche aveva veduto ed udito, ce come Giove gli era apparso tante volte in sogno e le minaccie e l'ire celesti manifestatesi nelle sue proprie sciagure, per unanime consentimento di quanti eran presenti vien portato sulla piazza in lettiga dinanzi a'consoli. Fatto da essi tradurre in senato, poisch' ebbe narrate a' Padri le stesse cose con gran maraviglia di tutti, ecco un altro prodigio; colui che era stato portato in senato perduto delle membra, dicesi che compiuto l'ufficio, siasi tornato a casa a piedi. — Il senato decretò che si celebrassero i giuo- chi colla massima magnificenza. — Tit. Liv. Histor. l. 2, c. 36.

Questi secondi giuochi si celebrarono sotto il consolato di C. Giulio e di P. Pinario, l'anno di Roma 265, e avanti

G. C. 487.

1. ATINNIO, fratello di Mari, capitano de Liej, ucciso da Antiloco figlio di Nestore all'assedio di Troja. — Iliad. . 5 e 16.

2. — Figliuolo di Giove e di Cassiopea.

Atinno, fratello di Europa, onorato
dopo la sua morte come un dio a Gorti

in Creta.

T. ATIR (Mit. Egiz.), la Notte, le Tenebre, divinità degli Egizj, dinotata anche sotto il nome di Ecate tenebrosa. Una vacca partecipava al suo culto in Cusa, borgo del nome di Ermopoli, forse perchè la riunione delle corna di questo animale sembrava rappresentare la luna nella sua prima fasi. Si vede Atir in alcune medaglie di Trajano coniate in Alessandria. È una donna che tiene una lancia nell'una mano ed un uccello nell'altra.

2. - Era anche il segno della Ver-

gine nel zodiaco egizio.

\* 3. — Divinità degli Egizj, la stessa che la Venere celeste o l'Urania dei Greci. — Plut. de Isid. et Osirid.

ATITI, sacrifici senza vittime. Erano quelli dei poveri che non avevano mezzi di offrirne — Rad. a priv. e thyein,

sacrificare.

ATRALLA ANDA OR LOPTER. Magia che era in uso presso gli Islandesi, in tempi moderni: consisteva nell'evocare degli spiriti aerei, facendoli discendere sulla terra per servirsene. Era considerata come la magia dei grandi. — Viagg. in Islanda.

\*\* ATLANTE, uno dei giganti, era figlio di Giapeto e di Climene una delle Oceanidi, o della ninfa Asia, secondo Apollodoro, e fratello di Menezio e di Epimeteo. — Hesiod. in Theog. v. 508. et seg. — Apollod. l. 1, c. 5. — Hygin. Prief. Fab.

Atlante era eccellente nell'astrologia, e fu inventore della sfera. Di qui è che i poeti hanno finto ch'egli portasse sulle spalle il cielo; e Giovenale lo rappresenta gemente sotto questo peso, a ca-gione della moltitudine di dei che abitavano l'Olimpo. Secondo Igino, in punizione dei soccorsi dati ai giganti, Giove lo condanno a sostenere il peso del mondo, nel che fu qualche volta ajutato da Ercole, forse perche Atlante insegno l'astronomia al principe greco, che il primo introdusse in Grecia l'uso della sfera. Atlante sposò Plejone figlia dell'Oceano dalla quale ebbe sette fi-gliuole, Merope, Maja, Elettra, Tai-gete, Celeno, Alcione e Sterope o Asterope. Esse sposarono tutte degli dei o degli eroi, e siccome molti popoli vantavansi di trarne la loro origine, così dopo la loro morte furono poste nel cielo ove formano la costellazione delle Plejadi. - Apollod. 1. 3, c. 18. -Diod. Sicul. l. 3, c. 4. — Hygin. fab. 83, 125, 155, 157 e 192. — Aratus, in Astronom.

Atlante divenne re di Mauritania, gran regione dell'Affrica, e possedeva mille armenti d'ogni sorta di bestiame, e dei vasti giardini carichi di frutti, tra i quali eranvi dei pomi d'oro, ch'egli aveva posti sotto la custodia di uno spaventevole dragone. Perseo, dopo avere ucciso la Gorgone Medusa, passando ne'suoi stati, gli chiese ospitalità; ma questo re, essendo informato del nome di quello straniero, e ricordandosi di un antico oracolo di Temi che gli aveva aununciato che sarebbe stato scacciato dal trono da un figlio di Giove, lo rifiuto con durezza, e volle scacciarlo. Conoscendo Perseo che le sue forze non avrebbero potuto agguagliare quelle di questo gigante, s'appiglio al partito di presentargli la testa di Medusa, e l'enorme Atlante fu tosto cangiato nella montagna che porta il suo nome; il suo corpo si accrebbe talmente in questa metamorfosi, che divenne capace di sostenere il cielo ed il firmamento. Secondo altri autori egli fu rapito dai venti e deificato dai popoli, i quali gli assegnarono una stella per sua residenza. — Ovid. Met. l. 4; fab. 17.

— Virg. Encid. l. 4; v. 481 et seq.,
l. 8, v. 140 et seq. — Val. Flacc.
l. 5, v. 409. — Lucan. l. 9, v. 667.

— Vedi Pleiadi.

Ecco la spiegazione che dà il Pluche della favola di Atlante: " Gli Egizj, " presso i quali la scienza dell'astrono-" mia era coltivata con cura, volen-" done esprimere le difficoltà, la sima boleggiavano con una figura umana " portante un globo o sfera sul dorso, « e la chiamavano atlante, vocabolo " che significava fatica, lavoro ec-" cessivo. Ma questo medesimo termine a significava anche sostegno; per cui i " Fenici, ingannati da questo emblema, 6 e vedendo ne'loro viaggi in Mauria tania le cime dei monti di quel paese a coperte di nevi, e nascoste nelle nu-" vole, diedero loro il nome di Atlante, a e trasformarono così il simbolo dela l'Astronomia in un re cangiato in « montagna, la cui testa sostiene il s cielo. "

Igino e Ferecide pretendono che, oltre le sette Plejadi, Atlante avesse cinque altre figliuole chiamate Dione o Feole, Ambrosia, Coronide, Polisso ed Eudora, le quali furono similmente cangiate in astri sotto il nome di Jadi, ed un figlio chiamato Jade. - Kedi Jadi. - Omero fa eziandio menzione di una figlia di Atlante chiamata Calipso, e Pausania di un'altra chiamata Mera, maritata a Tegeate, uno dei figli di Licaone re d'Arcadia. - Odiss. L. I. - Pausan. 1. 8, c. 48. - Secondo Sanconiatone, Atlante fu sepolto vivo da Crono o Saturno. Valerio Flacco rappresenta Atlante in piedi, in mezzo alle acque, che sostiene una sfera armillare, e tutti i pianeti che si muovono intorno. L'Atlante Farnese sostiene il globo celeste con la testa, con il collo e con le spalle.

Il Caro propone per rappresentare Atlante che si faccia un monte ch'abbia il petto, le braccia, e tutte le parti di sopra d'uomo robusto, barbuto e musculoso in atto di sostenere il ciclo, come è la sua figura ordinaria. - Lett.

famil. vol. 3, 78.

ATLANTEA, una delle spose di Danao. ATLANTI, popoli d'Etiopia, vicini al monte Atlante, i quali secondo Erodoto e Plinio, non avevano nome che li distinguesse gli uni dagli altri, benchè si desse loro in generale quello di Atlanti. Essi maledivano ciascun giorno il sole quando si levava e quando tramontava, dicendo che abbruciava essi e le loro terre. Questi popoli non facevano mai sogni durante il loro sonno, e non nutrivansi che di frutti. - Herodot. in Melpom. c. 184. - Plin. 1. 5, c. 8. - Amm. Marcell. 1. 15,

c. 4. - Solin. c. 34. - Pomp. Mela, l. 1, c. 8. - Scol. Dionys. Perieg. v. 66.

ATLANTIADE, Mercurio nipote di Atlante. Met. l. I. . .

ATLANTICO, figlio di Mercurio e di Venere, soprannominato Ermafrodito,

e rinomato per la sua bellezza.

ATLANTIDE, isola favolosa, che da Platone viene posta nell'Oceano verso lo stretto di Gibilterra, e che lo stesso autore suppone essersi sommersa sotto le acque. E famosa ancora per la disputa fra i moderni intorno la sua esistenza e la sua situazione. Diodoro di Sicilia, Sanconiatone e Platone pongono in quest'isola la culla di tutte le antiche mitologie. - Strab. l. 1 e 2, -Pomp. Mel. l. 1, c. 4 e 8; l. 2, c. 6; l. 3, c. 1 e 10. - Plin. l. 2, c. 90. - Keckerm. Contempl. de terræ mot.

probl. 4.

1. ATLANTIDI, le sette figliuole di Atlante è di Plejone, chiamate Maja, Elettra, Taigete, Asterope, Merope, Alcione, e Celeno. Altri ne contano quindici. Busiride re d'Egitto le rapi per forza; ma Ercole le liberd, e le restitui al loro genitore, il quale per riconoscenza gli insegnò l'astronomia. Le Atlantidi e la loro madre provarono una nuova persecuzione per parte di Orione, il quale le perseguito durante cinque anni. Altri autori le fanno figlie di Licurgo nate in Nasso, e le pon-gono nel cielo in riconoscenza delle loro cure per l'educazione di Bacco. Dicesi che furono intelligentissime, e per questa ragione gli nomini le posero nel cielo dopo la loro morte, sotto il nome di Plejadi.

2. - Popoli che abitavano le parti occidentali dell'Affrica, e che erano rinomati per la loro ospitalità e per la loro abilità nel commercio. Urano loro principe, calcolando il corso del sole e degli astri, formo delle predizioni il cui adempimento fece stupire gli Atlantidi, e gli meritò gli onori divini.

\* 3. — Gli antichi hanno dato questo

nome alle isole fortunate, ove Omero ed altri poeti posero i campi Elisi. Sono le stesse che le Esperidi di Plinio, ch'e-

gli pone nel mare Atlantico.

ATLETI. I popoli inclinavano moltissimo a rendere agli Atleti gli onori divini, a malgrado delle cure degli Ellanodici per prevenire questo abuso. H primo esempio è di Filippo Crotoniate, vincitore ne'giuochi Olimpici, il quale era il più bell'uomo del suo tempo: gli Egestani innalzarono dopo la sua morte un superbo monumento in onor suo e gli fecero de' sacrificj come ad un eroe. - Erodot. - Il secondo esempio è di Eutimio di Locri, atleta celebre nel pugilato, il quale ricevette in vita sua gli onori divini per ordine dell'oracolo. Il terzo è di Teagene, adorato dopo la sua morte e dai Tasi suoi compatriotti, e da diversi popoli greci e barbari.
ATLITE, uno dei cinquanta figli di

Egitto, sposo di Europone.

ATLOTETE, magistrato il cui ufficio si era quello di vegliare alla celebrazione de' giuochi solenni, e di assegnare i premi. - Vedi Aconardo, Acono-TETE.

г. Ато, famosa montagna tra la Macedonia e la Tracia, ove Giove era particolarmente adorato, il che gli ha fatto dare il soprannome di Atoo. - Erodot. 1. 6, c. 44; l. 7, c. 21, 22 e 122. Plin. 1. 4 , c. 10.

2. - Figliuolo di Nettuno che diede

il suo nome al monte Ato.

3. - Uno dei giganti che scalarono il cielo, afferrò il monte Ato, allora situato in Tracia, e lo lanció verso l' Olimpo. La montagna cadde in Macedonia e portò il suo nome. Атов ( Mit. Egiz.). Era presso gli

Egizi la stessa che Venere presso i Greci. ATORN (Mit. Pers.), sacerdote dei

Parsi.

ATRA, divinità malefica, adorata dagli antichi Sassoni per timore. E forse la traduzione latina ater, del Tschernoy

Bog, dio nero.

\* 1. ATRACE, principe di Tessaglia, figlio d' Etolo, secondo alcuni, o del fiume Peneo e di Bura, secondo altri; fondò nella Tessaglia una città, che dal nome del suo fondatore fu chiamata Atracia e divenne si famosa che i poeti si servono della parola Atracio per dire Tessalo, come Properzio, l. 1, eleg. 8, v. 25. - Ovid. Met. 1. 12, v. 209. -Stat. 1. 1. Theb. v. 106. - Val. Flacc.

1. 6, v. 447.
Atrace fu padre di Ippodamia moglie di Piritoo, che non vuolsi con-fondere con la moglie di Pelope dello stesso nome. Ovidio indica la prima con l'epiteto di Atracia, l. 1. Amor. eleg. 4, v. 8. — Id. Heroid. ep. 17,

v. 248.

2. - Re d' Etolia, che diede il suo nome ad un fiume di quella regione, e quello di Atracidi agli Etoli. - Plin. 1. 4, c. 2.

ATRACIA Ars, la stessa cosa che Ars Thessalica, la magia; da Atracia città di Tessaglia, aqual flua regerate.

ATRACIA VIRGO, ed ATRACIS, Ippodamia figliuola di Atrace

ATRACIDE, Ceneo d' Etolia. - Vedi ATRACE I.

ATRENESTE, figliuolo del ciclope Ar-

gete e di Frigia.

\*\* ATREO, re di Micene, figlio di Pelope, nipote di Tantalo e pronipote di Giove, ebbe per madre Ippodamia figlia di Enomao re di Pisa, e per fra-telli Piteo, Trezeno, Tieste e Crisippo. Quest' ultimo non era legittimo; Pelope lo aveva avuto da una concubina per nome Astioche, e lo amava con maggiore tenerezza che alcun altro de' suoi figli. Ippodamia, non potendo tollerare questa preferenza, indusse i suoi figli Tieste ed Atreo a farlo morire, ed essi lo gettarono in un pozzo. Tal è il racconto di Igino, di Tzetze e dello Scoliaste di Euripide : ciò non di meno, secondo Plutarco, essi rifiutarono di commettere questo assassinio, per cui la madre lo esegui essa medesima. Un fatto intorno al quale sono d'accordo gli Autori, si è che Pelope sospettando colpevoli della morte di Crisippo i suoi figli Atreo e Tieste, non volle mai più permettere che comparissero alla sua presenza, dimodoche essi spatriarono entrambi. Atreo si rifuggi alla corte di Euristeo re d'Argo suo nipote : perocchè questo principe era figlio di Ni-cippe, una delle figliuole di Pelope. Euristeo lo ricevette con amicizia, lo associó al suo governo, e morendo gli lascio la corona - Eurip. in Orest. et in Iphig. Taur. — Pind. Od. 1.
Olymp. — Hygin. fab. 83, 86, 87
e 88. — Tzetzes, in Lycophr. et in
Chiliad. 1. hist. 18. — Schol. Eurip. in Orest. v. 5 e 813. - Plut. in Parall. c. 33.

Atreo ebbe due mogli. Ignorasi quale fosse la prima, dalla quale ebbe Plistene, Agamennone e Menelao. Gli uni dicono che era Aerope figlia di Euristeo. Gli altri, in maggior numero, accertano che Aerope fu moglie di Plistene figlio d'Atreo, che la rese madre di Menelao e di Agamennone, i quali dicesi che non siano reputati figli di Atreo; se non perchè essendo morto giovane il loro padre Plistene, furono allevati da Atreo loro avo. Si troveranno le autorità dell'una e dell'altra opinione nell' articolo PLISTENE.

Tieste, che aveva seguito suo fratello Atreo nell'Argolide, si fe'amare dalla regina sua cognata e la rese madre di due figli. Igino chiama l'uno Tantalo e l'altro Plistene. Lo Scoliaste di Eu-

ripide e Tzetze, ne nominano tre e li l chiamano Orcomeno, Aglao e Caloo. Atreo, avendo scoperto l'incestuoso intrigo di suo fratello, lo bandi dalla corte; ma non credendosi abbastanza vendicato, finse di volersi riconciliare con lui, e lo richiamo. Per meglio suggellare la riconciliazione ordinò un gran banchetto, e avendo trucidato i figli che Tieste aveva avuti dalla regina, ne fece imbandire le membra e le presentò a suo fratello. Non contento di questa atrocità, fece recare verso la fine del pasto le braccia e le teste di questi figli. Dicesi che il Sole retrocedette inorridito da si fiero spettacolo. Strabone e Servio non videro in questo fatto che un'allegoria, essendo stato Atreo il primo che predisse gli cclissi del sole, il quale sembra che rinculi allora fin sotto l'orizzonte.

Spaventato Tieste si ritirò presso il re Tesproto, e di là in Sicione, ove avendo incontrato Pelopia o Pelopea sua propria figlia, in un bosco consacrato a Minerva, ne abuso senza conoscerla, e la rese incinta di Egisto. Servio e Lattanzio dicono ch'egli commise questo nuovo incesto con cognizione, per-chè gli era stato predetto da un Oracolo che sarebbe vendicato di suo fratello da un figlio che avrebbe avuto dalla propria figliuola; e che il desiderio di vendicarsi gli fece soffocare in questa occasione ogni specie di rimorso. Atreo, rimasto vedovo, sposò Pelopea sua nipote, ignorando che fosse già incinta per opera di suo fratello Tieste. Questa principessa, avendo partorito, fece esporre il figlio che fu nutrito da una capra, e perciò chiamato Egisto; ma Atreo lo fe cercare ed allevare come proprio figlio, con Menelao ed Agamennone. Incontrando questi Tieste in Delfo, lo arrestarono e lo condussero da Atreo, il quale lo fece porre in prigione, e gli mandò Egisto per ucci-derlo, allora Tieste si dichiarò padre di questo giovane e si fece riconoscere come tale, per lo che inorridito Egisto del delitto che stava per commettere, e volendo liberare suo padre di prigione, rientro nell'appartamento di Atreo e lo pugnalo spietatamente. — Hygin. fab. 88 e 258. — Scol. Eurip. ad Orest. v. 813. — Tzetzes, Chil. 1, hist. 18. — Schol. Horat. ad. l. 1. Carm. od. 16. - Lactant. in Argum. Thyestæ Senecæ. Id. ad. t. 1. Theb. Statii, v. 684. - Servius, in l. 1. En. v. 572, et in l. 11, v. 262. - Vedi ECISTO.

ATRIBI, città di Atir. (Mit. Egiz.), città d'Egitto ove adoravasi Atir, il quale presso gli Egizi era il caos, le tenebre, da cui è nato ogni cosa.

ATRIDI, nome che dà Omero a Menelao re di Sparta ed a suo fratello Agamennone re dell'Argolide, come figli di Atreo, sebbene non fessero che suoi nipoti, secondo Esiodo, Ditte cretese, Servio, Lattanzio e l'antico Scoliaste di Omero, i quali dicono che questi principi erano figli di Plistene. L'ultimo di questi autori dice che siccome Plistene era morto giovane e quasi sconosciuto, cosi Omero, per onorare la memoria del capo de' Greci e di suo fratello, volle farli passare come figli di Atreo, principe molto più celebre, e chiamarli sempre Atridi. Si danno ad Atreo tre figli, Aleone, Melampo ed Eumolo, soprannominati Dioscari. — Hes. apud Eustath. in l. 1. Iliad.

— Dicty's Cretens. in l. 1. de Bello Troj. - Servius, in l. 1. En. v. 462. - Lactant. in l. 1. Achill. - Vetus Scol. Hom. in l. 2. Iliad. - Vedi AGAMENNONE

ATRIUM LIBERTATIS, parte di un tempio della Libertà, fabbricato sul monte Aventino. - Ant. expl. t. 1 e 2.

ATROME, uno de' figliuoli d'Ercole e di una delle Testiadi.

ATROPO. Una delle tre Parche, figlie della Notte e dell' Erebo, secondo Esiodo ed Igino. Atropo è una parola greca che significa immutabile, incorruttibile, inflessibile, perchè era ufficio di questa Parca, la più vecchia delle tre, di tagliare il filo della vita, non risparmiando ne giovani, ne vecchi, ne pastori, nè monarchi, allorchè ha ricevuto ordine dal Destino di terminare i giorni di qualcuno. Alcuni hanno derivato questo nome dall'ebraico tarap, che significa tagliare; altri lo hanno spiegato per la Divinità senza ragione e senza scelta, perchè dessa colpisce indistintamente tutti gli nomini. Il senso più naturale è inflessibile; da a priv., e da trepo, volgersi. Ne' concerti che formavano le tre sorelle con le Sirene, Atropo cantava gli avvenimenti futuri. Secondo Plutarco, questa Parca era situata nella sfera del sole, da dove. ella aveva cura del globo terrestre, spargeva su la terra i primi principj della vita, e con rivoluzioni particolari ed utili, ne manteneva l'armonia generale e ne conser-vava l'insieme. I platonici, estendendosi su queste sottigliezze, accertavano che questo autore aveva avnto ragione di porre Atropo nel luogo più elevato,

perchè la prima sfera non riceve alcun moto, ed è per così dire inconverti-bile, secondo l'etimologia del nome della Parca che la governa. - Essa era rappresentata come donna vecchissima, con vestimento nero e lugubre, analogo alla severità delle sue funzioni, e con forbici nelle mani; vicino a lei vedevansi molti gomitoli più o meno grossi, secondo la lunghezza o la brevità della vita di quelli de' quali debbono misurare i giorni. Esiodo la dipinge come la più feroce delle tre sorelle, e si violente, che spesso ella lacera sè medesima. In un quadro di Restout rappresentante Orfeo che chiede a Plutone la sua sposa, si distingue questa Parca che guarda attentamente il monarca infernale, per sapere se può rannodare lo stame de giorni di Euridice. — Hesiod. in Teog. v. 217. — Hygin in Præfat. fab. — Stat. Theb. 1. 3, v. 67. — 1d. Sylv. 1. 4 . Sylv. 8 , v. 18. - Vedi PARCHE.

AT SKILIA FOCLS ROEDD, sorta di magia usata dagl'Islandesi. Consiste nell'interpretare il canto degli uccelli; era la magia dei grandi e particolarmente de' principi e de' re. Le cornacchie erano gli uccelli più istruiti nella cognizione degli affari di stato, e i più capaci di predir l'avvenire; ma siccome non ne ceiste in Islanda, così i corvi riempivano quest' ufficio. — Viag. in Islanda,

ATTALEI, giuochi celebrati in onore di Attalo re di Pergamo.

1. ATTEA, Orizia, perchè era Ateniese.
2. — Una delle ninfe figliuole di Nereo e di Dori, o Nereidi. — Hesiod. in Theog. v. 250.

3. — Una delle cinquanta figliuole di Danao, sposa di Perifante. — Apollod.

l. 2, c. I.

4. - Ateniese, soprannome di Cerere.

1. 5. - Una delle Ore.

7.6. — Uno dei primi nomi dell'Attica, secondo alcuni autori, che ella ricevette, secondo Pausania, da Atteo suo primo re, di cui Cecrope suo successore sposò la figliuola. — Pausan. 1. 14 c. 2. È opinione comune che Cecrope fosse il primo re dell'Attica, che piglio da lui il nome di Cecropia, che ella ha sempre conservato presso i poeti. — Vedi Cecropia.

ATTEJA - Vedi ACTEJA.

1. Attejo, uno de' sei malvagi uomini della città di Jalisia nell' isola di Rodi. Erano tanto malvagì, che i loro soli sguardi anumaliavano gli oggetti del loro odio. Facevano piovere, nevicare e grandinare sui poderi di quelli ai quali

portavano odio. Dicesi che, per fare questo effetto, bagnavano la terra con acqua dello Stige, donde provenivano le pestilenze, la carestia e le altre calamità. Giove li cangiò in iscoglj.

2. — Uno degli dei Telchini.

ATTENZIONE (Iconol.). Un artista inglese esprime questo soggetto con una fanciulla che ascolta in atto di molta attenzione un giovine, il quale legge l'Arte d'amare di Ovidio. — Vedi INATTENZIONE.

I. ATTEO. Vedi ATTIACO.

2. — Padre di Telamone, secondo alcuni autori. — Apollod. l. 1.

3. — Fondatore di Atene, diede sua figlia Agraule in matrimonio all'egizio Cecrope, il quale gli succedette. —

Pausan: 1. 1, c. 2 e 14.

T. ATTENE, famoso cacciatore figlio di Aristeo e di Autonoe figlia di Cadmo re di Tebe, fu una delle prime vittime dell' odio giurato da Giunone contro la posterità di Cadmo, dopo l'amore di Giove per Europa figlia di Agenore re di Fenicia, e sorella di Cadmo. Essendo un giorno a caccia nella valle di Gargafia in Beozia, sorprese Diana, che si bagnava con le sue ninfe, Mosso dalla novità dello spettacolo, egli si avvicino, ma la casta dea, presa da sdegno, gli gettò alcune gocce d'acqua nel volto, e fu tosto trasformato in cervo, e divorato dai propri cani. — Ovid. Met. 1. 3, fab. 3. — Pausan. 1. 9, c. 2. — Fulgent. Myth. 1. 3, c. 3. — Spanhem. ad Callim. in Hymn. Palladis, p. 113.

Secondo Diodoro, Atteone fu considerato e trattato come un empio, perche aveva mostrato disprezzo per Diana e pel suo culto, ed aveva voluto mangiare delle carni offerte alla dea in sacrificio. Secondo Euripide, Atteone fu divorato dai cani di Diana, perche avea avuto la vanità di chiamarsi più abile cacciatore di lei. Secondo Stesicoro, fu Diana medesima che lo vesti di una pelle di cervo, il che inganno i suoi cani, e li indusse a divorare il loro padrone. I moderni vi hanno veduto l'emblema di un uomo rovinato dalla sua passione per la caccia. Questo infelice principe fu nondimeno riconosciuto dopo la sua morte per un eroe dagli Orcomeni, i quali innalzarono dei monumenti in onor suo. Pausania rapporta che essendo comparsa una fantasima di Atteone sopra una rocca , cagiono molto spavento ; consulta-tosi l'oracolo , consigliò di farne fare l'immagine in bronzo e di attaccarla alla rocca con legami di ferro.

2. — Uno dei cavalli che conducevano il carro del Sole nella caduta di Fetonte, secondo il mitologo Fulgenzio. Atteone significa luminoso, e dinota il chiarore del sole verso le nove o le dieci ore del mattino, allorche non dovendo più trapelare per una densa atmosfera sparge una luce più pura. Ovidio dà dei nomi differenti ai cavalli del Sole. — dut. expl. t. 1.

del Sole. — Ant. expl. t. 1.

1. ATTI, figlio d'Elio o del Sole; ando da Rodi in Egitto e vi fe' fabbricare la città di Eliopoli in onore di suo padre. Diodoro di Sicilia, l. 5, dice ch'egli insegno l'astrologia agli Egizi.

E forse lo stesso Attino.

2. — Figlinola di Cranao secondo re d'Atene, diede il suo none dell'Attica, chiamata in prima Attea, Credesi essere la stessa che Atenea. — Apollod. l. 3, c. 27. — Pausan. l. 1, c. 2.

ATTIA, Ateniese, nome di Orizia. ATTIACHE a feste che celebravansi di tre in tre anni in onore di Apollo. Avevano preso il loro nome dal promontorio d'Azio. Queste leste consistes vano in giuochi e danze. Vi si uccideva un bue che veniva abbandonato alle mosche, essendo persuasi che, sazie del suo sangue, si involavano e non ritornavano più. Augusto, vincitore di Marci Antonio, rinnovo i giuochi Attischi: in prima non celebravansi che in Azio e di tre in tre anni ma questo principe ne trasporto la celebrazione in Roma e ne fisso il ritorno ogni cinque anni. Plut. in Ant. - Strab. 1. 7.
ATTIACO, AZIO e ATTEO, SOPRAN-

ATTIACO, AZIO E ATTEO, SOPRAnnomi dati ad Apolline, a cagione del promontorio d'Azio che gli era consacrato, e sul quale aveva una statua colossale che serviva di punto di ricognizione sul mare, la quale era singolar-

mente venerata dai marinai.

ATTICA, paese minomato della Grecia, che terminava all'oriente col mar Egeo, al mezzodi col golfo Saronico, all'occidente con la Megaride e al settentrione con la Beozia. — Strab. 1. 9.

- Plin. 1. 4 . c. 7.

Appollodoro, Pausania ed Eustazio sono d'accordo nel dire che l'Attica frac il sno nome da Atti figlia di Crainao, — Apollod. 1, 3, c, 27, — Pausan I, 1, c, 2, — Eustath. ad Dionys. Perieg.

L'Attica fu in prima chiamata Jonia, il che provasi, tra le lattre autorità; coll'iscrizione di un' antica statua citata da Strabone. Questo nome le venne, non da Jone figlio di Xuto, come vogliono i Greci, ma da un Jone più an-

tico', che è il Javan figlio di Jafet l'Esbreo. Ecco perchè la Grecia è chiamata Javan nei nostri Libri Santi.

Strabon. L. 9. — Steph. Biz. alla parola Jonia. — Hesychius, alla parola Jones.

L'Attica portò in appresso il nome di Cecropia che ricevette da Cecrope fondatore e primo re d'Atene. I poeti la dinotano spesso anche sotto questo nome — Apollod. 1. 3, c. 26. — Plin. 1. 7, c. 56. — Catull. de Nupt. Pel. et Thet. v. 79. — Horat. Carm. 1. 2, od. 1, v. 12. — Virg. Eneid. 1. 6, v. 20. — Ovid. Met. 1. 6, v. 70. — Lucan. 1. 3, v. 306. — Mart. 1. 11, ep. 43.

Eranvi molte città nell'Attica, la più famosa delle quali era Atene situata viscina a quella di Eleusi. — Vedi ATENES

Arrico, figliuolo di Zete e di Filomela. Sospettando costei che suo marito avesse della inclinazione per una delle Amadriadi, nel concepi forte gelosia. Essendosi accorta che Attilo si prestava agli intrighi di Zete, lo uccise allorche ritornava dalla caccia:

ATTIN (Mit. Scand!), il Nettuno degli Scandinavi, che credesi lo stesso

che Odino

ATTINO , figlinolò del Sole, abile astro-

logo Rad. Aktin , traggio.

ATTOR, difesa (Mit. Ind.). Chiamasi così in lingua indiana il fiume Iudo, perche ogni Indo, che ha passato questo fiume ritiensi rinnegato, e mon è più obbligato di osservare le diverse pratiche della sua religione. — Viagg. di Forster.

Atto virtuoso (Icon.). Il Ripa lo rappresenta come un uomo nel fiore dell'età, e di forme perfettamente belle. Un cerchio di luce circonda la sua testa cinta di una corona d'amaranto. La sua armatura è dorata. Nell'una-mano tiene un libro, e coll'altra immerge il ferro di una lancia nella testa di un orrido serpente. La testa del Vizio ch'egli calpesta col piede sinistro compie l'allegoria.

r. Attore, re de Mirmidoni, popoli conosciuti prima sotto il nome di Achei, che abitavano i contorni del finme Peneo nella Tessaglia. Era figlio di Mirmidone è di Pisidice, e padre di Menezio, di Euritione e di molti altri figli che formarono una congiura per rapirgli la corona. Avendo Attore scopetto la loro trama, li scaccio dal sno regno. Lo Scoliaste di Omero nel libro decimottavo dell'Iliade, el Eustazio nel primo libro dello stesso poema, dicono che questo principe era Locrio di

nazione, e che sposò Egina figlia del | fiume Asopo, la quale aveva già avuto da Giove un figlio per nome Eaco. — Apollod. l. 1, c. 16; l. 3, c. 25. Scholiast. Apollonii in l. 4. Argon. -Vedi Peleo.

2. - Figlio di Azeo o Asseo Beozio, e padre di Astiochea, dalla quale Marte ebbe due figli, che nell'assedio di Troja comandavano ai guerrieri di Aspledone e di Orcomeno di Beozia. -Eustath. in l. 2. Iliad. - Pausan. l. 9,

- 3. - Figliuolo di Forbace e d'Irmina figlia d' Epeo, fondò in Elide la città d'Irmina, e fu associato al trono di Elide, occupato da Augia. Apollod. 1. 2, c. 31. - Pausan. 1. 5, c. 1. - Vedi MOLIONE.

4. - Padre di due figli i quali ebbero lo stesso soprannome. Avevano due teste, quattro mani, ed altrettanti piedi ciascuno. Ercole per vincerli dovette tender loro delle insidie. - Vedi Mo-

5. - Figlio di Nettuno e di Aga-. mede figliaola di Augia. - Hygin. fab. 14.

6. — Un fratello di Cefalo. 7. — Gli antichi fanno menzione di un Attore compagno d'Ercole nella guerra contro le Amazoni, nella quale fu ferito e mori in conseguenza delle sue

8. - Guerriero del paese degli Aurunci in Italia di cui Turno portava la lancia dopo averlo ucciso in un combattimento. - Eneid. 1. 12.

9. - Un figlio d' Ippaso, Argonauto. - Apollod. l. I e 2.

10. - Figliuolo di Acasto, ucciso a caccia da Peleo. - Hygin. fab. 14.

. 11. - I mitologi fanno menzione di un Attore ucciso da Clanide nel combattimento dei Lapiti e de' Centauri alle nozze di Piritoo.

1. ATTORIDE, nome patronimico di

Patroclo nipote di Attore.

2. Favorita di Ulisse. — Odiss. 1. 23. ATTORIONE, uno degli Argonauti, figliuolo d'Iro. - Orph. Argon.

AUCMEEIDE, selvatico, sozzo, sopran-

nome di Pane.

AUDA (Mit. Ind.), nome sotto il quale i Cingulani (di Ceilan) adorano la Luna. Accoppiano talvolta questo nome a quello di Hamui, titolo d'onore delle persone più elevate, e quello di Dio, che nella loro lingua significa lo stesso che in italiano, e che presero a quel che pare dai Portoghesi. - Vedi IRRI.

Audacia (Iconol.). E una donna giovane, di sguardo fiero, di aspetto ardito, e accigliata. Abbraccia una colonna che sostiene un edificio e fa ogni sforzo per rovesciarla.

AUDRIMNER (Mit. Scand.), cuoco degli dei. — Edda. — Vedi Scrimner.

AUGE, AUGEA O AUGIA, figlia d'A-leo re de' Tegeati in Arcadia e di Necra figliuola di Pereo, era si bella, che avendola Ercole incontrata se ne innamoro. La rese madre di un figlio, che ella fece esporre in un bosco per nascondere al padre la propria debolezza. Questo fanciullo fir nutrito dalle capre, il che gli fe' dare il nome di Telefo. Informato Aleo, che Auge era divenuta madre, la consegnò a Nauplio con or-dine di ucciderla. Non volendo questi bagnare le sue mani nel sangue della principessa, la mandò a Teutrante re di Misia, il quale non avendo figli l'adotto per sua figliuola. Qualche tempo dopo, dovendo Teutrante sostenere una spiacevole guerra, promise di dare Auge e la sua corona a colui che lo liberasse dai nemici. Telefo, il figlio che Auge aveva avuto da Ercole, andando per ordine dell'oracolo alla corte di Teutrante onde cercarvi i suoi parenti, accettò l'offerta del re, lo liberò da'suoi nemici e ottenne la principessa; ma rifiutando Auge, per un secreto presentimento, di unirsi al suo sposo la notte medesima delle sue nozze, mandarono gli dei un dragone per separarli. Auge implorò il soccorso d'Ercole, riconobbe suo figlio e ritorno con lui nella sua patria. Pausania dice, che Auge era stata chiusa da Nauplio in una cassa col figlio, e che la cassa fu troyata da Teutrante. Apollodoro pretende che Aleo la consegnasse a Nauplio per essere venduta, e non parla della cassa. -Apollod. l. 2, c. 32; l. 3, c. 17. -Pausan. 1. 8, c. 4. - Hygin. fab. 99

Augeo, re degli Epei, padre della bella

Agamede. - Iliad. l. 11.

Augra, uno degli Argonauti, che fu poi re d'Elide, era figlio di Eleo, chiamato da alcuni Elio, parola greca che significa Sole; il che fece dire a molti poeti che Augia era figliuolo del Sole. - Apollod. l. 1, c. 27. - Pausan. l. 5, c. 1. - Apollodoro, l. 2, dice che Augia era figlio di Nettuno.

Possedeva Augia delle stalle che contenevano 3,000 buoi, e che da trent'anni non erano state nettate, per cui le esalazioni che ne uscivano infettavano i contorni. Consideravasi come fatica superiore

Vol. I.

alle umane forze il votarle, allorche passando di là Ercole si assunse questa impresa, a condizione che Augia gli darebbe la decima parte de suoi armenti, o qualunque altra ricompensa proporzionata a tale servigio. L'eroe, volgendo il corso del fiume Alfeo o, secondo alcum, del Peneo, e secondo altri del Minieo, lo fece passare attraverso le stalle. Compita l'opera si presentò al re per ricevere il premio della sua fatica, ma Augia vi si rifiuto, sotto pretesto che l'arte e l'industria avevano avuto maggior parte nell'opera che il lavoro e la fatica. Scaccio anzi da' suoi stati suo figlio Fileo, perche aveva biasimato que-sta ingratitudine. In seguito, temendo il risentimento d' Ercole, fece alleanza col figlio d'Attore e con altri principi, onde poter opporsi all'eroe nel caso che gli dichiarasse guerra; ma Ercole seppe procurarsi sufficienti soccorsi per balterlo, e vincerlo. Egli entro quindi nell'Elide alla testa di un'armata, sconfisse gli Elei e i loro alleati, uccise Augia e diede i suoi stati a Fileo, meno per inclinazione che per riconoscenza di essersi questo giovin principe fatto ban-dire per avere pigliato il suo partito con-tro il proprio genitore. Pausania pre-tende che Ercole facesse gravia della vita ad Augia, per riguardo di suo fi-glio; che questi andasse a stabilirsi a Dulichio, picciola isola del mar greco che porta oggi il nome di Dolica; e che morendo Augia di vecchiezza gli succedesse Agastene altro suo figliuolo. — Apollod. l. 2, c. 13 e 31. — Pausan. l. 5, c. 2 e 3. — Strab. l. 8. — Hygin. fab. 14, 30 e 157. — Plin. l. 17, c. 19. — Serv. in l. 8. Eneid. v. 300.

Augur, popoli d'Affrica, i quali rendevano un culto alle ombre dei morti e non riconoscevano altri dei. — Pomp.

Mela. l. v.

Augtenzah Bhade Shastah (Mit, Ind.), vale a dire i diciotto libri delle parole divine, famosi comenti pubblicati dai bramini sul Sciastah, opera che contiene la dottrina di Brama. Quest'opera, composta in una lingua diversa, prescriveva un gran numero di cerimonie e di nuovi doveri. Tosto che fu pubblicata, quei popoli superstiziosi ricevettero avidamente un'opera che secondava le loro inclinazioni. Ciascun Indiano un po' ragguardevole pel suo grado o per le sue ricchezze, ne ha una copia che lascia in custodia al suo bramino, e questi ha cura di leggerne e di spiegame tutti rgiorni un capitolo alla famiglia, — Vedi Vedam.

AUGURACULUM, nome che davasi in Roma al luogo ove prendevansi gli auguri, ed a quello ove mettevansi i polli sacri.

AUGURALI (LIBRI). Gli oggetti sui quali gli Auguri esercitavano la loro scienza si riduceno a dodici capi, secondo il numero dei dodici segni del zodiaco: 1.° l'entrata degli animali, tento selvatici quanto domestici, in un casa; 2.° gli animali che presentavansi improvvisamente tra via ad un viaggiatore; 3.° il fulmine, l'incendio di una casa o qualche altra cesa, 4.° un sorcio che rosicasse dei mobili, un lupo che portasse via una pecora, una volpe che mangiasse una gallina, ed altri avvenimenti di questa specie; 5.° un rumore inteso nella casa, che credevasi cagionato da qualche spirito folletto; 6.° un uccello che cadesse sulla strada e si lassciasse pigliare; un gufo che cantasse; una cornacchia che gracchiasse; tutte queste cose spettavano all'augure; 7.° un gatto che, contro l'uso, entrasse nella stanza per un buco, era pigliato per un cattivo genio, al pari che ogni, altro animale che fosse entrato nello stesso, modo; 8.° una candela o una tiaccola che 1.º l'entrata degli animali, tanto selvatici modo; 8,º una candela o una fiaccola che si estinguesse contro ogni apparenza; il che credevasi opera di un demonio; 9° allorche il fucco soffiava, gli anti-chi credevano di sentir a parlare Vul-cano; 10,° allorche il fucco scintillava straordinariamente; 11.º allorchè saltel-lava in un medo singolare, gli antichi immaginavano che fosse agitato dai Lari; 12.º finalmente, una repentina malinconia, ed ogni spiacevole avvenimento che si venisse a sapere inespettatamente. -Cic. de Divin. - Tit. Liv. 1, 16. Dionys. Halic.

AUGURT, specie di divinazione che facevasi colla ispezione del volo è del canto degli uccelli è del modo in cui mangiavano, o delle meteore e dei fenomeni che apparivano nel cielo, — Rad. Avium.

garritus.

Quest' arte aveva avuto origine presso i Caldei, da dove la trassero i Greci e in appresso passò fra gli abitanti del Lazio, e da questi fra i Romani. Alcuni autori fanno derivare la scienza degli Auguri dal primo uomo, il quale doveva intendere perfettamente il linguaggio degli uccelli. Di padre in figlio essa passò a Noè, grande astrologo, il quale non lasciò andare il corvo ed il piccione fuori dell'arca, se non dopo essersi bene orientato, seguendo i principi dell'ornitomanzia; da Noè a Cam, famoso per la sua inclinazione alle scienze

astruse, e conoscinto presso le nazioni sotto i nomi di Saturno, di Pane e di Zoroastro; e finalmente da Cam a Tagete, che vien fatto suo nipote ed è chiamato altramente Malosh, pel canale del quale questa maravigliosa scienza passo in Europa. I Romani diedero il nome di Auguri ai sacerdoti incaricati di questa specie di presagio. Romolo ne stabili tre, uno per ciascuna tribù; in seguito ne aggiunse un quarto. L'anno 454 della fondazione di Roma , ne furono creati cinque ; finalmente Silla ne nomino quindici, il primo de' quali era chiamato Maestro del collegio, Magister Collegii. - Tit. Liv. 1. 31, c. 9. Dion. Halic. l. a, c. 164. Serv. in 1. 5. Eneid. v. 523.

Questi sacerdoti erano tenuti in grandissima considerazione a segno che una delle dodici tavole proibiva sotto pena di morte di disobbedir loro; e se qualcuno di essi si rendeva colpevole di un delitto non perdeva le sue prerogative : favore di cui non godevano glimaltri collegi sacerdotali. Avevano poi questo di particolare, che non si poteva toglier loro il sacerdozio. Non erano eletti dal popolo ma dal collegio. Avevano la sola ispezione, spectio, invece che i magistrati avevano, oltre l'ispezione, ciò che chiamavasi nunciatio. Coll' andare de' tempi gli Auguri perdettero molto di quella considerazione in cui erano tenuti in addietro, e passavano per bricconi o sciocchi. Cicerone, che era uno dei membri del loro collegio, non capiva come due Auguri potessero incontrarsi senza farsi beffe l'uno dell' altro, - Cic. de Leg. l. 2, c. 12. -Florus, 1. 1, c. 5, n. 4. - Plin. epist. 8 , 1. 4. Festus , de Verb. signif.

Allorchè gli Auguri volevano fare le loro osservazioni ascendevano su di una torre, e volgevansi verso l'oriente, in modo che avessero il settentrione a sinistra ed il mezzodi a destra, dividevano il cielo in quattro regioni con un bastone pastorale, indi sacrificavano agli dei, velandosi la testa coi loro vestimenti. Non intraprendevasi alcuna considerabile impresa senza consultare in prima gli Auguri. Anche presso i Greci gli nomini di senno erano della opinione di Cicerone; imperocche Euripide fa dire a Teseo, allorchè condanna Ippolito: " La lettera di Fedra è un testia monio che depone contro di te; quanto " al volo degli uccelli, io ricuso quea sta testimonianza ingannevole. " Tra tutte le meteore che servivano a prendere l'augurio, le più sicure erano il

tuono e i lampi: se venivano dal lato sinistro era un presagio felice, perchè dicevasi che partivano dalla sinistra degli dei. Ciò nondimeno si trova in Omero che Giove mandò ai Greci, un segno favorevole, facendo lampeggiare alla loro destra.

. . . . . . il Saturnio figlio Il giorno che di Troja alla ruina Sciolser gli Achivi le veloci antenne , Non dubbio cenno di favor ne fece Balenando a diritta.

Iliad. l. 2.

I fulmini che andavano dall' oriente all' occidente erano riputati felici; e quelli che passavano dal settentrione all' oriente ritenevansi infausti. Auche i venti osservavansi negli auguri, ma si ignora quali fossero di buon presagio o quali di cattivo. Gli uccelli de' quali si osservava più esattamente il volo ed il canto erano l' aquila, l' avoltojo, il nibbio, il gufo, il corvo, la cornacchia. Si sa qual parte avevano i polli sacri nelle più importanti imprese. Anche i Galli erano similmente dediti alla scienza degli auguri, e non li consultavano meno dei Greci e dei Romani.

Presso questi ultimi si distingueva: Augurium cœleste, l'augurio che traevasi dal fulmine e dal lampo. — Coactum, quello che offrivano i polli resi espressamente affamati. — Imperativum, quello che si chiedeva agli dei. — Imperativum (Serv.), conforme al desiderio. — Nauticum, quello che pisilevano i marinai sugli uccelli di mare. — Oblativum, quello che si presen-

tava senza che fosse ricercato.

\* Anche i Caledonj prestavano una superstiziosa fede agli auguri. Quanto udivano o vedevano, anche di più naturale e comune, era per essi un'ammonizione o un augurio, e la loro fantasia andava spesso, come suole accadere, più oltre dei sensi, e faceva loro illusione. Se le corde delle loro arpe scosse un cotal poco dal vento mandavano un suono leggiero, quest' era il segno d'un'ombra che passando toccava l'arpa, e avvisava gli astanti della morte d'un amico lontano. L'urlar dei cani, il crollar delle loro orecchie, e gl' improvvisi slanci de' cervi e de' cavrioli erano pure auguri funesti: imper-ciocchè si credeva che questi animali vedessero da lungi l'ombre de' morti. Talora si pensavano di vedere una pioggia di sangue, annunzio di prossima guerra; e tinte pure di qualche goccia di sangue s' immaginavano essi di veder l'arme dei guerrieri lontani rimaste nelle loro case, il che prendevasi per un indizio infallibile della lor morte. - Cesarotti, Ossian, Ragion. I, & o.

L'Augure è spesso dinotato sulle medaglie con un uomo in piedi, cinto il capo di corona, con un bastone augurale in mano. Esamina egli il volo di un uccello, o dei polli ai quali si dà da mangiare. Il loro abbigliamento era una veste di color rosso. - V. Polli SACRI, AUSPICJ, BASTONE AUGURALE, ecc.

I. AUGURIO (BUONO) (Iconol.). Si rappresenta con un giovine agile e fresco, vestito di tunica verde, simbolo di speranza, avendo sul capo un velo bianco e sopra questo una stella. Tiene nella mano destra il bastone augurale e colla sinistra accarezza un cigno, uccello consacrato a Venere, e che era di buon augurio appo gli antichi,

2. - SINISTRO (Iconol.). E un uomo di aspetto severo e sguardo funesto. Ha una tunica color di foglia morta. Tiene il bastone augurale, una donnola, e osserva una cornacchia che vola

in aria dal suo lato sinistro.

- 3. DI SALUTE. Era, secondo Dione Cassio, una specie di divinazione per mezzo della quale pretendevano i Ro-mani di assicurarsi se la divinità approvava che le chiedessero la salute e la felicità della nazione, non si credendo permesso di chiederla, se il cielo non ve li autorizzava. Il primo magistrato di Roma consultava per ciò gli auspici, ed era d'uopo che il giorno in cui egli si occupasse di questa cura religiosa fosse un giorno di piena pace, e nel quale non vi fossero ne truppe in ordine per gire alla guerra, ne armata · nemica che occupasse la campagna, nè apparecchi o aspettazione di battaglia. Questa cerimonia, che doveva ripetersi ogni anno, era stata praticata per l'ultima volta sotto il consolato di Cicerone, dopo la guerra di Mitridate, felicemente condotta a fine da Pompeo. Dopo quest'epoca, le guerre straniere e civili non avevano lasciato trovare un giorno in cui fosse possibile di prendere l'augurio di salute, fino a che, sotto il quinto consolato di Cesare Ottaviano, il senato pubblico un decreto col quale ordinava che si rinnovasse questa cerimonia.
- 1. Augustali, flamini o sacerdoti consacrati al culto di Augusto deificato da Tiberio. - Tacit. Ann. l. 1, c. 54; 1. 2, c. 83; 1. 3, c. 64. - Id. Hist. ·1. 2, c. 95.

2. - Feste istituite in onore di Augusto, l'anno di Roma 835, dopo la fine delle sue guerre e la sommissione della Sicilia, della Grecia, dell'Asia, della Siria e dei Parti. In questa occasione gli fu innalzato un altare con l'iscrizione: Fortunce reduci. in incu.

3. - Giuochi che celebravansi in onore di questo imperatore il 4 delle idi di ottobre, giorno in cui Augusto era ritornato a Roma dopo tutte le sue spedizioni. - Tacit. Ann. l. 1, c. 15,

54, 167, 336.

I. Aucusto, figlio adottivo di Cesare imperatore, aveva appena 28 anni allorchè fu riconosciuto come un dio tutelare in tutte le città 'dell' impero, e gli furono innalzati templi ed altari.

\* In una medaglia di Lione è rappresentato un Alture consacrato a Roma e ad Augusto da sessanta nazioni galliche, al confluente della Saonaine del Rodano. Questo altare è tra due colonne sormontate da Vittorie portanti esse medesime delle altre Vittorie e delle palme. Nella facciata dell'altare ci sono due Genj che reggono una corona posta tra due pinis leggesi nel-l'esergo, ROM. ET AUG. (a Roma e ad Augusto ). Vedi Tav. XVI.

l'imperiale gabinetto di Vienna è rappresentato Augusto assiso nudo nella parte superiore del corpo de coronato di alloro; tiene nell'una mano un doppio corno di abbondanza, e nell'altra il lituo ( bastone augurale) : Livia , con gli attributi della dea Roma, è seduta a lato a luis sul medesimo trono, ornato da una banda di una sfinge alata ella appoggia le mani sopra uno scudo, ed ha un elmetto in testa : una lunga tunica le copre il seno, e i suci piedi, al pari di quelli di Augusto, riposano sopra ben ornato soppedaneo.

Vedi Tav. XVII , fig. 4.

\* La figura 4 della Tav. XVIII è ricavata da una pietra incisa del gabi-netto imp. di Vienna, e rappresenta Augusto sotto le sembianze di Giove. Egli è seduto sopra un trono, tiene un lituo, e s' appoggia su di un'asta i uno scudo gli serve di soppedaneo, forse per simbolo della sovranità. L'aquila è sotto al trono se supra l'imperatore vi è il segno del capricorno che presiedette alla sua nascita, ed è circondato di raggi, per indicare che questo segno celeste le in pari tempo un segno della prosperità dell' impero. Dietro al trono vi è Nettuno con folta barba e cupo aspetto , e Cibele con la corona di torri ed il velo: ella posa una corona di quercia sul

capo di Augusto, per indicare la fine delle turbolenze civili che avevano costato la vita a tanti cittadini : queste due divinità fanno allusione all' impero esercitato da Augusto sulla terra e sul mare. A lato ad Augusto, e sul medesimo trono, è seduta Livia con gli attributi della dea Roma, coperta il capo di celata a tre creste. Vicino a Livia se ne sta vitto Germanico in abito militare e dietro a questi Tiberio, vestito di toga e coronato d'alloro : porta nella sinistra un lungo scettro: discende da un carro trionfale, tirato da diversi cavalli condotti da una Vittoria alata che tiene una sferza. Alla destra di Augusto vi è Agrippina, sposa di Germanico, sotto la figura di qualche divinità allegorica , come l' Ilarità , la Felicità y l'Abbondanza : è coronata d' edera , e tiene un corno di dovizia. Vicino a lei ci sono due fanciulli nudi, uno de quali porta delle spighe. Nel piano inferiore ci sono dei soldati romani che erigono un trofeo, sotto il quale vedesi un uomo vestito da barbaro, con le mani sul dorso, ed una donna che appoggia la testa su le proprie braccia. Dall'altro lato due soldati trascinano un nomo inginocchiato ed una donna tirandola pe' capelli : simboli delle vittorie riportate da Augusto su molti popoli, e particolarmente di quella di Tiberio sui Pannonj: uno dei soldati ha sul capo una specie di cappello simile alla causia ( celata mace-donica). Sarà quindi la Macedonia che riunisce le suè forze la quelle de Romani per soggiogare questa bellicosa nazione ; parte della quale si cra avventata contro la Macedonia, mentre che l'altra andava ad invadere l'Italia. - Eckhel.

2. - Soprannome di Giano, vale a dire il Giano della casa d'Augusto.

r. Aula, luogo d'Arcadia ove era un tempio di Pane, rifugio di tutti gli animali. Quando il lupo affamato correva dietro a qualche pecora, fermavasi pieno di spavento tosto che la vedeva ricoverata in questo asilo.

2. — Figliuola di Lelage e di Peribea, era una delle compagne di Diana. Fu sollecitata indarno da Bacco; ma Venere le ispirò dei violenti desideri de quali profittò il dio. Appena che ella si senti incinta, divenne furiosa, ed avendo partorito due gemelli, ne divorò uno e si annegò. Giove la cangiò in fontana.

AULETE, re degli Etruri, alleato di Enea, fu ucciso da Messapo uno dei capitani dell'armata di Turno. Auri (Mit. Affir.), immagini o piccole statue che fanno gli ompanorati, sacerdoti di Madagascar, che essi consultano come oracoli, e alle quali attribuiscono diverse virtù, come di rendere ricchi quelli che le possedono, di distruggere i loro nemici, ecc.

r. Aulide, piccolo paese della Beozia, la cui capitale, dello stesso nome, divenne celebre per la partenza della Blotta greca e pel sacrificio d' Ifigenia. Secondo Servio era una picciola isola, con un porto capace a contenere cinquanta navi. Questo porto era su lo stretto che separa dal continente l'isola di Eubea, chiamata in oggi Negroponte. Iliad. l. 2, v. 303. — Eneid. l. 4, v. 462. — Metam. l. 72, v. 9.

2. — Capitale dell'Aulide,
3. — Soprannone di Minerva preso
da un vocabolo greco che significa flauto,
strumento del quale alcuni le attribuiscono l'invenzione.

4. — Figliuola di Ogige. — Pausan. 5. — Figliuola di Euonimo, diede il suo nome alla città di Aulide.

AULONE Arcade, figlio di Tlesimene, eroe pel quale i Greci avevano molta venerazione. — Pausan.

AULONIADI, ninfe delle valli.

Autonio, soprannome di Esculapio, onorato da Aulone, città del Peloponneso.

AULIUNA (Mit. Scand.), una delle eroine o scudiere, seguaci delle Valchirie; le altre si chiamano Brinildur, Svanvita, Alvitra, Godrun, Ilda.

AUNEO, re di Daunia, di data di Auno, abitante dell'Apennino, padre di un gnerriero ucciso da Camilla. Aneid. L. in. 19

\* I. Aura, nome di una cavalla ce-lebre presso i Corinti e gli Elei, i quali la fecero rappresentare ne giuochi Olimpicia Disputando Filolao, suo padrone, il premio di questi giuochi, ed essendo caduto nel principio della corsa y questa cavalla continuò egualmente a correre come se fosse stata condotta avanzo tutte le altre, girò intorno alla meta che era uno scoglio difficile da evitarsi e ando in seguito a fermarsi dinanzi i direttori dei giuochi, come se avesse conosciuto di aver guadagnato il premio. Essendo stato proclamato vincitore il suo padrone, ottenne dagli Elei di erigere un monumento in cui fosse rappresentato esso e la sua cavalla. Questo monumento esi+ steva ancora in Olimpia all tempo di Pausania, il quale ne parla nel suo Viaggio della Grecia, 1.6, c. 13. Nome di un cane da caccia,

AURAD (Mit. Maom.), certe porzioni o sezioni del Corano che recitano i Musulmani in differenti ore corrispondenti a un di presso alle ore dei Cristiani.

AURE o ARIE, esseri aerei, che si possono considerare come i Silfi degli antichi. Si riconoscono specialmente pel velo che tengono nelle mani, o che fanno ondeggiare sopra le loro teste. Plinio parla di due statue delle Aure, che al suo tempo formavano, l'ammirazione di Roma. Queste deità, che trovansi sulle pitture antiche sono leggieri, vestite di lunghe vesti e di veli ondeggianti, con colori risplendenti. Le Aure sono compagne degli Zefiri , spargono dei fiori nell'aria, ed essendo continuamente occupate in giuochi e soddisfatte della loro felicità, si pigliano piacere di contribuire a quella dei mortali. L'Aura invocata da Gefalo in Ovidio, e che cagiono la gelosia di Procri, era certamente una di queste divinità. Wedi Antas des deput de

1. Augento Reola, epiteto dato alla statua della Fortuna, che custodivasi con molta cura dagl'imperatori romani nei loro appartamenti, e che alla morte del principe regnante passava nelle mani

del suo successore.

2. — Soprannome di Venere, tratto o dalla ricchezza de suoi templi, o dall' ambizione delle fanciulle pei giojelli d'oro, o dalla potere dell'oro in amore, o dalla preferenza data dagli antichi alla

capigliatura bionda,

Il traduttore del Dizionario del Millin dice in quest' articolo: "Con buona pace di tanti diversi pensatori, Aurea presso gli antichi valeva bella: lo prova Orazio: Auream quisquis mediocritate diligit; ove non cade altra interpretazione , se non se bella, ne alcuno degli addotti motivi. Solo potrebbe avervi luozo che siccome l'oro e stimato il più bello fra i metalli, così aureo è divenuto lo stesso che bello , bello essendo pur l'oro. E poi falso che gli antichi Greci e Latini dessero la preferenza alle capigliature bionde. La maggior parte delle bellezze femminili descritte dai poeti greci e latini hanno le chiome di un lucido nero, tranne Cerere e l'Aurora J. Apollo le le deità acquatili. Lico dai neri occhi e dai neri capelli; spectandum inigris oculis, nigroque capillo.) Conformaronsi ai poeti gli antichi pittori e i principi de' moderni. La Venere del Tiziano ha le chiome pere. I capelli biondi sono venuti nei popoli del mezzogiorno dalla commistione coi popoli settentrionali che vi hanno invaso. "

Aureola o cerchio luminoso del quale circondavasi talvolta il capo delle divinità, nel qual caso indicava che il nume discendeva da Giove. Vi sono delle immagini di Proserpina coll'aureola. In appresso fu data agl' imperatori; e gli artisti, dopo il Cristianesimo, la diedero ai Santi.

di Cicno, che condusse dodici navi al-

l'assedio di Troja.

Auricano, Perseo, al quale fu dato questo sopramome a cagione della pioggia d'oro in cui si muto Giove per per petrare nella torre ove era rinchiusa Danae madre di questo eroe.

Aurinia, donna germana, venerata come una divinità. — Tacit. Mor. Germ.

c. 8.

Auniri, nome degli Egiziani avanti il diluvio, secondo il Marsham, la cui

opinione e contraddetta.

\*\* Adnoral, dea che apriva le porte del Giorno, e che dopo avere attaccato i cavalli al carro del Sole, lo precedeva nel suo. Era figlia d'Iperione e di Tea, secondo Esiodo ed Apollodoro, seguiti dalla maggior parte de'mitologi, — Hesioda in Theog. v. 371. — Apolloda l. r. c. 5. — Hygin. Præf. fab. — Schol. Hom ad Iliad. l. 8, v. 480. — Schol. Pindar. ad Isth. od. 5.

Alcuni autori la fanno figlia di Titano e della Terra. Altri le danno per padre Pallante figliuolo di Crio e fratello della dea Persa: di qui il soprannome di Pallantiade, che le dà Ovidio. — Met. 1. 9, v. 420; 1. 15, v. 189

e igo.

1 Greci la chiamano Eos, dal che è derivato Eoo, che significa Orientale. I Latini le hanno dato il nome di Aurora, quasi Aurea, o color d'oro. — Varro, de Ling, Lat. c. 5, 6 e 91. — Jul. Cæs. Scalig. Exercit. 78.

Ella sposò in prima Astreo, dal quale ebbe i Venti Argeste, Zefiro, Borea e Noto. — Hesiod et Apollod. ibide ut supira. — Da Perse, o secondo alcuni, da Giove, ebbe gli Astri e Lucifero.

L'Aurora ebbe molti altri amanti, che ella rapi successivamente per contentare le sue inclinazioni. Il primo fu Titone, figlio di Liaomedonte e fratello di Priamo re di Troja. Ella lo amo talmente, che volendo dargli un pegno della sua tonerezza, ne lascio la scelta a lui; e Titone chiese di sottrarsi alla morte, senza pensare in egual tempo a



CHONING.



cercare di andar esente dalla vecchiezza. I Da questo secondo sposo ella ebbe Memnone ed Ematione, la morte de' quali le cagiono tanto dolore, che le sue abbondanti lagrime produssero la rugiada del mattine. - Apollod. 1. 3, c. 23, -Vedi TITONE.

Ella amo similmente Cefalo, vaghissimo giovane. Questo principe era no-vello sposo di Procri figlia di Eretteo re d'Atene; allorche l'Aurora dopo avere fatti vani sforzi per indurlo a violare la fede che aveva data alla sua sposa , lo rapi nel cielo, ove da lui ebbbe Fetonte secondo alcuni mitologi. Secondo altri lo condusse in Siria. Wedi CEFALO, FETONTE.

Finalmente Omero ed Apollodoro ci dicono che ella s'invaghi di Orione e lo rapi , trasportandolo nell'isola di Delo, ove ebbe il dolore di vederlo uccidere con un colpo di freccia lanciato da Diana, - Omer. Odiss. l. 5. - A-pollod. l. 2, c. 10. - Vedi ORIONE.

Ciò che vi ha di più interessante ne' poeti intorno all'Aurora, sono le descrizioni che ne fecero, Omero la dipinge con un gran velo su la testa rivoltato indietro, per indicare che l'oscurità della notte comincia a sparire, aggiugnendo che con le sue dita di rose ella apre le porte dell'Oriente e che ella versa la rugiada e fa nascere i fiori, Lo stesso poeta chiama Lampo e Fe-tonte i suoi due cavalli. Gli altri poeti non fecero che ripetere le medesime idee, dando loro talvolta maggiore estensione c sviluppo. Essi, e su le loro tracce gli Artisti, la rappresentano sopra un carro tirato da due cavalli bianchi, secondo Teocrito, e color di rosa, secondo Ovidio e Virgilio. Licofrone dice che l'Aurora cavalca Pegaso. -Hom. Iliad. 1. 8, v. 1. - Odyss. 1, 10, 23, v. 246. - Id. Hymn. in Vener. - Theocr. in Hyla. - Ovid. Met. 1, 3, v. 184, 281, 600, - Virg. En. 1. 6, v. 535, - Apul. in Metam. 1. 3.

Gli antichi la rappresentano con veste crocea, con una verga o fiaccola nelle mani, mentre esce da un palazzo di argento dorato, e ascende sopra un carro dello stesso metallo, e color di fuoco. Talvolta viene dipinta con ali ed una stella sul capo; ovvero, sotto la figura di giovin ninfa, coronata di fiori, ed entro un carro tirato da Pegaso, perche dessa è amica de poeti. Nella destra mano tiene una face, e coll' altra sparge delle rose, per indicare che i loro freschezza alla rugiada che i poeti fanno stillare dagli occhi dell'Aurora in liquide perle, - In un'antica pittura ella scaccia la Notte e il Sonno dalla sua presenza; ob

\* " Gio. Fr. Barbieri, detto il Guera cino da Cento, dipinse nella Villa " de nipoti del pontefice Gregorio XV a fuori di Porta Pinciana, detta Vigna " Ludovisia, dipinse, diciamo, la volta del pian-terreno del palazzino pica ciolo, e vi espresse a secco l' Aurora " con altre figure, che tutta tengono " occupata la volta medesima; è rap-" presentata questa giovine Deita sovra " un carro tirato da due focosi e ben macchiati destrieri che pare che sora gano dall'orizzonte; un genio volante " è in atto di coronarla di fiori; intanto ce che dietro ad essa altro genio, poa sato sul carro, leva da un canestro " nuovi fiori per spargerli intorno; stassi a da una parte il vecchio Titone sorto " a sedere sul letto, ed alza con una " mano la coltre, quasi in ricerca della " sposa che il lascia, ajulato a ciò " fare da un Amorino, più sotto evvi " una donna che fugge, forse per figu-" rare la Notte, e nella parte superiore " miransi tre fanciulle, quasi forriere dell' Aurora, una delle quali versa " rugiade da un' urpa, e le altre due a hanno una stella sul capo; la novità a di questo lavoro eseguito col solito " hel gusto di macchia, c con la solita " vivacità di colore attrasse ogni genere a di persone, e fu con alte lodi cele-" brata. - Filipp. Hercolani. " - Veggasi la contrapposta tavola.

\* " Guido Rent, celeberrimo pittore " bolognese, dipinse a fresco nel pa-" lazzo Rospigliosi in Roma l'Aurora, « e questa fu l'opera che cominciollo a "rendere veramente famoso. Figuro in " essa Febo il Nume del giorno, che " uscendo cinto di luce dalla porta d'O-" riente sopra carro dorato, condotto da quattro veloci destrieri, vien ser-" vito dall' Ore, le quali essendo don-" zelle vaghe e leggiadre gli scherzano " danzando dintorno, Portano queste " le chiome svolazzanti, e s'amman-" tano le belle membra di gentilissime " vesti, con acconciature vezzose, e a bizzarre, le quali stringendosi insieme " avvinte per le mani con un piacevole " intreccio calcano col piede lucidis-" sime nuvole. Nell'alto è un Amorino " che volante porta primogenità della " luce un' accesa facella, e precorrendo " sopra il campo dell'aria l'Aurora fofiori di cui si orna la terra debbono la la riera, va spargendo dintorno i suoi a fiori, Vedesi all'estremo d'un mare | 4 c di Factonte. Facciasi sorgere da " ceruleo rosseggiar l'Orizzonte, che " indicando la nascita del di novello, " ha il tutto espresso con estrema arte, " e vaghezza. In soggetto simile ha ve-" ramente Guido superato se stesso, ed " ogni penna che ne voglia celebrare " gli encomi, rende la sua fatica infrut-" tuosa e superflua, perchè l'opera per " sè medesima favella sempre di più. " - G. B. Passeri, Vite de' Pittori, Scultori, ecc. - Vedi la tavola posta

in fronte all'art. Aponto, alla pag. 164. \* Non vogliamo defraudare il lettore dello squarcio della maravigliosa lettera dell Annibal Caro al pittore Taddeo Zuccaro riferibile all'Aurora come quel dotto e graziosissimo scrittore proponeva che si avesse a dipingere: " Fac-" ciasi, dic'egli, una fanciulla di quella " bellezza che i Poeti s'ingegnano d'e-" sprimer con le parole: componendola " di rose, d'oro, di porpora, di ru-" giada, di simili vaghezze, e questo " quanto ai colori ed alla carnagione. " Quanto all'abito, componendone pur " di molti uno che paja più appropriato. " S' ha da considerare che ella, come " ha tre stati e tre colori distinti, così n ha tre nomi: Alba, Vermiglia e « Rancia. Per questo le farei una ve-46 sta, fino alla cintura, candida, sottile " e come trasparente, Dalla cintura fino " alle ginocchia, una sopravvesta di " scarlatto; con certi trinci e groppi, " che imitassero quei suoi riverberi nelle " nugole, quando è vermiglia. Dalle gi-" nocchia in giù fino a' piedi, di color " d'oro, per rappresentarla quando è " rancia, Avvertendo che questa veste " deve essere fessa cominciando dalle " cosce; per farle mostrare le gambe " ignude. E cosi la veste, come la so-" pravveste siano scosse dal vento, e " facciano pieghe, e svolazzi. Le braca cia vogliono essere ignude ancor esse; « e di carnagione pur di rose: negli " omeri le si facciano l' ali di vari coa lori: in testa una corona di rose: « nelle mani le si ponga una lampada, " o una facella accesa: ovvero le si a mandi avanti un Amore, che porti " una face; ed un altro dopo che con " un'altra svegli Titone. Sia posta a « sedere in una sedia indorata, sopra " un carro simile, tirato o da un Pe-" gaso alato, o da due cavalli: che " nell' un modo e nell' altro si dipinge. " I colori de' cavalli siano, dell'uno « splendente in bianco: dell'altro, splen-« dente in rosso: per dinotarli secondo

" una marina tranquilla, che mostri ad' essere crespa, luminosa e brillante. " Dietro le si faccia a destra Titone suo " marito, ed a sinitra Cefalo suo in-" namorato. Titone sia un vecchio tutto " canuto; sopra un letto ranciato, o " veramente in una culla, secondo quelli " che per la gran vecchiaja lo fanno " rimbambito. E facciasi in attitudine " di ritenerla , o di vagheggiarla , o di sospirarla, come se la sua partita gli "rincrescesse. Cefalo: un giovine bel-" lissimo, vestito d'un farsetto succinto " nel mezzo, co' suoi usattini in piede, " col dardo in mano, ch' abbia il ferro " indorato: con un cane a lato, in moto " per entrare in un bosco; come non " curante di lei, per amor che porta " alla sua Procri. Tra Cefalo e Titone, " dietro l'Aurora, si facciano spuntare " alcuni pochi raggi di sole, di splena dor più vivo di quello dell'Aurora, " ma che sia poi impedito che non si " vegga da una gran donna che gli si " pari davanti. Questa donna sarà la " Vigilanza, e vuol vssere così fatta, " che paja: illuminata dietro le spalle a dal sol che nasce. La sua forma sia "d' una donna alta, spedita, valorosa; " con gli occhi ben aperti, con le ci-« glia ben inarcate; vestita di velo trase sparente fino al piedi succinto nel mez-4, 20 della persona; con una mano s'apis poggi ad un' asta , e con l'altra rac-" colga una falda di gonna. Stia fermata " su'l piè destro; e tenendo il sinistro " indietro sospeso, mostri da un canto a di posare saldamente; e dall'altro " d'aver pronti i passi. Alzi il capo a " mirar l'Aurora; e paja sdegnata che a ella sia levata prima di lei. Porti " in testa una celata con un gallo suvvi, " il quale mostri di batter l'ali, e di " cantare. E tutto questo dietro l'Au-" rei alcune figurette di fanciulle, l'una " dietro all' altra, quali più chiare e " quali meno : secondo che meno o più " fossero appresso al lume d'essa Au-" rora, per significar l' Ore, che ven-" gono inanti al Sole, e a lei. Que-" st' Ore siano fatte con abiti, ghir-" lande, e acconciature di Vergini, ala-" te, con le mani piene di fiori, come " se gli spargessero. Nell'opposita parte " sia la Norre. " Se ne vegga la descrizione nel relativo articolo. - Caro, Lett. Famil. tom. III, lett. 78. - Vedi CREPUSCOLO.,

\* In un' antica pittura di vaso è rapm i nomi che Omero dà loro, di Lampo | presentata l'Aurora che corre dietro a Cefalo: vicino all' Aurora si legge il suo nome greco HEOΣ ( Eos ); e vicino a Cefalo, ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ (Cephalos Kalos Y, Cefalo il bello. - Vedi Tay XVII, fig. 5.

\* in altra pittura di vaso è figurata l'Aurora in una quadriga, preceduta da Diana Lucifera, la quale porta due fiac-cole. — Vedi Tav. XVIII. fig. 1. Aubore Boreau. I Tonguti, popola-

zione di Siberia, pretendono che siano spiriti che vengono a rissa e combattono tra loro nell' aria. - Viagg. di Billings.

Ausen, titolo che significava semideo, e che davano i Goti a quei generali che lo avevano meritato con molte

Ausi, popolo antico e selvaggio di Libia, il quale non conosceva de leggi del matrimonio, e possedeva le donne in comune. I fanciulli erano allevati dalle loro madri fino a che fossero in istato di camminare, dopo il qual tempo introducevansi nella radunanza degli uomini fatti, che si teneva di tre in tre mesi, e ciascuno riconosceva per proprio figlio quello che primo gli parlava. Questo popolo celebrava ogni anno una festa in onore di Minerva, nella quale le donzelle, divise in due compagnie, combattevano a colpi di sassi e di bastoni; e quelle che morivano a cagione delle ferite riportate consideravansi come avessero cessato di esser vergini. Quella che aveva combattuto con maggior valore veniva armata alla greca, e condotta come in trionfo intorno al Palazzo Tritonide. Dicevano questi popoli che Minerva era figliuola di Pallade, e che avendo avuto qualche motivo di lagnarsi di suo padre si diede a Giove, il quale la ricevette per sua figlia. - Erodot. 1. 4, c. 1800

Ausia, ninfa che Proteo rese madre

di Mera.

Ausonia. - Vedi Ausonio.

Ausonio, figlio d'Ulisse e di Calipso, il quale venne a stabilirsi in Italia, e diede il suo nome a quella regione che fu chiamata Ausonia. — En. 1. 7. — Altri lo fanno padre degli Ausonj, popolo di Libia.

1. Auspioj. Una medaglia di Severo rappresenta Ercole e Bacco con una ti-gre ai loro piedi. L' iscrizione è: Diis Auspicibus, agli dei che recano fe-

2. - ex acuminibus, auspicio che traevasi dalla punta dei giavellotti, delle picche e dei dardi, e che annunciava il felice o il funesto evento di una battaglia. - juge, auspicio funesto, che accadeva allorche due animali aggiogati s' incontravano. - liquidum, auspicio preso allorchè il cielo era puro e sereno. — pedestre, che traevasi dai qua-drupedi. — piaculare, auspicio che era sempre funesto, come quando la vit-tima fuggiva dall'altare o muggiva dopo essere stata colpita, o cadeva in un modo non conveniente.

Auspicio, specie di augurio, che concerne specialmente il volo e il canto degli uccelli. Rad. Avium inspectio. Euripide non ne façeva gran conto. « La-« sciamo, dic' egli, l' arte degli auspicj, " invenzione propria a lusingare la cu-" riosità umana, ed a fomentare la cre-" dulità, al pari che ad arricchire quelli " che se ne servono. L'auspicio più si-" curo è la ragione e il senno. " -Vedi Auguri, Aruspici.

AUSTERITA' ( Iconol. ). Si figura con una donna di aspetto severo, pallida nel volto, con occhi oppressi, ma soavi nello sguardo. Porta nell'una mano dei libri sacri, nell'altra dei legumi ed un ramo di assenzio. Si può altresì figurarla sotto l'immagine di un solitario.

Austrio, vento estremamente caldo, figlio di Astreo e di Eribea, e secondo altri di Eolo e dell'Aurora. Ovidio lo dipinge di statura alta, vecchio, con capelli canuti, di aspetto cupo, col capo circondato di nuvole, enstillante acqua da tutte le parti de' suoi vestimenti. Valerio Flacco, accompagnato da pioggie: Stazio, che sparge le acque del cielo sulla terra: e Giovenale, seduto nella caverna di Eolo in atto di asciugarsi le ali dopo la tempesta. I moderni lo hanno personificato sotto la figura di un uomo alato, robusto, intieramente nudo. Cammina sopra nuvole, sossia con gote enfiate, per dinotare la sua violenza, e tiene in mano un innassiatojo, per indicare che conduce ordinariamente la pioggia.

Aute, una delle sette figliuole del gi-

gante Alcioneo. - Vedi ALCIONE.

AUTESIONE O AUSTESIONE, padre di Tera e di Argia, dalla quale Aristodemo ebbe Euristene e Procle: dopo la morte di Aristodemo fu tutore de' figli di questo principe, e li difese contro le pretensioni di Cresfonte. Autesione era figliuolo di Tisameno, e fu obbligato a fuggire da Tebe presso i Dorii, a mo-tivo delle maledizioni di Lajo e di Edipo. Suo figlio Tera condusse una colonia in un' isola alla quale diede il suo nome. - Erodot. l. 4. - Pausan.

AUTIA, profeta.

AUTMOINI (Mit. Amer.), Ciurma-

dori dell'Acadia. Quando erano chiamati per visitare un ammalato, cominciavano ad esaminarlo lungamente, indi gli soffiavano addosso. Se questo soffio non produceva alcun effetto, entravano in una specie di furore, si agitavano, ... gridavano, minacciando il demonio, parlandogli e dandogli delle stoccate, come se lo avessero veduto dinanzi ai loro occhi; e finivano strappando da terra un bastone, al quale era attaccato un ossicino, che avevano avuto la precauzione di piantare entrando nella capanna, e dicevano di avere estirpato la cagione del male.

Auroco, figliuolo d'Apollo e di Cirene, principessa di rara beltà. - Ju-

stin. l. 13, c. 7.

Autocrateirai, potenti per sè stes-se, soprannome delle Eumenidi.

AUTOCTONI, parola greca che corrisponde al vocabolo Indiginæ dei Latini, e che significa nuti nel paese medesimo ove vivono. Gli Ateniesi si glorificavano di questo nome, e lo pigliavano nel senso letterale, dicendo che erano antichi al pari della terra che abitavano, e che erano usciti da quella terra medesima, e per ciò portavano ne' loro capelli delle cicale d'oro, come un simbolo della loro antichità, nella persuasione che quest' insetto fosse generato dalla terra. Questa pretensione fu loro comune con quasi tutte le nazioni, e particolarmente coi Sicanj, con gli Egizj, coi Frigj e con gli Sciti. \* Il pome di Autoctoni si conviene particolarmente ai popoli nati nel paese che abitano, e che non sono ancora commisti con altri popoli. Tale è il significato che dà Cicerone a questa parola. - Rad. Autos, medesima; e chthon, terra. - Cicer. de Orat. l. 3, c. 83. - Tacit. de Morib. Germ. 1, 2, c. 1. - Pausan. 1. 1, c. 14. - Censor. c. 4, ecc.

AUTOFONO, Tebano, padre di Lico-

frone. - Iliad. 1. 4.

Autogene, nato da se stesso, nome che davano alcuni gnostici al figlio di un co to spirito vergine da essi chiamato Earbelat. Dicono che aveva avuto commercio con uno degli Eoni; lo chiamavano anche Adamas, diamante, e protarconte, primo magistrato. - Rad. Autos, medesimo; ghejnomai, nascere. Autolao, figlio naturale di Arcade,

nato avanti il matrimonio di suo padre con la ninfa Erato, Secondo gli Arçadi, avendo Autolao trovato Esculapio esposto, si pigliò cura della sua educazione.

- Pausan.

AUTOLEONTE, generale dei Crotoniati.

Essendo in guerra coi Locri di Opunto, e scorgendo nell' armata il posto voto che lasciavano questi ultimi nelle loro file per rispetto alla memoria di Ajace, si precipitò in quel luogo, ma fu ferito in una coscia dallo spettro di Ajace, e siccome la piaga non guariva, ricorse all'oracolo, il quale dichiaro che l'unico rimedio si era quello di placare i mani dell' eroe. Autolconte si recò nell'isola di Leuce, ove fra le ombre di molti antichi guerrieri vide quella di Ajace, la placo e fu tosto guarito.

1. AUTOLICO, uno degli Argonauti, figlio di Mercurio e di Chione, figliuola di Dedalione, fu uno dei più astuti ladri del suo tempo: Furtum ingeniosus ad omne (Ovidio). Imparò quest'arte da suo padre e ne fece spesso uso verso i suoi vicini, nella bassa Tessaglia. Involava loro le gregge e sapeva così bene cancellare le impronte del bestiame rubato, coll'improntarne di altre o cangiandogli il pelo, che non era più possibile di riconoscerlo. Dopo di avere rubato i buoi di Eurito, uno dei Molionidi o figli di Molione, rubo quelli di Sisifo figlio d' Eolo, ed avendoli frammischiati co' suoi senza es« sere veduto, si credette sicuro. Ma Sisifo, che non era meno astuto di lui e che ne diffidava, li aveva fatti marcare nell'interno dell'unghia, ed avendoli riconosciuti da questo impronto, convinse Autolico del suo furto e lo obbligo a restituirgli i rapiti buoi. Sorpreso dall' astuzia di Sisifo volle renderselo amico; e con tale intenzione gli permise di giacere con sua figlia Antielea, la quale pochi giorni dopo sposò Lacrte padre di Ulisse. Si pretende che Sisifo l'avesse lasciata incinta di Ulisse; di qui è che Laerte non fu riguardato, da Eschilo a da Sofocle, se non come padre putativo di Ulisse. - Omer. Odiss. l. 24. — Apollod. l. 1, -c. 27; l. 2, c. 29. — Hygin. fab. 201. — Ovid. Met. l. 11, fab. 8. — Vedi LAERTE, SISIFO, CHIONE,

2. - Famoso Atleta di cui parla Plinio. Riportò il premio della lotta nei giuochi Olimpici, e si merito una statua dagii Ateniesi.

3. - Figlinolo di Frisso e di Cal-

ciope. - Hygin. fab. 14.

4. - Guerriero che rapi nella città di Eleone un famoso elmetto di molte pelli sovrapposte, il quale apriva un'orribile gola di cinghiale, armata di terribili zanne. Questo elmetto era passato di mano in mano in potere del celebre Merione. - Iliad. l. 10.

ACTOMATE, una delle Cicladi, figliuola di Danao, sposò Architele. — Pausan.

AUTOMAZIA, dea del caso, alla quale Timoleonte, generale corintio, fe fabbricare un tempio, credendosele debitore di parte della sua gloria. — Corn.

\*\* AUTOMEDONTE, figlinolo di Dioreo, si reco all'assedio di Troja con dieci navi, e divenne scudiere e cocchiere di Achille, Auriga Achillis; il che era in allora un impiego onorifico, poiche i figliuoli degli dei, Semi-dei, come Mirtillo figlio di Mercurio, non lo sdegnavano. Dopo la morte di Achille Automedonte passo al servizio di Pirro o Neottolemo, il quale lo fece suo scudiere e suo portatore d'armi, scutifer, armiger. Egli era tanto valente nel condurre un carro, che per lodare quelli che distinguevansi in questa sorte di esercizio, si chiamavano nuovi Automedonti. Omero non si contenta di fare l'elogio del suo talento nel maneggio de' cavalli, ma loda eziandio il suo eroico coraggio. - Omer. Iliad. 1. 9, 16, 17. - Virg. Eneid. l. 2, v. 477. — Ovid. Trist. l. 5, el. 6, v. 10. — Id. de Art. Am. l. 1,

. v. 61.

Automedosa, figlia di Alcatoo, ucciso da Tideo, sposò Ificlo o Ificle, padre di Protesilao. — Apollod. l. 2, c. 13.

v. 5. - Hygin, fab. 97. - Juvene sat. 1,

т. Аттомов, quarta figliuola di Cad-mo primo re di Tebe in Beozia, sposò Aristeo figlio di Apollo e della ninfa Cirene, e fu madre dell'infelice Atteone, la cui funesta morte le cagionò tanto dolore, che abbandono il soggiorno della Beozia e andò a stabilirsi in un borgo vicino a Megara, ove morl poco tempo dopo. Al tempo di Pausania vi si vedeva ancora il suo sepolero. Siccome ella aveva contribuito, unitatamente alle sue sorelle, all'educazione di Bacco, così partecipò ai medesini onori, fu posta fra le dee, ed ebbe degli altari. - Pausan. 1. 1, c. 44. -Ovid. Met. l. 3, v. 720. — Hygin. fab. 179, 180. — Vedi SEMELE, INO, AGAVE.

2. — Una delle Danaidi, sposa di Euriloco figlio di Egitto. — Apollod. 1. 2, c. 4.

3. — Una delle Nereidi o figlie di Nereo e di Dori. — Hesiod. in Theog. v. 257.

4. Una delle schiave di Penelope. — Odiss. l. 18, g. 181.

5 ) A U T
5. — Sorella d'Ino e di Agave madre di Penteo.

6. - Figliuola di Cefeo, della quale si mostrava il sepolero a Mantinea.

ASTONORO, EROE, Atteone figlio di

AUTONOME, una delle cinquanta Nereidi. \* È forse la stessa che Autonoe.

1. AUTONOO, capitano greco ucciso da Ettore. — Iliada l. 11.

2. - Trojano ucciso da Patroclo. - Iliad. l. 16.

Autorsia, stato nel quale si aveva un intimo commercio con gli dei; quelli che vi partecipavano credevano di avere tutto il potere dei numi, e che nessuna cosa fosse impossibile per essi. Cicerone pretende che non non vi si rivelassero agli addetti senonche principi di morale e verità fisiche. — Mém. de l'Acad. des Inser. t. 7 e 21. — Vedi Teurogia.

AUTORITA' (Iconol.). Presso i Romani, aveva per principale attributo dei fasci e delle scuri. Presso i moderni si rappresenta con uno scettro e la mano della Giustizia. L'Autorità ecclesiastica è dinotata con una figura che tiene dei libri e delle chiavi.

Autronio, guerriero ucciso da Salio. AUTUNNO (Iconol.). Una picciola figura di bronzo, scoperta in Ercolano, tiene un grappolo d'uva nella mano destra, e nella sinistra un libro. Su l'urna cineraria della vigna Albani, che rappresenta le nozze di Teti e di Peleo, è figurato l'Autunno di mezzana età, e vestito più leggermente che l'Inverno; tiene una capra per uno dei piedi davanti, e porta dei frutti in un canestro. Sopra un basso rilievo antico è una donna coronata di pampini e di grappoli d'uva, succinta dal lato dell'Estate: tocca colla mano destra delle foglie di vite, e il genio che l'accom-pagna ne adalta delle altre nel suo corno di dovizia. È scoperta in quella parte del corpo che tocca l'Estate, e vestita nell'altra, che corrisponde all'Inverno. Gli antichi la dinotavano eziandio con una caccia di tigri. Le si dava una veste color di foglie di vite che cominciano ad appassire (xerampelinus), con un panneggiamento color di sangue, per allusione al vino nuovo. I moderni figurano questa stagione con una donna ragguardevole per la ricchezza del suo vestimento e per la freschezza delle sue carni; perciocche, secondo i poeti, l'Autunno è l'età virile dell'an-no. È coronata di pampini, tiene in una mano un bel grappolo d'uva, ed

ha l'altro braccio carico di un corno l di dovizia pieno di ogni sorta di frutti. Si dipinge ancora questa stagione sotto l'emblema di un giovane, che nell'una mano tiene un canestro di fiori e coll'altra accarezza un cane. — Vedi Po-mona. — Talvolta si rappresenta l'Autunno sotto il simbolo di Bacco o di una Baccante. - Vedi Stagioni.

\*\* Auxesia e Lamia o Damia, due donne cretesi che andarono a Trezene nel momento di una rivoluzione e vi furono entrambe uccise a sassate. In appresso fu celebrata in onor loro una celebre festa detta Litobolia. Un'eccessiva siccità desolava le campagne di Epidauro: consultatosi l'oracolo ordinò che si facessero due statue di legno d'ulivo, rappresentanti Auxesia e Lamia. Ma siccome non poterono in allora trovare di quel legno se non presso gli Ateniesi; così per averne si videro obbli-gati a prometter loro di offrire ogni anno un sacrificio a Minerva Polia ed Erettea. Appena ebbero collocato le statue in Epidauro, cesso subito la siccità, e la terra tornò ad essere fertile. Essendo poi state tolte dagli Egineti quelle statue, quelli di Epidauro cessarono dall'adempiere ai sacrifizj convenuti con gli Ateniesi, e dissero che toccava agli Egineti a pagare il tributo, poichè erano divenuti padroni delle statue. Gli Ateniesi mandarono prima una deputazione ad Egina, e in conseguenza di rifiuto degli Egineti, spedirono delle truppe ad impadronirsi delle statue. Ma le truppe non potevano svellerle dalle loro basi; onde attaccaron loro delle corde al collo, e si posero a tirarle; e le statue, come se ricusassero di abbandonare Egina, si gettarono ambe in ginocchio; positura nella quale vedevansi ancora molto tempo dopo colà. Secondo altri, mentre gli Ateniesi tiravano le corde, restarono storditi da un gagliardissimo tuono accompagnato da un terremoto; talchè nsciti di senno si uccisero l'un l'altro, come se fossero stati nemici, e appena ne scampò un solo che si rifuggi in Falera. — Herodot. 1. 5, c. 82. — Pausan. l. a. c. 30. - Vedi LITOBOLIA.

AUXETE, che fa crescere, soprannome di Giove e di Pane.

Auxilium, il Soccorso, annoverato fra gli dei da Plauto in una delle sue commedie.

AUXITALE, che aumenta la vegetazione, soprannome della Terra e di Cerere. - Rad. Thallein, germogliare.

AUXITROFE, sopranome delle ninfe, perchè hanno cura di procurare alle

gregge dei pascoli grassi. - Rad. Trephein, nutrice.

1. Auxo ed Egemone. Gli Ateniesi riconoscevano due sole Grazie e le ono- . ravano sotto questi nomi. - Paus.

2. - Una delle Ore, figlie di Giove

e di Temi. - Vedi Axo.

AUXOMENE, che cresce, sopraunome della Luna.

Ava ed Ana (Mit. Sir.), divinità dei Sefarvani nella Bibbia. Si conghiettura che siano le stesse che Adramelec e Adamelec, vale a dire il Sole e la Luna.

AVADUTI (Mit. Ind.), solitari in-diani dell'ordine degli Joghi, che si distinguono con una autorità maggiore di quella degli altri penitenti. Non posseggono altro che un po'di tela con la quale si coprono le parti naturali; molti anche vanno interamente nudi e si fregano il corpo con cenere. Allorche sono spinti dalla fame entrano nella prima casa che incontrano, stendono la mano senza proferire una sola parola, e mangiano ció che si dà loro. Alcuni di essi si coricano sulla sponda di un fiume, riguardato come sacro dagli abitanti delle campagne, ed ivi i divoți portano loro in abbondanza latte e frutti.

AVANI AOSOM (Mit. Ind.), festa indiana che si celebra nei templi di Sciva. Tutti quelli che portano cordoni a guisa di ciarpa, come i bramini, i cheti, i cometi ed i camaleri (queste tre ultime sono classi diverse della tribù degli Sciutri), vanno a bagnarsi sulle sponde degli stagni o dei fiumi, dopo essersi fatti radere, ed ivi abbandonano i loro vecchi cordoni per ripigliarne di nuovi. Consacrano eziandio questo giorno a chiedere perdono a Dio dei peccati con-

messi durante l'anno.

AVANI MOLON (Mit. Ind.), festa indiana che si celebra nel mese di avani, corrispondente al mese di agosto. Questa festa viene celebrata nei templi di Sciva, perchè in egual giorno questo dio fece il seguente miracolo: Manicavas-ser, ministro di Pandi Raja re di Madure, parti con un gran corteggio e con una ragguardevol somma d'oro, destinata a fare una compera di cavalli pel suo sovrano. Da molto tempo aveva egli un estremo desiderio di essere iniziato nei misterj di Sciva. Questo dio. pago delle virtù del ministro, volle essere egli medesimo il suo gurù (sacerdote iniziatore); piglio quindi la figura di un bramino e, seguito da 999 budù (giganti, guardie di Sciva), che si travestirono da discepoli, andò a porsi sotto un albero vicino, al quale doveva passare Manicavasser. Questi tosto che vide il finto bramino, se gli avvicinò per domandargli chi fosse, e come si chiamaya il libro che teneva sul braccio. Il dio rispose sè essere gurù, e che il libro era intitolato: Scive Yana Podon. Avendogli il ministro chiesto la spiegazione di ciascuna di quelle parole, Sciva lo soddisfece con tanta saviezza, che il viaggiatore maravigliato, non potendo più dubitare che non fosse Dio medesimo, se gli prostro dinanzi per adorarlo, e gli chiese la grazia di essere ammesso nel numero de' suoi discepoli. La sua preghiera fu esaudita, e la cerimonia della iniziazione fu fatta da Sciva medesimo. L'iniziato si spoglio di tutti i suoi ornamenti, si copri il corpo di ceneri, ed offerse al dio tutto il denaro che aveva recato per la compera dei cavalli. Il dio gli ordinò di distribuirne parte ai poverelli, e di impiegare il rimanente nel costruire templi in suo nome. Gli altri capi del corteggio, credendo che il loro compagno avesse perduto la testa, riferirono al re la sua condotta. Questo principe scrisse al suo ministro di ritornare; e siccome il ministro non obbediva, così diede ordine ai capi di condurvelo per forza. In questa perplessità, Manicavasser ricorse al dio, il quale gli disse di recarsi dal re, di dirgli che i cavalli sarebbero arrivati in un dato giorno e di fargli dono di un rubino, che gli consegnò in quell'istante. Il ministro ripiglio i suoi ornamenti; e, seguito dal suo corteggio, ritorno nella città, ed esegui puntual-mente gli ordini di Sciva. Il rubino era di una bellezza tale, che abbagliò il re, e invece di riprendere il ministro gli fece una favorevole accoglienza. Nel giorno stabilito per l'arrivo dei cavalli se ne vide approssimarsi alla città un prodigioso numero. Impaziente il re di vederli, prese seco degli esperti cozzoni per visitarli, e andò loro incontro. Questi cozzoni, stupiti dalla perfezione di quegli animali, non ne rifiutarono alcuno e li fecero condurre nelle scuderie che loro erano state apparecchiate. Ma la notte si udi uno spaventevole rumore : si corse, e ognuno fu maravigliato di veder tutti quei cavalli cangiati in altrettante adive (specie di volpi) che divoravano gli antichi cavalli del re. Il principe montando in furia per la burla che credeva essergli stata fatta dal suo ministro, lo fece sferzare in pubblico, indi esporre affatto nudo al sole, ob-

bligandolo a starsene sopra un piede. L' infelice invocò Sciva, e improvvisamente si vide gonfiarsi il fiume di Vegne, rompere i suoi argini e minacciare la città di un' intera distruzione. A tale prodigio, riconobbe il re che una mano onnipotente proteggeva il suo ministro; ricorse quindi a lui e lo prego di perdonargli e di trattenere l'inondazione. Manicavasser fece radunare incontanente degli operai, i quali ristabi-lirono tosto gli argini. Sciva medesimo si pose tra questi: ma un soprastante malcontento gli diede una cannata, e di questo colpo ne risenti la natura intiera : tutte le creature e gli dei medesimi lo risentirono. Così spari egli, dopo avere manifestato la sua presenza. A malgrado di tutte le istanze del re, il ministro lascio il suo posto, abbandono i suoi beni, e sotto l'abito di penitente corse di pagode in pagode, per ringraziare Iddio di tutti i suoi favori; ma, mentre faceva le sue divozioni in un tempio, scompari improvvisamente, e fu trasportato nel Cailassa, dimora di Sciva, e paradiso de' suoi seguaci.

Avanizia (Iconol.). È sempre dipinta vecchia, magra talvolta idropica, con colorito pallido e livido, occupata a contar denari o con una borsa nelle mani strettamente chiusa. Le si da per attributo una lupa affamata. Nei poeti, Tantalo è l'emblema dell'avaro. Per esprimere che l'avaro non fa del bene se non morendo, gl'Italiani gli diedero per impresa una vipera col motto: Offende viva, e risana morta. Si può eziandio esprimerla con una donna che nasconde sotterra un corno di dovizia.

AVATARI (Mit. Ind.), discesse o incarnazioni di Visnù — V. questa parola.
AVATNAAL O HAVATNAAL, discorso sublime (Mit. Celt.), poema composto di circa 120 strofe, attribuito ad Odino medesimo, nel quale questo dio dà delle lezioni di sapienza agli uomini. Eccone alcune massime che mi sembrarono le più interessanti:

"La pace risplende più del fuoco du"rante cinque notti tra cattivi amici;
"ma si estingue all' avvicinarsi della
"sesta, e l'amicizia dà luogo all'odio."
"Il lupo giacente non guadagna pre"de; nè il dormitore vittorie."

"Lodate la bellezza del giorno quando "è finito, una donna quando l' avrete "conosciuta, una fanciulla dopo che "sarà maritata, il ghiaccio quando lo "avrete attraversato, la birra quando "l' avrete beyuta." "Non vi fidate nè del ghiaccio di un giorno, nè di un serpente addormenutato, nè dei vezzi di colei che dovete sposare, nè di una spada rotta, nè del figlio di un uomo potente, nè di un cempo nuovamente seminato."

"Non c' è malattia più crudele che il non esser contento del proprio stato, " Se avete un anico, visitatelo sovente. La strada si riempie d'erbe, c in breve si ricopre di alberi se non vi si passa continuamente. "

"Siate circospetto allorchè avete be"vuto troppo, allorchè siete vicino alla
"moglie altrui, e allorchè vi trovate fra

" ladri. "

"A Non vi ridete dell' uomo vecchio, nè
de del vostro vecchio avolo. Escono spesso
de dalla rughe della pelle delle parole
piene di saviezza."

\* AVELLA, da prima Abella. Città della Campania in Italia, abbondante di nocciuoli, il che ha fatto dare a quest'al-

bero il nome di Avellano.

Et quos maliferæ despectant mæmie Abellæ,

Virg. Eneid. 1. 7, v. 740.

Giustino dice che quelli di Abella e di Nola sono una colonia di Calcidi.—
Sil. Ital. 1. 8, v. 45, 519, 544. — Plin.
1. 5, c. 22; 1. 37, c. 4. — Justin. 1. 20.
AVENTIA (Mit. Celt.), dea degli Elvezi.

Aventina, soprannome di Diana, preso dal suo tempie fabbricato sul monte Aventino, sotto Servio Tullio, a spese comuni dei Romani e dei Latini, come un pegno d'amicizia tra i due popoli.

Tit. Liv. l. 1.

r. Aventino, figlio di Ercole, ch'egli ebbe dalla sacerdotessa Rea, allorche dopo la sconfitta di Gerione condusse in Italia sulle sponde del Tevere i buoi che aveva rapiti nell' Iberia, oggidi Spagna. Aventino era bello, di graziose forme, e coraggioso come suo padre. Egli si distinse nell'armata di Turno contro i Trojani, che Enea aveva condotti nel Lazio. L'idra di Lerna a cento teste, figurata nel suo scudo, annunziara la illustre sua origine, al dire di Virgilio, il quale soggiugne che

D'un cuojo di leon velluto ed irto Vestia gli omeri e'l dorso, e del suo cesto, Che quasi digvignando ignudi e bianchi Mostrava i denti e l'una e l'altra gota, Si copria 'l capo.

Virg. Eneid. 1. 7, v. 657.

\* 2. — Una delle sette montagne rinchiuse nelle mura di Roma. Varrone dice che questa montagna ricevette il

suo nome dal fiume Aventino. Virgilio e Servio pretendono che fosse chiamata con tal nome ab'avibus, a cagione che gli uccelli si dilettavano di questo soggiorno. — Virg. Eneid. 1.8, v. 235. — Serv. in 1.7. Eneid. v. 657.

Ayenno, palude e lago di Campania, vicino a Baja, consacrati a Plutone, da dove uscivano delle esalazioni tanto infette, che gli antichi poeti hanno finto che ivi fosse un' entrata ed una dei fiami dell' inferno. Di qui è che Ovidio, parlando di Marcello rapito nel fiore della sua età, dice: « Se ei potesse ripassare l'oscura sponda d'Averno; » per dire: Se potesse ritornare dall' altro mondo:

Ipse tibi emissus nebulosi Averni, Si liceat.

Consol. ad Livian, v. 445.

Credevasi anticamente che gli uccelli che volavano sopra questa palude vi cadessero morti. Rad. a priv., ed ornis, uccello. E perciò gli antichi davano il nome di Averni a tutt' i luoghi dai quali esalavano dei vapori infetti. Colà Omero descrisse Ulisse in conferenza con Tiresia, imperocche si dice, che sulle sponde di questo lago vi fosse l'oracolo. consacrato alle ombre, consultato da Ulisse nel suo ritorno. Strabone, 1.5, narra che l'infezione di questo lago era stata in parte cagionata dai grandi al-beri la cui cima, inclinata sulle sue sponde, formava una volta ove non penetrava mai raggio di sole. Egli aggiugne che essendo stati tagliati questi boschi, per ordine di Augusto, l'aria si purificò e cessò di produrre quei pericolosi effetti. Egli è certo che gli uccelli volano ora senza pericolo sopra le acque di questo lago, chiamato oggidì Lago di Tripergola. — Virg. Aneid. 1. 6, v. 281; l. 8, v. 442. — Lucret. 1. 6, v. 740. — Stat. Theb. 1. 11, v. 588. — Sil. Ital. 1. 13, v. 601. — Pomp. Mel. 1. 2. c. 4.

Avernancio o Aroneo, dio che adoravano i Romani, specialmente ne' tempi di calamità, persuasi ch'egli avesse il potere di allontanare i mali o di porvi fine. Questo soprannome davasi talvolta agli altri dei, quando invocavansi per allontanare dei presagi sinistri e per prevenirne l'effetto. Rad: Averrancare, vecchia parola latina che significa rimutovere, allontanare. Anche gli Egizi avevano i loro dei preservatori, e li rappresentavano in un'attitudine minaccevole, e talvolta con una frusta nelle mani. Castore e Polluce erano quelli che invocavano più particolarmente i Ro-

moni. - Varro, de Ling. Lat. 1. 6, | cello è generato: " Allorchè è in amoc. 5. - Aul. Gell. l. 5, c. 12. - Ant. expl. t. I.

AVESTA, libro sacro dei magi, composto da Zoroastro. - Vedi Fuoco.

Avis, uccello, in generale, di buono o di cattivo augurio. - admissiva, favorevole nell' impresa intorno alla quale lo si consultava, e che permetteva di incominciarla. - alba, bienco: di buon presagio. - altera, per adversa, perchè gli auguri astenevansi da ogni sinistra parola, che nulla annunciasse di buono. - arciva, da arcere, allontanare', che allontanava la esecuzione di un progetto. - clivia, da clivus, pendío, augurio spiacevole. - incendiaria, che annunziava un incendio. - inebra, infera, inhiba, inhibitoria, prohibitoria, remora, che fermava o anche vietava di passar oltre. - secunda, sinistra, favorevole. - volsgra, specie di uccello che, battendo e strappaudosi le piume, era di cattivo augurio.

AVISTUPOR, nome di Priapo, come dio tutelare delle vigne e dei giardini, che si supponeva ch' ei difendesse contro gli uccelli e i ladri: quindi la sua immagine armata di falcinola ponevasi nei giardini come uno spauracchio.

Avola, nome di Cibele, considerata come la madre degli dei , e come rappresentante la Terra madre comune degli uomini. - Vedi CIBELE.

Aveltojo, uccello consacrato a Marte ed a Giunone, forse a cagione dei mali che facevano queste due divinità agli nomini. \* Al tempo di Romolo il suo volo era consultato negli auspici, e la sua apparizione era di buon augurio. I poeti ne hanno fatto un simbolo della cupidigia, dell'avarizia e della crudeltà. Danno il nome di avoltoi a quelli che anelano la morte delle persone da cui debbono ereditare. - Catult, ad Mallium. Epigr. 69, v. 120. - Plaut. in Trin. Act. 1, sc. 2, w. 64. - Lucan. 1. 7, v. 437. - Mart. 1, 6, Epigr. 62, - Plut. in Romul. - Vedi Tizio, VULTURIUS.

Mitol. Egiz. - Gli Egizi avevano moltissimo rispetto per quest' uccello, e lo riguardavano come il simbolo di Neith. Secondo essi l'avoltojo adoperavasi eziandio per indicare la madre, la vista, il limite, la cognizione del futuro, l'anno, il cielo, il misericordioso, Minerva, Ginnone, 2 dramme.

Era usato per dinotare la madre, a cagione, che secondo gli Egizi, non ci sono che avoltoi femmine, Ecco, dicon essi, in qual modo questo ue-

" re, egli apre al vento settentrionale " le parti genitali, e ne è come fecon-" dato per cinque giorni, durante i " quali esso non mangia ne beve, esa sendo interamente occupato nella cura a di riprodursi. " Ci sono, secondo gli Egizi, degli altri uccelli che concepiscono dal vento, ma le loro uova, senza germe, non sono buone che ad essere mangiate. ....

Si servono dell' avoltojo per indicare la vista, perchè tra totti gli animali esso è quello che ha l'occhio più acuto. Esso guarda dalla parte occidentale allorche sorge il sole, e dalla parte orientale allorche il sole tramonta, distinguendo in una notabile distanza quegli

alimenti che gli sono proprj.

L'avoltojo dinota il limite, perchè quando vi deve resere guerra, dicono gli Egizj, ch' egli indica il luogo ove si deve combattere, avvicinandovisi sette

giorni prima.

Per questa medesima ragione gli vien attribuita la cognizione del futuro, ed eziandio perche egli si rivolge verso quella parte del campo di battaglia ove deve farsi maggiore strage, scegliendo, quasi anticipatamente, i cadaveri che esso destina per proprio nutrimento. Di qui è che gli antichi re d' Egitto mandavano a vedere da qual lato guardavano gli avoltoi, e presumevano che ivi dovesse succedere la strage.

Quest'uccello è simbolo dell'anno, perchè nella sua condotta si veggono saggiamente distribuiti i 365 giorni di cui è composto. Esso porta per 120 giorni il suo frutto, ne spende altret-tanti nell' allevarlo, ed altrettanti nel curare sè stesso, senza portare nè nutrire, preparandosi soltanto ad una nuova concezione, e occupa in questa nuova concezione i cinque giorni rimanenti,

Esso è immagine del misericordioso : carattere affatto opposto la quello dell'avoltojo, spietato distruttore degli al-tri accelli. Ma gli Egizj furono indotti a dinotare il misericordioso con que-st' accello, perchè nei 120 giorni ne' quali esso alleva i suoi figli, non vola quasi mai, e tutte le sue cure sono per essi. Se gli manca il nutrimento necessario a sostentarli, si apre una coscia e fa succiar loro il proprio sangue, per tema che manchino di vita.

L'avoltojo è simbolo di Minerva e di Giunone, perchè, secondo gli Egizj, la prima di queste due dee occupa la parte superiore del cielo, e la seconda occupa la parte inferiore: parti che l'a-

voltojo scorre con rapido volo. Del resto , l'opinione degli Egizj, rispetto al domicilio di Giunone e di Minerva, è causa che essi guardano come cosa assurda il far il cielo del genere mascolino; tanto più che, secondo essi, il sole, la luna e gli altri astri sono stati generati nel cielo: quindi la generazione, dicono, non può operarsi senonchè in una femmina.

Tutti gli avoltoi sono femmine, secondo questo popolo; e perciò essi ne danno uno a ciascuna femmina di animale, al pari che a ciascuna dea, per dinotare la maternità dell'une e delle altre, essendo questo uccello, pel suo

ses so, madre delle madri.

E immagine del cielo, perchè dal cielo deriva la produzione di una quantità di

Finalmente è , per due dramme , immagine dell' unità, perchè sembra essere autore e principio di sè medesimo, siccome l'unità è principio di agni

AVVERSITA' (Iconol.). Il Cochin ha riunito tutti gli emblemi del Ripa: una donna mesta, abbattuta, vestita di nero. Si appoggia sopra una canna e tiene delle spighe di biade rotte. Le sue membra sono coperto di piaghe leccate da cani. Dessa abita una capanna percossa dalla grandine la quale vi ha rotto il tetto.

AXIA LONGINA, nome di una sacerdotessa della madre degli dei, presso i

Galli. - Ant. expl. t. 2.

Axieros, Axiocersa, dei de' Cabiri. Axiocerse, nome che davasi a Plutone nei misteri de' Cabiri. Il Bochard spiega questa parola con Signore della terra e delle sue profonde regioni; ma sembra più naturale di interpretarla il Dio tosato (etim. Kerio, io rado), perchè, a quanto pare, Plutone era rappresentato senza capelli nei misteri cabirici.

\* Axo, nome di una delle Stagioni molto impropriamente chiamate Ore da tutt' i moderni. — Hygin. fab. 103. — Vedi Stacioni.

'Axur o Anxur; uno dei nomi di Giove, sotto il quale aveva un tempio a Trachide, appie del monte Eta nella Tessaglia: vi era rappresentato sotto la forma di un giovane senza barba ( ed è il significato di Azur) con un folgore nell'una mano ed una freccia nell'altra. Virgilio parla di Giove Anxur. -

Eneid. l. 7, v. 699; l. 10, v. 545. Aza o Uza (Mit. Arab.), il dio forte, divinità degli antichi Arabi.

AZABE KABERI (Mit. Maom.), sup-

plizio che provano i malvagi dopo la morte. Questo supplizio consiste, secondo i Musulmani, in colpi di martello o di stanghe di ferro che danno loro gli angioli inquisitori Monkir e Nekir. Indi la terra abbraccia strettamente i corpi sepolti e li tormenta crudelmente fino al giorno del giudizio in cui debbono discendere all' inferno, per espiarvi i loro delitti.

AZAELE ( Mit. Rab. ), angelo ribellato, secondo la pretesa profezia di Enoch, al quale Iddio fece legare le mani cd i piedi dall' arcangelo Rafaele, con ordine di gettarlo in un luogo oscuro del deserto, e di tenervelo attaccato sopra pietre acute fino all'ultimo

r. Azan, figliuolo di Arcade re d'Arcadia, e di Erato una delle Driadi, fu il primo la cui morte si onorasse con giuochi funebri. Diede il suo nome ad una montagna d'Arcadia consacrata a Cibele. Divise il regno di suo padre co' suoi fratelli Afida ed Elato, e la sua porzione fu chiamata Azania, da dovo dicesi che uscisse un popolo il quale andò a spargersi sulle sponde del fiume Pencalo in Frigia. - Pausan. 1. 8, c. 4.

2. - Montagna d'Arcadia consacrata

a Cibe le.

Azaniti, ministri giudei, le cui funzioni consistevano nell'eseguire gli or-

dini dei sacerdoti.

AZAREGAH (Mit. Maom.), eretici musulmani, che non riconoscevano alcun potere nè temporale, nè spirituale, e che si unirono a tutte le fazioni opposte all' islamismo. Questa setta, fatta per cagionare grandi stragi in poco tempo, travaglio molto gli Ommiadi, ma si estinse insensibilmente pel vizio medesimo de' principj di costituzione che ne riunivano i membri senza legarli tra essi.

AZARIELE (Mit. Rab.), Angelo che, secondo il Talmud, presiede alle acque. 1. AZAZELE, nome di un demonio del quale pretendeva servirsi pe' suoi

prestigi Marco capo degli eretici Marcosj. 2. - Nome che davano gli Israeliti al capro emissario. Il gran sacerdote lo offriva in sacrificio, ma senza scan-narlo, ne bruciarlo. Dopo averlo caricato dei peccati di tutto il popolo, lo scacciava nel deserto; espulsione che era sempre preceduta dal sacrificio reale di un altro capro. - Levit. c. 16.

AZAZIL (Mit. Maom.), angeli i piùr

vicini al trono di Dio.

AZELE, re di Damasco, successore di Damasco, ebbe per successore Adorete. - Justin. 1. 36, c. 2.

Azzo, padre di Attore. - Iliad. 1. 2. 1. AZER (Mit. Pers.), padre del fondatore della religione de' Gauri. Secondo essi era Franco di nazione, e di professione scultore. Giunto a Babilonia, vi sposò una donna del paese chiamata Dogdon; questa donna, visitata da un angiolo mandatole da Dio, fu riempiuta di una luce celeste, e si trovò incinta. Gli astrologi conobbero per mezzo della ispezione degli astri, che il figlio ch' ella avrebbe posto al mondo sarebbe un profeta e l'autore di una nuova setta. Essi ne avvertirono Nembrod, che regnava allora. Questo principe ordind che si uccidessero tutte le donne che si trovassero incinte nel suo impero. L'ordine fu eseguito; ma la grossezza della madre del futuro profeta non appari; per lo che essa fu salvata, e il figlio nacque felicemente, e fu chiamato Ibrahim Zer Ateucht. Nuovi pericoli dopo la sua nascita. Il re che ne ebbe avviso se lo fece recare, e traendo la sua sciabola volle ucciderlo di propria mano; ma il suo braccio perdette incontanente ogni forza. Egli fece accendere un gran fuoco e vi fe' gettare il fanciullo, il quale vi riposo come sopra un letto di rose. Gli furono apparecchiati altri generi di morte; ma egli ne fu liberato dai moscherini, di cui si riempi il regno, ed essendone entrato uno nell'orecchio del re, lo rese furioso e lo fe' morire. Cha Glochte suo successore, volle egualmente incru-delire contro il fanciullo; ma fu talmente commosso dai miracoli che gli vide fare, che lo adorò, come faceva già tutto il popolo. Dopo avere operato molti prodigj, il profeta spari, trasportato in cielo in corpo ed in anima, secondo alcuni; secondo altri , trovò vicino a Bagdad un cateletto di ferro, ed essendovisi posto fu portato via dagli angioli.

Dopo che Ibrahim Zer Ateucht fu in possesso della gloria del paradiso, Id-dio mando per suo mezzo sette libri che contenevano la vera religione; indi sette altri della spiegazione dei sogni; e finalmente, sette di medicina. Alessandro, divenuto padrone dell'Oriente, fece abbruciare i sette primi, perchè nessuno capiva la lingua nella quale erano scritti , e serbò i quattordici altri per proprio uso. Dopo la morte di questo principe, alcuni sacerdoti e dottori Gauri ristabilirono, per quanto poteva suggerir loro la memoria, i libri che avevano perduti, e dicesi che ne composero uno molto grosso; che i Gauri Vol. I.

d'oggidì hanno ancora, sebbene non lo intendano più, non conoscendone nemmeno il carattere, differente dell'arabo, del persiano e dell' indiano.

Questo composto di favole ha molta relazione con quelle che spacciano i Greci di Zerdust o Zoroastro, è questo Ibrahim Zer Ateucht sembra essere lo stesso per-

sonaggio.

(261)

2. - (Mit. Pers.). L' Angelo del fuoco elementare e di tutto ciò che si fa col fuoco., secondo i Ghebri. -Chardin.

AZERBEYAN (Mit. Pers.). Paese del fuoco, nome che danno i Persiani all'Assiria, perchè vi era il più celebre tempio del fuoco, ove si serbava il fuoco degli adoratori di questo elemento, :\ ove risiedeva il gran pontefice di questa religione. I Ghebri mostrano questo luogo lungi due giornate da Chamaki. Essi assicurano che il fuoco sacro vi esiste ancora; che rassomiglia al fuoco minerale e sotterraneo, e che i pellegrini che vi vanno per divozione, lo veggono in forma di fiamma: aggiungono che facendo un buco nella terra, e mettendovi sopra una marmita, quel fuoco la fa bollire e cuoce tutto ció che essa contiene. -Chardin.

Azesia, soprannome di Proserpina. Azia, legge data da Azio Labieno, tribuno del popolo, l'anno di Roma 690. Essa aboli la legge Cornelia, e pose nuovamente in vigore la legge Domizia, che conferiva al popolo l'elezione de' sacerdoti.

re, come figlio di Azeo. — Iliad. l. 2. a. - Terribile in guerra, soprannome

di Marte presso i Sirj. 1. Azio. - Vedi Attiaco.

2. - Che presiede alle spiagge. Epiteto di Pane. - Teocr.

AZIONE VIRTUOSA. - Vedi ATTO VIR-TUOSO.

Azir, nome sotto il quale l'Achem o divinità dei Drusi ha operato la sua nona incarnazione. Sotto questo nome . egualmente che sotto quello di Achem, regnò egli al Cairo.

Azizo, soprannome di Marte adorato

ad Edessa.

Azonace, insegnò la magia a Zoroa-stro. — Plin. 1. 30.

Azoni (Rad. a priv.; e zone, zona, paese, regione). Erano gli dei che, senza essere fissi in alcun paese particolare, nè adorati solamente da certi popoli, erano riconosciuti in ogni paese, e adorati da tutte le nazioni : come la Madre degli Dei , la Vittoria , Tellure 35

o la Terra. Questi dei Azoni erano posti al disopra degli dei Zononoi, i quali abitavano le parti visibili del mondo, e non uscivano dal quartiere o dalla zona che loro era attribuita. Gli Azoni degli Egizj erano Serapi e Bacco, — Servius, in l. 12. — Eneid, v. 119. — Vedi Dei Comuni.

Azoro, uno degli Argenauti, tenne per qualche tempo il timone della nave

Argo. - Esichio,

AZRAIL (Mit. Musul.), l'argelo della morte. Passando un giorno questo angelo vicino a Salomone, sotto una forma visibile, guardò attentamente una persona seduta presso il re. Questa persona chiese chi egli fosse, ed essendo informato da Salomone ch'era l'angelo della morte, disse: a Sembra ch'egli l'abbia a con me; ordinate, di grazia, al vento a di portarmi in India; » il che fu fatto

incontanente. Allora l'Angelo disse a Salomone: « Non deve sorprendere che « io abbia guardato quest' nomo con « tanta attenzione; imperocchè aveva « ordine di prendere la sua anima im « India, allorchè l'ho trovata vicina a te « in Palestina. » In tal modo prova Maometto che nessuno sa in qual paese deve terminare i suoi giorni. — Alcorano. — Vedi Adamo.

Azura, figliuola di Adamo, secondo

gli Orientali.

AZURAGAU (Mit. Pers.), festa che celebrano ogni anno i Persiani, il giorno nove del mese Adur o Adar, nono meso del loro anno, corrispondente al nostro mese di novembre. In questo giorno si nettavano i Pirei, e si riparavano i focolari sacri. Il popolo faceva una specie di mascherata per indicare la fine dell'inverno e scacciare il freddo.

P

## BAA

BAA

B. Gli Egizi, ne'loro geroglifici, esprimevano il B con la figura di una pecora, a cagione della rassomiglianza che vi ha tra il belamento di questo animale ed il suono della lettera B.

BAAL, BALO BEL (Mit. Sir.), divinità de' Caldei, de' Sirj o Assirj, dei Fenicj, dei Tirj e de' Cartaginesi; dai Fenicj passo presso gl' Israeliti. Questo nome è fenicio e significa Dio o Signore, e siccome la gran divinità di tutti questi popoli era il Sole, quindi tutte le apparenze inducono a credere che questo nome non sia altro che quello dell'astro della luce. Di qui venne l'uso de' Cartaginesi di aggiugnere il titolo di Bal ai nomi de' loro grand'uomini, come a quelli di Anni-bal, di Asdru-bal, ecc. I Caldei o Assirj usavano nello stesso senso la parola Bel. Tal è il sentimento di Servio, del Vossio e del Seldeno. Ciò non dimeno S. Agostino pretende che sotto il nome di Baal, onorassero Giove; Eusebio crede che fosse Saturno; Giuseppe lo confonde con Marte, ed al-tri lo confondono con l'Ercole Feni-cio o Tirio. Anche il pianeta di Giove portava il nome di Bal. - Vedi BAL. - Sappiamo da Arnobio che questa divinità non aveva sesso determinato, e che i suoi adoratori usavano questa formola nell' invocarlo: Ascoltaci, sia tu dio o dea. I Maomettani raccon-

tano che Abramo, avanti partire da Ur, colse l'istante in cui i Caldei celebravano una gran festa fuori della città, per mettere a pezzi tutt'i loro idoli, tranne Baal, al quale appese al collo la scure di cui si era servito, per dare a credere che questo dio fosse l'autore di tutto il guasto. Maometto insegnò questa favola ai giudei, i quali la riferiscono in un modo alquanto diverso, Abramo, secondo essi, fece questa memoranda azione nella bottega di suo padre, che in allora era assente. Terah, ritornando, ne chiese la causa, e suo figlio gli rispose che gl'idoli erano venuti a contesa tra loro a motivo di una offerta di fiore di frumento fatta da una vecchia, e che Baal, il più grosso di tutti, aveva vinto gli altri, e gli aveva messi in pezzi. Terah, in vece di rientrare in sè stesso, monto in tanta collera, che condusse suo figlio alla presenza di Nemrod per farlo punire della sua empietà. - August: , super Judic. 1. 7, Quæst. 16. - Euseb. Chron. -Servius, in l. 1. En. v. 30. - Voss. de Idolatria. - Selden, de Diis Syriis , l. a, c. 1. - Macrob. Sat. 1. 1, c. 29. - Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 2, 5, 16, 21.
BAAL BERITH, Signore dell'Alleanza

BAAL BERITH, Signore dell'Alleanza (Mit. Sir.), dio al quale i Cartaginesi, e prima di essi i Fenicj, rivolgevano i

loro giuramenti e li prendevano in testi-i monio delle loro alleanze. Il Bochart conghiettura che Berith sia la stessa che Beroe, figliuola di Venere e di Adone, data per moglie a Bacco, da cui Berith, città della Fenicia, pigliò il nome, e riconobbe la divinità. -Myt. de Banier, 1. 2 e 3.

BAAL GAD (Mitol. Sir.). - Vedi

GAD.

\* BAALIM ( Mit. Sir. ). Divinità tutelari o quella specie di Penati chiamati Lari dai Romani, dalla parola Lar, che in antico toscano significava capo e Signore, epiteto che essi davano ai loro re, come Lar Porsenna, Lar Tolunnio.

- Dupuis.

BAAL PEOR, BAALFEGOR, BEELFEGOR, Belfecor o Fegor (Mit. Sir.), divinità dei Moabiti, adorata sul monte Fegor. Molti dotti hanno creduto di riconoscervi Priapo; altri il dio Crepito; altri Adone. I rabbini hanno preteso che il suo culto consistesse nel distendere coram eo foramen prodicis, et stercus offerre. Il Selden è di un altro parere, e crede contro l'opinione comune, che le feste di questo dio non consistessero che in cerimonie funebri in onore de' morti. I suoi sacerdoti gli offrivano vittime umane, delle quali mangiavano le carni. - Myt. de Banier, t. 2.

BAAL SEMEN, Signore del cielo (Mit. Sir. ). È il Sole, ritenuto dai Fenicj come il primo degli dei. — Myth. de

Banier , t. 1. - Vedi GENEA.

BAAL Tis (Mit. Sir.), dea dei Fenicj, adorata particolarmente a Biblo. Vien fatta sorella di Astarte e moglie di Saturno, da cui ella non ebbe che delle figlie. È forse la Diana de' Greci. — Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 16.

BAAL TSEFON, Dio sentinella (Mit. Sin.). I negromanti d'Egitto avevano posto quest' idolo nel deserto, come una borriera che doveva trattenere gli Ebrei, ed opporsi alla loro fuga. Il Targum racconta che tutte le statue degli dei egizi erano state distrutte dall'angelo esterminatore. Baal Tsefon fu il solo che gli resistette, il che diede agli Egizi un'alta idea del suo potere, e raddop-piò il loro rispetto per lui. Il sacrificio che Faraone volle fare a questo dio si fu quello che diede tempo agl' Israeliti di sfuggirli. 1

BAAMAN O BAMEN (Mitol. Pers.), nome di un genio che, secondo i magi, aveva il governo de' buoi, delle pecore, e di tutti gli animali suscettibili di essere addimesticati. - Chardin.

BAABAS, pianta favolosa: "Essa ras-" somiglia, dice Giuseppe (Guerra " de' Giudei ), ad una fiamma che " di sera manda raggi risplendenti, c " si ritira allorchè si vuol pigliarla. Il " solo mezzo di trattenerla si è quello " di gettarle addosso dell'orina di donna " o del mestruo. Non si può toccarla " senza morire, a meno che non si ab-" bia nelle mani della radice della me-" desima pianta. Ma si è altresi trovato a un altro mezzo per coglierla senza e pericolo. Si fa uno scavo intorno in-" torno alla pianta, di maniera che non " rimanga più se non un po'della sua " radice, ed a questa radice che rimane " si attacca un cane; il cane, volendo " seguire colui che lo ha attaccato, « strappa la pianta e muore incontanen-" te, come se riscattasse la vita del pa-" drone con la propria. Dopo tale ope-" razione si può maneggiare senza pe-" ricolo cotale pianta: ed essa ha la " virtù di fare che non si tema di esporsi " a qualche pericolo per pigliarla; im-" perocchè i così detti demonj; che " non sono altro se non se le anime " de' malvagi che entrano nei corpi de-" gli uomini vivi, e che li uccidereb-"bero se non vi si rimediasse, li ab-" bandonano tosto che si avvicina ad

" essi questa pianta."

Alcuni dicono che questa pianta nasce sul monte Libano, all'insu della strada che conduce a Damasco, e che si comincia a vederla soltanto nel mese di maggio, allorchè la neve è sciolta. Tosto che si fa notte questa pianta comincia ad inflammarsi ed a mandare chiarore come una piccola face; ma tosto che vien giorno, questa luce non si vede più e l'erba diventa invisibile; le foglie stesse che si hanno avvolte ne' fazzoletti non vi si trovano più, il che autorizza l'opinione di quelli i quali dicono che questa pianta è invasata dai demonj, perchè dessa ha pure, secondo loro, una occulta proprietà per rompere gl'incantesimi e i malefizj. Altri accertano che è propria a cambiare i metalli in oro, e di qui è che gli Arabi la chiamano l'erba dell'oro; ma non ardirebbero di coglierla, nè pur anche di avvici. narvisi , per avere dicon essi , provato più volte che questa pianta fa morire tostamente colui che la strappa da terra senza usare le necessarie precauzioni, quindi la lasciano senza toccarla.

BAARDUR SNEFELLS AAS, gigante o semideo; dio marino o negromante, celebre nelle favole dell' Islanda. La sua favorita It o Hit non era meno rinomata fra i giganti femmine. Egli dimorava in una caverna chiamata ancora
Baardar Heller (caverna di Baard).
Questa caverna serve oggidi di stalla
alle pecore; ma gl'isolani la riguardano come un maraviglioso avanzo di
antichità. Hit dimorava ad Hitardal, e
questa valle ricevette da lei il nome. Si
veggono due figure umane tagliate nelle
due pietre angolari che sono al di fuori
della chiesa di questo nume, l'una
delle quali è barbata, e si pretende
che rappresentino questi due favolosi
personaggi. — Viagg. In Islanda.

BAAU, o la Notte, aveva sposato il vento Colpia, secondo Sanconiatone. Da questo maritaggio nacquero Eone e

Protogone.

BABACTE, soprannome di Bacco presso

Babau, fantasima immaginaria, del cui nome le donnicciuole di Linguadoca e paesi vicini si servono per impaurire i fanciulli.

BABI, fratello di Marsia. Apollo voleva trattarlo come tratto suo fratello; ma gli fe'grazia, sopra preghiera di Pallade.

Babla (Mit. Sir.), dea venerata in Siria, specialmente a Damasco. Credesi essere la dea della giovinezza, perchè il nome di Babia davasi a' fanciulli, massime a quelli destinati al sacerdozio. Gl' Inglesi chiamano Babes i fanciulli piccoli. Dicesi che Babia era venerata sotto questa forma. Le madri le offrivano in sacrificio i loro figli, e ascoltavano senza pietà le grida di queste innocenti vittime della più barbara superstizione.

Babilio. Plinio (l. 9) assicura che questo Romano fece in sei giorni il tragetto da Sicilia in Alessandria, colla virtù di un'erba della quale non dice

il nome.

Babilonia, figliuolo di Belo, fondò Babilonia.

Babilona, ebbe da Apollo un figliuolo per nome Arabo.

r. BACCANALE, Juogo ove celebra-

vansi i misteri di Bacco.

2. — In latino Bacchanalia, in greco Dionysia, festa instituita in onore di Bacco, che celebravasi dai Greci nel mese di Elafebolione o di Marzo, epoca in cui si comincia a tagliare le vigne, e nella quale sono più sottoposte alle intemperie dell'aria. Si conoscono eziandio sotto il nome di Orgie, parola che indica il romoroso strepito di queste feste, che duravano tre giorni. Gli Ateniesi le celebravano con molto maggiore

solennità ed apparecchio che gli altri popoli della Grecia, ma con dissolutezza. Erodoto e Diodoro di Sicilia pretendono che queste feste avessero origine in Egitto, da dove Melampo le porto in Grecia. Dalla Grecia passarono in Italia, ove furono rinnovate in prima tre volte l'anno, e successivamente più spesso. Nel principio vi erano ammesse le sole donne; in appresso vi furono ammessi anche gli uomini, e la mescolanza de'due sessi cagionò orribili disordini. Il senato, per rimediarvi, fece un decreto l'anno di Roma 568, il quale soppresse queste infami orgic in Roma ed in tutta l'Italia. - Herodot. l. 1, c. 150; l. 2, c. 48. — Diod. Sic. l. 1 e 2. — Tit. Liv. l. 39, c. 8, — Virg. Æneid. 1. 3, v. 301; l. 5, v. 30; l. 6, v. 15. — Servius, in loc. cit. Æneid. — Ovid. Met. 1. 3, v. 703; l. 7, v. 258; l. 11, v. 17.

Stat. Theb. l. 12, v. 800. — Fals

Flace. l. 3, v. 262. — Flav. Blondus

Forolivensis, l. 2, de Rom. Triumph.

Casaubon. ad Theophr. Charact. - Scalig. de Emend. Temporum. -Vedi FESTE.

Ci sono rimasti dall'antichità dei bassi rilievi rappresentanti questa specie di mascherate. Di sovente vi si vede Bacco sopra una specie di banco co' suoi attributi ordinarj. Le sue sacerdotesse, semignude, e coperte solamente di pelli di tigre poste a foggia di ciarpa , hanno delle corone di edera e delle cinture di pampino. Le une, tutte scapigliate, agitano nell'aria delle torce accese, le altre, armate di tirsi circondati da foglie di vite, scherzano e saltellano al suono de' cembali, de' tamburi e delle trombe chiarine. Sono accompagnate da uomini travestiti da satiri, i quali vanno trascinando dei capri ornati di ghirlande e destinati ai sacrifici. Vi si vede Pane col flauto e i Silvani circondanti il loro re. Più lungi viene Sileno, semi-ebbro, col capo tremante e aggravato dal vino. Egli cavalca un asino, e talvolta cammina anche a piedi, ma è sempre circondato da Baccanti e da Fauni che lo sostengono perché non abbia a cadere. L'uno porta la sua corona di edera, l'altro tiene la sua tazza, un altro lo annunzia ridendo a al suono de' crotali. Oltre i bassi rilievi antichi che rappresentano i Baccanali, si veggono anche disegnati sopra molti vasi greci e nelle pitture di Ercolano. - Fra gli artisti moderni Annibale Carracci e specialmente Giulio Romano, gli hanno dipinti superbamente, c il saggio Poussin medesimo ha talvolta I rallegrato il suo pennello con la rap-presentazione de' misterj di Bacco; ma la decenza ha sempre guidato l'ingegno e la mano di questo grand'uomo.-I Baccanali celebravansi a preferenza in mezzo di un bosco, sulle montagne o fra le rupi, onde accrescere lo strepito delle grida e degli urli , gridando Io Bacche , e credevasi che l'eco fosse la voce di Bacco, che chiamasse in tal modo le Baccanti. Nelle feste di Bacco, il premio del vincitore era il tripode di questo dio, il quale non era altro che il cratere; e in generale chiamavansi tripodi tutt' i vasi sostenuti da tre piedi. Il primo sorso si beveva a Bacco, il secondo a Venere, il terzo all' Ingiuria. - Vedi la descrizione di un Baccanale nel poema di Catulto, su le nozze di Teti e di Peleo, e di un altro celebrato dalla famosa Messalina, nell' 11. libro degli Annali di Tacito.

Vedi DIONISIACHE. \* Il Baccanale che si vede nella Tavola XXIV, fig. 3, è ricavato da una scultura di vaso di marmo del museo di Parigi, conosciuto sotto il nome di Vaso Medici. – La prima figura a destra è Bacco negligentemente vestito di mantello; i suoi capelli inanellati sono rattenuti da una semplice henda, le cui estremità ricadono sul collo; nella destra mano il nume tiene un tirso, e appoggia il braccio sinistro su la spalla di una donna, vestita di lunga tunica, la quale suona la lira. Un Fauno nudo, portante una pelle di pantera ed un tirso, balla in un'attitudine forzata; appie del satiro giace una pantera con un tirso tra le zampe; più da lungi vi è Sileno ubbriaco, coronato di edera; egli si abbassa per raccogliere da terra un vaso, ed è sostenuto da un Fauno con tirso; ha una pelle di pantera annodata intorno al collo per le zampe. Dinanzi a lui c'è una Baccante che suona i crotali: essa è vestita di ampia tunica e di peplo ondeggianti, in balia del vento: vien poi un Fauno nudo, suonante doppio flauto, ed avente una nebride sospesa sull'omero sinistro. L'ultimo gruppo è composto di un Fauno nudo, con la sua nebride su l'omero sinistro, il quale tira per le vesti una Baccante: questa tiene una lira che sembra essere sospesa ad una bandoliera: l' ultima figura è un' altra Baccante che, danzando, solleva il suo vestimento con la mano sinistra, mentreche coll'altra solleva al disopra della propria testa il suo tamburino.

\* L' Italia ha un' applaudita tragedia di Gio. Pindemonte sull' abolizione dei Baccanali.

I. BAGGANTI, donne che celebravano i misteri di Bacco. Le prime donne che portarono questo nome furono quelle che seguirono Bacco nella conquista delle Indie, portando nelle mani un tirso o lancia corta, coperta di edera e di pampani. — Il Casaubono osserva che le prime Baccanti furono le ninfe che allevarono Bacco. — Dicesi che Bacco essendo ito ad assediare Argo, Perseo, che difendeva la città, riportò la vittoria e molte Baccanti perirono nel conflitto. I poeti e gli artisti dell'antichità le rappresentano coperte di pelli di tigre o di cerva, o di becco, e spesso interamente nude, traune un leggiero velo che svolazza intorno al loro corpo, senza che ne occulti alcuna parte, facendole talvolta con la testa circondata di serpenti vivi o coronata di edera; con occhi accesi, e sguardo spaventato. Esse correvano qua e la, fagendo risuonare l'aria co loro urli e con lo strepito de' loro barbareschi strumenti, gridando Evoè, minacciando e battendo gli osservatori, formando delle danze che consistevano in salti irregolari e convulsivi , lacerando dei torelli , de' quali mangiavano le carni crude, e andavano a celebrare i loro sacrifici sui monti Citerone vicino a Tebe, Ismene in Beozia, Ismaro, Rodope, ecc. in Tracia; luoghi ove Bacco era particolarmente venerato. Sebbene le pulzelle, le donne maritate e le vedove concorressero equalmente alla celebrazione delle feste di Bacco, tuttavia sembra che le vere Baccanti fossero vergini, e che esse sole portassero il tirso urlando e gridando. Al loro seguito vedevansi le matrone camminare in ordine alle cerimonie sacre, 'e cantare degl' inni. - Euripide racconta che le Baccanti sapevano conservare la loro castità fra l'agitazione ed il furore a cui erano in preda, e che si difendevano a gran colpi di tirso dagli uomini che volevano far loro violenza. Nonno parla delle Baccanti, come di vergini tanto gelose della loro castità che , per non essere sorprese dormendo, si formavano una cintura con un serpente; e nell'Antologia si vede che le Baccanti Eurinome e Porfiride abbandonarono le loro funzioni perchè volevano maritarsi. Ma Giovenale è di un altro parere; e Licofrone dà l'epiteto di Baccanti alle donne dissolute. - Le Baccanti dilettayansi della caccia di animali selvatici come tigri lioni, pantere, ed ornavansi delle loro spoglie. - Esse si esercitavano nella danza e nella corsa. Vi erano a Sparta undici donzelle chiamate Dionisiadi, le quali nelle feste di Bacco contendevansi il premio della corsa chiamata Endriona. - Le Baccanti portavano eziandio dei vestimenti ora bianchi, ora dipinti di diversi colori, che avevano lo splendore di vari fiori, o finalmente del colore dell'uva che comincia a maturare. (Quest' ultimo colore piaceva molto ad Alessandro il Grande, il quale recavasi a gloria d'imitare Bacco). Al pari di questo dio, le Baccanti portavano talvolta il coturno e coronavansi di alloro, perchè Bacco se n'era coronato allorche ritorno trionfante dalle Indie. Euripide nomina quattro specie di corone proprie alle Baccanti, di edera, di smilace, di quercia e di abete. Attribuisce loro altresi tre azioni principali, quella di saltare, di rimanere in un atteggiamento e di agitare la testa. - Nei monumenti avanzatici dall'antichità si vedono sempre le Baccanti coi capelli sparsi e ondeggianti per le spalle nude, il che ritenevasi quale indizio di grande immodestia fra i Romani. Le cittadine romane li tenevano rialzati o attaccati con una fettuccia. - Una pittura antica, trovata a Civita, rappresenta una Baccante coronata di edera, e portante un tirso di foglie, col quale percuote un giovane che la insegue: altre pittura antica offre un Fauno che fa violenza ad una Baccante. Molte altra pitture di Ercolano rappresentano delle Baccanti addormentate, con satiri che tentano di abusarne. - Un'altra di queste pitture offre una Baccante, alla quale un Fauno bacia amorosamente la mano. La nudità delle Baccanti si osserva ne' monumenti, non solo allorchè si abbandonavano ai loro furori, ma eziandio nelle loro funzioni serie: -Ovid. Met. 1. 6 , v. 592. - Plant. in Amph. act. 2, sc. 2. - Propert. 1. 3, eleg. 21. - Hor. Carm. 1. 3, Od. 25, - Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 2,

A queste donne o sacerdotesse fu dato il nome di Tiadi, da una parola greca che vuol dire essere in agitazione; di Menadi o furibonde; di Mimallonidi o portatrici di corna, e più comunemente quello di Baccanti. — Natal. Comit. Mit. l. 5, c. 13. — Pantheon Mytic. de Baccho.

\* E memorabile nella mitologia la vendetta di Bacco contro Penteo, lacerato dalle Baccanti Agave sua madre, ed Ino e Autonoe sue zie, che forma il soggetto delle Tav. IV, fig. 6, la cui descrizione leggesi nell'articolo A-GAVE.

\* Il Museo Pio Clementino offre un bassorilievo rappresentante due iniziate o sacerdotesse di Bacco, vicino ad un toro, in un'attitudine molto animata. Dietro vi è un piede di candelabro acceso, che serve di altare, circondato da una benda che sta nelle mani ad una di queste donne. — Vedi Tav. XIX, fig. 4. — \* Poniamo qui le dodici Baccant i dell' Ercolano, fedelmente ricavate e colorite come stanno negli originali, e che formano le Tav. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXII. — Vedi l' Ercolano.

2. — Uomini ammessi alle orgie o baccanali. Hanno i medesimi ornamenti di Bacco, e sono, al pari di lui, coronati di foglie d'edera, mescofate di corimbi, piccole grane che nascono a gruppi su quest' albero. Allorche erano riscaldati dal vino, si battevano con grossi bastoni in modo di ferirsi gravemente od anche di uccidersi : il che accadeva talvolta; per lo che furono sostituiti a quei bastoni dei fusti di ferula. — Diod. Sicul.

BACCHE, corona di edera che portavasi nelle feste di Bacco.

BACCHEJA. - Vedi DIONISIADI.

BACCHEJO, nome comune a molte statue di Bacco.

BACCHEMONE, figliuola di Perseo e di Andromeda.

BACCHEPEAN, soprannome sotto if quale i Greci adoravano Bacco in figura di vecchio.

BACCHERA, erba odorifera di cui si servivano gli antichi contro gl'incantesimi

BACCHETTA. Vedi VERGA.

BACCHIA, figlinola di Bacco.

Bacchiada, in latino Bacchiada, nome di una famiglia corintia, che traeva la sua origine da Bacchide figlio di Prunni, il quale si insignori di Corinto. Altri dicono che traesse questo nome da Bacchia, figliuola di Bacco, dalla quale pretendeva di discendere. I discendenti di Bacchide regnarono su questa città per lo spazio di circa duecento anni. Per meglio conservare la loro autorità avevano cura di non contrarre matrimoni se non con donne della loro famiglia. Si pretende che nel celebrare le orgie, le Bacchiadi facessero a pezzi Atteone. Melisso, padre di questo infelice, ne fu talmente afflitto, che

ci getto nel mare, dopo avere scongiurato i Corinti a vendicare la morte di suo figlio. I Bacchiadi furono scacciati dal treno di Corinto dal famoso Cipsulo, e andarono a stabilirsi in Sicilia.

— Strab. I. 8. — Herodot. I. 5, c. 92.

— Ovid. Met. I. 5, v. 407. — Pausan.
I. 2, c. 4.

Влеснісо, piede di verso, chiamato così, perchè entrava spesso negl'inni

in onore di Bacco.

1. BACCHIDE (Mit. Egiz.), toro consacrato al Sole, e venerato ad Ermontide, città d'Egitto. Se vuolsi prestar fede a Macrobio, il pelo di questo toro cangiava colore ad ogni ora del giorno, e cresceva in senso contrario a quello degli altri animali. — Macrob. Saturn. 1, 1, c. 21.

2. — Figliuolo di Prunni, ceppo dei Bacchiadi. — Herodot, l. 5, c. 92.

\* BACCHILIDE, poeta greco, ligliuolo di Mitone, nacque a Julide nell'isola di Ceo, patria del poeta Simonide, del quale cra nipote. Fu contemporaneo di Pindaro e canto al pari di lui le vittorie di Jerone, riportate ne' pubblici giuochi della Grecia. Non ci rimane di questo poeta se non alcuni frammenti, la maggior parte nel genere lirico, raccolti e tradotti in latino da Roberto Stefano, in seguito alle odi di Pindaro. — Euseb. Chron. — Alexand. ab Alex. L. 5, c. 5. — Fabric, in Bibl. Grec. L. 2, c. 15, § 21. — L. Girald. de Poet. Hist. Dial. 9.

\*\* Bacco. Cicerone ne conta cinque: Il primo figlio di Giove e di Proserpina: il 2,° ligliuolo di Nilo, che si disse avere ucciso Nisa: il 3.° figlio di Caprio, che fu detto re dell'Asia, e in onore di cui furono istituite le feste Sabbazie: il 4.º figlio di Giove e della Luna, a cui dedicate si dissero le feste Orfiche: il 5.º figlio di Niso e di Tione, fondatore di Nisa, da cui si credettero stabilite le Trieteridi. — Cic. de Nat. Deor. l. 3, c. 23. — Il primo, figlio di Ammone o Giove, è lo stesso che Osiride, ed è verisimilmente il modello sul quale i Greci hanno formato il loro Bacco Tebano; almeno è cosa naturale il credere che Orfeo ne portasse il culto dall' Egitto in Grecia, e che, per far onore alla famiglia Cadmea, adattasse la favola e le cerimonie di questa divinità egizia ad un principe della famiglia di Cadmo, Gli amatori dell'erudizione, che bramassero schiarimenti su questo punto, possono consultare l'Origine d'ogni culto del Dupuis, lib. 3, cap. 6, — In questo articolo non si

trattera senonche del Bacco Tebano. --

Il BACCO o LIBERO dei poeti, dio del vino, delle vendemmie è dei bevitori, chiamato dai Greci Dionisio, e, secondo l'opinione generale, figlio di Giove e di Semele figlia di Cadmo re di Tebe in Beozia. Orfeo, Euripide, Luciano, Apollodoro; Ovidio ed Igino, narrano che quando Giunone seppe che Semele era incinta, risolvette di farla perire. Ella andò quindi a trovarla, assu-mendo la figura di Beroe di lei nutrice, e dopo avere mosso dei dubbii su la divinità del suo amante, le mise in animo un'ardente brama di veder Giove in tutta la sua maestà. Semele, che non si avvedeva della malignità di questo consiglio, chiese a Giove una grazia, ma senza specificargliela. Il nume giuro per lo Stige di concedergliela, ed allora ella lo prego che la visitasse in tutta la maestà con cui si presentava a' Giunone in qualità di sposo. Giove, che non poteva violare il suo giuramento, compari armato de'suoi fulmini, e Semele; semplice mortale, non avendo potuto sostenere questo splendore, mori tantosto. Ovidio, racconta ch'ella peri nell'incendio del suo palazzo cagionato dalla presenza di Giove. Questo dio chbe nondimeno il tempo di ritirare il fan-ciullo del quale era incinta, e se lo chiuse in una coscia, per lasciarvelo tutto il tempo che avrebbe dovuto rimanere nel seno di sua madre. Secondo Euripide fu Dirce, una delle ninfe del fiume Acheloo, che strappo Bacco dal seno di Semele, per ordine di Giove, il quale se lo mise poi in una coscia; e di qui è che Bacco fu chiamato Bimadre: Lo stesso autore, nelle Baccanti, fa spiegare questa favola da Tiresia con un'altra favola: « Giove, dic'egli, volendo involare questo fanciullo al fu-rore di Giunone, lo pose in una nu-vola, come in ostaggio.» Rad. Omeros, ostaggio. - Orph, Hymn. in Dionys. - Eurip, in Bacchis. - Lucian. de Sacrific. — Appollod. 1. 3, c. 5, — Ovid. Met. 1. 3, v. 258 e segg, — Id. Amon. 1. 3, eleg. 3, v. 38. — Id. Fast. 1. 3, v. 715. — Hy gin. fab. 155, 167, 179. - Vedi SEMELE

Il Nume, uscendo dalla coscia di Giove, è ricevuto da Apolline, da una delle Ore e dalla Parca o, come vedesi nella Tav. XIX, fig. 3, egli è ricevuto da Mercurio: talvolta Ilizia, Cerrere e Proserpina assistono a questa misteriosa nascita: in altri monumenti è Cibele che lo riceve; e queste varietà

nelle rappresentazioni nascono dalla mescolanza delle tradizioni. - Gli autori discordano intorno al nome delle nutrici di Bacco. Ovidio dice ch'egli fu allevato da Ino sorella di Semele, la quale lo affidò poi alle ninfe di Nisa, città dell'Arabia. Un poeta greco, più antico di Ovidio, pretende ch'ei fosse nutrito dalle Stagioni, che dai mitologi moderni sono confuse senza proposito con le Ore. - Vedi STAGIONI. - Secondo Luciano, tosto ch'ei fu u-scito dalla coscia di Giove, Mercurio lo portò alle ninfe di Nisa, le quali si pigliarono cura della sua infanzia. Apollodoro di Cirene, diverso del teogono dello stesso nome, dice che egli fu nutrito dalle figliuole di Atlante re di Mauritania, cangiate in astri dopo la loro morte sotto il nome di Jadi. Ovidio, ne' suoi Fasti, parla di questa tradizione. Altri pretendono ch'ei fosse nutrito nell'isola di Nasso dalle ninfe Filia, Coronide e Clida, Le sue vere nutrici, secondo Appiano, furono Ino, Autonoe ed Agave. Orfeo, ne nomiua una sola, alla quale dà il nome di Ippa. Apollonio di Rodi, altro poeta greco, dice che Bacco dopo la sua seconda nascita fu portato da Mercurio nell'isola di Eubea, ove fu nutrito da Macride figliuola di Aristeo, la quale nel riceverlo gli unse le labbra di mele; ed aggiunge che Giunone, per gelosia, scacció Macride ed il suo allievo da quell'isola che le era consacrata, e che Macride si rifuggi nell' isola de' Feaci. Finalmente Eustazio dice, che Bacco fu nutrito sul monte Meros in India. - Rad: Meros, coscia. - Ovid. Met. l. 3, v. 313. — Idem, Fast. l. 5, v. 166. — Demarchus, in l. 9. Dionys. — Lucian. in Dial. Deor. — Apollod. Cyren. apud Athenæum, l. 11. Diod. Sic. 1. 1. Oppian. in Cyneg. -Natal. Com, in 1.4. Venation. - Orph. Hymn. in Hippam. - Apollon, in 1, 4. Argon.

Pausania riferisce, per racconto degli abitanti di Brasie città del Peloponneso, una tradizione la quale contraddice tutte le altre intorno alla nascita ed alla educazione di Bacco. Dicevano i Brasiati che Semele avendo avuto Bacco o Dionisio da Giove, Cadmo suo padre la fechiudere in un cofano col suo figlio: che il cofano, abbandonato in preda all'onde, fu portato sul tido di Brasie; che gli abitanti di questa città avendo rovata morta Semele, le fecero magnifici funerali e si pigliarono cura del bambino. Di qui è, soggiungono essi,

che la loro città, che insino allora aveva portato il nome di Oreate, pigliò quello di Brasie, da una parola greca che significa essere spinto dalle onde, essere salvato dalle acque. — Pausan. l. 5, c. 14.

Queste diverse opinioni intorno alla nascita ed alla educazione di Bacco, nascono certamente dall'aver esistito molti personaggi di questo nome. Diodoro di Sicilia ne riconosce tre: il figliuolo di Giove e di Semele: l'Egizio; co-gnominato Bacco barbato, che fe' la conquista delle Indie, e che è lo stesso che Osivide: ed un terzo, figlio di Cercre, al quale, secondo Cicerone, furono conceduti gli onori divini, in pari tempo che a Cercre medesima ed a Proserpina sua figlia. — Diod. Sic. l. 1. — Cic, de nat. Deor. l. 1, c. 24.

In somma il vero Bacco, secondo quasi tutt'i poeti greci e latiui, è, come dicemmo, il siglio di Giove e di Semele; ed a questo si attribuiscono le azioni di tutti gli altri, ma in ispecie quelle di Osiride, uno dei primi re di Egitto, posto tra gli dei dopo la sua morte, E in vero basta leggere il primo libro di Diodoro di Sicilia ed il trattato di Plutarco sopra Iside ed Osiride, per giudicare che i Greci hanno attinto le principali circostanze della storia di Bacco in quella di quell'antico re d'Egitto. Si racconta che nella guerra de' Giganti, Bacco si trasformo in lione, e fe' prodigi, animato da Giove', il quale gli gridava continuamente: " Evoè! coraggio, mio figlio! " Senza parlare dell'altre sue avventure, questa non si può applicare al figlio di Semele, poichè la guerra de Giganti precedette di molti secoli la nascita di Cadmo. Egli è per altro vero, secondo la tradizione poetica, che Bacco, coperto della pelle di una tigre, soccorse vigorosamente il padre degli dei, e che i Giganti lo tagliarono a pezzi, circostanza presa dalla storia della morte di Osiride, ucciso dal gigante Tifone suo fratello, come diremo nell'articolo Osiride. Ciò che può avere ingannato i Greci, si è che Orfeo, come dice Diodoro di Sicilia, aveva portato in Grecia il culto di Osiride, divinità egizia poco conosciuta in allora dai Greci, ch'egli vi aggiunse molte cerimonie da esso inventate; e che, per onorare la famiglia de Cad-mei, i quali lo avevano accolto benissimo nel suo ritorno dall'Egitto, egli adatto questo culto a Dionisio o Bacco, principe disceso dal sangue di Cadmo. Ma per quale motivo Cadmo, Polidoro

suo figlio e Penteo nipote di lui si opposero si fortemente secondo i poeti, ad un culto che tanto onore faceva alla loro famiglia? Gli è cosa malagevole il darne una spiegazione, e questa è una nuova prova che le avventure attribuite a Bacco non possono applicarsi al figliuolo di Semele figlia di Cadnio. Ma siccome lo scopo del nostro lavoro si è quello di rendere note le tradizioni pagane consacrate dai poeti, quindi riferiremo quelle che sono relative al Bacco de' Greci.

Narrasi che essendo ancora fanciullo, alcuni corsari Tirj lo trovarono addormentato nell' isola di Nasso, e che, maravigliati dalla sua beltà, lo rapirono con la speranza di trarne un ragguardevole riscatto. Il nume syegliandosi, fu sorpreso di trovarsi in pieno mare e chiese di essere ricondotto a Nasso, I marinai gliene fanno promessa e continuando il loro viaggio da una banda opposta, a mal grado del loro piloto, il quale sospettando un dio nascosto sotto la figura di quel fanciullo, loro aveva dato ordine di riporlo dove lo avevano preso. Questo piloto dabbene è chiamato Medede da Omero e Acete da Ovidio. Tosto che Bacco si fu accorto dell' inganno, fe' che per prodigio la nave si fermasse e rimanesse immobile m mezzo alle onde, I corsari raddoppiano i loro sforzi ; ma inutilmente, imperocche i loro remi, per un nuovo prodigio, si coprono incontanente di foglie d'edera che ne impediscono l'azione. Nell'istante medesimo si vide l'albero maestro coronarsi di foglie di vite, di uve e di altri frutti. Ghirlande di fiori e corone di pampani e di edera co-privano le vele e pendevano dalle funi, Questo predigio fu seguito da uno spettacolo più spaventevole i Bacco cangiò il piloto in leone, e si mostro lui medesimo armato di un tirso, coronato di uva, e circondato di tigri, di linci e di pantere, I marinai, più non dubi-tando della sua divinità, volevano implorarne la clemenza, allorche, divenuti furiosi, si precipitarono nel mare ove furono cangiati in delfini, Bacco restitul la prima forma al piloto, il quale condusse la nave nell'isola di Nasso, nota in prima sotto il nome di Dia, dove onord il figlio di Giove e di Semele con sacrifici. — Hom. Hymn. Bacc. et Latrones. — Apollod. 1. 3, c. 6. — Hygin. Poet. Astr. 1. 2, c. 17. Philostr. l. x. Iconol. c. 20. - Ovid. Fast. 1. 3, v. 724. - Senec. in Chor. Œdip. - Servius, in 1.4. En. v. 469. - Vedi Acete.

Vol. I.

Una delle prime azioni di Bacco fu di discendere nell'inferno per trarne sua madre, che Giove pose poi tra le immortali. Bacco fu cognominato Tioneo; dal nome di Tione che piglio Semele sua madre dopo essere stata tratta dall'inferno e posta nel cielo. Eranvi a Trezene, nel tempio di Diana, due altari consacrati agli dei infernali, uno de' quali dicesi che occultasse la caverna per la quale Bacco aveva ricondotto sua madre dal soggiorno de' morti, - Diod. Sic. 1. 4. - Apollod: 1. 3, c. 6. -Pausan. l. 2, c. 31. - Plutarc. de sera Numin. vindicta. - Hygin. fab. 151. - Arnob. l. 5 contra gent. -Hor. Carm. l. 1, od. 17, v. 23. -Auson. Edyll. 17. 11

Anche Bacco fu esposto alle persecuzioni di Giunone, ma egli trionfo di tutt' i suoi nemici e di tutt' i pericoli ai quali lo esposero continuamente le persecuzioni della dea, delle quali eccone un esempio: Fuggendo dall' implacabil dea, cadde di stanchezza e s'addormentò. Durante il sonno fu assalito da un'anfishena o serpente a due testell e svegliandosi lo uccise con un colpo di sarmento. In appresso Giunone lo rese pazzo, facendolo errare in gran parte del mondo. Proteo, re d'Egitto, fu il primo che lo ricevette. Dall' Egitto egli andò a Cibele città di Frigia, dove', ammesso da Rea alle espiazioni, fu iniziato a' misteri della madre de-gli dei - Fu desso che accompagno Cerere allorche ella andò in cerca di sua figlia. - Secondo Diodoro di Sicilia Bacco fu inventore delle rappre-sentazioni teatrali, e fu il primo che stabili una scuola di musica, escludendo dal servizio militare tutti quelli che distinguevansi in quest' arte. Noël.

Non c'è avvenimento più celebre de' viaggi di Bacco e della sua conquista delle Indie, ov' egli fondò da città di Nisa. Per sottrarsi alle persecuzioni di Giunone, la quale detestava il sangue di Cadmo, scorse egli tutta l'Asia, alla testa di un' armata composta di donne e di uomini: le une e gli altri, dice Luciano, verano agitati da un divino furore: portavano, in vece d'armi, tirsi, e tamburelli, e flauti, e cembali, ed ogni sorta di strumenti. Le donne erano scapigliate e vestite di pelli di cerve e di pantere; gli uomini portavano corone di edera o di foglie di vite. Bacco, con veste di porpora, coronato di pame pini e di uve, con un tirso nelle mani e con calzari ricamati d'oro, era assiso in un carro mezzo scoperto e tirato da

tigri o da linci. Il dio Pane ed il vecchio Sileno gli camminavano allato. Questi, che più spesso si dipinge sopra un asino, lo aveva instruito nel mestiere delle armi, e lo accompagnava in ogni luogo. Il corteggio era preceduto da una banda di satiri. Lo spavento che ispirava un'armata cotanto singolare e tumultuosa, fe sì che Bacco non provasse alcuna resistenza per parte de' popoli; egli fu ricevuto ovunque come una divinità, tanto più che non era già suo scopo di imporre tributi ai vinti, ma di insegnar loro la cultura della terra.

L'Anguillara nella sua traduzione o parafrasi delle Metamorfosi di Ovidio ci offre una lunga descrizione dell'entrata di Bacco in Tebe. Il nume viene sopra un carro bello a maraviglia, tirato da quattro orribili tigri, e ornato di pampini e di uve. È seguito da numerosa schiera di uomini e di donne vari di favelle, di aspetto e di vestimento, e preceduto da tre personaggi allegorici, il Vigore, il Furore ed il Timore. Indi ne viene Sileno su l'asimello, circondato da una turba di fanciulli. — Metam. 1. 3, st. 211 e segg.

Bacco fu il primo che insegnò agli uomini l'uso del vino, il modo di coltivare la vite, e di estrarre od apparecchiare il mele. Si attribuisce eziandio a Bacco l'invenzione dell'aratro; imperocchè prima di lui si lavorava la terra con istrumenti che tenevansi nelle mani: di qui è che Strabone lo chiama il genio di Cerere: In somma, egli si rese tanto commendevole, sia per le leggi che stabili, sia finalmente per le sue vittorie, che tutt' i popoli ch'egli visitò lo posero di unanime consenso, nel numero degli dei, e gli innalzarono altari. - Bacco guerriero è figurato ne' monumenti di antico stile con corazza, ed armato di un tirso o di un ceppo di vite, e con una pelle di tigre sul braccio sinistro : con queste armi uccise egli Deriade re degl' Indiani. Il suo trionfo su questa nazione è figurato in molti monumenti, come vedesi nella Tav. XXIII, fig. 3, Tav. XXIV, fig. 1; Tav. XXV, fig. 3, le cui descrizioni si leggono in fine di questo articolo. - Diod. Sic. 1. 5. - Lucian. de Bacc. - Nonn. in Donys. 1. 9. -Ovid. Met. 1. 3. - 1d. Fast. 1. 3, v. 465, 721. - Plin. l. 8, c, 2; 1. 36, c. 5. - Pausan. 1. 10, c. 29. - Senec. in Chor. Oedip. - Dionys. de Situ Orbis. v. 701. - Millin.

Mida, re di Frigia, si pigliò cura di Sileno il quale erasi addormentato e non aveva potuto seguire l'armata, e lo condusse poi da Bacco: questo nume, per ricompensare il principe di tale servigio reso al suo precettore, gli concedette la virtù di cangiare in oro tutto ciò ch'ei toccasse; ed allorchè Mida si vide ridotto a dover morire di fame, perchè tutti gli alimenti che gli si presentavano convertivansi in oro al suo tatto, Bacco, mosso a compassione del suo stato, gli tolse questo prezioso ma funesto dono che gli aveva conceduto per sua richiesta. — Conon. Narr. 1. — Ovid. Met. l. 11, f. 1, 9, — Max. Tyr. Dissert. 30, — Hygin. fab. 191. — Vedi Mida.

Anche le cinque figlie di Anio, sacerdote d'Apollo in Delo, aveano ottenuto da Bacco di cangiare in frumento o vino, od olio tutto ciò che toccassero; il che sapendo Agamennone re di Argo, venne per prenderle, onde alimentare l'armata nella guerra che intraprendeva contro di Troja; ma esse fuggirono in Andro presso il fratello, che aveva dato il nome a quell'isola, ed avendole Agamenonne colà pure inseguite esse ricorsero a Bacco che le muto in colombe.

Metam. 1. 15, v. 682,

A malgrado della sua bonta, Bacco puniva severamente quelli che non riconoscevano od offendevano la sua divinità. Penteo figliuolo di Echione e di Agave figlia di Cadmo, per avere avuto la curiosità di vedere le cerimonie che praticavansi nelle feste Dionisie od Orgie, o per essersene beffato, fu ucciso e lacerato dalla propria madre e dalle zie Ina ed Autonoe, alle quali questo dio turbò talmente lo spirito, che figurandosi di vedere un cignale, esse lo sbranarono. - Apollod. 1. 3, c. 6 e 7. \_ Eurip. in Bacch. - Hor. Carm. l. 2, Od. 19. - Hygin. fab. 182, 239. - Ovid. Met. 1. 3 , f. 9. - Vedi A-GAVE, PENTEO.

Licurgo re di Tracia, avendo inseguito Bacco e le sue Sacerdotesse, che celebravano le Orgie sul monte Nisa, fu accecato da Giove, per preghiera di Bacco, e quel principe termino in breve la sua mesta e dolorosa vita. — Hom. Iliad. I. 6. — Apollod, I. 3, c. 6. — Hor. Carm. I. 2, Od. 19,

Plutarco riferisce quest'ultimo fatto alla Storia, e dice che Licargo, vedendo i Traci molto dediti al vino, fe' strappare tutte le vigne de' suoi stati; di qui la favola della sua animosità contro di Bacco. — Plut. quomodo Adolesc. Paetas audire debeat. — Ovid. Trist. l. 5, Eleg. 4.

Cianippe di Siracusa, per avere sa-crificato a tutti gli dei, tranne Bacco, ne fu punito, imperocchè Bacco lo abbriaco talmente, ch'ei violo la propria figlia, dalle cui mani peri poi poco tempo dopo. - Plut. in Parallel. -Vedi CIANE.

Le Mineidi o figliuole di Mineo, per avere lavorato in un giorno di festa solenne consacrato a Bacco, furono trasformate in pipistrelli. — Ovid. 1. 4, f. 12. — Vedi Mineidi. — Si pud vedere nell'articolo Coneso in qual modo crudele questo dio puni l'indifferenza della giovine Calliroe per uno de'suoi

sacerdoti.

I poeti hanno preteso che nel suo ritorno dall' India ei trovasse l'affettuosa Arianna abbandonata dall'ingrato Teseo nell'isola di Dia o di Nasso. I Satiri e i Fauni furono i primi a scoprire la vaga derelitta che Morfeo avea immersa in un prefondo sonno. Alcuni pretendono ch'ei la rapisse a Teseo medesimo. Che che ne sia egli la sposò e le fe' dono di una corona d'oro, lavoro egregio di Vulcano, che pose tra gli astri dopo la morte della sua sposa. Arianna partecipò nell'Olimpo della immortalità di Bacco. Le loro nozze sono argomento di diverse pitture, e di varj antichi bassirilievi. - Vedi la Tav. XXII, fig. 2. - Catull. Epigr. 61. - Propert. 1. 3, eleg. 16. - Aratus, in Astronom. c. 5. - Ovid. Met. l. 8, fab. 2. - Id. Trist. 1. 5, eley. 4. - Id. de Art. Am. 1. 1. - Hygin, Poet. Astr. 1. 2, c. 5.

Questo dio ebbe molti figliuoli da Arianna, tra i quali si conta Ceranao, Tauropoli, Evanto, Toante, Enopione. - Egli è creduto padre di Imene, del quale gli Ateniesi fecero il loro dio del matrimonio. - Ebbe, dalla ninfa Alessirea, Carmone che fu ucciso alla caccia da un cinghiale. - Filia, uno degli Argonauti, è creduto anch'esso figlio di Bacco e di Clotonofite. - Questo dio è similmente ritenuto padre di Narceo, il primo che stabili il culto di Bacco in Elide. Egli ebbe questo figlio da una fanciulla della Bassa Elide, chiamata Fiscoa. — Diod. Sic. l. 4 e 5. — Pausan. l. 5, c. 16. — Natal. Comit.

l. 5, c. 13.

Nel canto X del poema di Nonno sopra Bacco, sono ricordati gli amori di questo dio con Ampelo o la Vigna. Il poeta ci fa la pittura di questo vezzoso fanciullo e delle sue nascenti grazie. Bacco non è contento se non quando è con lui e si affligge della sua assenza. L'a-more di Ampelo gli tien luogo di ogni cosa, e il nume finisce col chiederlo a Giove, sollecitando questo favore con le più vive istanze. Nel canto successivo vi è una descrizione de giuochi e de' diversi esercizi de' due amici, tra i quali è quello del nuoto. Finalmente il giovanetto è ucciso da un furioso toro, e Bacco geme sul suo corpo che anche dopo la morte conserva i vezzi e le grazie che lo rendevano amabile mentre visse.

Le principali feste stabilite in onore di Bacco appresso i Greci ed i Latini, sono le Ascolie, le Dionisie, le Orgie o Baccanali, le Oscoforie, le Falliche, le Apaturie, le Liberali, le Lence, le Caneforié, le Epilene, a ciascuna delle quali abbiamo consacrato un articolo particolare. - Indicavansi sotto diversi nomi le sacerdotesse di Bacco: cioè, di Menadi, di Baccanti, di Tiadi, di Mimallonidi, di Bassaridi, per le ra-gioni addotte in ciascuno di questi diversi articoli. - I Fenici furono i primi popoli che fecero sacrifizi a Bacco e che istituirono feste in onor suo. Il culto di questo nume passo in Egitto, ove fu onorato sotto il nome di Osiride. Orfeo lo fece adottare a' Greci, i quali lo trasmisero ai Latini. - L'abete, l'edera, il tasso, il fico e la vigna, erano consacrati a lui. Fra gli animali gli si immolava il capro perchè è nemico della vigna; e la gazza, simbolo della indiscrezione de' bevitori. Gli Egizi gli sacrificavano dei porci davanti le loro case. Fra gli animali favolosi era consacrata a Bacco la fenice. - Diod. Sic. 1. 1 e 5. - Dionys. de Situ Orbis. — Nicander, in lib. Linguarum. — Natal. Conit. l. 5. Mitol. c. 13. — Pantheon. Mitic. de Baccho.

Bacco ebbe molti nomi, la cui cognizione è necessaria per l'intelligenza degli autori greci e latini. Quello di Dioniso o Dionisio, era il suo nome proprio appo i Greci, e l'origine ne è incerta, comé si pnò giudicarne dall'articolo Dionisio, nel quale abbiamo recato le diverse etimologie attribuite a questo nome. I Latini lo chiamavano comunemente col nome di Libero, perchè il dio del vino è padre della libertà, ed il vino libera dai tormenti dello spirito. - Senec. de tranquill. an. c. 15. - Vedi Libero. - Ecco la lista dei soprannomi di Bacco tolta dal Dizionario del Millin, con alcuni altri da noi aggiunti: Acratoforo, Adoneo, Alisio, Anfiete, Anzio, Arboreo, Aroeo, Assite, Bacchepean, Barbato, Bassareo, Biforme, Bimadre, Binato, Brisco. Bro-

mio, Bucornide, Cadmeo, Cefallenio. Colonate, Cresio, Dasillio, Dioniso, Dionigi, Ditirambo, Dusarea, Ebone, Edone, Egobolo, Eleleo, Eleutero, Eligeo, Enoreo, Erebinzio, Esimbonete, Esinete, Etiopeo, Evante, Eubuleo, Echiio, Evio, Evoè, Filao, Gorgieo, Jacco, Jeo, Jobacco, Isodete, Lamptero, Leneo, Libero, Lico, Lisio, Meonio, Melpomenio, Maroneo, Melane-gide, Messateo, Metinneo, Meragete, Nassio, Nisco, Nittelio, Omadio, Crto, Osiride, Patroo, Polite, Pirigene, Psilao, Sabbazio, Saote, Salvatore, Sfalte. Sotero, Sicite, Taurocefalo, Tauro-cero, Taurocrano, Tauromorfo, Taurofago, Teeno, Termio, Tioneo, Vitisator, Zagreo.

Questo dio è rappresentato sopra alcuni monumenti con corna alla testa, sia perchè desso fu il primo che trovo il segreto di aggiogare i buoi all'aratro, sia perchè Giove suo padre gli apparve un giorno con testa di ariete. Ovidio, in una delle sue opere, lo descrive equalmente con corna. - Ovid.

Am. l. 3, eleg. 15, v. 17. — Idem, Fast. l. 3, v. 499 e 789. Ma quasi tutti gli antichi rappresentano questo nume sotto la figura di un bel giovane, con capigliatura inanellata e ondeggiante per le spalle. Seneca dice che Bacco godeva di una impossibile giovinezza: In Chor. Oedip. - Ovid. Trist. eleg. 4. — Ibid. Fast. 1. 3, v. 773. — Tibullo associa Apolline a Bacco per la giovinezza e per la bellezza della capigliatura: 1. 1, eleg. 4. - Arche la corona ed il diadema sono attributi di Bacco. Questa corona era o di vite, o di pampano, o di edera. Questa pianta gli era specialmente consacrata, sia che fosse ritenuta come un preservativo contro l'ubbriachezza, sia che si vedesse nelle sue foglie sempre verdi il simbolo della gioventi di questo dio. - Vedi

Seneca e Luciano mettono il diadema nel numero degli attributi di Bacco, e Plinio asserisce che questo dio fu il primo a servirsene. Secondo Diodoro di Sicilia Bacco si cinse la fronte di un diadema, per preservarsi dai mali di capo che può cagionare l'eccesso del vino, ed a suo esempio, aggiungne lo stesso storico, fecero uso i re di questo ornamento. - Senec. in Oedip. v. 413, et in Hypolit. v. 756. + Lucian. in Bacch. 2. - Plin. 1. 7, c. 56. Diod. Sic. 1. 4.

Libanio, facendo l'elogio di Alcibiade, paragona la sua capigliatura, il

vivo colorito delle sue gote, il sorriso delle sue labbra, e le altre fattezze del suo volto, a quelle di Bacco: Declam. 9.

Si pone talvolta a canto a Bacco una tigre od una pantera, animali che i poeti associano spesso a questo dio, sia perchè si pretende che nel ritorno della sua spedizione nelle Indie egli compari in Grecia sovra di un carro tirato da tigri, sia perchè questi animali erano creduti avidissimi di vino e di uva. — Nonn. Dionys. 1. 15, v. 20. - Martial. Epigr. 26, et l. 14, Ep. 107.

L'edera era consacrata a questo name perchè le ninfe di Nisa ne coprirono la sua culla, allorche Giunoue lo cercava per farlo perire. - Ovid. Fast. 1. 3, v. 767.

Bacco è vestito di un mantello di porpora, o della Bassara di color giallo i le sue statue erano talvolta dipinte di cinabro. Secondo alcuni autori, le corna con le quali rappresentavasi questo nu-me erano simbolo di forza e di possanza; alcuni per altro pretendono essere perchè ne suoi viaggi egli si era coperto della pelle di un capro. Forse l'acconciatura de suoi capelli rialzati e attortigliati su la parte superiore della fronte ha dato luogo a supporgli le corna. Il suo vestimento più usato è la Nebride o pelle di cervo, di pantera o di altro animale; portava coturni fatti della medesima pelle, su la quale vedevausi delle teste di animali. Ora si rappresenta sopra una botte, ora sopra carri tirati da tigri, da lioni o da pantere. In alcuni antichi monumenti che rappresentano i Baccanali, in vece di tigri e di pantere questo carro è tirato da Centauri, alcuni de'quali suonano la lira, ed altri il doppio flauto. - Vedi Tav. XX, fig. 3.

Diodoro parla di un Bacco con due teste e due forme. Trovansi anche monumenti ne' quali veggonsi due teste addossate rappresentanti l'una Bacco bar-

bato e l'altra Bacco imberbe.

Ne' primi tempi dell'arte egli è rappresentato con testa di toro; ed un inno degli abitanti di Elide gliene attribuisce i piedi. Si trova anche con due sessi, altre volte armato da capo a piedi : tal fiata, in vece della pelle di pantera che gli serve di mantello, porta un panneggiamento di porpora, ed in vece di edera, una corona di alloro. Bacco si vede anche con barba e nella forza dell'età virile, come conquistatore delle Indie: in questa guisa si vede nelle medaglie d'argento di Nasso, ov'è coronato di edera, e nel cui rovescio è un Sileno con tazza. Due vasi, l'uno del palazzo Farnese, l'altro del gabinetto delle antichità di Ercolano, offrono Bacco ritto in piè, vestito di lunga veste che cade fino ai piedi. Nella raccolta Pocenari di Napoli, egli è trionfante, seduto, barbato, coronato di alloro e coperto di veste elegantemente ricamata. Allorchè e assiso sopra un globo celeste sparso di stelle, è lo stesso che Osiride od il Sole.

Il Bacco del palazzo Borghese ha un grappolo d'uva in una mano ed una pantera a' suoi piedi. Sopra un antico sarcofago, vedesi Bacco figurato con un giovane, montato sopra una tigre, coperto di lunga veste, con un tirso nell'una mano, e in atto di versare vino coll'altra in un corno, mentreche uno de' suoi piedi è appoggiato sopra

un canestro.

Una delle antiche pitture di Ercolano ci offre l'educazione di Bacco. Vi si veggono le tre ninfe che lo nutrirono, due delle quali se ne stanno ritte dietro un albero, mentrechè l'altra, coronata di foglie e coperta di una pelle di cervo, presenta, con graziosa attitudine, un grappolo d'uva al picciol nume, il quale, sollevato da Sileno, stende con avidità le sue manine per afferrarlo: appiè di Sileno vi è il suo asino, che giace addormentato: l'asino è coronato di ellera, ed ha una stella sul dorso. Dall'altro lato, vi è una sacerdotessa che tocca un cembalo ornato di sonagli: Mercurio semignudo, è rappresentato con le forme di un vezzoso giovane, è seduto sopra una botte e pizzica le corde di una lira: egli ha il suo petaso in testa, ed ai piedi i suoi talari alati, che un satiro snoda con una mano, mentre coll'altra addita l'atteggiamento frettoloso del giovin

Egli era il dio de banchetti: vi distribuiva egli medesimo da bere a convitati, ed aveva cura che le porzioni fossero eguali. — Plinio dice che Bacco, ritornando vincitore dalle Indie, entrò in Tebe sopra un carro tirato da elefanti, e nella pompa bacchica, secondo Ateneo, si portava la statua di questo dio sopra un elefante. — Bacco aveva consacrato a Giunone due enormi falli, i quali vedevansi avanti il tempio della dea di Siria; con l'iscrizione riferita da Luciano, il quale descrivendo l'armata di Bacco, dice che i due generali erano Pane e Sileno. Bacco era ritenuto qual dio potente su la terra e sul mare. Il suo culto era sparso in

tutta l'Italia. — Lo scultore Baticle aveva rappresentato Bacco affatto giovane portato in cielo da Mercurio. — Il pittore Aristide aveva fatto un quadro rappresentante un Bacco, che il re Attalo aveva comperato al prezzo di 600,000 denari, o 456,873 lire di nostra moneta, nella vendita della preda conquistata da Mummio. Questo console, sorpreso dal prezzo, lo ritirò dalla vendita, ad onta delle lagnanze del re, o lo pose nel tempio di Cerere. Eva il primo quadro straniero che fosse stato reso pubblico in Roma. — Vedi Ex-

IDE 2.

Uno de' più bei monumenti relativi a Bacco è la patera d'oro del museo delle antichità di Parigi, rappresentante una ssida tra Ercole e Bacco a chi beverà di più. Il dio del vino è seduto sopra un' elegante sedia, e l'altro su la sua pelle di leone; egli tiene nell'una mano un cantaro che sta per vôtare, e appoggia coll'altra il suo corpo già vacillante. Bacco tiene un tirso ed un ritone : a' suoi piedi v'è una pantera; alla sua destra un Faunisco che suona il flauto doppio; e dietro a questi vi è Sileno. Dietro Bacco sono tre donne coronate di pampini: quella a sinistra è forse Mete dea dell'ebbrezza: le due altre sono Baccanti, tra le quali vi è Pane che suona la siringa. Il bassorilievo circolare offre il trionfo di Bacco sopra Ercole. Vi si vede un gruppo rappresentante Ercole nudo, ubbriaco e vacillante, sostenuto per le braccia da due Baccanti, uno de' quali porta la mazza dell'eroe. Bacco tiene un tirso nella sinistra ed appoggia la destra sul capo: attitudine che indica riposo. Questo bassorilievo circolare è circondato da una corona di quercia. Nel margine esterno ci sono sedici medaglie rappresentanti Adriano , Caracalla, Marc'Aurelio, Faustina la giovine, Antonino Pio, Geta, Commodo, Faustina l'antica, Severo e Giulia Augusta. Codesto monumento, unico nel suo genere, è stato trovato l'anno 1772 negli scavi di una casa della città di Rennes. — Millin, Monum. ant. ined. 1. 225.

Ancorachè lo scopo di questo Dizionario sia quello solo di far conoscere la favola delle divinità e degli eroi secondo si desume dagli scritti de' poeti, tuttavia non tralasceremo talvolta di esporre succintamente la loro origine, seguendo in ciò le tracce degli antichi storici. — Erodoto, padre della storia, che viaggiò in Egitto e ne raccolse le tradizioni religiose, da esso paragonate

spesso con quelle dei Greci, asserisce ! che la divinità adorata dai Greci sotto il nome di Bacco è la stessa che l'Osiride degli Egizi o il Sole, e ciò a detta degli Egizj medesimi, dai quali tolsero i Greci la maggior parte de' loro dei. Questo storico sviluppa sufficientemente questa filiazione di culto, col confronto del cerimoniale delle Palleforie o feste della generazione, che celebravansi nell' Egitto in onore di Osiride, e nella Grecia in onore di Bacco. Egli pretende che Melampo portasse dall' Egitto in Grecia questo culto priapico e ch'egli fosse il primo a far conoscere ai Greci il nome di Bacco, i suoi sacrifici ed il cerimoniale religioso di questo culto: e principalmente la pompa Itifallica, nella quale portavasi in cerimonia l'organo virile della generazione: pretende che questo Melampo fosse un saggio istruito nella scuola degli Egizj, il quale avesse comunicato ai Greci le istruzioni religiose di quei popoli, e specialmente le cerimonie tra essi particate in onore di Bacco, da qualche variazione in fuori. Lo stesso storico è sorpreso della rassomiglianza che ha trovata nel cerimoniale di entrambi questi popoli tra il culto di Osiride e quello di Bacco, e non crede che sia una semplice combinazione del caso: uno de' due popoli ha necessariamente copiato l'altro. Ora i copisti non possono essere se non quelli appo i quali questo cerimoniale è più moderno, come lo era appresso i Greci, mentrechè il culto di Osiride ascendeva presso gli Egizi ad un' altissima antichità. D' altronde Erodoto conviene che quasi tutti i nomi delle greche divinità erano stati presi nell'Egitto. - Herodot. l. 2, c. 42, 48, 49, 50, 145.

Anche Diodoro di Sicilia riferisce l'opinione degli Egizi intorno al Bacco de' Greci, o sia il preteso figlio di Semele. Essi chiamano impostori, dice egli, quelli che accertano che Osiride o Bacco era nato in Tebe Beotica, dagli amori di Giove e di Semele. È questa una officiosa menzogna di Orleo, il quale essendo stato iniziato a' misteri di questo dio in Egitto, trasporto cotale culto in Beozia, e per adulare i Tebani fe' credere che questo nume era nato anticamente nel loro paese. — Diod. Sic.

1. 1, c. 14.
Cadmo, fondatore della Tebe Beotica, era nato in Tebe d'Egitto, continua Diodoro, e tra gli altri figli ebbe Semele. Questa giovin principessa, avendo avuto commercio con qualche uomo,

divenne madre é partori dopo sette mesi. un figlio, il quale aveva una perfetta rassomiglianza con Osiride, e tutt'i lineamenti sotto i quali dipingono gli Egizj questo loro nume. Il fanciullo non visse, e Cadmo fece intonacare di oro il suo corpo, è institui sacrifici in onor suo, come se fosse stata un' incarnazione di Osiride, il quale si mostrasse ai mortali sotto questa forma. Egli divulgo che Giove ne era padre, tanto per onorare Osiride, quanto per salvare la riputazione di sua figlia. Écco, dicono i sacerdoti egizi, ciò che die luogo ai Greci di manifestare che Semele figlia di Cadmo aveva partorito Osivide per opera di Giove. - Idem, Ibid.

Esiste un antico poema egizio rifatto in greco da Nonno di Panopoli ne' primi secoli della nostra Era, nel quale si trovano le sorgenti della storia di Bacco. Questo poema poco noto, benche infinitamente deguo di esserlo, è composto di 48 canti, i quali contengono in essi quasi tutta l'antica mitologia. — Il Dupuis nella sua opera intitolata Origine di ogni culto dà un' analisi ragionata di questo poema.

Ne' monumenti inediti del Winkelmann vedesi un bassorilievo rappresentante una Ninfa ed un Fauno i quali
tengono un tirso ed una fiaccola, ed
eseguiscono la specie di danza chiamata
Kernoforia, nell'atto che cullano il picciol Bacco nel vaglio mistico, dal quale
pende una ghirlanda di pampini e d'uvaVedi Tav. XIX, fig. 1.

Altro antico monumento ci offre Cibele, coronata di torri, il cui corpo non si vede che per metà, essendo l'altra metà immersa nella terra di cui ella è simbolo. La dea tiene tra le braccia il picciol Bacco appena uscita dalla coscia di Giove, e sta per consegnario ad una Ninfa, la quale, col suo gesto, mostra che si deve temere la collera di Giunone. — Vedi Tav. XIX, fig. 2.

Il Museo Pio Clementino offre un bassoriliero rappresentante Giove seduto su la rupe Colone (collina del parto); il nume pure tormentato dai dolori del parto. Bacco esce dalla coscia e stende le sue piccole braccia verso Mercario, il quale lo riceve in una nebride: a quest' azione assistono Ilitia, Proserpina e Cerere. — Vedi Tav. XIX, fig. 3.

In altro bassorilievo antico descritto dal Tischbein vedesi Bacco, cinto il capo di corona radiante, è assiso sopra una pantera. Il nume è preceduto da una Menade con due fiaccole nelle mani, e seguito da un Satiro portante un bel cratere. - Vedi Tav. XX, fig. 1.

Abbiamo detto che Bacco è lo stesso che Osiride o il Sole; ecco che un vaso etrusco appoggia tale asserzione. Il rovescio di questo vaso rappresenta Bacco con testa radiante. Egli conduce un carro tirato da quattro cavalli; nella destra tiene la sferza. Al di sotto vi è il mare, indicato da piante marine, in mezzo alle quali vi è una seppia ed un pesce. Bacco è quivi simbolo del sole d'inverno; che sta con le Plejadi, e del sole di estate che vivifica il cielo e la terra. — Vedi Tav. XX, fig. a. Un bassorilievo descritto dal Visconti

ci offre Bacco sopra un carro tirato da due Centauri , da un leone ed una pantera. Il nume tiene nella mano destra un cantaro, ed appoggia l'altra sopra un tirso. Dietro ini vi è Mete che porta una pelle di capra. Su la sponda del carro vi è un Fauno che si abbassa avanti ad un albero, e pare che ne rac-colga i frutti nel suo canestro. Il genio Acrato è montato sopra uno de' Centauri e lo dirige con una redine; l'altro porta nella destra un cerchio e nella sinistra un gran ramo d'albero: la Centauressa porta un cratere sul dorso, e tiene colla mano sinistra l'estremità di un ramo d'albero. Davanti al carro ci sono due Menadi, una delle quali suona de' cembali : un Fauno suona il doppio flauto, ed un Satiro danza agitando il suo pedo dietro la testa; a' suoi piedi vi è il cisto mistico dal quale esce un serpente. Nel davanti vi è un picciol carro bassissimo tirato da asini e condotto da un Satiro. In questo carro sono sedute due Muse, le quali coronano di edera una maschera di Sileno: la maschera è il simbolo di Melpomene e di Talia, Allato a questo medesimo carro, vi è un Fauno che porta un canestro di frutti, ed una Menade che porta un capretto su le spalle. Sul fianco del carro delle Muse vi è un grifone - Vedi Tav. XX , fig. 3.

In un vaso etrusco descritto dal Millin si vede Bacco adolescente, su le ginocchia diuna delle Ninfe che lo hanno allevato, e ch'egli abbraccia; la parte inferiore del suo corpo è coperta di una clamide sparsa di stelle; al di sopra si legge ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Dionisio). Altra Ninfa porge al giovin name una ghiçlanda d'ellera. Una terza Ninfa coricata sopra un terreno più basso presenta un uccello alla pantera di Bacco. — Vedi

Tav. XXI, fig. 1,

Un' antica medaglia offre Bacco Ebone,

sotto forma di toro, con volto umano. Il nume è coronato dalla Vittoria. Nell'esergo si legge NEOHOAITAN (moneta de Neopolitani [di Napoli]); tra le gambe del toro v'è un' E, che è la iniziale del nome di un magistrato. — Vedi Tav. XXI, fig. 2. La fig. 3 della Tav. XXI rappresenta

La fig, 3 della Tav. XXI rappresenta un busto di Bacco cornuto. Il nume ha un diadema che strigne i suoi capelli, e le cui estremità gli cadono sul petto.

In una pittura di vaso descritta dal Millin si vede il lettisternio di Bacco, di Arianna e di Ercole. Le tre divinità sono coricale sopra un sontuoso letto: Bacco è nel mezzo, Arianna, alla sinistra ed Ercole alla destra. Al di sopra di Arianna vedesi il Genio de misteri librato su le proprie ali. Ercole à assiso nella parte inferiore del letto, che è la meno onoribica: egli appoggia la mano destra su la clava, e/il gomito sinistro sopra il ginocchio di Bacco. Dal lato destro e sinistro del gruppo ci sono due donne, una delle quali tiene un tirso. — Vedi Tav. XXI, fig. 4.

un tirso. — Vedi Tav. XXI, fig. 4.

Sebbene il vaso che tiene la statua che si vede nella Tav. XXI, fig. 5, sia una ristaurazione, nondimeno l'asspetto di effeminatezza caratterizza qui sufficientemente Bacco, coricato probabilmente su la sommità del Parnasso,

ove gli si offerivano sacrifizj.

Nel coperchio di un hel sarcofago conservato nel Museo Pio Clementino è rappresentata un'orgia: Bacco ed Arianna sono accompagnati da un Fauno che fa risuonare un cornetto ricurvo, e da una Menade che suona il flauto doppio. Ampelo, giovanetto amato da Bacco, è in un carro condotto da tigri, sul quale vi è un Genio bacchico che suona la lira. Più da longi Sileno ubbriaco, rialzato da Ninfe. Un Fauno si allontana spaventato dal cisto mistico, aperto da una Menade, e dal quale sfogge il serpente che rinchiudeva. — Vedi Tav. XXII, fig. 1.

La fig. a della Tav. XXII, rappre-

La fig. a della Tav. XXII, rappresenta le nozze di Bacco ed Arianna. Il dio ha un tirso nelle mani; la diva è vestita di ampio mantello che le serve di velo. Bacco presenta da bere alla sua pantera; el Arianna tiene, al pari di Bacco, un vaso chiamato carchesium ed un tamburo, Vi si vede un Satiro che è stato vinto da Sileno e che è castigato da alcuni Genj. Iutorno ai divini sposi ci sono i loro seguaci e Mercurio. Si vedono nelle due estremità de sacere doti di Bacco, con tirso e tamburo nelle mani e con moggio sulla testa.

In un antico cammeo descritto dal Buo- | dietro il dorso. - Vedi Tav. XXIV, narroti sono rappresentati Bacco è Cerere ritti in un carro. Il dio tiene nell' una mano un vaso e nell' altra un tirso. La diva appoggia la destra su la spalla di Bacco e tiene nella sinistra spighe e papaveri. Entrambi sono coronati di el-lera. Alla sinistra di Bacco vi è un Genio alato. Il carro è tirato da due Centauri o due Centauresse coronate di edera, una delle quali suone il flauto doppio e l'altra il tamburo. Appiedi de' Cen-tauri alla destra vi è un cisto mistico col serpente bacchico, e dall'altra banda ci sono due vasi. - Vedi Tav. XXIII,

La fig. 2 della Tav. XXIII rappresenta Bacco barbato vestito di ampia tunica e ampio manto, sul quale si legge  $\Sigma$ AP $\triangle$ ANA $\Pi$ A $\Omega$ O $\Sigma$  (Sardanapalo), inscrizione posteriore alla scultura, e che prova essersi creduto riconoscere in questa statua il re di Ninive, celebre per le

sue dissolutezze.

Nel Museo Pio Clementino vedesi un bel bassorilievo rappresentante una porzione del trionfo di Bacco domatore delle Indie. Tre Fauni e due Baccanti conducono un elefante sul quale è legato un Indiano prigioniero, che ha la capigliatura inanellata ed anassiridi, Sul dorso dell'elefante sta seduto un Genio. Un Baccante, armato di tirso, tiene questo animale per la proboscide; un altro porta un pedum in mano ed un canestro di fiori sul capo: vicino a quest'ultimo c'è una pantera. Dietra l'elefante ci sono due altri prigionieri, una donna col 'capo" acconciato come quello dell'Indiano, ed un uomo semignudo con le mani legate dietro il dorso, Questi è costretto a camminare da una Baccante che lo percuote con un giavellotto corto. Dietro questo gruppo vi è una Canefore (donna che porta dei frutti in un paniere). - V. Tav. XXIII, fig. 3.

In altro bassorilievo descritto dal Zuega è rappresentato lo stesso soggetto. Il gran cratere dionisiaco, circondato di ellera, e nel quale vi è un gran tirso, è ricondotto dalle Indie in un carro tirato da due pantere. Davanti c'è un Indiano prigioniero incatenato; il quale sembra compiangere il proprio destino. Mete tiene il carro e guida la marcia. Un Satiro sembra occupato ad impedire la caduta del cratere. Altro Satiro conduce un elefante coperto di una reticella atta a difenderlo dalle morsicature degl' insetti. Su questo elefante vi è un altro Indiano prigioniero legato con de mani-

Finalmente un altro bassorilievo descritto dallo stesso Zoega offre il trionfo di Bacco rappresentato come quello de-gl' imperadori romani. Il nume è prece-duto da un Satiro. I flauti, e l'altaro che gli stanno davanti sono addizioni dello Scultore. Alcuni Indiani incate-nati, condotti da un Satiro, stendono le mani verso Bacco: essi circondano una specie di barella (ferculum) su la quale vi è un gran cratere intorno a cui sonvi quattro statue che figurano le nazioni vinte, La marcia termina con un cammello. — Vedi Tav. XXV,

Sopra una medaglia di Laodicea in Frigia vedesi Giove, il quale dopo avere dato nascita a Bacco lo porta egli medesimo tra le proprie braccia, vicino a

desimo tra le proprie braccia; vicino a lui vi è la capra nella quale secondo il racconto di Apollodoro, egli lo trasformo tosto avanti darlo alle Ninfe, onde sottrarlo al geloso furore di Giunone. — Vedi Tav. XXIV, fig. 2.

In una medaglia d'argento dell'isola di Nasso è rappresentato Bacco barbato. — Vedi Tav. XXV, fig. 4.

In somma, infiniti sarebbero i monumenti relativi a questo dio, e noi ci siamo limitati a scegliere que soli che servono ad appoggiare le esposte favole da spargere su di esse un maggior lume. lume.

1. Bact, nome di un famoso indo-vino di Beozia, il quale credevasi ispi-rato dalle Ninfe marine, perche la mag-gior parte delle sue predizioni erano giustificate dall' evento. Ne fu fatta una grustificate dall' evento. Ne fu fatta una raccotta, che ora è perduta. Il suo nomo fu poi dato a molti di quelli che si fecero a predire il futuro. — Cic. de Divinat. I. 1, c. 34. — Pausan. I. 10, c. 12. — Suidas.

\* 2, — Nome di un celebre atleta di Trezene, il quale merito l'onore di una tatte in Oliveria.

statua in Olimpia. - Pausan, 1. 6, c. 8.

\* 3. — Name di un toro consacrato al Sole, che adoravasi in Ermunti, città d'Egitto, ove Apolline aveva un ma-gnifico tempio. Macrobio riferisce che questo toro aveva delle qualità simboliche del Sole; imperocche, die egli, cangiava colore ad ogni ora del giorno. ed aveva il pelo a rovescio. - Macrob. Saturu, t. 1, 0, 21.

BAGIAMANO, cerimonia religiosa con

la quale si adorava il Sole; la Luna e le Stelle, e che, secondo Luciano, teneva luogo di sacrifici pei poveri. La stessa cerimonia si praticava verso Moloch , specialmente ne sacrifici di fanciulli immolati a quest' idolo. Apulejo tratta di atteo un Emilio, il quale passando dinanzi ad un tempio, non si baciava, per un principio d' irreligione, le mani, Parlando di Psiche, dice che ell' era tanto bella, che si adorava come Venere, baciando la mano destra con l' indice appoggiato sul pollice che tenevasi alto.

BACOTI ( Mit. Ind. ), negromanti consultați dai Tunchinesi, Quando muore un fanciullo, la madre si rivolge al Bacoti per sapere nuove dell'anima del defunto. Il negromante batte un tamburo, ed intima allo spirito di comparire alla sua presenza e di comunicargli il suo destino. La risposta è quasi sempre favorevole, ed il Bacoti è per conseguenza ricompensato.

BACTAN, pietra adorata dagli Ismaeliti o sia Arabi, come un simulacro di Venere. Agar, dicevan essi, aveva concepito Ismaele su questa pietra, e Abramo vi attaced il suo cammello, allorchè volle sacrificare Isacco, Vi si aveva rappresentato la forma di una testa,

BACURDE, dio particolare al paese di

Colonia. - Gruter. Inscript.

BAD (Mit, Pers.), angelo o genio che, secondo la tradizione de' magi, presiedeva ai venti, ed è come l'Eolo de' Greci. Egli ha inoltre l'intendenza su tutto ciò che accade nel giorno az di ciascun mese dell'anno persiano. Il mese che porta egualmente il nome di Bad, è consacrato a questo genio.

BADAID! (Mit. Tartar.), popoli della Tartaria deserta, che adoravano il Sole sotto il simbolo di un pezzo di panno rosso che impalzavano in aria.

BARLUANG (Mitol. Siam.), secondo ordine de' Talapuini, che non si conferisce se non a ventun anno. Il ricevimento si fa con molto apparecchio. -Il postulante va a trovare il sancrato, si postra a' suoi piedi, gli dimostra un gran desiderio di essere iniziato, e gli promette denari, Si fissa il giorno della cerimonia. Il sancrato recita al candidato le preghiere d'uso, e gli dà una gran lista in cui sono scritti tutt'i comandamenti della legge. L'iniziato vien portato in trionfo su le spalle di molti ucomini; il popolo lo accompagna con istrumenti musicali, e gli dà mille benedizioni. Quando si vuol rendere più magnifica la festa, si porta il concorrente in un pallone dorato, condotto da un gran numero di remiganti, e seguito da lunga fila di palloni ben ornati. Per sostenere tali spese, il Badluang suole, Val. I.

qualche tempo avanti la sua ordinazione fare una questua in città e nelle campagne, Anche i suoi parenti vanno a questuare per lui, e ognuno si fa sollecito di soccorrerlo.

BADRAKALI (Mit. Ind.), la stessa che Bavani. Gl' Indiani sono persuasi che sia dessa che manda le malattie in generale, e specialmente il vajuolo: quindi tanto in questa malattia, quanto in tutte le altre, ricorrono a questa dea. Nelle feste e ne sacrifici stabiliti per placare la sua collera, il popolo canta ne' suoi pagodi degl'inni osceni, ch' esso crede molto graditi alla dea, perchè, al dire di un dotto missionario (Paoling di San Bartolomeo, Sist. Bram.), questa divinità, la quale al pari di suo marito Sciva è ad un tempo arbitra della vita e della morte, della riproduzione e della distruzione, credesi che influisca su la generazione delle cose terrestri. Di qui è eziandio che l' yoni o emblema delle parti ses-suali della femmina, è suo attributo, siccome il lingam o fallo è attributo, di suo marito Sciva.

BADO. Le donne di Elea, vedendo il loro paese spopolato di uomini, fecero un voto a Minerva, per ottenere dalla dea di poter tosto concepire la prima volta che vedessero i loro mariti. Il loro voto fu esaudito, e la loro riconoscenza innalzò un tempio a Minerva, madre degli nomini. In memoria di un si felice avvenimento, le persone d'ambi i sessi diedero concordemente il nome di Badu al luogo ove si crano incontrate ed al fiume che passava vicino: perciocchè Badu era una parola del loro paese, che esprimeva il diletto che avevano avuto trovandosi insieme. - Rad. Badu per adu, o edu, dolce. — Paus.

BADUENNA, divinità adorata dai Germani. Nella mitologia Scandinava, Badumna, che sembra la stessa, è la dea

delle foreste.

BADOM ( Mit. Ind. ). - Vedi BUDA. BAG (Mit. Pers.), idolo che adorava la moglie di Cosroe re di Persia, e che diede il nome di Bagdad alla circonvicina campagna,

BAGAD, buona fortuna (Mit. Rabb.). I giudei alemanni scrivono questa parola su la porta della loro casa, immaginandosi di attirare con questo mezzo

la felicità nelle loro famiglie,

BAGAVADAM (Mit. Ind.), libro sa-

cro degl' Indiani.

BAGAVADI, che insegna le virtù (Mit, Ind.), epiteto di Bavani, moglie di Sciva. - Vedi BAVANI.

BAGE (Mit. Pers.). I magi o settarj di Zoroastro chiamano così un misterioso silenzio che osservano allorchè si lavano o mangiano, dopo avere detto segretamente alcune parole. Questo inviolabil silenzio forma parte della loro religione.

BAGEO, soprannome di Giove in Frigia.

BAGNO. — Vedi DIANA, ATTEONE,
CALISTO.

BAGOE, dicesi essere la prima donna che diede oracoli. Ella insegnò a' Toscani l'arte d'indovinare per mezzo del tuono. Si pretende che sia la sibilla Eritrea o Erolla. — Vedi SIBILLA.

trea o Erofda. — Vedi Sibilla.

\* Baja, in latino Baiæ, era una città d'Italia nella Campania, che fu fondata da uno dei compagni di Ulisse, per nome Bajo. Mario, Pompeo e Giulio Cesare avevano fatto fabbricare delle amene ville ne'suoi contorni. In questa città vi erano dei bagni deliziosi, il che vi cagionava de' divertimenti ne' quali regnava la dissolutezza. Propert. l. 1, eleg. 11; l. 3, eleg. 17. — Horat. l. 2, Od. 18. — Id. l. 1, epist. 1. — Cic. Orat. pro Cæl. — Id. Epist. l. 1, ad Attic. ep. 13. — Tacit. Annal. l. 11, c. 1; l. 15, c. 52.

L. 1, Oa. 10. — 1a. 1, 1, epist. 1. —
— Cic. Orat. pro Cal. — Id. Epist.
l. 1, ad Attic. ep. 13. — Tacit. Annal. l. 11, c. 1; l. 15, c. 52.

Bajadere (Mit. Ind.). Il loro vero nome è Deverassi; quello di Bajadere che danno loro gli Europei, viene dal portuelese Balladaine. portughese Balladeiras, danzatrici. Esse si consacrano ad onorare gli dei, seguendoli nelle processioni ballando e cantando dinanzi le loro immagini. Un operajo destina ordinariamente a questo stato la più giovine delle sue figliuole, e le manda al pagode avanti ch' clla sia nubile. Si danno loro de' maestri di ballo e di musica; i bramini le istruiscopo nella loro gioventù, e ne rapiscono le primizie: esse finiscopo poi col diventare donne pubbliche. Allora formano una truppa da sole, e si associano con musici per audar a ballare e a trastullare quelli che le fanno chiamare. Esse ballano e cantano al suopo del tal ( specie di cembali , uno de' quali è d'acciajo e l'altro di rame), e del matalan (tamburino), che le ravvivano, dan loro brio, e regolano la loro Lattuta coi loro passi. Colui che tiene il Tal si piega dal lato 'delle ballerine; e pel modo con cui batte, sembra comunicar loro quell' affetto che pongono ne' loro gesti e nelle loro attitudini. Il moto de'loro occhi, che tengono semichiusi, le molli inflessioni di un corpo agile e lascivo, il languore della loro voce; tutto in somma mostra la maggiore voluttà. Alcuni uomini situati dietro di esse cantano il ritornello di ciascun versetto. Le Bajadere si ornano con molta diligenza allorchè sono chiamate, si profumano, si cuoprono di giojelli c indossano abiti tessuti d'oro e d'argento. Reca sorpresa a prima giunta il vedere delle fanciulle di questa pro-fessione scelte per onorare la divinità; ma queste donzelle de pagodi sono privilegiate e considerate come amate dagli dei, dopo l'avventura accaduta ad una di esse. Devendiren ando un giorno, sotto la figura di un bell' uomo, a trovare una cortigiana, per provare se gli sarebbe fedele. Ei le promise una grande ricompensa, e ne fu benissimo trattato tutta la notte. Dopo il dio si finse morto, e la cortigiana gli credette di tanto buona fede, che volle assolutamente essere abbruciata con lui, benchè le si facesse vedere ch' ella non vi era obbligata perchè non era suo marito. Mentreche ella stava per precipitarsi nelle fianme, Devendiren si svegliò, con-fessò la sua superchieria, la prese per sua moglie e la condusse nel suo paradiso.

Bainiani (Mit. Ind.), religiosi consacrati al culto della dea Mariatala, che nel chiedere l'elemosina alla porta del suo tempio, accompagnano la loro voce col suono del baini (tamburo); e di qui è derivato il loro nome. Essi sono per la maggior parte, della tribù dei Paria, non corrono per le strade come gli altri religiosi, e non chiedono l'elemosina se non ne'templi della loro dea. Vengono eziandio indicati col nome generico di Putsciaridi, o ministri incaricati di fare le cerimonie del Putscè. — Vedi questi nomi.

BAINMADU (Mit, Ind.), idolo dell'Indostan, adorato in un pagode fabbricato su le sponde del Gange. Si ha tanta venerazione per questo idolo, che tosto aperto il pagode, i Sacerdoti indiani o bramini cadono con la faccia contro terra, mentrechè altri con larghi ventagli, allontanano le mosche dall'oggetto della loro divozione.

Bajo, uno de' compagni di Ulisse, diede il suo nome alla città di Baja ovo fu sepolto. Sembra essere lo stesso che Beo.

BAIR (Mit. Rabb.), il più antico libro de' rabbini, nel quale secondo il Buxtorf, sono trattati i più profondi misteri della cabala.

BARRAM (Mit. Maom.), nome delle due sole feste d'obbligo che abbiano i Musulmani nella loro religione. Sono feste mobili che, nello spazio di trea-

tatre anni, cadono in tutte le stagioni ed in tutti i mesi dell' anno, perchè Panno musulmano è lunare. La prima di queste feste succede nel primo giorno della luna che segue quella di Ramadan, o della quaresima turca. Tosto che le persone incaricate di osservare la nuova luna riferiscono di averla veduta, si scaricano tutt'i cannoni del serraglio e dell'arsenale. A questo se-guale, le fatiche e il souno son inter-rotti. Non si tratta più di digiuno, e solo si pensa alla gioja. Il gran signore prende parte nella pubblica allegrezza. I suoi appartamenti vengono ornati magnificamente. Egli siede sul suo trono e vi riceve i voti e i doni de'grandi della sua corte; ed è ordinariamente in questo giorno ch'egli distribuisce le sue grazie e i suoi benefizi. Questo Bairom dura tre giorni, ed ha in uno i carat-teri della pasqua de'giudei, del nostro carnovale e del nostro primo giorno dell'anno. I divoti si radunano alla mattina nelle moschee, ove si fanno le pre-ghiere pubbliche più lunghe che al so-lito. Gli imani vi leggono molti capitoli dell'Alcorano, specialmente quelli che trattano della pace e della concordia, ed accompagnano queste letture di sermoni, il cui soggetto è quasi sempre l'amicizia fraterna ed il perdono delle ingiurie. Mossi da queste esortazioni, si veggono gli uditori ad abbracciarsi scambievolmente, augurarsi ogni sorta di beni, ed invitarsi a si rallegrare nell'uscire dalla moschea. La stessa cosa si pratica nelle strade e nelle case, ove ciascuno si fa e si manda dei doni. Ad esempio de' giudei, uccidono in ciascuna famiglia un agnello, che chiamano l'a-gnello pasquale, e lo mangiano con molta solennità. Questo banchetto è seguito dagli eccessi della crapula. Esso si rinnova ne'due susseguenti giorni. Il secondo Bairam avviene settanta giorni dopo il primo. - Vedi RAMADAN.

BAITOSITE, Setta di giudei alla quale certo Baitos diede il suo nome; è la stessa che quella de'Saducei.

BAIVA (Mit. Celt.), idolo dei Lapponi, adorato come dio della luce e del calore. Gli uni lo riguardano come il sole, gli altri come il fuoco. Altri riferiscono che questi popoli adoravano il gran dio Thor sotto il nome di Tiermes o Aijeke, quando lo invocavano per la conservazione della loro vita e contro gli assalti de' demonj; ed in al-

tre occasioni sotto quello di Baiva.

BAJURA (Mit. Maom.), nome che
danno i Turchi allo stendardo di Mao-

metto. Credono che fosse mandato dal cielo al loro profeta, quand'ei guerreggiava contro i cristiani. E custodito gelosamente nel serraglio di Costantinopoli.

BAL (Mitol. Egiz.), lo stesso che

Baal.

BALADUGRADO, eroe onorato come un dio dagli antichi Belgi.

BALAKITO, figliuolo di Kutku, dio de' Camtsciadali. Allorche spira un gran vento, è desso che scuote i suoi capelli lunghi e inanellati su la superficie del paese. Durante la sua assenza, sua moglie Zavina si mette del rossetto, per piacergli allorchè ritorna, e questo rossetto forma lo splendore dell'aurora e del crepuscolo. S'ei passa la notte fuori di casa ella piagne, ed ecco perchè il cielo è oscuro.

BALANA, una delle otto figliuole del siume Ossilo e della ninfa Amadriade.

BALANOFAGI, mangiatori di ghiande, nome che, secondo Plutarco, diede altre volte un oracolo di Apolline ai primi abitanti della terra.

BALAPATREN (Mit. Ind.), nome di Visnu nella sua settima incarnazione. -

Vedi VISNU'.

BALGASAR. - Vedi PIGMALIONE.

BALCHI, BALCHIDE O BALTIDE, nome che danno gli Orientali alla regina Saba che venne a visitare Salomone, e di cui narrano i Maomettani un'infinità di

BALDER (Mit. Celt.), secondo figliuolo di Odino, l'Apollo del Settentrione. Egli è, al pari di lui, bello, radiante, eloquente; i suoi giudici sono inappellabili. - Vedi Beleno. Questo dio fu ucciso da Oder il cieco, che gli lancio un ghisso, ad istigazione del perfido Loke. Ermode, figliuolo di Odino, soprannominato l'Aquila, discese nell'inferno ed ottenne la sua liberazione, a condizione che tutti gli esseri che erano su la terra chiedessero la sua risurrezione con le proprie lagrime. Loke si trave-sti da fata, ricusò di piangere; e fe' andare fallita la speranza degli dei e gli sforzi di Ermode. Odino pose sul rogo ove fu consumato il corpo di Balder un anello d'oro, al quale diede poi la proprietà di produrre, ad ogni nona notte, otto anelli di un egual peso. Questo dio dee risuscitare dopo l'incendio dei mondi e ritornar ad abitare le pianure d'Ida, l'antico soggiorno celeste.

Baleo, uno de' compagni d' Ercole che diede il suo nome alle isole Baleari, in una delle quali esso fu seppellito. -

Tit. Liv.

Baleno. Gli antichi rendevano una specie di culto ai baleni, facendo con la bocca un suono chiamato poppy sma. I Romani onoravano sotto questo nome una divinità campestre, perchè preser-

vasse i beni della terra.

1. BALI (Mit. Ind.), divinità che presiede all'inferno. Questo spirito di tenebre, vinto da Visnu, esce ogni anno dal nero suo soggiorno per contemplare la terra, ma Visnu lo costringe a rientrarvi: in onore di quest'annua vittoria gl'Indiani celebrano la festa chiamata

2. - (Mit. Ind.). Sacrificio, o più tosto offerta di riso che si fa alle Larve o Folletti, perchè vengano di notte a nu-

trirsene. Balla (Mit. Siam.), lingua sacra nella quale sono scritti i libri che contengono la religione de' Siamesi, e che non è intesa dal popolo. Non avvi che i Talapoini, o monaci di Siam, che la sappiano. Forse questo linguaggio misterioso e sconosciuto contribuisce al profondo rispetto de'Siamesi pei libri che contengono la loro dottrina. Ciò nordimeno questi libri sono senza data e senza nome di autore, e non meritairo maggiore credenza che le tradizioni di ignota origine. Sono composti di foglie d'alberi infilate dall'uno de' lati, su le quali sono scritte assurde e strane novelle. Si legge, per esempio, in uno de'libri chiamato Virack, il quale si attribuisce allo stesso Sommonacodom, che un certo elefante aveva tre teste; che ciascona di queste teste aveva sette denti; ciascun dente sette stagni; ciascuno stagno sette fiori; ciascun fiore sette foglie; ciascuna foglia sette forri, e ciascuna torre sette altre cose.

Balio, nome di uno de'cavalli dati da Nettuno a Peleo il giorno delle sue nozze con Teti, e che apparteme poi ad Achille. L'altro chiamavasi Xanto.

Balio e Xanto che un vento eran nel corso, E partoriti a Zefiro gli avea L'Arp a Podarge un di ch'ella pascendo Iva nel prato lungo la corrente Dell' Ocean.

Questo cavallo aveva il pelo bajo, di qui è che fu chiamato Balio, come chi dicesse color di frumento, color tritici. - Hom. Iliad. t. 16, v. 146. - Claudian. Epigr. 21, v. 9. - Vedi XANTO.

BALIRA, fiume di Messenia. Dicesi che ricevesse questo nome perchè Tamiri, divenuto cieco, vi lasció cadere la sua lira. — Pausan. l. 4, c. 33.

BALISA - Vedi BELINUNCIA.

BALITSAMA (Mit. Ind.), if mondo sotterraneo, soggiorno di Bali, vale a dire l'inferno.

BALLETO, festa celebrata ad Eleusi nell'Attica, in onore di Demofonte fi-

gliuolo di Celeo.

1. BALLI (Mit. Ind.). Nelle Indie formano una parte considerabile del culto religioso. Ciascun pagode ha le sue danzatrici, le quali sono ordinariamente fanciulle pubbliche. - Vedi BAJADERES Ne'di festivi esse eseguiscono dinanzi all'idolo dei balli lascivi. Anche i sacerdoti ballano davanti ai loro dei, senz'altro vestimento che un pajo di brache ben leggiere. Nel ballare agitano una spada con la quale fanno molti giuochi di destrezza.

Mitol, Affr. Gli abitanti del regno d'Angola hanno un ballo che tengono come sacro, e che fa entrare il ballerino in una specie di divino entusiasmo, durante il quale esso predice il

futuro ed annunzia oracoli.

2. — Bacenter, inventati da Eacco ed eseguiti dai Satiri e dalle Baccanti del suo seguito. Furono di tre specie: il grave, che corrispondeva a'nostri balli terra terra; il lieto, che aveva molta relazione con le nostre gavotte leggiere; finalmente il grave ed il festoso, misti dell' uno e dell'altro, come le nostre ciaccone e le nostre arie di due o tre caratteri.

3. - Campestri, quelli che invento il dio Pane da eseguirsi nelle belle giormate, in mezzo a'boschi. Il carattere ne era vivo e festoso. Le donzelle e i giovanetti li eseguivano con una corona di quercia sul capo, e con ghirlande di fiori che cadevano dalla loro spalla sinistra ed erano attaccate sul fianco

4. - De' Banchetti. Furono istituiti da Bacco afforché ritornò in Egitte. Si faceva dopo il pasto una specie di balli me'quali si manifestava la gioja,

la magnificenza e l'agilità.

5. - Funebri. Si eseguivano nelle pompe funebri. Se si trattava di un re d'Atene, uma scelta truppa, vestita di lunghe vesti bianche, cominciava la marcia: due ordini di giovanetti precedevano il feretro, circondato da due ordini di donzelle. Portavano tutti corone e rami di cipresso, e formavano dei balli gravi e maestosi sopra sinfonie lagubri.

Indi venivano i sacerdoti delle diverse divinità adorate mell'Attica, vestiti dei segni distintivi del loro carattere: camminavano lentamente e in cadenza, cantando versi in lode del defunto re.

I balli funebri de' particolari, formati su questo modello, erano proporzionati alla dignità de' morti.

6. - Vedi DATTILI O CORIBANTI, BAG-

CANTI, BAPTIA

I. BALLO (Inconol.). Si dipinge sotto la forma di una Baccante, che fa strani moti e salti irregolari, mentre suona un tamburo. Appiè si pongono per attributi caratteristici una maschera, un tirso, e i doni del dio delle uve. - Vedi TER-PSICORE.

2. - Armaro, il più antico di tutt'i balli profani ; si eseguiva con la spada, il giavellotto e lo scudo: è quello stesso chiamato dai Greci menafitico, e che dicesi essere stato inventato da Mitterva per celebrare la vittoria degli dei e la sconfitta dei Titania

3. - Astronomico, inventato dagli Egizj, i quali, con movimenti varii, con passi misurati e con figure ben disegnate, rappresentavano, al canto di scelte avie, l'ordine, il corso degli astri e l'ar-

monia de' loro moti.

4. - DELL' IMENEO, cosi si chiama quello che si eseguiva ne' maritaggi degli antichi da giovanetti e da donzelle coronati di fiori, esprimendo con le loro figure, coi loro passi e co' loro gesti, la gioja delle nozze. Del resto questo ballo non offriya nulla di immodesto.

5. - Dell' Innocenza, in Lacedemonia. Antico ballo che si eseguiva dalle fanciulle, nude, dinanzi l'altare di Diana, con graziose e modeste attitudini, e con passi lenti e gravi. Elena si esercitava in questo ballo, allorchè fu veduta da Teseo, che ne innamorò e

la rapia

6. - DEI CURETI & PE' CORIBANTI, inventato dai Cureti e dai Coribanti, ministri della religione sotto i primi Tita-ni; lo eseguivano al suono di tamburi; di pifferi, di sampogne, ed al tumultuoso strepito de souagli, e di lance, spade e scudi percossi. Col soccorso di sissatto ballo, questi sacerdoti salvarono dalla barbarie del vecchio Saturno il picciol Giove, la cui educazione loro era stata

7. - DEI LAPITI, dicesi inventato da Piritoo, e vuolsi che si eseguisse al suono del flauto, alla fine de' banchetti, per celebrare qualche importante vittoria: fu una imitazione del combattimento de' Centauri e de' Lapiti; il che lo rese dif-

ficile e faticoso.

8. - De' Salj. Fu istituito da Numa

Pompilio in onore di Marte, re si faceva eseguire dai dodici sacerdoti chiamati Salj, i quali erano scelti fra la più illustre nobiltà : essi ballavano nel tempio durante il sacrificio, e nelle solenni marce che facevano per le strade di Roma, cantando inni a gloria del

Q - DEL PRIMO CIORNO DI MAGGIO. Questo ballo ebbe origine in Roma. Molti giovani d'ambi i sessi uscivano dalla città allo spuntar del giorno ; c ballando al suono di musicali strumenti, andavano nelle campagne a cogliere ranii verdi; per ornarne le porte de parenti e degli amici: questi li aspettavano nelle strade, ove si aveva avuto cura di apparecchiare delle tavole cruate di ogni sorta di cibi. Nel corso di questo giorno non si pensava che ai piaceri; ciascuno era ornato di rami nascenti; e si sarebbe esposto ad essere biasimato, chi si fosse mostrato senza questo segno distintivo della festa. Di qui è venuto il proverbio ancora usato: Non mi coglierai senza verde.

Questi balli, innocenti nella loro origine, degenerarono poscia in balli galanti e licenziosi: la disonestà divenne tale, che lo stesso Tiberio ne arrossì, ed ordino che fosse abolito questo ballo; ma in breve si rinnovo e si sparse in tutta Europa. Tal è l'origine di quei grandi alberi ornati di fiori, che si piantano in molti luoghi allo spuntare dell'aurora del primo giorno di maggio.

10: - NUZIALE, altro ballo romano, che era un'oscena pittura delle più segrete azioni del matrimonio.

11. - SACRO. Quello che eseguivano i Giudei nelle feste solenni e nelle oc-

casioni di pubblica gioja.

Sacre chiamansi pure tutte le danze istituite dagli Egizi, dai Greci e dai Romani in onore de' loro dei , le quali si eseguivano o nei templi, come nelle danze dei sacrifici , dei misterj d' Iside, di Cerere, ecc., o nelle pubbliche piazze, come i Baccanali, o ne' boschi, come le danze rustiche, ecc.

I Galli, gli Spagnuoli, gli Alemanni, gl' Inglesi, ebbero anch' essi i loro balli sacri. In tutte le antiche religioni ; il ballo è stato considerato come una delle parti essenziali del culto che si doveva rendere alla divinità. R alla ar

BALOAVA (Mit. Maom.), religioso arabo, dedicato ad una vita dura ed

BALTE, ninfa, madre di Epimenide. - Plutarc. ... (Co

BALTEO. - Vedi AJACE, MENALIPPO.

BAMAN O BAHMAN (Mit. Pers.) angelo custode, che veglia sui buoni e sui giudici integri, e che dà la sovranità a' principi, onde soccorrere il debole e l'indigente.

BAMAN JESCHT (Mit. Pers.), specie di profezia, nella quale Zoroastro vede le rivoluzioni dell'impero e della religione, da Gustape sino alla fine del mondo. In un sogno, egli vede uscire dalla terra un albero e mandare quattro rami, uno d'oro, uno d'argento, uno di rame ed uno di ferro; egli vede intrecciarsi questi rami; beve alcune goccie di un'acqua che ha ricevuto da Ormuzd, e per sette giorni e sette notti è pieno della intelligenza divina; vede finalmente un albero con frutti, ciascuno di differenti metalli.

Bambina. - Vedi Fanciulla.

BANCHETTI. (Vedi ARCADE, DISCOR-DIA, GIASONE, IPPODAMIA, ITI, PE-LOPE, TIESTE, TEREO ). I banchetti erano spesso atti religiosi. Gli antichi ne facevano apparecchiare agli dei ed ai morti. - Vedi FERALI, LETTISTERNIO, Como.

BANDERUOLA (Iconol.), simbolo della incostanza. - Vedi Docilità.

BANDIERA. - Vedi STENDARDO.

BANIANI O BANGIANI (Mid. Ind.), setta di idolatri sparsi nell' India, ma principalmente nel Mogol e nel regno di Cambaja. Credono in un solo dio creatore dell'universo; ma adorano il diavolo che, secondo essi, è creato per governare il mondo e per far del male agli uomini. Lo rappresentano nei loro templi sotto una figura spaventevole. Il loro bramino o sacerdote se ne sta seduto vicino all'altare, e si alza di tempo in tempo per fare qualche preghiera e per segnar in fronte quelli che hanno adorato il diavolo. Questo segno consiste in una macchia gialla che fa loro fregandoli con una composizione fatta di acqua e di legno di sandalo, con un po' di polvere di riso pestato. ...

Il loro principal dogma è la metempsicosi: quindi non mangiano ed anche non vendono carne, sia di animali, sia di pesci, in somma, di tutto ciò che ebbe vita, per tema di vendere un corpo nel quale potesse essere passata l'anima de' loro padri. Si formano anche uno scrupolo religioso ed un grandissimo merito di liberare gli animali dalle mani di

quelli che vogliono ucciderli.

Essendoche la purificazione del corpo è la più essenziale cerimonia; cost si lavano ogni giorno fino alle remi, tenendo nelle mani un filo di paglia. che dà loro il bramino per iscacciare lo spirito maligno, e durante questa cerimonia il bramino fa loro una predica. Essi tengono tutti gli nomini di religione diversa della loro come impuri, e temono talmente di avere comunicazione seco loro, che se per avventura questi bevono nella loro tazza o la toccano semplicemente, i Baniani la spezzano; e asciugherebbero una fontana o qualunque altro serbatojo in cui si fosse hagnato un Maomettano od un Ebreo. Perfino toccandosi reciprocamente bisogna che si purifichino avanti entrare in casa, mangiare, ecc. Portano appesa al collo una pietra chiamata tamberan, forata nel mezzo, e sospesa con tre cordoni. Questa pietra, della grossezza di un uovo, rappresenta, secondo essi, il loro gran dio, il che li reude mol-to ragguardevoli in faccia alla maggior parte degl' Indiani. I Baniani sono divisi in ottantre caste, o sette, senza annoverare le altre meno considerabili. che si moltiplicano all'infinito, perchè non avvi quasi famiglia che non abbia le sue superstizioni e le sue cerimonie particolari. Le quattro prime sette alle quali si riferiscono tutte le altre, sono quelle di Ceurawath , di Samarath , di Brinow e di Goeghi. - Vedi CEURA-VATI . ecc.

BANIRA, divinità il cui nome si legge in una iscrizione scavata a Maley, vicino a Losanna.

Banno, nome che danno i bardi all' Irlanda.

Bano, uno dei cani di Atteone.

Bansee, fate mella cui esistenza credono fermamente gli abitanti della Scozia settentrionale e gl'Irlandesi. Nella persuasione di questi ultimi specialmente, ne abita una su ciascon monticello; ne passa una in ciascun turbine di polvere, e là il contadino che le incontra non tralascia di dir loro: Iddio vi benedica! Sono altronde attentissimi nel conservarsi la benevolenza di questi esseri maravigliosi, rispettando le colline su le quali esse hanno stabilito il loro soggiorno. Uno de' principali uffici di queste fate era quello di annunziare le morti. In Iscozia allorchè doveva morire una persona ragguardevole, la bansea compariva ne' contorni sotto figura di vecchierella, e faceva udire una voce soprumana.

BAPTI, sacerdoti della dea Cotitto . onorata dagli Atemesi qual dea della dissolutezza. Le feste di questa dea si celebravano di notte con danze ed ogni sorta di disonestà. Questi sacerdoti erano riguardati come i più vili mortali. Giovenale dice che a forza di infamità stancavano la stessa Cotitto:

Cecropiam solit Baptæ lassare Cotitto. Sat. 2, v. 91.

Il loro nome deriva del vocabolo greco Baptein, lavare, bagnare, perchè prendevano regolarmente dei bagni caldi, o perchè si dipingevano il volto e le sopracciglia, per avere un aspetto più effeminato; dal che deriva il proverbio, adoratore di Cotitto, per indicare un uomo che perde il tempo ad imbellettarsi ed a profumarsi. — Vedi Cotitto, Euroli.

BAR, uno dei nomi sotto i quali Achem, la divinità de Drusi, si è incarnato per la seconda volta. — Vedi ACHEM. Sotto questo nome compari egli in Ispahan, e di qui è che i Persiani chiamano ancora oggidi Bar-keuda il

supremo signore del mondo.

BARACACHI (Mit. Giap.), religiosi giaponesi che non si occupano d'altro che di meditazioni e prechiere.

che di meditazioni e preghiere.

BARAICO. — Vedi BURAICO.

BARALA-MAY-CAPAL (Mitol. Ind.), vale a dire, dio fabbricatore, Questo nome, che si è conscivato nelle canzoni Tagali de' naturali delle Filippine, dinota uno de' loro dei, pel quale avevano un singolare rispetto. Adoravano anche gli animali, gli uccelli, il sole e la luna. Non vi era scoglio, capo o fiume, che non cnorassero con sacrifici, nè soprattutto annosì alberi ai quali non rendessero onori divini; era atto sacrilego il tagliarli, e questa superstizione non è totalmente distrutta.

Vedi Timealang.

BARASNOM (Mit. Pers.), purificazione che conferisce il Destur-Mobed, gran sacerdote de' Parsi, a quelli che sono

macchiati.

BARATRI, giuochi solenni in Tesprozia, ne' quali il più forte riportava la

vittoria.

BAKATRO, in latino Baratrum, era un' apertura sotterranea o un golfo che esisteva ne' contorni di Atene, ove si gettavano i malfattori. — Plaut. in Rud. act. 2, sc. 7. — Suidas. — Cœt. Rodig. l. 17, c. 19. — Il frigio Ati vi fu precipitato, perchè annunziava che Cerere veniva a cercare sua figlia Proserpina. La dea, irritata, puni tale attentalo rendendo sterile il paese. Allora gli Atenèsi colmarono quest' apertura, e placarono la dea con sacrifici.

Gli autori latini usano la parola ba-

ratrum per ogni specie di golfo od abisso. — Virg. Eneid. l. 3, v. 420; l. 8, v. 245. — Valerio Flacco la usa per la parola inferno. — L. 2, v. 86

e 192.

r. Barba. I Greci ed i Romani ne consacravano le primizie ai fiumi, ai sepoleri de' loro amici, agli altari di Apolline ed in ispecie a Giove Capitolino. Presso i Pedasj, popolo di Caria, ogni volta ch'essi od i loro vicini erano minacciati di qualche sciagura, cresceva alla sacerdotessa di Minerva una lunga barba. — Erodoto, l. 1, c. 175. osserva che questo prodigio si verificò tre volte.

2. — (Mit. Maom.). Il viaggiatore Kingston ci accerta che una considerabil parte della religione de' Tartari consiste nella cura della harba; che hanno fatto una lunga e sanguiñosa guerra ai Persiani, e li hanno dichiarati infedeli, benchè per altri rispetti sieno della loro comunione, precisamente a cagione che questi non si facevano i mustacchi alla foggia e secondo il rito de' Tartari.

BARBARISMO. Sant'Epifanio dà questo nome alla più antica delle quattro religioni che furono un tempo in voga. Sembra essere quella che aveva per ogetto di culto le montagne, le colline, gli alberi fruttiferi, le fontane, ecc. — Myt. de Banier, t. 1. — Vedi Feti-

SCISMO.

I. BARBATA, epiteto di Venere appo i Romani. Le loro donne, assalite da una malattia che loro faceva perdere i capelli, supplicarono la dea perchè li rendesse loro. In questa occasione la rappresentarono con un pettine ed una barta, come indizi caratteristici dei due sessi; la parte superiore della sua statua rappresentava un uomo e l'inferiore una donna.

2. — Servio Tullio aveva dedicato, sotto questo nome, una cappella alla Fortuna.

BARBATO, soprannome di Bacco indiano. In Elide si adorava un Bacco barbato con vestimento lungo. Si vede Bacco con barba nelle medaglie di varie città, come Nasso, Catania, Tebe, ecc. e in molte pietre scolpite. — Vedi la Tav. XXIII, fig. 2, e Tav. XXV, fig. 4.

BARBELIOTI, setta de Gnostici. Secondo essi, un Eone immortale aveva avuto commercio con uno spirito vergine chiamato Barbeloth, al quale aveva conceduto successivamente la prescienza, l'incorruttibilità e la vita eterna; Barbeloth, trovandosi un giorno più lieto del solito, aveva generato la luce che,

perfezionata dall'unzione dello spirito, 1 si chiamo Cristo; Cristo desidero l'intelligenza e l'ottenne: l'intelligenza, la ragione e l'incorruttibilità si unirono; la ragione e l'intelligenza generarono Autogene; Autogene genero Adamante, l'uomo perfetto, e sua moglie la conoscenza perfetta; Adamante e sua moglie generarono la legna; il primo angelo genero lo Spirito Santo, la Sapienza o Prunia; Prunia avendo conosciuto il bisogno di uno sposo, generò Protarconte o primo principe, che fu insolente e goffo; Protarconte genero le creature. Egli conobbe carnalmente Arroganza, e generarono i vizi e tutt'i loro rami.

BARBELO, divinità de' Nicolaiti, successori de' Gnostici, che abitava l' ottavo cielo. Ella era uscita dal padre, ed era madre di Jaldabaoth o, secondo altri, Sabaoth, il quale erasi impadronito per forza del settimo cielo, e diceva a quelli dell' in giù: Io sono il primo e l'ultimo: non c'è altro dio

che me,

BARBILLEI, giuochi sacri che Vespasiano permise agli Efesi di celebrare in onore dell' astrologo Barbillio. - Ant.

de Caylus, t. 2,

BARCA, figliuolo di Belo re di Tiro, e fratello di Pigmalione, passò da Tiro in Affrica con le sue due sorelle, Anna e Didone, Annibale pretendeva discendere da lui.

BARCA. - Vedi CARONTE, INFERNO. I, BARCE, figliuola di Anteo, re di Iraso in Libia, fu proposta da suo padre per premio della corsa a quelli che la chiedessero in matrimonio. - Mém. de l'Acad, des Inscr. t, 3.

2. - Nutrice di Sicheo marito di Didone regina di Cartagine. — Virg. Ancid, l. 4, v. 632.

3. - Uno degli antichi nomi di Tolemaide città d' Egitto, - Strab. 1. 17.

- Plin. 1. 5, c. 5,

BARCTAN BARKTAN ( Mit. Maom. ) , pietra nera, pulita, posta all'angolo orientale del Kaaba, all'altezza di quattro piedi e mezzo, circondata "da un cerchio di ferro o, secondo alcuni, d'oro; e sospesa a grosse catene d'oro; questa pietra, se vuolsi prestar fede alla leggenda musulmana, fu resa rera miracolosamente per essere stata baciata da una donna in un tempo critico, e nel momento in cui ella non era in uno stato di purezza legale. Si pretende che quando Adamo volle edificare il Kaaba, le pietre andarono da sè stesse, già tagliate, a presentarsegli, e che questa essendosi trovata di avanzo, se ne affliggeva : " Non affliggetevi, le disse il " patriarca; voi sarete più onorata di " tutte l'altre, imperocche io comanderd, " in nome di Dio, a tutt'i fedeli di " baciarvi nel fare la processione. "

BARDALE (Mit. Scand.), nome che davano i bardi all'allodola. — Brunilde, nome dell' usignuolo, Nello stile figurato, queste due parole dinotavano le voci o canti dei bardi, talvolta i bardi

medesimi.

BARDI (Mit. Celt.), ministri e poeti presso i Celti, chiamati con tal nome dalla parola Bardes, che in lingua celtica significa Cantore. Essi celebravano in versi le gloriose imprese degli eroi, e le cantavano su le arpe. Erano tanto stimati, che se si presentavano allorchè due armate stavano per venire alle mani, od anche nel calore della mischia, si deponevano tosto le armi per ascoltare le loro proposizioni. Il loro posto, nelle battaglie, era vicino al capo o al re. S'immischiavano altresi di censurare le azioni de' particolari. Presso gli antichi Brettoni specialmente la loro autorità era grande e rispettata. - Vedi Druppi. Ciascun Regolo, o capo, aveva il proprio bardo, considerato come un ufficiale di grado distinto nella sua corte, Erano esenti dalle tasse e dal servizio militare, anche ne'tempi de'maggiori pericoli; e quando accompagnavano i loro principi, avevano una guardia per la sicu-rezza delle loro persone. In tutte la feste e pubbliche radunauze, piglia-vano posto vicino al loro principe, e talvolta erano più distinti de nobili e degli officiali di corte. La professione di bardo non era meno lucrativa che onprevole; perciocchè, oltre ai ragguardevoli doni che ricevevano, avevano de' fondi pel loro mantenimento. Ciascun bardo poteva avere trenta subalterni, e ciascuno bardo di secondo ordine, quindici per accompagnarlo. Quest' ordine, perchè era in effetto un ordine nello stato, si mantenne lungamente con isplendore, e durò fino al regno di Edoardo I che li fece truci-dar tutti. — Vedi la bella ode di Gray su questo avvenimento. - Strab. 1, 4, — Ammiam, Marcell. l. 15 e 24. — Festus, de Verb. signific. — Vales, ap, Ammiam. loc. cit.

BARDIT, canto degli antichi Ger-mani, col quale si incoraggiavano ne' combettimenti, e del quale traevano auguri, come ne traevano dal modo con cui si accordava con la loro voce,

- Tac. Mor. Germ,

BARGASO, figliuolo d'Ercole e di Barga, diede il suo nome a Bargassa in Caria.

· BARGILO, compagno di Bellerofonte, che mori per un calcio di Pegaso. Bellerofonte fondò in onor suo Bargila, in

BARLENO, divinità dei Norizi, intorno la quale non si conosce alcuna

particolarità.

BAROVIT O BAROWIT, dio della pace presso gli antichi Teutoni. La sua testa aveva cinque facce, con lunghi mu-

stacchi. - Vedi Rugievir.

BARRA SACRA, strumento di legno in forma di cassetta, diviso da due scettri posti in traverso, di cui si ser-vivano gli Egizi ne loro sacrifici e per le loro divinazioni.

Bartolano, passò dalla Scizia in Irlanda, trecento anni dopo il diluvio, e vi diede famose battaglie a certi gi-

ganti.

BARZACKH (Mit. Maom.), intervallo di tempo che dec scorrere tra la morte e la risurrezione. È opinione comune de Maomettani che durante questo spazio di tempo non ci sia nè paradiso, ne inferno.

BASALAO O PASSALO. - Vedi ACHE-MONE.

BASANWOW (Mit. Celt.), figliuolo di Diocle, re de Sicambri, dopo avere as+ soggettato con la forza delle sue armi tutti i popoli che lo circondavano, e dopo avere regnato trentasei anni, volle farsi conoscere dio, mentre che viveva. Con tale intenzione convoco egli una radunanza ove compari con istraordinaria pompa. Ne usci tostamente e non fu più riveduto di poi, il che le dire a que popoli che era salito nel cielo. I Germani lo onorarono come il dio delle armatella stour

Bascilo, figliuolo di Tantalo, re di Frigia, le di Antemoisia, e fratello di Pelope, di Proteo e di Niobe.

BASERT (Mit. Ind.), filosofo indiano il quale insegnava che Dio non era altro senonche la materia prima.

Basilea, regina, figliuola di Urano e di Titea, e sorella di Rea e dei Titani, secondo gli Atlantidi, era la più saggia e la più abile di tutt' i figli di Urano, al quale ella succedette. Basilea sposo Iperione, quello tra i suoi fratelli che ella amava maggiormente, e ne ebbe un figlio ed una figlia. - Vedi Elio e Selene I Titani suoi fratelli avendo fatto perire i suoi due figli, Basilea divenne furiosa, corse il paese ballando coi capelli sparsi, e divenne un og-Vol. I.

getto di compassione. Si volle fermarla, ma tosto cadde una gran pioggia, accompagnata da orribili scoppi di tuono, durante i quali Basilea scompari. Il dolore del popolo diede luogo alla vene-razione: esso innalzò altari alla sua regina e le offerse sacrifici allo strepito di tamburi e di taballi, per imitare ciò che si aveva veduto o erasi creduto vedere. Questa Basilea è forse la stessa che Cibele. - Diod. Sic. 3.

BASILEJA, festa a Lebadea in Beo-

zia. - Pindar, Scol.

r. Basilko, uno dei capitani di Cizico re de'Dolj, ucciso da Telamone, uno degli Argonauti, durante il viaggio della Colchide.

2. - Re, soprannome sotto il quale Nettuno fu adorato a Trezene allorche la decisione di Giove pose questa città sotto la protezione di questo Dio e di Minerya.

3. - Epiteto di Apolline, nell'An-

tologia.

Basili, sacerdoti di Saturno, i quali sacrificavano tutti gli anni a questo dio, nel mese di marzo, durante l'equinozio, sulla sommità del monte Saturno. - Pausan.

1. BASILIDA O BASILISSA, nome sotto il quale Venere era adorata dai Taran-

tini.

\* a. - Città d'Arcadia, che fu fondata da Cipselo sulle sponde dell'Alfeo. E quel Cipselo che marito sua figlia a Cresfonte figlio di Aristomaco. Questa città era già rovinata al tempo di Pausania; ma vi si vedeva ancora un tempio di Cerere Eleusina. - Pausan. 1. 8, c. 29.

3. - Sacerdote del monte Carmelo, il quale predisse a Vespasiano la sua futura grandezza. - Tac. Hist, li 2,

Basilinda, festa che celebravano i

Tarantini in onore di Venere.

Basino, re de Franchi, che fu annoverato tra gli eroi ed ottenne dopo la sua morte gli onori divini. - Myt. de Banier.

Baso, figliuolo di Argo e di Evandra. Bassa, luogo d'Arcadia, eve Apollo aveva un tempio. - Pausan. 1. 8, c. 30

e 41.

Bassareo, soprannome di Bacco, derivato da Bassaro, borgo di Lidia, ov'egli aveva un tempio; o da una specie di veste lunga, chiamata dai Traci Bassaras , fatta di pelli di volpe, che Bacco soleva portare ne' suoi viaggi; o dal nome delle sue nutrici, Bassare; o dal home di una calzatura; o finalmente dalla parola ebraica Bassar, vendemmiare. — Horat. Carm, l. 1, Od. 18. — Lambin. ad hunc loc. Horatii, et in l. 3, Od. 25, v. 19. Broëckh. ad

Tibull. 1. 1, Eleg. 8, v. 49.

BASSARIDI, soprannome delle sacerdotesse di Bacco, più note sotto quello di Baccanti. Furono soprannominate Bassaridi a cagione della loro veste simile a quella che Bacco ricevette in dono da Rea nella Tracia, e che dai popoli di quel paese era chiamata Bassaras.

— Pers, Sat. 1, v. 100.

BASSETE, soprannome di Apollo, derivato da un borgo d'Arcadia dello stesso

nome.

Bassezza d'animo (Iconol.). Si dipinge mal vestita, e assisa in un luogo sporco e fangoso. Sia in atteggiamento umile, e con gli sguardi fissi in terra. I suoi attributi sono l'allodola cappelluta che si nutre come il porco ed il coniglio, il più timido degli animali.

1. Bastone augurale, a foggia di bastone pastorale. Si vede in molte medaglie antiche. È l'indizio degli auguri. Essi se ne servivano per dividere le regioni del cielo, allorche facevano le loro osservazioni. Era eziandio un attributo dei re, perche i primi riunivano il sacerdozio e l'imperio. — Cic. Div. 1. 2, c. 27, 80, 81.

2. — pastorale. Quello che si osserva nei monumenti antichi in mano ai Fauni, ai Silvani ed a tutti gli dei campestri. È lungo, nodoso, curvo dall' uno de'lati, e qualche volta cortissimo. —

Vedi PARIDE, ENDIMIONE.

BASTONI (FESTA DEI). Si celebrava in Egitto all'equinozio di autunno. Era una specie di combattimento con pertiche o bastoni.

BATABACETE, gran sacerdote della madre degli dei a Pessinunto. Venne durante la guerra de Cimbri ad annunziare ai Romani che la vittoria si sarrebbe dichiarata in loro favore. Egli fu accolto dal Senato e si presento dipanzi il popolo, ma fu scacciato dalla Tribuna dal trihuno Aulo Pompeo, il quale lo tratto da ciarlatano. Aulo, ritornandosene a casa, fu sorpreso da una violente febbre che lo trasse a morte in sette giorni; questo fatto deve aver posto in gran credito Batabacete. — Plut.

BATALA, nome di un idolo delle isole Filippine, che significa *Dio Creatore*, e che, secondo essi, ha creato ogni cosa dal nulla.

BATGOL O BATHROL, figliuola della roce. È il nome che danno gli autori

ebrei alla rivelazione che Dio ha fatta della sua volontà al popolo eletto, dopo che cessò la profezia verbale in Israele, vale a dire dopo il profeta Malachia. Su questa figlia della voce fondano essi la maggior parte delle loro tradizioni e delle loro usanze. Pretendono che Dio le abbia rivelate ai loro antenati, non già per mezzo di una profezia articolata, ma con una secreta ispirazione od una tradizione che essi chiamano la figlia della voce.

1. BATEA O BATIA, figlia di Teucro

e moglie di Dardano.

2. - Najade, dalla quale Ebalo ebbe tre figli, Tindareo, Ippoceonte ed Icarione.

BATENITI (Mit. Maom.), setta musulmana, che trasse il suo nome dalla propria ignoranza e stupidezza. I loro errori licenziosi ed i loro principi, più atti a distruggere che a conservare l'ordine sociale, furono proscritti con severità, e questa setta non pose radice se non in alcune provincie dell'Oriente.

BATICLE, figliuolo di Calconte di Acaja, ucciso da Glauco, guerriero

trojano.

BATIDINE, epiteto che davano i Greci all' Oceano per esprimere che il suo moto era vivo, e formavasi nel fondo stesso delle acque. — Rad. Balhys, profondo; dine, golfo.

BATIEA, nome di una collina situata dinanzi Troja, derivato da Batiea o Mirina, celebre per la sua velocità nel correre, È la stessa, secondo l'Heyne,

che Batea. - Iliad. 1. 2.

BATILIDE, Cretese, essendo tisico e in gran pericolo di morte, cibe ordine da Serapi di mangiare carne d'assino, obbedì, e fu guarito. — Ant. expl. t. 2.

BATILLIA, ballo in onore di Diana

e di Apollo.

1. BATILLO, fontana d'Arcadia.

2. — Uno dei figliuoli di Forco e di Ceto, sorella dell'Oceano.

\* 3. — Vezzoso giovane di Samo, del quale Policrate tiranno di quest' isola fu innamorato. Anche Anacreonte ebbe per lui una colpevole passione, ch' egli non arrossi di consacrare ne' suoi versi, i quali attestano egualmente contro i suoi costumi che in favore de' suoi talenti. Si pretende che Policrate facesse innalzare una statua a Batillo, dinanzi la quale era un altare; i pederasti vi portavano offerte. — Horat. Epod, Od. 14, v. 9. — Schol. Horat. loc. cit. — Apuleius Flor. 1. 2. — Salmasius in Vopisci. Carin. c. 19.

Anche Mecenate amava un giovane per nome Batillo. — Tacit. Annal. l. 1, c. 54.

Baro, valle d'Arcadia, ove si celebravano ogni tre anni i misteri delle gran dee, ed ove secondo, gli Arcadi, i giganti combatterono contro gli dei. Vi si sacrificava alle tempeste, ai lampi ed ai fulmini. — Pausan.

BATONE, scudiere di Anfiarao, e suo parente, fa inghiottito con lui, ed ebbe una cappella nel tempio di questo semideo. — Pausan. l. 2, c. 23. — Vedi Anfianao.

BATRACHITE, pietra chiamata così dalla parola Batrachos, rana, perchè si è creduto che si trovasse nelle rane. Le si attribuivano di grandi virtù con-

tro ogni sorta di veleni. Se si crede al poema delle Pietre attribuito ad Orfeo, Apolline diede la pietra Batrachite ad Eleno, il Trojano. Questa pietra, dice il poeta, ha il dono della parola, essa è un po'ineguale, dura, pesante, nera, ed ha certe rughe circolari. Allorche Eleno voleva servirsene si asteneva per 21 giorni dal letto conjugale, dai pubblici bagni e dalla carne degli animali; indi faceva molti sacrificj, lavava la pietra in una fontana, la avviluppava piamente, e se la portava in seno. Dopo questo apparecchio, che rendeva animata la pietra, a fine di eccitarla a parlare la prendeva in mano e fingeva di volerla gettar via; allora essa metteva un grido simile a quello di un fanciullo che desidera il latte della nutrice. Eleno, approfittando dell' istante, interrogava la pietra intorno a ciò ch' egli voleva sapere, e ne riceveva risposte sicure. Per mezzo di questi oracoli predisse egli la rovina di Troja. — Vedi Litomanzia, A-

BATTAOLIA. Le battaglie vinte sono ordinariamente dinotate con Vittorie che nell'una mano portano una palma ed una corona, e nell'altra un trofeo d'armi: si può anche esprimerle con una Bellona assisa sopra un mucchio d'armi, con un giavellotto nell'una mano, e nell'altra uno scudo, sul quale sono dipinte le armi della potenza vittoriosa. Una battaglia navale sarà indicata con una Vittoria che tiene una corona rostrale.

BATTACLIE. — Vedi COMBATTIMENTI.

\* BATTACLIONE SACRO O INVINCIBILE,
è il nome che si diede ad un corpo di
trecento Tebani di Beozia, assoldati e
mantenuti a spese della città di Tebe.
Si pretende che questo battaglione fosse

composto di amanti e di amati, e che questi uomini vincolati pel sentimento dell'amore, fossero invincibili. Si aggiugne che nell'arruolarli si obbligavano di andare a giurar fede e lealtà sul sepolero di Iolao o Ilao il favorito d'Ercole; il che è un pregiudizio sfavorevole per quelli i quali sostengono che nel loro attaccamento nulla vi fosse d'impuro. — Plut. in Pelopida.

BATTESIMO dei Ghebri o Parsi. Questi popoli non praticano la circoncisione. Allorchè il fanciullo è nato, il daroo o sacerdote, si reca alla casa dei parenti, e, dopo avere esattamente osservato l'ora ed il momento della nascita, fa l'oroscopio del neonato; indi conferisce col padre e con la madre intorno al nome che si deve dare al fanciullo; e quando essi hanno aggradito quello che propone il daroo, la madre, in presenza della radunanza, dà il nome al fanciullo senz' altra cerimonia. Dopo si lava e si porta al tempio; il sacerdote, per santificare il fanciullo, lo sostiene per qualche istante al di sopra della fiamma, indi riempie di acqua pura un vaso fatto colla scorza di un albero chiamato Olm, e la sparge addosso al fanciullo, recitando alcune preghiere.

BATTIADI, popolo di Cirene chiamato con tal nome a cagione di Batto suo fondatore.

z. Batto, fondatore e primo re di Cirene, città della Libia, era figliuolo di Polinnesto dell'isola di Tera, uno degli Argonauti, e di Fronima figlia di Etearco re di Oasso città di Creta. Fu chiamato con tal nome, perchè balbettava o affettava di balbettare, a fine di mascherar meglio le sue intenzioni. Il suo vero nome era Aristolete. Per or-dine dell'oracolo di Delfo, egli usci dall'isola di Tera (detta oggidi Santorini ), e condusse una colonia in quella parte dell'Affrica chiamata dipoi la Cirenaica, ov'egli fondò il reguo di Cirene. I popoli di questo paese gli re-sero gli onori divini dopo la sua morte, e gli innalzarono templi. Dopo avere condotto la sua colonia in Cirene, egli ricupero il libero uso della favella in un modo molto straordinario. Essendo ito a fare una corsa coi Cirenei nei deserti dell'Affrica, scorse un lione, e il timore che ne ebbe gli fe' mettere un grido ben articolato. Si vedeva nel tempio di Delfo la statua di Batto sopra un carro. Era un dono de' Cirenei. Cirene stessa conduceva il carro. Questo monumento era lavoro di Anfione di Gnosso. - Erodot. l. 3, c. 150, 155. - Justin. 1. 13, c. 7. - Strab. 1. 17. -Pausan. 1. 3, c. 14; l. 10, c. 15.

2. - Pastore di Pilo in Arcadia, che custodiva i pascoli e le foreste di Nelco ne' contorni di Pilo nel Peloponneso, oggidi la Morea. Mercurio, avendo involato i buoi di Admeto, allora custoditi da Apollo, prego Batto, che lo aveva veduto, di non palesarlo, e gli fe' dono della più bella vacca; indi finse di ritirarsi, e ritorno poco dopo sotto la forma di un contadino, offrendogli un bue ed una vacca s'ei voleva manifestargli ove era l'armento che si cercava. Batto, tentato da una maggiore ricompensa, rivelò tutto il segreto; e Mercurio, sdegnato, lo cangió in pietra paragone:

Nero il fa divenir qual è un carbone: E si l'indura poi, ch' un sasso fallo; Quel sasso il fa, che chiamiam Paragone, Che vero saggio dà d'ogni metallo! Laddove poi mutò condizione, Nessun poi tradi più , non fe' più fallo; Disse poi sempre il ver, per quel ch' io veggio,

Per non si trasformar di male in peggio.

Forse questa favola non ha altro fondaniento che di essere stato Batto il primo a scoprire la pietra paragone. -Ovid. Met. 1. 2, v. 987. — Drakenb. ad Sil. Ital. 1. 3, v. 253.

Ecco come propone il Caro che si dipinga Batto: "Facciasi un pastor « vecchio a sedere, che col braccio a destro, e con l'indice mostri il luogo « dove le vacche erano ascoste : col a sinistro s'appoggi a un pedo, o vina castro baston di pastore; e dal mezzo a in giù sia sasso nero, di color di a paragone; in che fu convertito. " --Lett. famil. Vol. 3, l. 78

BAUBO o BECUBO, nome della buona vecchia che diede ospitalità a Cerere oppressa dalla stanchezza e dalla sete, allorche questa dea correva pel mondo cercando sua figlia. - Ovid. Met. 1.5, f. 7. - Claud. de Raptu Proserp. -

Vedi CERERE , STELLIO.

BAUCI O BAUCIDE, povera vecchierella di Frigia nell' Asia minore, che con suo marito Filemone viveva miseramente in una capannuccia. Giove in umana sembianza visitar volle la Frigia in compagnia di Mercurio, ed essendo rigettato da tutti gli abitanti del borgo ove dimoravano i due poveri sposi, fu da questi accolto come meglio poterono. Bauci, si affrettò a scaldar acqua, per lavar loro i piedi . cerimonia praticata coi forestieri: presentò poi loro un pranzo campestre consistente in alcuni frutti, mele e latte. Ovidio si è molto diffuso nel descrivere le masserizie di questa misera coppia, e il banchetto imbandito ai due numi, che si diedero in questo a conoscere col far crescere il vino a misura che si beveva. Avvedutisi di ciò i due vecchi corsero subito a prendere un' oca che sola avevano in casa, per offerirla in olocausto agli dei; ma l'oca corse a rifuggirsi in grembo a Giove: allora il nume ordinò ai vecchi che lo seguitassero sopra un'alta montagna vicino alla loro capanna: quivi giunti, si volsero indietro e videro tutto il borgo sommerso, tranne la loro capanna. Giove alfora promise di conceder loro quanto sapessero dimandare in ricompensa della loro fedeltà. Essi domandarono solo di essere ministri di quel tempio, e di poter morire insieme. Esauditi ne furono i voti, e giunti ad un' estrema vecchiezza, un giorno mentre rammentavano insieme un tal miracolo presso alla porta del tempio, Filemone si avvide che Bauci si mutava in tiglio, e Bauci che suo marito diveniva una quercia, talchè si diedero l'ultimo addio. - Ovid. Met. 1. 8, v. 631.

\* Il La Fontaine ha posto in versi questa bella favola, tradotta anche leggiadramente in italiano; e lo Swift ne ha fatto una burletta, nella quale Filemone diviene curato del villaggio. La maniera colla quale trasforma il cammino in campanile, il girarrosto in orologio, la sedia del vecchio in pulpito, ecc. è veramente originale.

I nomi di Filemone e di Bauci sono passati in proverbio per dinotare due vecchi sposi che passarono i loro giorni in un amor vicendevole, e ne conser-

vano i vivaci sentimenti.

BAUGE, fratello, Gilling, padre, Sunlda, figlia di Suttung, re de' giganti. Sono i custodi dell' Idromcle de' poeti. - Mit. Seand.

BAULO, soprannome sotto il quale Ercole aveva un tempio a Baule, presso

Baja. - Sil. Ital. 12.

BAUTE (Mit. Ind.), una delle sei sette filosofiche dell' Indostano. È creduta atea, e i suoi usi sono straordinari al pari delle sue opinioni. Di queste sette che scambievolmente si odiano e si disprezzano, alcune stabiliscono che ogni cosa e composta di atomi indivisibili, meno per la loro durezza che per la loro picciolezza; le altre non riconoscono per primi principj senonchè la materia e la forma. Alcune ammettono la luce e le tenebre, altre il nulla e i quattro elementi. Tutti questi filosofi convengono nel dire che i loro principi sono eterni, e che l' universo non l potè uscire se non da una materia preesistente. E il dogma de' filosofi greci, e specialmente di Epicuro:

Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti.

Se non fanno eterno il mondo, lo fanno sì antico, che, al dire del Bernier, per quanto i loro aritmetici sieno abili, non possono numerare i loro calcoli.

BAVANI, che dà la nascita ( Mit. Ind.), moglic di Sciva o Maadeva. Essa ha gli stessi attributi che la Venere marina, nata dalla schiuma del mare, e al pari di questa si dipinge in atto di uscire dalla conca che le servi di culla. Ella ha più nomi che le spose di Brama e di Visnu. I principali sono, Doorga, Parvadi (Vedi questi due nomi), Kali, Maesvari, ecc. L'Hastings trova qualche identità tra essa e da Venere Urania che Lucrezio dipinse con si vivaci colori, come presiedente all'unione de' due sessi; o la Giunone Cinxia, o la Lucina dei Romani. Altri autori le trovano maggiore relazione con l' Iside degli Egizi, vale a dire con la Luna; altri con la Natura, o il principio di riproduzione che perpetua il mondo; alcuni la paragonano a Proserpina; e un viaggiatore moderno, il signor Charpentier di Cossigni, riferisce quasi tutte le favole di Sciva e di Bavani ai fenomeni astronomici.

La dea Bavani si rappresenta ne' pagodi sotto le più orride sembianze. Ha due terribili occhi, il colorito nero, i denti lunghi e sporgenti in fuori, due elefanti per orecchini, i capelli arricciati come una coda di pavone, e intrecciati di serpi ; ora sedici, ora otto braccia, ed altrettante mani, che portano una spada, un tridente, due piatti, l' uno per ricevere e l'altro per bere il sangue; una lancia curva, un'altra di forma quasi simile, una ruota di ferro, un coltellaccio ed una mazza; attributi che la fanno riconoscere per la dea che punisce il male e distrugge i malvagi, de' quali ella è giudice inesorabile. Epperciò si fa nascere dall'occhio acceso che ha Sciva in mezzo alla fronte. Credesi che sia dessa che castiga i popoli con le malattie, con gl'invasamenti o col mandare i demonj ne' corpi viventi; imperocchè i castighi riservati a' malvagi dopo la morte sono di competenza di Sciva. Ella ha sete di sangue umano: quindi le si sacrificavano in addietro uomini, buoi, galli; e le si sacrificano ancora i galli e più di rado i buoi. La

sua festa si celebra con le maggiori solennità in tutto il Bengal e su le coste di Malabar e di Coromandel. I divoti del suo culto si fanno schiacciare sotto le ruote del carro che porta questo spaventevole colosso. La vacca le è consacrata, ed è spesso sua immagine simbolica.

\* Bavio, cattivo poeta latino del secolo di Augusto, il quale critico Virgilio. Questi se ne vendico col noto

verso:

Qui Bavium non odit, amet tua carmina, Mævi.

" Colui che non ha in odio Bavio, ama i tuoi versi, o Mevio! " - Ecl. 3, v. 30. BAZA (Mit. Pers.), certa quantità di peccati, valutata al peso di novanta stateri, ciascuno de' quali pesa quattro dramme arabiche, per la cui espiazione vi vuole, secondo la dottrina de' magi, un egual peso di purgazioni od opere penali.

BAZEND ( Mit. Pers. ), il libro più autentico della religione di Zoroastro, che i Ghebri credono composto da que-

sto legislatore medesimo.

BDELLA, una delle figliuole d' Ercole. BEBB, città di Tessaglia i cui abitanti andarono all' assedio di Troja. -

Iliad. l. 2.

BEBON ( Mit. Egiz. ), uno dei nomi egizi di Tifone. Questa parola, come quella di Seth e di Smy, indica una specie di forza proibitiva, resulsiva o sovvertitrice, che benissimo si confa all' idea che porgono le favole egizie di Tifone. Secondo altri, Bebeon è uno dei compagni di questo genio malefico, al quale si attribuiva la creazione di tutti gli animali nocevoli, di tutte le affezioni viziose, di tutte le esalazioni pestilenziose.

1. Bebrice, eroe che diede il suo nome ai Bebriej, popoli d'Asia. Ebbe un figlio per nome Pirene.

\*\* 2. - Una delle cinquanta figliuole di Danao, che fu maritata con Ctonio o, secondo altri, con Ippolito figlio di Reitto. Al dire di alcuni, ella non fece morire il marito come le altre sue so-relle, ma si ricovrò con lui nel prese chiamato poscia dal nome di lei Bebricia, ove fu molto onorata dagli abitanti, ai quali insegno le cognizioni degli Egizj. Altri la chiamano Brice. - Millin.

\* Beericia, uno dei primi nomi della Bitinia, regione dell'Asia minore, che dicesi esserle stato dato da Bebrice una delle Danaidi. Amico, figliuolo di Nettuno, era re dei Bebricj o Bitinj, nel tempo della spedizione degli Argonauti. Bute, ucciso da Darete ne' giuochi funebri celebrati vicino al sepolcro di Etore, si vantava di essere di Bebricia e di appartenere alla schiatta di Amico. I Bebrici erano valentissimi ne' certami del cesto. — Strab. I. 13. — Apollod. 1. 1, c. 28. — Virg. Æn. l. 5, v. 373. — Servius, in Æn. loc. cit. — Tzetzes, in Lycophr. v. 1305. — Solin,

c. 47.

Bebriet, popoli che molto si distinsero nella pugna del cesto. e pretendevano di discendere da Bebrice una delle figlie di Danao. Uscirono questi dalla Tracia per audarsi a stabilire nella Bitinia. Sotto pretesto di dare nuovi spettacoli e pubblici passatempi, traevano i viaggiatori in una foresta, e ne facevano orribile strage. Amico loro re fu ucciso da Polluce e dagli Argonauti, ai quali erano state tese le medesime insidie.

Strab. 1. 7, 12. Becchi (Mit. Egiz.). Questi animali erano in gran venerazione appo gli abitanti di Mende in Egitto. Generalmente gli Egizj non immolavano mai becchi, perchè rappresentavano il loro dio Pane con volto e gambe di Becco. Sotto il simbolo di quest' animale, credevano di adorare il principio della fecondità di tutta la natura, espressa col dio Pane. Appo i Greci s' immolava il becco Bacco come distruttore delle vigne. Il becco era una cavalcatura molto comune a Venere, specialmente alla Venere popolare ; e la Venere marina andava per l'onde portata da un becco marino. Pausania racconta che i Cleonj immolarono un becco al sole levantesi, perchè li liberasse dalla peste, e che in memoria di questo avvenimento ne dedicarono uno di bronzo nel tempio di Delfo. Una pietra scolpita che vedesi nell'opera di Beger rappresenta un becco che lotta col dio Pane; due pitture di Ercolano offrono anch' esse lo stesso soggetto. Si vede eziandio in Beger un Amore che cavalca un becco che tira il carro di Venere. - Diod. Sic. I. 1. -Erodot. 1. 2. - Vedi BACCO, VENERE.
BECTACHI O BERTACHI, ordine mo-

BECTACHI O BEKTACHI, ordine moderno di religiosi turchi. Il loro fondatore, elemosiniere e predicatore d'armata, egualmente disposto a combattere e ad assolvere, diede a' suoi discepoli la libertà di osservare a loro arbitrio le ore della preghiera, il che li rende abbominevoli in faccia agli altri religiosi; ma li fa rispettare dai gianizzeri, i quali, pigliandoli per modello, si dispensano, sotto questo pretesto, dagli esercizi di pietà ordinati dall'Alcorano. Essi hanno

la libera facoltà di ammogliarsi, e il loro istituto gli obbliga a viaggiare ne' paesi lontani. Nelle cerimonie pubbliche ve ne sono sempre alcuni che seguono l'agà, gridando. Questi vagabondi sono ordinariamente molto dissoluti. Il loro numero è grandissimo, e trovano di zelanti partigiani nei gianizzeri.

Bedubo. - Vedi Baubo. Bedi, Vacqua, secondo i Frigj.

\* BEELFEGOR, o il dio adorato sul Fegor, montagna d'Assiria, era la stessa divinità che Baal o Bel, adorata dai popoli d'Oriente, sotto il nome di Baal Berith dagli uni, di Baal Gad da altri, e da alcuni sotto quello di Baal Peor. I Moabiti lo onor vano sotto quello di Beelfegor o Belfegor. Credesi che questo dio sia lo stesso che l'Adone dei Siri, nome sotto il quale questi popoli rende-vano un culto al sole. Origene dice che Belfegor era lo stesso che Priapo o il dio della turpitudine, al quale le donne in ispecie rivolgevano voti. Tal è il parere anche di S. Girolamo. Ciò che sembra certo per diversi passi de'nostri Libri Sacri, si è che Belfegor era un idolo d'impurità. - Baruck. Proph. c. 6, v. 31 - Oseas, Proph. c. 9, v. 10. - David. in Psalm. 106, v. 28. -Tertul. adv. Gnost. c. 3. - Vossius, de Idolatr. . Selden, de Diis Syriis, 1. 2. - Vedi BAAL.

BEELZEBUT. - Vedi BELZEBUT.

BEEMOT. - Vedi BEMOT.

BEERGIO, uno de' figliuoli di Nettuno, ucciso da Ercole.

BEEST O BERESTHT (Mit. Pers.), il soggiorno de' bati, secondo la religione de' Parsi.

BEFANA. - Vedi FANTASIMA. BEFFA. - Vedi Motteggio.

BEIGWER (Mit. Scand.). E al pari di Skirner, uno degli scudieri del dio FREY.

BEINEVRA (Mit. Ind.), capo delle anime umane cangiate in demonj vaganti. Brama, insuperbito del suo potere, obblid il rispetto che dovea ad un dio superiore, chiamato Eswara; questi , nella sua collera , produsse Beirevra, che per vendicare lo sprezzato iddio, taglio coll' unghia una delle teste di Brama, Brama, umiliato, si riconciliò con Eswara, il quale gli promise che per innanzi non sarebbe meno rispettato con quattro teste di quello che il fosse in prima con cinque. I Bramini opinano che Brama non si è interamente corretto del suo orgoglio, e pretendono che dopo la distruzione del mondo attuale egli sarà meno potente e tenuto in minore considerazione nel nuovo

Brivé o Brywé, nome sotto il quale i Lapponi rendono gli onori divini al sole. S'ignorano le particolarità di questo dio.

\* 1. BEL, lo stesso che Baal, dio de' Babilonesi. - Vedi BAAL, BELO.

2. - ( Mit. Sir. ), il gran dio de' Caldei. " Vi fu un tempo, dicevano essi, " in cui tutto era acqua e tenebre; e in « quest'acqua e in queste tenebre erano " di mostruosi animali. Bel, avendo " formato il cielo e la terra, uccise " tutti questi mostri, dissipò le tene-" bre, separo la terra dal cielo, e " mise in ordine l'universo. Poscia, " vedendo il mondo disabitato, si fe'

a suo sangue, e formarne gli uomini e a gli animali, m BELATE, lapito che uccise il centauro Amico nelle nozze di Piritoo. - Met.

" mozzare il capo da uno degli dei, il

" quale doveva poi bagnare la terra col

1. 2. Belaten, uno de' nomi che davano i

Caldei a Baal.

BELATUCADRO, BELATUACADUA O BE-BERTUCADE ( Mit. Celt. ), nome che gli antichi popoli della Gran Brettagna, e specialmente i Briganti o abitanti di Cumberland , davano ad Apollo (Vedi Beleno) o secondo altri, ad un figlio di Marte. Esiste ancora un altare di questo dio con la seguente inscrizione : Belatucadro Jul. Civilis Opt. W. S. L. M. ; vale a dire, optio votum solvit libens merito. - Mem. de l' 4cad. des Inscr. t. 1.

BELBOG, BELBAC O BELOI BOG ( Mit. Slav.), dio bianco, divinità degli Slavoni Vareguj, e di quelli che dimoravano nella città di Acrone. Si è creduto riconoscervi Belzebut, dio delle mosche, perche la sua immagine insanguinata era sempre coperta di mosche. Ma i Russi altro non vi vedono che l'emblema di un dio che nutre tutte le creature. Le feste che celebravansi in opore del dio bianco consistevano in banchetti, ginochi e piaceri. Pare che gli Salvoni lo considerassero sotto lo stesso punto di vi-sta che Oromaze presso i Persi; mentre Zeomebach, o il dio nero, era riguardato come il cattivo genio. Anche a questo si rendevano gli onori divini. Mythol, de Banier, t. 5. - Popoff. 1792.

BELEFANTE, astrologo caldeo, il quale predisse ad Alessandro che la sua entrata in Babilonia gli sarebbe stata fu-

nesta. - Diod. 17.

\*\* BELENO (Mit. Celt.) , celebre divinità de' Galli, che credesi la stessa che l'Apolline de' Greci e l' Oro degli Egizj. Il Della Torre, vescovo d'Adria, ha composto una dotta dissertazione nella quale mostra che questo dio fu in prima onorato ad Aquilea nel Friali, siccome il provano moltissime iscrizioni trovate in questa città e riferite dal Gruttero. Da Aquilea il culto di Beleno fu portato presso le nazioni della Norica, e dopo essere stato accolto in molti altri paesi, passo finalmente nelle Gallie, e questo dio divenne una delle divinità maggiori degli Ar-verni o Galli che abitavano l' Alvergna, una parte della Provenza, la Linguadoca e la Guascogna. Ausonio parla de sacerdoti di Beleno, ma nulla ci racconta intorno al culto che gli si ren-deva. A Beleno si attribuiva la guarigione delle malattie. - Un antico monumento rappresenta questa divinità con testa rad'aute ed una gran bocca aperta come in atto di proferire oracoli. Si chiamava anche Bela e Belete (Esichio). -Lo Schedio s' immagina di avere trovato in Beleno il numero 365, come i Basilidi lo trovavano in Abraxas , e descrive la parola con un n in vece di un E.

## ΒΗΛΕΝΟΣ 2. 8. 30. 5. 50. 70. 200. 365.

Tertul. Apolog. adv. Gent. c. 24. -Reinesius, in Inscript. Class. 1, c. 51.

— Scalig. Auson. Lectiones, l. 1, c. 9.

Beleside, famoso sacerdote di Babilonia, che prediceva il futuro, e che annunzio al celebre Arbace o Arbatto, capitano di Media, ch' ei regnerebbe un giorno in luogo di Sardanapulo re d'Assiria; predizione che fu giustificata dall' evento. Arbace , in riconoscenza , fe' Beleside governatore di Babilonia. Diod. Sic. 1. 1. Justin. 1. 1, c. 3. - Vell. Paterc. l. 1, c. 6.

BELESSICARETE, che si diletta di lanciare freece, epiteto di Apolline.

Belestica, soprannome sotto il quale Venere aveva un tempio in Alessandria, da Belestia, schiava di rara beltà, amata da un re d'Egitto; che le fe' innalzare altari sotto questo nome.

Belfegon. - Vedi Breifegon, BAAL, PEOR. of the Control of the Cont

\* BELGI, popoli della Gallia Belgica, che, secondo Cesare, erano separati dal Celti, ch'egli chiama propriamente Galli, dalla Marna e dalla Senna. Strabone da loro una maggior estensione, pretendendo che il loro paese cominciasse al Reno e finisse all'imboccatura della Loira. — Casar, de Bello Gall. l. 1, c. 1. — Strab. l. 4, Sub. init. — Pomp. Mela, l. 3, c. 2.

Belgio, figliuolo di Lugdo, nono re degli antichi Galli, secondo il supposto Berosio, diede il suo nome alla Gallia

Belgica.

Bell o Bell (Mit. Ind.), gigante indiano, del quale si troverà la storia nell'articolo della quinta incarnazione di Visnu. — Vedi Visnu.

Beliat, idolo de' Sidonj.

Beliche, nome che danno i popoli di Madagascar al diavolo, al quale gettano il primo pezzo della vittima per renderlo favorevole o per placare la sua collera.

1. Belide, soprannome di Palamede pronipote di Belo, per parte di una Danaide. — Virg. En. l. 2, v. 82.

2. — Soprannome di Apollo, verisimilmente lo stesso che Beleno, onorato con un culto particolare in Aquileja, sotto la figura di un giovane imberbe e coronato di raggi. Egli era protettore di questa città e la difese contro Massimino Vi crano aruspicj che proferivano oracoli in suo nome,

1. Bellui, nome comune ai re d'Argo, discendenti da Danao. — Met. l. 4. —

Myth. de Banier, t. 6.

2. — Nome che da Ovidio alle Donaidi, nipoti di Belo cognominato l'Antico, padre di Danao re d'Argo. — Ovid. Met.

1. 4, v. 462.

Belinuncia, erba consacrata ad Apolline, il cui suco era adoperato dai Galli per avvelenare le loro frecce. Le attribuivano eziandio la virtù di far piovere; e allorche il paese era afflitto da siccità, coglievano quest' erba con cerimonia. Le donne radunate sceglievano una giovin vergine, che presiedeva alla festa. Ella deponeva i suoi abiti, e si poneva alla testa delle altre donne ; cercando quest'erba divina, che in tale occasione si chiamava balisa. Quand'essa l'aveva trovata, la sradicava col dito mignolo della mano destra. In pari tempo le sue compagne tagliavano dei rami d'alberi, e li portavano nelle mani, seguendo la fanciulla che andava, a recarsi su la sponda di un vicino fiume. Quivi ella immergeva nell'acqua l'erba sacra. Le sue compagne vi tuffavano similmente i loro rami si e li scuotevano sul volto della giovinetta. Dopo questa cerimonia, ognuno si ritiraya alla propria casa; ma

la giovanetta era obbligata a camminare a ritrorso per tutta la strada.

Belisama o Belisana ( Mit. Celt. ) , nome sotto il quale i Galli onoravano Minerva o la dea inventrice delle arti. Questo nome significa regina del cielo. Si ignora quale specie di culto rendessero a questa divinità, e solo si sa che le sacrificavano vittime umane. Si trova rappresentata con un elmetto ornato di pennacchino, vestita di tunica senza maniche, sopra la quale è il mantello chiamato peplo che le copre il corpo. Ella ha i piedi incrociati, e la testa piegata su la mano destra : ed è in attitudine di persona che medita profondamente; ma non ha lancia nè egide. Il suo nome 'si dava eziandio a Giunone, a Venere ed alla Luna. · Cæsar, de Bello Gall. 1. 6.

Bellaton, il guerriero, soprannome di

Marte codi Apolline.

Bellero, fratello di Bellerofonte.

\*\* Bellerofonte, figliuolo di Glauco re di Efira o Corinto, nipote di Sisifo e pronipote di Eolo, ebbe per madre Eurimede. Egli portò in primo il nome di Ipponoo, come il primo che insegnò l'arte di condurre un cavallo col soccorso della briglia; ma dopo avere ucciso suo fratello Alcimeno o Deliade o Bellero (perciocchè gli autori gli danno tutti questi nomi) fu chiamato Bellerofonte, che in greco significa uccisore di Bellero.

Hom. It. 1. 6. — Apollod. I. 1; c. 23.

Scholiast. Pind. in Od. 13. Olymp.

Dopo questa uccisione egli si rifuggi volontariamente presso Preto re d'Argo, che non deesi confondere col fratello di Acrisio, dello stesso nome, zio di Perseo, il quale viveva più di un secolo prima. Siccome egli era giovane di molto belle forme, così la moglie di Preto, chiamata Antea da Omero e Stenobea dagli altri poeti e dai mitologi, se ne invaghi fortemente e gli promise che se voleva corrispondere à suoi desideri la avrebbe posto sul trono del suo sposo; ma avendolo trovato insensibile, lo accusò presso suo marito di aver voluto sedurla, e pretese ch' ei lo facesse morire; imperciocche dice Giovenale su tale proposito pinimo l'epiù crudele di una donna il cui risentimento sia punto dalla vergogna di un rifiuto:

## Mulier savissima tunc est, Quum stimulos odio pudor admovet.

Preto non osando, per rispetto all'ospitalità, ucciderlo in casa propria, si contento di spedirlo a Johate o Giobate re di Licia, padre di Stenobea, e lo to

portatore di una lettera colla quale istruiva il suocero dell' oltraggio che credeva aver ricevuto, pregandoto di vendicarlo con la morte del colpevole: da quest'avventura furono poi chiamate Lettere di Bellerofonte, le lettere sfavorevoli a quelli che le portano. — Parti Bellerofonte e giunse felicemente in Licia sulle sponde del Xanto. Giobate lo ricevette con gioja, lo tenne seco per nove giorni, ed in ciascun giorno immolava un toro ai numi, ringraziandoli del felice ar-rivo del giovine eroe. Nel decimo di gli chiese i segni che mandavagli il re suo genero: aspetto fino allora in grazia del costume di que tempi nei quali una maggiore pre nura sarebbe stata un indizio di indiscreta curiosità e d'inciviltà. - Allorchè Giobate ebbe letto le lettere che gl' inviava Preto, ordino a Bellerofonte, coll'idea di farlo perire, che andasse a combattere la Chimera, che infestava un monte della Licia dello stesso nome. Era la Chi-mera un mostro nato da Tifone e da Echidna, col capo e il petto di lione, il ventre di capra, la coda di drago, e che vomitava fuoco dalla bocca. Bellerofonte, sostenuto dalla protezione di Minerva, ed avendo ottenuto da Nettuno il cavallo Pegaso, andò coraggioso ad assalire l' orribil mostro e l'uccise. - Il re di Licia lo mando poi a combattere contro i Solimi, popoli della Pisidia, credendo che dovesse sicuramente perire in questa impresa, ma egli ritorno vittorioso. Dopo la sconfitta de Solimi, lo mando contro le Amazoni, le quali avevano fatto un'irruzione nella Frigia e negli altri paesi vicini, ed egli le vinse similmente. - Ritornando Bellerofonte da questa terza spedizione, fu assalito da una truppa di Lici che erano stati imboscati da Giobate per assassinarlo, ma egli si difese coraggio-samente e li uccise tutti. — Allora Giobate ammirando il valore di lui, e ri-conoscendo dalle sue imprese ch'egli era di stirpe divina, lo ritenne ne suoi stati, gli partecipo i crudeli ordini che aveva ricevuti, e gli diede in isposa sua figlia e con essa metà del proprio regno. I popoli medesimi, tocchi di ammirazione pel suo valore, formarono per lui un immenso dominio, ch'ei riuni alla corona di Licia che aveva ereditata dopo la morte di Giobate, il quale non aveva lasciato figli maschi, Hom. Il. 1. 6. v. 156. Hesiod. in Theog. v. 325. — Hygin: fab. 57 e 243. — Della Licia i più forti in fosco agguato Id. in Poet. Astr. 1. 2, c. 18. — Juv. Li colloco, ma non redinne un solo; sat. 10. — Apollod. 1. 2, e. 6. 1000 2 Vol. I.

Merita veramente di essere qui riportata la favola di Bellerofonte che si legge nel VI libro dell'Iliade tradotta dal Cav. V. Monti, e che da Glauco, nipote di questo eroe, viene raccontata a Diomede: 11 11 1111

· · · · · · Quale delle foglie, Tale è la stirpe degli umani. Il vento Brumal le sparge a terra, e le ricrea La germogliante selva a primavera. Così l'uom nasce, così muor. Ma s'oltré Brami saper di mia prosapia, a molti Ben manifesta, ti faro contento. Siede nel fondo del paese argivo Efira, una città, natía contrada Di Sisifo che ognan vincea nel senno. Dall' Eolide Sisifo fu nato Glauco ; da Glauco il buon Bellerofon te, Cui largiro gli dei somma beltade, E quel dolce valor che i cuori acquista; Ma Preto macchino la sua ruina, luttel E potente signor d'Argo che Giove Sottomessa gli avea, d'Argo Pespulse Per cagione d'Antéa sposa al firanno. Furiosa costei ne desiaval 18730 il abaila Segretamente l'amoroso amplesso; Ma non valse a crollar dell' onestate Bellerofonte la virtu. Sdegnosa Del magnanimo niego l'impudica Volse l'ingegno alla calunnia, e disse Al marito così: "Bellerofonte " Meco in amor tento meschiarsi a forza!: "Muori dunque, o l'uccidi. " Arse di Stegno Preto a questo parlar, ma non l'uccist, Di sacro orror compreso. In quella vece Spedillo in Licia apportator dischiuse Funeste cifre al re succerd, ond egli Perir lo fesse. Dagli dei scortato Parti Bellerofonte, al Xanto giunse, Al re de Liej appresentossi, e lieta N'ebbe accoglienza ed ospital banchetto. Nove giorni fumo su l'are amiche Di nove tauri il sangue. E quando apparve Della decima aurora il roseo lume Interrogollo il sire, e a lui la tessera Del genero chiedea. Viste le crude Note di Preto, comandogli in prima Di dar morte all'indomita Chimera. Era il mostro d'origine divina : Lion la testa i il petto capra, e drago La coda, e dalla bocca orrende vampe Vomitava di foco. E nondimeno Col favor degli dei l'eroe la spense. Pugno poscia co' Solimi, e fu questa, Per lo stesso suo dir la più feroccione Di sue pugue. Domo per terza impresa Le Amazoni virili. Al suo ritorno Il re gli tese un altro inganno, le scelti

Chiaro veggendo che d'un qualche iddio | Illustre seme egli era, a sè lo tenne, E diegli a sposa la sua figlia, e mezza La regal potestade. Ad esso inoltre Costituiro i Lici un separato Ed ameno tener, di tutti il meglio, D'alme viti fecondo e d'auree messi, Ond'egli a suo piacer lo si coltivi. Partori poi la moglie al virtuoso Bellerofonte tre figliuoli, Isandro E Ippoloco, ed alfin Laodamia Che al gran Giove soggiacque e padre il fece Del bellicoso Sarpedon, Ma quando Venne in odio agli dei Bellerofonte, Solo e consunto da tristezza errava Del campo Alejo l' infelice, e l' orme De' viventi fuggia. Da Marte ucciso Cadde Isandro co' Solimi pugnando; Laodamia peri sotto gli strali Dell' irata Diana; e a me la vita Ippoloco dono, di cui m'è dolce Dirmi disceso.

Igino racconta diversamente la storia di Bellerofonte. Minerva, dic'egli, gli diede il caval Pegaso per domare la Chimera. Il principe, salito su questo de striero, e gonfio il cuore delle sue vittorie, tento di salire in cielo: allora Giove mando un assillo che punse il cavallo, e fe' cadere l'eroe il quale si uccise nella caduta. Altri autori raccontano in vece che il guerriero cadde nel campo Alejo, dopo di che egli erro mestamente su la terra fino alla sua morte, avvenuta una generazione avanti la guerra di Troja; e il cavallo volò in cielo ove fu posto fra le costellazioni.

— Hygin. fab. 157, 243. — Id. Roet. Astr. L. 3, c. 17.

Plutarco narra che Bellerofonte, malcontento di Giobate che lo aveva esposto a tanti pericoli, pregò Nettuno suo padre di vendicarlo; imperciocche Igina, nella favola 157, lo fa figlio di Nettuno e di Eurinome: e il dio mandò le acque ad inondare tutto il paese. I Lici, spaventati, lo supplicarono indarno di placar il nume: le donne del paese non potendo commuoverlo altrimente, gli si presentarono in un modo poco decente e lo obbligarono così a rivolgersi verso il mare, il che fe' ritirare i flutti.

Il sepolero di Bellerofonte era in Corinto, vicino al tempio di Venere Melania ed al sepolero di Laide. — Pausan. Corint.

Bellerofonte lasciò due figli, Isandro morto in un combattimento contro i Solimi, come si è veduto nel sovra citato passo di Omero, Ippoloco che regno dopo di lui e fu padre di Glauco, ed

una figlia per nome Laodamia, della quale Giove innamoro e la rese madre di Sarpedonte. — Eustat. in l. 12. 11. — Schol. Pindar. in Od. 13. Olymp. — Omero chiama Achemone la moglie di Bellerofonte, e Apollodoro le dà il nome di Filonoe. — Apollodo. l. 24. c. 3; l. 3, c. 1. Nel sobborgo di Corinto yi era un bosco di cipresso, chiamato il Cranco, parte del quale era consacrata a Bellerofonte. — Pausan. l. 9, c. 31.

Bellerofonte fu argomento di una tragedia di Euripide, e di molte altre ora perdute. — Il Bojardo ha trasportato molto leggiadramente la favola di Bellerofonte vincitore della Chimera ne suo Orlando Innamorato, applicandola ad Orlando. — Orlando innamorato, Cant. V, St. 75.

In una moneta della famiglia Tadia è figurato Bellerofonte che doma il caval Pegaso dinanzi la porta di Corinto.

— Vedi Tav. XXVI, fig. 3.

In un bassorilievo, descritto dal Winckelmann nella Storia delle Arti, si vede Bellerofonte che fa bere Pegaso al fonte d'Ippocrene (fontana del cavallo), chiamata con tale nome perchè ei la fe'scaturire con un calcio.

Vedi Tav. XXVI, fig. 5.

In altro bassorilievo è figurato Belle-

In altro bassorilievo è figurato Bellerofonte che prende congedo da Giobate avanti d'andar a battere la Chimera. Vicino a lui vi è Pegaso, al quale egli ha posto il freno. — Vedi Tav. XXVI, fig. 1.

posto il freno. - Vedi Tav. XXVI, fig. 1. La figura i della tav. XXV rappresenta Bellerofonie sul caval Pegaso che batte la Chimera : questo mostro è rappresentato con corpo di leone; dietro la sua criniera esce una testa di capra di cui l'eroe ha già ferito il collo; la coda termina con una testa di serpente che si solleva contro Bellerofonte: questi è armato di una lancia con la quale sta per uccidere il mostro. Dictro di lai vi è Giobate, che tiene nella destra un regal scettro ornato di podi o di chiodi d'oro. Minerva protegge l'eroe senza esserne veduta: ella è coperta della sua egida, in mezzo alla quale è la testa di Medusa. In un'antica pietra scolpita si vede Bellerofonte che precipita dal Pegaso: egli lo tiene ancora per una porzione della briglia, ma il cavallo gli sfugge. — Vedi Tau. XXV, fig. 2. Belletto, Venere e Pallade si dispu-

BELLETTO, Venere e Pallade si disputavano il premio della beltà. Venere stette molto tempo alla toeletta, consultò lo specchio, racconciò i suoi capelli, regolò la vivacità del suo colorito. Minerva non si mirò nel metallo, nè nelle acque, e non troyò altro secreto per divenire rossa che di fare una lunga corsa, ad esempio delle fanciulle di Lacedemone, le quali solevano fare questo esercizio su le sponde dell' Eurota. — L'autore del libro Enoch, accerta che avanti il diluvio l'angelo Azariel insegno alle fanciulle l'arte d'imbellettarsi.

I. BELLEZZA (Alleg.). Vedi VENERE. Si dipinge talvolta con altri attributi, e fra gli altri con una ghirlanda di gigli,

uno specchio ed un dardo.

del corpo, il vantaggio più apprezzato dai Greci; ne' loro poenii, ne' loro quadri e nelle loro statue gli dei e gli eroi sono rappresentati dotati della beltà. La beltà si richiedeva in quelli che imbandivano i cibi delle tavole, in quelli che versavano da bere (Pocillatores), e specialmente ne' sacerdoti. Si credeva che gli dei si lasciassero più agevolmente intenerire dalle preghiere della beltà. La beltà si richiedeva similmente negli atleti. Il concorso pel premio della beltà si teneva in Elide. I primi vincitori coronavansi di mirto, e portavano i tributi del dio; i secondi offrivano la vittima, ed i terzi portavano i vasi sacri.

3. — Celeste (Iconol.). Si dipinge nuda, alata, circondata di raggi. Nell'una mano tiene una palla su la quale è un campasso, e nell'altra un ramo di gigli. La sua testa si perde nelle nuvole, per indicare che gli uomini sono poco degni di vederla o di ascoltarla.

1. Belli (Mit. Affr.), prova usata presso i Quojassi, popoli di Ghinea, la quale sì adopra allorchè un uomo è sospettato di un delitto. Il bellimo o gran sacerdote compone una certa droga con erbe e scorze di albero, con cui si frega la mano dell'accusato. S'egli è colpevole questa droga imprime su la sua pelle il segno di una scottatura. Talvolta la prova consiste nel dar a bere all'accusato un certo liquore avvelenato, composto dal bellimo. S'ei non è colpevole il veleno lo fa vomitare, senza che ne risenta alcuna trista conseguenza; ma se il liquore gli cagiona convulsione e schiuma alla bocca, si ritiene colpevole è viene condannato a morte. — Dapper.

e viene condannato a morte. — Dapper.

2. — Nome della divinità presso i
Quojassi, popoli dell'interno della Ghinea. È una composizione del Bellimo
(loro gran sacredote), ora di una figura, ora d'altra, a seconda del capriccio o delle circostanze. Il popolo nutre un profondo rispetto per quest'idolo,
colla persuasione che colui il quale offendesse questa divinità sarebbe punito
fiel più terribil modo. Ciò nondimeno

l'autorità del Bellimo è subbordinata a quella del re, senza il cui consenso egli non può punire alcuno. — Idem.

non può punire alcuno. — Idem.

3. — Specie di società misteriosa presso i mori di Malaghetta, e particolare agli uomini. Essa esige cinque anni di prove, come un tempo la scuola di Pitagora, Dicesi che gli uomini non vi imparano se non che balli e canti. I dottori di questa setta, chiamati Sagonos, hanno scuole o semiuari ove allevano la gioventu e le insegnano un inno chiamato Bellidani, o sia le lodi di Belli. — Vedi Sandi.

Bellica, picciola colonna innalzata in Roma, di rimpetto al palazzo di Bellona, e contro la quale l'araldo d'armi lanciava una picca, allorchè aveva dichiarato guerra a qualche nazione in nome del popolo romano.

BELLINO (Mit. Celt.), lo stesso che Beleno adorato da tutta la Gallia, e festeggiato da tutta l'Auvergna sotto que-

sto primo nome.

Bellifotente, soprannome di Marte e di Pallade.

\*\* Bellona, dea della guerra chiamata Enio dai Greci, e che la maggior parte de' mitologi confondono con Pallade, era figlia di Forci e di Ceto, secondo Esiodo, il più antico ed il più seguito da' Teogoni. Varrone dice che ella era figliuola di Marte, e che anticamente era chiamata dai Latini Duellione, Duelliona, vocabolo che al pari di quello di Bellona significa la guerra. — Hesiod. in Theog. v. 270. — Varr. de Ling. Lat. 1. 5. — Pausan. 1. 4, c. 30.

Questa dea aveva un tempio in Roma vicino alla porta Carmentale, il quale era stato eretto da Appio Claudio, in riconoscenza della vittoria ch' ella gli aveva fatta riportare, e quivi era il luogo ove il Senato dava udienza agli Ambasciatori, avanti che entrassero nella città. Bellona era eguale in potere al dio Marte, dice Servio. — Quinto Calabro, Virgilio, Stazio e Lucano la rappresentano armata di una sferza, con la quale ella eccita i guerrieri ne' combattimenti:

. . . . . . . la Discordia pazza Col suo squarciato ammanto; con la sferza Di sangue tinta la crudel Bellona Sgominavan le genti . . . . . .

Silio Italico la dipinge coi capelli sparsi e con una face nelle mani, al pari della Discordia. — Quint. Calab. l. 8. — Virg. Æn. l. 8. , v. 703. — Stat. Theb. l. 2, v. 718; l. 7, v. 73. — Lucan. Pharsal. l. 3, v. 568. — Sil. Ital. l. 5, v. 221. — Servius, in l. 8. Æneid, v. 702;

Bellona , secondo Servio , era annoverata fra gli dei ch'egli chiama Comuni, vale a dire, che secondavano tutte le fazioni, o che erano adorati presso tutt' i popoli. Il culto di questa Dea, comechè celebre in Roma, lo era mag-giormente in Cappadocia, ov' ella aveva molti magnifici templi, la maggior parte dotati di molte terre. Quello che si vedeva a Comane al tempo di Strabone che lo aveva visitato, era servito da più di tremila sacerdoti, secondo questo geografo storico; e questi sacerdoti erano soggetti all'autorità di un pontefice il quale non cedeva la precedenza che al solo re; egli era scelto nella famiglia regale, e la sua dignità era a vita ... Servius, in 1. 12. An. v. 118. - Strab. 1. 12.

Bellona era quella che attaccava i cavalli al carro di Marte allorchè questo

dio partiva per la guerra.

Ella aveva un altro tempio nella città di Yorck. — Dicesi che Oreste e sua sorella Ifigenia portassero, dalla Scizia Taurica, in Grecia questo culto, consistente nei medesimi riti che quello

della Diana di Tauride.

Bellona è dipinta talvolta armata da capo a piedi, con una lancia nelle mani, simile a Pallade, con la quale è so-vente confusa dai poeti. Nel Salone della guerra a Versailles si vede questa Dea in furore. Ella tiene nell'una mano una spada e nell' altra lo scudo. Sta in atto di slanciarsi dal suo carro, tirato da focosi destrieri che calpestano tutto ciò che incontrano nel loro passaggio. Vicino a lei è la Discordia, le cui faci incendiano templi e palagi; più lungi si scorge la Carità che fugge con un figlio ch'ella tiene in collo.

Bellonari, sacerdoti di Bellona, che avanti essere ammessi al sacerdozio erano obbligati di lasciarsi fare un' incisione ad un braccio, come segno indicante che questa dea non voleva essere onorata se non col sangue. Anche quando celebravano le feste della loro dea si facevano de' tagli nelle braccia o nelle cosce ed offrivano in sacrificio il sangue che ne usciva. Coll'andar del tempo queste ferite non furono più se non simulate; ma Commodo li costrinse a tagliarsi come in addietro. Il giorno che celebravano la festa correvano per le strade come forsennati e furibondi, con una spada nuda in ciascuna mano. Allorchè avevano terminato le loro corse e i loro sacrifici, ognuno si affrettava a consultarli, perchè credevasi che avessero il dono di predire le future cose,

ed essi annunziavano la presa delle città e la sconfitta de' nemici. I Bellonari erano in considerazione al pari dei re mede-simi. — Lactant. de Falsa Relig. c. 21.

- Alex. l. 3, c. 12.

La figura 6 della tav. XXVI rappre-senta un sacerdote Bellonarc. La sua testa è cinta di corone d'alloro, ornata di tre cammei, da cui pendono delle bende sacre. Egli ha al collo una col-lana formata di un serpente a due teste che mordono una gemma; indossa lunga tunica, ed un ampio mantello, e tiene due asce da sacrificio ed un ramo d'alloro. Vicino a lui vi è un cisto, e a' suoi piedi si legge una iscrizione del seguente tenore : " A Larzio Anto, ci-" stoforo del tempio di Bellona, ove la " sua immagine è posta sopra un pul-" vinare (letto sacro ). C. Quinzio fe' " fare questa pietra al suo fratello ( col-" lega) e suo diletto signore, e gli fe' " fare un monumento internamente nel " campo dell'Apollo d'argento. Quin-" zio Rufino. " — Muratori, Inscr. CLXIX, 1.

Bellonaria, sacrifici in onore di Bel-

lona.

\*\* 1. Belo (Mit. Sir.), la divinità maggiore dei Babilonesi, degli Assiri e di parte degli Egizj. È opinione comune che gli Assirj, non conoscendo l'ori-gine di uno de'loro più antichi re chiamato Belo, ne formarono un dio, che fu poscia confuso col Zeus de' Greci o Giove. Eusebio fa regnare Belo avanti che Abramo entrasse nella Palestina. Filone di Biblo, citato da Stefano Bizantino, accerta che questo principe precedette di mille anni Semiramide; Eustazio lo fa anteriore di diciotto secoli a questa regina. Ciò che v'ha di certo si è che tutti gli autori sono d'accordo ad attribuirgli la più remota antichità. -Herodot. l. 1, c. 181. — Diod. Sic. l. 1. — Steph. Bizant. — Euseb. Chro-nic. — Eustath. in Dionys, Perieg.

Nulla agguaglia la ricchezza e la magnificenza del tempio di Belo in Babilonia, il più antico di tutt' i templi, che pretendesi essere lo stesso che la famosa torre di Babele, la quale non avendo potuto servire alle mire degli uomini che ne intrapresero l'edificazione, fu convertita in un tempio di Belo. Tutti i re di Babilonia gareggiarono successivamente nell'onorarlo e nell'arricchirlo, talchè vi erano immensi tesori allorquando Serse ritornando dalla sua infelice spedizione contro la Grecia, lo saccheggio e lo distrusse. - Selden, de Diis Syriis, l. 2, c. 1. - Erodot.

l. 1. — Nel luogo più elevato e più venerato vi era un magnifico letto ove giaceva ogni notte una donna del paese, scelta ciascun di dal sacerdote di Belo come sposa del nume. Questo Belo o Bel, era probabilmente il Sole, o la natura fecondata dai calori di questo benefico astro. In appresso, il primo re degli Assirj, che si dice figlio di Nettuno e di Libia, ed al quale fu dato per onore il nome di Belo, essendo stato dopo la sua morte annoverato tra gli dei, da Nino suo figlio e suo suc-cessore, fu confuso con questa potente divinità. Secondo San Cirillo fu Belo medesimo che si fece fabbricare templi, innalzare altari ed offrire sacrifici. Chi bramasse maggiori schiarimenti intorno a Belo può vedere l'Origine d'ogni Culto del Dupuis al libro 3, cap. 18.

- Arriano, l. 7. - Vedi Bel. 2. — L'Ercole Indiano, o il quinto Ercole. — Cicerone, de Nat. Deor.

l. 2, c. 16.

\*\* 3 e 4. — Belo è pure il nome di due principi famosi nella storia eroica. Discendavano entrambi da Giove per parte di Epafo. Il primo fu padre di Agenore, ed il secondo era figlio di Fenice, nipote di Agenore, e padre di Pigmalione re di Tiro, e di Elisa o Didone regina di Cartagine. Belo I regnò in Egitto, e Belo II, conosciuto anche sotto il nome di Metre, fu re di Tire o di Fenicia. - Servius, in l. 1. Eneid, v. 733. - Secondo Apollodoro Belo I era figlio di Nettuno e di Libia, fratello di Agenore, e padre di Egitto e di Danao. - L. 2, c. 3. - Dicesi che conducesse una colonia egizia a Babilonia. — Diod. Sic. 5. — Padre di Cefeo.

6. — Re di Lidia, uno de' discen-denti d'Ercole per parte di Alceo. —

Herodot. l. 1, c. 7.

Belomanzia, divinazione per mezzo
delle frecce. — Rad. Belos, dardo. Allorche i Caldei volevano intraprendere qualche cosa o qualche viaggio scrivevano sopra frecce, che mescolavano in un turcasso, il nome delle città dove volevano andare o delle cose che volevano intraprendere; poscia traendo a caso le frecce dal turcasso, si determinavano dietro ciò che era scritto su quella che usciva per la prima. Anche gli Arabi costumano un modo di trarre le sorti per mezzo di tre frecce che pongono in un sacco. — Vedi Acdac, RABDOMANZIA.

Belone, ago, nome dell'inventrice. Belta, dea degli antichi Zabieni, i quali, al dire di Ben-Isaac, scrittore arabo, principiavano il loro anno dal mese di Nisan, e festeggiavano i tre primi giorni, durante i quali pregavano la dea Belta, e abbruciavano animali vivi in onor suo. I Sabei, adoratori di questa dea, consacravano religiosamente al mantenimento del suo tempio tutto il frutto de loro ladronecci. Belta sembra essere la stessa che da Filone è chia-mata Baal-Tis, vale a dire la regina del cielo o la Luna.

BELTIDE. - Vedi BAAL-TIS.

BELZEBUT (Mit. Sir.), dio degli Accaroniti. Il suo nome significa Dio mosca o il principe delle mosche. Gli si dava questo nome o perche le mosche non entravano nel suo tempio, ed egli aveva il potere di scacciarle, o perchè la sua statua, sempre insanguinata, era continuamente coperta di mosche. Belzebut era una delle principali divinità dei Sirj, i quali le offrivano certi sacrifici che finivano, come le feste Ferali, con banchetti apparecchiati su le tombe; e di qui forse è che la Scrittura lo chiama il Principe de Demonj. Si è creduto ri-conoscervi Plotone. — Myth. de Banier, t. 3. - Vedi Acoro, MILAGRO.

Bemilucio (Mit. Celt.), soprannome di Giove, preso da un luego di Borgogna, vicino all'abbazia di Flavigny, ove questo dio aveva altari. Vi fu trovata una statua di Giove Bemilucius, che lo rappresenta giovane e imberbe, coi capelli corti, vestito di un pallio attaccato ad una spalla, senza che ne cuopra la nudità. Tiene nella destra mano un grappolo d'uva, e nell'altra certi frutti di cui il tempo ha alterato le forme. Del resto si è osservato che l'iscrizione è soggetta a difficoltà grandi.

- Ant. expl. t. 1, c. 7.

BEMOT O BERMOTH, bue maraviglioso che i rabbini dicono essere riserbato pel banchetto del Messia. Questo bue è si grande e si grosso, che mangia ciascun di il fieno di mille montagne vastissime. Esso non si allontana mai dal luogo che gli è stato assegnato; e l'erba ch'egli ha mangiato il giorno cresce di nuovo la notte, onde porgergli sempre la sussistenza. La femmina di questo bue fu uccisa, a fine che una specie si prodigiosa non moltiplicasse, il che avrebbe certamente recato danno alle, altre creature. Ma l'onnipossente non la salò, perchè la vacca salata non è un cibo abbastanza dilicato per un si magnifico pranzo. I Giudei superstiziosi giurano per la loro porzione del bue Bemot, come i cristiani giurano talvolta per la loro porzione di paradiso. - V. JUCHEC, LEVIATAN, MESSIA.

BEN (Mit. Scand.), il Nettuno dei

Sassoni.

Benan, Hascha (Mit. Arab.), socjo compagni di dio, divinità immaginarie che adoravano gli Arabi idolatri avanti Maometto.

BENARETE (Mit. Ind.), città situata sul Gange, dov'è la principale o più tosto l'unica scuola de'bramini. Questa città è venerata presso gli Indi al pari che la Mecca appo i Musulmani. Un pel-legrinaggio a Benarete cancella tutte le colpe ed assicura un posto nel cielo. Molti raja e ricchi Indi hanno contribuito a rendere celebre questa città, collo sta-bilirvi conventi di fachiri e di bramini, col fondarvi pagodi, col farvi costruire scale di pietra per discendere nel Gange e farvi le abluzioni, col piantare giardini contigui alla città, e lunghi viali, e con iscavi di larghe cisterne. In oltre, quasi tutti gli Indi di un certo grado hanno un picciol pagode in Benarete, con un bramino mantenutovi pel servizio: le sue funzioni consistono nel-

l'offrire preghiere e sacrifici e nel distri-I. BENDA. - Vedi CUPIDO, FAVORE,

buir elemosine nella città sacra. FORTUNA, ERRORE, GIUSTIZIA.

\* 2. - In latino Vitta, picciola benda o fettuccia con la quale le donne si le-gavano i capelli. Era un ornamento da testa, ed un simbolo del pudore, vietato alle cortigiane. Di qui è che Ovidio, volendo parlare dei piaceri dell'amor impuro, dice: "Lungi da qui o bende, attributi di castità, ecc."

Este procul Vittæ tenues, insigne pudoris, ecc. De Art. Am. v. 31.

Nei solenni sacrifici, i sacerdoti ed anche le vittime avevano la testa ornata di bende, che chiamavansi sacre. Le bende erano in generale, presso gli an-tichi, un segno di dignità; quindi scr-vivano principalmente all'acconciatura di testa delle regine e delle principesse. Una benda o fettuccia intorno alla testa era un segno della dignità regale: è ciò che noi chiamiamo diadema. - Virg. En. 1. 5, v. 365. — Sil. Ital. 1. 13, v. 779. — Plin. l. 18, c. 2. — Servius, in 1. 6. En. v. 665. - Tertul. Apolog. c. 13. - Bernartius, in 1. 5. Thebaidos Statii.

BENDI O BENDIDE, nome che davano i Traci alla loro Diana, o più tosto alla Luna, in onore della quale celebravano delle feste molto romorose. Il culto di Bendi fu portato in Atene da mercanti che frequentavano i lidi di Tracia. -Strab. l. 9. — Suidas. — Palaphatus. — Phavorinus. — Vedi Munichia.

BENDIDIE, feste che celebravansi nel Pireo in Atene, il giorno 20 del mese Targelione, in onore di Diana cognominata Bendi. Queste feste avevano un po'della licenza de'Baccanali. - Tit. Liv. 1. 38, c. 41. - Proclus, 1. 1. in Timeum. - Lucian. in Icaromen.

Beneficenza (Iconol.), giovin ninfa che si ricouosce agevolmente dal suo sguardo affettuoso e dal suo affabile a-spetto. Essa presenta la mano destra aperta e tiene nell'altra una catena d'oro. Vicinc a lei vedesi un'aquila che tiene negli artigli una preda e la lascia mangiare da altri uccelli: geroglifico egizio. ∸Altri rappresentano la Beneficenza sotto le forme di bella donna, semplicemente e nobilmente panneggiata, coronata di foglie di vite e d'olmo. Dalla tensione del suo braccio destro si può presumere ch'ella faccia un'azione officiosa. Col braccio sinistro ella stringe affettuosamente al seno un alcione, uccello la cui femmina, al dire di Plutarco, serve e soccorre il suo compagno allorchè è divenuto vecchio, e lo porta anche in aria quando non può più volare.

Beneficio (Mit. Sir.). Gli Assirj ed i Persiani lo apnoveravano tra le divinità e lo reputavano come il dispensa-

tore del bene.

Benevento, città d'Italia fondata da Diomede. Essa si chiamava in prima Maleventum. Allorche divenne colonia romana cangiò il suo nome, che era di mal augurio, in quello di Benevento. -Plin. 1. 3, c. 11. - Tit. Liv. 1. 9, c. 10 e 24.

Benevolo, soprannome di Nettuno, di Apollo e di Mercurio.

Benignita' (Iconol.). Una donna giovane, con corona d'oro ed un sole sul capo, vestita color d'oro, con mantello di porpora, e con le braccia aperte. Ha un ramo di pino, la cui ombra dicesi che non nuoca agli arbusti che na-scono vicino a lui. Le si da per attributo un elefante, perche vuolsi che questo animale, anzi che nuocere ai viag-

giatori, li riponga su la giusta via. Bensaiten (*Mil. Giap.*), dea delle ricchezze, in onore della quale si celebra la seconda delle cinque solenni feste annue del Sinto, religione primitiva del Giapone. Questa festa è particolarmente destinata a ricreare le fanciulle: i padri danno loro un gran banchetto, in una sala ornata di ricchi fantocci, dinanzi ai quali sono apparecchiate delle tavole coperte di focacce e di foglie nuove d'armoisa. Questa dea, per opera dei Cami, partori, per quanto si pretende, cinquecento uova. Maravigliata la diva, e temendo che quelle uova producessero qualcosa di mostruoso, le chiuse in una scatola e le getto nel fiume Riusagawa. Qualche tempo dopo un vecchio pescatore trovo la cassetta, la aprì, e trovandola piena di nova la porto a sua moglie. Ma quale non fu la loro sorpresa allorchè da ciascun uovo che rompevano videro uscire un fanciallo! Questi fancialli ne'loro primi anni furono nutriti di riso cotto e di foglie d'armoisa, ma allorche furono grandi si diedero al ladroneccio per procurarsi la sussistenza, e nelle loro scorrerie giunsero alla casa della madre la quale li riconobbe. — Il culto che le si rende some dea delle ricchezze, non è forse che un'allusione alla popolazione, la quale forma la ric-chezza degli stati. — I Giaponesi la rappresentano circondata e servita da cinquecento figli.

BEN SEMELE, fanciullo della rappresentazione, nome di Bacco. - V. SEMELE.

BENTAMELIONE ( Mit. Rabb.), demonio, intorno al quale i rabbini narrano questa favola: Vespasiano, dopo avere preso Gecusalemme, proibl at Giudei di osservare il sabbato e di circonci-dersi, siccome pure di praticare tutte le osservanze della toro legge. In questi estremi essi pregarono Rabbi Simone, gran taumaturgo de' loro tempi, perchè andasse a supplicar l'imperadore di raddolcire il rigore del suo editto. Simeone si pose in viaggio con Rabbi Eleazaro. Strada facendo essi trovarono un demonio chiamato Bentamelione, il quale chiese di accompagnarli confesso loro chi era, e loro promise di entrar nel corpo della figlia dell' imperadore e di uscirne ad ogni loro ordine; il che fu eseguito e merito loro, in ricompensa la revoca dell' editto.

BENTESICIME, figliuola di Nettuno, sorella di Anfitrite, alla quale suo padre fido l'educazione di Eumolpo ch'egli aveva avuto da Chio, e che da questa era stato precipitato nel mare. Eumoplo sposò poi una figlia di Bertesicime. — Apollod. 1. 3, c. 15 e 30. — Vedi Eumolgo.

BEO, piloto d'Ulisse, da cui aveva rice-

vuto nome il monte Bea in Cefalonia. Becro, figliuolo di Nettuno e di Arna figlia d'Eolo re d'Eolide, Arna, mandata da suo padre a Metaponto città d'Italia, partori due figli, e diè il

nome di Eolo suo padre al maggiore. Questi si impadroni delle isole del mar Tirreno, e fondò la città di Lipari. Beoto, il più giovane andò da suo avo, gli succedette nel trono, e diede il nome di Beozia al suo regno, e quello di Arna sua madre alla capitale. Alcuni autori traggono il suo nome da Bous, bue, perchè sua madre appena nato, lo nascose nel letame di bue , per occultarlo a suo padre. — Diod. Sic. — Pausania dice che era figliuolo d' Itono

e della ninfa Melanippe. - L. 9, c. 1. che ha successivamente portato i nomi di Aonia, di Mesapia, di Ogigia e di Cadmeide. Essa aveva a settentrione la Focide, al mezzodi l'Attica, al ponente il mare o il golfo di Corinto, ed al levante l'isola di Eubea. Dessa pigliù il suo nome, dice Pausania, da Beoto figlio d' ltono e della ninfa Melanippe. Ovidio pretende che questo nome derivi da bue, a bovi, perche Cadmo fu condotto in questo paese da un bue. --Questa regione ricevette il nome di Aonia, dagli Aonj di cui parla Strabone; quello di Ogigia da Ogige che, secondo Varrone, fondo la città di Tebe, e quello di Cadmeide, da Cadmo fondatore di Cadmea, città che in appresso fu riunita a Tebe, capitale della Beozia, di cui si crede similmente fondatore. In questo prese si vedono le cele-bri montagne di Imeto, di Citerone, di Elicona, le fontane di Aretusa, di Dirce, di Aganippe, d'Ippocrene, ed i fiumi Asopo, Cefiso, ed Ismeno. La Beozia ha per simbolo uno scudo incavato ed un vaso con due manichi. - I Beozi avevano riputazione di uomini rozzi e di grosso ingegno. Nonostante il loro paese ha prodotto un gran numero d'uomini illustri, tra i quali si contano E-siodo, Pindaro, Plutarco, ecc. — Herodot. l. 2., c. 49; l. 15, c. 57, — Diod. Sic. l. 1. — Strab. l. 9. — Pausan. l. 9, c. 34; l. 10, c. 8. — Justin. l. 3, c. 14; l. 8, c. 6; l. 8, c. 4. Tit, Liv. l. 27, c. 30; l. 28, c. 8; l. 29, c. 12. — Cor. Nep. l. 7, e. 11, § 3, — Ovid. Met. l. 3, v. 10.

2. — Ninfa della quale Jade ebbe le

Plejadi.

BEOZIE DIVE, le Muse. - Vedi AONIDI. Brozio, soprannome di Bacco, nipote, per parte di sua madre, di Cadmo re di Tebe.

Beraca. I Giudei danno questo nome alla benedizione che dà ai cibi il più qualificato de' convivati.

\*\* BEREGINTA O BEREGINZIA, nome

di Cibele o la madre degli dei, che ella 1 ricevette dalla montagna di questo nome in Frigia, ov' era nata ed aveva un tem-pio. Siccome Cibele è spesso confusa con Rea, Cerere, Tellura o la Terra, così questo soprannome si conviene egualmente a tutte queste dee. Di qui è che Virgilio dipinge Berecinta coronata di torri, e che le dà il titolo di Madre degli dei che altri poeti danno a Rea, a Tellure ed a Vesta. Catullo ha composto un poema sopra Cibele, intito-lato de Berocynthia et Aty. — Catull. epigr. 64. — Virg. En. l. 6, v. 785. — Ovid. Fast. l. 4, v. 355. — Id. Met. l. 11, v. 16. — Aug. de Civit. Dei, 1. 2, 0, 4, 5,

Il culto di Berecinta era molto celebre nelle Gallie; e si vede in Gregorio di Tours, che sussisteva ancora nel quarto secolo. Si traeva la dea pei campi e per le vigne, sopra un carro tirato da buoi, per la conservazione deì prodotti della terra, ed era seguita da immensa calca di popolo che cantava e ballava dinanzi la sua statua .- V. CIBELE.

Berecintio Eroe, Mida re di Frigia, ov'e il monte Berecinto. — Ovid. Met. BERENICE (Mit. Egiz.), figlia di Arsinoe e di Tolomeo Filadelfo, il secondo de Tolomei che regnasse dopo Alessandro Magno in Egitto. Tolomeo Arsine sua moglie sotto il nome di Venere Zeffiritide. Oltre a Berenice ebbe egli un figlio per nome Tolomeo Eyer-gete il quale secondo il costume dei re di Egitto; sposò la sorella. Diede occasione agli sponsali il coraggio di Berenice, che accompagnando il padre nella guerra, e stando al di lui fianco (18in.) a cavallo mise in fuga i nemici. Tolomeo Evergete s'innamorò della sorella per quest' azione, e la prese per moglie. Ma celebrate appena le nozze Tolomeo fu costretto a portar la guerra a' Seleucidi che tra gli altri paesi signo-reggiavano l'Assiria. Berenice, dolente per la partenza dello sposo e fratello, offerse in voto la chioma a Venere Zef-

firitide, se il re tornasse vincitor de' nemici; onde avendo egli in poco tempo aggiunta l'Asia soggiogata all' Egitto, la regina diè compimento al voto fatto,

ma per negligenza o per astuzia de' sa-cerdoti la chioma si smarri nel tempio

la notte successiva. Il re, a cui questa prova di tenerezza della sua sposa era stata gratissima, monto in furia all' annunzio dello smarrimento della chioma:

ma Conone di Samo, celebre astronomo

del suo tempo, guadagnato forse da'sa-

cerdoti, finse per placare lo sdegno del re e della regina, d'aver veduto questa chioma trasferita nel cielo, e i sacerdoti secondando la finzione dissero che vi era stata portata da Zefiro per ordine di Venere. La cosa fu creduta, e il nome di Chioma di Berenice ch' ei diede a sette stelle situate tra i quattro asterismi della Vergine, del Leone, dell'Orsa maggiore e di Boote, che non avevano ancora nome, rimane tuttora a questa costellazione,

Anche i poeti accreditarono la nuova; Callimaco, tra gli altri, descrisse in versi, per adulare la regina, l'apoteosi della Chioma di lei. Circa dugento anni dopo Catullo tradusse questa elegia in versi latini, che formano il 67.º epi-gramma di questo poeta. L'elegia di Catullo fu recata leggiadramente in sciolti italiani dall'Ab, Ant, Conti e da Ugo Foscolo. — Eratosth. c. 12. — Hygin. Poet. Astron. l. 2, c. 24. — Justin. l. 26, c. 3. La fig. 2 della tav. XXVI rappresenta

le teste di Tolomeo Sotere, re d'Egitto, e di Berenice, con la leggenda ΘΕΩΝ (degli dei); e dall'altro lato le teste di Tolomeo Filadelto figlio di Sotere, e di Arsinoe sua seconda sposa, disposte nello stesso modo, con l'iscrizione ΑΔΕΛΨΩΝ (fratelli). Ciascuno di essì

aveva sposato la sorella. — Visconti Ico-nogr. grec., III, LIII, 4, 5, LIV, 1, Molte altre spose di re d'Egitto por-tarono il nome di Berenice. Vi furono

tarono il nome di Berenice. Vi furono anche diverse città di tal nome, la più conosciuta delle quali era nella Libia.

— Strab. l. 16 è 17. — Pomp. Mela, l. 3, c. 8. — Ptolem. l. 4, c. 4.

BERGELMER (Mit. Celt.). Savio gigante che solo sfuggi dall'inondazione
cagionata dal sangue di Ime col menzo
di una barca. Da lui fu conservata la
stirpe de' giganti del ghiaccio. — Edda,

— Vedi IME.

BERCINO, divinità venerata a Brescia in Italia. Avea un tempio ed una sacerdotessa. Un monumento lo rappresenta con abito alla romana: era forse qualche eroe

del paese. — Myth. de Banter, t. 5.

BERGIONE. — Vedi ALBIONE.

BERILISTICA, arte magica, che consiste nel trarre auguri dalle apparenze straordinarie che si osservano negli spec-chi chiamati Berilli.

BERIT, demonio che, secondo il Viero, ha il segreto di cangiar in oro tutt'i metalli. È il demonio degli alchimisti, - Vedi Liber officior. Spirit,

1. Benos, nutrice di Semele. Si pretende che Giove pigliasse la sua figura

per sedurre la figlia di Cadmo, ce che lo stesso facesse Giunone per indurla a chiedere a Giove che le apparisse in tutta la sua maestà. — Hygin. fab. 167, 179. - Ovid. Met. 1. 3, v. 278.

2. - Una delle Oceanidi, che Virgilio dà per compagna alla ninfa Cirene madre di Aristea, le ch' egli rappresenta coperta di una pelle moscata. - Georg.

1. 4, v. 341. 3. — Moglie di Doriclo, re di Tracia; e madre di una illustre schiatta. Iride, per ordine di Giunone, piglio la sua forma per ingannare le Trojane ed indurle ad ardere le navi di Enca. -Virg. Eneid. 1. 5), v. 620.

4. - Figliuola di Venere e di Adone, che fu chiesta in macitaggio da Nettuno,

ma che fu data a Bacco.

1. Berosio, Babilonese, sacerdote di Belo. Gli Ateniesi gl' innalzarono una statua con una lingua dorata, a cagione della infallibilità delle sue predizioni. Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 3, 5, 6, 16. - Pare essere lo stesso che il

seguente:

a. - Autore greco, nato in Babilonia, che passò in Grecia verso il tempo della conquista di Persia faita dai Greci. Scrisse varie opere astronomiche, ed una Storia de' Cafdeil; ch' egli dedico al re Antioco II, circa l' anno 260 avanti l' Era Cristiana. Soggiorno molto tempo in Atene, ove si acquistò tanta riputazione per le sue predizioni astronomiche; che gli fu innalzata una statua nel ginnasio. De'sdoi scritti non esistono se non alcuni frammenti della storia Caldea. Sal modello de' suoi frammenti imperfeiti, Annio da Viterbo pubblico sotto il nome di Berosio un'opera piena di stravaganze e di cose contrarie a quanto aveval scritto Berosio medesimo. Quest' opera inganno poche persone appena pubblicata e da molto tempo è interamente obbliata. - Joseph. in Appion. - Fabric. Bibl. Græc.

BERRETTA. Sa le medaglie è simbolo

di libertà.

BERUT ( Mit. Maom. ). E originariamente il nome di un pozzo celebre in Arabia. Presso i Turchi è un luogo di deposito o di aspettazione ove vengono deposte le anime degl'infedeli fino al giudizio finale , siccome quelle de fedeli vengono deposte nel luogo chiamato Bezrah , vale a dire , intervallo o separazione. - Chardini about alla ouna

Benute, moglie d'Ipsisto. Ebbero un figlio per nome Epigeo, che fu poi chia-mato Urano, ed una figlia per nome Gè o la Terra. - Mith, de Banier , to 1.

Vol. I.

Besamondo (Mit. Giap. ), divinità giaponese, dell' ordine de' Fotochi. -Vedi Forochi.

BESCHEN ( Mit. Ind. ), il secondo degli esseri creati da Dio avanti il mondo, secondo la dottrina de' bramini indiani. Questo nome significa esistente in ogni cosa, e il dio a cui si dà questo nome si suppone incaricato della conservazione del mondo nel suo stato attuale. Egli subi, per quanto dicesi, molte incarnazioni, pigliando nella prima la forma di leone, nella seconda quella di uomo; e nella decima ed ultima comparirà sotto la forma di guerriero e distruggerà tutte le religioni contrarie a quella de bramini. I Missionari pretendono che Beschen sia la seconda persona della Trinità, che i bramini lo riconoscono per tale, e gli attribuiscono certe qualità applicabili in qualche modo a Cristo.

Besichipi, sacerdoti del tempio delle Furie innalzato dal tribunale dell'Areopago per consiglio di Epimenide di

BESSA, città della Locride, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja. -Iliad. l. a.

BESS EICHVER ( Mit. Ind. ), abbreviazione di una parola composta de Visnu o Beschen e di Eichver. A Benarete esiste un pagode con questo nome; nel quale queste due divi ità riunite ricevono gli omaggi de' loco adoratori.

\* Bassi, popoli di Tracia, vicini al Ponto, che abitavano il monte di Emo, e che, secondo Strabone, erano creduti masnadieri e menavano una vita dura. Si pretende che Luculto fosse il primo de Romani che porto la guerra presso questi popoli e che gli sconfisse sul monte Emo. San Paolino vescovo di Nola dice che i Bessi erano più in-trattabili delle loro nevi e che il Cristianesimo li aveva resi più mansueti che pecore.

Et sua Bessi nive duriores; Nuno oves facti.

Il loro paese è compreso ora nella Turchia europea, e corrisponde al paese chiamato in oggi Romania. - Strab. 1. 3. - Plin. 1. 4, c. 11. - Plolem. 1. 3, c. 11. - Herodot. 1. 7, c. 111. - Tit. Liv. 1. 39, c. 53. - Eutrop. 1. 6. - Ovid. Trist. 1. 3, eleg. 10, v. 5. - Paulin. ad Nicetam, Dacorum Episc.

BESTEMMIA (Iconol.). Si faccia un uomo coi capelli inti e co' pugni stretti,

in atto di minacciare alteramente il cielo, ove si veggono baleni e fulmini. Calpesta un altare rovesciato, statue spezzate, od altri emblemi religiosi. BESTIARI, gladiatori di mestiere o nomini coraggiosi che combattevano contro le feroci belve per fare pompa del loro coraggio e della loro agilità, come i toreadori spagnuoli.

BETARMONI, soprannome dei Cori-

banti.

BETE (Mit. Affr. ), sacerdotesse more su la costa degli Schiavi. Esse godono de' medesimi privilegi e della medesima considerazione che i sacerdoti. Questa dignità ispira loro un orgoglio tale, che prendono il nome di figlie d'Iddio. Mentreche tutte le donne, secondo l'uso del paese, rendono omaggi servili ai loro mariti, le bete esercitano un assoluto impero su di essi e sui loro beni. Esse hanno diritto di esigere dai mariti che le servano e che parlando con esse stiano ginocchioni : epperò i negri più avveduti non isposano sacerdotesse, e meno ancora consentono che le loro spose sieno innalzate a questa dignità, Nondimeno se avviene che siano scelte senza loro partecipazione la legge proibisce loro di opporvisi, sotto pena d'incorrère in una rigorosa/ censura e di essere creduti persone irreligiose che vogliono turbare l'ordine pubblico.

Il modo con cui si scelgono le fanciulle destinate, all'onore del sacerdozio è singolare e strano. Le vecchie sacerdotesse sono incaricate di questa cura. Esse scelgono il tempo in cui il maiz comincia a verdeggiare, ed uscendo dalle loro case, che sono in poca distanza dalla città, armate di grosse mazze, entrano nelle strade, vi si spargono in molte bande di trenta o quaranta e corrono come furibonde dalle otto ore della sera fino a mezzanotte, gridando: Nigo, bediname; vale a dire nella loro lingua: arrestate, fermate. Tutte le fanciulle dell'età di otto anni fino ai dodici che esse possono arrestare in questo intervallo appartengon loro per diritto, e purche non entrino nei cortili o nelle case, non è permesso ad alcuno di far loro resistenza. Esse sarebbero sostenute dai sacerdoti, i quali finirebbero di uccidere spietatamente quelli che esse non avrebbero già uccisi con le loro masse. Questa scorreria dura comunemente quindici giorni o di più. Allorchè il numero è compiuto le vecchie conducono nelle loro case le donzelle rapite e ne danno avviso ai loro parenti, la cui vanità è spesso lusingata da questa destinazione. In prima s' ingegnano di conciliarsi la loro amicizia con ogni sorta di buoni trattamenti ; indi insegnano loro i balli e le canzoni che si usano nelle feste in onore del serpente. È lo stesso che quello chiamato Serpente fetisce, che forma il principale oggetto della religione di Giuida.

L' ultima parte del noviziato di queste fanciulle è sanguinosissima : Consiste nell'imprimer loro, in tutte le parti del corpo, con punte di ferro, certe figure di fiori, di animali e specialmente di serpenti. Questa operazione cagiona vivi dolori : ma le grida commuovono poco quelle spietate vecchie; e siccome nessuno osa avvicinarsi alle loro case, così esse sono sicure di non essere turbate in questa barbaral cerimonia. La pelle diventa bellissima dopo la guarigione delle ferite :: pare un raso nero fiorato; ma la sua principale bellezza agli occhi dei mori si e quella di indicare una perpetua consacrazione al servizio del Serpente.

Le fanciulle tornano poi presso le loro famiglie, almeno se si erede che siano sufficientemente istruite, ma si esige da esse che ritornino di tempo in tempo per ripetere le istruzioni che hanno

ricevute.

Allorche diventano nubili, vale a dire circa all' età di 14 o 15 anni ; si celebra la cerimonia delle loro nozze col Serpente, I parenti, superbi di funa si bella alleanza, danno loro i più begli ornamenti che possono procurarsi nella loro condizione. Si conducono al tempio e la notte seguente si fanno discendere in una tomba ben voltata, ove dicesi che trovano due o tre serpenti che le sposano per commissione. Mentrechè si compie il mistero, le loro compagne e le altre sacerdotesse ballano e cantano al suono di wari strumenti, ma troppo langi dalla tomba per poter udire ciò che vi accade. Un'ora dopo esse vengono richiamate sotto il nome di spose del gran Serpente; nome che continuano a portare in tutta la loco vita,

Le cerimonie che concernono il culto del Serpente non sono le sole lezioni che si danno a queste nuove sacerdotesse; le anziane si pigliano, piacere d'istruirle nell'arte della civetteria, e comunicano alle medesime tutto ciò che per una lunga esperienza conobhero più atto a soggiogare gli uomini. In ricompensa di queste pie istruzioni esse dividono il profitto che le giovani sacerdotesse ritraggono dalle loro attrattive. - Vedi

SERPENTE. (Mit. Affr.).

Вети, libro sacro degl' Indiani, i quali pretendono che Dio diede a Brama quattro libri nei quali sono comprese tutte le scienze e le cerimonie della religione de' bramini, e questi quattro libri sono da essi chiamati Beti.

BETI, gran Sacerdote del Serpente rigato nel regno di Giuida. Questo sacer-dozio da un potere quasi eguale all'autorità regale, imperocchè si crede che il pontefice conversi famigliarmente col gran fetisce. Questa dignità è ereditaria nella

medesima famiglia.

\* Betica, in latino Bætica, in greco Baitiche o Baitike, regione dell'antica Spagna, chiamata con tal nome a cagione del fiume Beti, detto in oggi il Guadalquivir. Essa era occupata da diversi popoli di come i Turditani o Turduli, i Bastuli o Cartaginesi ed i Betici celti. I limiti della Betica non furono sempre i medesimi ; essi variarono a seconda delle aumentazioni o delle diminuzioni che vi farono fatte in diversi tempi. Ma la Betica propriamente detta era compresa nel paese chiamato oggidi l'Andalusia e la nuova Castiglia. -Strab. 1. 3. - Pausan. 1. 6, c. 19. -Plin. l. 3, ep. 9. — Tit. Liv. l. 28, c. 30. — Pomp. Mela, l. 3, c. 1. — Ptolem. l. 2, c. 4. Senec. in Med.

P. 725.

\*Bettle, nome che danno alcuni autori alla pietra fasciata che inghiotti Saturno, credendo d' ingojare uno de' suoi figli; il che diede luogo al proverbio greco contro le persone voraci: Voi iningiottireste anche un Betile. - Phavorinus. - Hesichius. - Michael. Apostolius, in Centur. 10, proverb. 71,

Vedi ABADIR.

Betiti, pietre che si credevano ani-mate e che consultavansi come oracoli. Queste pietre erano rotonde e di mediocre grandezza; portavansi indosso o so-spese al collo. I Greci credevano che Saturno avesse inghiottito un Betile. -Vedi ABADIR: - Secondo il Damascio, i Betili si trovavano sul monte Libano. Vi discendevano in un globo di fuoco, e svolazzavano in aria. Un medico chiamato Eusebio ne aveva uno ch' egli portava in seno, e ne riceveva oracoli da una voce simile ad un lieve fischio che ei sapeva interpretare. Alcuni autori riguardano i Betili degli antichi mitologi come una specie di statue animate inventate da Celo nella guerra contro Saturno I sacerdoti di Cibele ne portavano uno sul petto che rappresentava

la madre degli Dei. Nessuna specie d' idolo fu più comune nell'Oriente come quelle pietre lunghe e ritte, chiamate dai Greci chiones o pilastri. Nel tempio di Eliogabalo in Siria vi era una pietra di questa specie che pretendevasi essere caduta dal cielo; e attribuivasi la medesima origine ad una pietra nera, famosa in Frigia. I Romani e i loro sacerdoti mandarono a cercarla con una splendida ambasciata, alla testa della quale era Scipione Nasica. Si può anno-verare tra i Betili le pietre che consa-cravansi nel tempio di Minerva Calcidica a Sparta; esse ne avevano almeno la forma. Si prendevano nel fiume Eurota , la loro figura rassomigliava a quella di un elmo; al suono della tromba galeggiavano sopra l'acqua, e nell'udir a proferire il nome degli Ateniesi, tornavano in fondo al fiume; circostanze che loro avevan fatto dare il nome di Thrasydeiloi. -Rad. Thrasys, ardito; deilos, timoroso. Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 3. -Damascius, in Vita Isiod. apud Photium in Codice, 242. - Sanchoniat. apud Euseb. - Vossius, de Idolatr. Gentil. 1. 6, c. 39.

BETILO, figliuolo di Urano e di Gè o la Terra, e fratello di Crono o Saturno. Alcuni autori credono ch'egli abbia dato il suo nome ai Betili. - Myth. de

Banier, t. I.

BEVANDA DI ODIO, Questa bevanda era composta dell'erba chiamata Prometea, e del fiele di quattro animali. Chiamavasi Misetra. - Rad. Misos Odio.

BEZA (Mit. Egiz.), divinità adorata in una città dello stesso nome dell' alto Egitto. Vi era un oracolo che si ren-deva per mezzo di biglietti suggellati. Furono mandati all'imperatore Costanzo alcuni di questi biglietti, lasciati nel tempio di questo dio; il principe fece assumere rigorose informazioni e mando in esiglio o fece porre in prigione mol-tissime persone. Si era forse consultato questo oracolo intorno al destino dell' impero od all' evento di qualche cospirazione contro l'imperatore. - Ammian. Marc. 19.

BIA O VIOLENZA, figlia di Pallade e dello Stige. - Apollod. l. 1, c. 1.

BIADICE, moglie di Cretco, amava con trasporto Frisso figlio di Atamante, et, trovandolo insensibile, lo accuso a suo marito di aver voluto farle violenza. Guesti indusse Atamante a punire suo figlio il quale fuggi. — Kedi Fasso.

Bialban (Mit. Orient.), lingue e

caratteri particolari di una specie di

creature che erano nel mondo avanti il | secolo di Adamo, secondo la tradizione

degli Orientali.

1. BIANORE, soprannominato Ocno, re d'Etruria, era figlio del Tevere e della profetessa Manto. Egli fondo Mantova, alla quale diede il nome di sua madre. Al tempo di Virgilio si vedeva ancora il suo sepolero sulla strada tra Anda e Mantova; imperciocche i Greci asavano di porre i sepoleri lungo de strade frequentate, onde i morti fossero meno dimenticati dai vivi; di qui venne che gli epitassi cominciavano ordinaviamente con le parote: Sta, Viator, t'arresta, o passeggiero. - Virg. Eclog. 9, v. 60. - Id. Eneid. 1. 10, v. 198. -Servius, ad Virg. locis cit.

2. - Centauro ucciso da Teseo. -

Ovid. Met. 1. 12, v. 342.

3. - Principe Trojano che fu ucciso da Agamennone nel difendere la sua patria assediata dai Greci. Oileo, suo scudiero, avendo voluto vendicare la morte di lui, provò la medesima sorte. - Hom.

Iliad, l. 11, v. 92.

\* 1. BIANTE, re d'Argo figlio di Amitaone e di Idomena, nipote di Creteo e di Tiro, zio di Issione per parte di sua sorella Perimela, cugino germano di Giasone, era fratello di Melampo famoso indovino. Essendosi innamorato della bella e saggia Pero o Perone, figliuola di Neleo re di Pilo, e sapendo che Neleo avea risoluto di non darla se non a colui che gli conducesse i buoi di Ificlo figlio di Filaco, egli prego Melampo suo fratello di andare ad involarli. Melampo fece in prima qualche difficoltà, ma finalmente si determino a tentare questo furto. Egli fu sorpreso dai pastori di Ificlo e condotto in prigione. Un anno dopo Ificlo lo ripose in libertà e gli dono eziandio gli stessi buoi, in riconoscenza di avergli dato la spiegazione di molti oracoli ed insegnato il mezzo di avere figli. Melampo mandò i buoi a Biante e questi li diede a Neleo, e con questo mezzo lo costrinse a dargli la figlia. Biante la rese madre di molti figliuoli, tra i quali Talao; il quale sposò Lisimaca figliuola di Abante figlio di Melampo. - Hom. Odyss. l. 11. -Apollod. 1. 1, c. 25. — Pansan. 1. 2, c. 6 e 18; 1. 4, c. 34 e 36 — Vedi MELAMPO

2. — Nome di uno dei principi greci che andarono all'assedio di Troja. Omero gli dà l'epiteto di Buono. - Hom. Iliad. l. 4, v. 296; l. 13, v. 691; l. 29, v. 460.

3. - Uno de' sette sapienti della

Grecia/, nativo di Priene città dell'Asia minore nella Caria. Viveva circa sei secoli avanti Augusto. - Diog. Laert. l. 1. - Pausan. 1. 10, c. 24. - Cic. de Amicit. c. 16. - Id. in paradox. c. 1. Ausonius, de Sept. Sapientes.

BIARGEO, che procura ciò che è necessario alla vita, soprannome di Pane, - Rad. Bios , vita ; arkein , aju-

Lare.

BIASIMO (Iconol.). Gli antichi caratterizzavano questo soggetto col dio Momo, e lo dipingevano sotto la figura di un vecchio in atto di parlare, percuotendo la terra con un bastone. Il suo vestimento era sparso d'occhi, di lingue e di orecchie.

\* BIBACULO, noto anche sotto il nome di M. Furio o Fusio, poeta latino, che, secondo Eusebio, viveva al tempo di Cicerone: aveva composto certi annali in versi jambici, certi epigrammi ed altri poemi, di cui non ci giunsero se non alcuni frammenti. - Euseb. Chron. -Horat. Serm. 1, 2, sat. 5, v. 41. - Tacit. Ann. 1. 4, c. 34.

BIBBIOMANZIA, divinazione che usavasi nei tempi di ignoranza per conoscere gli stregoni. Consisteva nel porre da uno de lati di una bilancia la persona sospetta di magia , e nell'altro la Bibbia. Se la persona pesava meno, era innocente, se pesava di più, era giudicata

colpevole.

BIBESTA o POTINA, da che presso i Romani presiedeva ai liquori che si bevevano nei banchetti, siccome Edesia o Educa presiedeva alle vivande ed ai cibi solidi. - Aug. de Civ. Dei, l. 4, c. a.

Donat. in 3 ecl. Virg.

BIBLI e CAUNO, figliuoli di Mileto figlio d'Apollo e della minfa Cianca fi-glia del fiume Meandro, o secondo altri di Eidoten. Aristocrite di Mileto, città dell' Asia minore ; ed Apollonio di Rodi , citati entrambi da Partenio ; pretendono che Cauno ardesse per Bibli di un si violento amore, che dopo avere tentato ogni mezzo per sedurla, si determinò ad abbandonare la casa paterna. Igino è dello stesso sentimento. Nondimeno Ovidio ed Antonino Liberale narrano al contrario che Bibli arse di rea fiamma pel fratello, e che non vo-lendo questi secondare la sua criminosa passione, andò a cercare lungi da lei la pace e la tranquillità. Essi aggiungono che Bibli, non potendo vivere senza di lui, lo cercò indarno per molto tempo e si fermo finalmente in un bosco, dove a forza di piangere fu cangiata in una fontana inesauribile che porta il suo nome. Pausania dice che vedevasi ancora a'suoi tempi una fon-tana chiamata le Lagrime di Bibli. Aristocrite, Apollonio di Rodi, Par-

tenio, Conone ed Igino, combinano nel dire che ella si impicco con la propria cintura. Il Poeta Latino, che non parla di questa tradizione nella storia degli amori di Bibli, la adotta nella sua

Arte di amare

Antonino Liberale racconta che Bibli non potendo trionfare della sua colpevole passione, risolvette di precipitarsi dalla sommità di un monte, ma che le Ninfe avendo pietà della sua sorte, le comunicarono la loro immortalità, e l'ammisero pella loro compagnia in qualità di Amadriade. - Ovid. Met. 1. 9, f. 11. - Id. de Art. Am. 1. 1, v. 284. · Aristocrites et Apollon, Rhad. apud Parthenium in Erotic. c. 11. - Antonin. Liberalis, c. 30. - Hygin. fab. 243. Apollod. 1. 3, c. 1. - Pausan. 1. 7, c. 5.

BIBLIA (Mit. Sir.), nome di Venere, da un tempio ch'ella aveva a Biblo in

BIBLO, città di Fenicia, situata sopra un'altura in poca distanza del mares Adone vi aveva un tempio celebre. --

Strab. 1. 16.

BIBRACTE (Mit. Celt.), antica città degli Edueni, che credesi essere oggidì Autun, fu annoverata tra le dee; almeno fu trovata in Autun pu'iscrizione portante: Dece Bibracti, che forse non significa altro se non che alla dea protettrice di Bibracte. - Cas. Comm. 7.

BIBULO, bevitore, soprannome di

Bacco.

BIGARI, penitenti indiani, i quali andavano affatto nudi, si lasciavano cre-scere i capelli, la barba e le unghie, e ricevevano le limosine dei divoti in una scodella di terra che portavano appesa al collo. Questi Bicari erano sparsi nelle Indie verso il secolo nono.

Biceps, Birrons, nomi di Giano in Ovidio e Virgilio, i quali gli danno due volti per esprimere la sua sapienza e la sua cognizione del passato e del futuro, o perche Giano è un emblema del Mondo, e le sue due facce opposte guardano il Levante ed il Ponente. Talvolta è dipinto con quattro facce, Quadrifrons, per allusione alle quattro stagioni. — Virg. Æn. l. 7, v. 180; l. 12, v. 198. — Ovid. Fast. l. 9, v. 65. — Macrob. Sat. l. 1, c. 9.

1. BICORNICERO O BICORNE, SOPRADORIE PROPERTIES DE LE CONTRETA DE LA CONTRETA DE

nome di Bacco rappresentato colle corna, simbolo dei raggi del sole o della forza

e dell'ardire che ispira il vino. Bicorne è pure un soprannome della Luna.

2. - Gli Arabi davano questo so-

pranuome ad Alessandro.

BICROTA, bireme, sopraunome di Marte sopra alcuni monumenti. - Ant. expl.

BICUNI (Mit. Giap.), religiosi mendicanti del Giapone, che hanno la testa rasa, e vestono un abito particolare. Essi menano una vita vagabonda, chiedendo l'elemosina a' passeggieri. I disordini e gli abusi innumerevoli ai quali è soggetto un simil genere di vita, specialmente riguardo al sesso femminile, non impediscono che quest'ordine sia approvato ed autorizzato nel Giapone. Vi vuole una permissione per arruolarvisi, e i poveri sollecitano questa permissione per le loro fanciulle allorchè sono belle e in istato di muovere la carità degli nomini. Gli Jammabo, o Eremiti del Giapone, sogliono scegliersi le spose in questo illustre corpo. La maggior parte hanno già fatto professione di dissolutezza avanti abbracciare questo genere di vita; e dopo essersi arruolate in questa confraternita, continuano con maggiore sfacciataggine e minore vergogna lo stesso mestiere.

BIDENDALE O BIDENTALE, luogo ove era caduto il fulmine. Vi si sacrificava una pecora di due anni (bidens), e diventava un luogo sacro, che circondavasi con un palizzato, affinchè non fosse profanato passandovi inavveduta-

mente. - Vedi PUTEALE.

BIDENTALI, sacerdoti stabiliti presso i Romani per fare le cerimonie e le espiazioni prescritte allorchè cadeva il

fulmine in qualche luogo.

\* Bidenti, nome che davasi presso i Romani alle pecore che avevano due denti grossi, vale a dire due anni, tempo an cui erano atte ai sacrificj. Festo intende le pecore che mangiavano coi denti superiori ed inferiori. Giuseppe Scaligero appoggia questa opinione nelle sue osservazioni sopra Varrone. Le vittime chiamate Bidentes si prendono ordinariamente per pecore o montoni. Ciò non di meno Pomponio, al dire di Macrobio, pretende che questo nome si estenda anche ai verri, e Nigidio, secondo lo stesso critico, estende la significazione di Bidentes a tutte le bestie che hanno due anni. - Festus, de Verb. Sign. - Macrob. Saturn. 1. 6, c. 9 - Aul. Gell. l. 16, c. 6. - J. Scalig. in Varr. var. Lect. - Rosin. Ant. Rom. 1. 3, c. 23.

Bipgi e Ipgi (Mit. Ind.). Questi due

genj montano la guardia alla porta del [

paradiso.

Bidi, destino (Mit. Ind.), divinità del Malabar che rappresentavasi a un dipresso sotto la forma della trinità: questi popoli la riguardavano come l'autore d'ogni cosa.

BIEL (Mit. Scand.), dio della vege-

tazione, protettore delle foreste.

Biennio, soprannome di Giove; da

Bienno, uno de Cureti.

BIENORE, re ucciso da Achille in una battaglia col suo cocchiere Oileo.

che significa di due forme, di due figure, e che gli fu dato o perchè egli si travesti da donna per sottrarsi alle persecuzioni di Giunone, la quale detestava la famiglia di Cadmo avo materno di questo dio; o perchè si rappresentava ora giovane ed ora vecchio, con barba o senza barba; o finalmente perchè il vino, di cui egli è simbolo, fa parere gli uomini doppi, rendendo lieti quelli che erano malinconici, e pazzi o furiosi quelli che sembrano saggi e tranquilli. — Natal. Cont. 1. 5. Myth. c. 13. — Pantheon Mitic, de Baccho.

I pocti danno similmente il nome di Biformis al dio Giano. — Ovidio Fast. I. 1, v. 98. Ma questo dio è più comunemente dinotato coi soprannomi di Bifrons e di Quadrifrons. — Vedi queste

parole.

BIFRONTE. Su le monete di Atene trovasi una testa di Cecrope, unita ad una testa di donna, perchè gli Ateniesi lo riguardavano come autore del matri-

monio. - Vedi BICEPS.

BIFROST, arcobaleno (Mit. Celt.), ponte che, secondo l'Edda, va dalla terra al cielo. Egli è di tre colori, estremamente solido, e costrutto con maggior arte che alcun'opera del mondo; ma ad onta della sua solidità, sarà spezzato allorche i figli di Muspell (i genj malvagi), dopo avere traversato i gran fiumi dell'Inferno, passeranno su questo ponte a cavallo. Il ponte è di fuoco; lo che si vede nel rosso dell'arcobaleno; poichè i giganti delle montagne salirebbero tutti i giorni al cielo per mezzo di questo ponte, se fosse facile ad ognuno di camminarvi sopra.

Bioa, carro antico tirato da due cavalli di fronte. Le corse di carro a due cavalli furono introdotte nei giuochi Olimpoci nella 93, olimpiade: ma l'esitenza delle bighe è più antica; perciocche Omero rappresenta i suoi eroi che combattono su questa specie di carri. Plinio ne attribuisce l'invenzione ai Frigj, ed Isidoro a Cirastene di Si-cione, il quale fu il primo ad aggio-gare due cavalli insieme. La biga fu il primo esempio di due cavalli attaccati ad un carro che compart ne giuochi del circo; successivamente si videro le trighe e le quadrighe. La prima era riservata da principio al trasporto delle statue degli dei; l' suo se ne estese poi ai vincitori nei giucchi greci; e sotto gli imperatori romani ne furono assegnate ai grandi uomini come una specie di trionfo: questi monumenti si innalzavano nelle pubbliche piazze. I conduttori chiamavansi bigarj. Si mostra ancora in Roma un busto di marmo di uno di questi bigarj, chiamato Floro. Si può vedere la forma delle bighe nelle monete degli antichi. Erano consacrati alla Luna, sia perchè esercita una specie di rivalità col Sole; sia, come crede Isidoro, perchè essa è visibile di giorno e di notte: di qui è che uno degli animali attaccati al suo carro è nero, e l'altro bianco. - Vedi CARRO.

BIGLIETTI, specie di oracoli, come quelli di Mopso e di Malle in Cilicia. Colui che andava a consultarli consegnava il suo biglietto ai sacerdoti, o lo lasciava su l'altare, e giaceva nel tempio. Durante il sonno egli riceveva la ri-

sposta.

Bicoide, ninfa d'Etroria, che aveva scritto intorno ai fulmini. Nei libri etrurj degli Aruspicj era fatta menzione di questa ninfa.

BIGWOR, LITSWOR (Mit. Scand.),

vergini o furie dell'inferno.

Bit (Mit. Scand.), una delle Dee

Scandinave.

Bir e Hiure (Mit. Scand.), due compagni di Mani o Ostar, vale a dire dio della luna.

1. BILANCIA, simbolo dell' Equità, che nelle medaglie romane si vede con questo attributo, al pari della dea Moneta.

Ant. expl. t. I.

2. — Settimo segno del Zodiaco, secondo la favola, è quello di Astrea, che ritornò in ciclo durante il secolo di ferro. Virgilio, per lodare l'equità di Augusto, gli promette per sua residenza celeste il segno della Bilancia. Omero (Iliad. l. 8 e 22.) dà a Giove delle bilancie d'oro, colle quali egli pesa il destino dei Greci e de'Trojani. — Vedi ASTREA, TEMI.

3. — (Mit. Maom.). I Persiani pretendono che nell'ultimo giorno vi sarà una bilancia reale e verace, i cui gusci debbon essere più grandi e più largbi che la superficie del cielo. In questa bilancia la possanza divina pesera le opere degli uomini e con tale esattezza che farà conoscere perfino i più minuti atomi, onde possa risultarne una cognizione precisa ed una persetta giustizia. Uno dei gusci di questa bilancia si chiama il Guscio della Luce, e l'altro, il Guscio delle Tenebre. Il libro delle buone opere sarà gettato nel guscio della luce, più risplendente delle stelle, e il libro delle cattive nel guscio delle tenebre, orribile e della più spaventevole apparenza, e il raggio pesatore farà tosto conoscere quale dei due la vince ed a qual grado. Dopo questo esame i corpi passeranno il ponte steso sul fuoco eterno che è il vero giudizio finale. - Vedi Pol Serra. - Chardin.

BILE. Nei sacrifici nuziali si separava la bile dalle altre parti della vittima e si faceva gocciolare da una parte dell'al-tare: col che si voleva forse insegnare ai nuovi sposi di guardarsi dalla collera.

BILEISTER ed ELBINDE (Mit. Scand.),

fratelli di Loke.

Biri (Mir. Affr.), Angeli del settimo ordine, formato del diavolo e dell'infinito numero de'snoi compagni.

BILIORSA. - Vedi LUPO MANNARO. Biliucac, uno dei nomi di Piliat-sciutsci, dio del Camtsciatska.

Billi (Mitol, Affr.), specie d'in-cantatori molto temuti dai Cojas, Negri della costa di Malaghetta. Il loro po-tere giunge perfino ad impedir al riso di crescere o di giungere alla sua ma-turanza. Questi popoli immaginano che Sova (il diavolo) sia in potere di quelli che si abbandonano all'eccesso della malinconia; e che, in questo stato, in-segni loro a conoscere le erbe e le ra-dici che possono servire agl'incantesi-mi; che ne insegni loro i gesti, le pa-role, le smorfie e che dia loro il potere continuo di nuocere. Quindi le persone che sono accusate di queste nere pratiche si puniscono di morte. I Cojas non traverserebbero un bosco senza essere accompagnati, per tema d'incon-trare qualche Billi occupato a cercare radici e piante. Essi portano indosso una certa composizione a cui attribuiscono la virtu di preservarli contro Sova e tutti i suoi ministri.

BILSKIRNER (Mit. Scand.), palazzo

del dio Tor.

BIMADRE, soprannome di Bacco, che gli fu dato perche in certo modo egli ebbe due madri, essendo stato tratto dal seno di Semele, e posto in seguito in

una coscia di Giove. - Ovid. Met. 1. 4, v. 12. - Nat. Com. Myth. 1, 5, c. 13. - Pantheon Mitic. de Baccho.

BIODORA. Wedi ZEIDORA.

Biodoro, il cui calore moderato conduce a maturità le produzioni della terra, epiteto d'Apollo. - Etim. Bios (bios), vitu; διδόναι (didonai), dare. - Anthol.

\* 1. Bione , poeta greco e pastorale, nato a Smirne, viveva circa tre secoli avanti Augusto. Ci rimangono di lui alcuni idilli pregevoli per la facilità, la soavità e la purezza dello stile. Essi offrono certe immagini che ispirano amore alla vita campestre. Mosco, altro poeta pastorale, suo discepolo ed amico, ha composto un' Elegia sulla morte di Bione, in cui racconta che mori di veleno. In quella bellissima elegia sono ricordate le cose più piacevoli e più tenere della favola.

\* 2. Di Boristene nella Scizia, contemporaneo di Socrate, coltivo successivamente la poesia, la musica e la filosofia. Egli fu in prima empio, e divenne poscia divoto e superstizioso. Compose molte opere che non giunsero fino a noi. Non si conosce di lui che alcune sentenze o facezie riferite da Diogine Lacrzio e da alcuni altri autori dell' antichità. Egli diceva che Alcibiade nella sua adolescenza uveva rapito i mariti alle donne , e nell'età matura, le donne ai mariti. Quelli che preferiscono la poesia e l'eloquenza alla filosofia, dic'egli, ras-somigliano a quegli amanti di Penelope i quali non potendo ottenere i suoi favori, cercavano un compenso presso le sue schiave. - Diog. Laert.

Biosiu (Mit. Giap.), specie di ta-volette che conservano i Giaponesi in memoria de' loro parenti defunti. Si sospendono ordinariamente su le porte delle

BIOTANATI- Quelli che avevano cesa sato di vivere con una morte violenta; evano trattenuti alle porte dell' inferno fino a che fosse compiuta la durata naturale della loro vita. \_\_ Rad. bios , vita; thanatos, morte. - Eneid. 1. 6.

BIPENNIFERO, soprannome di Licurgo re di Tracia, derivato dall' asce di cui egli si servi per tagliarsi una gamba. ....

Vedi LICURGO 2.

BIRAGUI ( Mit, Ind. ), tribu religiosa degl' Indi, che vive nel celibato.

BIRMAH O BIRMAHAH (Mit. Ind.), nome che danno gl' Indiani al primo degli angioli creati dall' Ente Supremo. Questa parola significa letteralmente il secondo | in potere, e nel senso figurato creazione, creato, talvolta creatore, e talora rappresenta ciò che i bramini chiamano il primo ed il maggiore attributo di Dio, vale a dire il potere di creare ogni cosa. È ufficio di questo Angelo di eseguire gli atti di potere; di governo e di gloria. Benche Birmah il creatore sia distinto da Brama il legislatore, i libri indiani li confondono soventes -Vedi BRAMA.

BIRRA, la favola ne attribuisce l'invenzione a Cerere e ad Osiride, le quali scorrendo la terra, Osiride per istruire gli nomini, Cerere per cercare sua fi-glia, inseguarono l'arte di fare la birra a que' popoli che per mancanza di viti non poterono imparare quella di fare il vino. Pare che l'uso di questa bevanda sia nato in Egitto. - Mem. de l'Acad:

des Inscr. t. 17.

Birsa , nome della cittadella di Cartagine, che significa cuojo, c che ella ricevette in memoria che Didone essendosi rifuggita in Affrica, dopo la morte di suo marito, vi comperò o ottenne dagli abitanti del paese ove fu fabbricata Cartagine, lo spazio di terreno che poteva cerchiare il cuojo di un bue. Didone fe' tagliare una pelle di bue in tante sottilissime corregge e con questa astuzia ottenne tutto il tratto di paese che cerchio con quelle. Wing. An. 1. 1; v. 371. - Servius, ad Virg. loc. cit. - Florus, l. 2, cl 15, n. 11. - Justin. l. 18, e. 5. Strab. l. 17.

BIASEO, padre di Orione, secondo

alcuni autori. - Vedi Inico.

BISALPI, una delle spose di Nettuno. \* Bisalti popoli di Macedonia che abitavano al di qua del Nesso, ne' contorni dello Strimone, Servio ne fa un popolo Scita, e Diodoro di Sicilia un popolo Trace, il che prova che i limiti della Bisaltica non furono sempre i medesimi. Forse vi furono molti popoli di questo medesimo nome. - Tit. Liv. 1. 44, c. 45; d. 45, nc. 29. - Plin. 1. 4, c. 10. - Diod. Sic. 1. 4. - Servius, in l. 3. - Georg. Virg. v. 461.

BISALTINE, Teofane, tigliuola di Bisalto la stessa che Bisalpi, di cui Igino (f. 188) racconta quest'avventura: a Teo-6 fane, figliuola di Bisalti, ninfa di rara 6 beltà, dopo essere stata corteggiata « da molti ammiratoria, fu rapita da « Nettuno e condotta nell'isola di Cru-" missa. I suoi amanti ve la seguirono. " Nettuno, per ingannarli, cangio la " ninfa in una bella pecora, sè mede-" simo in becco e gl'isolani in caa strati. I nemici, sbarcando, altro non a videro che un gregge, perfeche co-a minciarono ad ucciderne per nutricsi; a e la strage era già notabile, allorcho a gli venne in mente di cangiarli in lupi; a ma avanti di lasciare la sua forma egli " divenne padre dell'Ariete Crisomallo " che porto Frisso a Colco. Il vello di "questo Ariete fu consacrato da Eete " nella foresta di Marte, ove fu rapito " da Giasone." — Rad. Chrysos, oro; mallos; vello. — Ovid. Mei. 1. 6, P. 109; 117.

BISANTE, figlio di Ceressa e di Nettupo, pronipote d'Inaco, re d'Argo, contemporanto degli Argonauti, fondo Bisanzio, unitamente ad Apollo e Nettuno. — Diod. I. 4.

BISANZIO, città di Tracia situata su

lo stretto che univa la Propontide al ponto Eusino. Secondo Eustazio e diversi altri autori antichi, essa fu fondata da Bisante generale di una flotta Megarese, il quale vi lascio una colonia de' suoi compatriotti. Si riferisce intorno a ciò che l'oracolo di Apollo rispose a quelli che lo consultavano sul rispose a quelli che lo consultavano sul laogo di quel paese ove dovessero fabbreare una città, di feruiarsi dirimpetto al paese de Ciechi, vale a dire in faccia a Calcedonia, che era sul lido opposto, in una situazione spiacevole e malsana. Dicesi che Nettuno padre di Bisante, e Apolline lo ajutassero ad edificare le mura di questa città, conosciuta oggidi sotto il nome di Costantinonolii, che ricevette dall'imperatore nopoli, che ricevette dall'imperatore Costantino. Nelle medaglie Bisanzio ha per tipo il pesce palamita, di cui i Bisantini facevano una pesca considerabile.

\* BISCNUB (Mit. 1nd.). I Biscoub sono quegl' Indiani che dopo avere rinunziato a tutt'i piaceri della vita, alle ricchezze e ai beni di questo mondo si sono dedicati interamente al culto di Visni ed hanno consacrato il restante dei loro giorni alla continua adorazione di questa divinità. Rare volte accade di trodivoti, ma gli uomini di cta avanzata vi entrano frequentemente. Un padre di famiglia, dopo di a vere radunate immense ricchezze, Plnunzia in un istante a tutto e si esiglia volontariamente dalla sua casa, per nou essère più distratto dalle core tenporali, e per poter prepararsi così alla vita futura. Allora i Bischub copronsi la testa di un berretto rosso ed azzurro, s' involgono in un pezzo di tela, prendono un bastone ed una corona, abbandonano tutto quello che

hanno di più caro, divengono pellegrini erranti, e privi di tutto se ne vanno di tempio in tempio accattando il vitto, -

Cost. Ant. e Mod.

BISNATI (Mit. Ind.), la terza delle quattro principali sette de' Baniani. Essa si astiene al pari delle due prime dal mangiare tutto ciò che ha apparenza di vita, ed impone eziandio dei digiuni, La principale divozione dei Bisnati consiste nel cantare inni in onore del loro dio, che essi chiamano Ram Ram. Il loro canto è accompagnato da danze, e dal suono di tamburi, di suffoli, di bacini di rame e di altri stromenti che suonano dinanzi ai loro idoli, rappresentanti Ram Ram e sua moglie sotto differenti forme. Essi li ornano di catene d'oro, di collane di perle e di altri preziosi ornamenti. I loro dogmi sono a un dipresso gli stessi che quelli de' Samarati, seconda setta de' Baniani, colla differenza che il loro dio non ha luogotenenti, ed opera da sè. Essi si nutrono di legumi, di butirro, di latte, ecc. Invece di legna, che si fanno uno scrupolo di bruciare perchè vi si trovano dei vermi che potrebbero perire col fuoco, fanno uso di sterco di vacca seccato al sole, e mescolato colla paglia, che tagliano a piecoli pezzi quadri. - Essi non permettono alle donne di hruciarsi coi loro mariti, e le costringono a serbare una perpetua vedovanza, quand' anche il marito fosse morto avanti la consumazione del matrimonio. Non è molto tempo che il secondo fratello era obbligato, presso di essi, di spo-sare la vedova del suo fratello maggiore; ma a quest' uso succedette la legge che condanna tutte le vedove al celibato.

Nel bagnarsi secondo l'uso comune di tutte le sette baniane, i Bisnati debbono immergersi, infangarsi e nuotare nell'acqua, dopo di che si fanno fre-gare da un bramino la fronte, il naso, le orecchie con una droga composta di qualche legno odorifero, e in ricompensa gli danno un po' di grano, di riso o di legumi. I più ricchi hanno nelle loro case dei bacini d'acqua che vi introducono con grande spesa, e non vanno ai siumi se non nelle occasioni solenni, come nelle loro principali feste, nei pellegrinaggi e negli eclissi.

Bissa, figliuola di Eumelo, fu cangiata in uccello dello stesso nome, per

avere disprezzato Minerya, mone

BISTNO O BISTNOO (Mit. Ind.), il secondo degli Angioli creati dall'Ente supremo, secondo la teologia indiana. Questa parola significa letteralmente che ama, conserva, o consola. Cotesto Angelo rappresenta, in un senso figurato, la bonta di Dio ed il potere di creare e di conservare. È suo officio di eseguire gli atti di tenerezza e di benevolenza che ordina Iddio.

BISTONE, figliuolo di Marte e di Calliroe, fondo nella Tracia una città alla quale diede il suo nome. - Erodot. 1. 7, c. 110. - Plin. l. 4, c. 11. -Ovid. Met. 1. 13, v. 430.

BISTONIDE, ninfa dalla quale Marte ebbe un figlio per nome Tereo.

Bistonini, donne di Tracia, le stesse che le baccanti. - Horat,

BISTONIUS TYRANNUS, Diomede, re di Tracia. - Met.

BISULTORE, che vendica due volte, soprannome di Marte.

BITIE, streghe celehri presso gli antichi Sciti. Dicesi che avessero ad uno degli occhi la pupilla doppia, nell'al-tro la figura di un cavallo, e lo sguardo cosi pericoloso, che uccidevano o ammaliavano quelli in cui fissavano gli occhi. — Plin. l. 7, c. 2.

1. BITINIA, provincia dell'Asia minore, nota in prima sotto il nome di Bebricia, che, secondo Strabone, aveva a settentrione il ponte Eusino, a mezzodi la Frigia e la Misia, ali occidente la Propontide, ed all'oriente il paese de Paflagonii. Secondo Erodoto Bebricia, ed altri Traci, condotti da Bitino figlio di Giove e di Trace (secondo Stefano di Bisanzio e Solino); seacciarono i Bebrici poco tempo dopo l'assedio di Troja e presero il nome di Bitini, La Bitinia fu per qualche tempo un regno potente, ma pou se ne conoun regno potente, ma non se ne conoscono i re se non dopo Alessandro il grande. — Strab. l. 12. — Erodot. l. 13. c. 28; l. 7, c. 75. — Pomp. Mela. l. 1, c. 2 e 19; l. 2, e. 7. — Steph. Bizant. — Claudian in Eutrop. l. 2, v. 247. — Vedi Bebricia.

2. — (Iconol.). Essa tiene un cartoccio simile a quello che si pone in mano alla Liberalità. — Mela, l. 1,

C. 19. BITINIARCA, supremo pontesice di Bitinia. Era tenuto in gran considerazione. BITINIDE, soprannome o epiteto della

ninfa Melia.

BITINO, BITI, figliuolo di Giove e di Trace, diede il suo nome ai Bitini, Erodot, 1. 7, c. 75. - Pausan. 1. 8;

Biro essere chimerico immaginato dai Valentiniani, i quali lo riguardavano come principio delle loro generazioni, o combinazioni diurne. Sant Epifanio osserva che Valentino aveva tolto il suo Bito dal Caos di Esiodo, che secondo questo poeta era il primo di tutti gli dei.

\* BITONE, figliuolo di Cidippe Argiva e sacerdotessa di Giunone, si è reso celebre per la sua pietà verso la madre, come si può vedere nell'articolo di suo

fratello CLEOBI.

Pausania parla di un Bitone similmente d'Argo il quale aveva una statua nel tempio di questa città consacrata ad Apollo Licio. Avvi apparenza che sia lo stesso che il figliuolo dell'Argiva Cidippe. - Pausan. l. 3. c. 19.

Il poeta Leucea dice che un giorno mentre gli Argivi andavano in cerimonia a Nemea per sacrificare, secondo l'uso, a Giove, questo Bitone fe ammirare la sua forza portando un toro sulle proprie spalle. - Leuceus, apud Pausan. ibid. ut supra.

Bivia, dea che presiedeva ai luoghi

ove finivano due strade.

Biza, una delle figlinole di Erasino, che accolsero Britomarte allorche ritornava dalla Ferricia in Argo.

BIZENO, figliuolo di Nettuno, che si rese celebre per l'estrema libertà con la quale esponeva i suoi pensieri.

BIZETE, re de' Bebrici, vinto da Ilo

re di Troja.

r. Bizia, città di Tracia abborrita dalle rondini a cagione del delitto di Tereo. - Plin. 1. 4, c. 11. - Vedi TEREO.

2. - Principe Trojano, figlio di Al-canore Ideo e di Iera abitatrice de boschi, la quale lo aveva allevato in un bosco consacrato a Giove, era fratello di Pandaro ed aveva seguito Enea in Italia, ove fu ucciso unitamente a suo fratello da Turno re de' Rutuli. - Virg. En. 1. 9; v. 672; l. 11, v. 396.

3. - Nome di uno de proci od amanti di Didone regina di Cartagine. - Virg. En. l. 1, v. 742. - Drakenb. ad Sil. Ital. l. 2, v. 409.

BLARULLO, capo dai capelli azzurri ( Mit. Ind. ), nome di Niord, dio delle acque. È il Cæruleus dei Latini.

BLANDILOQUUS, dalla soave favella, soprannome di Mercurio dio dell'elo-

BLEMMJ, popoli dell' Etiopia, ai confini dell'Egitto; erano senza testa ed avevano la bocca e gli occhi sul petto. Pomp. Mela t. 1, c. 4.

BLIA, madre di Menefron, visse con suo figlio in un' incestuosa unione.

BLODGEADDA (Mit. Scand.), una delle

nove Ninfe delle acque, figlie di Eger, dio dell' Oceano : le altre sono Aminglaffa, Dufa', Efringa, Udor, Raun, Bilgia, Drobna, Colgu.

BLOTMADUR e BLOTSVEIRN ( Mitol. Scand.), nome dei sacerdoti che presso gli Scandinavi sacrificavano le vittime amane. - Mitol. dei Popoli del Set-

tentrione, 1794.

BLOTTRIA (Mit. Scand.), rouza immagine della divinità presso gli antichi

Sassoni e Frisoni.

Boarmia, soprannome di Pallade in Beozia per aver insegnato agli uomini l'arte di aggiogare i buoi e di arare. --Rad. Bous, bue; arma, carro; o aro,

Bocca DELLA VERITA', nome di una testa antica di pietra che conservavasi in Roma presso la chiesa di S. Maria in Cosmedina. Altre volte le donne sospette d'infedeltà venivaro condotte dinanzi a questa testa e obbligate a porre la diano nella bocca; e siccome quella bocca non si chiudeva mai, quindi l'accusata era creduta innocente.

Bon ( Mit. Ind ) , divinità che invocavano le donne indiane per ottenere la fecondità. Allorchè una donna, divenuta incinta col soccorso di questa dea dava in luce una fancialla, eva questa allevata nel tempio di Bod fino all'età nubile. Allora essa era obbligata di starsene sulla porta del tempio e di porre all' incanto i suoi favori. Il denaro che ella ne ritraeva non le apparteneva; avea ordine espresso di consegnarlo al sacerdote della dea.

\* Boppo (Mit. Ind. ), il secondo dio degli abitanti di Ceilan. E il salvatore delle anime. Egli era in origine, se-condo la tradizione più accreditata, l'anima di un giusto che fu mandato due volte sulla terra, e dopo di aver fatto molte virtuose azioni e di aver ricevuto 199 diverse forme, sall al cielo, ove iniercede continuamente pe' suoi adora-

tori. - Cost. Ant. e Mod.

Booici , fontana distante tre quarti di lega da Landivisiau, nel dipartimento di Finisterra, che, secondo l'opinione di quegli abitanti, ha la proprietà di indicare agli amanti se la loro bella ha perduto l'innocenza : bisogna rapirle la spilla del suo collaretto, la più vicina al cuore. Si pone la spilla sulla superficie dell' acqua', e se si sommerge non c'è più speranza : se galleggia è segno che l'amante è fedele. - Cambry , Viaggio a Finisterra.

· Bosa, città di Laconia, la cui origine è riferita nel seguente modo: Una colonia che cercava uno stabilimento, consultò l'oracalo per sapere ove dovesse stabilirsi, e ne ebbe in risposta che lo avrebbe indicato Diana. Di fatti, allorchè ebbero preso terra, scorsero una lepre, ed avendola seguita cogli occhi osservarono che si rannicchiava aotto un mirto, per lo che scelsero questo luogo per fondarvi la loro città. Dopo questo tempo, il mirto fu per essi un albero sacro, e Diana divenne la loro divinità tutelare. — Tolom. L. 3.

Boencomie, feste istituite in memoria della guerra contro le Amazzoni, e della vittoria riporteta da Tesco nel mese Boedromione o, secondo altri, del soccorso dato da Jone, figliuolo di Xuto; agli Ateniesi contro Eumolpo, Si celebravano con corse accompagnate da grida, perchè loro aveva consigliato di assalire i nemici correndo e mettendo alte guida, col che ottennero la vittoria. — Plut. in These — Rad. Boe, grido; dremein;

Bordnome, soprandome di Apolline in

Boedsomione, mese dell'enno ateniese, corrispondente alla fine di agosto ed

al principio di settembre.

Boso, uno de' figliuoli d'Ercole, fondatore di Boso, città di Laconia.

Boeto, padre di Eteoneo, uno dei principali officiali di Menelao. — Odisse l. 4.

Bostospe, nome patronimico di Eteoneo, figliuolo di Bosto. — Ibid.

Boe o Boue (Mit. Slav.), Questo fiume era adorato come un dio. Quegli abitanti non si avvicinayano alle sue acque che con fremito: se ne attigneva l'acqua con raccoglimento, e non si ardiva profanarla in qualsiasi modo. Un dotto Russo conghiettura che dal nome di questo fiume derivi il nome che danno i Russi all'Ente supremo.

Bogaa (Mit. Ind.), alhero dell' isola di Ceilan, al quale gli Europei hanno dato il nome di Albero Dio. Il più rinomato si trova ad Annarodgburro, città rovinata e situata nella parte setteutrionale degli stati del re di Candi, i cui sudditi soli hanno la facoltà di avvicinarsi, a questo santuario. Secondo la tradizione più accetta il Bogaa traverso l'aria per recarsi a Ceilan, da qualche lontano paese, e cacció esso medesimo le sue radici nella terra al luogo che occupa attualmente. Egli fece questo viaggio per servire di ricovero al dio Budhu, il quale si riposò all'ombra di questo albero tutto il tempo che dimoro

su la terra. Vicino a questo luogo sacro. sono sepolti novantanove re, i quali, a cagione de' templi e delle immagini che dedicarono a Budhu, meritarono che la loro anima fosse ricevuta nel soggiorno della felicità. Attualmente sono trasformati in genj buoni, incaricati di vegliare alla sicurezza degli adoratori di questo dio, e specialmente di preservarli dal giogo degli Europei, sciagura che debbono cercare continuamente di allontanare per mezzo delle loro preghiere, Intorno all'albero vi è un' infinità di capanne destinate ai pellegrini. Alcuni uomini salariati ne spazzano continuamente i contorni, e servono anche i sacerdoti dorante, le cerimonie. Tutte le parti dell'isola ne offrono un gran numero, che i Cingulesi si fanno un merito di piantare, e sotto ai quali accendono delle lampade e pongono delle immagini. Se ne troyano uelle città e sulle strade principali, la maggior parte dei quali sono circondati da un marciapiede tenuto con molta proprietà, perciocche i Cingglesi si fanno un dovere di pagare delle persone incaricate di tenerlo pulito. In somma, il Bogaa è l'oggetto della medesima venerazione presso i settari di Budhu, che d'albero de Baniani presso i Bramini. Questo albero è molto grande, a e le sue foglie tremano continuamente come quelle del pioppo. Non fa frutto, e non merita osservazione, se non a motivo della superstizione che lo ha fatto

piantare. Bojei (Mit. Amer.), sacerdoti idolatri dei selvaggi della Florida. Ciascun sacerdote ha il suo idolo particolare, e il selvaggio si rivolge al sacerdote dell'idolo al quale ha divozione. L'idolo s' invoca con cauti, e il fumo del tabacco è la sua ordinaria offerta. — V. Piax.

Bolaten, soprannome di Saturno.

Bollo (Mit. Ind.), famoso gigante della prima età, che gli Indiani pretendono avere conquistato la Terra, il Ciclo e l'Inferno.

Boloiano (Mit. Celt.), idolo antico onorato particolarmente a Nantes. Pare, da una iscrizione trovata nel 1592, che i popoli dell'America vi si recassero tre volte l'anno per rendergli i loro omaggi. Il tempio di quest'idolo fu distrutto in virtu degli editti di Costantino. Si conghiettura che questa parola sia formata da Bàal e da Giano.

Bolichim, demonio delle vertigini, e incaricato di traviare la mente degli nomini. — Demonogr.

BOLINA, ninfa originaria dell'Acaja.

regione del Peloponneso, fu amata tencramente da Apollo, che non potè esserne corrisposto. Questo dio, stanco della resistenza che ella opponeva a' suoi desiderj, era risoluto di usarle violenza. Egli la segui un giorno con tale intenzione, ma la ninfa che aveva penetrato il suo disegno, preferi di gettarsi nel mare ed annegarsi, anziche sacrificare il suo onore. Il nume , ammirando la virtu di quella vergine le concedette l'immortalità. - Pausan. 1. 7, c. 23. - L. Gyrald. Hist. Deor. Syntagm. 5. - Pantheon Mistic. de

Bolla, in latino Bulla, era presso i Romani una specie di medaglia o anello d'oro che portavano i giovanetti al collo fino all'età di 17 anni. Allora indossa-vano la veste virile e lasciavano la bolla, che sospendevano in un luogo della casa,

consacrandola agli dei Lari.
Bollong (Iconol.). È un adolescente quasi nudo ; in atto di correre precipitosamenle, con una spada nelle mani il suo attribuito è un cinghiale irritato.

Bolomanzia, specie di divinazione che facevasi mescolando delle frecce, sulle quali erano scritti i nomi delle città che si dovevano assalire. Se ne traeva una a sorte, la quale décideva dell' impresa .- Rad. Bolos, saettare e freccia:

Bolunco (Mit. Affr.), specie di scongiurazione in uso presso i Ganga, sa cerdoti degl' idoli d'Angola, la quale ha molta relazione con la prova che gli antichi Alemanui facevano per mezzo del fuoco. Allorchè una donna è sospetta di adulterio, o qualche persona dell' uno o dell'altro sesso, di ladroneccio, d'omicidio o di qualche altro delitto, tutto il villaggio si raduna, e il Ganga avendo invocato l'idolo ad alta voce, fa diverse contorsioni ed applica un ferro caldo sopra un braccio od una gamba dell'accusato, assicurando che se egli non e colpevole il fuoco non lo abbrucierà. Quest' uso era tanto comune, che i padroni assoggettavano i loro schiavi a questa prova, pel solo sospetto di menzogna o di inganno.

Вомво (Mit. Affr.), idolo dei Mori del Congo. Le sue feste sono principalmente celebrate da fanciulle che ballano con gesti ed attitudini molto lascive; esse si coprono il capo di penne di varj colori, e il rimanente del loro vestimento non è meno strano. Agitano una specie di tabella, e si abbandonano a trasporti

forsennati.

Bomonici, nome che si dava ai fan-

ciulli che facevansi flagellare o sferzare a Sparta, sull'altare di Diana Ortia. Questo nome formato dal greco Bomos, altare, e da Nixe, vittoria, significa vittorioso all'altare , perchè questi giovanetti, in siffatta specie di sacrifizi, si contendevano l'onore di soffrire un maggior numero di sferzate, senza lasciarsi sfuggire la minima lagnanza. - Pausan. in Laconic. c. 16. - Plut. in vita Licurg. - Hygin. fab. 261. - Servius in 1. 2. Eneid. v. 116.

Box (Mit. Giap.), festa annua nel Giapone , in onore de morti. I vivi accendono molte fiaccole, le ognuno porta ai sepoleri de" suoi parenti defunti dei cibi

dilicatioper nutrirli.

Bonda (Mit. Affr.), nome che si da nel regno di Loango a quelli che sono incaricati di comporre un liquore che serve di prova in certi casi. Per esempio, allorche si sospetta che in un villaggio abiti uno stregone, si fa subire la prova a tutti gli abitanti. Dessa consiste nel bere un liquore composto col succo di radice chiamata sinbonda. Questo liquore, eccessivamente amaro, turba la mente, inebbria al momento, e cagiona ordinariamente una soppressione d'orina. La dose è di una pinta e mezza. Allorche dunque è ordinato che un tale villaggio subirà questa prova, il re nomina molti giudici per presiedergti. Essi seggono per terra, in semicerchio, in mezzo alla strada principale, ed inti-mano a tutti gli abitanti di comparire. Nessuno vi manca; il che sarebbe un dichiararsi colpevole. Essi sono obbligati di bere gli uni dopo gli altri; e, mentreche bevono, i giudici battono sopra tamburi con piccioli bastoni, che tagliano poi, e bisogna che quelli che hanno bevuto vi camminino sopra senza cadere, ed orinino liberamente. Se vi riescono, sono riconosciuti innocenti e ricondotti in trionfo nelle loro case : ma se avviene che questi infelici, sbalorditi dai vapori del funesto liquore, vacillino o cadano, tutto il popoto grida, malvagio stregone, si avventa su i pretesi colpevoli e li ammazza. Si trascinano in seguito i corpi fra le sponde di un precipzio dove vengono gettati. Le spose del re sono soggette alla medesima prova allorche sono sospettate di adulterio, ma quella che soccombe viene giustiziata giuridicamente, e bruciata viva col suo preteso complice. - Vedi PROVE.

Bonica, isola favolosa del Nuovo Mondo, ove Deodato, medico spargirico, pone una fontana le cui acque.

più preziose del più dificato vino, hanno

la virtu di ringiovanire.

Bonta' (Iconol.). Essa fu cretta in divinità da M. Aurelio, il quale le fabbricare un tempio sul Campidoglio: è vestita di una veste di velo d'oro, e coronata di una ghirlanda di ruta; i suoi attributi sono un pellicano che si apre il seno per nutrire i propri figli, o un giovin albero che cresce sulle sponde di un ruscello.

r. Bonzesse fanciulle chinesi rinchiuse in monasteri. Fanno voto di castità, e sono incaricate delle funzioni concernenti il servizio degli idoli. Se avviene che il celibato loro venga a noja, e si scorga che abbiano commercio con un uomo, si puniscono con molta severità. La storia fa menzione di una bonzessa, la quale avendo avuto un figlio su condotta dinanzi al tribunale del mandarino e condannata alla cangua. Questo supplizio, usitato nella China, consiste in una specie di gogua di legno che si pone al collo al colpevole; questa gogna è ordinariamente si larga, ch'ei non può nè veder i suoi piedi, ne avvicinarsi le mani alla bocca. È uno strumento pesantissimo, che opprime col suo peso il colpevole; il quale può appena sostenersi, e talvolta vi soccombe sotto. La cangua è un supplizio che si fa subire ai soli uomini. Bisogna che la gravezza del delitto della bonzessa sia sembrata al mandarino meritevole di siffatto castigo. Che che ne sia, la bonzessa soccombeva sotto il peso del suo enorme collare, ed il suo supplicio doveva durare fino a che si fosse presentato qualcuno per isposarla: il mandarino prometteva, in questo caso, di dare un'oncia e mezzo d'argento a chi la sposasse. Si presento incontanente un marito, al quale fu consegnato l'argento e la donna. - L'opera del P. Du Halde offre l'immagine di una bon-

2. — Si trovano similmente delle bonresse nel regno di Tunchin. Esse sono
distinte con una particolare acconciatura
di capo. È una specie di tiara, su la
quale sono attaccati molti grani di vetro di diversi colori e della grossezza
a un di presso di una palla di moschetto.

I. Bonzi (Mit. Chin.), monaci chinesi,
settari di Fo, o Foe. Raccomandano le
opere di misericordia, e specialmente
la carità verso i monasteri, con promessa a'loro benefattori di espiarne essi
medesimi i peccati con preghiere e penitenze. L'anima di colui che avrà trascurato le buone opere passerà per una

zessa.

lunga serie di vergognose metempsicosi, ne corpi de più vili animali. Questi bonzi, con un'esteriore apparenza di umiltà e di dolcezza, praticano in pubblico le più dure austerità. Ad oggetto di perpetuare il loro ordine, comprano dei ragazzi, li allevano a seconda delle viste della corporazione e li iniziano poi ne loro misteri, dopo averli assogget-tati a rigorose prove, una delle quali dicesi essere di non dormire in tutto l'anno del loro noviziato. Se avviene che l'aspirante si addormenti, è crudelmenle svegliato da'suoi superiori. Le donne e le fanciulle divote a Foe offrono un'agevol preda a questi vili corruttori, i quali danno loro ad intendere che il corpo non è se non se un misero abituro di cui non bisogna curarsi; ma Foe sceglie talvolta per suo tempio l'abituro che loro si concede di consacrargli. Melte famiglie vengono in tal modo disonorate, e la superstizione applaude a questo disonore. Nelle città ci sono delle congregazioni di divote al dio Fo, dirette da vecchi bonzi. Tutte le pro-vincie formicolatio di questi monaci. Quelli tra i loro templi che sono accre-ditati, si riempiono ad ogni istante di un prodigioso concorso di divoti i quali vi si recano in pellegrinaggio, con la figura del dio Fo o di qualche altro idolo, attaccata al collo o ad un brac-cio. Nel rotolare tra le dita le pallottoline di una corona, proferiscono rispet-tosamente le parole: O-mi-to-Fo, che non intendono essi medesimi. Cento genuslessioni ed alcune altre cerimonie com-

piono questa parte di divozione. Ci sono pure nella China dei bonzi della setta di Laokun: questi sono divisi in quattro ordini, distinti soltanto pel colore del vestimento. Gli uni sono vestili di nero, con una gran corona attaccata alla cintola, il che da loro qualche rassomiglianza coi nostri religiosi europei. Gli altri colori sono il bianco, il giallo ed il rosso. Hanno per superiori un generale e dei provinciali. Vivono in conventi mantenuti dalla liberalità del principe e dalla carità dei popoli. Fanno voto di castità, ma non lo osservano. Tuttavia se sono sorpresi con una donna, la loro incontinenza viene rigorosamente punita. Si fora con un ferro caldo il collo dell'infelice monaco; si fa passare nell'apertura una lunghissima catena, e in questo arnese si conduce affatto nudo per le strade della città; il che si continua fino a che il colpevole abbia ricevuto dalla carita pubblica una notabil somma di danaro, di

eui approfitta il convento. Non è permesso ad un paziente di sostenere la sua catena colle mani per diminuirne il peso; egli è seguito da un altro monaco armato di sferza, il quale non gli lascia mai prendere questo leggero sollievo. Tutti questi religiosi escono di rado soli: è uso presso di essi, come presso molti monaci europei, di andar sempre a chue a due. È officio particolare dei bonzie della setta di Laokun di predir l'avvenire, di esorcizzare i demonj, e di cercare la pietra filosofale. Le funzioni dei bonzi della setta di Fo, si è quella di presiedere alle cerimonie funebri. Fra questi religiosi e mendici penitenti ce ne sono alcuni che affetiano una maggiore austerità, e si ritirano nelle caverne ove vivono da eremiti. Il popolo, che non giudica se non dall'apparenza, li reputa gran santi; e, grazie alla pia credulità dei Chinesi, a questi impostori nulla manca nella loro solitudine: si ha cura di portar loro viveri ed elemosine in abbondanza.

I Bonzi chinesi si lasciano crescere i capelli, e non si radono mai. Essi si vantano di poter far cadere la pioggia quando vogliono; ma questa vanita costa loro talvolta assai caro. Allorche un Bonzo promette di far piovere, se nello spazio di sei giorni non compie la sua promessa, viene bastonato come un fur-

fante.

2. - I Bonzi di Tunchin portano un berretto rotondo alto tre pollici, dietro il quale pende un pezzo della medesima stoffa e del medesimo colore, che discende fino alle spalle. Alcuni sono vestiti di una giubba, sulla quale sono attaccati molti granelli di vetro di differenti colori. Hanno il collo circondato da una specie di collana, che rassomiglia ad una corona, e che è composta di cento pallottoline. Usano portare in mano un bastone in cima al quale vi è un uccelletto di legno. Questi religiosi, contro l'uso delle persone della loro specie, sono estremamente poveri. Abitano in misere capamuccie situate il più delle volte vicino a qualche pagode. Allorche i divoti vanno a fare le offerte, le presentano essi medesimi agli idoli. La loro maniera di presentarle consiste nel prostrarsi e nel bruciare l'incenso. Dopo questa cerimonia il divoto dà loro un po'di riso o qualche altra cosa di poco valore: il che è a un dipresso l'unica loro rendita. Ciò nondimeno si accerta, che ad onta della loro povertà, sono molto caritatevoli, e trovano eziandio i mezzi di provvedere alla sussistenza l

delle vedove e degli orfani, coi risparmi delle loro elemosine. Questi religiosi sono namerosissimi, benchè il loro mestiere non sia molto buono, e talvolta moltiplicano talmente, che il re di Tunchin, per liberarsene; è obbligato di farli soldati. Una delle principali funzioni di questi bonzi, e che pare dovrebbe arricchivli, si è di fare le riparazioni necessarie ai ponti, e di stabilire sulle strade principali dei luoghi dove i viaggiatori trovano rinfreschi. Si dice che i religiosi tuncbinesi non sono, come negli altri paesi, condannati al celibato, e che si concede loro la libertà di ammogliarsi.

3. - I Bonzi del Giapone non sono avventurieri che nascondono la bassezza della loro origine sotto un abito rispettabile: essi sono, per la maggior parte, cadetti di famiglia, i quali non avendo sufficienti sostanze per figurare nel mondo conforme alla loro nascita, abbracciano questa onorevole e lucrosa pro-

fessione.

4. - I Benzi o sacerdoti del regno di Ava sono umani, caritatevoli e compassionevoli. Una delle loro principali cure si è quella di mantenere la pace e l'unione fra i cittadini, di accomodare le liti e di riconciliare i nemici. La loro umanità si mostra principalmente verso gli stranieri che hanno la sciagura di naufragare su li lidi di Ava. In nome della legge essi conducono questi infelici stranieri ne' loro conventi, danno loro abiti e viveri, hanno cura di essi se sono malati, e allorchè sono in istato di partire danno loro delle lettere di raccomandazione, per mezzo delle quali sono ben accolti nel primo convento che incontrano sulla strada. Così, di convento in convento, questi stranieri giungono ad un porto ove si imbarcano.

Boori, dai grandi occhi, epiteto di Ginnone, che caratterizza o la beltà de' suoi occhi, o la loro espressione. Altri vi veggono un'allusione all'Iside egizia. - Rad. Bou, particella aumentativa, ed

ops, occhia.

Boosura, città di Cipro, ove Venere

aveva un antichissimo tempio.

\*\* Boote, vocabolo greco che significa bifolco, e che dinota una costellazione vicina all'Orsa maggiore. Il Boote sembra seguire il carro, come un bi-folco. E chiamato anche Artofilace, vale a dire, qui servat Arctum, guardiano dell'Orsa, perchè sta dietro all'Orsa come se la custodisse. I mitologi dicono che è Arcade figliuolo di Giove e di Calisto, il quale fu cangiato

in Orso dagli dei e posto nel cielo vicino a sua madre. Altri pretendono che sia Icaro, non il figlio di Dedalo, ma Icaro padre di Erigone, il quale avendo ricevuto del vino da Bacco, lo pose sopra un carro, e scorrendo l'Attica, ne diede da bere ad alcuni contadini, i quali credendosi avvelenati lo uccisero nella loro ebbrezza. Alcani hanno pensato che fosse Erittonio re d'Atene. il quale fu posto nel cielo per avere inventato i carri. - Eratosth. Catasterismi, c. 8. — Hygin. Poet. Astr. l. 2, c. 4. — Cic. de Nat. Deor. l. 2, c. 42, - Ovid. Fast. 1, 3, v. 405. - Dionys. Halic: l. 1.

Booto o Beoto, tiglio di Nettuno e di Menalippe, fu esposto da sua madre alle bestie feroci; ma una vacca si pigliò cura di allattarlo. Passando alcuni pastori dal luogo ov' egli era esposto se lo portaroun a casa ed ebbero cura della sua educazione. - Hyg. fab. 186. - Si ritroverà il rimanente della storia di questo principe nell'articolo Meta-

PONTO.

BORACE, uno dei cani di Atteone.

1. Bores, uno dei cani di Atteone.
\*\* 2. - Vento del settentrione, figlio di Astrea e dell'Aurora, o di Eribea, detto da Pindaro il re de' Venti, è presso i Greci lo stesso che Aquilone presso i Latini. — Hesiod. in Theog. v. 379. Apollod. l. 1, c. 5. - Hygin. in Præf. Fab. - Aul. Gell. l. 2, c. 22.

Questo vento, posto tra gli dei, soffia il freddo e cagiona de nevi e le pro-celle, al dire de poeti, ma benche fosse il padre delle brine e dei ghiacci, fu ugualmente acceso dai fuochi dell'accre. Innamoratosi vivamente di Orizia figliuola di Eretteo sesto re d'Atene, e non avendo potato renderla sensibile alla sua passione, la rapi dalle sponde del fiume Ilisso dove si trastullava con altre fanciulle della sua età, e la trasporto nella Ciconia, regione di Tracja, dove la sposò e la rese madre di dae figli gemelli, Zete e Calai, e di due fan-ciulle, Cleopatra e Chione. — (Callimac. Hymn. in Delum. - Simonides et Tirteus, apud Stobæum. - Apollon. in l. 1. Argon. - Ovid. Met. l. 6, fab. 11. - Id. Trist l. 3, eleg. 10, v. 14 e 15. - Virguech 7, v. 51. - Id. Georg. l. 1, v. 93 e 370; l. 2, v. 316; 1. 3, v. 278. - Id. En. l. 10, v. 350; 1. 12 , v. 365. - Pausan. d. 1, c. 19. - Apollod. 1. 3 , c. 29.

Essagora, nella sua storia di Megara, dice che Borea era un giovane figlio di Strimone, il quale essendosi inna-

morato di Orizia ed avendola inutilmente richiesta in matrimonio, piglio il partito di rapirla e la condusse nella Tracia. - Myth. Nat. Comitis, 1. 8,

Orizia non fu il solo oggetto degli amori del dio Borea. Il poeta Cleanto racconta che questo Vento invaghitosi delle attrattive di una figlia di Arturo per nome Cloride, la trasporto sul monte Nifate che fu chiamato il letto di Borea, avanti di pigliare il nome di monte Caucaso che ebbe di poi. Borea ebbe da Clori un figlio per nome Irpaco. — Cleanthes, apud Nat. Com. 1bid. ut supra. - Schol. Pindar. in 4. Pyth.

Omero racconta che Borea essendo trasformato in cavallo copri le giumente di Dardano, dalle quali ebbe dolici cavalli di velocità e leggerezza tanto maravigliosa che potevano correre su le spighe delle biade senza curvarle, e sulle acque del mare senza affondare. -

Il. l. 20.

Allorche Serse traverso l'Ellesponto per conquistare la Grecia, gli Ateniesi implorarono il soccorso di Borea, il quale disperse la flotta de' Persiani, e ne fe' perire una gran parte. In ricono-scenza di questo beneficio, essi gl' innalzarono un tempio sulle sponde del fiume Ilisso e celebrarono le sue feste con gran pompa. - Herodot. in Polymnia, sive l. 7.
Pausania dice che i Megalopolitani

avevano consacrato a Borea un grande spazio di terreno, e che gli facevano ogni anno de sacrificj e lo onoravano di on calto particolare. - Paus. 1.8, c. 36.

Senofonte dice che durante la spedizione del giovine Ciro il vento del Settentrione importunava l'armata, e che avendo l'indovino consigliato di fargli un sagrificio, quel vento cesso incontamente. Eliano osserva che gli abitanti di Turio essendo stati liberati di un gran pericolo da una tempesta che distrusse la flotta nemica , Dionigi il tiranno offri sacrifici al vento Borea au-tore di questa strage, gli conferi i diritti di cittadinanza, gli assegnò una casa con rendite fisse, e celebro delle feste annue in onor suo. - Nel tempio ottagono dei Venti, in Atene, egli era rappresentato sotto la figura di fanciullo alato, coperto il capo di un manto e con sandali ai piedi. - Ovidio, nel rapimento di Orizia, lo dipinge con aspetto aspro ed irritato, come la principale causa delle folgori e dei lampi, e la sola dei terremoti; avvolto nelle nebbie allorche traversa il ciclo e nella polvere quando scorre sulla terra. Gli altri poeti che abbiamo citati rappresentano questo vento con ali e capelli canuti. - Lo Sperlingio ha scritto un trattato o piuttosto un elogio di Borea, nel quale racconta partitamente i suoi benefici, e gli onori che gli furono resi dall' antichità, - Vedi VENTI.

\* In un' antica pittura di vaso Borea è figurato con ampie ali al dorso ed ali più piccole alle gambe e in atto di rapire Orizia: ella fugge, dopo avere gettato il vaso col quale era ita ad attigner acqua ad una fontana; una delle sue compagne mostra il suo spavento. -Vedi Tav. XXVI, fig. 4.

BOREADI, discendenti di Borea, che furono per molto tempo in possesso dell' impero e del sacerdozio nell' isola degl' lperborei. La loro successione non era ancora stata interrotta al tempo di Diodoro di Sicilia, per quanto riferisce questo storico, l. 1 e. 2.

2. - Nome col quale i poeti dinotano particolarmente Zete e Calai figliuoli di

Borea,

Boreasme, festa ateniese in onore di Borea, il quale aveva un altare nell'Attica, e credevasi che avesse qualche affinità con gli Ateniesi, per avere rapito Orizia figliuola di Eretteo loro re, Quindi, allorche in un combattimento navale, il vento settentrionale distruggeva una parte della flotta nemica, questo vantaggio attribuivasi all' interesse che prendeva Borea pel paese nativo di Orizia. Pausania riferisce che egli aveva un tempio a Megalopoli in Arcadia con feste annue di cui egli rapporta la seguente origine. Allorche Agide, re di Sparta, ando ad assediare la loro città, una macchina degli assedianti ayeva battuto le mura con tanta violenza che la breccia sarebbe stata, praticabile all'indomani mattina, senza un vento settentrionale che insorse e royesciò la macchina. - Ant. Expl. t. 2.

1. Boristene, re degli Sciti e padre di Toante, ne' cui stati fu trasportata

2. - Fiume della Scizia Europea che si scaricava nel ponte Eusino e sorgeva dal monte Carpato, lo che sembra essere stato ignorato dagli antichi. - Strab. l. 1 e 7. - Pomp. Mela, l. 2, c. 1. - Dionys, Perieg. v. 311. - Plin. 1. 4, c. 12. - Erndot. 1. 4, c. 17, 18 e 47. - Quest' ultimo Autore fa una descrizione molto circostanziata di questo finne, il più grande di tutti, secondo lui, dopo il Danubio. - Il fiume Boristene porta oggidi il nome di Nieper o Dnieper: bagna la colonia e finisce nel mar Nero. Properzio ed Ovidio parlano di questo fiume. - Prop. 1. 21, eleg. 7. - Ovid. Pont. 1. 4, eleg. 10.

Bormonia o Borvo (Mitol. Celt.), erano presso i Secanj e gli Edueni due divinità delle acque Termali. Si è sospettato che quest' ultimo abbia dato il suo nome a Bourbonne-les-Bains. -

Vedi DAMONA.

1. Boro, figliuolo di Perierete, sposo Polidora figlia di Peleo, dopo averla colmata di doni. Egli era creduto padre di Meneste, come che Polidoro lo avesse avuto dal fiume Sperchio. - Iliad. 1. 16, v. 177. - Apollad. l. 3, c. 25.

2. - Figlio di Pentilo e padre di

Andromaca. - Pausan. 3. - Vedi FESTO.

4. - (Mitol. Celt.), il padre degli dei. I sacerdoti celti si dicevano discesi da questa famiglia; il che loro era tanto più facile a dar ad intendere, in quanto ohe il loro impiego passava dai padri ai figli, come presso i Giudei.

Boroone (Mit. Ind.), dio dell'O-

ceano presso gl' Indiani."

Borsippe, città di Babilonia consacrata ad Apolline ed a Diana, - Strab,

Borsipenni, setta di filosofi Caldei, i cui avversarj si chiamavano Orcheni.

Bos, focaccia sacra, con corna, che si offriva ad Apolline, a Diana, ad Ecate ed alla Luna.

Boschetti ( Mitol. Slav. ). Vi erand presso gli Slavoni dei boschi e dei boschetti consacrati agli dei in certe province, tra le altre a Peroun ; ed altri erano riguardati come divinità. Non era permesso di pigliarvi ne gli uccelli, ne le bestie, ed era proibito di tagliarvi la legna: il sacrilego sarebbe stato punito di marte.

Boschi Sacri o consacrati agli Dei. Siccome gli uomini di ogni paese avevano una religione anche prima di avere città e case, quindi scelsero nei boschi che abitavano i luoghi più oscuri, i più impenetrabili ai raggi del sole, per l'esercizio della loro religione. Ivi innalzaron essi i primi altari, fatti da principio di semplici zolle di terre ed in seguito di pietre rozze, ivi costruiron essi delle picciole cappelle e finalmente de' templi. Ora, per conservare quest' antica usanza, si piantavano sempre, potendolo fare, dei boschi intorno ai lempli; e questi boschi erano sacri al pari dei templi medesimi. I Romani li chiamavano Luci, a lucendo, perche vi si accendeva del fuoco per far lume quando vi ai celebravano le cerimonis. Altri fanno derivare questa parola da Lucina, la atessa de che Diana alla quale erano consacrati i boschi. — Servius, in l. 3. Georg. — Virg. v. 33 2. — Barth. ad Stat. Sylv. et Vetus Schol. Stat. in l. 4. Theb.

Tagliare i boschi sacri o danneggiarli, era un sacrilegio: tuttavia si permetteva di rimondarli e di rischiararli. Vi erano de'boschi consacrati, ne' quali non era permessa l'entrata che ai soli sacerdoti. Coll' andar del tempo i boschi sacri divennero, estremamente frequentati. Nei di festivi il popolo vi si radunava, e dopo la celebrazione de' misteri vi faceva dei banchetti pubblici accompagnati da danze. + Tibulli l. 1, eleg. 11. - Ovid, Met. 1, 8. - Stat, Theb. 1, 9. - Spanhem. ad Callimac. Hymn. in Dian, v. 38. - Eschenebach. Dissert. Acad. 3. de Gentilium consecratis Lucis.

In questi boschi si sospendeva una quantità di ricche offerte, vi si consacravano particolarmente gli alberi più belli e più grandi, e si ornavano di bende al pari delle statue degli dei medesimi : lo che fu severamente proibito dall'imperadore Teodosio , come pure da S. Gregorio da molti concili, da molti capitolari dei re di Francia, e finalmente dalle leggi Lombarde. -Roma era circondata da boschi sacri: i più celebri erano quelli di Egeria, su la via Appia; delle Muse, su la medesima via; di Diana, su la strada d'Aricia; di Giunone Lucina, appie del monte Esquilino; di Laverna, di presso la via Salaria; finalmente di Vesta a piè del monte Palatino. - Vedi CLARO EPIDAURO.

Bosco. I Camtsciadali ammettono degli dei dei boschi, che rassomigliano agli nomini; le loro spose portano dei figli che crescono sul loro dorso, e piangono continuamente. Questi spiriti traviano i viaggiatori e li privano della ragione.

Bostoro, nome di due regioni poste ai contini dell' Europa e dell'Asia; l'una, chiamata Bosforo di Tracia; è uno stretto per mezzo del quale il mare di Marmara comunica col mar Nero; e l'altra chiamata Bosforo Cimmerio, che univa la Palude Meotide col Ponte Eusino. Il Bosforo di Tracia fu, chiamato per molto tempo Bosforo di Misia — Strab, l. 12. — Plin. i. 4, c. 12. — Pomp. Mela, l. 1, c. 2, e 19,; l. 2, c. 7. — Ovid. Trist, l. 3, eleg. 4, — Sext. Rufus, c. 16. — Ved. Io.

La parola Bosforo significa passaggio di bue, e si asseguano diverse origini a Vol. I.

vacca da Giunone, passo questi stretti a nuoto ne' suoi viaggi. Arriano dice che i Frigi avendo ricevuto dall'oracolo una risposta che ordinava loro di se-guire la via che loro avrebbe indicata un bue, essi ne tormentarono uno che si gettò nel mare per evitare le loro persecuzioni, e passò il primo dei sumentovati stretti; lo che viene spiegato dal Nymphius col dire che era una nave alla cui prora vi era una testa di bue. Rad. Phoros, passaggio. Altri dicono che un bue tormentato da un tafano si getto nello stretto e lo passò; altri che ogni stretto era altrove chiamato Bosforo; altri che gli abitanti delle coste volendo passare il Bosforo di Tracia, univano varj batelli insieme e vi attaccavano de' buoi. - Erodot. 1. 4, c. 85. - Plin, l. 6, c, I.

Bosto, che grida, o che nutre, soprannome di Giove.

Bossescena, bue colpito con l'asce del pontesce pocon una specie di coltello chiamato sescena.

Bosso. Presso gli antichi il bosso era consacrato a Cibele, perchè se ne facevano i flauti. I Romani lo consacravano anche a Cerere.

1. Bossom (Mit. Affr.), una delle due principali divinità dei Negri della Costa d'Oro: è per essi il buon principio. Lo suppongono bianco, in opposizione al Demonio che essi dipingono nero e malefico:

2. — Titolo che porta, su la Costa d'Oro, la donna che segue in dignità la principale della casa, la quale si chiama gran Mogliera. I mariti sono gelosissimi di queste due donne, e specialmente della Bossum, che è ordinariamente qualche bella schiava, comperata ad assai caro prezzo. Ella è consacrata al fetisce della famiglia. Questo vantaggio, per mezzo del quale ella appartiene alla religione, le concede certi giorni fissi per istarsene con suo marito, come l'anniversario della sua nascita, le feste del fetisce ed il giorno del sabbato, corrispondente al mercoledi degli Europei.

3. — Una dei due giorni delle feste particolari che hanno i Mori ogni settimana, e col quale indicano il giorno del fetisce domestico. In molti cantoni la chiamano Dio Santo, ad mitazione de Portoghesi.

BOTACO, figlia di Jocrita e nipote di Licurgo, dierle il suo nome a Botachidi in Arcadia.

BOTANICA (Iconol.). Il Cochin l'ha | Bracmane fu anche chiamato Ram. Il dinotata sotto la figura di bella donna, con una penna ed un libro, come oc-cupata nella nomenclatura dei vegetabili, e circondata da piante straniere, come il fico d'India, l'aloe, l'albero de banani, la palma, ecc.

Botanomanzia, divinazione per mezzo delle piante. - Rad. Botane, pianta. Si servivano dei rami di verbena, di erica,

di fico. - Vedi MIRICEO.

Botrete, figliuolo di Eugnoto, fu ucciso da suo padre con un tizzone preso su l'altare, per aver mangiato il cervello di una vittima, avanti che vi fosse posta. Apollo, commosso dal dolore del padre e da' suoi rimorsi, cangiò suo figlio, per consolarlo, in un uccello chiamato aropo, il che fece in riconoscenza dei numerosi sacrifici che aveva ricevuti da Eugnoto.

Botriogaite, dalla capigliatura ornata d' uve, epiteto di Bacco. — Rad. Botry's, grappolo; chaite; chioma. -

Anthol.

BOTTE. - Vedi BACCO, TINO.

BOTTIEONE, feste che celebravano i Bottici, colonia ateniese, onde perpetuare la rimembranza della loro origine. Le fanciulle ripetevano in questa solennità un ritornello il cui senso era: Andiamo ad Atene. - Erodot. 1. 7, c. 123, 127, 185; l. 8, c. 27.

Bous, focacce, che al tempo di Cecrope erano le sole offerte che facessero

gli Ateniesi a Giove Celeste.

Brabeutt, giudici dei giuochi Olimpici ed altre solennità religiose presso gli antichi Greci. Questa carica era tanto onorevole, che era sempre occupata dalla più distinta nobiltà della Grecia. Epperò i Corinti pregarono Agesilao di presiedere ai giuochi Istmici, e di sot-toporli a savi regolamenti. I Brabeuti comparivano ne' giuochi con abiti di porpora, una corona sulla testa ed una verga nelle mani, e sedevano in un luogo chiamato Plethrion, che aveva i privilegi di un santuario. Si aspettava ad essi il decidere la vittoria ed il coronare il vincitore. Il numero ne variava; essi erano quando sette, quando nove, e talvolta dodici. Le loro decisioni erano talmente imparziali che Pindaro chiamava le corone da essi decretate Themilectous, date da Temi.

BRACMANE, istitutore dei Bracmani che portano il suo nome. Il Chirchero pretende che egli togliesse la maggior parte de' suoi dogmi dai sacerdoti egizj che Cambise scacció dalla loro patria, e che si rifuggirono nell' India. Questo I

numero de' suoi discepoli si moltiplico prodigiosamente in breve tempo. Dopo la sua morte la sua anima passo successivamente in ottantamila corpi differenti, e l'ultimo che ella animo fu quello di un elefante bianco.

BRACMANI, antichi filosofi indiani, la cui setta era molto austera. Quelli che aspiravano ad essere ammessi do-vevano, al pari dei discepoli di Pitagora, serbare un profondo silenzio mentrechè il maestro gli istruiva: non era loro permesso nemmeno di tossire, di sputare e di starnutare. Per lo spazio di trentasette anni la loro vita non era che un continuo martirio; le erbe e le radici erano l'unico loro nutrimento: si coprivano di sole pelli: non avevano ricoveri contro le ingiurie dell'aria : digiunavano, pregavano continuamente. Ma quando il termine prescritto alla loro austerità era spirato, si compensavano di una si lunga e faticosa ritenutezza coll' abbandonarsi a tutt' i piaceri della vita: condotta ben poco degna di questi celebri filosofi. La metempsicosi era una delle loro principali opinioni: di qui è che si astenevano dal mangiare la carne degli animali. Riconoscevano che il mondo era stato creato da una suprema intelligenza, la cui provvidenza lo conserva e lo governa; che l'anima non perisce mai, le riceve in un'altra vita le pene e le ricompense che si ha meritate. L'acqua sembrava loro essere il più eccellente degli elementi, perchè consideravano il cielo e gli astri come un elemento separato. Insegnavano pure che l'Universo era soggetto a corrompersi e ad essere distrutto. Questi Bracmani si erano acquistata nelle Indie un'alta riputazione. Accadeva spesso che le donne incinte facevano voto, se mettevano al mondo un figlio maschio, di consacrarlo a Dio nell'ordine dei Bracmani. Allora alcuni di questi filosofi non perdevano più di vista la madre; e, per santificare anticipatamente un fanciullo destinato ad una continenza di trentasette anni, esortavano vivamente la madre a serbare la castità. - Strab. l. 15. Diod. Sic. l. 7.

Filostrato dice che Apollonio di Tiane osservo che i Bracmani dovendo camminare sull'erba lo facevano con molta precauzione, e più leggermente che loro fosse possibile, attribuendo all'erba una certa vita che essi temevano di distruggere calpestandola. Clitarco, autore antico, distingue tre differenti specie di Bracmani. I primi se ne stavano ritirati

BRA

su le montagne e nei deserti, si coprivano di pelli di belve, si applicavano a cercare delle piante atte a guarire le malattie, e mescolavano a questi innocenti secreti degl' incantesimi e dei malefizj: si davano vanto altresi di conoscere il futuro. I secondi erano cinici sfacciati, che professavano di non arrossire di nulla. Andavano assolutamente nudi; e, che era cosa più infame, molte donne abbracciavano questa odiosa setta, e si mostravano, senza pudore, affatto nude in mezzo ad una banda d'uomini. Gli uni e le altre accertavano di avere talmente domato la natura, che questi oggetti non erano capaci di commuoverli. Gli ultimi finalmente conducevano una vita più ragionevole e più decente, ed abitavano nelle città e nei borghi.

Bradina, soprannome dato a Venere da Saffo: è, secondo il dialetto eolico,

lo stesso che Radine, tenera.

Brago (Mit. Celt.), dio della sa-pienza, dell'eloquenza e della poesia, ha dato il suo nome a quest'arte nella lingua scandinava ed ai poeti che vi si distinguono. Nei banchetti solenni si finiva col bere il bragorbott, vale a dire, la tazza in onore di Brago. - Vedi

BRAMA, BRAMMA, BRUMA, BIRMAA, BIRMA (Mit. Ind.), una delle tre persone della trinità indiana, o piuttosto l'Ente supremo, considerato sotto il rapporto di Creatore. Secondo la mitologia indiana, il dio invisibile esistente per sè stesso, bramando di far nascere diverse creature per un'emanazione della sua gloria, creò in prima le acque e diè loro il moto; questo moto produsse un uovo d'oro, scintillante come mille soli, nel quale nacque Brama il gran padre di tutti gli esseri ragionevoli. Questo dio, dopo essere rimasto nell'uovo per una lunga successione d'anni, meditando su la propria natura, divise la sua abitazione in due parti eguali, con le quali formò il cielo e la terra, ponendo in mezzo l'etere sottile, gli otto punti del mondo, ed il ricettacolo permanente delle acque. Si trova in questo passo del Manara Sastra l'origine del sistema di Talete e dei filosofi Jonj intorno alle acque primitive ed all'uovo del mondo. Questo dio ebbe cinque teste fino a che Narajan gliene taglio una. Si rappresenta ondeggiante sopra una foglia di nymphæa, o loto, pianta egualmente venerata nell'Indostan e nel Tibet, che lo era anticamente in Egitto. I Bramini raccontano, secondo il Chir-

chero, che il primo mondo, situato di sopra al cielo, fu prodotto dal cervello di Brama; il 2.º da' suoi occhi; il 3.° dalla sua bocca; il 4.° dalla sua orecchia sinistra; il 5.° dal suo palato; il 6.º dal suo cuore; il 7.º dal suo ventre; l'8.º dalle sue parti naturali; il 9.º dalla sua coscia sinistra; il 10.º dalle sue ginocchia; l'11.º dal suo tallone; il 12.º dal pollice del suo piede destro; il 13.º dalla pianta del suo piede sini-stro; ed il 14.º dall'aria di cui è circondato. Ciascuno di questi mondi ha un' affinità con ciascuna delle parti alla quale corrisponde, e gli abitanti di ciascun mondo partecipano del carattere di ciascuno di questi membri. Così quelli del primo mondo sono savj e sapienti; quelli del 2.º penetrativi; quelli del 3.º eloquenti; quelli del 4.º astati ed artificiosi; quelli del 5.º ghiotti; quelli del 6.º generosi e magnifici; quelli del 7.º pesanti; quelli dell'8.º dediti ai piaceri e specialmente a quelli dell'amore; quelli del 9.º laboriosi; quelli del 10.º rustici; quelli dell' 11.º vili e dediti ad occupazioni triviali; quelli del 12.º infami; quelli del 13.º ingiusti e cradeli; finalmente quelli del 14.º ingegnosi ed avveduti. Nel momento della nascita di ciascun uomo di qualsiasi nazione, Brama imprime sul suo capo, a caratteri in-delebili, tuttoció ch'egli dee fare, e tuttociò che gli debbe accadere nel corso della sua vita, dopo di che non è pid in potere dell'uomo, nè dello stesso Brama, l'impedire che non accada ciò che fu scritto. Pietro della Valle ha dato ne'suoi viaggi la seguente descrizione del dio Brama: "Nel tempio de-" dicato a questo dio, in Agra, io vidi " la sua statua in mezzo al tempio, cir-" condata da prodigioso numero di idoli di di marmo bianco. Questa statua « senza panneggiamento, ed ha una lunga " barba acuta ed un ventre prominente; " a' suoi piedi sono due picciole statue " rappresentanti i suoi figli, e, vicino " a lui, due altre che sono le sue spo-" se. " - Vedi PARAXATI, RUTREM, VISNU'.

Brama divise il suo popolo in quattro tribù: la prima dei Bracmani o dottori della legge; la seconda dei Rageputi o persone di guerra; la terza dei Baniani o negozianti, e la quarta degli artisti ed agricoltori. Le principali leggi che diede Brama alle sue tribi, sono: Che una tribù non dovesse fare alleanza con un'altra; che un medesimo uomo non dovesse esercitare due differenti professioni, nè lasciarne una per abbracciarne

un'altra; che si debbono considerare come delitti la fornicazione, l'adulterio, il furto, la menzogna e l'omicidio. Essi non dovevano nutrirsi che di erbe, di legumi e di frutti, astenendosi dalla carne degli animali, perche si aveva la persuasione che le anime degli uomini passassero nei corpi de' bruti, e specialmente in quelli de' buoi: di qui la loro somma venerazione per le vacche.

Al Sonnerat dice che Bruma, considerato come dio Creatore, non ha cionnonostante nè templi, nè culto, nè settarj; ma i bramini, a cagione della loro origine, lo pregano ogni mattina e fanno in onor suo la festa del Sandivané.

L'orgoglio di Brama cagionò la sua disgrazia: egli diede a credere di essere eguale a Sciva, perchè aveva il potere di creare, e volle perciò avere la preminenza sopra Visnu, ch'egli insultò gravemente. Questi volle trarne vendetta, di maniera che vi fu un terribile combattimento tra essi; gli astri caddero dal firmamento, gli andoni creparono, e la terra tremo. I Devercheli, spaventati, chiusero gli occhi, e nell'eccesso del loro dolore andarono a trovare Devendren, il quale li condusse al Cai-lassone. Essi pregavano il Signore di sostenerli; e Dio, sparso in tutte le anime come il seme di gengeli, conobbe ciò che soffrivano i Devercheli: egli si mostrò ai combattenti sotto la forma di una colonna di fuoco senza fine. L'aspetto di questa colonna placò la loro collera: e per porre fine alla contesa, convennero insieme che colui che avesse potuto trovare il principio o la fine di questa colonna sarebbe tenuto per primo dio. Visnù piglio la forma di un cinghiale, e con le sue zanne, penetro fino al *Padallon* (abisso profondo): egli traversava mille cadoni in un batter d'occhio; e per lo spazio di mille anni cercò in questa maniera il piè della. colonna senza poter trovarlo. Finalmente, essendo stanco, retrocedette su i calcati passi, e duro molta fatica a raggiugnere il luogo donde era partito: al-lora riconoscendo il Signore, gli rivolse le sue preghiere.

Bruma non fu più fortunato nella ricerca della sommità; egli pigliò la figura di un uccello chiamato Annon, in un istante s'innalzò in aria all'altezza di duemila cadoni. In tal modo si innalzò egli inutilmente per lo spazio di mille anni, dopo i quali trovandosi esausto di forze e non potendo più volare, riflettè sulla propria imprudenza e riconobbe il Signore, Iddio, per provarlo,

lo ricevette nelle mani, e siccome il fiore aveva la facoltà di parlare, così prego Bruma di restituirgli la libertà. Bruma volle che lo accompagnasse nell'andare da Visnu per attestare ch'egli aveva veduto la cima della colonna; egli ebbe di fatti l'imprudenza di sostenerlo in faccia a Visnu, dicendo che il siore di caldeir che egli recava ne era testimonio: quest'ultimo rispose di si, ma, avanti che avesse terminata questa parola la colonna crepò, gli Actequediami vomitarono sangue, e i magi furono bruciati. Iddio compari in mezzo alla colonna e fece una risata simile a quella che aveva fatta allorche distrusse i Tironburoni. Allora Visnů si gettô più volte a' suoi piedi e diede delle lodi al Signore: Sciva, tocco dal suo pentimento, gli perdonò il suo fallo, e gli concedette molti varroni.

Bruma divenne immobile: Sciva lo maledi, e lo assicuró che siccome egli aveva mentito, quindi non avrebbe mai più avuto templi sulla terra, nè Putscé. In quanto al fiore di caldeir, gli disse che non avrebbe mai più servito ne' suoi

templi.

Bruma rientro in sè stesso, ebbe un sincero pentimento, e gettandosi ai piedi di Sciva, implorò la sua misericordia. Siccome la bontà di dio è infinita, così Sciva ebbe pietà del colpevole e gli perdonò: "Il vostro orgoglio, gli diss'egli, "vi aveva fatto perdere il Putscè; ma "in grazia del vostro pentimento, tutte "le cerimonie dei bramini saranno de-"dicate a voi." E nel dire queste ultime parole scompari.

In memoria di questa trasformazione di Sciva, gli Indiani fanno la festa di Paornomi, tanto celebre, nel tempio

di Tirunamalei.

Brama fu il primo legislatore degl' Indiani: egli li trasse dalla vita selvaggia per insegnar loro le arti, le scienze e l'agricoltura: motivo pel quale essi lo deificarono, lo riguardarono come creatore e finsero che avesse sposato Sarassuadi, dea della scienza e dell'armonia. Si rappresenta Brama con quattro braccia e quattro teste che, secondo alcuni Indiani, sono emblema dei quattro libri sacri noti sotto il nome di Vedam. Tiene nell' una mano un cerchio, simbolo dell'immortalità; nell'altra un fuoco, che significa la forza, finalmente con la terza e la quarta scrive sopra olle o libri indiani, simbolo del potere legislativo.

BRAMACIARI ( Mitol. Ind. ), inizia-

zione dei giovani bramini. Si fa circa | l'età di sette anni, e sono obbligati a rigorosa coutinenza fino all' età di dodici anni; in questa età vengono ordinati nuovamente e possono ammogliarsi. È pure il nome dei giovani iniziati medesimi. Entrambe le iniziazioni consistono nel dare un cordone o linea ( Vedi questa parola ). La cerimonia di conferire la linea ad un fanciullo bramino si fa con molto apparecchio. Si raccolgono tutti i parenti ed amici della famiglia sotto una tenda o pendal, eretta nella corte della casa paterna; si comincia la festa fregandosi d'olio e purificandosi; e gli omani o sacrifici si ripetono perfino 108 volte: si crederebbero insufficienti, se il fuoco sacro che si mantiene venisse ad estinguersi. Si distribuisce del betel, e si attacca in seguito ad un braccio del fanciullo un preservativo o talismano, piccolo giojello sul quale sono scritti dei caratteri misteriosi. Tal è il cerimoniale del primo giorno. All' indomani il bramaciari o novizio si purifica alla mattina per tempo in un bagno ; i bramini si radunano sotto la tenda apparec-chiata, e dopo avere ripetuto i medesimi sacrifici del giorno precedente, il padre gli taglia in cinque luoghi diffe-renti qualche po'di capelli, con un rasojo ch'egli ha cura di purificare per mezzo di un'aspersione di acqua fustrale: egli mischia questi capelli con riso cotto che ha nelle mani la madre; allora il barbiere rade il giovine bra-mino, e gli lascia cinque ciocche di ca-pelli nei luoghi segnati dal padre; il candidate essendo stato macchiato dalla mano del barbiere si purifica e si lava tosto che questi ha finito di raderlo. Allora si ripetono le libagioni ed il sacrificio del riso. Si frega in seguito il bramaciari con sandalo, e gli si si fa in fronte un segno caratteristico della setta, il picciolo pannolino che dee coprire la sua nudità, si pone misteriosamente. Si attacca alla sua linea, che forma il principale oggetto della festa, un piccolo pezzo di pelle di cervo, e questo cordone vien portato in giro intorno alla tenda da alcune donne le quali lo presentano sopra un vassojo ai bramini della radunanza, affinche lo benediscano toccandolo con le mani. Dopo questa cerimonia, il celebrante lo pone al collo al novizio, e gli dà la benedizione: indi si pongono entrambi sotto un velo, ed il ministro gl' insegna una parola di due o tre sillabe, che non debh'essere intesa da alcuno. Il giovine bramino ri-

ceve poi delle istruzioni relative al suo ministero, e si frega la sua linea con zafferano; finalmente l'ultima cerimonia si è quella di tirargli l'occhiata. Il Bramaciari debb' essere sobrio, modesto, silenzioso, fare le sue preghiere nelle ore fissate, studiare i Vedam, rispettare il suo Gura, ringraziarlo al principio ed alla fine di ciascuna istruzione giornaliera, e rendergli ogni sorta di servigi ; egli non può mangiare altrimenti che in sua presenza e col suo consenso il riso che ha mendicato di porta in porta. I suoi segni distintivi debbon essere il Punanul (cordone di filo di cotone, che i bramini portano per traverso), il pacchetto di foglie di virtù che ha nelle mani, un filo d'erba in forma d'anello che tiene in dito, ed una cintura di erba nanel: un pezzo di tela dee coprirgli le parti naturali, ed una pelle di cervo gli deve servire di letto. Fa d' uopo soprattutto ch' egli eviti l' incontro delle donne. Il cuore dell' nomo è simile al butirro che si scioglie avvicinandosi al fuoco: la frequentazione delle donne lo ammollisce e lo rende suscettibile di amore. Lo stesso Bruma, trovandosi solo con sua figlia, concepi e soddisfece una rea passione. - Sonnerat.

BRAMA LOGUM (Mit. Ind.), Pottavo ciclo, il più vicino, a quelli ove risiede il Dio supremo. E il soggiorno

di Brama.

Brame (Mit. Ind.). I sapienti Indiani riconoscono un solo dio al quale danno questo nome se l'Ente Supremo, il Grande per eccellenza, la cui essenza non può essere conosciota se non da lui medesimo. Essi suppongono che egli manifesti il suo potere per opera del suo divino spirito a cui danno il nome di Visnà, che penetra, e Narajan, che si muove sulle acque. Questi due nomi sono mascolini, il che fa dare sovente a questo spirito quello di primo maschio. Questa possanza si è quella che conserva l'ordine della natura.

Brami (Mit. Ind.). Oltre a Brama, dio creatore, gl' Indiami riconoscono e venerano nove Brami, che chiamano Takin, nati dal pollice di uno de' piedi del dio; Pulaguin, dal suo ombilico; Pulatien, da una delle sue orecchie; Pirrugu, da una spalla; Cheradu, dalte sue mani; Canabadi, dal suo volte; Anguira, dal suo naso; Narissen, dal suo spirito, ed Atri, dai suoi occhi. Quelli che gli onorano di un culto particolare credesi che ottengono il dono di

progenitura.

BRAMINI O BRAMI ( Mitol. Ind. ) , sacerdoti e dottori degl' Indiani, che pretendono essere discesi da Brama. La Îoro tribù è la prima e la più nobile tra tutte quelle in cui sono divisi i popoli dell'Indostan, e nessuno può entrare nel loro ordine se non per diritto di nascita. Le loro funzioni consistono nell'istruire il popolo in ciò che concerne la religione e la morale. I re sono obbligati di provvedere ai loro bisogni; ma essi sono tanto numerosi, che ad onta delle liberalità de' principi, i quali cedon loro in proprietà dei villaggi intieri, molti tra essi sono ridotti alla necessità di mendicare. Un gran numero esercita la medicina; ma questo è un privilegio che sono obbligati di comperare e pel quale pagano ai loro con-fratelli una somma di denaro; anticipazioni di cui sanno indennizzarsi benissimo coi profitti della loro arte. Essi si alzano un' ora avanti giorno. Dopo avere soddisfatto ai bisogni della natura si lavano il volto, le mani ed i piedi, siedono sopra una tavola o sur un tappeto, col viso voltato verso l'Oriente o verso il Settentrione e cantano inni in onore degli uomini celebri della loro tribù; indi si alzano, si lavano i denti e la bocca e si vestono, dopo di che siedono nuovamente nel medesimo luogo, pigliano dell' acqua di pozzo fresca nel concavo della mano e se ne gettano in bocca in tre differenti riprese, proferendo i ventiquattro nomi di dio. Allorchè sorge il sole spargono tre volte dell'acqua ed accompagnano quest'azione con una breve preghiera. Ecco il fondamento di questa cerimonia. Essi pretendono che il sole sorga dalle niontagne e debba passare per uno stretto dove si ritirano certi genj malvagi che tentano di fermarlo. Alcuni Bramini gettarono un giorno dell' acqua al sole, e quest' acqua rese un suono che spavento questi demonj e li pose in fuga. " Noi sappiamo, dicono i Bramini d'oga gidi, che quanto facciamo ora è di a nessun utile al sole; ma non lasciamo a di dimostrargli la nostra buona vo-" lontà ad esempio di quelli che lo soc-« corsero effettivamente. » Dopo questa libagione in favore del sole, i Bramini si gettano nuovamente dell'acqua in bocca per tre volte. Essi adorano l'astro dispensatore della luce ed i governatori dei mondi situati sotto il cielo. - Vedi SALAGRAMAN. Non tutti i Bramini si assoggettano puntualmente a tutte queste usanze che son loro prescritte dalle proprie leggi.

I Bramini si astengono da tutto ciò che ebbe vita e fiato. Cotale astinenza è una conseguenza naturale del dogma della metempsicosi. Essi vivono soltanto di riso, di radici e di erbe: la loro bevanda è acqua pura o latte. Questi sacerdoti hanno un'alterigia insopportabile; e si degnano appena di contare fra gli uomini quelli che compongono le tribù inferiori alla loro. Essi si crederebbero macchiati, se entrassero nella casa di tutt' altro che un Bramino per mangiare ed anche bere un bicchiero d'acqua. Gli altri uomini non sono degni di vederli a mangiare, e lo stesso re non ha il privilegio di assistere ai loro pasti. Le loro donne medesime, se sono di una tribù inferiore a quella dei mariti, ne sono escluse.

Secondo essi, non vi ha differenza essenziale tra l'anima dell'uomo e quella de'bruti; e se pare che gli uomini abbiano per questo rispetto tanta superiorità sulle bestie, si è che il loro corpo è organizzato in modo da lasciare maggiore libertà allo sviluppo dell'anima. Essi adducono, per appoggiare i loro sentimenti, l'esempio de' fanciulli e dei vecchi, la cui anima non fa se non che una parte delle sue funzioni ordinarie, perchè negli uni gli organi non sono ancora sufficientemente formati, e negli altri sono consunti ed affievoliti.

Alcuni Bramini pretendono che Dio abbia creato le anime lunga pezza a-vanti l'universo, e che esse dimora-rono nell'essenza divina sino a che avendo Iddio creato i corpi degli uomini e delle bestie, vi alloggio le anime, per punirle de' peccati che avevano commessi. Altri sostengono che le anime sono eterne e che hanno sempre esistito in Dio. Convengono però tutti che sono immortali, ed ammettono in un'altra vita dei castighi e delle ricompense. Su questa opinione sono fondate le inaudite austerità che praticano, e nelle quali vi ha certamente maggior parte l'orgoglio che la pietà. Queste austerità sorpassano tutto ciò che si racconta intorno ai solitarj della Tebaide. - Vedi FACHIRI.

Allorchè un Bramino è giunto agli ultimi momenti di vita, i suoi fratelli si radunano intorno a lui e pronunziano continuamente il nome di Dio. Egli è detto, nel libro della loro legge, che Iddio sarà propizio a quelli che moriranno proferendo il suo nome. La loro maggiore prerogativa si è quella di non poter essere posti a morte per qualunque siasi delitto. Se qualcuno di essi si è meritato P ultimo supplizio, si con-

diano che avesse la disgrazia di uccidere un Bramino, dovrebbe per espiare questa colpa, andare in pellegrinaggio dodici anni intieri, chiedendo la limosina e mangiando nel cranio della sua vittima. Spirato questo termine egli sarebbe eziandio obbligato a far edificare un tempio in onore di Eswara,

Questi saccrdoti indiani sono molto abili nella scienza de' numeri e calco-lano gli eclissi del sole e della luna con eguale precisione che i migliori matematici di Europa. Essi fanno le più difficili regole dell' aritmetica, senza penna, senza lapis e con una maravigliosa facilità. Le loro cronache e i loro libri di morale sono pieni di storie favolose de loro dei. Questo è tutto il loro studio; imperocchè, quanto alla cronologia, sono ignorantissimi. Essi hanno altresi nome di gran maghi, qualità che loro è comune con tutt' i sacerdoti de falsi dei. Il loro capo, chiamato gran Bramino, è infinitamente rispettato da tutta la nazione, e gode di grandi privilegi. Per ottenere le di-spense di matrimonio fa d'uopo rivolgersi a lui. Una notabil parte della sua rendita è fondata sulla negligenza degli Indiani. Se avviene che una persona perda un giojello un mobile od un effetto qualunque, bisogna che ne dia l'equivalente valore in denaro al gran Bra-mino; e l'omnissione di quest'uso, che ha forza di legge, la fa scacciare ignominiosamente dalla sua tribù. La tribù dei Bramini è divisa in tre. Vedi VAIDIGUERI, SIVEBRAMNALI e STRI-VAICHENAVALI.

BRAMMONE ( Mit. Ind. ), primo figlio del primo uomo e della prima donna. Questo profeta, grave e melanconico, ricevette da Dio una missione conforme al suo carattere, quella cioè di istruire gli uomini nella legge divina ed in tutto ciò che si riferisce alla religione. -Vedi CUTTERI, SUDDERI, VISE.

BRANCHIDE, soprannome di Apolline,

derivato da Branco.

Branchidi, sacerdoti del tempio di Apolline a Didime in Jonia, verso il mar Egeo, sulle frontiere della Caria. Dopo avere aperto a Serse il tempio di Apolline, di cui questo principe rapi i tesori, temendo di non essere sicuri in Grecia passarono nella Sogdiana, al di là del mar Caspio, dove fondarono una città alla quale diedero il loro nome, Cionnondimeno il loro tradimento non rimase impunito. Alessandro, signore della Persia, li fe' passare a filo di spada

tentano di cavargli gli occhi, Un In- e distrusse la loro città. - Pline 1.5; c. 29,

1. Branco, famoso indovino reputato figlio di Macareo, ma il cui vero padre era Apolline. Sua madre, essendo incinta, sogno che il sole entrava nella sua bocca e le penetrava fino ai fianchi. Il fanciullo divenue grande, se errando ne' boschi incontrò un giorno Apolline, il quale lo abbracció e gli diede uno scettro ed una corona. Incontanente egli profetizzò e scomparve. Altri pretendouo che questo Branco fosse un giovine Tessalo di rara beltà, amato da Apollo, il quale lo ricevette nel suo tempio e gli fece rendere gli onori divini. — Strab. l. 15.

\* Altri riferiscono che Branco era figlio di Smicro e nipote di Democlo delfico e di una donna di Mileto, e che per le sue grazie e per la sua beltà innamoro di se Apolline il quale passava i giorni con lui in un prato dove il garzone custodiva le gregge di suo padre, e dove fu poi eretto, in memoria di questo avvenimento, un altare sotto il questo avvenuente.

n ome di Apollo Filio, Branco aveva un oracolo a Didime nell'isola di Mileto; noto sotto il nome di oracolo de' Branchidi, che fu il più celebre di tutta la Grecia dopo quello di Delfo. -Stat. in l. 3. Thebaid. v. 479. - Schol. Statii, loc. cit. - Lucian. de Domo. - Bibl. Photii. - Bocatius , de Ge-

BRANCA, figlio di Strimone, afflitto per la morte di suo fratello Olinto, ucciso a caccia da un lione, lo fe' seppel-lire nel luogo ov'era perito, e fondo in onor suo la città di Olinto in Sidonia.

\* Brasida, uno dei più valenti capitani di Sparta figlio di Tellide, il quale viveva più di quattro secoli avanti quello di Augusto. Dopo molte vittorie riportate su gli Ateniesi e su gli altri nemici della sua patria fu ucciso in un combattimento sotto le mura di Anfipoli. I Lacedemoni gli innalzarono in questa città un magnifico sepolero di marmo bianco, in mezzo ad una piazza pubblica. Questo sepolcro esisteva ancora al tempo di Pausania, il quale dice che era un bellissimo monumento, - Pausan. l. 3, c. 14. Mil b ci

BRASIDEA, solennità annua in onore di Brasida, che mori, difendendo Anfipoli contro gli Ateniesi. Gli Anfipoliti gli innalzarono un magnifico sepolero e stabilirono in onor suo delle feste che celebravansi anche a Lacedemone. Per ( 324 )

essere ammesso a questi giuochi bisoguava essere nato spartano, e chiunque se ne assentava era punito con una multa. oron in

BRAURONA, città dell'Attica, ove la statua di Diana, portata dalla Tauride da Ifigenia, fu deposta in un tempio edificato da Oreste, Questa statua vi rimase fino alla seconda spedizione de' Persiani e fu rapita da Serse, - Erodot. 1. 4, c. 145,

Brauronia, soprannome di Diana, derivato dal culto che le si rendeva a

BRAURONIE, feste in onore di Diana Brauronia, che celebravansi di cinque in cinque anni in memoria della liberazione di Oreste e di Ifigenia sacerdotessa del tempio. Una spada nuda, leggermente applicata sulla testa di una vittima umana, ne faceya uscire qualche goccia di sangue. Questa cerimonia non era il solo sacrificio, perciocche si immolava pure una capra. Durante la celebrazione un coro d'uomini cantava un libro della Hiade. A questa festa assistevano le fanciulle dai cinque fino ai dieci anni. - Pausan. 1. 8, c, 36. -Strab, 1, 9,

\* Alcuni antori dicono che questa festa aveva per oggetto di consacrare a Diana le fanciulle che vi audavano con veste bianca. Tale cerimonia si chiamaya Orsina perchè chimavansi apxlos, in latino ursæ, orse, le fanciulle che consacravansi a Diana avanti maritarsi, - Pollux, 1, 5 e l. 8, c. 9. - Aristoph. in Lysistr. v. 644, - Cæl. l. 14,

BREIDA BLIK (Mit. Celt.), città celeste, di bellezza abbagliante. È il soggiorno di Balder secondo figlio di Odino, - Edda.

BREMAW. - Vedi BRAMA.

BRENTO, uno de' figliuoli d' Ercole, diede il suo nome a Brentesio, detta poi Brundusio, e in oggi Brindisi,

Bresia, figliuola che Cinira ebbe da Metarme : essa si attiro l'odio di Vepere, la quale le ispirò un violento amore. Mori in Egitto.

BRETANNO, padre di Celtina, da cui Ercole ebbe un figlio per nome Celto. BRETTAGNA. - Vedi INCHILTERRA.

BRETTIA, ninfa che diede il nome di Abrettana ad una provincia della Misia.

Bretto, figliuolo d' Ercole e di Balesia figlia di Baleto, diede il suo nome alla città di Bretto in Tirrenia,

BREVIS O PARVA, nome della Fortuna, adorata nella cappella che le aveva consacrata Servio Tullio, the Marie

BRIAGA, figlio di Egineto re d'Arcadia, e fratello di Polimnestore.

1. BRIAREO, famoso Gigante che aveva cento braccia e cinquanta teste. Era figlio del titano Etere o Cielo, e della Terra, Gli uomini, dice Omero, lo chiamavano Egeone, e gli dei Briareo. - Virgilio (Eneid. l. 10, v. 565) dice che Briareo aveva cento braccia e cento mani e che mandava fiamme da cinquanta bocche e da cinquanta petti. Omero (Iliad. 1. 1, v. 403) racconta che Giunone, Nettuno e Minerva, avendo cospirato contro Giove, il gigante per preghiera di Teti, sall nel cielo e si assise al fianco di Giove, lo cho spavento i congiurati numi e fe'abbandonar loro il pensiero di legare il Padre degli dei. Giove, in riconoscenza, lo scelse, unitamente a Gige e Cotto, per servirgli di guardia. Alcuni autori dicono che Briarco ebbe parte nella guerra de Titani contro gli dei, e fu tosto oppresso sotto il peso del monte Etna, ma che venne poscia liberato, - Hesiod. in Theog. v. 148. - Apollod. 1, 1, c, 1, - Virg. En. 1, 6, P. 287. 0000

Secondo altri autori, Nettuno, dopo averlo vinto, lo precipitò nel mare; ma essendosi riconciliato con lui, lo ammise tra le divinità marine. Dal seno del mare soccorse egli i Titani contro gli dei, Ma il soccorso ch'egli presto a Giove gli fe' perdonare questa colpa.

\* Briareo, secondo Ovidio, ucciso

quel mostro generato dalla Terra, che davanti aveva la figura di un toro, e di dietro quella di un serpente. - Ovid. Fast. 1. 3, v. 805. — Vedi Ninnio.
Solino riferisce che i Caristi rende-

vano a questo gigante gli onori divini sotto il nome Briarco, e i Calcidi sotto quello di Egenone. - Il nome di Briarco deriva da Botapos (briaros).

che significa forte.

2. - Nome di un Ciclope, che fu preso per arbitro in una disputa insorta tra Nettuno ed il Sole o Febo, per l'istmo ed il promontorio di Corinto, Briarco assegno l'istmo a Nettuno ed il promontorio a Febo. - Pausan. l. 2,

C. I. BRIASSIDE, scultore che lavorò al sepolero di Mausolo. - Pausan. l. 1,

c. 40.
\* Brier, Brygi, popoli di Macedonia, soggiogati da Mardonio. - Erodot, l. 6, c. 45.

BRICEA, figlia di Danao e di Polisso.

Apollod. 1. 2, c. 1.

BRICHTA, sopramome di Venere,

tratto dal fremito delle onde. - Rad. | la condotta di Menelao. - Iliad. l. 2. Brychein, muggire.

Bricio o Bergione, gigante. - Vedi

Brilla, figliuola di Minosse, da cui Nettuno o Irieo ebbe un figlio per nome Orione.

BRIMO, terrore (Rad. Bremo, io spavento), uno dei nomi di Proserpina o Ecate, perchè anticamente credevasi che i terrori notturni fossero cagionati da queste due divinità, o perchè la prima, insultata da Mercurio, mise acute grida. Altri pretendono che questo soprannome faccia allusione alle grida di spavento che mise Diana allorchè Marte, Apollo e Mercurio incontrandola in un bosco, vollero farle violenza. - Propert. 1. 2, eleg. 2, v. 64. - Stat. Sylv. 1. 2, Sylv. 3, v. 38. - Cal. Rhodig. 1, 11, c. 16. - Schol.

Apollon. in l. 3, Argon.

BRINDISI, in latino Brundusium, città marittima d'Italia nella Messapia od Apullia, oggidi nella terra di Otranto regno di Napoli, fu fondata, secondo Guistino, dagli Etolj che seguirono in Italia Diomede, uno de capitani greci che più si distinsero nell'assedio di Troja. Strabone pretende che questa città sia stata fondata od almeno occupata da una colonia di Cretesi che avevano seguito Teseo dopo la sua spedizione di Creta. — A Brindisi nacque Pacuvio, e morì Virgilio. — Justin. l. 3, с. 4; l. 12, с. 2. — Strab. l. 5. — Cæsar. de Bell. Civ. l. 1, с. 24. — Cic. ad Attic. l. 4, ер. 1. — Pomp. Mela, l. 2, с. 4 е 7. — Lucan. l. 2, v. 608; l. 5, v. 406. Въимен (Mit, Ind.), ninfa i cui attribuiti e le cui funzioni rassomigliame nella mitologia indiana.

no, nella mitologia indiana, a quelli de' Giuochi e dei piaceri nella mitologia greca e romana, - Vedi Chissen ,

NANDI.

Brisa, nutrice di Bacco, dal che de-

rivo a questi il nome di Brisco.

\*\* Brise, re de' Lelegi, risiedeva in Pedaso, città che fu assediata da Achille nel tempo della spedizione di Troja, Brise, vedendo essere cosa impossibile il poter resistere più a lungo al nemico, si ritiro nel suo palazzo e s'impicco. Tale è il racconto di Ditte cretese nel lib. 2, c. 17 della Storia della guerra di Troja. - Secondo altri, questo Brise è diverso del padre di Ippodamia o Briseide fatta captiva da Achille; mentre Brise re di Pedaso era diverso dell'altro non re, ma sacerdote di Giove in Lirnesso. - Millin.

Brisea, città di Laconia, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja sotto Vol. I.

· Pausan. l. 3, c. 20.

\*\* BRISEIDE, nome patronimico di Ippodamia, figlia di Brise o Briseo. Achille avendo preso d'assedio la città di Lirnesso nella Troade, durante la guerra di Troja, si riservò poi Briseide, nella divisione della preda, per sua amante. Ditti cretese racconta che Achille, oltre alla figliuola di Brise tenne per sè anche Diomedea compagna di lei, per la ragione che essendo della medesima età e pasciute alla medesima tavola, non senza sommo loro cordoglio potevansi separare. Non si sa precisamente a quale famiglia appartenesse Briseide, e solo si conosce quanto ne canto Omero, relativamente ad Achille;

Il Divino Pelide appo le navi Neghittoso si giace, e della tolta Briseide l'ira si smaltisce in petto, Bella di belle chiome alma fanciulla Che in Liruesso ei s'avea con molto affanno Conquistata per mezzo alla ruina Di Lirnesso e di Tebe, a morte spinti Del bellicoso Eveno ambo i figliuoli Epistrofo e Minete.

Ditti cretese racconta per altro: a che " Brise re de' Lelegi, veggendo la ferocia a che mettevano i Greci nell'assedio di " Pedaso, e pensando niuna forza poter reprimere i nemici, niuna difendere i " suoi, ritiratosi nel palazzo s'impicco. " La città fu presto presa, e vi fu por-" tata via la figlia del re, chiamata Ip-

" podamia. "

Agamennone, che comandava all'ar-mata de' Greci, fe' rapire questa schiava ad Achille, e questi ne ebbe tanta ira, che risolvette di non battersi più contro i Trojani. A quest' ira dobbiam noi l'Iliade di Omero, il più antico poema epico. Di fatti Achille si chiuse nella sua tenda, ove procurava di consolarsi della rapita donzella cantando su la lira le magnanime azioni degli eroi, Egli passo circa un anno in quest'ozio, e fors' anche avrebbe persistito nella sua collera, se il desiderio di vendicare il suo più grande amico Patroelo, ucciso da Ettore, non avesse superato il suo risentimento contro Agamennone. - Hom. Il. l. 1 e 2. - Dict. Cret. l. 2, c. 17 e 19. - Pausan. l. 5, c. 24. — Hygin, fab. 106. — Ovid. Heroid. Epist. 3. — Id. de Art. Am. 1, 2 e 3. - 1d. de Remed. Am. 1. 2. — Id. Trist, l. 4, eleg. 1. — Propert. l. 2, eleg. 8, 20 e 22. — Horat. Carm. l. 1, od. 4. - Senec. in Troad. act. 2. - Id. in Agamem. act. 2. - Vedi Achil. LE, ACAMENNONE.

43

Allorche Agamennone rimando ad Achille la rapita schiava, gli giurò sopra un porco immolato, di avere rispettato il pudore della donzella, e l'araldo Taltibio gettò tosto la vittima nel mare, secondo l' uso degli antichi Greci, di non mangiare quelle su le quali si faceva un giuramento. - Avvegnache Briseide non fosse che una schiava, Achille ebbe sempre i maggiori riguardi per lei, come se fosse stata sua sposa, e si vede dal discorso che le fa tenere Omero su la morte di Patroclo, che ella sperava di esserla un giorno, come dallo stesso discorso si rileva che ella era moglie di un Minete che fu ucciso da Achille nella distruzione di Lirnesso:

Di beltà simigliante all' aurea Venere Come vide Briseide del morto Pátroclo le ferite, abbandonossi Sull' estinto, e ululava e colle mani Laceravasi il petto e il delicato Collo e il bel viso, e si dicca plorando: Oh mio Patróclo! oh caro e dolce amico D'una meschina! io ti lasciai qui vivo Partendo; e ahi quale al mio tornar ti trovo! Ahi come viemmi un mal su l'altro! Vidi L'uomo a cui diermi i genitor, trafitto Dinanzi alla città, vidi d'acerba Morte rapiti tre fratei diletti; E quando Achille il mio consorte uccise E di Minete la città distrusse, Tu mi vietai il piangere, e d'Achille Farmi sposa dicevi, e a Ftia condurmi Tu stesso, e m' apprestar fra' Mirmidóni Il nuzial banchetto.

Om. Iliad. l. 19. - Vedi MINETE. Ecco il ritratto di Briseide che ci ha lasciato Darete frigio nel cap. 13 della sua Storia della Ruina di Troja: " Bria seide era di belle forme, alta di ta-" glia, rianca di carnagione, di capegli " biondi e leggerissimi, di sopracciglia congiunte insieme, di occhi graziosi, a di corpo in ogni parte proporzionato, si piacevole, affabile, vereconda, di cuore a schietto e pia, n

Vi è una tragedia del Chiabrera, tutta sul gusto antico de' Greci, intitolata Ippodamia, che finisce appunto con la morte di Achille deplorata dalla sua bella. Fu pubblicata in Genova nel 1794.

Brisco, soprannome di Bacco, derivato dall'invenzione che gli si attribuisce di calcar l'uva per trarne il vino o dal nome della ninfa Brisa una delle sue nutrici, o dall' uso del mele e vino, ch'egli fu il primo a trovare: percioche Bris, in lingua fenicia, significa cosa dolce, piacevole, o finalmente dal tempio ch'egli aveva a Brisa, promontorio dell' isola di Lesbo. Altri interpretano questa parola per dolce, amabile, perche dicono che coi giovani era donna, e con le donzelle, uomo. - Pantheon Mytic. de Buccho. Ant. expl. t. I.

Persio dà l'epiteto di Briseo al poeta Accio, per allusione alla tragedia di Bacco ch' egli aveva composta, o perchè i poeti tragici erano sotto la protezione di questo nume. - Pers. Sat. 1, v. 76.

Brisomanzia, arte d'indovinare le cose future od occulte, per mezzo de' sogni.

- Rad. Brizein, dormire.

Brissonio, uno de' figliuoli di Priamo. Iliad.

Britinoo, savio, grave, epiteto di Apolline. - Rad. Berthein, essere pieno o grave; noos, spirito, senno. - Anthol.

1. BRITOMARTE, in cretese vergine affabile ed umana, figlia di Giove e di Carme o Carmide, non avendo altre passioni che quelle della corsa e della caccia, fu estremamente diletta a Diana. Minosse, re di Creta, avendola incontrata, se ne innamoro vivamente e cercò di inseguirla; ma Britomarte, anzichè lasciarsi prendere, preferi di gettarsi nel mare. Dopo la sua morte fu posta da Diana tra le dee. Ella compari allora agli Egineti, i quali la onorarono poscia sotto il nome di Afea. - Vedi AFEA. Questa favola si racconta anche in un altro modo. Un giorno ch' ella era a caccia, si trovò presa nelle propie reti, nel momento che si avvicinava un cinghiale, e fe' voto a Diana che ove le riuscisse di liberarsi le avrebbe innalzato un tempio, lo che ella esegui col fondarne uno sotto il nome di Diana Dictinna. - Call. Hymn. in Dian. v. 199. - Virg. in Ceiri, v. 285. - Pausan. 1. 2, c. 30; 1. 3, c. 14.

\* 2. - Soprannome di Diana, perchè alcuni autori hanno confuso questa dea colla figlia di Carme. - Solin. c. 11.

BRITONE, figlio della Terra, diede il suo nome ai Brettoni, nazione germanica.

Brirovio, soprannome locale di Marte.

Inscr. del Grutter.

Brizo, dea de' sogni e del sonno, presso gli abitanti di Delo ed altri popoli di Grecia, i quali, per dire dormire o sognare, usavano la parola bri-zein. I Delii le offrivano in sacrificio certe piccole barche piene di ogni sorta di frutti ed altri commestibili, eccettuato il pesce, affine di ottenere la conservazione delle navi della loro isola e dei sogni di buon augurio. — Athenœus, in Dipnosoph. 1. 8, c. 3, della traduzione latina di Natale Conti, ediz. di Lione, 1556.

\* Ecco come propone il Caro che si

abbia a rappresentare Brizo. "Di questa I 44 non trovo l'abito; ma la farei ad 44 uso di Sibilla, assisa appiè di quel-45 l'olmo descritto da Virgilio, sotto " le cai frondi pone infinite immagini, mostrando che siccome caggiono dalle " sue frondi, così le volino dintorno, della forma ch'avemo lor data. E sic-« come s' è detto, quali più chiare, quali " più fosche; alcune interrotte, alcune « confuse, certe quasi svanite del tutto, a per rappresentar con esse i sogni, le svisioni, gli oracoli, le fantasme e le a vanità che si veggono dormendo, che " fin di queste cinque sorti par che le " faccia Macrobio. Ed ella stia come in « astratto per interpretarle; ed intorno a abbia genti che le offeriscono panieri " pieni d' ogni sorte di cose, salvo di a pesce. " - A. Caro , Lett. Famil. 3, 4. 78.

Brome, nutrice di Bucco. Altri la chiamano Bremia, e ne fanno una delle Jadi, che allevò Bacco sul monte Nisa. Medea o Teti la ringiovani, e Bacco

la pose fra le stelle.

1. Bromio, uno dei nomi di Bacco, che gli fu dato o a cagione dello strepito che facevano le Baccanti sue sacerdotesse, o perchè dicesi essere nato a cagione del fremito che provo Semele sua madre nell' udire lo scoppio di un fulmine; perciocche la parola greca Bromios significa fremito, da βρόμειν, fremere, o finalmente perche i bevitori sono soggetti a fare del rumore. — Diod. Sic. 1. 4. - Ovid. Metam. 1. 4, p. 11.

2. - Uno de' cinquanta figliuoli di Egitto, ucciso da sua moglie Erato una delle cinquanta Danaidi. - Apollod.

l. 3, c. 1.

Bromo, centauro ucciso da Ceneo alle nozze di Piritoo. - Ovid. Met.

l. 12 , v. 459.

I. BRONTE, vocabolo greco che significa tuono; ed è il nome di uno de' Ciclopi, ministri di Vulcano, che fabbricavano i fulmini a Giove. Era figlio del Cielo e della Terra. — Hesiod. in Theog. v. 142. - Virg. Eneid. 1. 8, v. 424. - Apollod. l. 1, c. 1.

2. - Uno dei quattro cavalli del Sole. 1. BRONTEO, padre di Tantalo, primo

marito di Clitennestra.

2. - Il Tonante soprannome greco di Giove. - Rad. Bronte , tuono.

1. BROTEA, fratello gemello di Ammone, ucciso con quest'ultimo da Fineo. - Met. 1. 5.

2. - Uno dei Lapiti uccisi dal cen-

tauro Grineo. - Met. l. 12.

1. BROTEO, figlio del primo Tantalo

e padre di Pelope. Dicesi essere autore della più antica statua della madre degli

Dei. — Pausan. 2. — Figlio di Vulcano e di Minerva o Aglae, veggendo che la sua diformità lo rendeva la favola del mondo, si getto

nel cratere nel monte Etna.

BRUINO (Mit. Ind.), dio di una setta di Baniani nelle Indie, nota sotto il nome di Geogbi. Lo riguardano come creatore di tutte le cose e credono che nessuna immagine d'uomo o di bestia possa rappresentarlo, imperciocchè egli è il principio d'ogni luce, e gli occhi di tutte le creature mortali sono troppo deboli per sostenere un si abbagliante splendore. Essi tengono in molta venerazione un certo Mecide, che chiamano suo servitore. A questi settarii è interdetto il matrimonio, ed essi portano la loro superstiziosa riservatezza a segno di non lasciarsi toccare da una donna.

BRUMALI, in latino Brumalia, festa istituita da Romolo in onore di Dionisio o Libero, o Bacco, e che celebravasi dai Romani nel mese di dicembre. Onesto nome deriva da Brumo, o Bromio, uno de' soprannomi di Bacco, che gli fu dato a cagione dello strepito che facevano le Baccanti. Altri lo fanno derivare da Bruma, inverno, perchè le Brumali cadevano in questa stagione.

— L. Greg. Gyrald. Calend. Græc. et Rom. — Colius Rhodig. l. 28, c. 25. - J. Rosin. Ant. Rom. 1. 4, c. 25. - Rutgers. lect. Var. 1. 4, c. 8.

Il sig. Noël, senza citarne l'autorità, asserisce che le Brumali si celebravano due volte l'anno, il 12 delle calende di marzo ed il 18 delle calende di settembre, e che questa festa si chia-

mava eziandio Hiemalia.

Brumo, nome di Bacco presso i Ro-

BRUNONE (Mit. Celt.), eroe favo-loso, che i Frisoni pretendono aver dato il suo nome a Brunswik. - Vedi FRISONE.

Broso; figlio di Ematio, diede il suo nome ad una parte della Macedonia,

chiamata Bruside.

1. Bruto, primo re de' Brettoni, era Trojano e figlio di Silvio figliuolo di Enea. Avendo avuto la sciagura di uccidere suo padre, si rifuggi in Grecia dove libero moltissimi Trojani schiavi di Pandraso. Finalmente sposò la figlia di questo principe; ed avendo fatto vela dalle coste della Grecia con una numerosa flotta, giunse in un'isola chia-mata Legrecia dove Diana aveva un tempio: quivi offerse sacrifici alla dea e la prego di dirigere il suo corso er-rante. Dopo avere ripetuto per nove volte le sue preghiere si ritiro per pi-gliare riposo. Allora Diana gli comparl in sogno, ordinandogli di cercare all'occidente delle Gallie un' isola abi-tata altrevolte da giganti, ma che in quel momento era deserta. Bruto, animato da quest' oracolo, si stabili nella Brettagna ove regno pacificamente, ed ove dopo di lui ebbe dominio la posterità sino a quando vi giunse G. Cesare alla testa delle legioni romane.

2. — (M. Junio), uccisore di Ce-sare. In un banchetto ch'egli diede, avendo chiesto e riempiuto di vino una gran tazza, proferi, senza apparente motivo, questo verso che disse Patro-

clo morendo ad Ettore:

Ma me per rio distin qui Febo uccide.

Presagio, secondo gli storici, della disgrazia che gli avvenne nella battaglia di Filippi. Essi aggiungono che uscendo dalla sua tenda diede per motto a' suoi soldati la parola Apollo. Fu uno de' Romani più riguardevoli per cognizioni e per probità. — Tit. Liv. l. 1, c. 56; l. 2, c. 1. — Plut. in Bruto et in Cæsar. - Vell. Paterc. l. 2, c. 58. — Tacil. Ann. l. 1, c. 10; l. 3, c. 76; l. 4, c. 34 e 35.

- Vedi LAIDEZZA. BRUTTEZZA.

BUABIN (Mit. Ind.), idolo tunchinese che credesi incaricato di vegliare alla custodia degli edificj. Chiunque entra al possesso di una casa festeggia questa divinità domestica in una capanna o stanza apparecchiata pel suo ricevimento. Viene invitato a di tamburo, si ardono profumi e si imbandiscono per lui varie specie di cibi , dopo questo regalo esso dee proteggere la casa contro il fuoco, il fulmine, il vento, la pioggia, e finalmente contro tutto ciò che potrebbe far danno all'edificio od a quelli che lo abitano.

BUBASTE, nome sotto il quale gli Egizi onoravano Diana o la Luna, od Iside. Si trova in Erodoto una circostanziata descrizione delle cerimonie che usavansi nel culto che si rendeva a questa Dea. Essa era particolarmente onorata a Bubaste, città del basso Egitto, situata vicino al braccio orientale del Nilo. Questa città ricevette il suo nome da Diana Bubastica, che vi aveva un magnifico tempio. Bubaste significava anche gatto, animale sotto la cui forma credevasi si fosse trasformata Diana allorchè gli Dei si rifuggirono in Egitto. Di qui è che i gatti erano in gran

venerazione a Bubaste. - Herodot. l. 2, c. 59, 60, 67, 127, 156. — Ovid. Met. l. 9, v. 692. — Strab. l, 17. — Gratius Cyneg. v. 42.

Bubona, dea romana, incaricata della cura de' buoi, e che si invocava per la loro conservazione. — Aug. de Civ. Dei, l. 6, c. 9.

\* Bucefalo, nome del cavallo di Alessandro figlio di Filippo re di Macedonia. Dicesi che questo cavallo aveva la testa simile a quella di un bue, dal che ne derivò il suo nome. — Justin. l. 12, c. 8. - Plutarc. in Alexand.

Plin. 1. 8, c. 42.

BUCENTAURO, specie di Centauro che aveva la metà del corpo di toro o di bue, invece che i Centauri erano mezzi uomini e mezzi cavalli. - Vedi Cen-TAURI, ONOCENTAURO. Alcuni monumenti rappresentano Ercole che combatte contro un Bucentauro; l'eroe è senz'armi ed abbraccia il mostro per la metà del corpo, in atto di stringerlo per soffocarlo.

BUCERO. - Vedi BUCORNIDE. - Rad.

Keras, corno.

BUCINAMENTO DEGLI ORECCHI. Presso gli antichi era riguardato come di mal augurio.

Buccoro, dio delle mosche, era molto venerato dai Romani durante l'estate. --

Rhod. 1. 22, c. 3.

\* Bucoliasmi, nome che davano i Greci alle canzoni dei pastori incaricati di condurre a pascere i buoi, di cui dicesi essere stato inventore Diome pastore di Sicilia. - Epicarmus, apud Athen. l. 14, c. 6. Noi abbiamo dato il nome di Bucoliche alle poesie che trattano della cura delle gregge e de' piaceri della vita rustica. Mosco, Bione, Teocrito e, Virgilio sono i migliori poeti bucolici dell' Antichità.

1. BUCOLIONE, figlio di Laomedonte e della najade Abarbarea, secondo Omero, e secondo Apollodoro, della ninfa Calibe. - Iliad. l. 6. - Apollod. l. 3,

c. 23.

2. - Uno de' figli di Licaone re di Arcadia. - Apollod. l. 3, c. 16.

3. - Figlio d'Ercole e di Prassidea, padre di Sfelo ed avo di Jaso, ucciso da Enea all assedio di Troja. -Iliad. 13. - Apollod. 1. 2, c. 44.

BUCORNIDE, soprannome di Bacco, che si rappresentava talvolta con un corno di toro nelle mani; antica immagine del vaso da bere.

Bucoro, uno dei figliuoli di Ippo-

coonte, ucciso da Ercole.

Bud (Mit. Chin.), seconda setta di

Tunchin: è propriamente quella del popolo, delle donne e degli eunuchi, ed ha molta relazione con quella di Fo, che è una vera idolatria. I suoi seguaci adorano molte statue e credono nel dogma della trasmigrazione. Offrono doni e sacrificj al diavolo, per allon-tanare il male che egli può far loro. Non hanno sacerdoti, e i loro indo-vini sono una specie di monaci le cui funzioni si riducono al servizio de' pagodi ed all'esercizio della medicina. La maggior parte sussistono delle limosine

del popolo. — Vedi One Conene.

1. Buda, Budsdo, Budz o Siaa (Mú. Giap.), idolo dei Giaponesi, che significa culto degli dei stranieri; imperciocche quest'idolo venne nel loro paese da un'altra parte dell'Asia. Egli era nato a Sica, il che significa regione celeste, circa mille anni avanti l'era cristiana, e nell'età di 19 anni divenne discepolo di un famoso eremita chiamato Azara Sennin, che abitava in cima ad un monte chiamato Dandocf. Sotto la disciplina di questo sant'uomo, egli visse nel più austero modo, passando il tempo nella contemplazione, seduto con le gambe incrociate e con le mani sul petto, tenendo i pollici appoggiati l'uno contra l'altro, attitudine che dai Giaponesi è reputata la più propria alla meditazione. Epperó egli penetrò i più importanti punti della religione, nozioni che comunicò poi a'suoi disce-poli: insegnò loro che le anime delle bestie sono immortali al pari di quelle degli uomini e che saranno ricompensate o punite in un'altra vita a seconda della natura delle loro azioni in questo mondo. I cinque precetti generali e ne-gativi, che sono comuni a quasi tutte le religioni dell'India, sono i seguenti: r.º Tu non ucciderai. 2.º Tu non ruberai. 3.° Tu non commetterai adulterio. 4.° Tu non dirai menzogne. 5.° Tu non berai liquori spiritosi. - Due de' suoi discepoli, Annan Sonsja, e Rosia Sonsja, raccolsero le sue sentenze trovate dopo la morte di lui, scritte sopra foglie d'alberi, e ne formarono un li-bro intitolato Foechio, libro de bei fiori, il quale è in venerazione presso di essi quanto la Bibbia presso le comunioni cristiane. Questi due compilatori sono annoverati fra gli dei, venerati col loro maestro in tutt'i templi, e situati l'uno alla destra, l'altro alla sinistra di Budsdo. I suoi templi sono numerosi; ma i suoi sacerdoti non escono mai ed aspettano nel loro ritiro le volontarie contribuzioni del popolo. Nel

tempio di Kataisi si vede una statua di Budsdo, di taglia gigantesca, dorata, ed assisa sopra una foglia di tarata, fava d' Egitto.

2. - (Mit. Ind.), pianeta di Mercurio; è 800 mila leghe al di sopra di Venere. Quando è separato o lontano dal sole, come accade sovente, annunzia la carestia. È un semideo, come tutti gli altri pianeti; quindi gli Indiani non si scostano molto dalla opinione di Zenone, di Platone, di Filone e di altri filosofi i quali pretendono che il sole, la luna e le stelle siano animali dotati di ragione e di sentimento. Questo pianeta presiede al mercoledi.

3. - (Mit. Ind.), dio dei Baniani, lo stesso che il Xaca de' Chinesi e dei Giaponesi, il Badhum di Ceilan, il Sommono Codom dei Siamesi, il Sommono

Rutama dei Peguani.

BUDANAM, dono delle terre (Mit. Ind.), uno dei tre doni ai quali la religione indiana applica grandi meriti. Non è fatto se non per persone agiate; esse danno delle terre coltivabili o dei giardini ai templi o ai Bramini, ovvero fanno costruire sulle strade dei Madani, edificj pubblici, più noti sotto il nome di scioderie, e che corrispondono agli ospizj ove si ricevono ad albergo le carovane degli Orientali. - Sonnerat. -Vedi CANNIGADANAM e GODANAM.

I. BUDDU' O BODDA (Mit. Ind.), divinità de' Siamesi, che offre qualche relazione col Mercurio de' Greci, e che, secondo San Clemente Alessandrino, era il fondatore dei Girnosofisti. Il suo tempio si chiama Vehar, e i suoi sacerdoti Vihar; questi formano una specie di comunità, e per ripararsi dal sole portano un piccolo ombrello in forma di parafuoco, che chiamano ta-lapot. Sono obbligati al celibato fino a tanto che esercitano la loro professione, ma possono lasciarla per ammogliarsi; mangiano carne, ma non uccidono mai animali; e senza formare come i Bramini una tribù particolare, possono essere scelti indistintamente nelle diverse classi della nazione. Allorchè una donna ha fatto un voto per avere figli, se mette al mondo una bella fanciulla, la conduce al tempio di questo dio, e la lascia con esso. Queste fanciulle diventano ballerine o donne pubbliche, e si chiamano spose dell'idolo. Il culto di questo dio, che dal Le Gentil è chiamato Bauth, sembra ora dimenticato a Ceilan, alla costa di Coromandel e nell'Indostan.

2. - Idolo degli abitanti di Ceilan,

rappresentato sotto le sembianze di un gigante, e che dicesi avere menato una vita santa e penitente. Quegli abitanti contano la loro era dall'epoca della sua morte, che corrisponde al 40.º anno dell'era cristiana. I Gesuiti hanno creduto di riconoscervi San Tommaso; ma è cosa più probabile che Buddù fosse nativo della Cina, e che sia il Chinese Fo. Un dente di scimia, che fu fatto abbruciare da un governatore portoghese, era riguardato come una delle reliquie di questa divinità; gli abitanti credono anzi che quel dente sia scappato dal fuoco e rifuggitosi nel calice di una rosa. E ufficio di Buddù di vegliare sulle anime degli umani, di stare con esse durante la vita, e di sostenere il loro coraggio. I Cingulesi pensano che il mondo non potrà mai essere distrutto fino a che l'immagine di Buddù sarà conservata nel suo tempio. Essi si rivolgono alla sua immagine in occasione di malattia, di afflizione e di ogni sorta di avversità, e mantengono ciascuna casa un canestro di fiori dedicati al suo culto, il quale serve di of-ferta volontaria. Si usa di porre in caverne ed in buche di rupe delle picciole statue di Buddu, la cui materia è più o meno preziosa, e che sono ora d'argento o di rame, ora d'argilla o di terra. Nel tempo della luna nuova e della luna piena si va a rendere omaggi a queste statue ed a portare loro delle offerte. Quelli che vogliono distinguersi per una particolare divozione, fanno fare a loro spese delle statue di Buddu, le quali uscendo dalle mani dell'artista vengono portate in gran pompa nel tempio è consacrate con offerte e sacrifici. Fra quelli che assistono a questa cerimonia si trovano sempre dei divoti che regalano l'artefice.

Budea, soprannome di Minerva, da Budea in Magnesia.

BUDERI O BUDONI (Mit. Ind.), terza tribù dei giganti o genj malefici: sono i servi e le guardie di Sciva. - Vedi GIGANTI INDIANI.

BUDRIERI. - Vedi AJACE, MENA-

LIPPO.

Budsdoismo (Mit. Giap.), setta o religione di Budsdo, estremamente sparsa nel Giapone. Questa setta riconosce per suo fondatore Budsdo, altrimenti chiamato Xaca o Xequia. Questa dottrina cominció a spargersi nel Giapone l'anno 63 di G. C., e fece grandi stragi nella setta dei Sintoisti o adoratori dei Cami. Anche dopo, la maggior parte di quelli che per affetto all'antica religione del

paese rimasero fedeli al Sintoismo, sono internamente persuasi che la dottrina di Budsdo è più perfetta di quella che seguono; dal che ne avviene che molti di quelli che per rispetto umano furono sintoisti in tutta la loro vita, chiamano nell'ora della morte i sacerdoti budsdoisti, si raccomandano alle loro preghiere e chiedono di essere sepolti a seconda degli usi e delle cerimonic del Budsdoismo.

1. Bue. Gli Egizj furono i primi a rendere al bue ed alla vacca un culto di cui si trovano le tracce nell'Indie. Questo religioso rispetto passo appo i Greci, i quali ne primi tempi non immolarono che torelli la cui testa non avesse ancora portato il giogo. Nelle prime età di Roma non si ammazzavano i buoi coltivatori. I Lacedemoni immolavano un bue a Marte allorche avevano riportato la vittoria con astuzia, ed un. gallo allorchè avevano vinto a forza aperta. I trionfatori romani immolavano a Giove Capitolino de' buoi bianchi nati nell Umbria. Allorche i buoi destinati ai sacrifici non avevano che qualche macchia bianca, si finiva di imbiancarli con creta: e questo bue si chiamava Bos Cretatus. Si ornavano poi le porte dei templi con le teste de' buoi immolati; di qui è che si veggono gli altari ornati del cranio di questi animali. I Romani chiamavano il bue, il toro ed i vitelli que, il toro ed i vitelli vittime maggiori. Erano le sole alle quali si doravano le corna nei sacrifici, ma i Greci le doravano anche alle altre vittime. - I poveri che non avevano il mezzo di offrire un bue vivo, ne sacrificavano uno di pasta di farina. - I sostegni delle tavole e dei tripodi terminavano spesso in forma di piede bovino, per esprimere la forza e la stabilità.

2. - (allegor.). Un bue con volto umano o solamente una testa di bue con viso d'uomo era presso i Pagani il simbolo dell'agricoltura ed il tipo del combattimento d'Ercole contro il fiume Acheloo. Varrone qualifica il bue compagno dell' uomo ne' lavori dell' agricoltura. Columella dice che era eguale delitto il commettere attentato contro la vita di un hue, che contro quella di un uomo. Eliano, Stobeo, Plinio e Va-lerio Massimo, citano esempj di punizioni inflitte per uccisioni de'buoi. I compagni di Ulisse fecero tutti naufragio e perirono sotto le acque, per avere ucciso alcuni buoi del Sole. - Varr. de R. R. l. 2, c. 5. - Colum. in Præm. l. 6. - Elian, Hist. An. 1. 12,

c. 34. - Stob. Serm. 42. - Plin. 1. 8, Homer. Odyss. 1. 12. — Vedi Firmi.
Tre teste di buoi sulla statua di Iside

esprimevano presso gli Egizj i tre tempi dell'anno opportuni all'agricoltura. I Romani mettevano una testa di bue sui loro edificj, per simbolo del lavoro e della pazienza. Nelle medaglie antiche, il bue o il toro, con le corna cariche di fettucce, dinota i sacrifici ne' quali questi animali servivano di vittime. Allorchè sono in attitudine di ferire con le corna dinotano la guerra o semplicemente i combattimenti di tori che servivano di pubblico spettacolo. Allorchè i Romani volevano indicare una colonia, rappresentavano due buoi tiranti un aratro, perchè si soleva servirsi de' buoi per segnare il circuito della nuova città. Talvolta si veggono aggiogati insieme una vacca ed un bue. La vacca è situata dal lato della città ed il bue dall'altra banda, per far capire che la cura in-terna della casa si spetta alle donne, e che l'agricoltura e tutte le professioni attive sono proprie dell'uomo. - Vedi API, BATTO, CACO, CADMO, CLITUNNO, ERCOLE, EUROPA.

I. Bufaco, mangiatore di buoi, figlio di Giapeto, fu ucciso a colpi di frecce da Diana sul monte Foloe, per aver voluto fare attentato al pudore di questa dea. Credesi che morisse sulle sponde di un siume d'Arcadia, che portò poi il suo nome. - Pausan, l. 8, c. 28,

2. - E pure uno dei soprannomi di Ercole, che gli fu dato a cagione della sua voracità, la quale era tanto eccessiva, che gli Argonauti lo obbligarono ad uscire dalla loro nave, per tema che avesse a divorare lui solo tutte le provvisioni. Dicesi che avendo un giórno Ercole rapito dei buoi ad un contadino, ne mangio uno intiero in un solo pasto; perlochè fu detto ch'egli aveva tre file di denti - Cæl. Rhodig. 1. 14. -Vedi ADEFAGO.

BUFFINNA (Mit. Ind.), il secondo sostituto di Visnù, secondo la dottrina dei Ceuravati, una delle sette dei Ba-niani, Insegna agli uomini a vi-ere a seconda delle leggi di Dio, comprese in quattro libri, Ha cura altresi di far crescere il grano, le piante ed i legumi.

Vedi CEURAVATI, MAITZ,

Bufona, uno dei principali Siciliani che vollero impedire ad Ercole di traversare la Sicilia con i buoi di Gerione, e che dopo essere stati uccisi dall'eroe ottennero nel paese gli onori eroici,

BUFONE, sacerdote di Giove Polico in Atene. - Pausan.

\*\* Buronie, nome di una festa che celebravano gli Ateniesi nel mese schiroforione o di giugno, in onore di Giove, e nella quale si immolava un bue, dal che ne derivò questo nome. Si chiamava anche Diipolia, perchè celebravasi nel tempio di Ion Policus o di Giove protettore della città. Racconta Pausania che si poneva sull'altare di questo dio dell'orzo mescolato con frumento, e i sacerdoti non permettevano che alcuno vi si avvicipasse. Il bue che doveva servire di vittima mangiava un po'di questo grano nell'avvicinarsi all'altare, e il sacerdote destinato ad immolarlo lo ammazzava tosto con un colpo di scure e scappava, Gli assistenti, quasi non avessero veduto il sacerdote, chiamavano in giudizio la scure e la processavano; lo che si faceva, perchè antica-mente era delitto capitale l'accidere un bue, animale che era ritenuto necessario agli uomini per la coltura delle terre. - Pausan. l. 1, c. 24. - Elian. Var. Hist. 1. 8, c. 3. - Cal. Rhodig. 1. 7, c. 6. - Meurs. l. 6, c. 22 de Attic.

BUGENETE, nato da un bue, nome che davano i Greci a Bacco, perchè lo dipingevano colle corna, come primo inventore dell'agricoltura o come figlio di Giove Ammone, che si rappresentava con testa di Ariete, - Vedi TAURI+ CEPS, TAURIFORME.

Bur, nome che davano talvolta gli Ebrei al mese di Maresvan, l'8,º del loro anno sacro, ed il 2,º del loro anno civile, Era la luna d'ottobre.

Bulla, soprannome di Pallade. ---

Rad. Boule, consiglio.

Bullo, soprannome di Giove,

Bulgri (Mit. Giap.), sacerdoti gia-ponesi che servono certi templi nei quali non si vede che l'orribile immagine di un diavolo,

Bulide. - Vedi Ecipio,

Bumicier, setta maomettana, sparsa nell'Affrica. Quelli di questa setta hanno nome di gran negromanti.

Bumidevi (Mit. Ind.), dea della terra,

una delle spose di Visnu.

BUNDSCHESHO, O Libro dell' eternità (Mit. Pers.). Secondo questo libro, l'eternità è il principio di Ormuzd e di Arimane, Questi due principii produs-sero tutto ciò che esiste: il bene fu opera di Ormuzd; il male di Arimane, Vi furono due mondi, un mondo puro ed un mondo impuro, Arimane ruppe l'ordine generale. Vi fu un combattimento. Arimane fu vinto. Ormuzd cred un bue, che fu ucciso da Arimane. Questo bue genero il primo uomo, che si chiamo Gaiomard o Kaio Mort. Avanti la creazione del bue, Ormuzd avea formata una goccia d'acqua, chiamata l'acqua di salute; poscia un'altra goccia chiamata l'acqua di vita. Egli ine sparse sopra Kaio Mort, il quale si mostro improvvisamente con la bellezza, la hianchezza e la forza di

un giovane di 15 anni,

La semenza di Kaio Mort, sparsa su la terra, produsse un albero i cui frutti contenevano le parti naturali dei due sessi unite; da uno di questi frutti nacquero l'uomo e la donna. L'uomo si chiamaya Meschia e la donna Mesching. Arimane venne su la terra sotto la forma di un serpente e li sedusse, Essi furono corrotti e continuarono ad esserlo fino alla risurrezione; si coprirono di vestimenti neri e si nutrirono del frutto che presentò loro il demonio. - Da Meschia e da Meschina nacquero due coppie di maschi e di femmine, e la razza aumento fino a che una colonia passo l'Eufrate sul dorso del bue Staressook.

Questo libro termina col racconto di un avvenimento che dee precedere e seguire la risurrezione. In questa grande catastrofe, la madre sarà separata dal padre, il fratello dalla sorella, l'amico dall'amico; il giusto compiangerà il destino del dannato, e il dannato compiangerà sè stesso. Allora la cometa Gulcher trovandosi nella sua rivoluzione sopra la luna, cadrà sulla terra; la terra percossa tremerà come la pe-cora dinanzi al lupo: il fuoco farà sciogliere le montagne come l'acqua de'fiumi; gli uomini passeranno a tra-verso di questi flutti accesi e saranno parificati; il giusto ne sarà appena scalfito, il malvagio ne proverà tutto il furore; ma il suo tormento avrà fine ed egli otterrà l'innocenza e la felicità.

Bunea, saprannome di Giunone,

Bunot (Mit. Giap.), consiglieri o ministri del conclave ecclesiastico presso i Giaponesi. Sono essi che, col Dairo, fanno i decreti e decidono di tutti i punti della religione.

Bunico, uno de' figliuoli di Paride e

di Elena.

Buno, figlio di Mercurio e di Alcidamia, ottenne il governo di Efirea o Corintia, allorche Aete, che in allora era re di questa regione, s'imbarcò per la Colchide. È desso che fondo a Corinto il tempio di Giunone, che fe dare a questa dea il soprannome di Bunca, — Pausan. l. 2, c. 4.

Buon Dio, soprannome di Giove, adorato in Arcadia in un tempio situato sulla strada del monte Menalo.

\* Buon Evento, Bonus Eventus, fu uno degli Dei consenti, Dii consentes, de' Romani, differente della Buona Fortuna, poichè, secondo Plinio, al suo tempo vi erano nel Campidoglio due statue fatte da Prassitele, l'una rappresentante la Buona Fortuna, e l'altra il Dio Bonus Eventus. - L. 36, c, 8, - Secondo Varrone questo dio ebbe i suoi primi altari nei campi. Gli agricoltori gli facevano voti per ottepere un abbondante raccolto. Esso fu rappresentato sotto le sembianze di un giovane nudo, ritto, con una patera in una mano, per dinotare la sua beneficenza, e nell'altra delle spighe con papaveri, simbolo della fecondità. Varro, l. 1. de Re Rust. - Plin. ibid. ut supra.

Il dio Buon Evento non si invocava o ringraziava se non nei casi particolari e per un oggetto determinato, differento in ciò della Fortuna, che redevasi influire sul corso degli avvenimenti della vita. Al Buon Evento si sacrificava un cavallo nelle idi di ottobre. — L. Gy-

rald. Hist. Deor. Syntagma 1.

Buon Genio (11,), o il Dio Buono, era il dio dei bevitori; il che lo fece talvolta confondere con Bacco. Il Fornuto da pure questo titolo a Priapo, ed altri a Giove.

Buona, nome sotto il quale si onorava la Fortuna nel Campidoglio. Il pittore Eufranore l'aveva rappresentata con spighe e teste di papaveri nell'una mano e con una tazza nell'altra,

Buona Dea, soprannome dato dai Greci a Rea, a Vesta, ad Opi, a Cerere ed a Cibele, e dai Romani a Tellure ed a Fauna o Fatua, tutti nomi sotto i quali onorarono gli antichi la terra. I Romani avevano stabilito una festa che celebravano il primo giorno di maggio, il che non dee intendersi so non dopo la riforma del calendario fatta da Giulio Cesare: imperciocche prima essa cadeva nel mese di dicembre, Si celebrava di notte, al chiarore delle torcie, nella casa dei primi magistrati, come i Consoli, i Pretori o il supremo Pontefice. Ivi erano ammesse le sole donne, e vi andavano anche le Vestali, Si facevano uscire non solo tutti gli uomini, ma anche gli animali maschi, e si portava la precauzione a segno di coprire perfino i quadri nei quali fossero rappresentati. In somma, i superstiziosi credevano che un nomo il quale avesse







Ertic-cam

Altan Dscidaoti

veduto questi misteri, anche senza qualche intenzione, sarebbe rimasto cicco. L'avventura di Clodio disinganno ognuno. Egli s' introdusse travestito da donna nella casa di Cesare ove celebravansi i misterii, e vide impunemente ciò che vi accadeva. Varrone pretende che col-l'eccessivo rigore di escludere da questi misterii gli uomini, si volesse imi-tare la severa castità di Fauna, la quale dopo avere sposato Fauno non guardò in viso altro uomo che suo marito. Lattanzio, al contrario, dice che questa donna, avendo bevuto vino contro l'uso di quei tempi, su sserzata da suo marito con rami di mirto a segno che ne mori, e che in appresso dolendogli la morte della sua sposa, la deificò. -Comunque siasi, si ignora ciò che ac-cadesse in questa misteriosa festa, ma si sa che degenerò in licenza ed anche in abbominazioni. 🚣 I Greci avevano la loro Buona Dea. Cartagine onorava anch'essa una Buona Dea celeste, che si crede la stessa che Giunone. - Varro, apud Lact. de falsa relig. c. 22. - Id. apud D. August. de Civ. Dei, 1. 2 , c. 4 e 5. - Cic. de Haruspicum responsis. - Macrob. Saturn. t. 1, c. 12. - Dion. Cass. Fragm. 1. 57. -Suet. in Jul. c. 6. - Plut. Quæst. Rom. N. 20. - Id. in Casar. - Juven. Sat. 2, v. 86 .- L. Fenestella, de Sacerd. Roman. c. 1. - Rosin. Ant. Rom. 1. 2, c. 19.

BUPALO, celebre statuario dell' isola di Chio, che viveva verso il tempo della 60 Olimpiade. Plinio racconta che questo statuario era contemporaneo del poeta Ipponace, e che avendo rappresentato il poeta sotto forme ridicole, fu alla sua volta posto in ridicolo dal poeta, e si impicco di disperazione. Bupalo aveva scolpito nell' isola di Chio una Diana che era stata posta in un luogo elevato, la cui figura pareva mesta e severa a quelli che entravano nel suo tempio, graziosa e ridente a quelli che ne uscivano. Desso fu il primo che rappre-sento la Fortuna per gli abitanti di Smirne, col corno di dovizia ed un oro-logio od altro strumento astronomico sulla testa, per attributo. La statua d'oro rappresentante le tre Grazie nel tempio di Nemesi a Smirne erano lavoro di questo artista. Le Grazie che vedevansi a Pergamo nella stanza di Attalo al tempo del viaggiatore Pausania erano similmente opera di Bupalo. - Pausan. l. 9, c. 35. - Plin. l. 36, c. 5.

Buppasso, città del Peloponneso nell'Elide i cui abitanti andarono all'assedio di Troja. — Iliad. l. 2.

Val. I.

\*\* Bura, celebre città del Peloponneso, oggidi la Morea, Era situata nell'Acaja, in cima ad una moutagna vicina al mare. Credesi, dice Pausania; che pigliasse il suo nome da una figlia di Jone e di Elice, chiamata Bura. Cerere, Bacco, Iside e Lucina vi avevano un tempio, ed Ercole aveva una grotta appie della imontagna, ove dava oracoli. Questa grotta era poco lontana dal fiume Buraico. — Strab. l. 1 e 8. — Pausan. l. 7, c. 25. — Plin. l. 2, c. 92. — Ovid. Met. l. 15, p. 203.

Buaaico, soprannome d'Ercole, derivato da Bura città d'Acaja, celebre per un oracolo di questo eroe, che si consultava gettando quaitro dadi sulle cui facce erano segnate alcune figure,

\* BURGANI (Mit. Tart.), nome gene-rico degli idoli adorati dai Tartari Calmucchi. I Burcani furono santi uomini o per meglio dire astuti furbi, i quali diedero ad intendere ai popoli di essere passati per tutti i gradi della viviheazione, e di aver finito con vivere nuovamente. Ci vorrebbero grossissimi volumi per descrivere i nomi e le azioni loro, tanti sono essi, e tante cose loro si attribuiscono! Alcuni sono persone immaginarie o idoli mostruosi e ridicoli, almeno per quello che offre l'apparenza, tolti da religioni più antiche, le quali è incerto se presentassero si stravaganti figure per imporre alla ignoranza popolare o se le reputassero come emblemi di cose appartenenti o alle opere della natura, o ai precetti della morale. I Calmacchi pensano che quanto accade nel mondo di bene o di male tutto sia diretto dai Burcani o dai buoni e cattivi spiriti aerei. Deve senza dubbio essere cosa grata a' nostri leggitori l'avere innanzi agli occhi le figure sotto le quali vengono rappresentati alcuni dei principali Burcani de Calmucchi. — Vedi la contrapposta tavola. - Maidarin, fig. 1, si potrebbe prendere per l'emblema della sapienza e della forza, se qualche cosa debbe significare l'avere tre teste e dieci braccia. — Abida, fig. 2, potrebbe essere emblema della Provvidenza, la quale arbitra del destino degli uomini medita pensierosa qual uso debba fare del celeste liquore beneficante, chiuso nel nappo d'oro che tiene si stretto con ambe le mani. - Forse il nappo che tiene nella sinistra mano Sciakji Muni, fig. 3, indica il sacrificio che si dirà nell'articolo a lui relativo. - Erlik Kan, fig. 4, dio terribile dell'inferno ed inesorabile punitore de' tristi. - Dalai-Lama, fig. 5, supremo capo immortale della setta, tenuto anch'egli per un Burcano. — Finalmente Altan Dschidakti, fig. 6, debbe sicuramente avere meritato il grado divino espresso nella fulgida corona che ha, atteso l'eroica pazienza sostenuta nel farsi vittima altrui, come lo indicano le piaghe che ha sul corpo,

1 Calmucchi danno ai loro Burcani diversi gradi ed officj. Sembra per altro che assegnino il primo posto ad Abida, nel tempo stesno che Sciakji Muni è non ostante la divinità più nota e più venerata dal comune di essi, giacchè l'idolo di questo Burcano è quello che più frequentemente trovasi presso loro.

— Secondo il sistema dei Calmucchi, i Burcani risiedono ne' mondi che essi adottano e ne' pianeti, rd alcuni occupano le regioni celesti. Sciakji Muni pero abita ancora sulla terra; ed Erlik Kan ha il suo palazzo nell'inferno, ove regna da sovrano. Un gran numero di Burcani dimora in cielo. Una strada d'oro guida cola gli uomini passando per un'alta montagna, sopra la quale è una pube di diaspro. — Vedi Viagg. di Pallas, compend. dal signor Cav. Compagnoni, vol. 2, cap. 14.

BUSCIONE. - Vedi CEFALO.

Busione, primo mese della primavera presso i Delfii, per Pusione; da Punthanesthai, interrogare, perchè si aveva in questo mese un' intiera libertà d' in-

terrogare l'oracolo. - V. ERDOMAGENE.
1. Businide, città d'Egitto, situata in mezzo alla provincia del Delta, chiamata con tal nome perche Osiride vi su deposto in un bue di legno. Vi era un gran tempio consacrato ad Iside, nella cui festa gli uomini e le donne si battevano dopo il sacrificio. - Herodot. 1. 2, .c. 59 e 61. - Strab. l. 17. - Ptolem.

l, 4, c. 5,

\* 2. - Figlio di Nettuno e di Lisianassa, secondo Apollodoro, e di Libia, secondo altri, fu posto dagli Egizj tra gli Dei della seconda classe. Diodoro dice che era governatore delle province d'Egitto limitrofe alla Fenicia, nel tempo che Osiride re d'Egitto fece la spedizione delle Indie. - Vedi TRAsto. Questo Busiride fu il più crudele di tutti i principi che occuparono il trono degli Egizi, Egli immolava spietatamente a Giove tutti i forestieri che entravano ne' suoi stati e volle far subire lo stesso trattamento ad Ercole, Questo eroe si lasciò condurre strettamente legato vicino all'altare ove si doveva sacrificarlo; ma appena giuntovi, ruppe i suoi vincoli e sacrificò lo stesso Busiride, Anfidamente figlio di questo tiranno, e tutti i ministri della crudeltà di questo priucipe, - Ovid, Met, 1. 9, v. 182. - Id, Heroid. ep. 9, v. 69. - Virg. Georg, l. 3, - Stat, Theb. l. 12, v. 155, -Strab, l. 17. - Plut. in Thes, - Apol-

lod. 1, 2, c. 27.

Il sig. Noël, senza addurre autorità, fa di questo principe un re di Spagna. tiranno famoso per le sue crudeltà, che immolava a Giove tutti gli stranieri che sventuratamente arrivavano ne' suoi stati, Lo stesso autore racconta che avendo Busiride udito a vantare la beltà delle figliuole di Atlante, le fe' rapire da pirati; ma che Ercole insegui i rapitori, gli uccise tutti, libero le Atlantidi e ando in Ispagna ad uccidere Busiride, Altri pretendono, continua egli, che questo tiranno fosse re d'Egitto dove si soleva sacrificare un nomo di pelo rosso all'ombra di Osiride, ucciso da Tifone, al quale si attribuiyano capelli di questo colore; e siccome gli Egizi erano quasi tutti di pelo nero, così quest'uso si mantenne alle spese de' forestieri.

Busker (Mit. Mus.), Affricani di Medina distanti 900 miglia dalla Gambia, Professano la legge di Maometto, - Vedi

SONICHEI.

Bussetti (Mit, Giap,), piechi eccle-siastici molto venerati nel Giapone.

Bussola (Mit, Chin, ). I marinai chipesi la invocano come una divinità, e le offrono in sacrificio profumi, riso e carni.

Busterico, dio dei Germani, il cui idolo vedesi ancora eggidi a Sondersusa, fortezza dei conti di Schwartzemburg,

- Ant. expl, t, 2,

Bustuari, specie di gladiatori, presso i Romani, che comlattevano intorno ad un rogo nelle cerimonie delle esequie. Quest' uso era succeduto a quello d'immolare schiavi sulla tomba di un guerriero. I figli di Bruto furono i primi che onorarono con questo spettacolo i funerali del padre loro, l'anno di Roma 489, Secondo altri, i Romani presero quest'uso dagli Etruschi, i quali l'avevano tolto dai Greci.

BUTA ( Mit. Egiz. ) , città d'Egitto . celebre per un oracolo di Latona. Ivi si seppellivano gli sparvieri sacri. --

Diod. Sic.

BUTUCIDE, nativo di Crotona e vincitore sovente nei giuochi olimpici, essendo stato ucciso in Sicilia, fu tal-mente compianto per la sua bellezza, che gli Egestani medesimi, suoi nemici, gli eressero un monumento e gli offersero sacrifici dopo la sua morte,

r. Burz, figlio di Borea, e fratello tterino di Licurgo, che fu scacciato dalla casa paterna e dagli stati di Amico re de Bebrici, suo padre putativo. Si ritiro in Sicilia con alcuni amici, e nella sua fuga rapi Isimedia, Pancratide e Coronide sui lidi della Tessaglia, allorchè si celebravano i Baccanali. Bute tenne per se Coronide; ma Bacco, di cui ella era stata nutrice, inspiro un tal furore a Bute, che si gettà in un pozzo. — Diod. Sie. l. 4.

2. - Argonauto. - Apollod. I. 1,

2. 9. 3. — Trojano ucciso da Camilla. — Eneid. 1. 11, v. 691. 4. — Figlio di Pandione e di Zeusippe, sacerdote di Minerva e di Net-tuno, e marito di Chitonia, figlia di Eretteo. A questo Buto Atene rendeva gli onori divini. Egli aveva un altare nel tempio di Eretteo. - Apollod. l. is

5. - Figliuolo di Pallante, uno de-gli ambasciatori mandati dagli Ateniesi a chiedere soccorso ad Eaco contro Mi-

\*\* 6. - Figlio di Telconte e di Zeusippe , abilissimo nel combattimento del cesto : di qui è che Virgilio dice che egli era oriundo di Bebricia e della schiatta di Amico re de Bebricj, conosciuti di poi sotto il nome di Bitinii, i quali erano eccellenti in questa specie di giuoco. Questo poeta pretende ch'egli fosse vinto ed ucciso da Darete, nei giuochi funebri celebrati vicino al sepolcro di Ettore, durante la guerra di Troja. Apollodoro ed Igino, i quali lo pongono nel numero degli Argonauti, dicono che passando con questi vicino all' isola delle Sirene, fu talmente ammagliato dai loro canti, che si precipitò nel mare per andare a raggiu-gnerle; ma che Venere, iumamoratasi di lui, fo trasse dalla loro isola e lo mando nella Lilibea, dove Bute la rese madre di Erice. - Virg. Eneida 1. 5, v. 371. - Apollod. 1. 1, c. 27, 31. — Hygin. fab. 14 e 260. — Serv. in l. 1. Eneid. v. 574.

7. - Argivo, amico di Tlepolemo, lo segui nel suo esilio a Rodi, e ricevette da lui il governo di quest'isola, allorchè questi accompagnò Agamennone

all'assedio di Troja.

8. - Vecchio Trojano, scudiere di Anchise, di cui Apollo piglio la figura allorche volle indurre Ascanio a non opporre le sue armsi a quelle di Turno nel campo de Trojani. - Eneid. 1. 9, 12.

9. - Figlio di Boreo, fondatore di

Nasso. - Diod. Sic.

Borso, sparviere che aveva il primo grado fra gli uccelli che servivano agli

Buri (Mit. Ind.), terzo ordine di sacerdoti del Malabar. Esercitano la magia e s'immischiano di predire il futuro. - Vedi BRAMINI, NAMBURI.

Butine, soprannome di Venere, da

Bute che ella amo.

Botiste, sacrificio di buoi; uno dei più grandi e de'più solenni. Vi s' im-molavano molti buoi. Solino lo chiama

Bovicidium.

1. Buro (Mit. Egiz.), divinità adorata dagli Egizi e che dai Greci fu trasformata in Latona. Di qui è che hanno dato il nome di Latopoli a molte città dell'Egitto, consacrate a questa Dea, La principale di queste città conservo il nome egizio Buto; essa era situata nel basso Egitto, vicino a Sebennin ed all'imboccatura del Nilo, chiamata Se-bennitica, ove la dea Buto aveva un magnifico tempio ed un oracolo celebre. Tutti gli anni si faceva in suo onore una festa nella quale interveniva un grandissimo numero di Egizi. - Herodot. 1. 2, c. 59, 63.

Buto era stata nutrice di Oro e di Bubaste. Iside, costretta a fuggire le persecuzioni di Tifone, fido i suoi figfi a Buto, la quale si ritiro nell'isola di Chemmide, situata in un gran lago vi-cino alla città di Buto. Allora questa città divenne fluttuante, onde Buto vi fosse più sicura contro le persecuzioni

di Tifone.

Secondo Plutarco, gli Egizi credevano che la luna si nutrisse delle esalazioni umide della terra, e che fosse madre della rugiada, di cui la terra si nutre alla sua volta. Questa rugiada era per essi un prezioso beneficio, a cagione della siccità del loro clima; per la qual cosa rendevano un culto r.º a Buto, simbolo della luna piena, vale a dire, a quella fasi della luna nella quale credevano che fosse più abbondante la rugiada, 2.º a Bubaste, simbolo della luna nuova, di cui Buto era stata nutrice.

2. - O KOBOTO (Mit. Giap.), dio che sembra essere il Butta o Budda dei Samanei indiani. Reco dalle Indie al Giapone, sopra un cavallo bianco (forse una nave), il Kio o libro per eccellenza, che confeneva la sua dottrina e la sua religione. Gli fu eretto un tempio sotto il nome di Falubosi, vale a dire, il tempio del cavallo bianco.

BUTROTO, città d'Epiro, dove Enea incontro Andromaca, ch'era divenuta moglie di Eleno. — Eneid. 1. 3.

Bozzev, uno dei primi dei degl' In- | aggiogò i buoi all'aratro. Demofoonte diani, ed uno dei capi di tutte le altre gli diede il Palladio, che eragli stato divinità. — Myt. de Banier, t. 1. consegnato da Diomede, onde lo por-

Buzice, Ateniese, fu il primo che tasse ad Atene. - Polycen. l. 1, c. 5.

CAA CAABA O KAABA (Mitol. Maom.). In mezzo ad uno spazio che rinchiude il tempio della Mecca sorge un edificio quadrato, di circa 15 piedi, un po' più alto che lungo e largo, di questo edificio non si vede che una stoffa di seta nera che copre interamente le muraglie, salvo il battuto che copre la casa, che è d'oro gettato e che serve a ri-cevere le acque del cielo, il quale assai di rado ne versa in quel clima. Questo è quel celebre edificio che i Musulmani dicono superiore a tutti quelli che i signori del mondo innalzarono con tante fatiche e spese. " Abramo, dicon essi, « costrui questa casuccia nel tempo delle " sue persecuzioni, avendogli rivelato " Iddio che aveva scelto questo luogo , ce in tutta l'eternità, per porvi la sua ce benedizione. » Questo è l'edificio che eredito Ismaele da suo padre. Vi si mostra ancora il suo sepolero. In somma, questa è la santa casa, conosciuta sotto il nome di Kaaba o casa quadrata, alla quale tutti i Maomettani rivolgono i loro voti e le loro preghiere. Del resto questa Kaaba è costrutta di pietre del paese, raccolte ed unite con una semplice calcina di terra rossa, indurata dal tempo. La luce vi entra solo dalla parte orientale per una apertura a guisa di porta. Questa porta è chiusa da due battitoi d'oro massiccio, attaccati alla parete con gangheri e bandelle dello stesso metallo. La soglia è di una sola pictra, su la quale tutti i pelle-grini vanno ad umiliare la loro fronte. La porta si apre di rado perche l'interno non rinchiude alcuna cosa che possa aumentare la divozione dei pellegrini. Nou si vede che oro, di cui sono coperte le sossitte, il pavimento e le muraglie. Questa pietra dicesi essere un frammento della statua di Saturno, posta sulla Kaaba stessa, e che fu spezzata, al pari che tutte le altre sigure emblematiche degli astri, per ordine di Maometto. Si sa che Saturno era la principale divinità degli Arabi. - Vedi

BARGTAN, CHEBLAH, ILAH.

## CAB

CAANBARA, CABARA O CAHBARHA (Mit. Pers.), nome che danno i Persiani ai sei tempi o giornate nelle quali Iddio creò il mondo, secondo la tradizione degli antichi Magi; ma questa tradizione essendo stata poi alterata, essi posero questi sei tempi, non nella medesima settimana come Mose, ma in differenti mesi dell' anno, ed attribuiron loro eziandio cinque giorni.

CAANTO, figlio dell' Oceano e di Teti. Avendo avuto ordine da suo padre di inseguire Apollo, il quale aveva rapita sua sorella Melia, e non potendo rag-giugnerlo, pose fuoco per dispetto al bosco Ismenio consacrato a questo dio: ma il Nume lo uccise avventandogli un dardo. Cionnonostante gli fu innalzato un sepolero vicino al tempio di Apollo Ismenio, nella Beozia. - Pausan. 1. 9,

1. CABALA, dottrina maravigliosa che al dire dei Rabbini svela i segreti della religione e quelli della natura. Essa promette a' suoi partigiani di esimerli dagli errori e dalle debolezze dell' umanità, di condurli nella via della luce, di procurar loro i beni soprannaturali e gli agi della vita, di render loro famigliare il commercio colle intelligenze superiori, di unirli strettamente con Dio, di comunicar loro, il dono delle lingue, lo spirito di profezia, il potere di fare prodigi e , lo che tocca più particolarmente gli uomini, quello di trasmutare i metalli. Secondo i cabalisti . questa scienza è antica al pari del mondo. Iddio medesimo la palesò agli Angeli, i quali ne istruirono il primo uomo ed i patriarchi. Questi la comunicarono alle loro nazioni, in iscuole destinate a quest' uso, ed una fedele tradizione fe' passsare questo prezioso deposito alla posterità. Secondo un'altra opinione, Iddio, nel dare la legge a Mosè sul monte Sinai, gliene rivelo la vera spie-gazione, e gli partecipo moltissimi segreti e misteri nascosti sotto la scorza delle parole. Di qui una doppia legge; l'una secondo la lettera, ed è quella che Mosè scrisse in favore del popolo; e l'altra secondo lo spirito, vale a dire, la Cabala che fu comunicata ai soli settanta sapienti d'Israele, con ordine di tramandarla a'loro successori. Iddio, dicono ancora i cabalisti, ha stabilito differenti gradi di analogia e di subordinazione tra lui e gli Angeli, tra gli Angeli e gli astri, tra gli astri ed i corpi sublunari: ha impresso i caratteri di questa relazione sulle lettere, sui numeri, sui simboli, ed ha rivelato la maniera di consultarli per trovarvi l'af-finità di tutti gli esseri reali. Da questo principio nascono le opinioni dei cabalisti sulle parole, sulle lettere, sui numeri, sulla diversità de' significati de' libri sacri, sull'influenza degli astri, sul commercio degli spiriti, e generalmente su tutte le secrete virtu degli esseri reali e simbolici. Questa pretesa scienza si divide in tre rami, la Gematria, la NOTARICA e la TEMURA. - Vedi queste tre parole. - Vedi JEOVAH.

2. — (Iconol.). Questa deità, il cui nome è moderno, ma la cui esistenza è antichissima, e che si trova nel vestibolo de palazzi come nel ridotto de teatri, è personificata da un autore moderno sotto le sembianze di donna ardita, con una cintura di opuscoli politici, di fischi, di caricature e di fogli periodici. La cabala letteraria si pone sul limitare del tempio delle muso, sopra un piedestallo, tiene in mano un alloro un po'secco, ed ha in fronte questa leggenda: Gloria e Ricchezza. Le sta intorno una folla di adoratori, quali sollecitano un posto nel santuario.

CABALLINA, in latino Caballinus, in greco Ippocrene, nome di una fontana di Grecia nella Beozia, vicino al monte Elicona, chiamata con tal nome perchè il caval Pegaso la fece scaturire percuotendo la terra con un piede, di qui il nome di Pegasia che le dà Strabone. Questa fontana era consacrata alle muse. Persio, per far capire che non aveva ancora fatto versi o coltivato le muse, dice nel prologo delle sue Satire che non ha mai bevuto acqua di questa fontana.

## Nec fonte labra prolui Caballino.

Rad. Ippos, cavallo; crene, sorgente
1. CABAN (Mit. Maom.), preghiera
che si fa allo spuntare del giorno.

2. — Una delle tre lune durante le quali le moschee sono aperte per la preghiera della mezza notte.

CABAR, divinità degli Arabi di Mao-

metto, ed al culto della quale i Musulmani rinunziano con una formola particolare. Si conghiettura che sia la stessa che la Luna. — Chirchero.

CABARDIENSE, soprannome locale di

Minerva. - Ant. expl. t. 1.

CABARNIDE, sopranuome dell'isola di Delo, tratto dal nome del pastore Cabarno. — Steph. Byzant.

I. CABARNO, pastore dell'isola di Paro, che imformo Cerere del rapimento di Proserpina. La dea, in ricompensa, lo fe'sacerdote del suo tempio. — Id.

2. Nome di un dio adorato nell'isola di Paro, I suoi sacerdoti erano chiamati Cabarni. Esichio da pure questo

nome ai sacerdoti di Cerere.

3. — Divinità il cui nome si legge sopra un monumento riportato dal Caylus. Cabira, una delle figliuole di Proteo

CABIRA, una delle figliuole di Proteo e della ninfa Torone, sua sposa, fu moglie di Vulcano, madre dei Cabiri

e delle ninfe Cabiridi.

CABIRIA, CABERIA, soprannomi di Cerere e di Proserpina, onorata in Beozia in un hosco sacro ove nessun profano ardiva di entrare. I soldati di Serse, avendo voluto penetrarvi, divennero furiosi e si precipitarono nel mare. Alcuni soldati di Alessandro il Grande furono puniti della medesima audacia dal fulmine.

CABIRI, Gli antiquari non si accordano intorno alla storia di questi dei. Ferecide, Erodoto, Nonno, li fanno nascere da Vulcano, e tale è pure il sentimento di Fabretti. Cicerone dice che sono figli di Proserpina. Molti danno loro Giove per padre; e questo è certamente il motivo per cui vengono confusi con Castore e Polluce, altri figli del medesimo dio, chiamati Dioscuri. L'antico Sanconiatone gli ha di fatti riguardati come eguali. " Da Pidea, dic'e-" gli, venivano i Dioscuri, chiamati an-" che Cabiri. " Altri hanno riguardato questi ultimi conte maghi che attendevano ad espiare i delitti degli uomini, e che dopo la loro morte furono annoverati tra gli dei. Il Damascio vuole che siano stati semplici mortali che regnarono a Berite, città di Fenicia. Dionigi di Alicarnasso, Macrobio, Varrone e Cassio Emina gli hanno presi per gli dei Penati; ma il Veneziano Altori ha rilevato con molta accortezza questo errore, per abbracciarne un altro. Se-condo lui ed il Vossio, i Cabiri altro non erano che quei ministri degli dei che si onorano dopo la loro morte; e i Dattili, i Coribanti ed i Cureti sono da essi ritenuti per queste divinità medesime.

Strabone (1. 10) li guarda come ministri di Ecate. Il Bochart finalmente ha sparso maggior luce sulla storia di questi dei. Egli pensa più ragionevolmente che non siano se non se queste tre principali divinità infernali, Plutone, Proserpina e Mercurio. Mnelao, nella sua opera sull'Asia, ed il Reland sono dello stesso parere; ed hanno provato che non erano stati chiamati dei de' morti, se non perchè Proserpina significava la terra che li riceveva; Plutone, l'inferno che andavano ad abitare; e Mercurio, la possanza divina che ve li faceva pervenire.

Il culto dei Cabiri era originario di Egitto, perciocche il più antico tempio di Menfi era consacrato ad essi. Erodoto riferisce che i Pelasgi, primi abitanti del Pelopouneso, avendo abitato in prima l'isola di Samotracia, vi recarono questo culto e vi stabilirono que' famosi misterj la cui cognizione era oggetto dei voti di tutti quelli che si erano distinti pel loro coraggio o per le loro virtà. Cadmo, Orfeo, Ercole, Castore, Polluce, Ulisse, Agamemone, Enea e Filippo padre di Alessandro, ebbero l'onore di esservi inziati. I Pelasgi, lasciando il loro primo soggiorno, recarono queste feste misteriose in Atene. Lico, uscito da quest ultima città, e divenuto re della Messenia, le stabili a Tebe; ed i suoi successori, Policaone e Messene, li fecero celebrare con pompa ad Andamia, nuova capitale de'loro stati.

Enea, dopo la rovina della sua patria, fe' conoscere all' Italia il culto de' Cabiri. Alba li ricevette, ed alcun tempo dopo Roma innalzo nel Circo tre al-

tari a questi dei.

I popoli d'Italia invocavano gli dei Cabiri ne' loro infortuni domestici; i marinai rivolgevan loro dei voti in mezzo alle tempeste, e lo stesso facevano i parenti e gli amici ne funerali delle persone che perdevano e che loro erano

state care.

Queste divinità, secondo il Fabretti, pigliarono il loro nome da quello di Cabira loro madre; ma se deesi credere al Bochart, esso derivava dal vocabolo arabo Cabir, che significa potere: si chiamavano anche Anatti o Anaci, vale a dire principi. I Latini il chiamavano, al pari dei Greci, Dii potentes, gli Dei po-tenti, e talvolta Dii Socii, gli Dei compagni. Siccome non si palesavano i loro veri nomi che ai soli iniziati, di qui è certamente che non furono molto noti e che la maggior parte degli autori credettero di riconoscere in essi molte divinità differenti. - Herodot. l. 2, c. 51. -Strab. 1. 10, 12, 13. - Pausan. 1. 9, c. 22. - Nonnus, in Dionys. 1. 27, 29 e 30. - Lactant. de falsa Relig. 1. 1, c. 15. - Cal. Rhodig. 1. 8, c. 22, 1. 9, c. 20. - Schol. Apollon. 1. 1. Argon. - Huet. Demonst. Evang. 1. 4,

Sopra una medaglia di Trajano, cho sta nel museo Farnese, si vede un dio Cabiro: egli ha la testa coperta di berretto con punta acuta; nell'una mano tiene un ramo di cipresso, albero consacrato ai morti, e nell'altra una squadra, la quale dinotava certamente ch' egli regolava il merito delle azioni degli nomimi dopo la loro vita per ricom-pensarli o punirli; i suoi omeri sono avvolti in un mantello e i suoi piedi calzati di coturno.

Molti hanno giudicato che tre figure scolpite su la colonna Trajana rappresentassero i Cabiri. L' uno è affatto nudo, il che si conviene ad un dio de' morti; il secondo ha la sola testa coperta; il

terzo porta una fancia.

Il rovescio di una medaglia di Efeso riportata dal Vaillant, rappresenta similmente i Cabiri. Secondo il Gutberlet, che ha fatto una dotta dissertazione su questi dei, l'uno tiene un dardo, il 2.º una lancia, il 3.º un martello: questi sono i Cabiri, figli di Vulcano.

Nel larario Mediceo avvi una statua di rame rappresentante un dio Cabi-ro egli è nudo, si sostiene sopra un piede, ed ha in testa un berretto di forma conica; il suo collo è ornato di una collana; i suoi occhi sono semichiusi; ha un grembiale che lo copre dalla cintura fino alle ginocchia, e tiene

in mano una patera.

\* Un'antica moneta esistente nel Gabinetto reale di Parigi rappresenta uno degli dei Cabiri che tiene nella mano destra qualcosa che rassomiglia ad un incudine, e nella sinistra un martello. Egli è in un tempio, tra due colonne, sopra le quali è un frontispizio. Intorno intorno si leggono le parole @ECCA-ΛΟΝΙΚΕΩΝ (Moneta di Tessalonj).

CABIRIDI, ninfe figlie di Vulcano e di Cabira. - Strab.

CABIRIDE, feste in onore dei Cabiri, celebrate a Tebe ed a Lenno, e specialmente in Samotracia, isola ad essi consacrata. Questa festa, antichissima, era supposta anteriore perfino al regno di Giove, che dicesi averla fatta rivivere. Si celebravano di notte, e tutto ciò che si è potuto raccogliere intorno

alle cerimonie secrete che vi si usa-1 vano, si è che l'inziato, dopo spaventevoli prove, veniva posto sopra un trono risplendente di luce, con una cintura di porpora intorno alle reni, ed una corona di rami d'ulivo in testa, Gli altri iniziati esegnivano intorno a lui certi balli geroglifici, consacrati unicamente a quest' uso.

CABIRO, uno degli dei tutelari de'

Ma cedoni.

CABRO, CAPRO O CALABRO, dio che veneravasi a Faselide in Panfilia ed al quale si offrivano in sagrificio certi piccoli pesci salati; dal che deriva il proverbio, Sacrificio da Faseliti, per dinotare del pesce salato. Questo dio era forse un Cabiro,

CABURA, fontana di Mesopotamia, dove Giupone erasi bagnata, il che lascio alle sue acque un odore spaye e

grato. - Plin. 1, 31, c, 3.

CAGA, sorella di Caco fu posta tra le dee per aver avvertito Ercole del furto che gli aveva fatto suo fratello. I Romani ne fecero una dea che presiedeva allo sgravamento degli escrementi. Dessa aveva in Roma una cappella, dove le Vestali medesime andavano ad offrirle sacrifici. - Lactant. l. 1, c. 20. -Servius in l. 8. Aneid. v. 190. - L. Gyrald, in Hist, Deor. Syntag, 1, -Dionigi di Alicarnasso, Tito Livio, Ovidio e Virgilio, che raccontano lla storia di Caco, non fanno alcuna men-

zione di sua sorella, CACABUT (Mit, Giap.), famoso solitario, fondatore di una setta che porta il suo nome, la quale si è sparsa nel regno di Siam, nel Giapone e nel Tunchin. La sua dottrina è contenuta in una specie di decalogo. L'omicidio, il furto, la menzogna, l'impudicizia, la collera, la maldicenza, la perfidia, sono i vizj contro i quali egli insorge maggiormente: egli biasima parimenti quella vana curiosità che va indagando cose che non ci è permesso di conoscere, Vuole che ciascuno si limiti alle scienze proprie del suo stato. Pene o ricompense sono riserbate agli infrattori od osservatori delle sue leggi. Egli ammette una specie di purgatorio per quelli che avendo ri-cevuto la sua legge, non l'avessero osservata con tutta l'esattezza ordinaria, Essi debbono passare per differenti corpi, durante lo spazio di tremila anni, assine di espiare i loro falli, spirato questo termine, sono ammessi tra i beati. CACARAS (Mit. Peruv.), sacerdate

del Sole, nel Perù. \* CACCABO, nome sotto il quale al-

cuni antichi dinotano la città di Cartagine. Questo nome significa testa di cavallo, caput equinum, perchè il ca-vallo era reputato appo i Fenici come simbolo della futura grandezza di uno stato. — Drakenb. ad Sil. Ital. l. 2, v. 410. — Basil. Fabri, Thesaurus Erud. Schol.

CACCIA, CACCIATORE e CACCIATRICE. - Vedi Acasto, Adone, Adrasto, Ar-CADE, ATALANTA, ATTEONE, CALISTO, DIANA, IPPOLITO, MELEAGRO, ORIONE,

\* CACCIA DI CALIDONE, Non c'è avvenimento più celebre di questa caccia nella storia mitologica. Enco, re di Calidone, città d'Etolia, avendo dimenticato Diana in un sacrificio che fece a tutti gli dei , la diva , per vendicarsi di questa dimenticanza, mando un euorme e furioso cinghiale che devastava tutte le terre di Enco, sradicava gli alberi e spargeva la desolazione nelle campagne, Meleagro, figlio del re, raduno da tutte le circonvicine città un gran numero di cacciatori; perciocche contro si fatto mostruoso animale non ci voleva meno di un' armata. Omero parla di questa caccia, ma non nomina quelli che accompagnarono Meleagro. Apollodoro, Igino, Apollonio di Rodi ed Ovidio ne danno il catalogo; noi ci contenteremo di riportare quello del primo di questi autori, come il più seguito dai mitologi. Meleagro, Castore e Polluce, Driade figlio di Marte, Ida e Linceo, figli di Afareo, Teseo, Admete figlio di Ferete, Anceo e Cefeo figli di Licurgo l'Arcade, Giasone figlio di Esone, Ificle figlio di Anfitrione, Piritoo figlio di Issione . Peleo e Telamone figli di Eaco, Euritone figlio di Attore, Atalanta figlia di Scheneo, Anfiarao figlio di Oicleo, e tutti i figli di Testio. - Vedi MELEAGRO, ATALANTA, CINCHIALE DI CALIDONE.

CACCIAMOSCHE, in greco απομύια, in latino Muscarius, nome sotto il quale fu onorato Giove presso gli Elei, popolo del Peloponneso, in oggi la Morea. Ecco ciù che diede luogo a questo soprannome. Celebrando Ercole i misteri sacri in Olimpia, era tormentato dalle mosche, Dopo avere fatto vani sforzi per liberarsene, immolò una vittima a Giove suo padre. Appena fu sacrificata la vittima, tutte le mosche scomparvero e si involarono al di là del fiume Alfeo; dopo quel tempo, gli abitanti di Olimpia e gli Elei facevano ogni anno sacritici a Giove Apomio per essere liberati dalle mosche. — Pausan. 1. 5, c. 14.

1. CACCIATORE, soprannome di Giove, secondo il Winkelmann. Un basso ri-lievo della villa Borghese lo rappresenta sul dorso di un Centauro, con

una lepre.

2. - Soprannome di Apollo. I quadri e le statue di Apollo cacciatore, di cui Massimo di Tiro ci porge un'i-dea, lo rappresentano come un giovane di cui si vede il fianco nudo sotto una clamide, armato di arco e con un piè alzato, in atto di correre. In tal modo si può figurarlo allorche lascia i boschi della Licia per ritornare a Delo o come lo dipinge Virgilio allorche gli paragona Enea nella caccia.

CACCIATRICE ( DEA ), Diana. CACHER O KACHER (Mit. Ind.), santo vecchio che nella storia favolosa degli antichi re di Cascemire, trasformo il lago che occupava questo bel paese in una deliziosa valle, e diede un miracoloso sfogo alle acque, tagliando una montagna chiamata Baramule.

CACHI CAORI (Mit. Ind.), specie di Pandaroni che fanno il pellegrinaggio di Cachi, da dove recano acqua del Gange in vasi di terra; essi debbono portarla fino a Ramessurin, vicino al capo Comorin, ore è un rinomatissimo tempio di Sciva. Quest' acqua si sparge sul lingam di quel tempio, indi viene raccolta per essere distribuita agli In-diani; questi la conservano religiosa-mente; e allorchè un malato è in agonia, gliene versano una o due goccie

in bocca, al pari che sulla testa. Cacio. Manete condannava l'uso del vino e quello di ogni sorta di caci, come

creature del cattivo principio.

CACIZ (Mit. Maom.), dottore della

legge maomettana.

CACO, malvagio, famoso ladro che soggiornava in Italia sulle sponde del Tevere, nei luoghi medesimi ove fu poscia fondata Roma. Egli se ne stava in una caverna ed infestava il paese colle sue scorrerie, I poeti lo fanno figlio di Vulcano. Ecco come lo dipinge Virgilio:

Un mostro orrendo . .. ,. Mezzo fera e mezz' uomo, e d'uman sangue Avido sì, che 'l suol n'avea mai sempre. Tepido, ne grommavan le pareti Ne pendevano i teschi intorno affissi, Di pallor, di squallor luridi e marci. Vulcano era suo padre : e de' suoi fochi Per la bocca spirando atri vapori, Gía d'un colosso e d'una torre in guisa.

Ercole liberò la terra di questo mostro. Questo eroe, dopo la sconfitta di Gerione, aveva condotto in Italia, sulle sponde del Tevere, un armento di buoi; Caco, in una delle più oscure notti, involo quattro tori e quattro vacche, le migliori dell'armento, e per non essere scoperio le condusse a rovescio tiran-dole per la coda, e le occulto nella sua grotta. Ercole non sapendo chi avesse commesso il furto, si disponeva a lasciare l' Italia, allorchè passando vicino all'antro di Caco, i suoi tori si misero a muggire. Le vacche rinchiuse nella caverna risposero con altri muggiti e scoprirono il ladro. Ercole, acceso d'ira, corre verso la caverna, spezza l'enorme macigno che ne chiudeva l'en-trata, si avanza verso Caco, lo afferra, e malgrado del fuoco ch'ei vomita, lo abbraccia, e stringendolo per la gola lo strozza. In riconoscenza di questa vittoria l'eroe eresse nel luogo medesimo un altare a Giove sotto il nome di Jovi inventori, sul quale si offerivano ancora sacrifici al tempo di Dionigi di Alicarnasso, e gli abitanti del paese istituirono una festa in onore di Ercole. Ovidio dice che Ercole uccise questo mostro a colpo di massa. -Dionys, Halic, l. 1, c. 9. — Tit. Liv. l. 1, c. 2. — Ovid. Fast. l. 1, v. 551. — Virg. Aneid. l. 8, v. 190. — Prop. l. 4, eleg. 10. — Juven. Sat. 5, v. 125. — Aurel. Victor. de Orig. Rom. c. 6.

Alcune pietre scolpite antiche rap-presentano Caco nell' istante del furto; e nel rovescio di una medaglia di Antonino Pio, si vede Caco atterrato, privo di vita, appiè dell' eroe, intorno al quale si affolla un popolo riconoscente, Nelle volte dipinte in Bologna nel palazzo Zampieri, da Luigi Ansibile Correctione nibale ed Agostino Caracci, Caco ha testa di bestia sopra un corpo umana.

CACOBASILEA, re malvagio, bell' edificio situato vicino a Paso nell'isola di Cipro. Pompeo, sconfitto in Farsaglia, chiese il nome di questo edificio, e udendolo ne trasse un mal augurio, che fu presto giustificato da Tolomeo.

— Val. Max.

CACODEMONE, spirito di tenebre, diavolo, mostro spaventevole sia ch'egli abbia un' esistenza reale o che sia opera della imaginazione. Gli astrologhi danno questo nome alla loro dodicesima casa celeste, perchè non ne traggono se non che pronostici sinistri.

CAGBAN ( Mit. Ind. ), arma fatta in cerchio, che vomita continuamente fuoco, e che, per la forza delle preghiere che recita Visnu nel lanciarla, ha il potere di attraversare la terra ed il cielo e di

uccidere tutti i suoi nemici.

CACTONITE, pietra che da alcuni vien | presa per la barda o per la cornalina, ed alla quale alcuni visionari attribuirono maravigliose proprietà. Ne fu fatto un talismano che assicurava la vittoria a quelli che lo portavano.

CACUBAU (Mit. Giap.), uno degli dei del Giapone, protettore della setta detta

Neugori.

CADARI O KADARI (Mit. Maom.), settarj maomettani interamente opposti agli Jabari. Essi negano assolutamente i decreti della provvidenza divina e la predestinazione; sostenendo che l'uomo è un agente libero, e che dipende dalla propria volontà, come da un principio sicuro di far buone o malvagie azioni. Questa opinione è rifiutata dai Maomettani come eretica e contraria ai principi della loro credenza.

CADAVERE attaccato pei piedi ad un carro. - Vedi ACHILLE, ETTORE.

CADEZADELITI O KADEZADELITI (Mit. Maom. ), sette particolari dei Maomettani. Osservano nei funerali certe cerimonie che si scostano dall' uso comune, come di gridare nell'orecchio del morto: " Che si ricordi che vi ha un solo Dio, e che il suo profeta è uno solo " Recitano anche pei morti certe preghiere particolari. .Questa è quasi l'unica cosa che li distingue dagli altri Musulmani.

Cadi (Mit. Maom.), vescovo e magi-

strato dei Turchi.

Cadish, preghiera che recitano gli Ebrei moderni per undici mesi quando muore uno de' loro parenti, per liberarne l'a-

nima dal purgatorio.

I. CADMEA O CADMIA, pietra minerale, che si fa gittare col rame rosso per formarne di giallo, chiamata con tal nome, perchè dicesi essere stata scoperta da Ladmo nel fondare Tebe. È la calaminaria. ... Myth. de Banier, t. 3.

\* 2. - Nome della cittadella di Tebe Beotica, da Cadmo suo fondatore. -Corn. Nep. c. 15, n. 10; c. 16, n. 1.

I. CADMEO. I Tebani accertavano che quando Semele fu colpita dal fulmine cadde in pari tempo dal cielo un pezzo di legno che fu incastrato da Polidoro in un pezzo di bronzo, al quale diede poi il nome di Bacco Cadmeo.

2. - Tebano; e Cadmea o Cadmeide, Tebana, da Cadmo fondatore di Tebe. -

Stat. in Theb. 1. 8, v. 601.

CARMILLO, CAMILLO e CASMILLO, nome di Mercurio considerato come divinità di ordine inferiore, incaricata di tutti gli officj domestici presso gli dei. Si dava pure questo nome ad un giovinetto che serviva il sacerdote di Giove e ge- Allorche Tebe fu edificata , Cadmo Vol. I.

neralmente a tutti i giovanetti d'ambi i sessi, incaricati delle funzioni inferiori del culto. - Servius, in l. 2 Eneid.

v. 543 e 558.

\*\* 1. CADMO, principe fenicio, fondatore di Tebe in Beozia, era figlio di Agenore re di Fenicia e di Telefassa o, secondo altri, di Argiope o Agriope, e nipote, per parte di suo padre, di Net-tuno e di Libia. Egli ebbe per fratelli, Fenice, Cilice e, secondo alcuni, Fi-neo. Europa, sua sorella, essendo stata rapita da Giove, Agenore che ignorava certamente la qualità del rapitore, ordino a' suoi figli che la cercassero, con proibizione di non ritornare nella Fenicia senza di lei. Cadmo, dopo molti viaggi, avendo perduto la speranza di trovarla, risolvette di stabilirsi nella Grecia. Egli consultò quindi l'oracolo di Apolline, che gli rispose : " Troverai in " un vicino campo una giovenca; seguila ce fonda una città nel pascolo ove essa a si fermerà; darai a quel paese il nome a di Beozia. " Cadmo appena uscito dall'antro di Apollo incontro la giovenca. Ei la segui, e allorche si fermo volle, avanti gettare le fondamenta della nuova città, dimostrare la sua riconoscenza agli dei con un sacrificio. A tal fine mandò egli i suoi compagni a cercare acqua in un vicino bosco consacrato a Marte, ma un dragone che aveva in custodia questo luogo li divorò tutti. Cadmo, sorpreso di non vederli a ritornare, andò a cercarli e trovò il dragone che si pasceva ancora degli avanzi di quegli infelici. Per vendicare la loro morte egli combattè col mostro e lo uccise, e, per ordine di Minerva che lo proteggeva, ne sparse i denti, dai quali uscirono uomini armati. Si aggiugne che egli avvento una pietra tra essi, il che li turbo in modo che si uccisero scambievolmeute, tranne cinque, dei quali si servi Cadmo per edificare la città che l'oracolo di Apollo gli aveva ordinato di fondare. — Apollod. L. 3, c. 1 e 4. — Hygin. fab. 6, 76 e 275. — Pherecyd. Hist. l. 4. — Ovid. Met. l. 3, fab. 1, 2 et. seq. fab. 1, 2 et. seq.

Per conciliare la favola, che dice che le mura di Tebe furono innalzate dall'armonia della lira di Anfione, alcuni autori pretendono che Cadmo non abbia fondato che una cittadella, la quale pigliò da lui il nome di Cadmea e ch'egli abbia gettato soltanto i fondamenti della città. - Schol. Eurip. ad Pheceniss. v. 5. - Schol. Apollon. ad l. 3.

v. 1185.

45

stabili delle leggi per far regnare la pace fra gli abitanti. Egli sposò Armonia, fi-glia di Venere e di Marte, chiamata Ermione da alcuni mitologi. Questo maritaggio ebbe felicissimi principj. Cadmo si vedeva genero di due gran divinità e amato al pari che rispettato da' suoi sud-diti; egli era padre di un figlio per nome Polidoro e di quattro bellissime fanciulle, Ino, Agave, Autonoe e Semele, La gelosa ed implacabile Giunene non potè tollerare a lungo tale felicità. Questa dea non avea obbliato che Cadmo era fratello di Europa, sua rivale. La prima sciagura che ella gli cagionò, si fu la disgrazia di Atteone figlio di Autonoe. Semele fu uccisa dal fulmine di Giove: Penteo, figlio di Agave, fu lacerato dalle Baccanali; Ino, divenuta furiosa, si precipitò nel mare. La famiglia di Polidoro non ebbe migliore fortuna; questo principe fu avo di Lajo, ucciso da Edipo suo proprio figlio. Cadmo cedendo finalmente al dolore che gli cagionavano tante sciagnre avvenute nella sua famiglia, abbandono il soggiorno di Tebe, e dopo avere lungamente errato in diversi paesi, giunse nell' Illiria con Armonia sua sposa, la quale lo aveva sempre accompagnato. Oppressi entrambi dal peso degli anni e delle sventure, pregarono gli dei di porre fine alla loro vita, e tosto furono cangiati in serpenti o, secondo altri, furono mandati da Giove nei Campi Elisi, sopra un carro tirato da serpenti, - Hesiod. in Theog. v. 937 e 940. — Apollod. l. 3, c. 4. — Ovid. l. 3, fab. 3, 4, 5; l. 4, fab. 15. — Hygin. fab. 6, 76, 155, 179 g 240.

Quelli che hanno cercato la verità nelle favole dell'antichità pagana pretendono che Cadmo partisse dalla Fenicia con intenzione di andar a stabilirsi in una regione d'Europa; che il rapimento di sua sorella non era stato che un pretesto del suo viaggio; che giunto per mare nella Grecia, alla testa di una colonia di Fenici, s'impadroni di una parte della Beozia, vi fondò una città e vi stabilì il spo dominio, nel che, soggiungono essi, provò molta resistenza per parte degli antichi abitanti di quel paese. Gli Janti specialmente vi si opposero con coraggio; ma una battaglia decisiva gli obbligo ad abbandonare il paese o ad assoggettarsi ai vincitori. Palefato pretende che il dragone ucciso da Cadmo fosse un principe del paese, chiamato Draco, figlio di Marte; che i suoi denti misteriosi fossero i sudditi di lui, i quali si raccolsero dopo la sua sconfitta; e che Cadmo li facesse perire tutti, tranne Ettopio, Edeo, Iperrenore, Peloro ed Echione, che abbracciarono la sua fazione. — Pataph. de Incred. Hist, c, 6. — Theodoret. Serm. 5. — Ammian. Marcell. 1. 19. — Conon, apud Photium, Ecl. 186, c. 37. — Euseb. Chron. n. 692. — Id. de Præp. ev.

Quest' ultimo autore pone la storia di Cadmo sotto il regno di Elleno tiglio di Deucalione, duccento anni avanti la presa di Troja o in quel torno, vale a dire circa l'anno 1350 avanti il secolo di Augusto.

Secondo quasi tutti gli antichi autori, si fu Cadmo che insegnò ai Greci l'uso delle lettere dell' alfabeto, da essi ignorate in addietro; e queste lettere, che da Erodoto sono chiamate Cadmee o Fenicie, furono chiamate suggessivamente Jonie, L'abate Banier pone in dubbio questo fatto, sotto pretesto che l'uso delle lettere è quasi antico come il mondo; ma egli soggiunge che questa opinione nacque dall' avere Cadmo portato in quel paese un nuovo alfabeto, di cui si servirono poi i Greci, Questo alfabeto era in allora di sole sedici lettere; Palamede ve ne aggiunse quattro, e Simonide quattro altre. - Herodot, 1. 1, c. 56; l. 2, c, 49; l. 4, c. 147.

Cadmo reco eziandio in Grecia il culto della maggior parte delle divinità d'Equitto e di Fenicia, in ispecie quello di Siride o Bacco, come lo attesta Diodoro di Sicilia nel lib. 1, — A Cadmo si attribuisce similmente l'invenzione di gittare i metalli, che dicesi aver egli esercitata in prima sul monte Pangeo in Tracia.

In una pittura di vaso, descritta dal Millin, si vede Cadmo con clamide, e coperto il capo di pileo: la sua spada, di cui vedesi il solo pomo, è sospeso ad un balteo; egli tiene nella mano manca un vaso, ed è in atto di lanciare colla mano destra una pietra al dragone, il quale si rizza e vibra la lingua contro di lui. Alcune pietre, ammonticchiate in forma di piramide, rappresentano la grotta del mostro vicina alla fontana Aretiade (Marziale). Appiè della grotta sorge un lauro, il quale figura il bosco di cui è crcondata la fontana. Da ciascuna banda vi è una donna; quella a destra tiene una tazza, l'altra un ramo di mirto: entrambe sono vestite di ricche tuniche e di ampio peplo, e coperte il capo di opistosfendone; esse si ap-parecchiano a compiere la cerimonia del sacrificio che debbe offrire Cadmo.

Nel piano superiore, le cui figure si | sta sorta di esercizi, aboli l'ordine, che vedono solamente per metà, vi è alla destra Mercurio, coronato di mirto, col petaso rivoltato indietro sugli omeri: il suo caduceo termina in forma di freccia per piantarlo nella terra, e dall'altro lato vi sono attaccate delle bende sacre. Dinanzi a lui sta Venere, vestita ed acconciata in testa come le donne di cui si è fatto menzione più sopra: essa tiene uno specchio. Indi si vede Pane, figlio di Mercurio, con corna sulla fronte e dietro di lui un Satiro, con un tirso ornato di benda nella mano destra, ed una corona nell'altra. Il semicerchio di raggi che si vede in alto davanti a Mercurio è la metà del Sole, il che indica che l'azione succede di giorno. - Vedi Fav. XXXIII.

\* 2 e 3. - Figlio di Pandione, nato à Mileto nella Jenna, è uno dei primi storici greci che scrissero in prosa. Era contemporaneo del filosofo Ferecide dell'isola di Sciro, che viveva circa la 45 olimpiade, vale a dire al tempo del re Creso. San Clemente di Alessandria dà a Cadmo il soprannome di antico, per distinguerlo da un altro storico del medesimo nome e della medesima città, ma più recente. Questi era figlio di un Archelao ed aveva composto una storia dell'Attica in sedici libri ed un traftato in quattordici libri, sulle Affezioni amorose. Il primo era autore di molte sterie, tra le altre di quella della fondazione di Mileto e delle altre città di Jonia. Le opere di entrambi questi Cadmi non sono note se non per quanto n'e scrissero Diodoro di Sicilia, l. 1; Dionigi di Alicarnasso, I. 2; San Cle-mente Alessandrino, Strom. 3; Strabone, le 1; Suida, alla parola Kasus; e Plinio , 1. 5 , c. 29

\* 4. - Nome di un littore o di un carnefice romano, di cui fa menzione Orazio nel primo libro delle sue satire. - Sat. 6, v. 39.

CADOLE, ministro dei sacerdoti ne' sacrifici e nei misteri degli dei maggiori. È lo stesso che il Camillo dei Romani.

CADRI O KADRI (Mit. Maom.), religiosì turchi, la cui divozione consiste nel lacerarsi il corpo con colpi di frusta. Vanno affatto nudi / percuotendosi con coregge fino a che sono interamente coperti di sangue e ripetendo continua-mente la parola hai, la quale significa vivente, uno degli attributi di Dio; talvolta , simili a rabbiosi cani, cadono per terra, colla bocca piena di schiuma e col corpo gocciante sudore. Il famoso visir Kinperli, troyando indecente quefu ristabilito subito dopo la sua morte.

Tutti quelli che vogliono fare il noviziato in questo ordine ricevoro, entrandovi, una piccola sferza di legno di salice verde, del peso di 400 dramme, e la portano sempre appesa alla loro cintura, regolando il peso del loro nutrimento con quello di questa sferza, di maniera che la sportella diminuisca in proporzione che il legno secca e diventa

più leggero.

Ciascun Cadri è obbligato di ritirarsi una volta all'anno per quaranta giorni: egli si chiude allora in una piccola cella e uon è visibile a niuna persona. Questi monaci hanno la permissione di ub-briacarsi di vino, di acquavite e di oppio, per essere in istato di sostenere il loro ballo durante un giorno intiero. Essi sono ordinariamente d'ingegno molto sottile, sono gran solisti e sommi ipocriti. E loro permesso di uscire dal convento per ammogliarsi : allora cangiano abiti, e , per essere conosciuti, si

pongono bottoni neri.

Il fondatore di quest' ordine di religiosi maomettani si chiamava Abdul-Kadri, e da esso pigliarono il loro nome. Dicesi che era gran gioreconsulto e filosofo sommo. Tra i molti miracoli che raccontano i Cadri del loro fondatore, noi scegliamo il seguente: Essendo vicino ad entrare in Babilonia, dove aveva intenzione di stabilirsi, i divofi ed i santoni di questo paese gli andarono incontro. Uno di essi teneva nelle mani un piatto pieno di acqua, volendo far capire che siccome questo piatto era pieno fino all orlo e non si poteva più aggiungervi mulla, così la loro città era talmente piena di uomini sapienti e religiosi, che non poteva contenerne di più, e quindi non vi era posto per lui. L'accorto sofista, senza dar risposta a questo geroglifico, col quale pretendevano di esimersi dal diritto della ospitalità , alzo in prima le mani al cielo, indi curvandosi, raccolse da terra una foglia di rosa e la pose nel piatto ove era l'acqua, mostrando loro che quella foglia vi trovava posto, tuttochè fosse pieno. Questo tratto parve tanto ingeguoso ai Babilonesi, che riputarono Abdul-Kadri come un miracolo di sapienza e lo condussero in trionfo nella loro città, dove lo fecero superiore di tutti i soro ordini religiosi.

\*\* CADUCRO, verga attorcigliata ad una estremità da due serpenti, i cui corpi sono plegati in due semicerchieguali, con due piccole ali in cimaQuesta verga è uno dei principali attributi di Mercurio. I mitologi sono d'accordo intorno all'origine del Caduceo. Atenagora pretende che i due serpenti siano simbolo degli amori di Giove con Rea. Il figlio di Saturno, dic'egli, s'innauoro di Rea; la dea, per sottrarsi alle sue istanze, si cangiò in biscia; ma il nume pigliò tosto la forma di un serpente; e Mercurio li riuni. Ora, aggiunge lo stesso autore, i serpenti del caducco di Mercurio sono questi due medesimi, — Athenag, apud Bas. Fabr. in Thes. Erud. Sch.

L'opinione più sparsa presso gli antichi, e la più ricevuta dai moderni, è che Mercurio, avendo un giorno trovato due serpenti che si battevano, aveva placato il loro furore percuotendoli colla verga di cui si serviva per guidare le gregge. Questo avvenimento fe' nascere l' idea di porre due serpenti attorcigliati sulla verga di Mercurio, la quale piglio di poi il nome di Caduceo e fu riguardata come simbolo della pace. Di qui il nome di Caduciferi, dato presso gli antichi agli araldi o ambasciatori incaricati di negoziare la pace o di annunziarne la notizia. - Macrob. Sat. l. 1, c. 19. — Apul. Met. l. 10. — Servius, in l. 8. Eneid. v. 138. — Plin. 1, 29, c. 3.

Altri raccontano che questa verga aveva la virtù di riunire gli amici che fossero in discordia e di far cessare le liti, toccandone i contendenti o ponendola tra essi; e che volendo il nume farne prova, la gettò tra due serpenti che si battevano, e tosto li vide rappattumarsi, per cui dopo di allora fu sempre ornata di due serpenti. — Lucian. Dial. Mer-

cur. et Vulc.

Del resto, Mercurio aveva ricevuto da Apolline questa verga pastorale in riconoscenza di avergli permesso di at-tribuirsi la gloria dell' invenzione della lira trovata dal primo. - Hygin. Poet. Astr. L. 2, c. 7. - Talvolta si dà il Caduceo anche a Bacco, perche questo dio aveva riconciliato Giove e Giunoue nel tempo delle loro gravi dissensioni. I poeti attribuiscono grandi virtù a questa verga. Con essa conduce Mercurio le anime dell'inferno, con essa scaccia i venti e fende le nuvole (Eneid. 1. 4). In mano ad una figura di donna il Caduceo è simbolo della Felicità, della Pace, della Concordia, della Si-curezza, de'la Fortuna, ecc. Si trova, nelle medaglie, in mano ad Ercole, a Cerere, a Venere e ad Anubi. I Romani, per dinotare la buona condetta,

rappresentavano un Caduceo, la cui verga è simbolo del potere, i due serpenti quello della prudenza, e le due ali quello della diligenza, qualità necessarie pel felice esito d'ogni impresa. — Vedi Pipa.

I. CADUCIFERO, inviato incaricato di trattare la pace. — Vedi Fegiali.

2. — Mercurio. — Met. l. 2. CAEDES. — Vedi Omicidi.

CAERULEI DII, gli dei marini.

CAERULEUS FRATER, Nettuno, chia-

delle acque del mare.

Caesa, inter cæsa et porrecta. Ecco l'origine di questo proverbio. Nei sacrifici, nell'istante in cui si colpiva la vittima, non era permesso di parlare dino a che non si avesse dato al sacerdote ciò che doveva essere bruciato sull'altare. Allorche la vittima bruciava, il silenzio si richiedeva nuovamente. Interno a questo spazio di tempo in cui era permesso di parlare, si formò il riferito proverbio.

CAF ( Mitol: Maom. ) , montagna. I

Maomettani credono che questa montagna circondi tutto il globo terracqueo, e che con essa termini da tutti i lati il suo emisfero. Fondamento di questa montagna è una pietra chiamata Sakhrat, di cui Lokman diceva che chiunque ne avesse solamente il peso di un grano farebbe miracoli. Questa pietra è composta di un solo smeraldo, e il suo riverbero cagiona il colore azzurro del cielo. Allorche Dio vuole eccitare un terremoto, ordina a questa pietra di muovere qualcuna delle sue radici, che sono i suoi nervi; questa radice scossa fa tremare e talvolta aprire il luogo al quale corrisponde. La terra è in mezzo a questa montagna, come il dito in mezzo all' anello; senza questo appoggio, essa sarebbe in un perpetuo terremoto e non potrebbe servire di dimora agli uomini. Per giugnervi fa d'uopo passare un grande spazio di paese tenebroso, dove non si vede mai raggio di sole ; quindi nessun uomo può penetrarvi, se non vi è condotto da qualche intelligenza. Quivi furono confinati i Divi o Giganti, dopo essere stati soggiogati dai primi eroi della stirpe degli :

o Fate. — Vedi Ginnistan.

CARAREA, promontorio dell'isola di
Eubea, dove Nauplio vendico la morte
di sno figlio Palamede. — Eneid. l. 5.

Ovid. Met. l. '14. — Vedi Nauplio.

CAFAURO, pastore libio, disceso da

uomini, o della posterità di Adamo;

quivi dimorano ordinariamente le Peri

Apollo per parte di Acacallide figlia di Minosse, che lo ebbe dal dio Anfitemi o Garamao. Apollonio lo fa nascere da

Anfitemi e da Diana. Cafira, figliuola dell' Oceano, nutrice di Nettuno, allevo questo dio nella

sua infanzia.

CACNE DI GIUNONE. - Vedi ARPIE. 1. CAICO, guerriero trojano, uno dei compagni di Enea. - Virg. Eneid. l. i, v. 187; l. 9, v. 34.

2. - Figlio di Mercurio che diede il suo nome ad un fiume della Misia.

\* 3. - Fiume dell'Asia minore nella Misia, il che gli fe dare da Virgilio il soprannome di Missicus. Ovidio gli dà quello di Teuthranteus, per allusione al paese di Teutrania, dove sorgeva, secondo alcuni, o che, secondo altri, ne era soltanto bagnato. Iu oggi porta il nome di Girmasti. — Virg. Georg. 1. 4, v. 370. — Ovid. Met. 1. 2, v. 243. — Strab. 1. 13. — Pomp. Mel. 1. 1, c. 18. — Ptolem. 1. 5, c. 2. Calem o Kalem, nome di Achem, divinità dei Drusi, nella sua quinta incarnazione. Sotto questo nome compari egli a Maadit, città d'Affrica. — Vedi

egli a Maadit, città d'Affrica. - Vedi

ACHEM.

CAJETA, nutrice di Enea che segui questo principe ne' suoi viaggi e morì giugnendo in Italia. Enea le innalzo un sepolcro sul lido della grande Esperia, nel luogo dove è oggi Gaeta, in latino Caieta, città alla quale questa donna diede il suo nome. Aurelio Vittorio, fa derivare questo nome da Kaiein, bruciare, perchè quivi le Trojane, posero fuoco alle navi di Euea. — Ovid. Met. I. 14, v. 443. — Virg. Eneid. I. 3,

Callaro, divinità della Germania e delle Gallie, che credesi aver presieduto

al letame de' bestiami.

CAILASA (Mit. Ind.), l'olimpo degl' Indiani, dove si suppone che risieda Maadeva, una delle tre persone della Trinità indiana. E una montagna i cui macigni sono tanto ricchi, che ciascuna

scheggia è una pietra preziosa.

CAIM o CAYM, demonio sofista, capace colla forza de' suoi argomenti di porre in disperazione il più agguerrito scolastico, come il provo Lutero, nella famosa disputa che ebbe con lui, e della quale ci ha scrupolosamente conservato le circostanze: egli ha solamente obbliato il nome del suo antagonista. Fortunatamente il Viero, profondamente versato in tutt' i particolari della corte infernale ( Pseudomonarchia Dæmonum), ha supplito a questa !

dimenticanza. Caim insegna altresi a conoscere il linguaggio di tutti gli animali.

CAINO ( Mit. Rabb. ). I Rabbini pretesero che Caino fosse nato dal serpente tentatore e da Eva. - Vedi ABELE.

CAIOMORTI O KAIOMORTI (Mit. Pers.). Il primo uomo era uscito dalla gamba davanti del toro, nel momento della sua morte; nacque allorche Arimane venne al mondo, e fa ucciso dai dews. Egli risusciterà il primo giorno del giudizio. S' invoca la sua anima Zend A-

· CAISTRIO, eroe cfesio, il quale aveva un tempio ed un altare vicino al Caistro, fiume celebre presso i poeti pei molti cigni che dicono essere sulle isue sponde. - Strab. - Met. 1. 2 - Kirg. Georg. It was the many street blandings when

CAJUMARAT (Mit. Pers.), primo re di Persia, che alcuni storici di questa nazione credono essere stato il primo re del mondo, lo stesso che l'Adamo degli Ebrei. Gli si attribuiscono ordinariamente mille anni di vita e 560 di regno. Egli fu inventore delle case, delle stoffe di pelo, di lana, di cotone e di seta, di cai insegno la fabbricazione c l'uso. Egli fu anche inventore della del fronda e degli altri strumenti attica lanciare pietre. Desso fa il primo re ed il fondatore della prima dinastia di Persia e lascio il trono per ritornare nella grotta che era stata sua prima dimora, dove attendeva alla preghiera. Una tra-dizione favolosa riferisce che Adamo, separato da sua moglie essendosi addormentato, credette abbracciare Eva; questa illusione formo-una pianta che piglio la figura umana, e divenne il Cajumarat di cui trattasi qui. Gli autori orientali gli attribuiscono l'origine della religione de magione os

\* CAJO, CAJA, cognomi che erano molto comuni presso i Romani. Si usavano per indicare i due sessi. La lettera C, nella sua posizione naturale, dinotava l' nomo, e rovesciata in questa guisa , voleva dire Caja o la donna; per quanto dice Quintiliano, la r, c. 7.

\* CALABRIA, oggi terra di Otranto, nel regno di Napoli, era una regione d' Italia che formava parte della Magna Grecia e che conteneva le città di Taranto, di Brindisi, d'Idro, ecc. Gli antichi dinotano spesso questa contrada sotto i nomi di Calabria, di Messapia, di Japigia, di Salentina endi Pencezia. Quest' ultimo nome de fu dato a cagione dell'abbondanza de' suoi alberi che fanno pece, a piceis arboribus. -

CAL

Strab. 1. 6. — Plin. 1. 8, c. 48. — Solin. c. 8. — Pomp. Mela, l. 2, c. 4. Questo paese era ricco, fertile, ab-bendante di frutti, di api e di bestiame, specialmente di castrati. - Hor. Carm. l, 1, od. 31. — Id. Epod. od. 1, v. 27. — Virg. Georg. l. 3, v. 425. — Val. Flace. l. 3, v. 581. — Colum. l. 7, c. 2.

CALABRISMA, specie di ballo antico, di cui è noto il solo nome.

CALAJA (Mitol. Ind.), il terzo dei cinque paradisi degl' Indiani. È una montagna tutta d'argento, sulla quale risiede Ixora, a cavallo di un bue. Tutti quelli che hanno onorato questo dio in vita sono trasportati dopo la loro morte su questa montagna, che gl' Indiani dicono essere situata verso il settentrione. Quivi la loro felicità consiste nel rendergli diversi servizi. Gli uni lo rinfrescano, agitando continuamente dinanzi a lui dei gran ventagli, gli altri portano delle torce per fargli lume di notte, altri gli presentano delle sputacchiere d'argento. Molti fanno l'ufficio di cunnchi del suo serraglio, che è po-polato da concubine: tocca ad essi a condurre nel letto del dio quelle che debbono passare la notte con lui. Tutti gli altri beati hanno similmente le loro incumbenze.

CALAINO O ZETE, che soffia forte e che soffia lievemente, figliuoli di Borea re di Tracia, e di Orizia figlia di Eretteo, si copersero di gloria nella intrapresa degli Argonauti. Essi liberarono Fineo loro cognato dalle Arpie che lo tormentavano, ed avrebbero anche ucciso quest' immondi uccelli, se una ignota voce non ne avesse fatto loro, in nome degli dei, il divieto d'inseguirle più lungi. Ritornando dalla Colchide, mentre celebravano dei giuochi funebri in onore di Pelia, furono istigati da Ercole il quale li uccise, sia per avere pigliato interesse a favore di Tifi contro Telamone, il quale voleva che si aspettasse Ercole, che si era separato dagli Argonauti per gire in cerca del suo favorito Ilao, sia per avere sollecitato questo bel giovine in modo da porgere gelosia al suo amico. Gli dei, tocchi dalla loro trista sorte, li cangiarono in quei venti che precedono di nove giorni il levare della Canicola; perloche i Greci diedero loro il nome di prodomoi, precursori. Altri hanno detto che furono sepolti, e che si vedeva muoversi il loro sepolcro allorche soffiava suo padre. I poeti li rappresentano con gli omeri coperti di scaglie dorate, con ali ai piedi , e con |

una lunga capigliatura di colofe azzurro. Sulla cassa di Cipselo, posta nel tempio di Giunone in Elide, si distinguevano, fra le altre figure, i figli di Borca in atto di scacciare le Arpie. - Met. l. 6. - Iliad. l. 19

CALAMEE, feste a Cizico, nel mese di Calameone, che cominciavano il 24 di aprile. Il Caylus conghiettura che questa festa si celebrasse allorchè il frumento, avendo fatto il fusto, comincia a fiorire, e che in questo tempo critico si offrissero sacrifici a Cerere per otte-nere un abbondante raccolto. — Rad. Kalame, fusto di biade. - Lez. di Ant. 1. 27

CALAMITA. Le furono attribuite per molfo tempo certe proprietà miracolose, come quella di ristrignere i nodi dell'amicizia fraterna e della unione conjugale, di far parlare le donne infedeli durante il sonno, o di servire alle operazioni magiche, ecc. I Basilieli se ne servivano per fare le pietre magiche chiamate Abraxas. Vi scolpivano i nomi dei genj favorevoli, che opponevano ai demonj. — Ant. expl. t. 4. Calamita'. — Vedi Flaceilo.

\* CALAMIDE, celebre scultore e sta-tuario di getto, le cui opere erano in grandissimo pregio. Pausania parla di una statua di Apolline fatta da questo artista. Plinio descrive molti vasi cesellatí, lavoro di Calamide. Altri autori fanno menzione onorevole di questo artista, che da Cicerone viene nondimeno posto dopo Prassitele. - Cic. de Clar. c. 70. — Pausan. le 1, c. 3. — Plins l. 34 s. c. 7 e 8 e — Propert. l. 3 e eleg. 8. — Ovid. ex Ponto, le 4, Ep. 1. - Quintil. l. 12, c. 10.

dro, era innamorato e fu teneramente riamato da Carpo tiglia di Zefiro e di una delle Stagiotti, chiamate Ore dai Greci, e che da quasi tutti i moderni sono confuse con queste. Essi godevano di una vicendevole felicità, allorche Carpo cadde nel Meandro dove nego. Calamo, sconsolato per questa perdita, prego Giove che gli togliesse la vita e lo riunisse alla sua amante. Commosso il dio dal suo dolore, lo cangio in una pianta che cresce ordinariamente su le sponde

\*\* CALAMO, figlio del fiume Mean-

de' fiumi, alla quale diede il nome di Calamo, che significa canna. — Sere, in ecl. 5. — Virg. v. 48. — Pausan. l. 9, c. 35. — Vedi Carro.

CALANDOLA, gran sacerdote della setta dei Giaga in Affrica, e in pari tempo loro generale. I suoi lunghi capelli sono ornati di conchiglie preziose presso quei

popoli e da essi chiamate bamba. La collana che gli orna il collo è composta di un'altra specie di conchiglie molto rare, chiamate masoc. Il suo abito o perizoma, è composto di una stoffa di palma, la cui finezza agguaglia quella della seta. Il suo corpo è circondato da una specie di corona, i cui granelli sono di uova di struzzo. Il suo corpo è unto di grasso umano, dipinto di rosso e di bianco e screziato di strane figure. Ha il naso e le orecchie infilzati con pezzi di rame lunghi due pollici. Egli è ordinariamente circondato da trenta donne le quali portano le sue armi e le differenti cose che servono a'suoi usi. Alcune gli presentano la tazza e gli versano da bere: nel momento ch'egli beve esse cadono tutte in ginocchio e cantano battendo le mani. Questo generale mantiene nella sua armata la più severa disciplina, egli condanna a morte quei vili che fuggirono davanti al nemico e li fa mangiare dai loro compagni. Ogni sera egli ascende sopra una specie di palco, da dove arringa i suoi soldati, per riaccendere il loro coraggio.

\* Calano, filosofo indiano, della setta dei Ginnosofisti, chiamato da Filone il più paziente di tutti gli uomini del suo tempo, omnium ejus seculi patientissimus, segui Alessandro nella conquista delle Indie, Essendosi ammalato e vedendo avvicinarsi la fine de'suoi giorni, si fe'portare sopra un rogo al quale si pose poi fuoco per suo ordine: « Av-" venturosa morte i esclamo egli. În tal a modo restitui Ercole la sua anima agli " Dei immortali. " Alessandro, ammirando la fermezza di lui, gli chiese se nulla avesse da dirgli: "No, rispose " Calano; perciocchè io vi rivedro tra " poco. " E in effetto questo principe mori poco tempo dopo in Babilonia. -Strab. l. 15, - Cic. de Divin. l, 1, c, 23. - Arrian, de R. G. Alexand. -Plut, in Alex. - Elian. 1, 2, 6, 41; 1, 5, c, 6,

Quest'ultimo autore dice che Calano si tenne ritto sul rogo con tanta fermezza, che non cadde se non quando fu ridotto in cenere. — Il vero nome di questo filosofo, secondo Plutarco, era Sfinete; ma siccome per salutare le persone egli diceva in linguaggio indiano cale, che significa salute, quindi

i Greci lo chiamarono Calano. CALAO, frigio, padre di Atti,

CALADIDIE, feste celebrate nella Laconia in onore di Diana. - Hesych,

CALASIRIDE, vestimento annodato sul collo, e pendente fino ai talloni, proprio ai sacrificatori. Era in uso presso i Fenicj e gli Egizj. - Erodot. l. 2.

CALASOFILACI, sacerdoti greci isti-tuiti da Cleone, le cui funzioni consistevano nell'osservare la grandine e i temporali, per allontanarli col sacrificio di un agnello o di un pello. In mancanza di questi animali, o se non ne traevano un favorevole augurio, si tagliavano un dito con un temperino o con un punteruolo, credendo di placare così gli dei coll'effusione del proprio sangue, Dicesi che gli Etiopi hanno una simile specie di ciarlatani, i quali si frastagliano il corpo con un coltello o con un rasojo, per ottenere la pioggia o il bel tempo, - Rad. Halaza, grandine; phylassein, osservare.

\* CALATIA, regione e città d'Italia nella Campania, sulla via Appia, di sotto Capua. Essa divenne colonia romana sotto Giulio Cesare. È oggi un borgo chiamato Gajazza, - Tit. Liv. 1. 9, c. 2, 28 e 43; 1. 22, c. 13 e 61;

l. 26, c. 16; l. 27, c. 3.

\* CALATIDE, città d' Europa, situata nella bassa Misia sulle sponde del Ponte Eusino, vicino a Tome, dove erano i Trogloditi. - Strab. L. 7. - Pomp. Mela, l, 2, c. 2,

CALATISMO, specie di ballo ridicolo

presso gli antichi. - Ant. expl. t, 3. CALATO, specie di moggio che porta in testa Proserpina, e che è uno de' suoi ordinari attributi. Questo vaso o paniere, simile a quelli di cui si servi-vano i Greci per cogliere fiori, ram-mentava quello che teneva la dea, allorche fu rapita da Plutone. Questo paniere, fatto ordinariamente di giunco, serviva altresi agli operai per porvi le loro lane, ed era specialmente consaerato a Minerva, che si riguardava come inventrice delle arti e dei lavori fatti coll'ago. Plinio paragona questo pa-niere al fiore del giglio, le cui foglie si vanno dilattando a misura che si allargano, e tali erano i canestri che portavano in testa le Canefore nelle feste di Minerva, e che contenevano le cose sacre destinate ai misteri di questa dea, — Virg. ecl. 2, v. 45, 5, v. 71. — Id. Æn. l. 7, v. 805. — Id. Georg, l, 3, v. 400. — Colum, l. 7, v. 8. — Plin, l, 21, c. 5.

CALATORI, specie di bidelli, secondo Servio, che nelle cerimonie de' misteri facevano cessare i lavori ed obbligavano le persone a starsene nei limiti della decenza, onde non profanassero e i loro occhi se le cerimonie degli dei — Ant. expl. t. 8.

\*\* CALAURIA O CALAUREA, isola del | mare mediterranco nel Golfo di Argo, vicina alla città di Trezene. Dessa fu primamente consacrata ad Apollo, il quale la cangio per Delfo, posseduto allora da Nettuno. Dopo questo cambio Calaurea fu consacrata a quest'ultimo dio; perciocche secondo un oracolo citato da Strabone e tratto da Eforo, Calaurea, Delo, Pito e Tenara dovevano, essere sempre il soggiorno di qualche divinità. Nettuno aveva un tempio a Calaurea, la cui sacerdotessa era una vergine che non poteva lasciare il suo ministero se non per maritarsi. Al tempo degli Antonini si vedeva ancora nell'atrio di questo tempio il sepolcro di Demostene. Questo celebre oratore era stato esiliato in quest'isola, ed ivi aveva accorciato i propri giorni avvelenandosi, per sottrarsi a nuove persecuzioni. " Il destino ha mostrato, dice Pausania, " nella persona di questo grand'uomo, me assai tempo prima in quella di " Omero, quanto esso sia ingiusto verso « gli uomini di raro ingegno e vir-" tuosi. " Anche Diana aveva un magnifico tempio in quest' isola. - Pausan. 1. 2, c. 33. - Strab. 1. 8. - Plin. 1. 4, c. 12. - Pomp. Meta, l. 2, c. 7. CALAZIA, pietra che ha la forma ed il colore della grandine, e la durezza del diamante. Gli antichi credevano che

essa conservasse nel fuoco la sua freschezza naturale. - Plin.

CALBETE, araldo di Busiride, che fu ucciso da Ercole. - Apollod. 1. 2, c. 9. CALCANTE, figlio di Testore uno degli. Argonauti, ricevette da Apolline la scienza di conoscere le cose presenti, passate e future; quindi è che Omero lo chiama:

De veggenti il più saggio, a cui le cose Eran conte che fur, sono e saranno. Iliad. l. 1, v. 69. - Sil. Ital. 1. 13.

Agamennone re d'Argo e di Trezene, essendo stato eletto capo dell'armata dei Greci, si reco a Megara per visitare Calcante, che vi soggiornava, e per indurlo a seguirlo all'assedio di Troja. Questo principe, per farvelo determinare, lo nomino gran sacerdote dell'armata. Calcante veniva consultato come indovino, ed in qualità di gran sacerdote offriva i sacrifici e faceva parlare gli dei. È desso che annunziò non potersi prendere Troja senza di Achilles che la flotta dei Greci non poteva ascire dal porto di Aulide se non si sacrificava Ifigenia a Diana; che la peste

che distruggeva il campo greco non sarebbe cessata se non quando Agamennone avesse restituito Criseide sua schiava al genitore di lei, Crise, sacerdote di Apollo. Avendo veduto salire sopra un albero un serpente che, dopo avere divorato nove uccelletti in un nido e la loro madre con essi, era stato cangiato in pietra, egli predisse che l'assedio di Troja durerebbe nove anni e che la città caderebbe nel decimo. Insomma, niuna cosa importante si intraprendeva senza suo consiglio, e scorgesi che egli combinava con Agamennone e con Ulisse il significato degli oracoli. - Omero, Il. 1. 1 e 2. - Eschil in Agamemn. - Eurip. in Iphig. Aulid. - pollod. 1. 3, c. 26. - Ptolem. Hephest. c. 5. -Pausan. I. 1, c. 43. - Anton. Liberalis, Met. 27.

Dopo la distruzione di Troja, Calcante se ne ritorno nella sua patria con Anfiloco, figlio di Anfiarao. Questo sacerdote aveva letto nei destini che morrebbe allorche trovasse un indovino più abile di lui; il che gli accadde qualche tempo dopo il ritorno nella sua patria. Egli era ito a Colofone, città di Jonia ed ivi incontro Mopso figlio di Apollo e di Manto figlicola di Tiresia, il qual Mopso gli mostro di saperne più di lui nell'arte di indovinare; cosa che ca-giono tanto dispiacere a Calcante, che si uccise per disperazione nel bosco di Claro, siccome riferisce Conon, Narr. 6.

- Vedi Morso.

Calcante ebbe un suo oracolo particolare sulla collina Drio nella Dannia. Quelli che lo consultavano, sacrificavano un ariete nero; e addormentandosi sulla pelle della vittima, ricevevano le

risposte durante il sonno.

CALCIDONIA, città dell'Asia minore, nella Bitinia, all'estremità del Bosforo di Tracia. Essa fu in prima chiamata Procerastide, poi Colpusa e successiva-mente Città de' Ciechi. Credesi che il suo stabilimento sia anteriore a quello di Bisanzio e che fosse fondata da Argia, capo dei Megaresi, verso l'anno 685 avanti l'era volgare. - Strab. l. 7. -Plin. 1. 5, c. 32. - Pomp. Mela, 1. 1, c. 19 - Ptolem. l. 5, c. 1.

E opinione che questo nome derivi da Calcide, fiume che scorreva vicino a questa città. Dicesi che i Calcidonj avendo trascurato il culto di Venere, questa dea gli afflisse con una malattia che ha qualche relazione con quella alla quale si è esposti oggidi, non pel culto che le si rifiuta, ma per quello che le si rende. Arriano aggiugue che

i Calcidoni, non trovando rimedio al I loro male, stimarono più espediente di troncare la parte malata, per quanto ne potesse essere importante la conservazione. Altro prodigio: avendo i Persiani rovinato Calcidonia, l'imperatore Costantino intraprese di ristabilirla, e l'avrebbe certamente preferita a Bisanzio; ma le aquile andarono a levare dalle mani degli operai le pietre; prodigio che fu ripetuto più volte, e che cagionò grande maraviglia a tutta la corte. Ateniesi il di 13 del mese Pianepsione, in onore di Minerva, ed in riconoscenza di avere imparato da questa dea a lavorare il rame. Questa festa era specialmente osservata dagli artigiani di questa specie, e negli ultimi tempi si celebrava in onore di Vulcano, dio de' fabbri. — Rad. Chalkos, rame. - Ant. expl. t. 2. CALCEO, soprannome di Vulcano, dio che presiede ai lavori di rame e di ferro.

CALCHEOCARDIOS, dal cuore di rame, uno dei soprannomi di Ercole. — Rad.

Kardia, cuore.

CALCHINIA, figliuola di Leucippo figlio e successore di Taurimaco re di Sicione, città del Peloponneso nell'Acaja. Ella ebbe da Nettuno un figlio per nome Perate, che ricevette in eredità Sicione, regno del suo avo. — Pausan. 1. 2, c. 5.

CALCI, nome dell'uccello sotto il quale si occultò il Sonno allorchè andò con Giunone sul monte Ida, per far addormentare Giove nelle braccia di que-

sta dea.

Ivi il Sonno arrestossi, e per celarsi Di Giove agli occhi un alto abete ascese, Che sovrana innalzava al ciel la cima. Quivi s'ascose tra le spesse fronde In sembiante d'arguto augel montano Che noi Cimindi, e noman Calci i numi. Omer. Iliad. l. 14.

I. CALCIDE, capitale dell'Eubea, sul lido del mare Euripe, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja. — Iliad. l. s.

2. — Una delle dodici figliuole di Asopo e di Metone, diede il suo nome alla città di Calcide in Eubea.

di un tempio, che il popolo credeva essere la sala in cui mangiavano gli dei da esso venerati.

2. - Soprannome di Minerva, da

Calcide città di Eubea.

Calcino, uno dei discendenti di Cefalo, viveva dicci generazioni dopo questo croe. Egli fu contemporaneo di Deto, altro discendente di Cefalo, col Tom. I.

quale s' imbarco per ire a consultar l'oracolo di Delfo onde sapere quando fosse loro permesso di rivedere Atene, dove la loro famiglia non era più entrata dopo che l'uccisione di Procri ne aveva fatto bandire Cefalo. L' oracolo rispose che entrando nell'Attica dovessero sacrificare ad Apollo nel luogo dove trovassero una galera a tre ordini, che camminasse con molta velocità sulla terra. Giunti al monte Pecilo venne loro veduto un serpente che fuggiva tra i cespugli. Tosto essi sacrificarono al Dio, e ritornarono in Atene, dove ottennero il diritto di cittadinanza. — Pausan.

CALCIDEA, soprannome di Minerva, che le fu dato, secondo alcuni, perchè aveva un tempio a Calcide, capitale dell'isola di Eubea, e, secondo altri, perchè aveva in uno de'suoi templi un altare o una statua di rame: imperciocche la parola Chalcis significa in greco rame. — Cornel. Nepot. 1. 4, c. 5; n. 2. — Meurs. Miscell, Laconic. 1. 1,

ċ. 3.

CALCIORCIR, feste istituite a Sparta in onore di Minerya Calcioca. Le si sacrificava da giovanetti interamente armati. — Tit. Liv. 1. 35, c. 36. — Æ-

lian. Var. Hist. 1. 9, c. 12.

1. CALCIOFE, figliuola di Eete re della Colchide, sorella di Medea, fu maritata a Frisso figlio di Atamante re di Tebe, e ne ebbe molti figli che ella salvò dal furore del loro avo, il quale aveva fatto morire il marito di lei per impadronirsi del Tosone d'Oro. — Ovid. Her. ep. 17, v. 232. — Apollon. l. 2. — Val. Flace, l. 15. — Hygin. f. 3, 14, 21.

17, v. 232. — Apollon. l. 2. — Val.
Flace. l. 15. — Hygin. f. 3, 14, 21.
2. — Figliuola di Euripilo o di Eurialo re di Coo, fu amata da Ercole, il quale le uccise il padre in punizione di avergliela rifiutata, e ne ebbe un figlio per nome Tessalo, — Apollod. l. 2,

c. 7.

3. — Figliuola di Ressenore e moglie di Egeo. — Id. I. 3, c. 1.

CALCIOTIDE, soprannome di Minerva. — Vedi CALCIDICA.

Calco, re de Dauni. Essendo ito a trovare Circe, nel tempo che Ulisse era con lei, se ne innamorò e la fata gli diede un magnifico banchetto, lo ubbriacò, indi lo rinchiuse in una stalla di porci, e allorchè i Dauni fecero una invasione nella sua isola lo pose in libertà a condizione che non dovesse ritornarvi mai più.

che fu uno dei capitani greci che andarono all'assedio di Troja, erasi distinto lui medesimo nelle armi. Fu ucciso da

46

Anfitrione in una guerra che ebbero i Tebani contro gli Eubei da esso condotti. - Hom. Il. 1. 2, v. 48. - Apollod. 1. 3, c. 21. - Pausan. 1. 8,

• 2. - Quest' ultimo Autore parla di un altro Calcodonte, il quale segui Ercole nella guerra che ebbe questo eroe contro Augia re d'Elide, ed essendovi ucciso, fu onorevolmente sepolto da Ercole. - L. 9, c. 17. - Uno di questi due Calcodonti fu amante di Ippodamia figliuola di Enomao. — Id. 1. 6, e. 21. - Plutarco dice che Calcodonte aveva una cappella nella città di Atene. Si ignora di qual Calcodonte egli vo-glia parlare. - Plut. in Thes.

3. — Figliuolo di Egitto e di Arabia. — Apollod. l. 2, c. 1.

CALCOMEDUSA, moglie di Arcesio, dal quale ebbe Laerte padre di Ulisse. Eustazio è il solo tra gli autori antichi che l' ha dinotata col suo nome, in la

16. Odyss.

\* CALCONE, nato a Ciparissa, città della Grecia nella Messenia, fu posto presso Antiloco figlio di Nestore, perchè lo avvertisse continuamente di diffidare degli Etiopi e di non esporsi ad incontrarne alcuno, perciocche un oracolo aveva predetto ch'ei perirebbe un giorno per mano di un individuo di questa nazione. Calconte, dopo essere stato qualche tempo con lui, passo nel campo de' Trojani per vagheggiare Pentesilea regina delle Amazzoni, della quale si era innamorato. Poco dopo fu ucciso da Achille in un combattimento, e i Greci posero il suo corpo sopra una croce. - Ptolem. Hephest. apud Photium. - Asclepiades Myrleus, apud Eustat. in l. 11. Odyss.

CALDAJE. - Vedi MEDEA, PELIA,

PELOPE.

CALÈ (Mit. Ind.), quarto ciclo della durata del mondo. Noi siamo ora nel corso di questo ciclo, il quale è già innoltrato; ma esso comprende molte centinaja di migliaja d'anni, secondo la tradizione dei filosofi indiani.

Calegarro, figlio di Aristeo e fra-

tello di Carmo, nati in Sicilia.

CALEDA O KALEDA (Mit. Slav.), dio della pace presso gli Slavoni: era il loro Giano. La sua festa si celebrava pomposamente il 24 di dicembre, con banchetti, giuochi e pubbliche allegrezze. - Vedi LEDA 3.

\* CALEDONI, popoli che abitavano quella parte delle isole Britanniche che è nota oggi sotto il nome di Scozia. I loro capelli rossi e la loro alta statura annunziavano, secondo Tacito, un origine germanica. - Tacit. in Vit. Agricol. c. 10 e 25. - Ptolem. l. 2, c. 3. - Val. Flace. l. 1, v. 8.

CALEGUEJERI (Mit. Ind.), quarta tribù dei giganti o genj malefici. E la più terribile e la più potente. Essa abita il Patala (l'inferno). - Vedi Gi-CANTI INDIANI.

CALENDARIDE, soprannome di Giunone, perchè erano consacrate a lei le calende di ciascun mese, e le si offrivano allora dei sacrifizi. - Ant. expl.

CALENDE, primo giorno di ciascun mese, da calare, chiamare, convocare, perchè in questo giorno un pontefice annunziava la nuova luna al popolo radunato. - Ovid. Fast. l. 1. - Quelle di gennajo e di marzo erano più celebri delle altre, perchè in gennajo era l'e-poca in cui entravano in carica i consoli, e in marzo perchè era il mese in cui cominciava anticamente l'anno romano

CALENDERI (Mit. Maom.), specie di Dervis sparsi in Persia ed in Turchia, la cui vita non è generalmente approvata dai Maomettani, perchè i loro costumi sono meno puri di quelli degli altri Dervis. Gli scrittori orientali li dipingono come persone ghiotte, avide, dissolute e pericolose per la gioventù d'ambi i sessi.

CALENDO, Romano che, secondo un favoloso racconto di Tzetze, nutri Roma per diciotto giorni, ed ottenne in ricompensa che fosse dato il suo nome ad altrettanti giorni del mese: di qui la parola Calende. — Vedi Ino, Nono. CALENO, una delle figliuole di Danao,

da cui Nettuno ebbe Caleno.

CALENO (OLENO), il più famoso indovino del suo tempo presso gli Etrurj. Egli avrebbe ingannato gli ambasciatori di Roma in un affare della maggior importanza, se suo figlio non avesse insegnato loro le precauzioni necessarie perche non fossero indotti in errore.

Tarquinio il superbo lo fe' consultare intorno ad un prodigio. Scavando i fondamenti di un tempio ch'egli voleva edificare a Giove sul monte Tarpeo, si trovò una testa d'uomo. Egli credette che non si dovesse proseguire senza conoscere il significato di questo presagio. Chiamò gli indovini del suo regno; ma essi gli risposero di non essere abbastanza abili per dargliene la spiegazione, e che faceva d'uopo rivolgersi agli indovini di Etruria. Questi gli nominarono il più celebre; ed ei gli mando un'ambasciata. Allorche questo indovino ebbe conosciuto che quel prodigio significava una grande prosperità, procurò di distogliere, in profitto dell'Etruria, questo prezioso vantaggio, e di defraudarne i Romani. Egli vi sarebbe riuscito, se i loro deputati, avvisati delle sue astuzie, non avessero evitato di svagarsi nelle risposte che fecero alle sue interrogazioni. Ecco come si succedette la

Tosto che Oleno Caleno seppe di che si trattava, segno un cerchio per terra e lo oriento con linee rette. " Ecco il a monte Tarpeo, diceva egli agli Am-" basciatori; ecco l'oriente, il mez-" zodi, il settentrione, l'occidente. " La testa fu essa trovata qui o là?" Se essi avessero risposto qui, le promesse del destino sarebbero state in favore dell' Etruria, e il luogo dov'era Oleno Caleno sarebbe divenuto la sede della monarchia d'Italia. Ma i Deputati si tennero in guardia: " Non è qui, " risposero essi sempre, che fu trovata " quella testa; fu trovata sul monte " Tarpeo in Roma. " Il figlio di Oleno Caleno aveva insegnato loro questo espediente: a Mio padre, disse loro, vi a spiegherà il prodigio senza usare « menzogne, perchè non sono permesse a ad un indovino; ma siate cauti nelle " risposte che farete alle sue interroa gazioni. "

Calesio, scudiere di Assilo ricco abitatore di Arisha. Fu ucciso da Diomede nell'assedio di Troja. — Hom. Il. 1. 6,

v. 16.

CALETORE, principe trojano, figlio di Clizio e nipote di Laomedonte, fu ucciso da Ajace nel momento che poneva fuoco alla nave di Protesilao. — Hom. II. I. 15, v. 419, — Pausan. I. 10, e. 14.

1. Call, il Tempo (Mit. Ind.). Questo nome, che è femminino in lingua indiana, è quello della sposa di Maadeva considerato come Giove Stigio, o Plutone, e sembra corrispondere a quello di Proserpina. Si rappresentava affatto nera, con una collana di cranj d'oro, e le si

offerivano vittime umane.

2. — o Pudari (Mit. Ind.), protetrici delle città: ciascuna ha la sua: Si rivolgono preghiere a queste divinità tutelari e loro si edificano dei templi fuori delle Aldee. Ordinariamente esse amano i sacrifici sanguinosi; anzi, ci sono dei luoghi in cui esse esigono vittime umane. Esse non sono immortali, e pigliano il loro nome dall'Aldea o dalle forme sotto le quali si rappresentano. Si dipingono

sti gli nominarono il più celebre; ed ei gli mando un'ambasciata. Allorche questo indovino ebbe conosciuto che quel prodigio significava una grande prosperità, piedi. — Sonnerat.

CALIADNE, moglie di Egitto. — Apol-

lod. l. 2, c. 1.

1. CALIBE, vecchia sacerdotessa del tempio di Giunone, di cui la Furia Aletto piglio la figura per eccitare la collera di Turno contro Enea. — Eneid. L. 7, p. 416.

di Troja, ebbe un figlio per nome Buco-

lione. - Apollod. 1. 3, c. 23.

3. — Figlio di Marte, diede il suo nome ai Calibi. — Rad. Chalybs, acciajo.

r. Calice, figliuola di Eolo e di Enarete, moglie di Etlio e madre di Andimione re d'Elide, che fu amato da Diana. — Apollod. l. 1, c. 16. — Pausan. l. 5, c. 4.

2. — Giovane greca ingannata nei suoi amori, si precipito dall'alto di una rupe e fu celebrata da Stesicoro. — Ateneo,

l. 14, c. 6.

3. — Figlinola di Ecatone, madre di Cicno, che ella ebbe da Nettuno. — Hygin.

f. 157.

Calice di sospetto. Superstizione degli antichi cristiani d'Egitto. Allorche sospettavano di infedeltà le loro donne davan loro a bere acqua con zolfo, nella quale ponevano polvere ed olio della lampada della chiesa, pretendendo che questa bevanda dovesse cagionare dolori insopportabili a quelle che fossero colpevoli.

— Vansleb. Stor. della Ch. di Alessandria.

— Nell'Orlando furioso si legge una favola bella assai, sopra un certo calice o vaso da bere, inventato da una fata, e per mezzo del quale potevano i mariti conoscere la fedeltà delle loro donne:

Se bei con questo, vedrai grande effetto: Che se porti il cimier di Cornovaglia, Il vin ti spargerai tutto sul petto, Ne gocciola sarà ch' in bocca saglia; Ma, s'hai moglie fedel tu berrai netto. Ariost Orl. Fur. Cant. XLII, St. 103.

Calicofide, figliuola di Otreo re di Frigia, è la Venere madre di Enea: ella sposò Toante re di Lenno, il quale eresse tempi a sua moglie in Pafo, ad Amatunta, a Biblo, ed istituì in onor suo un culto, e feste e sacerdoti. Bacco fu sorpreso con lei, ma placò suo marito facendolo re di Cipro. — Mith. de Banier, t. 4.

CALIDNA, isola del mare Mediterraneo i cui abitanti andarono all'assedio di Troja sotto la condotta di Filippo e di Antifo.

CALIDONIA, città di Grecia nell' Etolia , situata sulle sponde dell' Eveno. Essa ricevette il suo nome da Calidonio figlio di Etolo. In vicinanza di questa città era la foresta in cui questo eroe uccise il famoso cinghiale. - Met. l. 8. - Vedi MELEAGRO.

Calidonide, Dejanira, nativa di Ca-

lidone. - Met. l. 9.

1. CALIDONIO, soprannome di Bacco, dal culto che gli si rendeva a Calidone

ed a Petra. - Met. 1. 8.

2. - Figliuolo di Etolo e di Pronoe figlia di Forbace, che diede il suo nome alla città di Calidone.

3. - Uno dei figliuoli di Marte.

CALIDONIO EROE. Meleagro.

CALIDONIO CINCHIALE. - Vedi CIN-

CHIALE DI CALIDONE.

CALIFRONE, che rende effeminata l'anima, o che è nel delirio dell'ebbrezza, epiteto di Bacco. - Rad. Chalan, effeminare, o Chalis, vino puro; phren,

animo, spirito. - Anthol.

Caliga, calzatura dei guerrieri romani. Per allusione a questa parola, Cajo Giulio Cesare Germanico ricevette il nome di Caligola, per dinotare che era nato fra le legioni, e che fino dalla sua infanzia fu allevato fra gli eserciti di Germania, di cui Germanico suo padre era le delizie, al pari che del popolo 10mano. La Caliga consisteva in una grossa suola fermata sul piede con bende di cuojo che giravano intorno alla noce del

CALICINE, le tenebre, prima origine d'ogni cosa. Diede nascita al Caos, da cui ebbe poi la Notte, il Giorno, l' E-rebo e l'Etere.

CALIL O KHALIL ALLAH, Amico di Dio (Mit. Maom.). Ecco, dicono i dottori musulmani, in quale occasione ottenne Abramo questo favore. Abramo era divenuto il padre dei poveri del paese ov'egli abitava: una carestia lo obbligò a votare i suoi granaj per nu-trirli. Allorchè egli non ebbe più grano, mandò i suoi famigliari coi cammelli in Egitto da uno de' suoi amici, il quale era dei più potenti signori di quella contrada, per comperarne. Questo amico, informato della cagione del loro viaggio, rispose: "Noi teniamo egual-"mente la carestia, altronde Abramo "ha provvisione sufficiente per la sua "famiglia, ed io non credo che sia a cosa giusta per nutrire i poveri del u suo paese di mandargli la sussistenza « dei nostri. » Questo rifiuto, an-corche onesto, cagiono molto dispracere ai famigliari di Abramo; e per

evitare l'umiliazione di comparingli dinanzi con le mani vôte, riempirono i loro sacchi di una certa sabbia bianchissima e molto fina. Allorchè furono ritornati presso il loro signore, uno di essi gli disse all' orecchio il cattivo successo del loro viaggio. Abramo, dissimulando il suo dolore, si recò nel suo oratorio. Sara riposava, e non sapeva nulla. Risvegliandosi le vennero veduti quei sacchi colmi : ella ue apri uno e trovandolo pieno di buona farina si pose tosto a cuocere pane pei poveri. Abramo, dopo avere fatto la sua preghiera, sentendo l'odore del pane cotto di fresco, chiese a Sara che farina avesse adoperata. - " Quella del " vostro amico d'Egitto, portata dai " vostri cammelli." — " Dite piuttosto " quella del vero amico, che è Dio; im-« perciocchè desso non ci abbandona mai " nei nostri bisogni. " Iddio aggradì l'amicizia di Abramo. - Vedi ABRAMO, RISURREZIONE.

CALINISTA, soprannome di Minerva, adorata a Corinto, in memoria della briglia che aveva posta al caval Pegaso in favore di Bellerofonte. - Rad. Chalinos,

freno.

\*\* Calipso, ninfa e regina dell' isola Ogigia nel Mediterraneo, era una delle Oceanidi o figlie dell' Oceano e di Teti, secondo Esiodo; e secondo Omero era una delle Atlantidi o figliuole di Atlante. Era creduta dea del segreto, perchè il suo nome viene dalla parola greca Kalypta, che significa occultare, tenere segreto. — Hes. in Theog. v. 360. — Hom. Odyss. 1. 1, v. 52; 1. 7, v. 255. — Eustath. apud Hom. locis cit.

Ulisse, dopo la perdita della sua nave sommersa da fiera burrasca, fu gettato dalle onde sui lidi dell' isola di Ogigia. Calipso lo accolse e gli fe' mille genti-lezze. Innamoratasi di lui, si sforzo di trattenerlo seco e gli offerse l'immortalità se acconsentiva di sposarla; ma Ulisse preferi Penelope e il suo picciol regno a queste splendide offerte. Nondi-manco Calipso lo tenne seco per sette anni e ne ebbe due figli, secondo Esiodo, noti sotto il nome di Nausitoo e Nausinoo. Nel principio dell' ottavo anno le compari Mercurio, ordinandole in nome di Giove di lasciarlo partire. Ella fu inconsolabile per questa separazione, di cui ne attribuiva l'ordine alla gelosia delle altre divinità. Ella stette, dice Properzio, lunga pezza immobile sul lido, coi capelli sparsi, rimproverando più volte al mare la sua ingiustizia:

Multos illa dies incomtis moesta capillis Sederat, injusto multa locuta salo.

L. 1, eleg. 15.

Omero ha dipinto ancora meglio il rammarico ed il dolore di questa ninfa, dopo la partenza del principe che il destino le aveva fatto conoscere. — He-siod. in Theog. v. 1016. — Hom. Odyss. l. 5 e 7. - Ovid. de Ponto, l. 4, ep. 10. - Id. Amor. l. 2, eleg. 17. -Id. de Art. Am. l. 2. - Apul. Miles. l. I.

Non è forse inutile l'osservazione in favore degli ammiratori di Omero, che l'amore di Didone per Enea, in Virgilio, è una imitazione di quello di Calipso per Ulisse, nell' Odissea. L'ordine di abbandonare Cartagine, che manda Giove ad Enea, è similmente un' imitazione di quello che riceve Ulisse di abbandonare il soggiorno di Ogigia o dell' isola di Calipso.

CALIPTRA, velo con cui i sacerdoti si coprivano il capo allorchè celebravano i

loro misterj.

CALISTO O CALLISTO, nota anche sotto il nome di Elice, figliuola di Licaone re d'Arcadia, era una delle ninfe favorite di Diana. Giove ne divenne innamorato, ed avendola incontrata in una foresta mentre ella ritornava dalla caccia, pigliò per sedurla la figura e gli abiti di Diana. Sotto questo travestimento egli fu accolto senza diffidenza e non fu conosciuto se non quando paleso la sua passione. Calisto, che aveva opposto tutta la resistenza di cui era capace, divenne madre di un figlio per nome Arcade, il quale diede il suo nome all'Arcadia. Diana, avendo scoperto la sua grossezza, la scacció dalla sua compagnia. Giunone porto più in là la sua vendetta; perciocche, temendo che suo marito non la rendesse madre un' altra volta, la trasformo in orsa, e Giove la rapi con suo figlio Arcade, e la pose nel Cielo, ove formano le costellazioni dell'Orsa maggiore e minore. Giunone, vedendo questi nuovi astri, si accese di nuovo furore, e prego gli dei del mare di non permettere che avessero a giacere mai più nell'Oceano. — Apollod. l. 3, c. 16. — Ovid. Met. l. 2, fab. 4, 5, 6. — Id. Fast. l. 2, v. 155. — Hygin. f. 176, 177. — Id. Poet. Astr. l. 2. — Pausan. l. 8, c. 3. Callabida, ballo ridicolo, in uso presso gli autichi. — Ant. expl. t. 3.

CALLEGA, KALLEKA, KALKI O KALLE (Mit. Ind.), nomi sinonimi di una dea adorata dai Gentu, e la cui festa

si celebra l'ultimo giorno della luna di settembre. Il suo nome deriva dall'abito che ella indossa ordinariamente, il quale è nero, perciocchè gli Indiani chiamano Kalli l'inchiostro. Il suo culto è celebre particolarmente a Kalli Gat , alla distanza di circa tre miglia di Calcutta, dove ha un antico pagode sulla sponda di un piccolo ruscello che i bramini dicono essere la sorgente del Gange. Si adorano le diverse parti della dea, al pari di quelle di alcuni santi moderni, în molti luoghi dell' Indostan: i suoi occhi a Kalli Gat, la sua testa a Banaras, le sue mani à Bindobund, e le altre in differenti luoghi. Si pretende che ella nascesse interamente armata dall'occhio di Drugah, nel tempo che questa dea era vivamente sollecitata dai tiranni della terra.

CALLIANASSA e CALLIANIRA, ninfe che presiedevano alla buona condotta ed alla decenza de' costumi. Secondo Omero erano due Nereidi. - Iliad. l. 18.

CALLIARA, figliuola di Laonome, diede il suo nome a Calliaro, città della

Focide.

CALLICONE. - Vedi ACHEO.

CALLICORE, luogo della Focide o dell' Attica, chiamato con tal nome a cagione dei balli sacri che vi celebravano le donne in onore di Bacco e di Cerere. Rad. Kallos, bellezza; choros, ballo. -Pausan.

CALLICIDE, Danaide, sposa di Pan-

\* Callidio, celebre oratore romano, contemporaneo di Cicerone, il quale nel suo Bruto (c. 274) fa l'elogio della sua eloquenza. Egli esercitò onorevolmente la Pretura. - Vel. Patere. l. 2, c. 36. - Quint. l. 11, c. 1; l. 12,

CALLIDONACE, epiteto che da Euripide al fiume Eurota, a cagione delle magnifiche canne che vi nascevano e che ancora vi nascono. - Rad. Donax, canna.

CALLIFAEA, una delle ninfe Jonidi. -Pausan.

CALLIFONE, nome di un pittore di Samo, famoso pe' suoi quadri storici. — Pausan. 1. 10, c. 26. — E di un filosofo il qu'el faceva consistere il supremo bene nella voluttà unita all'amore delle cose oneste, morale confrastata da Cicerone, in Quest. Acad. l. 4, c. 131 e 139. — Id. de Offic. l. 3, c. 119.

\* CALLIFRONE, celebre maestro di ballo, che insegno quest'arte al gio-

vine Epaminonda, generale tebano, il che prova che il ballo appo i Greci

formava parte dell' educazione della gioventù. - Corn. Nep. c. 15, n. 2.

1. CALLIGENIA, nutrice o ninfa di Cerere.

2. - Soprannome di Cerere, dato anche a Tellure.

Callictora, soprannome di Venere. - Vedi CALLIPIGE.

CALLIGNOTO, uno di quelli che pei primi portarono presso i Megalopolitani i misterj delle dee maggiori. Gli fu innalzata

una statua a Megalopoli.

\* 1. Callimaco, poeta greco, figlio di Batto e di Mesatme, nacque a Cirene, città d'Africa nella Libia. Fu discepolo di Ermocrate gramatico, e si rese tanto celebre nel genere elegiaco, che Pro-perzio, a malgrado de suoi talenti e dell'orgoglio si comune nei poeti, non ambiva altro titolo che quello di Callimaco romano. Catullo si fe' onore di tradurre il suo poema sulla chioma di Berenice, e di trasportare talvolta nei propri scritti i pensicri di questo autore. Callimaco compose moltissime opere tutte brevi, perchè era sua opinione che un gran libro è sempre un gran male. Tra tutte le sue poesie, di cui il Meursio raccolse il catalogo, non isfuggi alle ingiurie del tempo che una elegia, alcuni epigrammi e parte de' suoi inni. Callimaco insegnò la gramatica in Alessandria con molta fama, e formo tra gli altri discepoli il poeta Apollonio, il quale fu poi molto ingrato agli obblighi che aveva verso di lui. Calli-maco se ne vendico con un pungentissimo poema, nel quale lo dinotava sotto il nome di Ibi, facendo contro di lui altrettante e forse maggiori imprecazioni che non se ne trovano nell'Ibi di Ovidio, che ne è una imitazione. Fiori Callimaco sotto il regno di Tolommeo Filadelfo e sotto quello di Tolommeo Evergete, circa l'Olimpiade 125. — Prop. 1. 4, eleg. 1, v. 64. — Quint. 1. 10, c. 1. — Horat. 1. 2, ep. 2, v. 100. — Cic. Tusc. l. 1, c. 84.

\* 2. - Nome di un famoso statuario di Corinto, che viveva circa cinque secoli avanti Augusto. Gli Ateniesi lo fecero venire nella loro città, ov'egli si distinse con molti monumenti di marmo. Fu desso che invento il capitello Corintio ornato di foglie di acanto. - Pausan.

l. 1, c. 26.
\* 3. — Plinio parla di un pittore greco dello stesso nome, il quale non era mai contento delle sue opere, perchè, pieno delle superiori idee del bello e del grande, trovava che l'esecuzione non vi corrispondeva mai abbastanza. - Plin. l. 34, c. 8.

Callinteo, soprannome di Ercole. Ecco, in quale occasione gli fu dato : Allorche Ercole pose il primo assedio ad Ilio (o a Troja), Telamone fu il primo ad entrare nella città, avendo atterrato porzione delle sue mura. Ercole che non era entrato se non dopo di lui, e che non poteva tollerare che un altro fosse tenuto più valente, ando colla spada nelle mani ad assalire Telamone. Questi, che se ne avide, raccolse molte pietre che gli stavano intorno, e domandandogli Ercole ciò che ei facesse, rispose che innalzava un altare ad Ercole Callinico, vale a dire, il bello e l'eccellente da questa risposta, che dopo la presa di Ilio gli diede, per sua parte della preda, Esione figlia di Laomedonte, da cui Telamone ebbe un figlio per nome Teucro.

CALLINTERIE, feste ateniesi delle quali si ignora l'oggetto e le cerimonie. -Ant. expl.

CALLIONIRA, una delle Nereidi.

CALLIOPE, una delle nove muse, figlia di Giove e di Mnemosine. Il suo nome significa bella voce. Dessa presiede all'eloquenza ed alla poesia eroica: di qui è che Esiodo la chiama la più potente delle sue sorelle e la fedele compagna dei re. — Hesiod. in Theog. v. 78 e 905.

Apollod. 1. 1, c. 6. I mitologi la fanno madre di Orfeo che ella ebbe da Apollo. Il poeta A-sclepiade le da due altri figli, Jalemo ed Imeneo, che ella ebbe egualmente da Apollo. Catullo fa Imeneo figlio di Un rania. Altri antichi autori dicono che ella ebbe da Giove i due Coribanti, e da Acheloo le Sirene, - Geofredi Linocerii, Myth. de Musar libell. c. 10. — L. Gyrald, de Musis. Syntagma. In un epigramma di anonimo autore sulla statua di Calliope è detto che questa musa fu nudrice di Omero. - Anthol. l. 4, c. 12.
Calliope si fu quella che per ordine

di Giove giudico la lite insorta tra Venere e Proserpina, relativamente ad Adone. Questo bel giovane essendo disceso all' inferno, Proserpina, invaghitasi della sua beltà, volle tenerlo seco; Venere bramava egualmente di possederlo. Calliope decise ch'egli passerebbe sei mesi nell'inferno e sei mesi sulla terra, giudizio di cui amendue le dee furono equalmente malcontente. Venere, irritata contro Calliope, ispirò alle donne di Tracia quell'amoroso furore di cui Orfeo fu vittima. - Natal. Comit. Myth. 1. 7,

c. 14.

Si rappresenta Calliope molto giovane, cinta la fronte di corona d'oro ed ornata di ghirlande d'alloro. Tiene nella destra una tromba, e nell'altra i tre migliori poemi epici, l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. — Il Le Brun l'ha dipinta a Versailles con una corona d'oro sul capo per dinotare la sua preminenza. Il suo aspetto è grande e nobile, ed il suo colorito un po' pallido, come quello di persona occupata in profonde meditazioni. Tiene molte corone di alloro, e le stanno accanto vari poemi.

\* La Calliope del Museo Pio Clementino sta in aspetto serio e immersa in profonda meditazione; appoggia sulle ginocchia le tavolette incerate, dette dai Latini pugillares, πίναμα e πίναμδες, pinacides dai Greci ed ha la destra alzata che reggeva anticamente lo stilo.

— Mus. P. Cl. t. 1, Tav. XXVI.

Vedi Tav. XXXIV, fig. 6.

CALLIPATIRA, figlia di Diagora, moglie di Callianace famoso atleta, e madre di Posidoro e di Eucleo, coronati più volte nei giuochi olimpici. Era vietato alle donne di assistere alla celebrazione di questi giucchi. Callipatira, volendo condurvi essa medesima suo figlio Posidoro, si travesti da maestro degli esercizi de'giuochi. Il giovanetto fu vincitore, per lo che la madre, trasportata dal giul bilo, superò la barriera e saltando al collo al figlio, diede a conoscere il suo sesso per la violenza de'suoi trasporti. I giudici le fecero grazia, ma ordinarono che in avvenire gli atleti al pari che i loro maestri dovessero comparire ai giuochi del tutto nudi. - Pausan. 1. 5, c. 6; 1. 6, c. 7.

Callipice, soprannome di Venere. - Rad. Kallos, pulchritudo; pyge, nates, dalle belle chiappe. Ecco, secondo Ateneo, l'origine di questo soprannome. Due giovanette ateniesi di rara beltà, ma povere e di oscura condizione, escluse per gelesia delle citta-dine più ricche e più qualificate dal certame di bellezza che si teneva tutti gli anni nel tempio di Venere, furono vedute da due fratelli in un'attitudine favorevole allo sviluppo delle loro at-trattive. Questi due giovani, tuttochè ricchi e potenti, le sposarono; e le due sorelle, per riconoscenza, fecero innalzare un tempio a Venere sotto questo nome. — Nel palazzo Farnese è una bella Venere Callipige, che si vede in-cisa nella raccolta del Maffei. Nel giardino delle Tuillerie, in una nicchia presso il bacino ottagono, si vede una bella statua di questa dea fatta da Thierry. Per uniformarsi alle pie intenzioni della regina, sposa di luigi XV, questo artista ha velato con molta industria ciò che offendeva gli occhi di questa principessa: un panneggiamento aggiunto appagò la decenza senza distruggere la bellezza delle forme: ma non è più che una imitazione e non una copia fedele della Venere del palazzo Farnese. Nel gran giardino di Dresda vi era una bella statua di Venere Callipige, che fu spezzata allorche i Prussiani posero assedio a questa città. — Venere Callipige si vede in molte pietre scolpite. Si chiamaya anche Calliglota, Pulcridunia.

È nota una bellissima statua antica della Venere Callipige; dessa è ritta, si piega soavemente indietro, rivolgendo la testa e chinando gli occhi: il suo sguardo sembra che scorra leggermente e con compiacenza sulle tonde forme ove finisce un dorso soprammodo agile e grazioso, che si scorge a malgrado della sua tunica, la quale essendo rialzata copre i soli omeri e lascia scorgere i dilicati contorni. Le coscie e le gambe di questa bella antichità sono perfettamente corrispondenti alle eleganti proporzioni della figura.

Callipeli, figlio di Alcatoo e nipote

di Pelope. - Pausan.

1. CALLIROE, giovanetta di Calidone, che fu vivamente amata da Coreso gran sacerdote di Bacco. Questo pontefice, non avendo potuto renderla sensibile, si rivolse a Bacco invocando la sua vendetta contro tanta crudeltà. Il dio cagiono ai Calidoni un'ebbrezza che li rendeva furiosi. Consultatosi l'oracolo rispose che per far cessare questo fla-gello era d'uopo sacrificare Calliroe o qualche altra vittima volontaria. Non essendosi presentato alcuno, ella fu condotta all'altare, ornata di fiori e circondata da tutto l'apparecchio di un sacrificio. Coreso veggendola in questo stato, anziche immolarla, rivolse il ferro sacro contro il proprio petto e uccise sè medesimo. Calliroe, mossa da tarda compassione, si uccise, per placare i mani di Coreso, vicino alla fontana che porto poi il suo nome. - Thucyd. l. 2. - Pausan. l. 7, c. 21.

2. — Figlipola di Acheloe, che essendo richiesta da Alemeone si rifiutò di sposarlo se non le recava la famosa collana di Erifile di cui ella aveva inteso à parlare. Alemeone la ritolse ad Arsinoe sua prima moglie, ancora vivente, sotto pretesto che doveva consacrarla in Delfo. Fegeo, suo suocero,

venendone a conoscere la destinazione, lo fece uccidere dai suoi due figli. Calfiroe, inconsolabile per la morte di suo narito, cedette alle voglie di Giove, a condizione che i due figli che aveva avuti da Alcmeone passassero improvvisamente dall'infanzia alla gioventù li suo voto fu esaudito, e Acarnano ed Anfotero vendicarono il loro genitore.

Pausan, 1. 8, c. 24.

3. - Figliuola di Foco re di Beozia, saggia al pari che bella, era stata richiesta da 30 dei più ricchi e qualificati giovani della Beozia; ma suo padre, che l'amava teneramente, li teneva a bada tutti sotto diversi pretesti. Finalmente, i giovani amanti, stanchi di siffatti indugi, cospirarono contro Foco e lo uccisero. Callirge sfuggi loro e si tenne nascosta fino al tempo di una rinomata festa che celebravano i Beozi in onore di Pallade, Allora ella usch dal suo ricovero e andò a sedere a piè dell'altare della dea, dove, sciogliendosi in lagrime, determino i Beozj a vendicare la morte di suo padre sopra gli uccisori di lui, che furono quindi bruciati vivi. - Plut.

4. — Figlia del fiume Scamandro, sposò Troe figlio di Erittonio re d'A-tene, da cui ebbe Ilo, Canimede ed

Assaraco.

5. — Figlia dell' Oceano e di Teti, sposò Crisaore nato dal sangue della testa di Medusa, che la rese madre di Echidna, metà piacevol ninfa e metà orrida serpe, di Orto il cane di Gerione, e di Cerbero cane dell'inferno. — Hesiod. in Theog. — Hygin. Præf. fab. 151. — Apollod. L. 2, c. 26.

6, - Figliuola di Lico tiranno di Libia, ricevette con bontà Diomede nel suo ritorno da Troja, e si uccise di do-

lore allorche egli parti,

7. — Figliuola di Piranto e di Niobe. — Hygin, f. 145.

8. — Sposa di Piranto che la rese madre di Argo e di Eriopa.

Callista, bellissima, soprannome di Diana. Ella aveva un tempio sotto questo nome in poca distanza da Tricoloo. — Pausan.

CALLISTACORA, fu onorato come un dio a Teno, - S. Clem. Aless,

CALLISTEE, feste in onore di Venere o di Giunone. Le donne vi disputavano il premio della heltà. Questi certami non erano particolari a Lesbo, ma ve n'erano di simili nelle feste Eleusinie in onore di Cerere presso i Parrasi, istituite da Cipselo. Quelli di Elea celebra-

vano una simil festa, nella quale il prenio della beltà si dava al più bell'uomo, e consisteva in un'armatura interail vincitore, ornato di fettucce, e coronato di ghirlande di mirto, attraversava la città, accompagnato dai parenti
e dagli amici, e portava quest'armatura
con pompa fino al tempio di Minerva,
alla quale la consacrava. — Meurs. Græc.
Feriata.

CALLISTEFANI, nome di molte ninfe.

- Vedi Giuochi Olimpici.

\* CALLISTENE, discepolo e parente di Aristotile, il quale lo diede ad Alessandro per compiere la sua educazione e scrivere la storia della sua vita. Egli era di Olinto, città di Tracia. Il suo amore del vero non gli permise mai di adulare questo principe e ancora meno i suoi cortigiani. Questi si riunirono per royinarlo, ed avendo persuaso il re che avesse avuto parte in una cospirazione contro di lui, Alessandro ordinò che fosse fatto morire, il che fu eseguito. Questo sapiente aveva composto molte opere, nessuna delle quali giunse fino a noi. — Justin, l. 12, c. 6 e 7; l. 15, c. 3. — Quint. Curt. l. 8, c. 5. — Plut, in Alex.

CALLISTO. - Vedi CALISTO.

\* CALLISTONICO, celebre statuario di Tebe in Beozia. — Pausan. 1. 9, c. 16. \* CALLISTRATO, famoso statuario di

cui parla Plinio, 1. 34, c. 8,

CALLITEA, prima dea di Argo, madre di Trochilo, al quale alcuni autori attribuiscono l'invenzione dei carri o delle mute.

Calliuli, inni in onore di Cerere e

di Proserpina.

CALMANA, figlia primogenita di Adamo ed Eva, e sorella gemella di Caino.

CALO, lo stesso che Acalo.
CALOIDIE. — Vedi CALAOIDIE.

CALOMBE O CALOME (Mit. Affr.), capo dei Ganga, sacerdoti del Congo. — Vedi GANGA.

CALONE, case nelle quali i più religiosi Aqueli o Spirituati presso i Drusi
si rinchiudono per pregare per lo spazio di molte settimane. Sono situate in
cima alle più scoscese montagne, nei
contorni dei loro borghi. — Vedi Aquel. — Pages, Viagg, int. al mondo.

CALPA O KALPA TARO' (Mit. Ind.), l'albero della fantasia, albero favoloso sul quale si coglieva tutto che si

poteva desiderare.

CALPAR. Nome che si dava in Roma al primo vino che si traeva dalla botte per farne libagioni a Giove. Non si as-





saggiava il vino se non dopo questa cerin onia. — Rosin, Ant. Rom.

(ALPE. - Vedi COLONNE DI ER-

CALUNDRONIO, pietra maravigliosa di cui non si dà alcuna descrizione, ma alla quale si attribuisce in compenso la virtà di rendere vittorioso, di scacciare la malinconia, di rendere vani gli incantesimi e di allontanare gli spiriti malefici.

\*\* CALUNNIA, divinità malefica, onorata presso gli Ateniesi sotto il nome di Διαβολή, Diabolè, dal che è derivato il nome di diavolo, che noi diamo al decionio, padre della Menzogna e della Calunnia. I Greci le avevano consacrato altari e le offrivano sacrifici acciocchè non facesse loro alcun malc.

" Apelle, per rappresentare la Ca-" LUNNIA, dipinse un re a sedere, con " orecchie lunghissime e che porgeva " inuanzi la mano, da ciascuno de'lati a del quale era una figura, il Sospetto a e l'Ignoranza. Dalla parte dioauzi « veniva una femmina molco bella e " bene addobbata, con sembiante fiero " e adirato; ed essa con la sinistra te-" neva una facellina accesa e con la a destra strascinava per i capelli un do-a loroso giovane (l'Innocenza), il quale a pareva che con gli occhi e con le mani levate al cielo gridasse misc-" ricordia e chiamasse gli dei per tea macchiata. Guidava costei una figura pallida nel volto e molto sozza, la " quale pareva che pure allora da lunga " infermità si sollevasse. Questa si giu-" dicò che fosse l' Invidia. Dieiro alla " Calunnia, come sue serventi e di sua « compagnia, seguivano due altre figure, a secondo che si crede, che rassembra-a vano l'Inganno e l'Insidia. Dopo a " queste era la Penitenza aiteggiata di colore ed involta in panni bruni, la a quale si batieva a polme e pareva che a dietro guardandosi mostrasse la Ve-a rità in forma di donna modestissima a e molto contegnosa, Questa tavola fa molto lodata e per la virtà del mae-" stro e per la leggiadria dell'arte e per a la invenzione della cosa, la quale può a molto giovare a coloro, i quali sono a preposti ad udire le cose degli uo-" mini. A tale soggetto diede cagione a a quel famoso pittore una calunnia che a gli fu faita mentre ei trovavasi in A-" lessandria in corte di Tolomeo re, " presso il quale era per la virtù sua a in molto favore. » Lucian. de Calumnia. - Theophr, apud Diog. Laert. Tom. 1.

— M. Adriani, — Raffaele ha composto il quadro della Calunnia, sopra la descrizione fatta da Luciano del quadro dipinio da Apelle per vendicarsi del re Tolomeo, — Vedi la contrapposta tavola.

Il Rubens ha dipinto la Calunnia nella galleria del Luxembourg sotto la forma di un Satiro che mette fuori la livera

Federico Zucchero, primo pittore dell'accademia di San Luca, trovandosi esposto agli oltreggi di molti officiali del Vaticano, li dipiuse con orecchie d'asino vicino alla Calunnia, ed espose pubblicamente questo quadro. Siffatta vendetta irritò il papa Gregorio XIII, e Zucchero, obbligato ad uscire di Roma, non vi ritornò se non molto tempo dono.

Buono da Bologna ha rappresentato in Parigi la stessa divinità atterrata da Ercole; e Coypel l'ha dipinta, nella gran sala del parlamento di Rennes, che trae un fenciallo pei capelli e viene scaccista da Minerva, la dea delle arti.

Gli artisti francesi la rappresentano come una Faria di sguardo ieroce, con occhi scintillanti; tiene nell'una mano una torcia accesa, e coll'altra trascina pei capelli l'Innocenza, sotto l'immagine di un fanciullo che solleva le mani al cielo, come per chiamarlo in testimonio: nel che non c'è invenzione essendo una pura imitazione di quella di Apelle.

Calva, sopraonome di Venere. Ella aveva sotto questo nome un tempio in Roma, perche le donne avevano dato i loro capelli per fare le corde necessarie a muovere le macchine, allorchè i Galli s'impadronirono di questa città. — Ant. expl. t. 3,

CAM (Mit. Rabb.), uno dei figli di Noè. Fu creduto essere lo stesso che il Saturno dei gentili, perchè, secondo i rabojni, egli fè eunuco suo padre. Quelli che gli attribuiscono l'invenzione della magia, pretendoco che egli rendesse impotente Noè col mezzo degli incantesimi di cui conosceva l'uso ed il poiere; indotto a ciò dall'invidia che gli cagionava il vedere che suo padre a-mava più i suoi figli nati dopo il diluvio che quelli nati prima. E anche accusato di incesto con sua madre, durante il sonno che segui l'ebbrezza di suo padre. Altri dicono che Noè seppe che Cam lo aveva guardato nudo, perchè risvegliandosi osservò che i suoi occhi erapo divenuti rossi, che la sua barba e i suoi capelli erano bruciati, e

che in somma tutto il suo esteriore era l

cangiato.

CAMA (Mit. Ind.), dio dell'Imeneo e dell'Amore, figlio di Maja e di Ca-siapa. Uno de suoi molti epiteti è De-vaca, colui che accende. La maggiorana era dedicata ad Imeneo ed ornava i suoi tempj. Il tulasi degli Indiani, che è una varietà di questa pianta, è dedicato a Cama, il quale si dipinge, al pari di Amore, armato di arco e di

CAMADENU', vacca desiderabile (Mit. Ind.), vacca nata dal mare di latte. Essa porgeva tutti gli alimenti che si potevano desiderare. Si pone il suo quadro nei tempi di Visnà, nel quale è rappresentata con ali, testa di donna, tre code, e in atto di allattare un picciol vitello. - Vedi Visnu'. - La sua festa si celebra nei tempi di Sciva, il giorno della luna piena del 12.º mese, Pangumi, marzo. In questo giorno fe' uscire delle fiamme dall' occhio ch' egli ha in mezzo alla fronte, le quali fiamme incenerirono Nanmadin dio dell'Amere, il quale aveva avuto ardire di scoccare le sue frecce contro Sciva, ma questo supremo dio lo fe' poi risuscitare.

CAMAETZMA O KAMAETZMA (Mit. Ind.), divinità degli Indiani, il cui culto offre una singolare cerimonia. Tutti gli anni, il giorno della sua festa, si porta dinanzi al suo pagode una gran quantità di frutti di diverse specie, e si orna di fiori un fanciullo, il quale viene lasciato all'entrata di una grotta profonda che comunica con certi passaggi sotterranei. Alla notte si chiude il tempio dell'idolo e vi si lascia il fanciullo solo; ma un ministro del dio viene a prendere i frutti ed il fanciullo, è all'indomani lo restituisce.

CAMALEONTE. Gli antichi attribuiyano a questo animale molte proprietà favolose. Secondo essi, la lingua del camaleonte strappatagli mentre vive, serviva a far vincere il processo di colui che la portasse; si faceva tuonare e piovere bruciando la testa ed il gozzo di questo animaletto con legna di quercia, o facendo arrostire il suo fegato sopra un tegolo rosso; l'occhio destro cavato da un camalconte vivo e posto nel latte di capra guariva dall'albugine; la sua lingua legata indosso ad una donna incinta la faceva partorire senza pericolo; la sua mascella destra, portata abitualmente, toglieva ogni spavento; la sua coda fermava il corso dei fiumi, ecc. Plinio ci racconta che Democrito aveva composto un libro intiero

di queste superstizioni.

CAMANIM (Mit. Ebr.), nome ebraico dei pyreia o fuochi sacri de Greci. Sescondo il Rabbino Salomone, erano idoli esposti al sole sopra le case. Liben Ezra accerta che erano cappelle portatili in forma di carro, in onore del Sole. Questa parola è derivata da Chaman, che significa scaldare od abbru-ciare. — Vedi Pirei.

CAMANOMIA O KAMANOMIA (Mitol. Giapo,), tempio a Numatsiu, città del Giapone. Si racconta che vi era in questo tempio un Kama o strumento da caccia, di grandezza straordinaria. Una notte certi ladri entrarono nel tempio e lo involarono. Mentre che lo portavano via, divenne si pesante che furono costretti a lasciarlo cadere nel fiume. La caduta di uno strumento di tal peso fece un gran fulz o buco nel letto del fiume, che per questa circostanza fu chiamato Kamagafutz. Il Kama medesimo divenne uno spirito che ha l' ispezione ed il governo del fiume. -Kampfer, Stor. del Giap.

CAMARASSUAMI, figlio del Signore (Mit. Ind.). — Vedi RUTREM.

CAMARIN (Mit. Ebr.), sacerdoti degli idoli presso gli Ebrei, specialmente allorche furono adoratori del fuoco. Vestivano di nero, secondo l'uso generale degli antichi sacerdoti delle divinità infernali.

CAMARINA, palude di Sicilia, dalle cui acque esalavano vapori infetti. Avendo i Siciliani consultato l'oracolo di Apollo per sapere se dovevano asciu-garla, l'oracolo ne li dissuase; ma essi non ebbero riguardo a questa risposta, e facilitarono così l'entrata nella loro isola ai nemici, i quali saccheggiarono il loro paese: di qui venne il proverbio, Camarinam ne moveris; - Virg, Eneid. 1. 3, v. 700. - Sil. Ital. 1. 14, v. 198. - Strab. 1. 6. - Herodot. 1. 7. c. 154. - Prolem. 1. 3, c. 4.

CAMATLE ( Mit, Messic. ), idolo a-

dorato dai Messicani.

CAMBETE, CAMBLETE O CAMBUSIO, CIA un principe di Lidia, tormentato da insaziabil fame. Essendosi coricato con sua moglie, la divoro in un accesso della sua voracità, e ne ebbe tanto dispiacere l'indomani, che si uccise in presenza de' suoi sudditi. - Xanthus, de Rebus Lyd. apud Athenaum, l. 10. - Ælian. Var. Hist. l. 1, c, 27. -Eustath. in l. 1. Odyss.

\* CAMBISE, re de' Persi figlio di Ciro, sposò Mandane figlia di Astinge ultimo re dei Medi e ne ebbe Ciro il grande, che fu padre di un altro Cambise re de' Persi e dei Medi. Il primo viveva circa 580 anni avanti l'Era Cristiana. - Herodot. 1. 1, c. 46 e 107. - Xenoph, l. 1. - Justin. l. 1, c. 4 e 9.

CAMERI (Mitol. Egiz. ). Guardiano: Nome comune alle tre più antiche divinità egizie, vale a dire a Fta o Vulcano,

a Neith o Minerva ed al Sole.

CAMELE O GAMELE, dee del matrimonio. Rad. Gamein, maritarsi. Queste s'invocavano dalle fanciulle avanti le loro nozze. - Festus, de Verb. Signf.

CAMBLLA, vaso di legno curvato, di čni si servivano i Romani in certi sa-

crificj. - Rosin. Ant. Rom.

CAMEN O KAMEN, roccia. Le nazioni tartare e pagane che abitano nella Siberia hanno molto rispetto per le roccie, massime per quelle che sono di forma strana. Essi credono che possano far loro del male, e se ne scostano allorchè ne incontrano tra via; talvolta, per rendersele favorevoli, attaccano, in certa distanza di queste roccie, ogni sorta di stracci di poco valore.

CAMENA, una delle deità che presiedevano alle persone adulte, e ispiravano ai fanciulli inclinazione pel canto. - S. Agost.

CAMENE, nome che hanno dato i poeti alle muse, a cagione dell'amenità de' loro canti, a cantu amieno. Varrone, fa derivare questa parola da carmen, verso e canto, e pretende che anticamente si dicesse Carmene. Nel seguito fu poi tolta via l'r. Le muse avevano, sotto questo nome, un tempio consacrato loro da Numa in vicinanza di Roma vicino alla porta Capena. - Var. de Ling. Lat.

\* CAMERIA, in latino Camerium, città d' Italia nel Lazio vicina a Roma e più antica di questa. - Dion. Halic. 1. 2, c. 13. - Plut. in Romul. - Tit. Liv. L. 1, c. 38, - Pline l. 3, c. 5.

CAMERTE, fratello di Numa e figlio di

Volscente. - Eneid. l. 10.

CAMERTO, capo dei Rutuli, di cui Juturna, sorella di Turno, piglio la figura per dissuadere i Rutuli dal combattimento proposto tra Enex e Turno. Eneid. l. 10.

CAMESETE, principe d'Italia che divise

l'autorità sovrana con Saturno.

1. CAMI (Mit. Giap.), semidei i più antichi oggetti del culto de' Giaponesi. Erano, nel principio, uomini ragguardevoli, che dopo la loro morte furono deificati dai popoli per ammirazione

e per riconoscenza. In alcuni tempi si conservano le armi di cui si pretende che si servissero per domare i nemici dell'Impero. La storia dei Cami, che forma una delle principali parti della teologia del Sinto, è piena di avventure maravigliose, di vittorie riportate sopra i giganti, di draghi vinti e di altri straordinari avvenimenti. I loro tempi si chiamano Mia, soggiorno delle anime. Sono semplici cappelle senz'alcun ornamento: di rado vi si vede l'idolo del Cami. Questo onore non è conceduto se non se a quelli che si sono distinti con qualche strepitoso miracolo: allora la sua statua viene posta sulla sommità del tempio in un reliquiario che non si scopre se non di cento in cento anni. L'interno dei Mia non offre allo sguardo se non se liste di carta bianca sospese alla volta, simbolo della purezza del luogo, e in mezzo al tempio è un grande specchio. Quelli che vanno a pregare il Cami suonano una campana, quasi per ayvertirlo del loro arrivo. Non c'è nè formolario, nè rito prescritto per l'invocazione e pel culto dei Cami; anzi, molti dei loro adoratori si astengono da ogni preghiera, persuasi che la divinità vede i loro pensieri nell' interno del loro animo, come vedono essi medesimi la loro immagine nello specchio del tempio. Il Dairi pretende che i Cami, da cui esso discende, gli abbiano trasfuso la loro divinità o i loro diritti agli onori divini; si crede anche che questi dei abbiano tanto rispetto pei loro nipoti, che si fanno un dovece di visitarli una volta all' anno: vero è che hanno la prudenza di recarsi da loro in un modo invisibile. Durante il mese in cui i Cami si astengono dai loro templi per risiedere alla corte dei Dairi, non si fa alcuna solennità. Quindi è chiamato il mese senza dei.

2. — (Mit. Giap.), divinità dei Gia-ponesi, i quali giurano pel suo nome negli affari importanti, o quando bisogna prestare il giuramento di fedeltà all'imperatore. A questa divinità eziandio si fanno sacrifici, sia per allontanare i pericoli evidenti, sia per ottenere le

grazie del cielo.

CAMICIA. - Vedi DEJANIRA, NESSO. \*\* CAMILLA\*, principessa guerriera, figliuola di Metabo, re dei Volsci in Italia, e di Casmilla, fu allevata nei boschi e nutrita di latte di giumenta. Fino da quando era in culla essa fu consacrata a Diana da suo padre; il quale, per sottrarsi a suoi nemici, si era ritirato nelle foreste. Camilla attendeva agli esercizi della caccia e s'indurava nei faticosi lavori della guerra. Ella si rese tanto valente nel trarre d'arco, che uccideva gli necelli al volo. Ecco come la dipinge Virgilio:

L'ultima a la rassegna vien Camilla Ch'era di Volsca gente una donzella, Non di conocchia, o di ricami esperta, Ma d'armi e di cavalli, e benchè virgo, Di cavalieri e di caterve armate Gran condottiera, e ne le guerre avvezza. Era fiera in battaglia e lieve al corso Tanto che quasi un vento sopra l'erba Correndo, non evrebbe anco de' fiori Tocco, nè de l'ariste il sommo appena. Non avrebbe per l'onde e per gli flutti Del gonfio mar non che le piante immerse, Ma ne par tinte. Per veder costei Uscian de' tetti, empiean le strade e i campi Le genti tutte; e i giovani e le donne Stavan con meraviglia e con diletto Mirando e vagheggiando quale andava, E qual sembrava; come regiamente D'ostro ornato avea'l tergo, e'l capo d'oro; E con che disprezzata leggiadria Portava un pastoral nodoso mirto Con picciol ferro in punta; e con che grazia Se ne gia d'arco e di faretra armata.

Non portava altro vestimento che una pelle di tigre e sopra questa un turcasso (licio). Essendo riconosciuta regina de' Volsci, elle mosse in soccorso di Turno contro i Trojani sbarcati in Italia sotto la condotta di Enea. Le stavano al fianco tre giovani italiane, Tulla, Tarpea, Larina, che erano le sue favorite e le sue compagne d'armi. Le une e le altre fecero prodigi di valore. Una turba di Frigi spirò sotto i colpi di Camilla; essa ne uccise tanti quanti furono i dardi da lei avventati. Se talvolta era costretta di fuggire, combatteva anche nella fuga e scoccava le sue mortifere frecce contro quelli che la insegnivano. Ciò non limeno un capitano chiamato Arunte, che la seguiva ovunque, senza mostrare di volerla assalire, approfittando di un momento in cui ella si avanzava per rapire le armi di Cloro, sacerdote di Cibele, le avventò un dardo che le passò il petto. Essa mori pochi istanti dopo, e Diana ne vendico la morte con quella del vile suo uccisore. — Virg. Eneid. 1. 7, v. 803;

1. A1, v. 530 e 798.

La Camilla di Virgilio è una imitazione della Pentelisea di Omero, siccome la Clorin la del Tasso è una vaga imitazione di entrambe, nobilitata dagli aggiuntivi episodi. — Vedi il canto XII della Gerusalemne Liberata. Lo stesso

pud dirsi della Marfisa e della Bradamante dell'Ariosto. — Vedi l'Orl. Furioso.

\* Camillo. — Vedi Capmillo. I Romani chiamavano Camillo un giovane di rascita distinta, destinato in ciascun tempio a servire il gran sacerdote ed a fare tutte le funzioni del ministro inferiore; a un dipresse come il giovane Samuele servive nel tempio de' Giudei sotto il gran sacerdote Eli. Ovidio, nel secondo libro dei Fasti, vers. 650, intende di parlare del Camillo. Un antico poeta citato da Quintiliano, volendo farsi beffe dei Camilli, li chiama sorci dei tempi. — Quinti l. 8, c. 3.

Camilio, figliuolo di Vulcano e della ninfa Cabira. — Ant. expl. 1. 1.

Camina; nome dato a Cerere, perchè Pantaleone, figliuolo di Onfalione, tiranno di Pisa, avendo fatto perice uno dei principali cittadini chiamato Camino, si servì de sooi beni per edificare un tempio a questa dea. — Pausan.

Caminatsuchi o Kaminatsuki (Mît. Giap.), mese senza dei, decimo mese dell'anno giaponese, chiamato con tal nome perchè non si fa allora alcuna solennità ne' temoj dei sintoisti, giacchè si crede che i Cami ne siano assenti, e risiedano nella corte del Deiri. — Vedi Micadoo.

Camira, în greco Cameiros o, secondo altri, Camiros, ed în latino Camirus o Camerus, città dell'isola di Rodi, che ricevette il nome da Camiro figlio d'Ercole e di Jole, suo fondatore. Questa città esisteva al tempo in cui Troja fu assediata dai Greci, giacche i suoi abitanti andarono a quell'assedio sotto la condotta di Tlepolemo. — Hom. Il. l. 2, p. 163. — Strab. l. 14. — Pomp. Mel. l. 2, c. 7. — Ptolem. l. 5, c. 2.

\* Camiro, figliuolo di Cercamo e della ninfa Cidippe, diè il nome alla città di Camira nell'isola di Rodi, che per altro, secondo alcuni, fu fabbricata dai Dori. — Millin.

\*\* Camino e Clizia, figliuole di Pandaro abitante di Mileto, città di Creta, secondo Pausania, avendo perduto il padre e la madre nella loro più tenera infanzia, Venere si pigliò cura della loro educazione e del loro mantenimento. Le altre dee le colmarono di favori: Ginono di loro la sapienza è la beltà; Diano vi aggiunse il dono di una bella statura; Minerva insegnò loro a fare tutt' i lavori che si convengono alle donzelle; e allorchè furono nubili, Venere sali in cielo e pregò Giove di conceder loro dei mariti capaci di renderle felici; ma come prima la loro divina istitutrice

le ebbe perdute di vista, esse furono rapite dalle Arpie, le quali le diedero poi in preda alle Furie. Giove volle certamente punirle del delitio del padre loro, il quale aveva partecipato all'empietà di Tantalo. - Hom. Odyss. 1, 20, v. 66. - Pausan. l. 10, c. 30.

CAMISSINO O KAMISSINO (Mit. Giap.), specie di abito di cerimonia che i Giuponesi della setta dei Sinto pongono di sopra ai loro altri vestimenti, allorchè

vanno a visitare i pagodi.

CAMLAT O KAMLAT (Mit. Tart.), operazione magica che si usa presso i Tartari di Siberia e che consiste nell' evocare il diavolo col mezzo di un tambero magico che ha la forma di un setaccio o piuttosto di un cembalo. Lo stregone che fa il Kamlat borbotta alcune parole tartare, corre da una banda e dall'altra, siede, si leva in piedi e fa cecti spaventevoli atti e certe orribili conicesioni, rotando gli occhi, chiudendoli, e facendo certi gesti da forsennato. Nel termine di un quarto d'ora, il negromante dà a credere che per mezzo delle sue scongiurazioni egli evoca il diavojo, il quale viene sempre dal lato occidentale e in forma d' orso, per rivelazgii ciò ch' ei debbe rispondere. Egli dice loro di essere talvolta gradelmente maltrattato dal diavolo e tormentato per fino nel sonno. Per meglio convincerneli egli finge di svegliarsi con sabitaneo terroce, gridando come uvo spiritato.

CAMMAR (Mit. Tart.), fazione del Lamismo, i cai seguaci portavano il berretto giallo, ma cedettero l'impero ai Gillucpa, i queli portano il berreito giallo. - Vedi Gillucpa.

CAMMELLO (Mit. Maom. ). I Turchi hanno una specie di venerazione per questo animale, e credono essere peccato il caricarlo troppo o il farlo lavorare più di un cavallo. La ragione che ne addacono si è che questo animale è comunissimo nei luoghi sacri dell'Arabia, e che desso porta il Corano, allorchè si va in pellegrinaggio alla Mecca. I conduttori di questi animali, dopo averli fatti bere in un bacino, raccolgono la bava che esce dalla lovo bocca, e se ne fregano divotamente la barba, ripetendo con tuono religioso queste parole: Hadgi baba! Hadgi baba! O padre pellegrino: O padre pellegrino!

\* CAMMINO SACRO. Nome che davano li Ateniesi alla via per la quale passava la processione della festa chiamata Plunteria, vale a dire della purificazione di Minerva Agraula. Questa via conduceva da Atene ad Eleusi. -

Plut. in Alcibiad. - Meurs. Græc. Feriata.

CAMMUA ( Mit. Ind. ), formola di ricevimento dei monaci birmani. - Viagg. del magg. Symes, nel 1795.

CAMMUAZA (Mit. Ind.), cerimonia che si usa nell'admettere un giovane birmano nell'ordine dei rahaani o sacerdoti del ... regno di Ava. - Ibid.

CAMMUAZARA (Mit. Ind.), il sacerdote che fa l'anzidetta cerimonia. - Ibid.

CAMOCTEN O KAMOCTEN ( Mit. Giap.), uno de' quattro dei principali del 33.º

cielo, secondo i Giaponesi.

CAMOS O CHAMOSH ( Mit. Sir.), idolo de' Canavei e dei Moabiti, i cui tempi erano sopra montagne circondate da macstose querce. Questa parola viene da una vadice araba che significa affrettarsi, il che diè luogo a credere ad alcuni dotti che Camos sia lo stesso che il Sole, il cui rapido corso può giustificare l'epiteto pronto, speditivo. Altri lo confondono con Giove Ammone. Salomone gl' innalzò un tempio sul monte degli Ulivi. Il Vossio ha creduto che fosse il Como dei Greci e de Romani. Quelli che sanno derivare questa parola dal vocabolo ebraico Camos, pretendono che significhi il Dio occulto. cele a dire, Plutone, il cui soggiorno è rell'inferno. — Vedi Ammone, Tammus.

Campauna delle lacrime, Campi lu-

gentes, divisione dell'inferno, dove Virgilio, nel 6.º dell' Eneide, pone quelli che si uccisero da sè stessi per amore.

CAMPANE. Le campane furono egualmente note ai Persi, ai Greci ed ai

Romani.

(Mit. Egiz.). Se ne attribuisce l'origine agli Egizi, o si pretende almeno che le feste di Osiride fossero sempre annunziate col loro suono. In Atene i sacerdoti di Proserpina e di Cibele se ne servivano durante i loro sacrifici, ed erano in uso ne' loro misterj. Lo scoliaste di Teocrito riferisce che si suonavano certe campanelle nei misterj de' Cabiri, perche si credeva che il rame purificasse le immondeaze. Le campane erano specialmente in uso ne' baccanali, e se ne veggono spesso nei sarcofagi degli iniziati ai misteri di Bacco, fra gli altri attributi di questo dio. L'asino di Sileno ha una campanella al collo, e la campanella è similmente uno degli attributi di Priapo.

(Mit. Maom.). I Mori; come Maomettani, non hanno campane sui loro campanili; perchè, secondo loro, il suono di questi strumenti spaventerebbe le anime dei beati nel paradiso, dove se le figurano in atto di succiare il nettare de'

fiori, come le api.

\*Campania, provincia d'Italia di cui Capua era la città capitale. I suoi limiti erano il Lazio, il Sannio, il Piceno ed il mar inferiore. Questa contrada corrisponde al paese chiamato oggi Terra di Lavoro, nel fegno di Napoli. Trogo Pompeo, Strabone, Cicerone, Floro ed altri autori lodano molto la bellezza e la fertilità di questa provincia. — Cic. de Leg. Agr. c. 35. — Tit. Liv. l. 2, e. 52. — Flor. l. 1, c. 16. — Plin. l. 3, c. 5. — Per città di Campania, urbs Campana, Virgilio intende Capua. — Aneid. L. 10, v. 145.

\* CAMPASTE, nome di quella cortigiana che Alessandro ebbe la generosità di cedere ed Apelle, il quale nel dipingerla nuda, per ordine di questo principe, se ne era vivamente innamorato.

- Plin. l. 35, c. 10.

r. Campe, carceriera dei Titani rinchiusi nel Tartaro. Allorchè Giove, per consiglio di Tellure, chiamò in suo soccorso i Titani suoi zii, uccise Campe, la quale avrebbe impedito loro di uscire dalla prigione. — Apollode le 1, c. 4. — Hesiode in Theog. v. 500.

2. — Altro mostro figlio della Terra. Dopo avere fatto grandi stragi nella Libia, fu ucciso da Dioniso, il quale immemoria di quest'impresa innalzo sopra il suo sepolero una gran coloma che vi si vedeva ancora molto tempo dopo.

Campidogiao, tempio e cittadella di Roma, sulla rocca Tarpea, votati da Tarquinio prisco, cominciati da Servio Tullio, condotti a fine da Tarquinio il Superbo, e consacrati dal console Orazio Fulvio, l'anno di Roma 244: Quelli che ne scavarono i primi fondamenti avendo trovato nella terra la testa ancora fresca e sanguinosa di un certo Tolo, chiamarono quest' edificio Campidoglio, a capite Toli. If tempio occupava lo spazio di quattro jugeri; la facciata principale era ornata di tre ordini di colonne; e gli altri lati solamente di due. Vi si saliva per una scala di cento gradini. Niuna cosa agguagliava la ricchezza e la magnificenza di quest' edificio. Oltre alle successive offerte dei consoli, il solo Augusto vi spese duemila marchi. La porta ne era di rame ed il tetto d'oro. Vi si vede-vano e vasi e scudi e carri d'oro e di argento. Il Campidoglio fu bruciato tre volte: la prima nel tempo delle turbolenze di Mario; la seconda nel tempo di quelle di Vitellio, e la terza verso la fine del regno di Vespasiano. Donniziano che lo rialzò per la quarta volta dalle sue rovine, lo se' costruire sopra un piano più vasto e più ungnisco, e spese 12,000 talenti per sarlo dorare. — Tacit. Hist. l. 4, c. 53 e 54. — Suet. in Domit. c., 5. — Plut. in Publicol. et in Tarquin. — Stat. Sylv. l. 4, Sylv. 3.

- Juven. Sat. 14, v. 91.

In questo famoso tempio, chiamato da Cicerone la Fortezza di tutte le nazioni, Arx omnium nationum, i consolie i magistrafi facevano i sacrifici, entrando in carica; ivi si facevano i voti pubblici, si prestava il giuramento di fedeltà agli imperatori, e quelli ai quali era decretato l'onore del trionfo vi si recavano sul loro carro per offrire sacrifici a Giove. — Tit. Livel. 42, c. 47.— Virg. En. l. 6; v. 836.— Juv. Sat. 6, v. 386.

CAMPO DEL RISO, luogo ove Annibale si era accampato allorchè assediava Roma, ch'egli avrebbe presa agevolmente se non si fosse scostato da questa città, spaventato da vani terrori e da fantasmi che gli turbavano la mente. I Romani, veggendolo levare l'assedio, si scompisciarono dalle risa, ed innalzarono ivi un

altare al dio Risor

\* CAMPO DI MARTE; Campus Mar= tius: era una gran piazza fuori della città di Roma, ove, fino dal tempo di Servio Tullio, esisteva un tempio consacrato al dio Marte. Questa piazza era spaziosissima e comprendeva, secondo Strabone, tutta la gran pianura che si estendo fino alla porta chiamata oggi del Popolo. In questa pianura si radunava il popolo per eleggere i suoi magistrafi , ed ivi si tennero le prime radunanze chiamate dai Romani Comitia Centuriata. I consoli vi arruolavano i soldati , e la gioventir vi faceva i suor esercizi. Si è pure in questo luogo che si bruciavano ordinariamente i corpi morti. - Strab. l. 5. - Tit. Livel. 2, c. 5; l. 6, c. 20.

Si dava pure il nome di Campo di Marte, presso i Romani, a certe feste in onore di Marte che celebravansi il 27 di febbrajo ed il 14 di marzo. Ovidio le chianza Equirie, Fast. l. 2, v. 857. Queste feste, che consistevano in corse di cavalli, si celebravano nel Campo di Marte, e questo nome fu poi dato alla festa medesima. — Rosin. Ante Rom.

I. 6, c. 11.

CAMPO REO. Era il luogo ove si seppellivano vive le Vestali che avevano in-

franto il loro voto di castità.

CAMPSER (Mit. Ind.). Vedi VISNU'.
CAMSII, adoratori del Sole, che si
froyavano in Siria, e le cui supersti-

zioni hanno esercitato lo zelo dei mis-

sionari del Levante,

Cam Ti, re di colassi, nome dato dagli antichi Chinesi al dio corporale, che essi credevano presiedesse al governo del mondo, e che da essi era posto nel ciclo. - Mem. de l'Acad, des Inscr.

Camulo, soprannome di Marte presso i Sabini e gli Etruschi, invocato sotto questo nome dai Salj, dalla parola sabina Camus, freno di cavallo. Lo rappresentavano sotto questo nome, con uno scudo nell'una mano ed una picca pell'altra, come si vede nelle Inscrizioni del Grutero, l. 1, e nelle Antichità spiegate dal padre Montfaucon,

CANACAH O KHANAKAH (Mit. Maom.), festa dei Maomettani, che si celebra il giordo 22 del mese di tescrin. - D'Her-

CANACE, figlioola di Eolo dio dei venti, e di Enarcte, sposò secretamente suo fratello Macareo e pose al mondo un figlio che fu esposto dalla sua nutrice e le cui grida ne scopersero la pascita, Eolo, sdegnato, diede per pasto de suoi cani il frutto di questo incesto, e mando un pugnale a sua figlia perchè si punisse da sè stessa. - Ovid. Heroid. epist, 11, - Id. Trist. 1. 2, v. 384; et in Ibin, v. 357. - Hygin. f. 238; 242. - Vedi MACABEO. Altri mitologi la fanno madre di limedia e di molti altri fanciulli, tra i quali Epopeo, Triope ed il gigante Alpeo padre degli Alpidi; ch'ella chbe tutti da Nettuno. - Apollod: 1. 1, c. 16.

\* Canago, celebre statuario di Sicione, città del Peloponneso nell' Attica. Fu allievo di Policleto d'Argo, e viveva circa la 95. olimpiade, Pausania parla di molte opere di questo artista, tra le quali di un Apollo ch'egli aveva fatto per la città di Tebe in Beozia e di un altro per la città di Mileto in Jonia, -Plin. 1, 34, c, 8, - Pausan. 1. 6, c. 13.

CANASCE, strepito. Uno dei cani che divorarono Atteone. Gli su dato questo soprannome perchè non cessava mai di abbajare. — Ovid. Met. 1, 3, v. 217, —

Hygin. f. 281,

CANATE, montagna di Spagna, appiè della quale era una caverna ove i geni malvagi avevano stabilito la loro resi-

denza.

CANATO, fontana di Nauplia, ve Giunone andava a bagnarsi ogni anno, per ricuperarvi la sua verginità. Le donne della Grecia vi si recavano ugual+ mente colla medesima speranza.

CANCELLI, picciole cappelle erette dai Galli alle dee madri, che presiedevano ai frutti della terra. Questi popoli vi portavano le loro offerte con piccoli ceri, e dopo avere proferito alcune parole misteriose sopra pezzi di pane o sopra alcune erbe, li nascondevano per le roccie o nel tronco di un albero, e credevano di garantire con questo mezzo le loro gregge dalla contagione della morte stessa.

CANCRO o il GRANCHIO, fu l'animale che mandò Giunone contro di Ercole allorchè questo eroe batteva l'idra della palude di Lerna, e da cui fu morsicato in un piede; ma egli lo uccise, e Giunone lo pose poi tra i dodici segni del Zodiaco. - Hygin, Poet. Astron. 1. 2. c. 23. - Ampleius, de 12 Signis.

CANCU (Mit. Peruv.), pane fatto col più puro maiz, che le vergini del Scle consegnavano al pontefice nelle feste, e che dopo l'offerta veniva da esse pre-

sentato agli Inca,

CANDALO, uno de'figliuoli di Elio, avendo avuto parte nell'uccisione di suo fratello Tenagete, fu obbligato di la-sciare l'isola di Rodi sua patria e di andar a stabilirsi in quella di Cos.

CANDAGRE, nome che davano i Beozi alla costellazione di Orione. - Vedi

ORIONE, TRIPATER,

CANDARENA, nome di Giunone, derivato dalla città di Candara in Paflagonia, ove questa dea era specialmente onorata,

CANDAULO, re di Lidia, l'ultimo dei principi Eraclidi che regnarono in questo paese, era figlio di Mirso, e dai Greci è chiamato Mirsilo. Succedette a suo padre, e al pari di esso, stabili il suo soggiorno a Sardi. Questo principe aveva una moglie di rara heltà. Egli la esaltava sempre come un prodigio della natura. Non contento del possedimento di tante attrattive, volle renderne testimonio Gige uno de' suoi ufficiali, e cercò l'occasione di fargliela vedere nuda mentre era pel bagno, senza che ella se ne accorgesse. La regina, avendolo saputo e reputando questa imprudenza come un affronto, si procurò una conferenza con Gige e gli diede la scelta di espiare il suo delitto o colla propria morte o con quella del re. Gige si appiglio all' ultimo partito e, coll'uccisione di Candaulo, divenne padrone della sua sposa e del suo trono. Gli storici pongono questo avvenimento sette secoli avanti il secolo di Augusto. - Herodot, 1, 1, e. 7. - Justin.

CANDER SCIASTI (Mit. Ind.), festa

che avviene il giorno dono la mova luna dell' 8.º mese, Cartighe (novembre), e dura fino al settimo giorno della luva nuova. Si celebra in memoria della sconfitta di Sura Parpima, potente Acurin, che fu vinto dal dio Subramania dopo una guerra di sei giorni. Nel settimo giorno si porta in processione il dio, e in alcuni luoghi si vapprescrita la festa in cui peri questo gigante, Si fa un modello di questo gigante di terra cotta, e alcuni Indiani armati figurano le sue milizie.

CANDIBO, figliuolo di Deucalione, diede il suo nome ad una città della

CANDIOPE, figlinola di Enepiore e madre di Ippotago, ch'ella cobe da suo fratello Reodozione. Suo padre la baedi per quesio incesso, e l'oracolo ordino al fratello ed alla sorella di stabilirsi

CANDRA ( Mit. Ind. ), la luna. Nella lingua degli Indi ella è del genere mascolino.

CANDRENA, soprapnome di Venere.

- Ant. expl. t. 1.

CANE. Animale consavrato ad Ecete o Diana, a Marte ed a Mercario, e adorato in Egitto sotto il veme di Anabi. Presso i Greci, come presso i Remani, il cane eca simbolo dell'affecione e della fedelià. Il cane di Utisse riconobbe ii suo padrone dopo vent anni di assenza, Questo animale si da per compagno a Mercurio, come al più vigilante ed a-stuto di tutti gli dei. La carne de cucci era reputata tanto parall che al dire di Plinio, si offriva la sacrificio agli dei e si poueva sulle tavole che si apparecchiavano per loro, I cari erano terreti in grande ovore nell' Egitto; ma la ve-nerazione degli Egitj diniual di molto allorche Cambise avendo acciso Api, e fatto gettare il suo corpo nel pubblico letamejo, il cani furcno i soli animali che andareno a pascersi del suo usda-vere. Nel teropio di Esculapio in Roma si manteneva un cane. I Romani ne crucifiggeveno uno ogni anno in panizione di non essere stati avvertiti dat cani, coi loro lairati, dell'arrivo dei Galli. Narra Eliano che la Etiopia vi era un paese i cui astanti avevano un cane per re, e piglisvano le sue ca-rezze e i suoi latrati per segni della sua benevelenza o della sua coltera, Intorno al tempio consacrato a Vulcano sal monte Etna, ci sono dei cani sacri, dice ancora Eliano, i quali fanno festa con la coda a quelli che si avvicinano con modestia e con divozione al tempio ed al bosco, ma mordono e divorano quelli le cui mani non sono pure, e scacciano gli nomini e le donne che vi vanno per qualche appuntamento. Diana si rappresenta co' saoi leprieri intorno. Présso gli antichi la caccia più nobile era quella che si faceva con cani. I Greci pregiavano molto i cani indiani, quelli di Laoconia, di Creta e della Locride. I Romanti apprezzavano i cani molossi, quelli di Paruonia, d'Iberia e d'Ircania. Senofonte, il quale non ha sdegnato di entrare in alcuni particolari sulla cognizione e l'educazione dei cani, vuole che si dian loro nomi brevi; acciocchè si possano chiamare più agevolmente, come quelli di Actis, il raggio; Alce, la forza; Byras, il licto; Hebe, la gioventù; Orge, la collera, ecc. — Un cape con la testa veltata verso la catena era presso gli Egizi un simbolo ordipario dell'obordienza. I filosofi cinici hanno per ativibato un cane. - Vedi ADONE, ANUEL, ARGO, ATTEONE, AU-TUNNO, CANICOLA, CERBERO, DIANA, ERIGONE, FEDELTA', IMPUDENZA, INVI-DIA, LELAPO, MERCURIO, PROGRI, TEG-TATE, TIRO, ULISSE.

CAMETORE, giovani vergini, distinte per la lovo pascita, che risiedevano nel iemeio di Minerva, e nella festa delle Pavaisnes poria ano certi canestri co-reasti di fiori di mirio e camminavano alla testa della pompa sacra. Ne interveniva similmente nelle feste di Bacco e di Cerere, portando canestri d'oro. I dotti sono discovai intorno a ciò che contenevano questi canestri, Tuito induce a credere che fesse qualche cosa di simile al Lingam degli Indiani. Gli Atenicsi davano parimenti questo nome alle funcialle pubili che ancavano a portare offerte a Diana, per chiederle la permissione di cangiare stato. Gli antichi vantavano molto le Canefore di Policleto, che Verre trasporto da Messina a Roma, - Rad. Kane, canestvo, fero,

io porto. CANBFORTE, Cerimonia che si faceva il giorno innanzi al matrimonio. Il padre e la madre della sposa la conduce-

vano al tempio di Minerva, cen un canestro nelle mani pieno di offerte, per implerare la protezione della dea nel suo cangiamento di stato, o per pla-

carla, Lo Suida la chiama una festa in onore di Diana.

\* Il Sabatier dice che questa era una festa istituita presso gli Ateniesi in onore di Bacco o, secondo altri, in onore di Diana. Nel tempo che si celebrava questa festa, le faucielle nubili andavano ad offrire a Bacco certi piccoli canestri | degli antichi principi chinesi, annovedi giunco pieni dei primi frutti della stagione. Quelli che pretendono che questa festa si celebrasse in onore di Diana, dicono che i canestri contenevano qualche piccolo lavoro di ricamo, o fatto all'ago, di cui le fanciulle facevano un' offerta alla dea, per mostrare con questi lavori che erano in istato di essere maritate. - Cic. in Verr. 4, c. 3 e 8. - Symmach. 1. 2, ep. 29. - Nat. Comit. 1. 5, c. 13. - Pantheon, Mytic. de Bacco.

CANENTE, da Canens, che canta, è il saprannome che fu dato a Venilia figliuola di Giano e moglie di Pico figlio di Saturno e re del Lazio, a cagione della bellezza della sua voce. Avendo Circe cangiato suo marito in picco verde, ella pe provo tanto dolore, che ne morì sfinita. Quest' avventura fe' dare il nome di Canente al luogo, ove era avvenuta. La regina e suo marito furono posti nel numero degli dei Indigeti dell' Italia. - Ovid. Met. 1. 14, fab. 6. - Vedi VENILIA.

CANES, nome comune alle Furie.

1. CANESTRO di frutti. Vedi Autun-No, POMONA. - Di fiori. Vedi FLORA. - Sulle medaglie, un canestro coperto e circondato di edera e di piuma di pavone, dinota i misterj de' Baccanali; la statua di Bacco si vede sovente sopra un canestro. Dicesi che Semele, incinta di Bacco, fu posta in un canestro e get-tata in un fiume. Il canestro bacchico, Cista, è rappresentato in molte medaglie della Provincia d'Asia: queste mo-

nete sono chiamate Cistofore.

2. - In Atene, durante la festa di Elcusi, si faceva una processione del canestro, che veniva celebrata il quarto giorno verso sera. Si portava sopra un carro tirato lentamente da buoi un canestro di giunchi rappresentante quello in cui Proserpina aveva posto i fiori appena colti nel momento che fu rapita da Plutone, e questo carro era seguito da una gran turba di donne ateniesi, le quali portavano tutte certi canestri misteriosi, pieni di cose che si tenevano ben nascoste e coperte di un velo di porpora. Il cisto, o canestro dei misteri di Eleusi, conteneva del sisamo, focaccie tonde, grani di sale, papaveri e pasti-glie. Gli iniziati potevano mangiarne, ma non toccare le melagrane che vi si ponevano ugualmente con una figura di drago consacrata a Bacco. - Rollin, Stor. Ant. t. 3.

CANETO, figliuolo di Licaone. CANG O KANG (Mit. Chin.), uno

rato tra gli dei sotto il nome di gran re. Il suo idolo, alto 30 piedi, è dorato da capo a piedi e vestito di magnifici abiti : sul suo capo risplende una superba

CANG CAIS O CHANG CHAYS (Mit. Chin. ), radunanze di nomini presiedute dai bonzi e consacrate da giovani reli-giosi. — Vedi Furi, Tse Fu.

CANG O CHANG Ko (Mit. Chin.), dea dei Chinesi, onorata dai celibatari, e venerata dai letterati al pari di Minerva presso i Greci ed i Romani.

CANG O CHANG TI, nome sotto il quale si onorava dai Cinesi il supremo principio. — Myth. de Banier, t. 1. — Vedi Tien, Cam Ti.

CANG Y (Mit. Chin.), divinità onorata dai Cinesi, come il dio del cielo inferiore, avente potere di vita e di morte. Le stanno sempre accanto tre spiriti subalterni, il primo de quali, chiamato Tanquam, dispensa la pioggia per rinfrescare e nutrire la terra; il secondo, chiamato Tsuiquam, è il dio del mare, e quello a cui tutti i navigatori fanno voti partendo e ringraziamenti nel loro ritorno; il terzo, chiamato Teiquam, presiede alle nascite ed all'agricoltura, e si chiama Dio della Guerra. Cang Y è, per quanto pare, qualche antico astronomo, annoverato tra gli dei dopo la sua morte.

CANI (Mit. Pers.). I Parsi o Ghebri hanno una specie di venerazione pei cani. Uno dei libri del loro re ingiunge loro di essere caritatevoli verso questi animali, e dice essere azione molto meritoria il dare un pezzo di pane ad un cane, adducendo per ragione che non c'è animale più povero di questo. Il Tavernier riferisce che quando un Ghebro è in agonia si prende un cane e si pone la gola di questo animale sulla bocca del moribondo, acciocchè riceva la sua anima coll'ultimo sospiro di lui. Il cane serve altresi a far conoscere lo stato dell'anima del defunto. " Avanti por-" tare il corpo nel luogo della sepoltu-" ra, si pone per terra, dice Ovington; " una degli amici del morto va pei vicini a borghi in cerca di un cane. Allorchè lo ha trovato, lo trae seco con un " pezzo di pane, e lo conduce più vi-" cino che sia possibile al cadavere. " Quanto più il cane se ne accosta, a tanto più si crede ch' egli si avvicini " alla felicità. Se avviene che il cane " gli monti addosso e gli strappi di " bocca un pezzo di pane che vi si è " posto, si crede essere questo un sea gno sicuro ch'egli è veramente felice; l " ma se il cane se ne allontana, si perde " ogni speranza in quanto alla felicità

4 del morto. "

\* CANI DI ATTEONE, Apollodoro, Ovidio ed Igino ce ne hanno tramandato i nomi, e crediamo di doverne porgere la lista a favore degli amatori del-l'antichità. Essa potrà altronde servire all'intelligenza dei poeti, giacehè è în-tervenuto a molti de loro interpreti di pigliare per un nomo qualche cane al quale l'autore originale faceva allusione,

— Apollodoro, l. 3, c. 5, li chiama:
Prote, Linceo, Bano, Amarinto, Argo, Sparto, Bore. — Ovidio, Metam. 7. 3, f. 3, li chiama: Melampo, Icnobate, Panfago, Docreo, Oribaso, Nebrofone, Terone, Lelapo, Pierelao, Agreo, Ileo, Nape, cagua generata da Agreo, Reo, Nape, cagna generata da un lupo, Penemi, altra cagna, Ladone, Droma, Canace, Sticte, Tigri, Alce, Leucone, Asbolo, Lacone, Aello, Too, Licisca, Arpia, cagna co' suoi due cucci, Ciprio, Arpalo, Lacne, cagna dal pelo arricciato, Labro, Melaneo, Agriodo, Ilatore. — Igino, fav. 181, ne conta un maggior numero; Melampo, Icnobate, Ecnobao, Panfago, Docreo, Oribaso, Nebrofono. fago, Docreo, Oribaso, Nebrofono, Lelapo, Terone, Pterelao, Ileo, Nape, Ladone, Penemi, Terodanapi, Lacone, Echione, Droma, Too, Canace, Ciprio, Scicta, Labro, Arcade, Agriodo, Tigri, Ilatore, Alce, Arpalo, Licisca, Melaneo, Lacne, Leucone, Melanchete, Agre, Terodamante, Oresitrofo; questi quattro ultimi erapo femmine : Acamante, Siro, Eone, Stilbone, A-grio, Caropo, Etone, Corace, Bore, Drago, Eudromo, Dromio, Zefiro, Lampo, Emone, Cilopote, Arpalice, Machimo, Icheneo o Icheo, Omelimpo, Ocidromo, Ocitoo, Boranto. Questo autore dice che i nomi seguenti sono di cagne, Argo, Arctusa, Urania, Teriope, Dinomache, Diosippe, Echione, Gorgo o Gorgone, Aello, Arpia, Licaste, Lionessa, Lacena, Ocipote, Ocidrome, Ossiroe, Oria, Sagno, Terifone e Volante, — Noi abbiamo seguito, per tutti questi nomi, l'edizione di Tommaso Munsker, eseguita sui migliori manoscritti.

CAN JA (Mit. Chin.), festa dell' agricoltura, che si celebra a Tunchin. Il re, accompagnato da' suoi cortigiani, seguito da molti corpi di milizia e da una prodigiosa moltitudine di popolo, dà la sua benedizione ai frutti della terra, e non isdegna di segnare qualche solco con un aratro fatto a bella posta,

Questa cerimonia è seguita da un pasto campestre che dà il re a tutta la sua corte. - Vedi Agricoltura.

CANICIDA DEA, soprannome sotto il quale si adovava Ecate, con la maggior pompa, nell'isola di Samotracia, dove le si immolava un gran numero di cani. Le si era consacrato in quest'isola un antro immenso, chiamato Zerinto; quivi, nel silenzio e nelle tenebre della notte, i Cabiri celebravano in onor suo quel venerati misteri il cui uso si sparse in Grecia ed in Italia. - Vedi ECATE.

CANICOLA; costellazione che comparisce nel cielo nel tempo dei gran ca-lori. I Romani, persuasi della malignità delle sue influenze, le sacrificavano ogni anno un cape fulvo, La Canicola dicesi essere il cane che diede Giove ad Eu-ropa per custodirla, e di cui Minosse fe' dono a Procri, e questa a Cefalo, o è la cagna di Erigore. \* Omero la chiama cane di Orione, e Astro splendidissimo, ma luttaoso, che reca cocenti morbi ai miseri mortali. — Iliad. l. 22. — Vedl

\* Canne, nome di un piccol borgo d'Italia nell' Apulia, divenuto celebre per sempre a cagione della famosa bat-taglia che vi fu data l' anno di Roma 536 tra i Cartaginesi ed i Romani, e dove questi ultimi furono sconfitti. — Tit, Liv. l. 22, c. 43. — Flor. l. 2, c. 6; l. 3, c. 3. — Plut, in Annib. — Plin. l. 15, c. 18.

CANNE. Il barbiere di Mida essendosi accorto che questo re aveva le orecchie d'asino, e non osando confidare questo secreto a persona del mondo, fece un baco nella terra ed ivi grido che Mida aveva le orecchie di asino, indi rico-perse il buco e ae ne parti. Poco tempo dopo vi nacquero alcune canne, le quali, agitate dal vento, articolavano certe parole che resero noto al mondo che Mida aveva orecchie d'asino. - Le canne sono uno degli attributi dei Fiumi e delle Ninfe. Quasi tutti i monumenti antichi e moderni rappresentano queste divinità coronate di canne.

CANNIGADAM, dono di una vergine (Mit. Ind.), una delle tre carità più meritorie, in quanto che colui che accetta uno di questi doni è in dovere di caricarsi dei peccati del suo benefattore, e debbe espiarli con buone opere e con cerimonie religiose. Il cannigadam si fa, sia col dare ad alcuni bramini poveri una somma sufficiente per le spese del loro matrimonio, sia col dare la propria figlia ad un parente povero, il quale senza questa carità non avrebbe

avuto mezzo di ammogliarsi: ordinariamente il suocero unisce al dono della figlia alcani presenti di gemme, di denaro o di case. Egli fa tutte le spese delle nozze; e alcuna volta, con una specie di adozione, fa partecipare il genero alla sua eredità, dandogli una porzione come ad un figlio. Benche questi doni nou sieno essenziali nel matrimonio di Gamigadam, nondimeno assai di rado avviene che il padre della sposa non ne faccia, perche siffatti matrimonj non si contraggoro se non da persone prive di beni e di mezzi per vivere, e vili a segno di caricarsi dei peccati del suocero : è quindi necessario che questi gli procuri i mezzi per sussistere con sua moglie.

CANNO O KANNO, nome dell' Ente Supremo presso i mori della costa di Malaghetta. Lo riguardano come il creatore di tutto ciò che esiste, e credono che tutt'i beni vengano da lui; ma non gli concedono una durata eterna. Dicono ch'egli avrà per successore un altro Essere, il quale debbe punire il vizio e ricompensare la virtu. A questo dio tutti i popoli di quella costa fanno rimontare l'origine della circoncisione, alla quale soggettano i loro figli dall'età di sei mesi. Benche la nazione sembri penetrata di rispetto per questo Essere e mostri averne un'idea abbastanza alta per non intraprendere nemmeno di spiegarlo, nonostante il culto pubblico non si rivolge che agli spiriti dei morti. -Vedi JANNANINI.

CANOBO. - Vedi CANOPO.

CANON, QUANON, QUANWON (Mit. Giap.), dio giapomese, figlio di Amida, che presiede alle acque ed ai pesci. In molti pagodi è rappresentato con quattro braccia e colla parte inferiore del corpo ingojata da un enorme mostro marino. La sua testa è coronata di fiori. Nell' una mano tiene uno scettro, nell'altra un fiore, nella terza un anello, e la quarta è chiusa col braccio steso. In faccia a lui sta un penitente che ha metà del corpo nascosto in una conchiglia. Il tempio è ornato di frecce e di ogni sorta di strumenti guerreschi. In qualche distanza dall'idolo, sopra un altare particolare, si osservano quattro figure ritte, col viso voltato verso Canon: esse hanno le mani rispettosamente giunte, che sono come altrettante sorgenti dalle quali scaturiscono quattro fontane. In un tempio del Giapone, chiamato it tempio dei mille idoli, si vede questo dio con sette teste sul pettos con trenta braccia e con altrettante mani,

ciascuna armata di una freccia. Egli è talvolta rappresentato con molte braccia, due delle quali molto innalzate di sopra la testa, sembrano più lunghe che le altre. Ciascun braccio porta un fanciullo; sei altri fanciulli formano un cerchio che gli serve di corona. Sopra la sua testa sono pure due altri fanciulli, l'uno ritto e l'altro seduto. Un fiore chiamalo tarate, serve di sedile alla divinità. In ciascuna delle sue mani, che sono numerosissime, egli tiene archi, ascie, fiori, ecc. Il Kempfer crede che tutte queste figure dinotino le differenti appacizioni di Amida, e tutte le utili invenzioni di cui questo dio è autores - Contant. d'Orville, t. 1, p. 256.

CANOPIUS HERCULES (Mitol. Egiz.), l' Ercole Egizio, chiamato con tal nome da Canopo, città del basso Egitto, ove egli era onorato. - Ant. expl. t. 1.

т. Саново о Саново, nome del piloto che conduceva la nave di Menelao re di Sparta, nel suo ritorno dall'assedio di Troja Questo piloto era molto bello e nel fiore dell'età, allorche fu morsicato da una vipera, sui lidi d' Egitto, dove i venti avevano gettato la nave di Menelao. Egli mori in conse-guenza di questa ferita. Il re di Sparta, afflitto da questa perdita, gli fe' innalzare un sepolero nel luogo medesimo ove fu poi fondata la città di Canopo. - Conon. Narr. 8. - Pomp. Mela, 1. 2, c. J. - Eustath. apud Dionys.

\* Il Millin non è di questo parere. Primamente perchè, secondo lui, la città di Canopo è certamente più antica che l'assedio di Troja; e in secondo laogo perche non è possibile che un popolo siccome quello d'Egitto, il quale abborriva i forestieri e schivava ogni conrunicazione con essi, albia voluto, per onorare un Greco, dare il suo nome ad una città ed istituire perfino in memoria di lui un culto religioso. Pare quindi, soggiunge egli, che questa tra-dizione sia stata inventata dai Greci, che si fondarono sulla rassomiglianza di un nome greco con un nome straniero, cioè del nome del piloto con quello

della città. \* 2 - Città d'Egitto sulle sponde del mare e vicina ad Alessandria. Questa parte dell' Egitto è ancora fertilissima. Gli antichi si accordano nel rappresentare gli abitanti di Canopo come un popolo molto dissoluto ne suoi costumi. In questa città vi eramo molti tempj di varie divinità, e fra gli altri uno molto celebre, nel quale un numeroso collegio di sacerdoti conservava la scienza de'geroglifici, ove poi tennero la loro scuola i filosofi greci, ed in cui finalmente il celebre matematico e geografo Tolommeo fece per più di quarant'anni le sue osservazioni. Questo tempio, di cui parlasi spesso dagli antichi e che chiamavasi per eccellenza il tempio di Canopo, perchè era di fatti il più grande ed il più illustre di tutta la città, non era consacrato ad un dio di Canopo, ma ad un qualche dio universalmente onorato in tutto l' Egitto. - Strab. l. 17. - Eustath. apud Dion. Per. - Sil. Ital. 1. 11, v. 433. -Virg. Georg. 1. 4, v. 287. — Senec. epist. 51. — Plin. 1. 5, c. 31. — Pomp.

Mela, l. 1, c. 9. — Millin. 3. - (Mit: Egiz.). Era il dio delle acque presso gli Egizi. Egli era stato piloto o piuttosto ammiraglio della flotta di Osiride nella sua impresa delle Indie; e siccome dopo la sua morte egli fu annoverato tra gli dei, così si spacciò che la sua anima era passata nella stella che porta il nome di lui. Canopo si rappresentava sotto la forma di un vaso coperto di geroglifici, forato da tutte le parti con piccole aperture impercettibili, e dalla cui superficie usciva una testa d'uomo o di donna, alcuna volta con le due mani, I Caldei, adoratori del fuoco, andavano sfidando gli dei di tutte le altre nazioni, come quelli che essendo d'oro, d'argento, di pietra o di legno, non potevano resistere alla loro divinità. Un sacerdote di Canopo accettò la sfida e i due dei furono posti alle prese. I Caldei accesero un gran fuoco, in mezzo al quale fu posta la statua di Canopo, dalla quale usci una quantità d'acqua che estinse il fuoco; quindi Canopo, vincitore, fu reputato come il più potente degli dei: ma egli non dovette la sua vittoria se non all'astuzia del sacerdote, il quale avendo fatto varie aperture nel vaso, ed avendole turate con cera, lo aveva riempiuto d'acqua; per lo che il calore del fuoco, facendo sciogliere la cera, diè luogo all'acqua di uscire. Canopo non era probabilmente in origine che un vaso graduato, il quale contenendo differenti misure d'acqua, faceva conoscere al popolo l'accrescimento più o meno abbondante del Nilo; il che si conferma coll'etimologia stessa della parola Canopo, vale a dire pertica, tesa, canna da misurare; e, in questa ipotesi, i simboli che gli Egizj aggiugnevano a questa misura non erano se

non che i segni di quanto maggiormente

importava ai coltivatori di conoscere. E però, la testa del cane di sopra Canopo, significava la testa del Nilo nel tempo in cui si leva la Canicola; quella di una fanciulla dinotava il segno della Vergine. Diverse teste di uccelli caratterizzavano i venti favorevoli o contrari all'accrescimento delle acque. Pluehe, Hist. du Ciel. - Secondo altri, questo dio non era che il buon genio del Nilo, rappresentato in questa guisa con una brocca di terra estremamente porosa, che serviva a filtrare l'acqua del Nilo. onde renderla chiara e bevibile: Canopo, nell'antico idioma egizio, significa Terra d'oro. Gli abitanti di Canopo, che trovavano quest'argilla in vicinanza alla loro città e facevano in tutto l' Egitto un gran commercio di vasi di terra per filtrare acqua, si credettero in obbligo, per riconoscenza, di formarne una specie di divinità. Il gabinetto delle antichità della biblioteca del re di Francia, possiede un Canopo benissimo conservato. - Ruffin. Hist. Eccl. 1. 2, c. 26. - Dupuis, Relig. Univ. 1. III, cap. 16.

\* CANTABRI, popoli della Spagna Tarragonese, che avevano riputazione di essere molto bellicosi e pieni di valore. I Romani durarono fatica a soggiogarli, e non vi riuscirono se non dopo molti disgraziati tentativi. Orazio dà a questo popolo l'epiteto di guerriero, bellicosus Cantaber. Silio Italico dice che i Cantabri non potevano vivere senz'essere in guerra, nec vitam sine Marte pati. - Strab. l. 2 e 3. - Cæsar, de Bell. Gall. l. 3, et de Bell. Civ. l. 1. - Pomp. Mela, 1. 3, c. 1 e 2. -Horat. Carm. l. 2, od. 11. - Sil. Ital. 1. 3, v. 326. - Plin. 1. 25, c. 8.

\* CANTARO, Ateniese talmente ingannatore che diede luogo al proverbio Cantharo Astutior, briccone al pari di Cantaro. - Zenodot. - Erasmi Adag. The second Street

CANTARO, vaso a due manichi, che si vede talvolta in mano a Bacco o ai suoi seguaci.

CANTERINO O CANTERIO, sorta di carro consacrato a Bacco.

CANTERME, sorta di maleficio antico. CANTEVEN (Mit. Ind.), dio parti-

colarmente onorato sulle coste di Malabar e di Coromandel. Egli non è difforme e terribile come le altre divinità indiance Canteven è giovane, di belle forme, amabile: è il dio d'amore. Tutte le donne osservano in certo giorno dell'anno un solenne digiuno in onore di lui, del quale i dottori indiani raccontano nel seguente modo l'origine: Canteven, essendosi fatto amare da Paramesceri, moglie di Ixora, eccito la gelosia di questo dio, il quale, guardandolo con quell' occhio ardente che ha in mezzo alla fronte, inceneri il temerario rivale. Paramesceri, disperata dell' infelice sorte del suo amante, mori di dolore. Non di manco ella risuscitò poco tempo dopo, ma non approfittò della vita che le era renduta, se non per piangere continuamente il suo caro Canteven, sopra una montagna solitaria dove si era ritirata. Cio nondimeno Ixora, il cui sdegno si era placato, si annojo in breve di essere senza moglie e non arrossi di essere il primo a farle amorevolezze. Egli ando quindi a trovarla nel luogo del suo ritiro, attribui il suo trasporto alla violenza del suo amore, e scongiuro la sua sposa di ritornare seco lui. Paramesceri non volle dargli retta, se prima non tornava in vita il suo diletto Canteven. Il debole sposo, accettò la condizione; e in memoria della morte e della risurrezione di Canteven osservano le donne indiane

il digiuno di cui si è parlato di sopra.

CANTO, figliuolo di Abante, uno degli Argonauti, ucciso dal libio Cafauro, con un pezzo di roccia. — Apollon.

1. 4.

CANTORE, Bacco cantante, era onorato dagli Ateniesi e da quelli di Acarna, della tribù Eneide.

CANULEJA, una delle quattro prime Vestali scelte da Numa. — Plut.

. Canun o Fanun (Mitol. Orient.), città favolosa che si trova soltanto negli antichi romanzi dell'Oriente. In questa città era il trono dei Solimani o imperatori che regnavano nel mondo avanti Adamo.

CANUSI (Mit. Giap.), ministri del tempio di Sinto. Non sono ecclesiastici, ma laici molto inferiori ai Kuge, o monsignori, che compongono il veco clero del Giapone, e che risiedono quasi tutti alla corte del Dairi. È cosa singolare che i Kuge, poverissimi per la maggior parte, e ridotti ad esercitare i più vili mestieri per sussistere, abbiano abbandonato ai secolari la direzione dei Mia, e specialmente dei tempi di Isje, da cui potevano trarre grandi vantaggi, tanto per le notabili rendite di cui sono dotati i Mia, quanto a cagione delle limosine dei pellegrini che vi giungono tutti gli anni in gran numero e che fanno moltissime carità ai Canusi. I ministri laici si distinguono in pubblico per lunghe veste con maniche pendenti, che

portano di sopra ai loro abiti secolari. Queste vesti rassomigliano a quelle che portano gli ecclesiastici della corte del Dairi: esse sono di differenti colori, ma per lo più bianche o gialle. I Canusi si radono la barba, ma si lasciano crescere, i capelli. Portano un berretto nero, di stoffa durissima, fatto in forma di gondola, che scende su la fronte e si attacca di sotto il mento con cordoni di seta dai quali pendono certi nodi ornati di frange. Questi cordoni sono più o meno lunghi secondo il grado delle persone. I superiori dei Canusi hanno i capelli intrecciati; li raccolgono e gli inviluppano in un velo nero. Questo velo ha due orecchiette che scendono più o meno sulle guancie, se-condo le dignità che il Mikaddo ha conferite ai Canusi. Questi ministri della religione sono soggetti, quanto agli affari ecclesiastici, all'assoluta giurisdizione del Dairi: ma relativamente a quanto concerne il temporale obbediscono, al pari di tutti gli ecclesiastici dell' impero, ai giudici secolari.

\* Canusio, città d'Italia nell'Apulia, fondata da Diomede dopo l'assedio di Troja. È celebre per avere servito di ricovero ai Romani che fuggirono nella giornata di Cannc. Le lane di questi città erano in gran pregio. — Strab. 1. 6. — Tit. Liv. 1. 9, c. 20; 1. 22, c. 50. — Plin. 1. 8, c. 48. — Ptolem. 1. 3,

C. X.

CANUTE. - Vedi CANES.

CANUTO, uno dei soprannomi di Saurno. con ella parental colle il da

CAOLOGIA, storia o descrizione del caos. Si dice che Orfeo aveva indicato nella sua caologia le differenti alterazioni, separazioni e forme per le quali passó la terra avanti diventare abitabile.

CAOMANZIA. Gli alchimisti dinotano sotto questo nome l'arte di predire il futuro col mezzo delle osservazioni che

si fanno sull'aria.

CAONE, figlio di Priamo ultimo re di Troja, fu ucciso per inavvertenza da suo fratello Eleno, il quale lo pianse per molto tempo, e per onorare la sua memoria chiamo Caonia una provincia dell'Epiro. — Virg. Eneid. I. 3, v. 335.

r. Caoria, parte dell' Epiro montanosa e boschereccia, celebre per le ghiande di cui si nutrivano gli uomini avanti l'invenzione del pane, e per certi piccioni che predicevano il futuro. — Strab. — Ptol. l. 3, c. 14. — Thucyd.

2. — Festa celebrata dai Caonj. — Ant. expl. t. a.

CAONIO uccello, il colombo. - Ovid.

CAOR O CHAOR BOOS (Mit. Ind.); dio dei quattro venti, idolo del regno di Asem. I sacerdoti mandano al suo tempio que malati che non hanno potuto guarire. Il sacrificio che essi debbono offrire consiste in un numero di uccelli proporzionato ai loro mezzi, e ripetuto quattro volte per corrispondere

al numero dei quattro venti.

\* CAOS, nome che danno i poeti a quell' informe e confuso ammasso di elementi senza attività, che esisteva avanti la formazione dell' universo. I filosofi non potendo concepire che dal nulla si potesse fare qualche cosa, e conoscendo nondimeno la necessità di dare un principio all'ordine ammirabile che regna nell'universo, hanno supposto una materia preesistente a questo ordine, alla quale i poeti diedero il nome di Caos. — Hesiod. in Theog. — Lucr. de Rer. Nat. 1. 5. - Ovid. Met. 1. 1, f. I.

La Cosmogonia dei gentili, tutto che mostruosa, pare essere una tradizione sfigurata della storia della creazione scritta da Mose. Quella di Esiodo, il più antico de poeti greci, ha servito di modello a quelle di Lucrezio, di Ovidio e di Diodoro di Sicilia. Ora, è cosa verisimile che Esiodo abbia attinto l'idea del caos e della formazione del mondo nella Cosmogonia di Sanconiatone, il quale aveva scritto i suoi Annali avanti l'assedio di Troja, e si vanta di avere imparato da un sacerdote di Jehova, chiamato Jerombal, quant' egli dice intorno alla creazione. Questo autore aveva scritto in lingua fenicia, e delle sue opere non e rimane se non la traduzione fatta in greco da Filone ebreo, la quale fu poi tradotta in latino ed in altre lingue. Euripide ; discepolo del filosofo Anassagora, a-dotto le idee di Esiodo intorno al Caos ed alla formazione del mondo, secondo la testimonianza di Diodoro di Sicilia, 7. 1. - Alcuni confondono il Caos con Demogorgone padre degli dei, la cui abituale dimora era nel più profondo dell' inferno. Le maghe l' invocavano nella notte, che mettevano fra le divinità infernali.

Raffaello ba voluto porgere un' idea della separazione del Caos, nel quadro ove ha dipinto Dio in atto di separare la luce dalle tenebre. Benchè non sembri cosa agevole il rappresentare per allegoria il Caos, un moderno pittore, Diepen Beke allievo del Rubens, ebbe ardire di farne prova. Oltre alle nuvole che formano il complesso del quadro, egli ha rappresentato un abisso di tenebre, e nelle nuvole una confusa mescolanza di acqua, di terra, di fuoco, di fumo, di venti, ecc.; ma ha guastato il tutto con una aggiunta discordante, quella dei segni del zodiaco, che ha

gettati nella sua composizione.

( Mit. Scand. ). Nel Mezzodi vi è un mondo luminoso, ardente, inabitabile. È il soggiorno e l'impero di Sutur, genio malvagio che non s'immischia in ciò che avviene in questo universo, ma che verra un giorno a distruggerlo. Al Settentrione vi è un inferno di ghiaccio dal quale escono fiumi di veleno, che portano certi nomi allegorici. Questi fiumi gelano nell'allontanarsi dalla loro sorgente, e i vapori gelati che ne esalano, formano dalla parte opposta del mondo luminoso il circuito di un abisso pieno di turbini, di venti e di procelle. Lo spazio di mezzo tra questi due mondi rassomigliava all'aria quando è in calma. Essendosi allora sparso un soffio di calore sui vapori gelati, questi si sciolsero in goccie, e da queste goccie fa formato un uomo per la virtit di colui che aveva mandato il calore. Un giorno che questo essere mostruoso dormiva, ebbe un sudore; sotto il suo braccio sinistro nacquero un maschio ed una femmina, e l'uno de' suoi piedi genero coll'altro un figlio, dal quale è derivata la schiatta dei giganti, chiamati nell'Edda, a cagione della loro o-

rigine, Rymthassi, giganti del ghiaccio. Caous (Mit. Pers.), genj malefici che abitano il monte Caucaso, sog-

giorno de' giganti.

CAPACITA'. - Vedi ABILITA'.

CAPANEIA CONJUN. Evadne, moglie

di Capaneov

\*\* CAPANEO, uno dei capi dell'armata degli Argivi all'assedio di Tebe, celebre per la sua empietà al pari che per le sue imprese guerriere, era figlio di Ipponoo e di Astinome e marito di Evadne figlicola di Ificle. Eschilo ed Euripide porgono un' altissima idea dei suoi talenti militari, ma non si accordano intorno alle sue qualità sociali. Il primo lo dipinge come uomo empio, bestemmiatore e vano; il secondo, come uomo semplice e moderato, nemico dell' orgoglio, amico fedele, special-mente riguardo agli assenti, esatto mantenitore della parola anche verso gli schiavi; insomma lo qualificava come perfetto uomo dabbene. Stazio accresce l'idea svantaggiosa che ne dà Eschilo e gli pone in bocca mille bestemmie e mille stravaganze. L'opinione di questi

due poeti prevalse, e il genere di morte ch' egli provò, per consenso di tutti gli autichi, viene in appoggio della sua riputazione d'empio. Essendo egli all'assedio di Tebe, spacciava altamente che avrebbe presa questa città, quando anche lo stesso Giove e tuiti gli dei riuniti vi si fossero opposti. Egli aveva per impresa sul suo scudo un uomo nudo con una fiaccola, e col motio a lettere d'oro: Io arderò Tebe, Chi dei, stanchi delle sue empietà, pregarono Giove di punirlo, e Giove lo precipito nell'inferno con un colpo di fulmine. Hom, Il. 1. 5, v. 108. - Eschyl. Sept. ante Theb. - Euryp. in Pheniss. et in Supplie. - Ovid. Trist. 1, 4. el. 3; 1. 5, el. 6. - Id, Met. 1. 9, v. 404. -Stat. Theb. 1. 3, 8, 12, Hygin, f. 68, 70.

Allorchè Teseo obbligò i Tebani, a rendere gli onovi fucchi agli Argivi morti dinenzi la loro città, non si bru-ciò il corpo di Capaneo con gli altri, perchè egli si era meritato lo sdegno del cielo con le sue bestemmie. Gli fu innalzato un rogo separato, Evadne, che lo aveva amato teneramente, dopo essersi ornata de suoi più begli abiti, sali sopra un macigno appiè del quale si bruciava il corpo di suo marito, per mescolare così le proprie cenevi con quelle di lui. — Eurip. in Supplic, act. 5. — Apollod, l. 3, c. 14. —

Propert. l. 1, eleg. 15.

Si pretende che Capaneo fosse il primo che immaginò di prendere le città di assalto, Veget. l. 4, c. 21, — Secondo Pausania si vedeva in Delfo una statua eretia in onore di Capaneo, l. 10, c. 10, — Del resto, questo guerriero fu padre di Stepelo, uno de' capitani greci che si distinsero nell'assedio di Troja. — Apollod. l. 3, c. 14. — Hygin. f. 175

e 257,

\* In un' antica pietra scolpita si vede
Capaneo sugli avanzi della scala con la
quale voleva salire sulle mura di Tebe,
Egli porta uno scudo ed il troncone
della sua lancia; il suo nome, KAIINO,
è scritto da una banda, metà in monogramma, metà in lettere disposte in colouna. — Vedi Tay, XXXIV, 6, 3, 3.

Ionna. — Vedi Tav. XXXIV, fig, 3, CAPARA, espiazione (Mit. Rab.), cerimonia osservata per molto tempo dai Giudei nella vigilia del Chipur o giorno del perdono, ed ora abolita. Gli uomini caricavano dei loro peccati un gallo bianco e le donne una gallina, Le donne incinte pigliavano un gallo ed una gallina; il padrone di casa pigliava il gallo, e dopo avere recitato

alcuni passi dei salmi e del libro di Giolbe, si dava tre colpi sulla testa col gallo; indi lo strozzava, gli tagliava la gola, e lo gettava puramente contro terra, dopo di che si faceva arrostire, e se ne espenevano le viscere sul tetto della casa. Per qualche tempo si usò di dare ai poveri la carne del gallo; ma i poveri, credendo di non potere in coscienza mangiare la carne di un animale carico delle pubbliche iniquità, rifiutarono questo dono, e si costumò poi di dar loro l'equivalente in denaro. — Vedi Chipus.

CAPEDUNCUIA, vasi nei quali si con-

servava il fucco sacro di Vesta. CAPELLI, Gli Egizj offrivano voti agli dei per la guarigione de loro fanciulli malati; e allorche erano fuori di pericolo li conducevano nel tempio, dove tagliavan loco i capelli, ponendoli poi in una bilancia, con una somma di denaro dello stesso peso, che davano a quelli che avevano cura di nutrire gli animali sacri, Diod. Sic. — Si co-stumava anche di dedicare i propri capelli a qualche fiume, Peleo, in Omero, consacra allo Sperchio la capi-gliatura di suo figlio Achille, e Memnone sacrifica la sua al Nilo. Vedi NEDA. - Appresso ai Greci, quelli che uscivano dalla infanzia givano a Delfo a consacrare ad Apolline i loro primi capelli. Vedi Tesene, Questa consacrazione si faceva in onore di Ippolito figliuolo di Tesco, dai giovanetti d'ambi i sessi, i quali senza di ciò non avrebbero avuta la libertà di maritarsi. Si lasciavano crescere i capelli dei fanciulli, e allorche questi erano giunti ad una certa età, si conducevano in un tempio, si tagliava loro la chioma, che veniva posta in un vaso d'oro o d'argento sul quale si scriveva il nome di ciascuno, e si consacrava il vaso nel tempio, Quest' usanza era stabilita anche presso gli Assirj; i giovanetti offrivano i loro capelli, e i gio-vani le primizie della loro barba. I Greci si tagliavano i capelli sul sepolcro di quelli di cui piangevano la morte, ad esempio degli Orientali, Gli Arabi, gli Ammoniti, i Moabiti, gli Idumei, i popoli di Dedan, di Tema e di Buz, portavano i capelli tagliati tondi, per imitare Bacco.

I Romani, come si scorge dai loro monumenti, portavano i capelli corti. In tempo di lutto li lasciavano crescere, I Lacedemoni gli avevano lunghi, e se li profumavano di essenza ne' giorni di battaglia. I Medi e gli Assirj, se-

condo Erodoto, e dopo di essi i Persiani, li portavano innanellati nel da-vanti della testa, e pendenti dai due lati sugli omeri. I Numidi li portavano innanellati dalla cima della testa in giù. Le donne ateniesi e i damerini di Atene arricciavano e profumavano i loro ca-pelli e li coprivano spesso di una pol-vere gialla. Lucio Vero, fratello del-l'imperatore Marc' Aurelio, metteva sui suoi una polvere d'oro. Omero attribuisce capelli biondi a Minerva, a Venere, ad Apollo, ad Amore, al pari che ai più distinti eroi, come Achille, Menelao, Paride, ecc. I capelli biondi, più rari presso i Greci, erano i più pregiati, quindi, per una ra-gione certamente analoga, l'Omero del settentrione, Ossian, dà capigliature brune a quelli tra i suoi eroi de' quali celebrava con maggiore compiacenza le imprese. — Apollo cingeva ordinaria-mente i suoi capelli con una benda o con un ramo di alloro; si veggono ondeggiare con negligenza intorno al suo collo e sollevati con nodo nella parte superiore della fronte. Tal è l'acconciatura dell'Apollo del Belvedere. Marte e Mercurio hanno i capelli arricciati e corti. Venere porta quasi sempre i ca-pelli annodati dietro la testa, trattenuti da un diadema o da una benda con un nodo di capelli nella parte superiore della fronte: in tal modo è acconciata la Venere de' Medici, Diana e Giunone hanno una capigliatura analoga a quella di Venere, ma di stile più severo: quella di Diana è bene spesso ornata di una mezzaluna, e quella di Giunone di un largo diadema arricchito di preziosi ornamenti. I capelli di Vulcano, e specialmente quelli d'Ercole sono corti e ricciuti. Plutone ha i capelli folti, ondeggianti e cadenti sulla fronte, che ne rimane ombreggiata. Quelli di Giove sono ondeggianti e maestosamente alzati sulla fronte, che lasciano scoperta. I capelli di Nettuno partecipano di quelli de'suoi fratelli e sembrano più scompigliati e quasi agitati dalle procelle ch'egli suscita o calma a suo senno. I capelli dei fiumi sembrano stillare l'umidità che spargono. Quelli delle divinità campestri, dei Fauni, de' Satiri, ecc. partecipano della natura del pelo dei becchi e de' capretti. L'Occasione si rappresenta calva di dietro. Finalmente, Medusa ha, invece di capelli, dei serpenti, al pari delle Furie. Aggiungeremo che agli schiavi ed alle schiave si tagliavano le chiome, come si usa anche oggidi, e che queste chiome recise | dipinto; in appresso fu fatta d' oro mas-

servivano, secondo Ovidio (1bin.), come servono tuttavia, alle zazzere posticcie: Dicesi che l'arte di tingere i capelli fu inventata da Medea.

CAPELVENERE, pianta che cresce nei luoghi umidi e profondi. Alcuni poeti ne

ornano la testa di Plutone,

CAPENATI, popoli dell'Etruria o antica Toscana, che hanno pigliato il loro nome dalla città di Capena vicina al Tebro. Nel loro territorio erano situati i boschi ed il tempio di Feronia. - Virg. En. l. 7, v. 697. — Tit. Liv. l. 5, c. 8; l. 22, c. 1; l. 27, c. 4. — Serv. apud Virg. loc. cit.

1. CAPETO, uno dei pretendenti di Ippodamia, vinto ed ucciso da Enomao.

— Paus. I. 6, c. 21.

2. - Figliuolo d'Alba Silvio e sesto

re di Alba. - Dionys.

3. - o Calpeto, figliuolo di Capi e nipote di Capeto, soprannominato Silvio, al pari del suo avo. - Tit. Liv. l. 1, c. 3,

1. CAPI, principe trojano, figliuolo di Assaraco e di una figlia del fiume Simoenta, sposò Temi figliuola di Ilo e la rese madre di Anchise padre di Enea. - Iliad. 1. 20, v. 239. - Serv. in 1, 2, Eneid. v. 35.

2. - Uno dei compagni di Enea che venne con lui in Italia e fondo Capua,

· Virg. Æneid. l. 10, v. 144.

\*\* 3. - Vi fu un altro Capi discendente di Enea, che Dionigi di Alicarnasso e Tito Livio pongono nel numero dei re d'Alba. Egli ne fu il settimo, secondo quest' ultimo storico, e l'ottavo secondo l' autore greco. Questo Capi fu padre di Capeto Silvio, che gli succedette. — Dionys. Hal. 1. 1, c. 15. — Tit. Liv. l. 1, c. 3. — Ovid. Fast. l. 4, c. 34.

CAPIDI, vasi sacri che servivano nei sacrifici. Avevano la forma di tazza con

due manichi.

CAPILLARE, epiteto dell' albero al quale i giovani romani consacravano i loro capelli.

Capitolina, uno dei soprannomi di Venere, forse perche aveva un tempio nel Campidoglio. - Ant. expl. t. 1.

CAPITOLINI, giuochi istituiti in onore di Giove salvatore del Campidoglio, che si celebravano di cinque in cinque anni; un collegio di persone scelte ne regolava tutte le cerimonie.

CAPITOLINO, soprannome di Giove, dal tempio ch' egli aveva nel Campido-glio. Questo dio teneva il fulmine nell'una mano e un giavellotto nell'altra. La sua statua era in principio di gesso siccio, al pari della sua corona di quercia. Egli era coperto di una veste di porpora simile a quella che gli imperatori, i consoli ed i trionfatori portavano nel giorno del loro trionfo, Giove Capitolino ha talvolta la benda regale o diadema,

CAPNOBATI, soprannome dato ai Misi, popoli dell'Asia minore, i quali facevano professione particolare di onorare gli dei e si occupavano unicamente del loro culto. - Rad. Kapnos, fumo. - Strab.

CAPNOMANZIA, divinazione nella quale gli antichi osservavano il fumo per trarne presagi. Se ne distingueva di due specie: l' una che si faceva gettando sopra carboni ardenti dei grani di gelsomino o di papavero, osservando il fumo che producevano. L' altra, che era la principale e la più usata, consisteva nell'esaminare il fumo de sacrificj. Era un buon augurio allorche quello che si innalzava dall'altare era leggero, poco denso, e saliva in linea retta, senza spargersi intorno. Si faceva anche la capnomanzia respirando il fumo delle vittime o quello che usciva dal fuoco che le consumava.

\* CAPPADOCIA, regione dell'Asia minore, separata dalla Cilicia dal monte Tauro. Plinio dice che prese il suo nome dal fiume di Cappadocia, che serviva di limite a questa regione dal lato della Galizia, Gli antichi avevano la più sinistra opinione dei Cappadocj. Credevano che non vi fosse presso di essi alcuna buona qualità, e attribuivan loro ogni sorta di vizj. Contro questo popolo fu fatto il seguente epigramma latino:

Vipera Cappadocem nocitura momordit;

Gustato periit sanguine Cappadocis.

Non si aveva migliore opinione della loro eloquenza, sul che è citato un epigramma greco, il cui significato è che una testuggine volante ed un corvo bianco sono meno rari di un oratore di Cappadocia. Ciò non di meno questo paese ha prodotto parecchi nomini cele-bri nelle lettere, come Strabone, S. Basiglia, e S. Gregorio Nazianzeno, che si possono paragonare ai più sublimi spiriti dell'antica Grecia, I cavalli di Cappadocia erano tenuti in gran pregio.

— Herodot. l. 1, c, 72; l. 5, c. 49; l. 7, c. 72. — Plin. l. 6, c. 3; l. 8, c. 44. — Quint. Curt. l. 3, c. 1; l. 4, c. 1, - Strab. l. 11.

Quest' ultimo autore, tuttochè oriundo di questo paese, dice che i Cappadocj amavano talmente la schiavitù, che essendo loro offerto dai Romani il privi-

Tom. 1.

legio di governarsi colle proprie leggi, preferirono di eleggersi un re e scelsero Ariobarzane, la cui posterità si estinse nella terza generazione. Antonio diè poi loro Archelao. — Strab. 1. 16.

(Iconol.). Nelle medaglie essa ha la corona merlata, e tiene nell' una mano uno stendardo di cavalleria, che indica le milizie che ne traevano i Romani: essa è ordinariamente accompagnata dal monte Argeo, che tiene nell'altra mano, o che si vede a' suoi piedi. I Cappadocj rendevano gli onori divini a questa montagna. - In una medaglia di Adriano si vede la Cappadocia con una tunica trattenuta da una cintura. Sopra la tenica è una pelle di lione, annodata per le zampe sul petto. La testa è cinta della corona merlata che indica la moltitudine della città di questo fertil pacse; nella sinistra mano tiene un'insegna sospesa ad un'asta, e nell'altra una montagna. Intorno si legge Cappadocia; e nel campo, S. C., 162. - Vedi Tav. XXXIV, fig. 2.

CAPPAUTA. Lungi tre stadj da Giteo, vi era una grossa pietra rozza, sulla quale essenciosi seduto Oreste, fu liberato dalla sua frenesia. In memoria di questo avvenimento, quella roccia fu chiamata in lingua dorica Jupiter Cap-pautas. Rad. Pauem, 1ar

CAPRA ( Mit. Egiz.). Questo animale era molto venerato a Mende in Egitto. Era proibito di ucciderne, perche si credeva che Pane, la gran divinità di questa città, si fosse nescosto sotto la fi-gura di una capra: e però si rappresentava questo dio con viso di capra. Mentreche a Mende si venerava questo animale, e s' immolavano le pecore, nella Tebaide, al contrario, si veneravano le pecore e si sacrificavano le capre. La capra, presso i Greci, era consacrata a Giove, in memoria della ninfa Amaltea. I Lacedemoni immolavano le capre a Giunone. I Romani rappresentavano nelle medaglie Juno Sospita con una pelle di capra. Nei sacrifici che si facevano ad Apollo Delfio s'immolavano le capre. Vedi AMALTEA, ANIMALI, APOLLO, CAPRICORNO, DELFO, PANE.

CAPREO, re di Aliarte. - Vedi A-

CAPRETTO, la più comune vittima che si sacrificava al dio Fauno ed agli altri dei campestri.

CAPRI. - Vedi BECCHI.

Capriccio (Iconol.). Può essere dipinto sotto la figura di un giovane con istrana acconciatura di capo, ornata di piume di differenti colori. Altri uniscono

a questi emblemi un soffietto, col quale 1 la figura si soffia in un'orecchia, un vestimento strano ed uno sperone d'oro, per dinotare ch' egli punge disavvedutamente. ...

CAPRICORNO, uno dei dodici segni dello Zodiaco, composto di 28 stelle che rappresentano la figura di una capra, la cui groppa termina a coda di pesce. I poeti ed i mitologi pretendono che sia la capra Amaltea che aveva nutrito Giove e che da questo dio fu posta nel cielo in ricompensa di tale servigio. Altri dicono essere il dio Pane, il quale temendo il gigante Tifone, si era trasformato in un capro che aveva coda di pesce. - Hygin. Poet. Astr. 1. 2, c. 28. - Id. fab. 196. - Eratosth. c. 27.

CAPRIFICALE ; giorno consacrato a Vulcano, nel quale gli Ateniesi gli offrivano alcune monete. - Plin. l. 11,

c. 15.

CAPRIO, padre del terzo Bacco. -

CAPRIPEDI, soprannome di Pane, dei Fauni e de Satiri, che hanno piedi di capra.

CAPRO. - Vedi CABRO.

CAPRONIA, vestale condaunata a morte per avere violato il sno voto di castità. CAPROTINA, soprannome che diedero fatto riferito da Macrobio (Saturn. 1, 1, c. 11. ). Dopo che i Galli ebbero lasciato Roma, i popoli vicini credendo annientata la repubblica andarono ad assediare la città, sotto la condotta di Lucio, dittatore dei Fidenati, il quale fe'chiedere ai Romani le loro donne e le loro fanciulle. Le schiave, per consiglio di una di loro, chiamata Filotide, pigliarono gli abiti delle loro padrone, ed andarono a presentarsi al nemico, il quale prendendole per le Romane che aveva chieste, le distribui nel suo campo. Esse finsero di celebrare una festa ed eccitarono i capitani ed i soldati a rallegrarsi e specialmente a bever molto. Come prima si accorsero ch'erano immersi, nel sonno e nell'ubbriachezza, diedero il segnale alla città, da un fico selvatico, in latino caprificus. Allora i Romani precipitarono tosto sui nemici, riempirono il campo di strage, e ricompensarono questo importante servigio colla libertà delle schiave, facendo loro altresì il dono di una somma di denaro acciocche potessero maritarsi. Il Senato decreto che questo giorno porterebbe il nome di Nonce caprotince, ed istitui una festa annua in onore di Giunone Caprotina, sotto un tico sel-

vatico, del quale si il frutto che il suco formavano parte del sacrificio. Le schiave erano ammesse a questa festa, che si celebrava alle none di luglio, vale a dire il di 7. Altri pretendono che Giunone traesse questo nome dalla pelle e dalle corna di capra che ella portava. Varro, de Ling. Lat. 1. 5.

CARTA, soprannome di Minerva, sotto il quale i Romani le avevano consacrato un tempio chiamato Minervium sul monte Celio. Etimol. Caput, perche Minerva era, uscita dalla testa di Giove; Capta per Capita, ovvero perche il luogo ov'era il tempio era stato nominato con tutte le cerimonie necessarie, il che si chiamava capere locum auguriis.

\*\* CAPUA, città d'Italia nel centro della Campania, di cui era capitale. I mitologi dicono essere stata fondata da Capi padre di Anchise ed avo di Enea. Altri accertano che fu fondata da Remo, uno dei figliuoli di Enea, il quale le diede il nome del suo bisavo. Ciò che v' ha di certo si è che Capua era tenuta presso l'antichità per antichissima. Essa divenne tanto opulente, che si chiamava una seconda Roma, altera Roma. -Cic. Phil. 12, c. 3. - Virg. 1. 10, v. 145. — Tit. Liv. l, 4, c. 37; l. 7, 2, 24, c. 8. — Plut. in Annib. — Inscript. Veter. Gruter.

CAR O CHAR ALLHA (Mit. Maom.), giustizia di Dio. Questa parola è in tanta venerazione presso i Turchi, che nessuno' può esentarsi dal comparire; nemmeno lo stesso gran signore, quando è citato usando questa formola. Ma il solo Mufti ha diritto di farne uso verso Sua Altezza.

\* CARACALLA, Bassiano Antonino, chiamato con tale soprannome, perché alla guisa de' Galli portava una veste lunga che gli scendeva su le calcagua, o che i Franchi allora chiamavano caracalla, indi casacca. Questo principe era figliuolo di Settimo Severo, e divenne tanto celebre per la sua crudeltà; che parendo a Montesquieu troppo mite e triviale per un tal mostro il titolo di tiranno, igli dà giustamente il nome di distruttore degli uomini. Egli uccise suo fratello Geta nelle braccia di sua madre, e tento di distruggere le opere di Aristotile, sotto pretesto che questo filosofo, era stato complice della morte di Alessandro. Sposò poi sua madre, e visse pubblicamente con lei; il che fe' dar loro il nome di Edipo e di Giocasta dagli abitanti di Alessandria, ai quali questa facezia fu fatale; imperciocchè

l'imperatore, onde trarne vendetta, ne fece strozzafe molte migliaja. Questo tiranno si assumeva il nome di Achille e vantavasi di avere conquistato dei paesi che il figliuolo di Peleo non aveva mai veduti. Fu trucidato in Edessa da Macrino, gli 8 di aprile dell'anno 217 di G. C. Il corpo di lui fu mandato a sua moglie, la quale si uccise per dispe-Pazione: 111-4

In un'antica medaglia descritta dal Buonarroti, si vede Caracalla coronato di alloro, ritto, vestito della corazza e del paludamento: L'imperatore tiene nell' una mano l'urna che era uno de' premj dei giuochi pizi, e prende col-l'altra quella di Apollo, che è vestito di semplice clamide, e tiene una bipeune, come si figurava Apollo Smin-teo a Tenedo. Tra essi è un aftare acceso, Intorno a questo bel medaglione si legge EIII CTPA KA CTPATONEI-KIANOY TYOIA OYATEIPHNON (sotto il pretore C. Stratoniciano: giuo-chi pizj: moneta de' Tiatirenj. — Vedi Tav. XXXIV, fig. 7. CARADRIO, uccello favoloso, il cui

solo sguardo guarisce dall'iterizia; ma bisogna che il malato lo guardi, e che l'uccello gli restituisca i suoi sguardi fissandolo molto; imperciocobò oc egli guardasse altrove, il malato morrebbe infallibilmente. - Deuter c. 14, v. 18.

CARAJAMEA O KARAJAMEA, raccolta delle future rivelazioni (Mit. Maom.). Questo libro è rispetto ai Persiani ciò che erano un tempo gli oracoli delle Sibille pel popolo romano. Si consulta negli affari importanti, e specialmente avanti intraprendere una guerra. Egli è composto di g,000 versi, e ciascun verso comprende una linea di cinquanta lettere. Fu scritto dal celebre Sceik Sefy, l'avolo del principe che regnava all'epoca del viaggiatore Chardin, e si credeva fermamente in Persia che contenesse parte delle principali rivelazioni d'Asia, sino alla fine del mondo. Si custodiva in allora accuratamente nel tesoro reale, come originale unico, del quale non esisteva copia; imperciocchè ne era interdetta la cognizione al po-

polo. — Chardin. ( Mit. Rabb.), setta particolare presso i giudei moderni, che segue più particolarmente che le altre il senso letterale delle sacre carte, e non ammette tutte le interpretazioni e tutte le parafrasi dei rabbini. Sono i ginder più ragionevoli e più assennati, e sono odiosi ai loro avversarj solo perche si fanno beffe delle superstizioni e delle | favole da questi adottate. Ci sono de' Caraiti nel Cairo, in Costantinopoli, ed in altri luoghi del Levante, al pari che in Moscovia, dove sono le loro sinagoghe, nelle quali si osservano le loro cerimonie e loro usanze particolari.

\* CARALIDE O CALARIDE, città e porto dell' isola di Sardegna, di cui Pausa» nia attribuisce la fondazione ai Cartaginesi. È oggidi Cagliari, metropoli dell' isola già da molto tempo. - Strab. 1. 3. - Pomp. Mela, 1. 2, c. 7. -Ptolem. l. 3, c. 3. - Pausan. l. 10,

I. CARANO, lo stesso che Recarano, soprannome d'Ercole.

2. - Uno de Centauri, che fu uc-ciso dal Lapito Reto, avventandogli un ciso dal Lapito Reto, avventanaga un tizzone acceso nel lato destro della testa. Il fuoco si appicco nel capelli, di maniera che egli morì tra orribili dolori. — Ovid. Met. l. 12, v. 26%.

3. — Primo re di Macedonia, della famiglia degli Eraclidi o discendenti

d' Ercole; scacció Mida e fondo la sua monarchia circa l'anno 804 avanti G. C. Avvertito dall'oracolo di andarsi a cercare uno stabilimento, entro nell' Emazia, accompagnato da una moltitudine di Greci, e quivi, mentr'egli seguiva seguiva di capre che si ritirava a ca-gione del cattivo con e si impadroni di Edessa, col favore di una densa nenbia mescolata di pioggia che lo sottrasse agli sguardi degli abitanti. Allora, rammentandosi le parole dell'oracolo che gli aveva ordinato di prendere per sua scorta le capre, stabili in questa città la sede del suo dominio. In appresso egli si fece un religioso dovere di far camminare queste medesime capre dinanzi alle sue bandiere.

\* Riferisce Pausania che questo principe, dopo avere sconfitto Cisseo, il cui stato era vicino alla Macedonia, fece innalzare un trofeo, ad imitazione degli Argivi, e che usci tosto dalla foresta del monte Olimpo un lione, il quale rovesciò quel trofeo. La storia aggiunge che Carano conolibe da questo segno di non avere operato saviamente, dando agli stranieri suoi vicini, con tale monumento che doveva certamente umiharli, un giusto motivo di odio contro di Ini; e che dopo d'allora Carano ed i suoi successori si guardarono bene di erigere alcun trofeo, per tema di farsi un nemico irreconciliabile di un popolo vinto. — Tit. Liv. 1. 45, c. 9. — Ju-

stin. l. 7, c. 1. — Pausan. l. g, c. 40.

\* 4. — Nome di un fratello di Sasso. - Ovid. Herold, 15, v. 1174

CARRIO, figlio di Giove e di Torrebin.

CARBONGHIO, Gli antichi gli attribuivano la virtu di resistere al fuoco, di far cessare le flussioni degli occhi, di allontanare i sogni e le visioni notturne e di servire di antidoto contro l'aria pestilenziale e corrotta.

CARCINO, costellazione di cui parla Lucano, la stessa che il Cancro.

CARDA, CARDIA, CARDINEA O CAR-MA, divinità romana che presiedeva ai cardini delle porte ed alle parti nobili e vitali dell'uomo, al cuore, al fegato, a tutti gli intesimi, di cui essa procurava la sanità. Rad. Kardia, cuore. Questa dea aveva un tempio sul monte Celio, dove le si offriva in sacrificio della pappa, delle fave e del lardo. — Ovid. Fast. l. 6. — Macrob. l. 1, c. 12. - Vedi CABNA.

CARDE (Mit. Ind.), porzione, divisione. I libri religiosi dei Gentu sono divisi in un certo numero di carde o capitoli, che si recitano in diversi tem-

pi, e secondo certe cerimonie.

CARDEA, CARDINEA, Questa ninfa si chiamava in prima Grane; Giano avendole fatto violenza, le diede l'intendenza dei cardini delle porte. — Rad. Cardo, cardine. — Vedi Carna.

CARDI, nader de Cilme

CAREGIEN O KHAREGIEN (M. Maom.), scismatico maomettano, ribelle all'imano. Questa parola significa uomo uscito dall' ubbidienza; e quelli che sono indicati con questo nome, vale a dire, quelli che non si soggettano all'imano legittimo e riconosciuto, sono reputati dagli altri come ribelli ai quali si è obbligati di fare guerra. Ve ne furono di molte specie e in grandissimo numero, i quali, nella serie de' tempi, diedero molte inquietudini ai Calissi.

CARRO, grande, alto, soprannome di Giove. Altri lo fanno derivare dal culto che gli si rendeva in Caria.

CARE PATRE PANDARNO (Mit. Ind.), specie di Pandarone o religioso indiano: questa setta fa voto di non parlare più. Egli entra nelle case e chiede la limosina battendo colle mani senza dir nulla. Quelli che gli fanno la carità gli portano il riso cotto, ponendolo nelle sue mani; egli lo mangia nel luogo stesso, senza avanzarne, e se non gli basta va in uu'altra casa a fare la stessa cerimonia. Il suo nome è espressivo: Care vuol dire mano, e patre significa piatto. - Sonnerate

CARESTIA (Iconot.). I poeti l' hanno

personificata come la Fame. Essi dipingono Bellona che distrugge le campague, e trae dietro di sè la Carestia col volto pallido e macilento, con occhi incavati, col corpo magro e scarmo. Essi la chiamano consigliatrice dei delitti, figlia della Discordia e madre della Morte. - Vedi FAME.

1. CARETE, re di Caria, diede il suo nome a questa parte dell'Asia minore,

e fu inventore degli auguri.

\* 2. - Nome di uno statuario cognominato Lindiano perchè era della città di Lindo. E desso che fece il famoso colosso di Rodi, il quale era alto 150 piedi e passava per una delle sette maraviglie del mondo. - Plin. 1. 34, c. 7.

CARL O KARL CHANG ( Mit. Chin. ) , tempo di astinenza e di divozione osservata nell'isola Formosa, e che ha qualche relazione colla quaresima dei cri-stiani. Il Kari Chang è composto di 27 articoli che essi debbono osservare esattamente, sotto pena di essere severa-mente castigati se vi mancano. Tra le altre cose è loro proibito, durante questo tempo di costruire capanne, di maritarsi ed anche di avere commercio colle loro donne, quando ne abbiano. Essi non possono nè vendere pelli, nè cominare ne fabbricare armi; non è loro permesso di fare qualcosa di nuovo, di uccidere porci, di dar nome ad un fanciullo nato di recente; non possono nemmeno intraprendere un viaggio, se e il primo che facciano. I Formosani pretendono che queste leggi siano state loro imposte da uno de loro compatriotti, il quale vedendosi esposto al pubblico disprezzo perche era natural-mente deforme e di orrida figura, scongiuro gli dei di ammetterlo nel cielo la prima volta ch'ei ricevesse qualche insulto. I suoi voti furono intesi. Questo Formosano, che aveva appena figura d'uomo, divenne un formidabil dio, e non tardo a vendicarsi delle beffe de' suoi compatriotti: egli discese nell'isola Formosa, e reco loro i 27 articoli che compongono il Kari Chang, e fe'loro le più terribili minacce se ne trascurassero uno solo.

Caria, una delle Ore, figlie di Giove e di Temi.

CARIA D CARIATIDE, festa in onore di Diana, soprannominata Cariatide a cagione del tempio che aveva a Caria, città del Peloponneso nella Laconia, dove si celebraya questa festa. Ecco ciò che vi diede luogo: Alcune fanciulle, standosi a giuocare nel tempio di Diana in Caria, si accorsero che esso minacciava ruina, per lo che si avventarono ad l un noce e rimasero sospese a' suoi rami. Queste fanciulle, in riconoscenza si radunavano nella stagione delle noci e formavano certi balli inventati da Castore e Polluce: imperciocche il ballo era per gli Spartani un atto religioso. — Pausan. 1. 3, c. 10 — Stat. Theb. 1. 4, v. 225.

CARIATIDI, figure di donne senza braccia, con lunghe vesti, che servono di appoggio ai cornicioni. Ecco l'origine di quest'uso, comune presso i Greci, di porre le Cariatidi nei loro edifici. Caria, città del Peloponneso, essendo stata presa e rovinata dagli altri Greci, vincitori dei Persiani coi quali i Cariati avevano fatto alleanza, i Greci vincitori passarono a filo di spada gli nomini e condussero in ischiavitti le donne, costringendo le più distinte a tenere le loro lunghe vesti e i loro ornamenti. In appresso, per eternare il tradimento de' Cariati e la vergogna di queste schiave, gli architetti le rappresentarono nei pubblici edifici cariche di un grave peso, imagine della loro misseria. — Vitruv. I. 1, c. 1.

CARICE, figliuola di Ossilo e di una

Amadriade.

CARICLEA e TEAGENE, personaggi principali del romanzo di Eliodoro, che

sono di pura invenzione.

\*\* r. CARICLO, ninfa, figlia di Apollo, sposò Scirone e non Chirone, come asserirono alcuni autori, e ne ebbe Endeide, che divenne madre di Peleo e di Telamone. - Plut. in vita Thes. -Apollodoro fa Cariclo madre di Tiresia, famoso indovino, e dice che fu molto cara a Minerva, l, 3, c, 12.

ninfa Pesidice.

CARIDDI, nome di una donna estremamente cupida e vorace, che per avere involato ad Ercole i buoi di Gerione, fu fulminata da Giove e cangiata in quel golfo dello stretto di Sicilia che porto poi il suo nome. - Lycophr. in Cassandr. — Tzetzes, in Lycophr. v. 45 e 218. — Serv. in l. 3. Æn. v. 420.

Questo golfo era molto celebre presso gli antichi. Quasi tutti i poeti ne hanno fatto menzione. Ecco come ne parla

Virgilio:

· · Una vorago . . . D' un gran baratro è questa, che tre volte I vasti flutti rigirando assorbe, E tre volte a vicenda li ributta Con immenso bollor fino alle stelle.

Hom. Odyss. l. 12. — Virg. Æn. l. 3, v. 420. — Ovid. in Ibin. — Id. Amor.

L. 2, eleg. 6. — Id. de Ponto, l. 4, eleg. 10. → Propert. l. 3, el. 11. → Sil. Ital. l. 14. — Vedi Scilla.

Alcuni mitologi riferiscono che Ercole uccise egli medesimo Cariddi, ma che Forco, suo padre, raccolse il corpo di lei in una caldaja e lo fece lavare abbastanza per restituirlo in vita.

Vi ha tra Messina e Reggio un passo molto stretto, ove ci sono grandi e scoscesi scogli che sporgono nel mare dai due opposti lidi. Questo passo era altrevolte chiamato Scilla dal lato dell'Italia, e Cariddi dal lato della Sicilia. E uno stretto molto pericoloso ai navigatori. Quivi perirono le navi di Ulisse, Avvicinandosi troppo all' una o all'altra sponda si arrischia di essere ingojato. Di qui è che per dire che bene spesso il timore di un male ci conduce in uno peggiore, fu detto !

Incidit in Scyllam qui vult vitare Carybdim.

Orazio dà il nome di Cariddi a quelle cortigiane che abusano dell'amore che si ha per esse, l, 1. Carm. Od. 27, v. 19. À Cariddi fu innalzato il Faro detto

oggi Faro di Messina, perchè è molto

vicino a questa città.

CARTOTE, che concede le grazie, soprannome di Mercurie mall'isola di Samo. Il giorno della sua festa, durante l'offerta de sacrifici, i Sami rubavano impunemente tutto ciò che cadeva sotto le loro mani, in memoria che i foro antenati, vinti dai remici, erano stati ridotti, per lo spazio di dieci anni, a vivere di rapine e di ladronecci, o piuttosto, ad esempio del dio medesimo, protettore dei ladri. - Lucian.

CARIE, feste celebrate in onore di

Diana, cognominata Cariatide.

CARIEIDE, pieno di grazie, epiteto di Bacco. - Anthol.

\* CARII o CARIENI, abitanti della Caria, provincia dell'Asia minore, che terminava a settentrione coll' Jonia e la Lidia, all'oriente colla Prigia o Troade e colla Licia, al mezzodi col-Mediterraneo ed a ponente col mar Egeo. Questi popoli, che portarono per qualche tempo il nome di Fenici, pretendevano di essere discesi da Caro fratello di Lido e di Miso. Alcani autori riferiscono l'origine de' Carj ai Pesalgi ed altri ai Cretesi. Certi li fanno di-scendere da Caro figliuolo di Foroneo e differente del precedente. La loro principale divinità era Giove. Le loro città più note erano Alicarnasso, Era-clea, Antiochia, Alabanda, Laodicea e

Minda chiamata oggi Mentese. - Herodot. l. 1, c. 28; l, 2, c. 68. — Strab. l. 1 e 2. — Pomv. Mela, l. 1, c. 2 e 16; l. 2, c, 7, — Ptolem. I. 5, c. 2.

— Justin. l. 13, c. 4, — Plin. l. 5, c. 2.

c. 29. — Quint. Curt. l. 6, c. 3.

CARLE, fanciulla di cui Plutarco

racconta il seguente aneddoto: " Una « lunga siccità avendo cagionato la ca-" restia in Delfo, quegli abitanti, ac" compagnati dalle loro donne e dai " loro figli, si recarono nel palazzo per " implorare i soccorsi del loro re. Questi, " non avendo bastanti viveri per tutti; 34 ne distribul a quelli che gli erano 6 più noti. Stanco delle importunità " di una giovane orfanella, la maltratto « e le getto in faccia la sua calzatura. " La fanciulla, oltraggiata da questo affronto, si impicco per disperazione. " La carestia anziche diminuire aumen-" tava sempre più; e l'oracolo pro-" feri che questo flagello sarebbe ces-" sato quando si avesse placata l'om-" bra della giovane Carile, il che ca-& giono l'istituzione di una festa che a porto il nome di lei. " Secondo il Meursio questa festa si celebrava di nove in nove anni.

CARILBA, festa che si celebrava in Delfo di nove in nove anni Il re procializza alta cerimonia, distribuiva viveri a tutti gli astanti, stranieri o cittadini, e percuoteva leggermente con uno de suoi calzari l'immagine di Carile; indi la prima delle Jadi pigliava questa imagine, le poneva una corda al collo, e la seppelliva nel luogo medesimo ove fu sepolta Carile. - Meursii, Griec. Fer. - Ant. expl. t. 2.

CARINE, piagnone, donne pagate per piagnere i morti nei funerali, chiamate così perchè si facevano venire dalla Caria. Molte pitture e molti vasi antichi rappresentano delle Carine che sol-Ievano le mani in aria, si battono il petto, o si strappano i capelli in atto

di dolore.

I. CARIO, figlinolo di Giove e della ninfa Torrebia. Passeggiando egli un giorno salle sponde del lago di questo nome, udi il canto delle ninfe ed imparò da esse la musica che insegnò poi ai Lidj. In ricompensa di questo beneficio essi gli decretarono onori divini e gli edificarono un magnifico tempio sopra un monte che piglio il nome di Cario.

2. - Soprannome di Giove onorato presso il Milassi in un tempio comune ai Misj, ai Lidi ed ai Carieni, che credevano avere una medesima origine.

CARIQUE ANGU', carretta della morte.

Questa carretta è coperta di un panno bianco e condotta da scheletri. Il rumore della sua ruota si fa sentire allorche qualcuno è vicino a spirare. Questa superstizione esiste aucora nella Brettagna. - Viagg. di Cambry a Finisterre.

CARISIE, feste notturne in onore delle grazie: tutta la notte si passava in balli, che finivano con una distribuzione di focaccie di maiz e di mele.

Myth. de Banier, t. 1.

1. Carisio, sopramome di Giove, da Charis, grazia, favore, come il dio per la cui influenza gli uomini ottengono la benevolenza scambievole. Di qui e che i Greci ne loro banchetti facevano lihagioni in onore di Giove Carisio. - Cic. Brut. 83.

2. - EROE, figlio di Licaone, diede

il suo nome alla città di Carisia.

\* CARISTE, eitta dell' Eubea, dalla quale si tracya il bel marmo chiamato caristio. Era situata verso l'estremità della punta meridionale di quest'isola. Quivi era un tempio di Apollo che fe' dare a questo dio il sopranuome di Marmoreo. Questa città sussiste ancora oggi sotto il nome di Cariste. I Francesi la chiamano Château-roux. - Strab. 1. 10. - Pomp. Mela , 1. x , c. 7. -Plin. 1. 4, v. 10; L. 36, c. 6. — Ovid. Fast. l. 4, v. 272. Caristeris. Questo giorao di festa

si celebrava in Atene il di 12 del mese di Boedromione, anniversario del giorno iu cui Trasibulo scacció i trenta tiranni

e rese la libertà agli Atenicsi.

CARISTIE, festa che celebravano i Romani il 20 di febbrajo in onore della dea Concordia, per ristabilire la pace e l'unione tra le famiglie che erano in discordia. Si faceva un gran banchetto nel quale non era ammesso alcuno straniero. Altri scrittori pretendono che le Caristie fossero una festa in onore di Plutone, che vi si facessero delle offerte pei morti, che si immolassero dei tori neri, e che queste cerimonie si facessero di notte; imperciocche non era permesso di sacrificare a Plutone di giorno, - Ovid. Fast. 1. 2, v. 617. Val. Max. l. 2, c. 1, n. 8.

CARISTO, figlio di Chirone e di Ca-

riclea, aveva dato il suo nome a Cari-

ste città dell' Eubea. — Steph. Bizant. Carità (Iconol.). Questa virtu e principalmente caratterizzata coi fanciulli di cui è circondata e cou un cuore ac-ceso che porta nelle mani. La Carità di Andrea del Sarto, celebre pittore fiorentino, morto nel 1530, è una donna assisa, che tiene due figli l'uno dei



Ricavata da una Pittura di Guido Reni

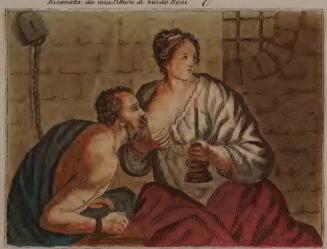

Carità Romana



quali de sta alla mammella, mentreche l'altro; con aria festevole le mostra alcune nocciuole; a' suoi piedi, sul lembo del panneggiamento, si vede un fanciullo che dorme. Il pittore ha caratterizzato eziandio il suo soggetto con carboni accesi, che stanno nella parte anteriore del quadro, e con pellegrini che vanno ad alloggiare, in uno spedale che si scorge in lontananza.

1. GARITE indea piena di avvenenza, che Omero dà per compagna a Vulcano per indicare certamente la grazia e la beltà delle opere che egli fabbricava per gli dei. - Hom. 11. 1. 18, v. 382.

2. - Nome che davano i Greci alle tre dec chiamate dai Latini Grazie, Gratice -- Vedi GRAZIE.

CARMA O CARNA, la stessa che Cardia o Cardinea.

CARMANORE ; Cretese che purifico Apollo ancora macchiato del sangue del serpente Pitone. Fu padre di Eubulo e di Crisotemi, il primo che riporto il premio ai giuochi Pizj. - Pausan. 1. 2,

CARME, figliuola di Eubulo, fu amata da Giove, il quale la rese madre di Britomarte, una delle favorite di Diapa. - Ibid. - Vedi BRITOMARTE.

CARMELO, dio degli antichi abitanti del monte Carmelo tra la Siria e la Gindea, Questo dio, in virtu di un' antica tradizione, non aveva ne statua, nè tempio, ma semplicemente un altare sul quale gli si offrivano preghiere e sacrifici. Tacito riferisce che Vespasiano vi sacrifico e che il sacerdote, chiamato Basilide, dopon avere esaminato de viscere della vittima, gli predisse ch' ci sarebbe un giorno alla testa di un grande stato; predizione che si avverò allorchè questo principe fu eletto imperatore dall'armata romana. - Strab. 1. 16. - Tacit. Hist. 1. 2, c. 78 - Sueton, in Vespas. c. 5. - Il Selden crede che non sia altro che un soprannome di Apollo. . . .

1. CARMENTA O CARMENTIDE , madre di Evandro, fu una profetessa al pari di Cassandra. Il suo vero nome era Nicostrate; ma le fu dato quello di Carmenta, perche profetizzava in versi e si dimenava come una pazza; imperciocche questa parola, dice Plutarco, significa forsennato, carens mente, dal che è derivata la parola carmen, verso, origine un po' spiacevole per quelli che fanno versi. Carmenta fu durante la sua vita l'oracolo idegli Aborigeni, popoli d' Italia, che le resero gli onori divini dopo la sua morte. I Greci le fecero sacrifici sotto il nome di Temi. Altri dicono che ella era di Arcadia. Carmenta passò in Italia con Evandro suo figlio ch' clla chbe da Mercurio, dove Fauno re del Lazio li accolse favorevolmente. Dopo la sua morte essa fu ammessa fra gli dei Indigeti di Roma. Ella aveva un altare vicino alla porta Carmentale ed un tempio nell'ottava regione della città. Non era permesso di andarvi con abiti di cuojo, perche erano considerati impuri. Le si attribuisce il cangiamento delle lettere greche II e 4 nelle loro corrispondenti latine, recate da Evandro in Italia, Carmenta è rappresentata sopra una medaglia di Q. Fabio Massimo Eburno, sotto le sembianze di giovin donzella i cui capelli, naturalmente ricci, cadono inpanellati su per igli omeni, ella ha in testa una corona di foglie di fava, e vicino a lei sta un'arpa, simbolo del suo carattere profetico. Plut. in Vita Romul. - Tit. Liv. 1. 5, c. 47. - Sosipate Charisius, 1. 1. - Virg. An. 1. 8, v. 338. - Ovid, Fast. 1. 1, v. 367; 1. 6, v. 530. - Vedi EVANDRO,

2. - Dea tutelare dei fanciulli, probabilmente la stessa che la precedente. Essa presiedeva alla loro nascita è ne cantava i destini; per il che era spe-cialmente venerata dalle madri.

CARMENTALE, festa che celebravano ogni, anno le madri di famiglia romane nel giorno ar di gennajo sotto il Cam+ pidoglio, vicino alla porta Carmentale, in onore di Carmenta, venuta in Italia sei anni avanti la guerra di Troja Que-sta festa fu stabilità in memoria della riconciliazione avvenuta tra le cittadine romane ed i loro mariti, dopo un'assai lunga dissensione cagionata da un decreto del senato che aveva vietato alle donne l'uso dei carri. La riconciliazione fu seguita da una gran fecondità, che esse attribuirono alla dea Carmenta, e per la quale fu stabilita questa festa. ---Ovid, Fast. to is v. 464. Tit. Tiens le 1, c. 7. Solin. c. 2. Wictor. de Orig. Rom. c. 5.

CARMENTALI, uno dei quindici flamini di Roma al servizio di Carmenta., and

CARMENTE, nome generico delle indovine, profetesse, entusiaste, ecc., quasi carentes mente.

1. CARMO, Ateniese, contemporaneo di Pisistrato: dicesi essene stato il primo che consacrò un altare ad Amore. -Pausan.

2. - Uno dei due figliuoli che ebbe Aristeo in Sicilia.

CARMONE, soprannome sotto il quale

Giove aveva un culto stabilito ed era adorato presso gli Arcadi. - Rad. Chai-

rein, rallegrarsi.

CARMOSINE, festa in Atene, e, secondo Plutarco ( de Iside ), in Egitto. \*\* CARNA, dea dei Cardini, che presiedeva similmente alle parti nobili del corpo umano; fu in origine una ninfa, nota sotto il nome di Grane, che si dilettava molto della caccia, e che si prendeva spesso per la sorella di Apollo, senza che Diana potesse offendersi del paragone, nec erat, Phoebe, pudenda tibi. Il dio Giano le rapi la verginità, e per compensarla di questa perdita le diede l'intendenza dell'esterno delle case e le fe'dono di un bastone di spino, per allontanarne gli uccelli nocevoli, I' Romani le rendevano un culto, e il gioruo della sua festa si facevano dei regali di lardo e di una certa pappa di fave; emblema, secondo Ovidio, dell'antica maniera di nutrirsi, avanti che il lusso avesse fatto succedere a questo semplice nutrimento de' cibi delicati e ignoti fino allora. ... Ovid. Fast, l. 6, v. 101 et seq. Macrob. Saturn. l. 1, c. 12, L. Gyrald. Hist. Deor. Syntagm. 1.

Tertulliano e S. Agostino parlano di questa dea sotto il nome di Cardinea. Junio Bruto, dopo l'espulsione de' Tarquinj, innalzò un tempio in Roma sul monte Celio, ed istitui in onor suo una festa che si celebrava nel mese di giugno. — Tertul, Idolatr. c. 15. — August, de Civit. Dei, 1. 4, c. 8.

CARNABONE, re dei Geti, fece un' ote tima accoglienza a Trittolemo, allorchè per ordine di Cerere quest' ultimo scorsè la terra per insegnare la coltura delle biade; poco tempo dopo egli formo il progetto di perderlo, ed uccise uno dei draghi attaccati al suo carro, acciocche non potesse sfuggirgli; ma Cerere diede tosto un altro drago a Trittelemo, e pose Carnabone in un tale accesso di furia che si uccise da se medesimo. In memoria della sua malvagità essa lo pose fra le stelle, unitamente al drago, e vi porta il nome di Ophiuchos, e in latino Auguitenens, Serpentarius,

CARNE - Vedi CARME.

CARNEA, dea che invocavasi pei fan-

\* CARNEADE, filosofo della città di Cirene in Affrica, nato circa tre secoli avanti quello di Augusto, fu il capo della imova Accademia e l'antagonista manifesto di Zenone, capo della setta degli stoici. Fu mandato dagli Ateniesi in ambasciata a Roma, dove si fece talmente ammirare pel suo sapere e per la sua eloquenza, che i giovani romani lasciavano i loro piaceri e le loro occupazioni per ascoltarlo. Questo filosofo morì in età di 85 anni, — Cic. ad Attic. I. 12, ep. 23. — Id. de Orat. I. 13, c, 45; I. 2, c. 155. — Plin. I. 73, c. 30, — Lactant. I. 5, c. 14, — Fabric. Bibl. Græc. I. 3, c. 3.

CARNEADI, certami poetici. - Vedi

CARNO.

CARNEATI, ministri che servivano nelle Carnee per lo spazio di quattro anni, durante i quali non era loro permesso

di ammogliarsi.

CARNEE, feste che si celebravano principalmente in Lacedemone in onore di Apollo, Gli uni fanno derivare questo nome da Carno Trojano, o dall'altro Carno di Acarna (Vedi Carno); gli altri dalla parola greca trasposta dal corniolo (craneia), perchè Greci, al dire di Pausania, avevano incorso la collera di Apollo, tagliando certi cornioli che gli erano consacrati in un boschetto del monte Ida, Altri lo fanno derivare da Krainein, compiere un voto: " Menelao, dicon essi, avanti " partire per la spedizione di Troja, a fece voto ad Apolline di riconoscere a la sua protezione, in caso di felice a evento, con qualche distinto onore. " Queste feste duravano nove giorni, e principiavano il di 13 del mese Carneo, corrispondente al mese ateniese Metagitnione. Era una imitazione della vita militare e della disciplina osservata nei campi : e perció si innalzavano nove tende, pelle quali nove uomini di tre differenti tribù vivevano per lo spazio di nove giorni sotto le leggi di un pubblico araldo.

CARNET, arie che si cantavano nelle

feste chiamate Carnee.

CARNEO, soprannome di Apollo, specialmente a Sparta e nelle colonie di questa repubblica, Tera e Cirene; a Sicione soprattutto i suoi sacerdoti errano tenuti in molta reputazione. Quelli di Sicione avevano innalzato un tempio ad Apollo sotto questo nome, del quale non esistevano più al tempo di Pausania se non alcune colonne. L'Apollo Carance aveva pure un tempio nella città di Las in Laconia. — Pausani. 1. 2, c. 113 l. 3, c. 24. — Athen. 1. 4, c. 4

I, CANNO, trojano, figlio di Giove e d'Europa e favorito di Apollo, istituli certi giuochi o certami di musica e di poesia che si celebravano in onore del figlio di Latona nel tempo del plenilunio. Terpandro fa il primo che vi riportò ronte, a meno che non avesse seco un

2. — Acarnano, che fu istruito da Apollo nell'arte d'indovinare. Sotto il regno di Codro, movendo gli Eraclidi nell'Etolia contro gli Ateniesi, si presentò loro un sacerdote di Apollo, per nome Carno, predicendo loro gravi sciagure. Essi, prendendolo per un negromante, lo uccisero a colpi di freccia. Questa uccisione fu seguita da una peste che venne attribuita alla morte dell'indovino; quindi per placare il nume del quale egli era ministro, si innalzò un tempio ad Apollo sotto il nome di Carneo e si istituirono feste. — Pausan. I. 3. c. 13.

1. Caro, figliuolo di Foroneo, figlio del fiume Inaco, regno in Megara, nell'Attica, e soltanto sotto il suo regno cominciarono i Megaresi ad avere tempj di Cercre, chiamati Megara. Il padre di Caro, secondo il P. Petau, era contemporaneo di Ogige, vale a dire che viveva più di mille anni avanti la prima Olimpiade e circa diciotto secoli avanti Augusto, Il sepolcro di Caro si vedeva ancora al tempo degli Antonini sulla via da Megara a Corinto. — Pausan.

l. 1, c. 29 e 44.

2. — Gli antichi fanno menzione di nn altro principe dello stesso nome, figlio di Manete, fratello di Lido e marito di Calliroe figlia del fiume Meandro. Credesi che questo desse il suo nome alla Caria, dove regno per qualche tempo. — Herodot. L. 1, c. 171.

CAROM O KHAROM. — Vedi CORDAD.
CARONITI (usciti dall' Inferno),
schiavi posti in libertà pel testamento
fatto dal loro padrone in punto di morte.

- Vedi ORCINIENI.

CARONTE, una delle divinità infernali, figlio dell' Erebo e della Notte. Era suo ufficio di traghettare al di là dello Stige e dell'Acheronte le ombre de'morti. Egli era e vecchio ed avaro e non ammetteva nella sua barca se non che le ombre di quelli che avevano ricevuto sepoltura e che gli pagavano il passaggio. La somma richiesta non poteva essere minore di un obolo, nè maggiore di tre : di qui è che i gentili ponevano in bocca ai morti una moneta d'oro o d'argento per pagare il loro passaggio. I soli Ermonj pretendevano esserne esenti, perchè il loro paese confinava con l'inferno. Le ombre di quelli che erano stati privati degli onori del sepolcro erravano per cento anni sulle sponde dello Stige. Nessun mortale vivente poteva entrare nella barca di Ca- | cajuolo: lib. 11 Tom. I.

ronte, a meno che non avesse seco un ramo d'oro consacrato a Minerva; e bisognò che la Sibilla ne desse uno al pio Enea, allorchè egli volle entrare nel regno di Plutone. Molto tempo avanti l'arrivo di questo principe il nocchiero infernale era stato punito e mandato in esiglio per un anno in uno de'più oscuri e de'più orrendi luoghi del Tartaro per avere fatto passare Ercole, il quale non era munito di questo magico ramo. — Servius, in l. 6. Æn. v. 302.

Il maggior numero degli autori considerano Caronte come un potente principe che ha dato leggi all' Egitto, e che fu il primo ad imporre un diritto su le sepolture. L'Alcorano confonde Caronte con Corè, quell'Israelita che fu inghiottito dalla terra per preghiera di Mosè. L'arabo Murtadi lo fa zio del legislatore de' Giudei; e siccome egli fu sempre suo zelante seguace, così quest' ultimo, in riconoscenza, gl' insegno la chimica ed il segreto della pietra filosofale, con la quale egli acquistò immense somme. - Secondo Erodoto, Caronte fu in prima un semplice sacerdote di Vulcano, che seppe usurpare in Egitto il supremo potere, e che, coi tesori procedenti dal tributo ch'egli impose sui seppellimenti, riusci a costruire quel famoso labirinto, dove l'opinione volgare non tardò guari a porre il vestibulo dell'inferno. Questo lavoro, che sussiste ancora in parte, conserva il nome del suo fondatore, e gli Arabi lo chiamano Quellei Caron, l'edificio di Caronte. Gli abitanti attuali danno lo stesso nome al lago Meri; e narrano intorno a Caronte il seguente aneddoto: " Egli era, dicon « essi, un uomo di bassa estrazione, " che si stabili sul lago, ed esigette di « propria autorità un pedaggio per ogni " corpo che si tragittava, esazione che " egli continuò per più anni, fino a " che il suo rifiuto di tragittare il corpo a del figlio del re, fece scoprire la sua " frode. Il re; comprendendo tutto il " vantaggio di simile imposta per le sue "finanze, la sanziono colla propria autorità, e confermo Caronte nel poa sto creatosi da se, che cra diventato " il migliore del regno. L'esattore vi " si arricchi, e divenne a bastanza po-" tente per assassinare il re, e salire " sul trono in vece sua, " Tra tutte le spiegazioni date a questo nome, la più naturale si è quella di Diodoro, il quale trae il nome di Caronte dalla lingua egizia, e lo traduce colla parolla Bar-

Questo nome, di fatti, non dinotava altro se non se colui che per ordine del re tragittava nella sua barca quelli che avevano pagato il diritto della sepoltura, e che li conduceva vicino a Menti, nelle amene campagne situate in vicinanza al lago di Acherusa. Orfeo fu il primo a far conoscere in Grecia l'uso stabilito in Egitto di porre una moneta nelle urne funerarie, per ottenere da Caronte il passo dei fiumi infernali; e quest'uso era stato mantenuto da un motivo di pubblica utilità. I sacerdoti egizj rifiutavano il passaggio del lago a quelli che erano morti senza pagare i loro debiti, e i parenti erano obbligati di tenere presso di sè il corpo fino a che li avessero pagati essi medesimi. La moneta posta in bocca al defunto indicava che tutt'i suoi creditori erano soddisfatti, giacchè gli rimaneva per ottenere il suo passaggio. Oltre all'ordinario tributo, i Greci ponevano pure talvolta nelle tombe delle attestazioni di citta-dinanza. Il vantaggio che recava que-st'usanza ai costumi, la fece accogliere in Italia, e vi si trovarono in un sepolcro le seguenti parole, onorevoli alla memoria di colui che vi era rinchiu-so: « Il pontefice Sesto Anicio attesta a che questo cittadino ha sempre vivuto 4. da uomo dabbene. Possano i suoi mani « godere di un eterno riposo! » Quest'uso si ritrova appresso i Russi i la lettera o passaporto è indiritto a San Nicolà.

I poeti hanno dipinto Caronte come un vecchio robusto, con occhi vivaci, con sembiante maestoso, benchè severo, coll'impronta della divinità nell'aspetto, con folta e canuta barba, con un oscuro vestimento indosso, lordo del fango del fiume infernale. La sua barca ha vele color di ferro, ed egli tiene un palo o remo per dirigerla. Ecco la pittura che ne fa Virgilio nell' Eneide, lib. 6, v. 298, come si legge nella tra-

duzione del Caro:

Caron demonio spaventoso e sozzo, A cui lunga del mento, incolta ed irta Pende canuta barba. Ha gli occhi accesi Come di bragia. Ha con un groppo al collo Appeso un lordo ammanto, e con un palo, Che gli fa remo, e con la vela regge L'affumicato legno, onde tragitta Su l'altra riva ognor la gente morta. Vecchio è d'aspetto e d'anni; ma di forze, Come Dio, vigoroso e verde è sempre.

In un antico sarcofago che si vede a Palermo nel convento di San Francesco, Caronte è rappresentato in atto di ap-

l'ombra di una donna morta poc'anzi. Dalle due bande del letto funebre veg-gonsi due genj ritti ed appoggiati ad una colonna, i quali hanno barba e grandi ale. Questo monumento è stato pubblicato da Houel nel suo Viaggio della Sicilia. - Polignoto di Taso, figliuolo di Micone, dipinse pei Delfii Caronte nella sua barca. — L'Albano lo ha rappresentato in un quadro dipinto sul rame. - Michel' Angelo , nel suo quadro del Giudizio finale dipinto nel Vaticano nella Cappella Sistina, ha fi÷ gurato Caronte che traversa l'Acheronte, il quale scorre appiè della Croce del Salvatore. — Anche il Dante nel suo Inferno, Canto III, introduce Caronte.

Nell' Admiranda Romæ si vede in un bassorilievo Caronte che riceve alcune ombre nella sua barca, ed altre che ne escono. Vi si distingue una donna ed un soldato ancora armato del suo elmetto

e dello scudo.

\* In altro bassorilievo del Museo Pio Clementino si vede il vecchio Caronte che tragitta le ombre nella sua barca. Egli è vestito di tunica succinta, coperto il capo di pileo o berretto da marinajo. e se ne sta al timone: due figure vestite di toga, discendono nella barca per mezzo di una scala; la Parca ajuta la prima a discendere; la conocchia della Parca, ancora piena di lino, è una prova che la morte di quest'ombra fu prematura : di fatti essa sembra molto giovane. L'altra ha la statura di un fanciullo. Venere Epitimbia (sepolerale), chia-mata Libitina dai Romani, le viene incontro con un vaso per presentarle le

fibagioni che offerivano i vivi ai de-funti. — Vedi Tav. XXXIV, fig. 9. 1. CARONTIA (FONTE), Fons Cha-ronia, fontana vicino a Terracina, nel Lazio, le cui acque avvelenate non potevano servire nè agli nomini, nè agli animali; ma, dopo un lungo corso di tempo, perdettero per altro la loro no-civa qualità. — Plin. l. 2, c 23.

2. - Nome che davano gli antichi Greci a certi luoghi dai quali esalava un odore infetto e mortifero, come il lago di Averno. Sono quelli chiamati da

Cicerone Plutonia. - Strab.

Carontio, antro vicino a Nisa, città dell'Asia minore, in un lorgo chiamato Acaraca. Quivi è, dice Strabone, un bosco sacro, con un tempio dedicato a Giové ed a Plutone. Gli ammalati che hanno qualche fiducia in questi numi, si recano in questo borgo, dove dimorano vicino all'antro, in casa di abili prodare colla sua navicella per tragittare | sacerdoti, i quali invocano gli dei. Essi

conducono di tempo in tempo i malati nell'antro, e ve li lasciano per parec-chi giorni senza nutrimento. Il luogo è inaccessabile o pernicioso per qual si sia altra persona. Ogni anno si celebra in Acaraca una festa che trae un gran concorso di gente. Il giorno della festa, verso mezzodi, i giovani escono dal ginnasio affatto nudi e fregati d'olio, pigliano un toro e lo conducono nel-l'antro. Questo animale, come prima vien lasciato in sua balia, e che si è un po'innoltrato, cade morto.

I. CAROPO, vale a dire feroce, furioso, soprannome di Ercole nella Beozia, a cagione di un tempio ch'egli aveva nel luogo da dove si diceva che egli usci allorche condusse seco il cane

dell' inferno.

2. - Figliuolo di Ippaso e fratello di Soco, ucciso da Ulisse. - Il. l. 11. 3. - Uno dei cani di Atteone.

4. - Vedi NIREO.

CAROVANA (Mit. Maom.), banda di pellegrini maomettani che vanno ogni anno alla Mecca: se ne contano cinque principali; quella del Cairo in Egitto; quella di Barbaria, vale a dire di Fez e di Marocco; e quelle di Damasco, di Persia e delle Indie.

CABPEA, specie di ballo in uso presso gli Enieni e presso i Magnesi, popoli di Tessaglia. Uno dei ballerini deponeva le sue armi, fingeva di arare la terra e di seminare, e guardava spesso intorno a se, come un uomo inquieto; un altro imitava l'azione di un ladro che si avvicina. Il primo ripigliava tantosto le armi, e il combattimento si dava in cadenza e al suono del flauto, intorno all'aratro ed ai buoi. Il ladro riportava la vittoria, legava l'agricoltore, e ne conduceva via i buoi; alcuna volta era l'agricoltore che vinceva. L'origine di questo ballo era, secondo alcuni, l'azione di Mercurio che invola i buoi di Admeto; e, secondo altri, un esercizio istituito per assuefare gli abitanti delle campagne a difendersi contro le incursioni de' masnadieri e de' nemici.

\*\* CARPO, figliuola di Zefiro e di una delle Stagioni chiamate Ore dai Greci, e che dai mitologi moderni sono sempre confuse con queste ultime. Essa amo Calamo figliuolo del fiume Meandro, e ne fu riamata. Essendo caduta nel fiume che porta il nome del suo suocero, Giove la cangio in frutti d'ogni specie, acciocche si riproducesse continuamente, in fructus rerum omnium vertit, ut semper renasceretur. - Servius, in S. Eclog. Virg. v. 48. - Vedi Calamo. - Pausania pone Carpo nel numero delle Stagioni. Il nome di questa ninfa è greco, e signi-

fica frutto: l, 9, c. 33.

\*\* CARPOFORA, portatrice di frutti,
nome sotto il quale gli abitanti di Tegea, città del Peloponneso, onoravano Cerere e Proserpina, dee alle quali avevano innalzato un tempio. — Rad. Karpos, frutto. - Pausan. l. 8, c. 53.

CARPOGENETLO, che produce i frutti,

epiteto di Apollo. - Anthol.

\* CARPTOR, nome che davano i Romani a certi schiavi che facevano l'ufficio di scudieri trinciatori, vale a dire che tagliavano le carni imbandite su la tavola. - Juven. Sat. 9, v. 110.

CARRA CALF (Karra Kalf), il più alto grado della magia in Islanda, nei tempi moderni. Era il diavolo che compariva sotto la forma di un vitello appena nato e non ancora pulito dalla madre. Colui che desiderava l'iniziazione era obbligato di leccarlo colla propria lingua e, con tal mezzo, giungeva alla cognizione de' più grandi misterj. - Viagg. in Isl., trad. dal da-

nese, anno X.

1. CARRO. I principali carri degli antichi, che si osservano nei monumenti, sono i carri armati di falci, i carri per la corsa, i carri trionfali ed i carri co-perti. I primi servivano al solo uso della guerra. Per quanto se ne può giu-dicare dagli antichi monumenti, questi carri avevano due sole ruote grandi alle quali erano adattate le falci; si armava pure il timone di acutissime punte, e la parte inferiore del carro era guernita di pezzi di ferro taglienti, per impedire che altri vi montasse. I carri per la corsa erano una specie di conchiglia posta sopra due ruote; più alta davanti che di dietro, con un timone cortissimo, al quale si attaccavano quattro cavalli di fronte. L'uso di quattro cavalli posti in questa guisa fu prima trovato da Erittonio quarto re di Atene, perchè prima non se ne ponevano che due; il che meritò a quel principe di esser posto nel cielo dopo la sua morte. - Virg. Georg. l. 3. - Pontan. de Stellis, l. 3.
I carri trionfali avevano una forma

tonda; il trionfatore se ne stava ritto e conduceva lui medesimo i cavalli. Siffatti carri servivano anche ad altre cerimonie: vi si portavano le immagini degli dei nei giorni delle supplicazioni o pubbliche preghiere: vi si ponevano le statue di quelli de quali si faceva l'apoteosi, e servivano eziandio per le

famiglie illustri che assistevano alla festa. I consoli che entravano in carica erano similmente condotti in questi carri, tirati da due cavalli. Ciò non di meno la storia osserva che Camillo entrò trionfaute in tal modo in Roma, pompa che divenne ordinaria in appresso, ma che per quella volta offese alcuni spiriti repubblicani. Sotto i consoli i carri erano dorati; sotto gl'imperatori furono d'avorio ed anche d'oro: si bagnavano di sangue per dar loro una cert'aria marziale. I carri coperti, distinti dagli altri con una specie di cupola centinata, servivano pei pontefici romani, e verisimilmente per le donne. - Vedi BIGA, BOOTE, ACHILLE, IPPODAMIA, EPITTONIO, DIFONTE.

Tra quelli che perirono pel proprio carro si annoverano Fetonte figlio del Sole; LAOMEDONTE figliuolo d'Ilo e padre di Priamo re di Troja; Enomao re di Pisa in Elide è padre di Ippodamia; DIOMEDE figliuolo di Marte e di Cirene, secondo Apollodoro, l. 2, c. 22; IP-POLITO figliuolo di Teseo re d'Atene; ANFIARAO famoso indovino, figliuolo di Oicleo; GLAUGO figliuolo di Sisifo e padre di Bellerofonte; JASIONE figliuolo di Giove e di Elettra; e SAL-MONEO figlinolo di Eolo e re d' Elide.

\* 2. - DE GIUNONE. Era tirato da due pavoni. Questa dea se ne serviva per traversare l'aria. Ne aveva poi un altro tirato da due cavalli, di cui si serviva per combattere.

\* 3. — DI VENERE. Era tirato da due colombe e preceduto da Amore colla

sua face nelle mani.

\* 4. — DEL SOLE O di FETONTE. Era tirato da quattro cavalli bianchi alati i cui nomi sono analoghi alla luce, Piroo, Eoo, Actone e Flegone. - Ovid. Met. l. 2, v. 153.

\* 5. - DI PLUTONE. Era tirato da quattro cavalli neri, chiamati Orfne, Aetone, Nitteo e Abastro. — Claud. 1. 1. de Raptu Proserp.

\* 6. - DI NETTUNO, di ANFITRITE e di TETI. Era tirato da due cavalli marini, preceduti da Tritone che suona la conca.

\* 7. - DI MEDEA. Era tratto da due draghi alati, al pari che quello di CE-RERE, dea delle messi.

\* 8. - DI DIANA. Era tirato da cerve. \* 9. - DI CIBELE. Era tirato da due leoni. en el mer-

\* 10. - DI ADMETO. Tirato da un lione e da un cinghiale.

II. - DEL SOLE (Mit. Ind.). Secondo gl'Indiani, questo carro è appog-

giato da una banda sul monte Meru ed il rimanente è sostenuto in aria; ha una sola ruota; è tirato da sette cavalli verdi, forse per allusione ai sette giorni della settimana; e n'è conduttore il dio Arumino. I Valaguillieri, in numero di 60,000, seguono il Sole nelle sue dodici case (segni dello zodaico), adorandolo e intonando diverse arie in sua lode.

CARROSELLO O GARROSELLO, specie di corsa o giostra, accompagnata da carri, da macchine e da balli di cavalli. Tertulliano ne attribuisce l'invenzione a Circe, la quale per la prima fece fare delle corse in onore di suo padre. -Rad. Currus Solis, carro del Sole.

CARRUBIUM (Mit. Maom.), ordine di Angioli che i Maomettani dicono essere i principi ed i signori degli altri, e che corrispondono ai cherubini.

CARTA (Mit. Maom.). La carta, e specialmente quella che è scrifta, è una cosa sacra pei Maomettani. Essi reputano cosa disonesta il bruciarla, lacerarla, o gettarla via, e soprattutto il servirsene ad usi sucidi, a cagione, dicon essi, che vi può essere scritto sopra il nome di Dio o dei santi, e che se non è carta scritta, serve a scrivere le cose venerabili, come le materie della religione e della morale, le leggi divine ed umane, ecc. - Chardin.

CARTA JERATICA. Carta chiamata con tal nome perchè era destinata agli Annali, ai libri delle cerimonie ed alle cose sacre.

1. CARTAGINE (Mit. Sir.), figliuola dell'Ercole Tirio e di Asteria sorella di Latona, diede il suo nome alla città di Cartagine che fu essa medesima onorata come una dea, fino a che non fuvinta. — Cic. de Nat. Deor. l. 3.

\* 2. - Città dell' Affrica, capitale di una Repubblica che fu per molto tempo rivale di Roma, e signoreggio una parte dell'Affrica, molte regioni della Spagna, e le isole di Sardegna e di Sicilia. Era situata nel tratto di paese chiamato oggi regno di Tunisi, sul lido del mare, vi-cino al golfo di Utica. Secondo Virgilio questa città era molto cara a Giunone:

Grande, antica, possente, e bellicosa Colonia de' Fenici era Cartago, Posta da lunge incontr'Italia e'ncontra A la foce del Tebro: a Giunon cara Si, che le fur men care ed Argo e Samo. Oni pose l'armi sue, qui pose il carro, Qui di porre avea già disegno e cura (Se tale era il suo Fato) il maggior seggio, E lo scettro anco universal del mondo.

Gli antichi non sono d'accordo intorno all'epoca della sua fondazione; ma convengono che fu fondata da una colonia di Tirj, condotta da Elisa, primo nome di Didone sorella di Pigmalione re di Tiro, e vedova di Acerba o Sicarba, noto anche sotto il nome di Sicheo. Il maggior numero di autori pongono la fondazione di Cartagine più duro 737 anni, secondoche dice Ca-tone maggiore in un'aringa conserva-taci da Solino. Cartagine porto in prima il nome di Birsa, che significa fortezza, o, secondo Virgilio, a cagione del-l'astuzia usata da Didone, alla quale essendo conceduto per la sua colonia tanto spazio di terreno quanto ne poteva cerchiare un cuojo di bue, ella fe' tagliare a sottilissime liste un cuojo e si prese tutto il terreno che cerchiò con quelle liste. Indi porto il nome di Cartada o Cartado, e per corruzione Cartagine, che nella sua origine significava Città nuova. Ella si accrebbe talmente, che, nel principio della sua prima guerra contro i Romani, conteneva settecentomila abitanti. La cittadella conservó il nome di Birsa, e molti poeti hanno usato questa parola per dinotare la città medesima - Virg. En. l. 1, v. 12 e 371. -Strab. l. 17. — Pomp. Mela, l. 1, c. 7. — Ptolem. l. 4, c. 3. — Justin. l. 4, c. 2. — Vell. Paterc. l. 1, c. 6. — Tit. Liv. 1. 4, c. 29. - Vedi BIRSA.

Il Tasso, a proposito di Cartagine,

fa questa bella esclamazione:

Giace l'alta Cartago; appena i segni Dell'alte sue ruine il lido serba. Muojono le città, muojono i regni; Copre i fasti e le pompe arena ed erba; E l'uom d'esser mortal par che si sdegni. Oh nostra mente cupida e superba! Gerus. Lib. c. XV, st. 20.

Nelle medaglie Cartagine portava una testa di cavallo, per esprimere la parola Cacabo, nome proprio di questa città, e che significava teschio di cavallo,

"In un codice di Silio Italico che de oggi in San Giovanni e Polo di de Venezia, sono diverse miniature, di di un Attavante fiorentino, celebre mimiatore, tra le quali vi si vede Cardi tagine disperata, la quale è una donna ritta e scapigliata, e di sopra vestita di verde, e dal fianco in giù aperta a la veste, foderata di drappo rosso ricadi mato d'oro, per la quale apritura si viene a vedere un'altra veste, ma

"sottile e cangiante di paonazzo e bian"co. Le maniche sono rosse e d'oro
"con certi gonfi e svolazzi che fa la
"veste di sopra. Porge la mano manca
"verso. Roma che l'è all'incontro,
"quasi dicendo: Che vuoi tu? Io ti
"rispondero. E nella destra ha una spada
"nuda, come infuriata. I calzari sono
"azzurri, e posa sopra uno scoglio in
"mezzo del mare circondato da un'a"ria bellissima. "—G. Vasari. —
Vedi Roma.

Non è cosa superflua il far osservare, per l'intelligenza degli autori antichi, che vi fu un'altra città di Cartagine in Ispagna, soprannominata la
Nuova, chiamata anche oggi Cartagena,
la quale fu fondata da Asdrubale successore di Amilcare padre del famoso
Annibale. Alcuni antichi autori le danno
il nome di Canepoli, che significa Città
Nuova. — Ptolem. l. 2, c. 6. — Pomp.
Mela, l. 1, c. 7. — Solin. c. 3o.

\*\* Cartacinesi, popolo ricco, commerciante e superstizioso. Essi onora-

vano particolarmente due divinità; l'una chiamata, la Celeste o Urania, o la Luna, che si implorava nelle grandi calamità e specialmente nelle siccità per ottenere la pioggia: ista Virgo cele-stis, dice Tertulliano, pluviarum pollicitatrix. S. Agostino parla sovente di questa dea. L'altra divinità da essi adorata era Saturno, noto nella scrittura sotto il nome di Moloch, il cui culto avevano ricevuto dai Fenici loro padri. I Cartaginesi immolavano vittime umane a questo dio; i re medesimi, nelle gravi sciagure, gli sacrificavano i propri figli, come si vede da un passo di Sanconiatone. Giustino, l. 18, c. 16, dice che questi popoli trovandosi afflitti dalla peste sacrificarono a questo dio alcuni giovinetti, spargendo così il sangue di quelli in nome de' quali si sogliono pregare i numi. I particolari, allorche volevano allontanare qualche grave infortunio, sacrificavano i propri figli, e spingevano la superstizione a segno di comperare i figli de' poveri, allorche non ne avevano essi medesimi, onde non essere privi del merito di un tale sacrificio, Diodoro riferisce che quando furono vinti da Agatocle, essi attribuirono la loro sconfitta allo sdegno del dio, per aver essi sostituito altri figli in luogo de propris e, per riparare questo fallo, scelsero dugento giovanetti della prima nobiltà. Ve ne furono circa trecento altri, i quali conoscendosi colpevoli si offerirono da sè stessi pel sacrificio. Acciocchè non si udissero le grida del

fanciullo, si faceva un grande strepito di tlauti e di tamburi. Le madri vi assistevano senza piangere ne gemere: se sfuggiva loro qualche lagnanza erano condannate a multa, e il fanciullo si immolava ugualmente. Questi popoli serbarono tale barbara usanza fino all'epoca della distruzione della loro città. Essi avevano, oltre alla riputazione di inumani, quella di menzogneri e di bricconi. - Tertull. in Apolog. - August. de Civit. Dei. - Cic. in Agrat. 1. 2, c. 35. - Plutarc. in Præcept.

CARTERONE, uno de'figliuoli di Li-

caone, fu fulminato da Giove.

CARTIC O KARTIK, divinità dei Gentù o Indiani, la cui festa chiamata Kartik Pujah si celebra l'ultimo giorno della luna di ottobre. Questo dio è creduto figlio cadetto di Moisur o Sieb e di Drugah. Egli è adorato in quel giorno da quelli che non hanno figliuoli , e gli uomini e le donne digiunano in onor suo. La parola Kartik significa consacrazione, e di qui è che questo dio si crede essere il guardiano invisibile ed il sopraintendente de' pagodi. Questa parola significa anche talvolta santità, e fu data al mese di ottobre, perchè in questo meso si consacrano i pagodi.

CARTICEJA (Mit. Ind.), figliuolo di Sciva e di Parvati, è una divinità del secondo ordine. Egli ha sei facce e moltissimi occhi. I suoi numerosi bracci sono armati di mazze, di sciabole e di frecce: la sua montura è un pavone. Si ritiene come il comandante dell'armata celeste; e, sotto questo rapporto, sembra avere qualche affinità col Marte dei

Romani.

CARTUMINI, incantatori di Caldea, i quali erano in gran credito al tempo

del profeta Daniele."

T. CARUN O KARUN (Mit. Maom.). E il Creso dei Maomettani, che, a loro dire, serbava il suo tesoro in un labi-

rinto incantato. - Chardin.

2. — (Mit. Rabb.). È il Corè della Bibbia. I Maomettani lo fanno cugino germano di Mosè. Quest' ultimo, vedendo che il suo parente era povero, gli insegno la chimica, col mezzo della quale acquisto tante ricchezze, che gli bisognavano quaranta cammelli per portare il suo oro e il suo argento. Alcuni pretendono anzi che avesse molti cammelli carichi soltanto delle chiavi de' suoi forzieri. Mosè avendo ordinato agli Israeliti di pagare la decima di tatti i loro beni; Corè rifiutò di obbedire, si ribello anzi contro il suo benefattore e

sparse contro di lui moltissime calunnle, che gli avrebbero fatto perdere tutta la sua autorità presso il popolo. Mose ne fece lagnanza a Dio, e Dio gli permise di punirlo nel modo ch'egli giudicherebbe a proposito. Egli lo maledi quindi, e ordino alla terra di aprirsi per ingojarlo; il che avvenne detto fatto.

Un'altra tradizione dei Maomettani riferisce che Core, vedendo sprofondare i suoi tesori, poi la sua tenda, indi la sua famiglia, e finalmente vedendosi già lui medesimo nella terra fino alle ginocchia, chiese quattro volte perdono a Mosè, il quale non si mosse a compassione. Iddio compari qualche tempo dopo a questo profeta e gli disse! " Voi non " avete voluto concedere a Core quel a perdono che vi ha domandato quattro volte; s'egli si fosse rivolto a me una " volta sola non glielo avrei ricusato. "

CASDINI, astrologi caldei che predi-cevano il futuro, spiegavano i sogni e

interpretavano gli oracoli.

i. Cast ( Mit. Ind. ), luogo ove si trova un pagode famoso sulle sponde del Gange, il cui territorio gode di un singolare privilegio. Allorche quelli che vi muojono sono in agonia, Eswara non lascia mai di andare a soffiar loro nell'orecchia destra, col che li purifica di tutti i lovo peccati, epperò gli uomini e le bestie muojono coricati dal lato dell'orecchia sinistra. Se qualcuno si è per inavvertenza coricato dalla parte dell'orecchia destra, non lascia di rivolgersi dall'altro lato nel momento di spirare; e se prove degli increduli hanno confermato la verità del prodigio. Siccome le anime di quelli che muojono a Casi non debbono ritornare più sulla terras così i loro corpi si cangiano in pietra, i

2. Je o Kasi (Mit. Pers.). Il quarto pontefice di Persia, e in pari tempo il secondo luogotenente civile che giudica

gli affari temporali.

CASSA O KASSA ( Mit. Giap. ). -

Vedi Anna.

CASIAPA (Mit. Ind.), l' Urano degli Indiani. Il signor Hastings vede in questo nome una rassomiglianza con Cassiopea.

\* CASILINO, città d'Italia nella Campania, sulle sponde del fiume Vulturno, che la traversava e la divideva in due parti. - Strab. 1. 5. - Ptolem. 1. 3, c. i. - Tit. Liv. l. 22, c. 13. - Plin.

L. 3, c. 5. CASINO, altra città d'Italia nel paese de' Volsci sulla via latina, i cui abitanti portavano il nome di Casinati..-Varr. de Ling. Lat. l. 6. - Tit. Liv.

l. 9 , c. 28.

I. Casio, soprannome sotto il quale era adorato Giove in tre differenti luoghi. Il primo era un' alta montagna che separava l'Egitto dalla Palestina, lungi circa dodici leghe da Pelasa;, dove era il sepolcro di Pompeo. Il secondo era il monte Casino in Siria, vicino ad Antiochia, che al dire di Plinio era tanto alto che vedeva il sole tre ore avanti che comparisse sull'orizzonte. Il terzo era Cassiope città di Corfù, situata sul capo occidentale dell' isola e il più vicino al continente, Svetonio rappresenta Neroue che sharca in questo luogo e canta un inno dinanzi all'altare di Giove Casio. La figura ordinaria sotto la quale si rappresentava questo dio era un macigno o montagna scoscesa, senza alcuna figura umana, con un' aquila allato ( Lucan. Phars. l. 8, v. 857), Questo dio, secondo Ach. Tazio, aveva un tempio a Pelusa, dove era rappresentato sotto la figura di un giovine somigliante ad Apollo, che stendeva le braccia e teneva in mano una melarancia. - Plin. l. 5, c. 22. - Strab. l. 16. - Pomp. Mela, l. 1, c. 10; l. 2, c. 8.

2. - Uno dei soprannomi di Apollo. CASLEU, KASLEU O KISLEU, il nono mese dell'anno sacro presso gli Ebrei, ed il terzo del loro anno civile, che comprende la luna di novembre.

Casmilla, moglie di Metabo, re. dei Volsci, madre di Camilla, - Eneid.

Caso, isola del mar Egeo, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja sotto la condotta di Filippo e di Antifo. -

Iliad. l. 2.

Caso (Iconol.). Il Cochin lo dinota con un giovine che ha gli occhi fasciati e trae certe polizze da un' urna, Da' suoi vestimenti cadono a caso e gemme, e corone, e catene, e fiori, e spine, emblemi dei beni e dei mali, - Vedi DE-STINO, FATALITA'.

CASPERIA, moglie di Reto re de' Marrubi, ebbe commercio incestuoso col figlio di suo marito. - En, l. 19.

\* CASPIE ( PORTE ) ; gli antichi indicano spesso sotto questo nome certi passi stretti e difficili tra le montagne vicine al mare d' Ircania o Caspio. Vicino a queste porte avevano stabilito i Parti la loro dimora. — Diod. Sic. l. 1. - Strab. l. 2. - Ptolem. l. 6, c. 2. - Plin. 1. 6, c. 14. - Dionys. Perieg.

Vi erano altre porte Caspie, situate

tra il Ponte Eusino ed il mar Caspio vicino al monte Caucaso. Sono le stesse che quelle chiamate da Plinio Caucasic,
— Tacit. Hist, l. 1, c. 6, n. 4, — Id,
Annal. l. 6, c. 33. — Plin. l. 5, c. 27.

\* Caspio (Mare), mare d'Asia, lo stesso presso gli autori antichi che il mare d'Ircania, il quale non ha alcuna visibile comunicazione cogli altri mari. Esso è perfettamente mediterraneo, vale a dire in mezzo alla terra. Nella descrizione che fa Pomponio Mela di questo mare, dice, tra le altre cose, che è senza alcun porto, esposto da tutti i lati alle tempeste, e più pieno di pesci e di mostri marini che gli altri mari, Quinto Curzio aggiunge che esso nutre certi serpi di piodigiosa grandezza, e certi pesci di un colore affatto differente del comune, Il nome moderno di questo mare è Musanderano. I Persiani lo chiamano mare di Bacà. — Herodot, l. 1, c. 202, — Pomp, Mela, l. 1, c. 2; l. 3, c. 5 e 6. — Quint. Curt. l, 3, c, 2; l. 6, c. 4; l, 7, c. 3. — Cellarius, in Notit. Orbis, Antiq.

\* CASPIENT, popoli dell'Asia che abitavano nei contorni del mare Caspio. Si tacciano di avere un carattere crudele e feroce. Allorche i loro parenti avevano compiuto il 70.º anno solevano rinchiuderli in un luogo stretto e lesciarveli morire di fame. - Herodot. 1. 3, c. 92 e 93; l. 7, c. 67 e 86. — Corn. Nep. l. 14, c. 8. — Quint. Curt. l. 4, c. 12.

Pomp. Mela, l. 3, c. 5.

\*\* CASSANDRA, figlinola di Priamo re di Troja e di Ecuba, è nota moltissimo pel talento che ebbe di predire il futuro, ancorachè non fosse creduta nelle sue profezie, che per altro furono sem-pre giustificate dall' evento:

Verace sempre e non creduta mai,

Si racconta che era tanto bella che Apollo essendosene innamorato le promise che le avrebbe conceduto gualunque dono gli fosse richiesto da lei, purchè volesse accondiscendere alle sue voglie. Essa chiese il dono di conoscere e di predire il futuro, che le fu subito conceduto; ma allora ella rifiutò di aderire ai voleri del nume, sapendo ch' egli non poteva torle il dono fattole. Il dio, per vendicarsi dello scherno, le chiese almeno un bacio, ch' ella non osò rifiutargli. Allora Apollo le bagno le labbra della sua saliva, ovvero, come dicono certi autori, le sputo in bocca; e questo atto fece si che nessuno prestava fede alle sue predizioni, sebbene fossero sem-

pre veraci. - Apollod. 1. 3, c. 23. -Hygin. f. 93. - Tzetzes, in Lycophr. - Servius, in l. 2, En. v. 246. -

Vedi ALESSANDRA.

Altri attribuiscono ad un' altra causa il talento di Cassandra nel profetizzare. Essi dicono che Eleno e Cassandra, i quali erano gemelli, forono portati qualche tempo dopo la loro nascita nel tempio di Apollo; che vi si lasciarono una notte intiera; sia per dimenticanza, sia che tale fosse l'uso, e che all'indo-mani, quando si andò a cercarli, furono trovati tutti attorcigliati di serpi che leccavan loro le orecchie, il che conferì ad entrambi il dono della profezia. - Tzetzes, in Cassand. Lycophr. - Eustath. in 1. 6. Iliad. - Scholiast. Euripid. in Hecub. - Queste due differenti tradizioni hanno qualche relazione con quanto racconta Apollodoro di Melampo e di Poliide. - Vedi

questi due nomi.

Le predizioni di Cassandra non fecero altro che renderla odiosa. Avendo essa pronosticato delle sventure a Priamo, a Paride ed a tutta la città, fu rinchiusa in una torre, dove non cessava di cantare le sciagure della sua patria. Le sue grida e le sue lagrime si raddoppiarono allorche fu informata della partenza di Paride per la Grecia; ma le sue minacce, anzi che essere credute, mossero a riso. Ella si oppose pure, ma indarno, all' entrata del cavallo di legno. - La beltà di Cassandra la fece richiedere da molti principi. Virgilio parla di Corebo figliuolo di Migdone e di Anassimene, il quale essendosi recato a Troja nel tempo che i Greci stringevano di assedio quella città, s'invaghi di questa principessa, e stava per isposarla, allorche fu ucciso per non aver prestato fede alle predizioni di lei. — Virg. En. l. 2, v. 341. — Pausan. l. 10, c. 27. — Omero parla di un altro principe chiamato Otrioneo, il quale aveva richiesto in matrimonio Cassandra, e non voleva dote, a cagione della somma beltà della principessa. Questo principe era sovrano di un cantone della Tracia, e fu ucciso da Idomeneo. — Iliad. l. 13, v. 363. — Allorche Troja fu presa, Cassandra si rifuggi nel tempio di Minerva, credendo di trovarvi un asilo; ma il suo onore non vi fu ri-spettato. Ajace figliuolo di Oileo le fece violenza appiè della statua della dea. — Hom. Odiss. l. 4. — Euripid. in Troad. Lycophr. in Cassandra. — Quint. Calabr. l. 13, v. 421. — Serv. in l. 1. An. v. 45; in l. 2, v. 414; in l. 6, v. 842; in l. 11, v. 259.

Agamennone re d'Argo, sorpreso della beltà di questa principessa, la strappo dalle mani di Ajace, ed essendosene invaghito la tenne per sua schiava. Essa gli predisse il destino che lo aspettava; ma egli non le presto fede e la condusse ne suoi stati, dove, il giorno medesimo del loro arrivo, fu uccisa con lui e coi due gemelli che ne aveva avuti, siccome aveva profetizzato. - Eschil. in Agamemn. act. 5. - Hygin. f. 117. - Vedi ACAMENNONE.

Micene ed Amiclea pretesero entrambe di avere il sepolero di Cassandra. Leutre le edifico un tempio e le consacrà una statua sotto il nome di Alessandra, Licofrone parla di due altri tempi fab-bricati dai Dauni e dai Dardani. In quest' ultima città la statua di Cassandra era un asilo per quelle fanciulle che ri-fiutavano di maritarsi e che fondavano tale rifiuto sulla bruttezza e sulla bassezza della nascita di quelli che le richiedevano. Esse abbracciavano la statua dopo essersi vestite come le Furie ed essersi alterato il colorito con dro-ghe. Quest'azione le dedicava al culto di Cassandra, che esse onoravano come una dea. Plutarco ci riferisce esservi stato a Talamia un oracolo di Pasifea, la quale non era altro che Cassandra, chiamata con tal nome perche rendeva oracoli a tutti quelli che ne domanda-vano: - Rad. Pas, tutto; phavo, io parlo.

Un vaso di Campania, che si vede nella raccolta di Hamilton , rappresenta Cassandra alla quale Ajace figliuolo di Oileo vuole fare violenza; essa abbraccia inutilmente la statua di Pallade. Un vaso rovesciato che si vede vicino a lei è simbolo della perdita della sua vergi-

nità.

\* La figura 5 della Tavola XXXIV rappresenta il cavallo di legno che è già introdotto nella città di Troja, della quale si veggono le mura, due merli ed una torre : parte di queste mura fu già atterrata per far entrare quella mac-china fatale, Il cavallo posa ancora sopra un cilindro o una delle ruote che servirono per muoverio. Tra i merli ap-parisce Cassandra, la cui predizione era stata disprezzata; essa è ancora agitata dal genio fatidico, i suoi capelli sono ritti, ed ella stende le mani verso il cielo all'aspetto de' Greci che escono dai fianchi del cavallo con una scala e con lunghe funi. Quello che sta su la scala e non è armato, ma soltanto vestito di tunica stretta con una cintura, debbe essere Sinone, che ha pur'allora aperto la porta fatta nel corpo del cavallo, e che ajuta alcuni guerrieri greci a discendere; due guerrieri sono già discesi. — Winckelmann, Monum. ined.,

n. 140.

\* La bella pittura che si vede nella tav. XXXV orna un vaso appartenente al sig, Vivenzio a Nola: dessa forma il giro del vaso, e per difetto di spazio fu figurata qui in due parti : rappresenta varie scene dell' ultima notte d'Ilio. Enea, armato di corazza, di elmo e di cnemidi, porta in braccio suo padre Anchise: la sua spada gli sta appesa a fianco e il suo scudo è ornato della figura di una serpe. Anchise ha in testa un pileo in forma di berrettino e tiene una gruccia. Il piccolo Ascanio cam-mina davanti suo padre. Tutti e tre volgono lo sguardo verso l'infelice loro patria. Nel gruppo seguente si vede Ajace interamente armato, che ha afferrato Cassandra pei capelli e la mipaccia con la spada. La giovin principessa si è rifuggita vicino alla statua di Minerva, nel tempio di questa dea; con l' una mano essa abbraccia la statua, e coll' altra cerca di rispignere il nimico: il suo sguardo, pieno di compassione, è fisso in un Trojano steso appie di Ajace, il quale è probabilmente Corebo che cadde pur allora per mano del fi-gliuolo di Oileo; essa è nuda; la sua clamide, annodata sul petto, ricade sul suo dorso; la statua della diva è situata in modo che sembra proteggere la sua supplicante con lo scudo, e minacciare con la lancia colui che vuole oltraggiarla. Le due donne assise, l'una nel rovescio dell'altare di Pallade, l'altra sotto la palma, sono due altre figlie o nuore di Priamo: le loro mani, poste sui proprj capelli, e tutta la loro attitudine, esprimono un estremo dolore; il gesto dell'ultima potrebbe far credere che sia Andromaca, alla quale fu rapito poco avanti il figlio Astianatte; l'altra è forse Medesicaste, figlia naturale di Priamo, o Laodicea, la più bella delle sue figliuole.

di Cassi, — Vedi LAZARRAGUAN.

\* CASSIA, nome di una illustre famiglia romana chiamata Gens Cassia dai Latini, dalla quale sono usciti molti uomini illustri, come Cassio Bruto, Cassio Longino, Cassio Viscellino; ecc. Vedi in Plutarco la vita di Bruto e quella di Crasso,

Tom. 1,

CASSITONE, fighuola di Circe e di Ulisse, sposò Telemaco secondo Tzetze. Questo principe, irritato dell'umore imperioso della suocera, la uccise, e questa morte fu vendicata in lui dalla sua sposa.

GASSIOPA (KASSIOPA) (Mit. Ind.), figlio di Brama, e padre dei buoni e

dei malvagi angioli.

1. CASSIOPE, moglie di Cefeo re di Etiopia, dal quale ella ebbe una figliuola per nome Andromeda. Avendo avuto ardire di vantarsi più bella delle Nereidi, si attiro l'odio di queste ninfe, le quali pregarono Nettuno di vendicarle. Il dio delle acque mandò un mo-stro che devastava l'Etiopia e che nou si potè placare se non esponendo al suo furore la giovane Andromeda che era teneramente amata da Cassiope. Si sa che questa principessa fu liberata da Perseo. Questo eroe ottenne poi dagli dei che la madre fosse posta dopo la sua morte fra gli astri, dove forma una costellazione settentrionale composta di tredici stelle, che porta il nome di Cassiope o Cassiopea. — Cic. de Nat. Deor. l. 2, c. 43. — Hygin, f. 64. — Id. Poet. Astron. l. 2, c. 10; l. 3, c. 9. — Apollod. l. 2, c. 4. — Propert. E-leg. 17. — Manil. l. 1, v. 354. — Ovid. Met. 1. 4, fab. 19. - Vedi CENGRIDE, CHIONE, PRETIDE, ANTIGONE.

\*2. — Vi furono molte città del nome di Cassiope o Cassiopea; una, tra le altre, nell'Epiro sulle sponde del mare e in vicinanza della Tesprozia: Ptolem. 1. 3, c. 14, — Cellarii, Notitia Orb. Antiqui; ed un' altra nell' isola di Corcira, egualmente situata sul lido del mare. — Cio. ad Attic. 1. 16, epist. 9. — Ptolem. Ibid. ut supra.

- Plin. 1. 4, c. 12.

Casso, uno dei cinquanta figliuoli di

Egitto, sposo di Elcita,

1. Cassotine, ninfa del Parnasso, diede il suo nome alla fontana Cassotide, 2. — Nome di una fontana di Delfo, la cui acqua andava sotto terra, dove la sua virtù profetica ispirava certe donne che vi rendevano oracoli. — Pausan.

l. 10, c. 24.
CASTA O KASTA (Mit. Ind.), albero sacro degl' Indiani, chiamato anche Ber.

I Persiani lo chiamano Lul.

1. Castalia, ninfa amata da Apollo, il quale la trasformo in fontana. Egli diede alle sue acque la virtù d'ispirare il genio della poesia a quelli che ne bevessero, e la consacró alle Musc. Lo stesso mormorio delle sue acque poteva ispirare lo spirito poetico. La Pizia

ne beveva avanti sedere sul tripode. -Vedi CEFISO 2.

\* 2. - Celebre fontana della Grecia, nella Focide, appiè del monte Parnasso, consacrata alle Muse e ad Apollo, e vicina alla città di Delfo. Le Muse hanno preso da questa fontana il soprannome di Castalie. - Virg. Georg. 1. 3, v. 293.

- Martial, l. 12, ep. 3.
3. - Fontana d'Asia vicino ad Antiochia, nel sobborgo di Dafne. Quivi era un celebre oracolo che predisse l'impero ad Adriano. Questo principe, giunto al supremo potere, fece turare la fontana con grosse pietre per tema che altri cercassero ed ottenessero un simil favore.

CASTALIE, soprannome delle Muse, preso dalla fontana di Castalia che loro

era consacrata.

CASTALIO, figliuolo della Terra, re dei contorni del Parnasso, padre di Castalia. Gli viene data un'altra figlia per nome Tia, che fu amata da Apollo, il quale la rese madre di Delfo fondatore dell' isola di questo nome. Questa Tia fu la prima ad essere onorata del sacerdozio di Bacco, e celebro le sue orgie, il che fece dare il nome di Tiadi alle Baccanti.

CASTIANIRA. - Vedi GORCIZIONE.

CASTIGO (Iconol.). Orazio lo rappresenta zoppicante sulle tracce del De-litto, il quale gli cammina davanti a passi frettolosi; ciò nondimeno ei lo raggiugne sempre. In Cochin è un uomo di aspetto severo, che tiene un' asce, una sciabola, e sulle ginocchia un fa-scio di verghe slegato. Vicino a lui si veggono catene e strumenti di supplicio. - Un Prometeo incatenato, le cui viscere sono divorate da un avoltojo, è, nei monumenti antichi, l'ordinario simbolo dei castighi riservati ai malvagi dopo la morte.

\* Castita', virtù di cui i Romani avevano formato una dea sotto il nome di Pudicizia. Essa aveva due cappelle in Roma, l'una per le cittadine patri-zie, che fu edificata da Emilio; l'altra per le cittadine plebee, che fu consacrata da Virginia moglie del console Volunnio. In entrambe queste cappelle non si ammettevano se non che le donne di una castità riconosciuta, e che fossero state maritate una sola volta. — L. Gyrald. Hist. Deor. Synt. 1. — Rosin. Antiq. Rom. l. 2, c. 18.

Fra le donne caste si annovera Pene-lope moglie di Ulisse re d'Itaca; Evadne moglie di Capanco, uno dei sette capitani che si trovarono all'assedio di

Tebe; Laodamia figliuola di Acasto e moglie di Protesilao; Ecuba figliuola di Cisseo e moglie di Priamo ultimo re di Troja; Alceste moglie di Admeto re di Fere in Tessaglia; e fra le Romane Lu-crezia moglie di Collatino e Virginia moglie di Volunnio.

(Iconol.) I Romani, come si è detto, ne avevano fatto una dea, e la rappre-sentavano sotto l'abito di una cittadina romana con uno scettro nelle mani e con due colombe a piedi. Tale si vede nel rovescio di una medaglia della giovane Faustina. Altrove, è una donna vestita di bianco e velata, che si ap-poggia sopra una colonna e tiene un ramo di cinnamomo nelle mani. Essa tiene pure un crivello pieno d'acqua, per fare allusione a quella vestale romana che si dice avere sostenuta questa prova. Il Cochin aggiugne alcune monete a' suoi piedi, e la fa in atto di schiacciare la testa di un serpente, e di camminare sopra carboni accesi. Altri iconologisti le hanno dato per simbolo l'armellino, con una cintura sulla quale si leggono le parole: Me castigo. Si aggiugne appiè della figura un Amore con arco rotto e con gli occhi coperti di una benda. - \* Giotto, pittore fiorentino del secolo XIII dipinse la Castità, la quale standosi in una fortissima rocca non si lascia vincere nè da regni, nè da corone, nè da palme che alcuni le pre-sentano. A' piedi di costei è la Mondizia che lava persone nude, e la For-tezza va conducendo genti a lavarsi e mondarsi. - G. Vasari.

\*\* CASTORE e POLLUCE, fratelli ge-melli, annoverati tra gli dei dopo la loro morte, erano figliuoli di Giove e di Leda moglie di Tindaro re di Sparta o di Laconia figliuola di Testio re di Pleurone nell' Etolia. Quasi tutti gli autori greci si accordano intorno alla loro fraternità di padre e di madre; ciò nondimeno la tradizione più seguita è quella riferita da Apollodoro, secondo la quale Polluce era figlio di Giove, e Castore figlio di Tindaro; il primo, immortale per la sua qualità di figlio di un nume; l'altro, soggetto alla morte, come generato da un mortale. Ecco come viene spiegata dagli antichi mitologi l'origine di questi due eroi. Giove, invaghitosi della beltà di Leda moglie di Tindaro, si trasformo in cigno e indusse Venere a cangiarsi in aquila. Inseguito dall' aquila andò egli a rifuggirsi tra le braccia di Leda, la quale si ba-gnava sulle sponde dell' Eurota. Questa principessa essendosi lasciata allettare

dalle carezze e dagli aecenti melodiosi del cigno, concepì due nova, dall'uno de' quali uscirono, nel termine di nove mesi, Polluce ed Elena, e dall'altro Castore e Clitennestra. I due primi fanciulli furono ritenuti come figli di Giove, e gli altri due riconobbero Tindaro per loro padre, per la ragione che Leda era già incinta allorche fu sedotta da Giove. — Hom. Hym. in Jovis pueros, v. 2. — Euripid. in Helen. v. 18. et in Orest. v. 1389. — Ovid. Met. l. 16, f. 1, v. 109. — Manil. l. 1, v. 337. — Apollod. l. 3, c. 21. — Cic. de Nat. Deor. l. 3, c. 21. — Cic. de Nat. Deor. l. 3, c. 21. — Hygin. f. 77, 78. — Servius, in l. 3. Aneid. v. 328.

Alcuni autori pretendono che Leda concepisse un uovo solo dal quale nacquero Castore e Polluce, e questa è la tradizione che sembra avere adottata Orazio , Serm. l. 2 , Sat. 1, v. 28. -Malgrado della distinzione che alcuni poeti pongono tra l'origine di questi due eroi, essi danno indistintamente a tutti i figli di Leda il nome di Tindaridi, presi da quelli di Tindaro suo marito; ma il soprannome di Dioscuri, che significa figli di Giove, non fu dato che a Castore e Polluce. Tosto che questi gemelli furono nati, Mercurio li portò a Pallene città di Laconia, perchè vi fossero nutriti ed educati. I due fratelli si unirono con una stretta amicizia, e la loro prima impresa si fu quella di purgare l'Arcipelago dai pi-rati che lo infestavano, per lo che furono annoverati fra gli dei marini, e invocati in appresso nelle burrasche. Come prima ebbero essi terminato i loro esercizi, partirono con Giasone per la conquista del Tosone d'oro. Entrambi si distinsero durante il viaggio con magnanime azioni. Tra le altre imprese, Polluce vinse ed uccise il famoso Amico re di Bebricia, done gli Argonauti si erano fermati. - Apollon. l. 2, v. 4. — Apollod. l. 1, c. 28. — Hygin. f. 17. — Lactant. in l. 3. Theb. Stat. v. 363. — Tztezes, in Lycopr. v. 546. - Vedi Amico.

Ritornando Castore e Polluce dalla Colchide nella loro patria, vinsero gli Ateniesi e ricondussero la loro sovella Elena, che Tesco aveva rapita e occultata nell'Attica, per goderne allorchè fosse giunta all' età della pubertà, giacchè non aveva allora che otto anni. Essi pigliarono la città di Afidna ove Elena era nascosta, e ne risparmiarono gli abitanti a riserva di Etra madre di Tesco, che condussero schiava. I vinti,

grati alla clemenza usata loro dai Dioscuri, diedero a questi il soprannome di Anaci, che significa benefattori o piuttosto conservatori, e gl'iniziarono entrambi ai misterj di Cerere Eleusina. - Apollod. l. 3, c. 21. - Plut. in Thes. - Ciò non di meno l'amore li fe' cadere in breve nello stesso fallo che avevano voluto punire nella persona di Teseo; imperciocche essendo stati in-vitati alle nozze di Febe e di Ilaira o Talaira, o Eleaira figliuole di Leucippo fratello di Tindaro, promesse spose ai figli di Afarco, Linceo ed Ida, le rapirono e le sposarono essi medesimi. Castore ebbe da Ilaira un figlio per nome Anogonte, e Polluce rese Febe madre di Mnesileo. Questo rapimento accese guerra tra le due famiglie e fu cagione della morte di Castore ucciso da Ida. Polluce, che amava teneramente suo fratello, prego Giove che lo rendesse alla vita, o che togliesse a lui medesimo la sua immortalità. Tutto ciò ch'egli potè ottenere si fu che passe-rebbe nel regno de' morti tutto il tempo in cui Castore resterebbe sulla terra; di maniera che vivevano e morivano alternativamente ogni giorno o, secondo altri, di sei in sei mesi. Alcuni anni dopo, commosso Giove del loro scambievole amore, li trasportò fra gli astri, dove, sotto il nome di Gemelli, formano due costellazioni che non compariscono mai insieme : allorche l' una sorge, l'altra tramonta. - Pindar. Od. 10. Nemeor. - Hom. Odiss. l. 11. Theocr. Idyll. in Diosc. — Apollod. l. 3, c. 21. — Hygin. Poet. Astron. l. 2, c. 22. — Id. fab. 251. — Ovid. Fast. 1. 5, v. 701. - Virg. Æn. 1. 6,

Si crede che queste due costellazioni siano favorevoli a quelli che viaggiano sul mare, imperciocchè in una furiosa procella, da cui furono assaliti gli Argonauti, si videro due turbini di fiamme svolazzare su la testa di Castore e di Polluce, e tosto il mare si abbonaccio. Questa avventura fece credere che vi fosse in essi qualcosa di divino; e allorchè si vedevano ricomparire sul mare questi fuochi, si teneva per fermo che fossero Castore e Polluce, e si guarda-vano come un presagio di bel tempo; ma se ne compariva uno solo, era un segno certo di prossima burrasca, ed allora s' invocavano questi due eroi. Tali fuochi si chiamavano Elena, e sono gli stessi chiamati oggi dai marinai fuochi Sant' Elmo e San Nicolo. - Euripid. in Orest, - Apollon. Argon. 1. 2 sub Init. - Horat, Carm. L. 1, ad 3 e 12. - Manil. Arg. 1. 2. - I Dioscuri erano similmente onorati come divinità che presiedevano alle barriere e, in tale qualità, avevano le loro statue a Sparta, in quella parte della città chiamata Dromos, dove si esercitava la gioventu nella corsa. - Pausan. 1. 3, c. 14. - Essi avevano un tempio ed un sepolcro nella medesima città, dove si andava ad offrir loro sacrifici di agnelli bianchi, come a divinità protettrici e propizie. Si giurava in nome di questi dei in molti luoghi della Grecia, e specialmente a Cefalene, dove erano particolarmente venerati. — Hom. Hymn. in Jovis Pueros. - Pausan, 1. 3,

Il loro culto passò in Italia, e i Romani innalzaron loro un tempio in Róma, in nome del quale solevano giurare. Il giuramento degli uomini era Æde Pollucis, e per abbreviazione, Ædepol, in nome del tempio di Polluce, e quello delle donne, Ede Ca-storis, o Ecastor, in nome del tem-pio di Castore. Ancorachè questo tempio fosse consacrato ai due fratelli, non era ordinariamente indicato che sotto il nome di Castore. Il dittatore Postumio ne getto le fondamenta l'anno 257 della fondazione di Roma. - Dionys. Halic. 1. 6. - Tit. Liv. 1. 2.

La storia fa menzione di molte apparizioni di Castore e Polluce. In una battaglia de' Locri contro i Crotoniati si videro questi eroi combattere all'ala destra ed alla sinistra del loro esercito, montati sopra cavalli bianchi e vestiti di colore scarlatto. Giustino, che riferisce questo fatto, aggiugne che scomparvero tosto che la vittoria fu dichiarata a favore de' Locri; e che la notizia ne fu recata il giorno medesimo a Corinto, a Sparta e ad Atene, ancorachè il combattimento sia avvenuto in Italia. - Justin. l. 22, c. 3. - Nella guerra dei Latini, allorchè il dittatore Postumio assall Mamilio di Tusculo, vicino al lago Regillio, l'esercito ro-mano vide Castore e Polluce i quali combattevano a cavallo pei Romani. In altra occasione, e assai tempo dopo di questa guerra, si seppe in Roma la sconfitta e la presa di Perse re di Maccedonia, il giorno stesso che i Romani gli diedero battaglia. Due giovani montati sopra cavalli bianchi , avevano annunziato questa interessante notizia a Vatino, mentr' egli se ne ritornava da Rieti a Roma. Vatinio la paleso l'indo-

in prigione, per avere parlato temerariamente intorno ad un affare di stato; ma allorchè l'avvenimento fu confermato dai dispacci del generale, non si dubitò più che i due giovani non fossero i Dioscuri, e si diede a Vatino un campo, per ri-compensarlo, esentandolo altresi dal servire. Roma edificò un tempio ai Dioscuri in riconoscenza di questo beneficio, e s'istitui una festa nel giorno anniversario di questa memorabile battaglia. Questa festa era contrassegnata con una magnifica cavalcata dei cavalieri romani, alcuna volta in numero di cinquemila, e coronati di frondi d'ulivo. La pompa partiva dal tempio di Marte, situato fuori delle mura, e traversava il Foro davanti al tempio di Castore e Polluce. - I Romani sacrificavano agnelli bianchi a questi eroi. Pausania, parlando delle apparizioni de' Dioscuri, ne porge una spiegazione naturalissima. « E-" rano, dic' egli, giovanetti vestiti alla "maniera de' Tindaridi, e appostati per " sorprendere gli spiriti creduli." — Cic. de Nat. Deor. l. 2, c. 2. — Val. Max. l. 1, c. 8. — Flor. l. 2. de Bello 2.º Maced. - Symmach. l. 1, ep. 89.

- Pausan. 1. 4, c. 3 e 27.

Quelli che vorranno consultare le fonti che abbiamo indicate vedranno che gli autori non sono sempre d'accordo intorno a tutte le circostanze de'fatti che riferiamo; ma potranno agevolmente giudicare che adottiamo a preferenza il racconto di quegli autori che hanno maggiore autorità presso i sapienti o gli eruditi.

Castore è soprannominato il domatore di cavalli, domitor equorum, perchè si distinse ne giuochi della corsa e nell'arte di domare i cavalli. — Ovid. Am. l. 3, eleg. 2, v. 54. — Hor. Serm. l. 2, sat. 1, v. 27. — Servius, in l. 3. Georg, v. 89. — Polluce era tenuto come il protettore degli atleti, perchè aveva riportato diversi premi ne giuochi olim-pici. — Ovid. ibid. ut supra. — Servius, ibid. ut supra.

Entrambi furono cognominati Ambulii, da una parola greca che corri-sponde a quella di mora, procrastinatio, indugio, ritardo, per allusione alla prolungazione della loro vita. — Afe-terii, perchè presiedevano agli steccati. — Dioscuri ed Anaci o Anatti, per le ragioni di sopra allegate. - Therapnæi fratres , fratelli Terapnei. - Œbalii fratres, i fratelli Ebalii. — Amy-clwi fratres, i fratelli Amiclei, dal' nome dei luoghi di Laconia dove avemani al Senato, il quale lo fece condurre I vano templi o statue. - L. Gyrald.

Hist. Deor. Syntag. 5. - Vedi Dio-

I monumenti antichi e particolarmente le medaglie consolari offrono frequenti immagini di questi due eroi. Essi sono ordinariamente insieme. Dall' elmo di entrambi sorge una fiamma: essi tengono nell' una mano una picca, e coll' altra la briglia di un cavallo in riposo. Alcuna fiata si trovano sotto l'aspetto di due giovani di rara beltà, interamente armati, montati sopra cavalli bianchi, e coperti la testa di berretti che hanno la forma di un mezzo guscio d'uovo, e richiamano alla memoria quello o quelli da cui sono usciti. I Lacedemoni li figuravano con due pezzi di legno paralelli, uniti ai due estremi in modo di formare l'attuale geroglifico astronomico dei Gemini, II. - In Roma, in cima allo scalone del cortile del Campidoglio, si veggono due statue colossali di marmo bianco, rappresentanti questi due eroi, coperti il capo di berretti in forma di semiguscio d' uovo. Queste statue non hanno altro ornamento che la clamide o mantello militare, e tengono i loro cavalli per la briglia. - Vedi POLLUGE , LEDA, TIN-DARO, CABIRI, ANATORE, FORMIONE, Scopa , Dioscuri , Tindaridi.

In una medaglia che si conserva nel gabinetto della biblioteca reale di Parigi si veggono Castore e Polluce ritti, i quali si danno la mano; essi sono nudi, ma coperti il capo de' loro berretti, sopra i quali ci sono delle stelle : nel campo si legge AAKEAAIMONION ( moneta de' Lacedemoni ). - Vedi Ta-

vola XXXIV, fig. 8. horning in

In altra medaglia sono rappresentati Castore e Polluce a cavallo, armati di lance, in una direzione opposta, per allusione al soggiorno che ciascuno di essi fa alternativamente nel cielo e nell'inferno: essi hanno delle stelle sopra le loro teste : nell' esergo si legge , C. SERVEILI. M. F. ( Cajo Serviclio, figliuolo di Marco). Vedi T. XXXVI, fig. 6.

T. CASTORE, capitano trojano che segui Enea in Italia. - Virg. An. l. 10,

V. 124.

2. - Figliuolo di Ilao, che Ulisse dice essere suo padre in un racconto menzognero col quale si vuol far credere Cretese. - Odyss. l. 14.

CASTORI, nome sotto il quale s' indi-

cavano talvolta i due fratelli. . 01400

CASTORIDI, porte di Gitea ; città di Laconia. Presero un tal nome dai Dioscuri. . ALEDA MELEGISTACA The ALARAMENT CASTORIE, feste in onore di Castore e di Polluce. - Vedi PIRICA.

CATACOURESIDE, canzone dei Greci durante la quale si rappresentava, nei giuochi Pizi, Apollo che balla dopo la sua vittoria sopra il serpente. - Rad. chourein , ballare.

CATACTONIO, supremo pontefice di Opunto, che presiedeva al culto degli dei terrestri ed infernali. - Rad. Kata,

sotto ; e chthon , terra.

\*\* CATAGOGIA, festa che celebravano gli abitanti di Erice, città di Sicilia, in onore di Venere. Essi credevano che questa dea abbandonasse una volta l'anno il tempio che aveva nel loro paese, per andare nella Libia. Questa pretesa partenza era fondata sulla circostanza che si cessava allora di vedere piccioni nell' isola. Allorche questi uccelli ri= comparivano si celebrava la Catagogia o festa del ritorno. - Elian. Var. Histor. l. 1, c. 15. - Vedi ANACOCIA.

CATAGOGIONE, festa in Efeso, celebrata il 22 di gennajo. Nel tempo di questa festa gli uomini correvano per le strade vestiti all' antica, armati di grossi bastoni, e portando le inmagini de' loro dei. Sotto il velo della religione essi rapivano le donne, insultavano od uccidevano i loro nemici, e commettevano mille altri disordini. Nessuno ci ha informati, ne meno il dotto Meursio, in onore di chi e per quale cagione

fosse istituita si strana festa.

CATAMITO, soprannome di Ganimede. \*\* CATANIA, in latino Catana o Catina, città di Sicilia, situata sul lido orientale, tra il fiume Aci ed il fiume Simeto, fu fondata dagli abitanti di Nasso, circa l' XI Olimpiade, un anno avanti Siracusa. Cerere vi aveva un tempio celebre, e non era permesso che alle sole donne di entrare nel luogo secreto che occultava la sua statua, essendo vietato sotto pena della morte ad ogni nomo di toccarla ed anche di guardarla; Questa città era grande, ricca, ed anche opulenta al tempo di Cicerone che ne porge quest' idea. Un'eruzione del monte Etna vi cagiono una volta un grande incendio, nel quale due giovani (Vedi ANFINOMO) si distinsero per un atto di pietà filiale che gli ha immortalati.

Strab. l. 6. — Pomp. Mela, l. 2, c. 7. — Ptolem. l. 3, c. 4. — Cic. in Verr. l. 4, c. 184; l. 5, c. 84. — Plin. l. 3, c. 5. — Val. Max. l. 5, c. 4. - Solin. c. 11. - Senec. de Be-nef. l. 3, c. 37.

CATAONE, soprannome softo il quale fu adorato Apollo nella Cappadocia.

CATAPACTIME (Mit. Peruv.), feste celebrate dai naturali del Perù nel mese di dicembre, e consacrate alle tre figure del sole, Apointi, Churiunti ed Entiaquacque; vale a dire, il Sole padre, il Sole figlio, ed il Sole fratello.

\* CATAPULTA O BALESTRA, macchina di guerra che era in uso presso gli antichi, per mezzo della quale si lancia-vano fasci di dardi, mucchi di pietre e materie infiammate addosso ai nemici. - Ovid. Met. l. 8, v. 357. - Lucan. 1. 3, v. 469. — Cæsar. de Bello Gall. 1. 1, c. 21. — Tacit. Hist. l. 3, c. 23. I. CATARI, divinità d'Arcadia. Rad.

Katharos, puro. 2. - Nazione indiana presso la quale

le donne si bruciavano sul rogo de'loro mariti. - Diod.

CATARMATI, sacrificj nei quali si immolavano degli uomini per liberarsi della peste o di altre pubbliche calamità.

CATARSIO, espiatore, uno dei so-prannomi di Giove. Rad. Kathairein,

purificare. - Ant. expl. t. 1.

CATARTE, che purga, soprannome dato a Melampo, come al primo che ha fatto uso di purgativi, - Vedi Me-LAMPO .2.

CATASCOPIA, sopraunome di Venere, perchè le era stato edificato un tempio nel luogo dove Fedra ammirava la destrezza d' Ippolito nel conducre un carro. Rad. Katascopein, contemplare.

CATEBATE, soprannome dato a Giove, per indicare che discendeva sulla terra per visitarvi le sue amanti, o piuttosto perchè vi faceva sentire la sua presenza col tuono, con lampi o con vere apparizioni. La stessa ragione fa dare il medesimo soprannome ad Apollo. Rad. Katabainein, discendere.

CATENE. - Vedi CASSIOPE, EOLO,

FURORE, PROTED.

CATERVARI, in latino Catervarii, nome che si dava ai gladiatori che combattevano a caterve, molti contra molti. -Sevton. in Aug. c. 45. - Lips. Sat. 2,

CATESTO, padre di Alta da cui Nettuno ebbe Anceo. Sembra essere lo stesso

che Testio.

CATIB (Mit. Maom.), ministro musulmano le cui funzioni corrispondono a un di presso a quelle di un curato di città presso i cristiani.

CATIBE (Mit. Maom.), dottore della legge, che governa ciascuna isola delle Maldive contenente più di 41 abitanti, Questi dottori hanno sotto di essi i sacerdoti particolari delle moschee. Le

loro rendite consistono in una specie di decima che levano sui frutti, ed in certe rendite che ricevono dal re. - Vedi NAIBE, PANDIARE.

CATIBU (Mit. Affr.), pontesice di un

ordine superiore, a Madagascar.

\* CATILINA (Lucio Sergio), celebre romano principalmente noto per la sua congiura contro la patria, di cui voleva rendersi capo. Sallustio ha scritto la storia di questa congiura. Vedi pure le Catilinarie di Cicerone, ed il quarto libro di Floro.

CATILLO, figliuolo di Anfiarao e fratello di Cora e di Tiburte, in memoria del quale fondo Tibur. - Virg. Eneid.

L. 73: L. 11, v. 670.
CATINENSE, soprannome di Cerere, derivato dalla città di Catania in Sici-

lia. - Vedi CATANIA.

CATIO O CAUTIO, dio che presiedeva agli adulti, e che li rendeva cauti, prudenti, o acuti e astuti. - Aug. Civ.

CATIEJ, razza di Pigmei, scacciati dal loro paese dai Greci. - Plin. l. 4.

CATOMIDIARE. Il giorno della festa de' Lupercali in Roma i sacerdoti percuotevano con fruste di pelle di capra tutti quelli che riscontravano, e particolarmente le donne, le quali credevano che queste sferzate le rendessero feconde. Questo atto si esprimeva coll'antico yerbo latino catomidiare. - Nieuport,

Cost. de Rom.

CATOPROMANZIA, divinazione per mez-20 della ispezione degli specchi. In questa divinazione si faceva uso di uno specchio che si presentava non davanti agli occhi, ma dietro la testa di un fanciullo al quale si avevano bendati gli occhi. Pausania parla di un'altra divinazione dello stesso genere: " Vi era ata Patrasso; dic'egli, davanti al tema pio di Cerere, una fontana separata " dal tempjo per mezzo di una mura-" glia; e quivi era un oracolo veridico, a non per tutti gli avvenimenti, ma " soltanto per le malattie. I malati fa-" cevano discendere nella fontana uno " specchio sospeso ad un filo, di maa niera che non toccasse la superficie " dell'acqua che con la sua base; dopo a avere pregato la dea ed arso dei pro-" fumi, si guardavano nello specchio, " e, secondo che si trovavano il viso a pallido e sfigurato, o fresco e rubi-"condo, ne concludevano che la ma-" lattia era mortale o guaribile. " Rad. Kratoptron, specchio. - Vedi Enor-TROMANZIA, GASTRONOMANZIA.

CATREO, era, secondo gli abitanti di Tegea, uno dei figliuoli di Tegeate, e secondo i Cretesi un figlio di Minosse. - Diod. 1. 5.

CATTA, profetessa. — Svet. Vit. CATUILLA (Mit. Peruv.), uno dei nomi del Sole presso i Peruviani. -

CATULARE, una delle porte di Roma, che prese tal nome a cagione delle cagne rosse che si immolavano per cal-mare gli ardori della Canicola.

CATULIANA, soprannome dato a Minerva, a cagione di uno stendardo che le era stato consacrato da Catullo. -

Plin. 1. 34, c. 8.

CAUCASO, pastore che conduceva a pascere le sue gregge sul monte-Nifate in Asia e che fu ucciso da Saturno, il quale dopo la guerra de' giganti si rifuggi su questa montagna per evitare l'effetto delle minacce di Giove, che da quel monte lo precipitò poi nel Tartaro. Per onorare la memoria del pastore, Giove volle che la montagna pigliasse il nonre di Caucaso. Quivi Prometeo fu incatenato e lacerato da un'aquila. Dopo quel tempo, dice Filostrato, quegli abitanti fanno un'aspra guerra alle aquile, snidano i loro aquilotti, e li feriscono con frecce ardenti, dicendo che vendicano Prometeo. — Strab. l. 11. — Pomp. Mela, l. 1, c. 15 e 19. — Ptolem. 1. 5, c. 9; l. 6, c. 12. - Vedi Pro-METEO.

CAUCATE, uno de' Siciliani che si opposero al passaggio d'Ercole per la Sicilia, allorche riconduceva i buoi di Licaone, ed ebbe la sorte degli altri.

1. CAUCONE, figliuolo di Clino, introdusse presso i Messenj i misterj di

Eleusi. - Pausan. 1. 4, c. 1. 2. - Figliuolo di Licaone.

CAUCONI, popoli erranti e vagabondi dell'Asia minore, ausiliari de' Trojani.

- Iliad. 1. 10, 20.

CAULACAU, nome che i nicolaiti, eretici del primo secolo, davano ad una delle possanze che, secondo essi, governavano il cielo, abusando di un passo d'Isaja, nel quale si leggono queste pa-

role ebrai he Cau la cau.

CAULI O KAULI (Mit. Pers.), nome che significa qualunque uomo scellerato e particolarmente un incestuoso. I Persiani dicono che Abramo avendo rifiutato di adorare il fuoco, fu fatto porre sopra un rogo da Nembrod; ma questo rogo non potè mai essere acceso. I sacerdoti dissero al re che sopra il rogo era un angelo, il quale non potea essere scacciato se non se col far com-

mettere alla sua presenza un'azione ab-bominevole: vi si fece commettere un incesto da un fratello con la sorella. L'uomo si chiamava Kau, e la donna Li, e da questo peccaminoso accoppiamento usci il ceppo di quell'abbominevole schiatta che fu chiamata Kauli. Secondo altri, l'Angelo non si mosse dal suo posto, per non abbandonare Abramo, e Nembrod, confuso e furioso, scacció il patriarca dalla sua presenza e dal suo regno. — Chardin,

CAUMANTE, famoso centauro.

CAUNEAS, grido di un venditore di fichi di Cauno, che fu di cattivo presagio per M. Crasso, allorche moveva per la spedizione contro i Parti dalla quale non ritorno. Quest' uomo gridava: Cauneas (sotto intendendo ficus emite). Questa parola presa per Cave ne eas, guardatevi di andarvi, divenne profetica. - Strab. 1. 14.

CAUNIO, soprannome di Cupido.

\* 1. CAUNO, città di Caria, situata sul lido del mare, in faccia all'isola di Roci. Quivi nacque il famoso pittore Protogene. — Herod. l. 1, c, 171. —
Strab. l. 14, — Tit. Liv. l. 33, c. 20;
l. 45, c. 25. — Ptolem, l. 5, c. 2.
2. — Figlingle, di Miste et l. C.

a. - Figliuolo di Mileto e di Cianea figlia del fiume Meandro o, secondo altri, di Eidotea, L'amore ch'egli provò per Billi sua sorella, o di cui Bibli arse per lui (imperciocche gli antichi non si accordano intorno a questa tradizione), lo obbligo ad al bandonare la città di Mileto, sua patria. Giunto nella Licia, fu informato da un'Amadriade della triste fine di sua sorella. Quest'Amadriade avendogli offerto, s'es voleva sposarla, la sovranità di quella regione, egli accettà tale offerta, ed ebbe da questo matrimonio un figlio per nome Egialo che gli succedette e fondo una città alla quale diede il nome di suo padre. - Aristocrites et Apollon. Rhod. apud Parthenium, c. 11. - Antonin. Liberat. c. 30, - Hygin, f. 243, - Ovid. Met. 1. 9, fab. 11. - Vedi BIBLI,

CAURO, vento maestro, si dipinge vecchio e barbato, ben coperto come per guardarsi dal freddo, e con un vaso pieno d'acqua ch'egli sembra in atto di versare. Silio Italico lo ha rappresentato in atto di spiegare le sue ali tenebrose, cacciando un oragano di neve contro l'esercito di Annibale, mentre questo capitano passa le Alpi,

CAUSATANO, specie di genio o di demomo, che il filosofo Porfirio si vantava di avere seacciato da un bagno

pubblico. — Eunap. Vit. Soph,

\* Causia, specie di cappello di cui
si servivano i Greci per riparare il sole. Aveva un margine intorno intorno che si abbassava o alzava secondo il biso-gno. Valerio Massimo pretende che questa specie di cappello fosse partico-lare ai re di Macedonia. — Plaut. in Mil. Glor. act, 4, sc. 4, v. 42. - Val. Max. 1. 5, c. 1. - Suidas, alla parola Causia.

CAUSIMOMANZIA, divinazione per mezzo del fuoco, che usavano i magi, Se avveniva che gli oggetti combustibili gettati nel fuoco non abbruciassero, si era questo un felice presagio. Rad. Kauz simos, combustibile; mantis, indovino,

Causio, soprannome di Esculapio.

CAUTIO. Vedi CATIO.
CAUTSER (Mit. Maom.), fiume del Paradiso dei Maomettani; si trova nell'ottavo cielo, che Dio promette di dare a Maometto, in cambio della posterità di cui era sprovvisto. Il corso di questo fiume è lungo un mese di strada, le sue sponde sono di oro puro; i ciot-toli che esso rottela sono di perle e di rubini, la sua arena è più odorosa del muschio, la sua acqua è più dolce e più bianca del latte; la sua schiuma più risplendente delle stelle, e colui che beve una sola volta del suo liquore non septe mai più sete.

CAUZA Y (Mit. Chin.). — Vedi

CANG Y.

1. CAVALLI. Se ne offriva talvolta in sacrificio al mare; Mitridate, per renderselo favorevole, vi fece precipitare dei carri con quattro cavalli. Per mezzo di questa specie di sacrifici si rendevano favorevoli le divinità dei fiumi. Serse ne immold uno allo Strimone, avanti di traversarlo per andare in Grecia. Tiridate offerse un cavallo all' Eufrate, Talvolta si contentavano di lasciar vivere in libertà, nelle praterie vicine, i çavalli che si dedicavano. Quindi, Giulio Cesare, avanti passare il Rubicone, dedico a questo fiume moltissimi cavalli ch'egli abbandono a sè stessi nei pascoli de' contorni.

2. - DI ACHILLE, Omero ne nomina tre, Xanto, Balio e Pedaso. I due primi nacquero da Podarge, una delle Arpie che li concepi per opera del vento Zefiro. Essi erano immortali e più rapidi dei venti. Quanto al terzo, Achille lo aveva preso alla conquista di Tebe, e ancorache questo destriero fosse mortale, aggiugne il poeta, era deguo di camminare cogli altri due. - Iliad. l. 16.

Nel libro XVII della Iliade si leggo che i due cavalli Xanto e Balio piangono la morte di Patroclo:

Come colonna sul sepolero ritta Di matrona o d'eroe, starsi li vedi Giunto al bel carro colle teste inchine, E dolorosi del perduto auriga Calde stille versar dalle palpebre. Per lo giogo diffusa al suol cadea La bella chioma, e s'imbrattava.

Nè qui finiscono i prodigi di questi destrieri di razza divina, non soggetti a morte ne a vecchiezza; imperciocche nel XIX canto dello stesso poema si ha che Xanto, inspirato da Giunone, predice ad Achille

la sua la morte. — Vedi Etone, Xanto.

\* 3. — Celesti, è il nome che danno alcuni mitografi ai due cavalli coi quali Pelope riporto il premio della corsa sopra Enomao re di Pisa in Elide. — Vedi Іврораміа, Еломао.

\* 4. - II DARDANO re di Frigia. Erano dodici cavalli leggeri al pari del vento, che correvano sulle spighe senza romperle nè farle piegare, e sulle acque senza penetrarvi. I poeti dicono che erano stati generati da Borea trasformato in cavallo. - Hom. Il. 1. 20,

v. 220. — Vedi Borea.
\* 5. — Di Diomede re di Tracia, erano nutriti di carne umana egettavano fiamme dalla bocca e dalle nari. Questo principe ne aveva quattro di tale specie, di cui ci furono conservati i nomi: Podarge, Lampo, Xanto e Dine, Essi gli furono rapiti da Ercole, il quale gli diede in custodia al suo favorito Abdero, fino al suo ritorno da una spedizione che intraprendeva. Avendo questi cavalli divorato il loro custode, furono uccisi da Ercole a colpi di mazza. - Philostr. Icon. 1. 2, c. 25, -Apollod, l. 2, c. 22. — Ovid. in Ibin.
v. 402. — Sil. Ital, l, 13, v. 439.
\* 6. — DI ENEA figliuolo di Anchise.

principe Trojano. Egli ne aveva due, che al dire di Omero crano della razza, di quelli che diede Giove a Troe in compenso della perdita di suo figlia Ganimede. Anchise introdusse furtivamente sei delle sue giumente nelle razze di Laomedonte nipote di Troe, e vide nascere sei cavalli di quella stirpe di-vina, de' quali ne diede due ad Enea, suo figlio perche lo portassero nei com-

battimenti, spargendovi il terrore e la fuga. — Hom. II. I. 5. \* 7. — DI MARTE. Omero e Servio li chiamano Fobo e Demo, la fuga ed il timore. Alcuni interpreti del poeta greco pretendono che Fobo e Demo

siano nomi dei cocchieri di Marte, e non quelli de' suoi cavalli. - Hom. Il. 1. 15, v. 119. - Serv. in (l. 3. Georg. v. 31.

\* 8. - DI PLUTONE, erano neri e in numero di quattro, chiamati da Claudiano Orfne, Alastore, Etone e Nitte. - De Rapt. Proserp. l. 1, v. 285.

\* 9. - DEL SOLE, avevano ali ed erano attaccati al carro della Luce. Ovidio li chiama Piroide, Eoo, Actone e Flegone. - Met. I. 2, v. 153. - Fulgenzio li chiama Eritreo, Atteone, Lampo e Filogeo. - L. 1. Myth. - Lo Scoliaste di questo autore dice che Eritreo significava ruber, rosso; Atteone, lucidus, luminoso; Lampo, ardens, ardente; Filogeo, terram amans, che ama la terra. - Virgilio chiama i cavalli del Sole Phætontis equi, cavalli di Fetonte. — En. 1. 5, v. 105. — Omero non parla se non che dei cavalli dell'Aurora, ch' egli chiama Lampo e Faetonte. - Odyss. 1. 23, v. 246.

1. CAVALLO, animale consacrato a Marte dio della guerra, come il più atto a' combattimenti. I Romani gliene immolavano uno ogni anno nel campo di Marte. L' incontro di un cavallo era un presagio di guerra. Enea appena che ebbe dato a terra sul suolo d'Italia vide per primo presagio quattro cavalli più bianchi della neve che pascevano in un prato. Allora Anchise esclamo: Bellum,

o terra hospita, portas!

Guerra ne si minaccia; a guerra additti Sono i cavalli; o pur sono anco al carro Talvolta aggiunti, e van del pari a giogo: Guerra fia dunque in prima, e pace dopo.

- Festus, de Verb, Signific. alle parole Eques e October. - Plut. in Quæst.

Rom. 97. - Virg. En. l. 3, v. 539. I Persiani, gli Ateniesi, i Messageti, immolavano cavalli al Sole. Gli Svevi, antichi popoli della Germania, dice Tacito, nutrono a spese comuni nei boschi sacri dei cavalli da cui traggono presagi: nessuno può toccarli; il solo sacerdote ed il capo della nazione li attaccano ad un carro sacro, li accompagnano ed osservano i loro nitriti ed i loro fremiti. Non c'è presagio al quale il popolo, i principali della nazione e gli stessi sacerdoti prestino maggior fede. Gli Sciti adoravano il dio Marte e i Lacedemoni il Sole, sotto la figura di un cavallo. I cavalli pascolanti dinotano la pace e la libertà o semplicemente un paese abbondante di pascoli. Il cavallo fu pure tenuto come simbolo dell'impero e dell'autorità.

2. — DI ADRASTO re d'Argo. Que- fig. 4.

sto cavallo è celebre nella storia favolosa. Era nato da Nettuno e da Cerere, ed aveva la facoltà di volare. Esso fu in prima nutrito dalle Nereidi, indi Nettuno ne fece dono a Copreo re di Aliarto. Questi lo diede ad Ercole, che dopo essersene servito in molti combattimenti lo dono ad Adrasto, il quale lo tenne tutto il tempo che visse. Questo cavallo si chiamava Arione. — Apollod. l. 2, c. 13. — Pausan. l. 8, 6. 25. - Plutarc. de Comm. Not. adv. Stoicos. - Vedi ARIONE.

3. - ALATO. - Vedi PEGASO, BEL-LEROFONTE, PERSEO, MARTE, RESO, LAOMEDONTE, ENEA, PROSERPINA, PLU-

\* 4. - DI TROJA. È quel cavallo di legno di smisurata grandezza che costruirono i Greci dinanzi Troja e che annunziarono come un voto offerto a Minerya, che avevano offesa col rapimento del Palladio. I Trojani, abbastanza creduli per introdurre questa macchina nella loro città, la posero nella cittadella dove era il tempio della dea. I Greci, che avevano finto di rimbarcarsi per la loro patria, chiusero in questo cavallo il fiore de' loro eroi, ed approfittando della breccia che si era fatta nelle mura di Troja, entrarono di notte nella città e la incendiarono. — Hom. Odiss. 1. 8. - Dictys. Cretens. t. 6. - Virg. En. 1. 2. - Quint. Smirn. l. 12. - Hygin. f. 208. - Vedi EDEO, TROJA.

In un antico monumento illustrato dal Lanzi si vede il cavallo di Troja AIDA (Equus), con corde al collo e anelli di ferro ad uno de' piedi, per indicare che deve essere tirato; dietro di lui è HYYNA ( Epeus ), che gli lavora intorno con un martello; SNAJ@EM ( Sethlans ), Vulcano, che gli sta davanti con una massa informe nelle mani, che sarà probabilmente pece per agguagliarne le giunture. Sopra una tavoletta votiva, che sembra pure essere attaccata al cavallo, si legge INIYE Euini per Elleni (i Greci). — Vedi Tav. XXXVI, fig. 1. — Vedi pure la Tav. XXXIV, fig. 5. \* 5. — Marino. In un' antica moneta

si vede Venere marina seduta sopra un ippocampo o cavallo marino. La diva ha la testa velata e la parte inferiore del corpo coperta di una tunica, Essa stende le braccia verso Amore che posa sulla coda dell' animale e che scocca una freccia: a basso si legge, ΒΡΕΤΤΙΩΝ (Moneta de' Bruzj). - Vedi T. XXXVI,

CAVARICI ( Mit. Maom. ), settari maomettani, i quali pensano che nessun profeta sia mai stato mandato al mondo col potere dell'infallibilità, nè con quello

di dare nuove leggi agli uomini.

CAVELI (Mitol. Ind.), tempi consacrati nell'isola di Ceilan agli spiriti chiamati Dagutani dai Cingidesi. -Vedi DAGUTANI, DEOVELI, OELSARI.

CAVERNA. - Vedi Eolo, SIBILLA,

TROFONIO.

CAVIAR, lombata di cavallo che si offriva ogni cinque anni pel collegio dei sacerdoti. ...

CAVICCHIO. - Vedi NECESSITA'.

CAVILLAZIONE (Iconol.). Gli artisti sogliono esprimerla con una donna vecchia, secca e orrenda, che divora dei sacchi di carte. Vedi la bella descri-zione che ne ha fatto il Boileau nel

Leggio.
CAZAN (Mitol. Rabb.), colui che
presso i Giudei moderni è incaricato di intuonare le preghiere della Sinagoga.

Esso è pagato a spese pubbliche, Cea o Ceo, isola del mare Egeo, che prese tal nome da Ceo, figlio di Titano, era abbondante di bachi da seta e di armenti di buoi. - \* Negli autori greci quest' isola è talvolta chiamata Hydrusa. Diodoro di Sicilia la chiama Cos; lo Suida ed Eliano, Cios; Filone, Cianos; Pomponio Mela, Coos Eceos, nomi che le danno anche Stra-bone ed Erodoto. Ovidio dice che fu altre volte abitata dalle ninfe di Coricia. - Heroid. ep. 20, v. 221. - L'i-sola di Cea fu patria di Simonide e di Bacchilide, poeti greci. Il nome moderno di quest' isola è Zia.

CEADE, Tracio, il cui figlio Eufemio condusse un esercito di milizie ausiliarie in soccorso di Troja assediata dai Greci.

- Iliad. 1. 2.

CEBO, CEPO O CEFO ( Mitol. Egiz.), mostro adorato a Menfi. Era una specie di satiro o di scimia che aveva, al dire di Plinio, i piedi inferiori simili a quelli dell'uomo, e quelli davanti si-mili alle nostre mani. Egli aggiunge che Pompeo ne fece venire dall' Etiopia a Roma, e che dopo quella volta non se ne videro più. Diodoro dice che a-veva testa di lione e corpo di pantera ed era della grossezza di una capra.

CEBRENIDE, Enone, figliuola di Ce-

breno.

CEBRENO, fiume di Cobrenia, regione dell'Asia minore nella Troade. Enone, prima moglie di Alessandro o Paride figlio di Priamo, era figlia di questo fiume, che ebbe pure Asterope.

- Apollod. 1. 3, c. 5. - Ovid. Met. l. 11, v. 769.

I. CEBRIONE, uno dei giganti che fecero guerra agli dei, fu ucciso da Ve-

2. - Figliuolo naturale di Priamo re di Troja, e conduttore del carro di Ettore dopo la morte di Archetolemo, fu ucciso da Patroclo con un sasso in mezzo alla fronte. - Hom. Il. 1. 16,

v. 727. — Apollod, l. 3, c. 23.
CECA, in latino Cucca, nome della Fortuna, la quale, al dire di Cicerone, (de Divin.), è non solo cicca essa medesima, ma ciechi sono quelli ch'ella colma de'suoi favori.

CECIA, è lo stesso che il vento detto Greco, che soffia avanti il tempo dell'equinozio. Si dipinge con uno scudo rotondo ch'egli tiene con ambe le mani e dal quale sembra versare la grandine.

CECOLO, in latino Cæculus, figlio di Vulcano e di Preneste, fu concepito da una scintilla di fuoco che volo, dalla fucina del dio, nel seno di sua madre. Essa lo chiamò Cecolo o perchè aveva occhi piccolissimi, o perche i suoi occhi avevano sofferto a cagione del fumo. Appena nato sua madre lo espose vicino ad un tempio di Giove. Le sacerdotesse di questo tempio avendolo trovato in luogo umido, quasi morto di freddo, lo portarono, per ri-scaldarlo, vicino ad un gran fuoco, il che fece dire ch'egli doveva la vita o la nascita a Vulcano. Divenuto grande egli fece il mestiere di masnadiere, alla testa di una turba di ladroni; ma stanco di questo genere di vita fondò Preneste città dell'antico Lazio, e coll'ajuto di Vulcano la popolo degli abitanti dei contorni. — Virg. Æn. l. 7, v. 68t. — Serv. in loc. eit. Virg. — Cecolo combatte poi alla testa delle sue milizie nell' armata di Turno, contro i Trojani che Enea aveva condotti in Italia. Æn. ibid.

1. CECROPE, fondatore e primo re di Atene, mezzo uomo e mezzo serpente, secondo i mitologi, fu uno de più celebri principi della più remota antichità. Egli nacque a Saide città dell' Egitto circa l' anno 400 avanti la caduta di Troja, vale a dire circa diciotto secoli avanti quello di Augusto, e andò in Grecia alla testa di una colonia di Egizj. La cronica di Censorino , quella di Dionigi di Alicarnasso, gl'interpreti dei Marmi di Arondel, sono d'accordo intorno a quest'epoca; la cronica di Eusebio non ne differisce se non che di 26 anni. I Greci non erano disciplinati : essi vivead Cirin. v. 3. - Polydor. Virg. 1. 1,

c. 4 et 6. 2. - Secondo di questo nome, settimo re d'Atene, era figlio di Eretteo, e fu suo successore al trono sul quale regnò 40 anni. Egli sposò Metiadusa, sorella del famoso Dedalo e ne ebbe un figlio per nome Pandione che gli succedette. Questo principe viveva tredici secoli avanti Augusto. - Apollod. 1.3, c. 30. — Marmor. Arundel. — Euseb. Chronic. — Vedi Atene. CECROFI, ausiliari ingaggiati da Giove nella sua guerra contro i Titani; dopo avere ricevuto il denaro patuito, rifiutarono di servirlo, e il dio li cangio in

CECROPIA, primo nome della città di Atene, fondata da Cecrope che ne fu il primo re. Gli autori greci e latini dinotano spesso l'Attica e Atche sotto questo nome, e gli Ateniesi sotto quello di Cecropj. - Catull. de Nupt. Thet. v. 79. — Virg. Æn. l. 6, v. 20. — Ovid. Met. l. 6, v. 70. — Id. Fast. l. 2, v. 81. — Id. de Art. an. l. 1, v. 172; l. 3, v. 457. — Lucan. l. 3, v. 306. — Plin. l. 7, c. 56. — Lactant. l. 1, c. 17.

1. Cegrofide, Aglaura figliuola di

Cecrope.

2. - Soprannome di Minerva.

CEDALIONE, ciclope dato da Vulcano ad Orione per sua scorta, allorchè questi fu accecato da Enopione.

r. Cedico, principe opulente, pos-sessore di una ciarpa e di un balteo guarniti d'oro, che passarono da lui nelle mani di Remolo di Tibur, da Remolo a suo nipote, da questi a Rannete e da Rannete ad Eurialo. — Æneid. l. 9 e 11. 2. — Vedi ALGATOO 3.

CEDREATIDE, epiteto di Diana presso gli Orcomeni, i quali sospendevano le sue immagini sui più alti cedri.

CEFALENO. Alcuni pescatori di Me-timna avendo gettate le loro reti nel mare, ne trassero una testa di legno d' olivo. Quelli di Metimna mandarono a consultare la Pizia, la quale ordino loro di venerare Bacco Cefaleno; per lo che essi formarono di questa testa l'oggetto del loro culto; ma ne mandarono in pari tempo una copia in bronzo a Delfo.

\*\* CEFALO, figliuolo di Dejone o Dejoneo re della Focide, e di Diomeda figlia di Xuto, sposo Procri sorella di Orizia, e figlinola di Eretteo sesto re

vano nei boschi, come selvaggi, senza | asilo e senza società. Cecrope seppe radunare quelli de' suoi contorni , fabbricò loro dodici borghi, coi quali compose il regno dell'Attica; diede loro delle leggi; aboli la comunanza delle donne; introdusse il culto di molte divinità onorate nel suo paesè; regolò le cerimonie religiose e quelle del matrimonio; innalzò altari a Minerva nota a Saide sotto il nome di Atene; diede il nome di questa dea alla principale città dello stato che aveva formato, e pose i suoi sudditi sotto la protezione di questa divinità , per la quale gli Ateniesi ebbero in ogni tempo la maggiore venerazione. Giudicando il suolo dell'Attica proprio alla coltura degli olivi, consacro egli quest' albero a Minerva, onde renderlo più prezioso al suo popolo. Tutti gli antichi storici attestano che questo Egizio fu il primo che innalzò nella Grecia un altare a Giove, e chiamò questo dio l'Altissimo o il Dio Supremo. Dunque Atene, l'inventrice delle arti, il centro della civiltà e dell'erudizione, dovette la sua origine ad una parte de' suoi dei all' Egitto. Varj autori attri-buiscono a Cecrope la fondazione dell'Arcopago, tribunale che fu tanto celebre in appresso. - Herodot. l. 2. -Apollod. l. 3, c. 26. — Euseb. in Preem. l. 2. Chron. et in n. 463. — Pausan. l. 1, c. 2 et 5; l. 8, c. 2. — Strab. l. 9. — Justin. l. 2, c. 6. — Anton. Liberal. c. 6. - Marmor. Arund.

Cecrope sposò la figlia di Atteo, principe greco, che Pausania reputa come il primo re dell'Attica, ma a torto; giacchè i marmi di Paro, che sono la gracche i marmi di Paro, che sono la cronaca la più certa, dicono che fu Cecrope. Questo principe mori dopo un regno di 50 anni, lasciando tre figlie, Aglaura, Erse e Pandrosa, diventate celebri sotto i suoi successori per le favole che furono spacciate intorno ad esse, ed ebbe per successore un Ateniese chiamato Cranao. - Pausan. l. r, c. 2. — Ovid. Met. l. 11, v. 561. — Hygin. f. 166. — V. AGLAURA, ATENE.

Gl' interpreti dei poeti e degli anti-chi mitologi credono che la favola che attribuisce due nature a Cecrope (il che lo fece soprannominare Diphyes e Bifrons) derivi o dalle due lingue che parlava questo principe, vale a dire la greca e la fenicia, o perche egli co-mandava a due popoli, agli Egizj ed ai Greci, o finalmente perche aveva istituito le leggi del matrimonio, che uniscono i due sessi per non formare più che uno stesso spirito e, per così I di Atene. Essi erano belli entrambi e si amayano teneramente. Vivevano questi sposi nella più perfetta unione, allorchè l'Aurora, invaghitasi della beltà di Cefalo, lo rapi un giorno mentr' egli andava cacciando sul monte Imeto. Questo principe, poco sollecito dei favori della dea, le narrava continuamente i diletti che godeva con la sua cara Procri, e le manifestava il dispiacere che provava di esserne separato. Stanca l'Aurora della sua freddezza , lo rimando presso la sua sposa, annunziandogli che non avrebbe tardato a pentirsi dell'amore che conservava per questa mortale. Cotale minaccia gli cagiono qualche timore intorno alla costanza ed alla fedeltà di Procri. Egli paventava l'effetto dell'assenza sul cuore di una giovane beltà. L' esempio stesso della dea ch'egli aveva lasciata aumentava la sua inquietudine, per cui formò il progetto di provare lui medesimo la virtu della sua sposa. L'Aurora secondando la sua impresa gli cangia le fattezze del volto in modo che entrando nella propria casa non è riconosciuto da alcuno. Tutti erano dolenti dell'assenza del loro signore, e Procri pian-geva amaramente. Egli fu tentato di rinunciare al suo progetto e darsi a conoscere; ma la gelosia ne lo trattenne, e volle fare l'estrema prova, ponendo în uso ogni sorta di artifici per rendersela benigna: consolazioni, promesse, offerte, preghiere, ogni cosa fu vana: la virtu di Procri fu costante. Mal pago di questa prova, tento egli nuovamente la virtù della moglie, e le offerse dei doni tanto ricchi, che la indusse a promettergli ció ch' egli temeva di ottenere. Allora ripigliando la propria forma, si fa conoscere e le rimprovera la sua infedeltà. Procri, vergognosa della sua debolezza, fugge ne'boschi, si ritira nell' isola di Creta e si dedica agli esercizj della caccia. Essa prega Diana di ammetterla tra le sue compagne; ma è rifiutata, perchè la dea non ammette al suo seguito che vergini. Procri le narra la perfida azione fattale dall'Aurora; e la dea de' boschi, mossa a pieta, le fa dono, per consolarla, di un ottimo cane da caccia chiamato Lelapo, il quale non falliva mai la sua preda, e di una freccia che aveva la virtu di dar sempre nel segno e di ritornare sanguinosa nelle mani del possessore. Prov-veduta da questo doppio dono ella va, coi consigli e coll'appoggio di Diana, a trovare suo marito sotto l'aspetto di un giovane, e osa ssidarlo alla caccia. Cefalo, superato dall'ignoto, lo prega di vendergli e il suo cane e il suo dardo; ma Procri rispose che non voleva privarsene. Cefalo, che aveva il più ardente desiderio di possederli, gli of-ferse tesori ed anche parte de suoi stati in cambio. Questo simulato giovane ricusò le sue offerte, aggiungendo per altro che gliene avrebbe fatto dono purchè acconsentisse di soddisfare la sua passione pei giovani. Cefalo che ardeva del desiderio di possedere un cane ed un dardo tanto maravigliosi, non potè ricusare la richiesta mercede; e mentre sta per consumare il suo disonore, Procri si palesa, è rimproverandogli la sua scelleraggine, ottiene agevolmente il perdono del proprio fallo. Essi si riuniscono e si amano più che mai. Ma Procri diventa gelosa alla sua volta, e va incontro alla morte nel volersi chiarire. Cefalo amaya con trasporto la caccia, e tosto che spuntava il giorno andava egli ne' vicini boschi senz' altre armi che il solo suo dardo. Allorche era stanco della caccia andava a rinfrescarsi all' ombra degli alberi, chiamando in suo soccorso l'Aurora, vale a dire il Zefiro, e le dava nelle sue invocazioni gli stessi nomi che avrebbe potuto dare ad una ninfa della quale fosse stato innamorato. Qualcuno che lo intese ne informò Procri, la quale credendolo infedele volle convincersene da sè stessa. L' indomani ella andó ad occultarsi dietro un cespuglio vicino al luogo dove soleva andar a riposarsi suo marito, ed avendolo inteso ripetere tante dolci parole all'Aura, si credette certa della infedeltà di lui, per lo che non potendo contenere il suo sdegno, mise alcuni sospiri che furono intesi da Cefalo. Questi volge la testa, e vedendo muoversi le foglie, crede scorgervi una bestia sel-vatica e le avventa il suo dardo. Al grido di colei che aveva ferita, riconobbe la voce della sposa : egli corre in suo soccorso, e da alcuni accenti proferiti da lei indovina che era stata tratta in inganno, ma appena si fu giustificato, essa morì tra le sue braccia. Ce-falo aveva avuto da Procri Arcesio avo di Ulisse; e dall'Aurora, secondo Esiodo, ebbe Fetonte, che altri dicono figlio d'Apollo o il Sole e della ninfa Climene. — Apollod. l. 1, c. 23; l. 3, c. 29;
— Antonin. Liberal. c. 41, sive ultim.
— Ovid. Met. l. 7, fab. 27 et 28, sive v. 668. — Tzetzes, Chil. 1, c. 20. —
Hesiod. in Theog. v. 986. — Hygin. f. 189. — \* L'Ariosto ha due novelle che sono una felice e graziosa imitazione di quella di Cefalo e Procri riferita di sopra. La prima si è quella del cavaliero

che accolse Rinaldo e che possedeva il vaso che faceva conoscere la fedeltà della moglie. - Vedi Orl. Fur. cant. XLIII, st. 12. - L'altra si è quella di Ado-nio che si legge nel medesimo canto dello stesso poema, e principia alla

Apollodoro ed Antonino Liberale dicono che Procri ricevette da Minosse il cane ed il dardo di cui, secondo gli altri mitologi, le aveva fatto dono Dia-na. — Vedi LELAPO. Lo stesso Apollodoro, l. 3, dice che Cefalo era fi-gliuolo di Mercurio e di Erse, e che in punizione dell' accisione di Procri fu condannato ad un perpetuo esilio dalla sua patria. Egli si ritirò a Tebe, ac-compagnò Anfitrione nell'impresa contro i Teleboi e si stabili finalmente nelle isole Fortunate.

Il Caro propone di rappresentare Cefalo come " un giovine bellissimo vestito d'un farsetto succinto nel mezzo, co' suoi usattini in piede, col dardo in mano, ch' abbia il ferro indorato: con un cane a lato, in moto per entrare in un bosco i come non curante dell'Aurora, per amor che porta alla sua Procri. " - Lett. famil. v. 3, l. 78. - Un' antica pittura di vaso rappresenta Cefalo inseguito dall'Aurora. - Vedi

Tav. XVII, fig. 5.

CEFALONA, uno degli antichi nomi della città di Roma, forse a cagione della testa trovata nelle fondamenta del

Campidoglio.

1. CEFALONE, figliuolo di Anfitemi, e della ninfa Tritemi, pastore di Libia che uccise i due Argonauti Cento ed Euribate, i quali volevano rapirgli parte de' suoi armenti.

\* 2. - Storico greco nativo di Gergina, città di Frigia appiè del monte Ida. Aveva composto una storia di Troja, citata sovente dagli antichi, tra i quali, da Partenio, in Erotic.; da Dionigi di Alicarnasso, l. 1, c. 11; da Stefano di Bisanzio; dallo Suida, e da Festo,

de verb. signif.

\*\* CEFALONIA, isola del mare di Jonia, di rimpetto al golfo di Corinto e in faccia all' Etolia. Al tempo di Omero nn faccia all'Etolia. Al tempo di Omero conteneva quattro città; il che le fece dare da alcuni autori il nome di Tetrapoli. Si crede che i Cefaleni siano gli stessi che i Tafi, e questi i medesimi che i Teleboi. Ciò che vi ha di certo, secondo Strabone, si è che Omero da il nome di Cefaleni a tutti i popoli che obbedivano ad Ulisse, tra i quali crano, come è noto, eli abitanti quali crano, come è noto, gli abitanti d'Itaca, di Dulichio e gli Acarnani.

Questa osservazione può servire all'intelligenza di molti passi dell' Iliade e dell' Odissea. — Strab. i. 10. — Pausan. l. 1, c. 37. — Plin. l. 4, c. 12. — Pomp. Mela, l. 2, c. 7. — Ptolem. l. 3, c. 14. — Hom. Il. l. 2, v. 631.

CEFALONOMANZIA. Divinazione che si usava facendo diverse cerimonie sulla testa cotta di un asino. Era in uso presso i Germani. I Lombardi vi sostituirono una testa di capra. Il Delrio sospetta che questo genere di divinazione, che era in uso anche presso i Giudei infedeli, abbia dato luogo alla imputazione che fu fatta loro di adorare un asino. Gli antichi la facevano col porre sopra carboni accesi la testa di un asino, pronunziando i nomi di quelli sui quali si aveva sospetto di un delitto, ed osservando l'istante in cui le mascelle si avvicinavano con una leggera convulsione. Il nome proferito in questo istante dinotava il colpevole. - Rad. Kephale; testa; onos, asino; manteia, divinazione.

CEFAREA, promontorio dell'isola di

Eubea. - Vedi NAUPLIO.

CEFEIDE O ANDROMEDA, figliuola di Cefeo. - Ovid. de Art. Am. l. 1.

CEFENI, antico nome greco de' Persiani. - Herodot. 1. 7, c. 61.

CEFENI, parenti ed amici di Cefeo. Metam. 1. 5.

\*\* I. CEFEO, figliuolo di Agenore o di Belo, o di Fenice, fratello di Fineo, marito di Cassiopea e padre di Andromeda moglie di Perseo, era re di Etiopia o piuttosto di Fenicia, nota allora sotto il nome di Joppia, che aveva ricevuto da Joppe, città marittima e capitale dello stato di Cefeo. Questo principe fu uno degli Argonauti, e dopo la sua morte fu posto tra le costellazioni. Apollod. l. 2, c. 8. — Paus. l. 8, c. 4. — Hygin. f. 14 et 64. — Id. Poet. Astr. l. 2, c. 10. — Cic. Tusc. l. 5, c. 3. — Ovid. Met. l. 4, v. 44 et 669; l. 5, v. 12. - Colum. l. 11, v. 2.

2. - Principe di Arcadia, amato da Minerva, che le attaccò sulla testa uno dei capelli di Medusa, la cui virtù lo rendeva invincibile. Apollodoro dice che era figlinolo di Licurgo, e che fu uno dei cacciatori che uccisero il cinghiale

di Calidone.

3. - Figliuolo di Aleo, Argonauto, re di Tegea , padre di Sterope e compa-guo d' Ercole nella sua lite contro Ipocoonte. - Id,

4. - Figliuolo di Ponto e della Terra. CEFIRA, figliuola dell' Oceano, che dicesi essere stata nutrice di Nettuno, CEFISIADE, nome patronimico di Eteocle figliuolo di Andreo e di Evippe, e supposto figliuolo di Cefeo. - Paus. 1. 9; c. 34.

CEFISIO, Narciso, figliuolo di Cefiso. 1. CEFISO, padre di Diogeneo, fu cangiato in mostro marino mentre piangeva

la perdita di un suo nipote.

2. - Fiume dell'Attica, era reputato come un dio dagli abitanti di Orope, i quali gli avevano consacrato la quinta parte di un altare ch' eragli comune con l'Acheloo, colle ninfe e col dio Pane. Euripide riferisce che Venere si cavò la sete nelle acque del Cefiso, e che questa dea, sempre riconoscente, mando agli Ateniesi il più puro soffio dei Zefiri e l'alito stesso degli Amori che formano il suo corteggio. - Strab. 1.9.

- Plin. l. 4, c. 7. - Vedi Erinea.
3. - Fiume della Beozia che sorgeva 'a Lilea, città della Focide. Questo fiume è molto celebre presso i poeti. Le Grazie si dilettavano moltissimo di bagnarsi nelle sue acque; di qui il nome di Dec del Cefiso, che danno loro i poeti. Pindaro celebra questo fiume nel principio di un'ode alle Grazie. Le sue acque rendevano oracoli, perche bagnavano il tempio di Temi (Strab. 1. 9). Il dio di questo fiume amo moltissime ninfe dalle quali fu sempre disprezzato. Pausania racconta che desso aveva fatto dono di questa sorgente agli abitanti di Delfo. Quindi i Litei, per onorare questo fiume; gettavano in certi giorni dell'anno una pasta sacra nella sua sorgente, pretendendo che si vedesse ricomparire tosto dopo nella fontana di Castalia. - Strab. 1. g. - Pausan. 1. 9, c. 24. - Hom. Il. 1. 2, v. 29. - Pind. Od. 14. Olymp. - Ovid. Met. 1. 3, v. 19. - Lucan. 1. 3, v. 175.

CECLUSA, madre di Asopo, ch'ella

ebbe da Nettuno.

CEICE, figliuolo di Lucifero e re di Trachina nella Ftiotide, regione della Tessaglia, contemporaneo di Ercole, sposo Alcione figlinola d' Eolo e ne fu teneramente amato. Questo principe essendo ito a Claro per consultare l'oracolo di Apollo, fece naufragio nel suo ritorno. Sua moglie fu talmente afflitta della sua perdita che si precipitò per disperazione nel mare. Gli dei, mossi dalla sciagura di questi teneri sposi, li cangiarono in alcioni, uccelli che dicesi facciano il loro nido in mezzo alle acque; e vollero che il mare stesse in calma per tutto il tempo che questi uccelli coprono le loro uova. Altri riferiscono che Morfeo, mandato dal dio del Sonno, diede ad Alcione la nuova della morte del suo sposo; per cui essa svegliandosi corse sul lido del mare, e trovandone il corpo che vi era stato condotto dalle acque, gli si precipitò addosso e mori di dolore. - Ovid. Met. 1. 11, c. 587. — Id. Heroid. ep. 18, v. 81. — Apollod. l. 11, c. 16. — Hygin. f. 65. — Pausan. l. 1, c. 32. — Vedi ALGIONE.

CEILAN. Quest' isola, secondo i Cingulesi, fu o il paradiso terrestre che abitava il padre degli umani, o il primo luogo ch' egli tocco dopo essere stato scacciato da questo delizioso luogo. -Vedi PONTE DI ADAMO.

CEIRA, cayerna situata in vicinanza al Danubio, nel paese dei Geti, dove, secondo la tradizione degli abitanti, i giganti vinti dagli dei avevano cercato un asilo. - Dion. Cassius.

I. CELADONE, uno dei Lapiti, fu ucciso da Amico figliuolo di Ofione, nella lite insorta tra i Lapiti ed i Centauri, nelle nozze di Piritoo. - Ovid. Met.

l. 12, v. 250. 2. - Vi fu un altro Celadone del paese di Mendesia, che fu ucciso da Perseo nel giorno delle sue nozze con Andromeda. - Id. Ibid. 1. 5, v. 144.

t. CELENA, luogo della Campania, consacrato a Giunone. - Eneid. 1. 7.

\*\* 2. - Città di Frigia, altrevolte capitale di questa regione, era situata appie delle montagne dove sorgeva il fiume Meandro. Questa città fu il luogo dove Massia ardi di contrastare ad Apollo il premio del canto - Herod. 1. 7, c. 26. — Tit. Liv. l. 38, c. 13. — Q. Curt. l. 3, c. 1. — Ovid. Fast. l. 4, v. 172. - Lucan. l. 3, v. 206. - Stat. Theb. L. 2, v. 666.

CELENEA (DEA). Cibele aveva questo nome a cagione di Celene, città di Frigia dove era adorata.

1. CELENEO, figliuolo di Elettrione e di Anasso; ucciso in un combattimento dal figlio di Pterelao.

2. - Cimmerio, istitutore delle cerimonie della espiazione. - Val. Flacc. 3.

r. Celeno, figliuola di Atlante e di Plejone figliuola dell' Oceano, fu amata da Nettuno, il quale la rese madre di Lico. Dopo la sua morte essa fu posta tra gli astri, ed è una delle Plejadi. —
Apollod. 1. 3, c. 18. — Hygin. Præf.
Fab. — Vedi Plejadi.

2. — Figliadla di Nettuno e di Ergea. — Hygin. f. 157.

3. - Una delle Danaidi. - Apollod. 1. 2, c. 4. 4. — Figliuola di Jamo e madre di

Delfo ch'ella ebbe da Apollo -- Pau-

san. l. 10, c. 6.

5. - Nome di una delle Arpie, chiamata da Virgilio Furiarum maxima, Furia suprema. Si fu quella che quando i Trojani condotti da Enea approdarono alle isole Strofadi, sotto la condotta di Enea, predisse loro gravi sciagure, soggiungendo che in punizione di avere uccisi molti buoi della loro isola, non avrebbero potuto stabilirsi in Italia se non dopo avere provato una fame che gli obbligasse a mangiare perfino le loro tavole; il che si verificò in appresso, allorchè mangiarono le focacce sulle quali avevano posti i loro cibi. - Virg. Eneid. l. 3, v. 245.

1. CELEO, re di Eleusi o Eleusina città dell'Attica, sposò Metanira e ne ebbe Trittolemo. Questo fanciullo era gravemente malato, allorche Cerere, che scorreva pel mondo sotto la figura di una semplice mortale, per cercare Proserpina sua figlia, giunse alle porte di Eleusi. Celeo, vedendola assisa sopra una pietra, e giudicando dal suo aspetto che era mesta e stanca, l'indusse a recarsi nel suo palazzo per riposarsi. Cerere, volendo ricompensare questo principe dell'accoglienza che ne aveva riceyuta, ristabili la salute di suo figlio, lo rese ad un tratto grande e robusto, e gl'insegnò l'arte di coltivare la terra per trarne il grano, e la maniera di fare il pane. — Apollod. l. 1, c. 11. - Nicand. in Theriac. - Pausan. 1. 7. c. 18. - Virgilio ed Ovidio attribuiscono a Celeo l'invenzione di molti strumenti di giunco. — Virg. Georg. 1. 1, v. 165. — Ovid. Fast. 1. 4, v. 508; 1. 5, v. 269. — Vedi Tritto-

2. Re di Cefalonia, figlio di Cefalo e padre di Arcesio l'avo di Ulisse,

- Eustath. in l. 2. Iliad.

3. - Nome di un Cretese che unitamente a tre suoi compagni tentò di rapire il mele dalla caverna dove fu educato Giove, e fu al pari di essi can-

giato in uccello.

\* CELERE, centurione o una delle guardie di Romolo, ebbe ordine da questo principe di uccidere quelli che osassero passare senza permissione il fosso o montare sulle mura della città di Roma che si edificava. Remo, fratello di Romolo, avendo passato il fosso con un salto, quasi per farsi beffe di una fortificazione si poco atta a resistere ai nemici, fu ucciso incontanente da Celere per una troppo cieca obbedienza agli ordini del suo principe. Romolo

volle punirnelo; ma Celere si fuggi con tanta velocità, che non vi fu mezzo di raggiugnerlo. I Romani usarono poi il nome di Celere per esprimere la cele-rità e la prontezza. Di qui pure il nome di Celeri che diede Romolo ad una compagnia di giovani soldati, formata colle più agili persone che erano tra le sue milizie. — Plut. in Romul. — Aurel. Vict. c. 1. — Ovid. Fast. l. 4, v. 837. — Fest. de Verb. Signif. — Tit. Liv. l. 2, c. 16 et 36.

CELERI (DEE), le Ore.

CELERITA' (Iconol.). Secondo il Ripa, è una donna con un fulmine nelle mani, e dalle bande uno sparviere ed un delfino. Il Cochin ha sostituito a quest' ultimo animale certe piccole alette; e la figura della Celerità corre sopra un campo di spighe, al pari di Camilla,

senza farle piegare.

I. Celeste (Mit. Sir.), divinità dei Fenicj e de' Cartaginesi. I Greci la chiamavano Urania. Si crede che sia la Luna e la stessa che Astarte o Venere; epperò l'imperatore Eliogabalo che si diceva saccrdote del Sole volle maritarla col suo dio; e a tal fine fece venire da Cartagine a Roma l'idolo di Celeste, e fe'celebrare il suo matrimonio, ob-bligando tutt'i sudditi dell'impero a farle qualche dono di nozze. Quando si considerava come dea, era chiamata Cœlestis; e quando si riguardava come un dio, gli si dava il nome di Cœlestus. Essa aveva in Cartegine un magnifico tempio dedicato da un gran sacerdote chiamato Aurelio, che Costantino fece distruggere da un vescovo cristiano dell' istesso nome. Si rappresentava portata sopra un leone, e le si dava il sopran-nome di Regina o di Fortuna del cielo. Si è trovato in Roma, sopra una base di pietra sulla quale era stata posta questa deità, l'iscrizione: Inviera Co-LESTI.

- Soprannome di una Venere. --Vedi URANIA.

CELESTINO, uno dei soprannomi di Giove. - Ant. expl. t. 2.

CELEUSTANORE, figliuolo d'Ercole o.

di Laotoe. CELEUTEA, soprannome di Minerva, alla quale Ulisse consacrò una statua, come monumento della sua vittoria sopra gli amanti di Penelope. Rad. Keleuthoes, strada, perche Minerva gli aveva promesso questo trionfo nella stra-

da degli steccati. CELEUTORE, figliuolo d'Adrio ucciso da Diomede.

CELIBATO (Iconol.). Si può allego-

rizzarlo sotto due aspetti. Il Cochin fi- i il 3a.º anno del suo regno. Si vuole algura quel Celibato i cui piaceri servono a scacciare la noja, come un giovane che segue con velocità la face di Amore, portando in cima ad una picca la berretta della libertà. Egli corre sopra fiori sparsi da Amore e calpesta catene e fiori. Quanto al Celibato amico della castità, lo stesso artista lo esprime con un giovane che fugge Amore e calpesta la sua face.

CELICOLI, setta ebraica che adorava

gli angioli e gli astri.

Celicena, figlia del Cielo, sopran-nome della Vittoria, - Varr.

Cello, soprannome di Giove. Celispece, soprannome di Apollo, preso dalla statua ch'egli aveva nella undecima regione e che guardava o il ciclo o il monte Celio.

CELLA, il tempio propriamente detto, dove erano gli dei, gli altari ed i can-

delabri.

1. CELMIDE o CELMO, padre nutritore di Giove, fu cangiato in diamante per avere rivelato che il padre degli dei era mortale. Ovidio lo accusa soltanto di avere mancato di discrezione verso Giove. - Ovid, Met. 1. 4, v. 282.

· 2. - Uno dei Cureti, scacciato dai suoi fratelli per avere mancato di ri-

spetto alla madre degli dei.

I. CELO, figliuolo di Ether e di Dies o dell'Aria e del Giorno, e, secondo altri, di Titaja o Titeja, la stessa che la Terra, la quale gli aveva dato nascita per esserne circondata, e perchè egli offrisse un'abitazione agli dei. Dal suo matrimonio con la madre nacquero Saturno, Rea, l'Oceano, i Titani, ecc. Celo, che temeva questi terribili fancialli, li teneva rinchiusi, non permettendo loro di vedere la luce; ma avendo per qualche offesa imprigionato i Ciclopi, sdegnata di ciò sua moglie, pose in libertà Saturno, il quale sorprese il padre e lo mutilo. Il sangue che stillo dalla ferita fece nascere le Furie, i Giganti, le Ninfe de' boschi, e mescolandosi alle onde le fecondò e loro fece produrre Venere. Lattanzio riferisce che Celo o Urano era un principe potente e animoso, il quale, volendosi far credere un dio, si assunse il titolo di Celo. Diodoro lo rappresenta come il primo re delle Atlantidi e aggiugne che le sue cognizioni astronomiche e la sua beneficenza gli meritarono il titolo di re dell' universo. Si pretende che la sua elevazione al trono fosse frutto della prudenza e della politica di lui, e che ne sia stato cacciato

tresi che sia stato seppellito nella Oceania o isola di Creta, vicino alla città di Aularia. - Vedi Titaja.

\* Un'antica lucerna descritta dal Passeri offre l'immagine di Celo, non l'antico dio cosmogonico, Urano padre di Crono, ma Celo divinità cosmica, simbolo del firmamento, sotto l'aspetto di un vecchio vestito di ampia tunica, situato in aria tra Elio (il Sole), che ha la testa radiante, e Selene (la Luna), la cui testa è ornata di mezzaluna: le stelle, di differenti grandezze, sono di-stinte dal numero de' loro raggi. - Vedi, Tav. XXXVI, fig. 3.

2. - Uno dei Titani.

\* CELTI, nome che fu portato da differenti popoli; ma che indica comune-mente i popoli che abitavano il paese contenuto tra la Senna e la Garouna, e che portarono di poi il nome di Galli, Essi furono in prima chiamati Celti, da Celto figliuolo d'Ercole o, secondo altri, di Polifemo. - Cæsar. de Bell. Gall. l. 1, c. 1 cum notis Goduini. — Pomp. Mela, l. 3, c. 2. - Nel principio il nome di Celti era comune agli abitanti della Germania, della Gallia e della Spagna. - Herodot. 1. 4, c. 49. - Gli antichi geografi non si accordano intorno all'origine de Celti, nè intorno al paese da essi occupato.

CELTINA, figliuola di Britanno, innamoratasi di Ercole mentre questo eroe traversava gli stati di suo padre coi buoi di Gerione, gliene rapi alcuni che non gli restitui se non dopo avere avuto da lui un figlio per nome Celto, il quale

diede il suo nome ai Celti.

CELTO (Mit. Celt.). Una tradizione romana lo faceva altro de' tre figli di Polifemo e di Galatea. - Appian. -Vedi GALLO.

CEMBALO, strumento musicale, fatto di rame, di cui si attribuiva l'invenzione ai Cureti ed agli abitanti del monte lda in Creta.

CEMIDE, visibile (Mit. Egiz.), nome

CENA, pasto. Aditialis, pasto che davano i pontefici per la loro inaugu-razione. Capitolina, quella che si dava nel Campidoglio in onore di Giove, alle ide di novembre. Si poneva la statua del dio sopra un letto, vicino ad una tavola splendidamente imbandita, e a metà della notte i cibi venivano mangiati da sette epuloni. Cerealis, quella che si faceva nelle feste di Cerere. Funebris, quella che consisteva nei cibi offerti agli dei Mani sul rogo, Popularis,

quella che si dava al popolo romano nel portico de' tempi il giorno che si pagava la decima ad Ercole.

CENCREA, città della Troade dove, secondo Stefano di Bisanzio, soggiornò Omero, onde prendervi le cognizioni di cui aveva bisogno per la sua Iliade.

\* CENCRETDE, nome che Ovidio, Igino e Lattanzio danno alla moglie di Cinira

re di Cipro. - Vedi CINIRA.

CENCREO, figliuolo di Nettuno e di Salamide, sali sul trono di Salamina in Cipro per avere liberato gli abitanti di quel paese da un enorme serpente.

Pausan. 1. 2, c. 2. CENCRIA O CENCREA, figliuola della ninfa Pirene, uccisa per accidente da un dardo lanciato da Diana ad una bestia selvatica. Sua madre ne fu talmente afflitta e verso tante lagrime, che si cangio in una fontana chiamata Pirene dal nome di lei.

1. CENCRIDE, moglie di Cinira re di Assiria o di Cipro, e madre di Mirra, Avendo avuto ardire di vantarsi di avere una figlia più bella di Venere, questa dea', per vendicarsi, ispire alla fanciulla una rea passione pel proprio genitore. — Ovid. Met. 1. 10. — Hygin. f. 58. — Vedi Mirra.

2. - Una delle nove figlianle di Pierio. CENCRIO, fiume di Jona, nel quale si dice che Latona fu lavata dalla sua nutrice tosto dopo la sua nascita. The CENCROBOLI, nazione immaginaria di

cui parla Luciano, e che andava alle battaglie montata sopra uccellacci coperti d'erbe in vece di piume.

1. CENEO, soprannome di Giove, al quale Ercole innalzo un tempio nel-L' Eubea, sul promontorio di Cenea, Met. l. 9, v. 136.

2. — Argonauto.

3. — Guerriero trojano, vinto da Tur-

o. — Virg. Æn. l. 9.

4. — o Cenine, in latino Cænis o Cæneus, fu in prima fanciulla, poscia divenne uomo, indi uccello. Era figlio di Elato uno dei Lapiti, e nacque in Perreba città di Tessaglia. Portò il nome di Canida me di Cenide per tutto il tempo che fu fanciulla, e pigliò poi quello di Ce-neo. La sua somma beltà la fece richiedere da tutti i principi del suo tempo; ma essendo avversa al matrimonio non volle scegliersi uno sposo. Nettuno se ne innamoro, ed avendola incontrata sola sul lido del mare, le fece violenza. Per consolarla di questo affronto, le promise il nume di concederle qualunque grazia gli fosse da lei richiesta. Cenide Tom, I.

lo pregà di cangiarla in uomo, per non essere più esposta all' insulto che aveva ricevuto, e i suoi voti furono tosto esauditi. Nettuno uni a questo favore il privilegio di essere invulnerabile. Contento di questo doppio vantaggio, Ceneo non attese più che agli esercizi che si convengono ad un uomo. Egli si distinse in differenti occasioni, e specialmente nella famosa tenzone dei Lapiti contro i Centauri. Dopo averne uccisi molti, senza poter essero ferito, fu da questi oppresso sotto un mucchio d'alberi che avevano sradicati a tal uopo; ma mentre lo credevano soffocato, videro uscire improvvisamente di sotto gli alberi nu uccello coperto di penne gialle. Enea lo ritrovo nell'inferno col suo primo sesso. - Ovid. Met. l. 12, v. 172 e 497; l. 8, v. 305. - Virg. En. l. 6, v. 448. - Pausan. 1. 5 , c. 10. - Servius, in Virg. loc. cit.

CENTRE, figlicolo del Lapito Elato. -

Vedi CENEO 4.

\* CENINA, città del Lazio, i cui abitanti furono tra quelli che accettarono l'invito di Romolo, il quale ayeva fatto pubblicare la celebrazione di una festa in onore di Nettuno, e questa con in-tenzione di trarre in Roma i popoli vicini e di rapire poi le loro donne. Quelli di Cenina si unicono ai Sabini per far guerra ai Romani; ma furono vinti e obbligati qualche tempo dopo a stabilirsi in Roma. - Diony's. Alic. l. 2 , c. o. Tit. Liv. l. 1, c. 9. — Plut. in Romul. — Ovid. Fast. l. 2, v. 135. — Propert. l. 4, eleg. 11.

\* CENOTATIO, in greco Cenotaphion, in latino Mommentum; tomba o sepolcro senza corpo, voto, che si eri-geva in onore di qualche illustre defunto. Questa parola è formata dal greco Ceros, veto, e da táphos, tomba. Il luogo ove s' innalzavano cenotafi non era sacro, come lo era quello di un sepolero.

Florentinus Ict. l. 42, de Religios.

Vopisc. in Floriano, c. 2. — Virgilio, parlando del cenotafio che innalzo

Andromaca ad Ettore suo marito, lo chiama un simulacro di sepolero, inanem tumulum. — Aveid. l. 3, v. 304, Cenotropi — Vedi Enotropi.

\* CENSORE, nome di uno dei princi-pali magistrati di Roma, incaricato del censo, vale a dire di fare l'enumera-zione del popolo e lo scompartimento delle tasse; imperciocchè questo nome viene da Censere, valutare, stimare. Questo magistrato era pure incaricato del governo civile è della riforma dei costumi in tutti gli ordini della Repubblica. La carica di censore fu stabilita dal re Servio Tullio. — Dionys. Halic. l. 11. — Tit. Liv. l. 4, c. 8.

Censura (Iconol.). Quella che si permette al nostro amor proprio fu espressa colla favola delle due bisacche, una delle quali posta sotto i nostri occhi, contiene i difetti altrui, e l'altra, sospesa dietro le nostre spalle, rinchiude i nostri, che noi non possiamo vedere.

\* CENTAURESSE. Il primo che immaginasse o rappresentasse Centauresse fu Zeusi. - Le più belle immagini di Centauresse tramandateci dall'antichità sono quelle scavate nelle rovine di Ercolano, che offriamo nella contrapposta tavola. La bella Centaura che vagamente ci si presenta nella pittura superiore, porta sulla groppa una donzella coperta da gialle vesti: la quale al tirso che sostiene colla sinistra mano, e a' capelli in parte sciolti, e in parte annodati, si riconosce facilmente per una baccante. Nella Centaura, oltre al panno verde che dalla sinistra spalla scendendo le attraversa le reni, son da osservarsi le orecchie appuntate e cavalline; il color pianchissimo della parte non umana, e'l festone o collapa che sembra terminare i due piccoli manichi osservandosi nell'estremità due bottoncini, dei quali uno ( e in questo si vedono due strisce o nastri) tiene ella colla sinistra mano alzato, e l'altro colla destra, che passa sotto il braccio della donzella; quasi che voglia gingerne questa a armacollo. Se non si dice l'accoppiamento di queste figure un capriccioso scherzo del pittore, non pare che sia facile comprenderne altrimenti l'intenzione. - Ercolano , y. I , 26.

L'altra pittura, che è nel piano inferiore, supera di molto le compagne sue, le quali sono anche belle e gentili , e sembrano opera della stessa mano. Tutto nella Centauressa e grazioso e delicato: e tutto merita di essere con particolare attenzione riguardato. L'attaccamento e la commessura dove la parte umana colla cavallina si unisce, è certamente ammirabile: distingue l'occhio la morbidezza della bianca carnagione nella donna dalla nitidezza del candido manto nella bestia; ma si confonde poi nel determinare i confini. L'atteggiamento della sinistra mano, con cui tocca le corde della lira, è vago; ed egualmente leggiadro è quello onde mostra voler toccare con una parte del cimbalo, che tiene nella destra, l'altra parte, che con fantasia veramente pobile e pittoresca si è posta dall' artefice nella destra del giovanetto; il quale colla sinistra, che passa sotto il braccio della donna e riesce sulla spalla di lei, strettamente l'abbraccia. La veste del giovanetto è paonazza: e giallo è il panno che svolazza pendente sul braccio della centaura: e in questa son da osservare ancora l'acconciatura della testa, le smaniglie e la collana.—
Ibid. 28.

\*\* CENTAURI, mostri favolosi, metà ndomini e metà cavalli, nati, secondo alcuni autori, dall' unione di Centauro, figliuolo di Apollo e di Stilbia figlia del fiume Peneo, con le cavalle di Magnesia. - Diodoro Siculo riferisce altrimente l'origine de' Centauri, che è elegantemente descritta da Pindaro. Se-condo essi, invaghitosi Issione della Regina de' Cieli , e dimentico della gratitudine ch' ei doveva a Giove, da cui era stato generosamente accolto ebbe ardire di palesare il suo amore a Giunone; questa, col consiglio del marito, gli pose avanti una nuvola che rappresentava esattamente la propria figura. Da questo congiungimento nacque un figlio così superbo e sgraziato che fu in odio agli uomini ed ai numi. Costui fu dato ad educare alle ninfe sul monte Pelio nella Tessaglia, e da esse fu nominato Centauro, Essendosi poi questi accop-piato alle giumente di Magnesia, diede l'origine a que' mostri che aveano la a parte superiore d' uomo, e la parte inferiore di cavallo. — Diod. Sic. l. IV, c. 69, e. 79. — Pind. Od. II. Pyth. — Hygin. f. 33 et 62. — Tzetzes, Chiliad. 9, Hist. 237.

I mitologi fanno derivare la parola

I mitologi fauno derivare la parola Centauro da Kentein, pungere; e tauros, toro. — Egli è cosa certa, dice il Banier, per la testimonianza di Diodoro Siculo, di Vingilio, di Plinio, di Servio e di parecchi altri autori, che i Tessali vicini al fiume Peneo furono i primi Greci che si diedero a domare cavalli per servirsene in vece di carri, di cui Erittonio aveva introdotto l'uso nella Grecia;

Frena Pelethronii Lapithæ, girosque dedere
Impositi dorso, atque equitem docuere sub armis
Insultare solo, et gressus glomerare superbos,
Out Virg. Georg, l. 3, v. 115. — et Serv,

Vi ha quindi molta apparenza, che si desse a ciascuno di questi, Tessali il soprannome di I'nwevs, Cavaliera, come si era dato a Nettuno per avere fatto uscire dalla terra il primo cavallo



Centaure sel





Con un colpo di tridente; a Bellerofonto, the fu chiamato I'mwavss," per essersi servito del cavallo Pegaso, ed a Perseo, il cui nome deriva da Paras, che nella lingua ebraica significa ugualmente cavaliere. Ora, questi cavalieri Tessali, per diventare più forti e più agili, si davano ad una specce di esercizio nel quale si battevano contro tori, che ferivano coi loro dardi o che at-terravano pigliandoli per le corna. Plinio e Svetonio riferiscono non solo questa circostanza, ma accertano eziandio che gl'imperatori Claudio e Nerone, ad esempio di Giulio Cesare, introdus-sero in Italia l'uso di questa specie di combattimento negli spettacoli che diedero al popolo: Thessalorum gentis inventorum équo juxta quadrupetante, cornu intorta cervice tauros necare: primus id spectaculum dédit Romæ Cæsar dictator. — Plin, — Quindi par-lando di questi cavalieri si diceva che erano pungitori di tori, come si vede dall'etimologia di sopra riferita; e dal composto delle tre parole in wos. κεντέον, ταδρος, si formo il nome d'Ippocentauro, é siccome si resero in appresso formidabili pei loro assassinj, così furono tenuti come mostri e chiamati iπποκεντορες, Ippocentauri o Centauri. Non vi ha difficolta a concepire come i poeti, i quali chiamavano pomi d'oro le melarance, ninfe le pastorelle, é dragoni volanti le navi con velé, abbiano în appresso fatto passare que cavalieri per mostri mezzo uomini e mezzo cavalli. - Palæph. C. de Centauris. -Strab. l. 9. — Plin. l. 4, c. 6. — Servius, in l. 3. Georg.

Che se vogliamo ora indagare le ragioni per le quali fu detto che erano
figli di una nuvola, si può senza ricorrere a Palefato, il quale pretende di
spiegare questa circostanza della favola
col dire che la maggior parte di questi
cavalieri venivano da un luogo della
Tessaglia chiamato vegéte (Nefele),
il cui nome significa Nuvola, si può,
dico, credere con maggiore verisimiglianza che i disordini nei quali caddero
li facessero chiamare, nell'antica lingua dei discendenti di Cadmo, Nefilini,
Giganti, ovvero persone che si danno in
preda ai più orridi disordini; e questi
due significati, che corrispondono al vocabolo ebraico, si accordano pure perfettamente col carattere dei Centauri,
che commisero gravissime stragi nella
Tessaglia, e che erano reputati giganti.

I Greci, che trovarono questa espressione nelle antiche tradizioni, vedendo

che si approssinava al vocabolo Nefele, che, come dicemmo, significa nuvola, inventarono la favola del commercio di Insione, fondati sulla circostanza che sotto il regno di questo principe, è per ordine di lui avevano cominciato i Tesasti a domare cavalli, il che li fece credere suoi figli, nello stesso senso che le procelle, secondo Pindaro, sono figlie delle nuvole.

Siccome la maggior parte di questi cavalieri, secondo Diodoro, I. IV, erano parenti del re di Tessaglia, così vol-lero partecipare alla successione di lui; ed avendo ricusato Piritoo di dividere il dominio con loro, essi gli mossero guerra. Dopo qualche ostilità d'ambe le parti, il giovin principe fece alcune trattative di pace con essi, pace che non durò lunga pezza; imperciocchè avendoli invitati alle sue nozze, essi risolvettero di rapire Ippodamia sposa di lai, e le altre donne che assistevano a questa festa: - Esiodo descrive il conflitto insorto in questa occasione tra i Centauri ed i Lapiti, conflitto che è narrato distesamente da Nestore nelle Metamorfosi di Ovidio. Omero ne fa menzione ne' suoi poemi al pari che Isocrate nella sua Orazione in lode di Elena. Melisandro di Mileto, città della Joria, aveva composto un lungo poema intorno a questa guerra dei Centauri contro i Lapiti, secondo riferisce Eliano, Apollodoro, Pausania, Pale-fato, tutti gli altri mitologi e la maggior parte dei poeti greci e latini fanno menzione di questa guerra. - Hesiod. in Scuto Herc. - Hom. l. 1. Iliad. et l. 21. Odyss. - Ovid. Met. 1. 12. - Elian. Var. Hist. l. 11, c. 2. - Apollod. 1. 2, c. 18; l. 3, c. 25. - Paus. l. 5, c. 10: - Palephatus, de non credendis fab. narr. c. it

Ercole, Teseo, e gli altri Lapiti vendicarono l'onore di Piritoo e fecero grandissima strage dei Centauri. Dopo averli intieramente scacciati dalla Tessaglia, gli obbligarono a rifuggirsi nelle montagne di Arcadia: ma il loro carattere feroce ed insolente ne li trasse in breve per fare delle storrerie nei contorni del monte Folce. Ercole, andando alla caccia del cinghiale di Erimanto, alloggió presso il Centauro Folo, dove fu benissimo accoltò; ma avendo ricevuto qualche insulto dagli altri Centauri, egli ne uccise molti a colpi di frecce, e pose in fuga il rimanente. Questo erce divisò allora di distruggere intieramente tale nazione; per cui si diede ad inseguirli, e comeche fossero mon-

CEN

tati sopra buoni cavalli, li condusse, Liceto, Licida, Lico, Licota, Medo-battendoli sempre, fino a Malea, dove ne, Melancheta, Melanco, Mermero, credettero di frovare un ricovero sicuro presso Chirone, il più saggio de' Centauri, che era stato governatore di Er-cole, ma ogni cosa fu vana: egli li assale nuovamente, senza intenzione per altro di involgere Chirone nella loro perdita; ciò nondimeno egli fu ferito in un ginocchio da un colpo di freccia, e tuttoche fosse eccellente medico, non potè mai guarire di una ferita resa mortale dal veleno delle frecce di Ercole. Questo eroe, soprammodo dolente della morte di quel suo saggio precettore, fece mano bassa sul rimanente dei Centauri, e non risparmio alcuni di quelli che caddero nelle sue mani. Coloro che poterono sfuggire alla strage andarono a celarsi nelle caverne del promontorio di Malea, dove Nettuno, secondo Apollodoro, I. 2, li salvo, vale a dire, che s' imbarcarono per andare a cercarsi ricovero altrove. Alcuni, secondo Antimaco, antico autore citato da Natale Conti, si ritirarono nell'isola delle Sirene; vale a dire, in quella parte dell' Italia dove regnavano queste regine, e vi perirono tra i diletti della voluttà. Ercole, passando nuovamente per l'Arcadia, vide spirare il Centauro Folo, e lo seppelli nella montagna che fu poi chiamata Foloe: epitatio più durevole di quelli che si scolpissono nel marmo e nel rame. Il famoso Centauro Nesso, che si era ritirato nei contorni del fiume Eveno, fu pure ucciso da Alcide, mentre tentava di rapire Dejanira. - Cosi perirono per le gloriose gesta di Ercole, di Teseo, di Piritoo e degli altri Lapiti, questi ca-valicri Tessali, nazione feroce e brutale, come li chiama Strabone, l. 9, che erano venuti in tanta insolenza pel loro orgoglio e per qualche felice e-vento. — Mém. de l'Acad. des Inscr. tom. 3:.

Porremo qui la lista dei più celebri Centauri, tolta dal Dizionario del Millin: Abante, Afarco, Afida, Agrio, Amico, Amida, Anchio, Anfione, Antimaco, Areo, Argeo, Armandio, Arpago, Arto, Asbolo, Astilo, Bianore, Bravenore, Breto, Bromo, Chirone, Cillaro, Clanide, Crenco, Critone, Cromi, Ctonio, Dafni, Demoleonte, Dineo, Ditti, Dorila, Darpo, Drialo, Dupo, Elimo, Elope, Emmachio, Enopione, Erigdupo, Eurinomo, Eurito, Feocome, Flegreo, Folo, Frisso, Grifeo, Grineo, Ippaso, Ifinoo, Ileo, Imbreo, Ippotione, Isoplete, Latreo, Licabante,

Mimante, Monico, Nesso, Nitone, Odite, Oeclo, Oreo, Orneo, Pacantore, Perimede, Petraeo, Piracinone, Pireto, Pisenore, Prassione, Reco, Reto, Rifeo, Stifelo, Taumante, Teleboo, Teramone, Tereo, Terectonio, Tonio, Turio.

Lucrezio, nel quinto libro del suo poema, tiene i Centauri od Ippocentauri come esseri favolosi ed impossibili. Non ostante, alcuni gravi autori, come. Plutarco, Flegone, san Girolamo e. Plinio, pretendono esserne realmente esistiti. Quest' ultimo autore asserisce anzi di averne veduto uno imbalsamatonel mele, che era stato mandato dall'Egitto a Roma, sotto l'imperatore Claudio; e parla di un altro nato in Tessaglia e morto lo stesso giorno: Claudius Casar scribit Hippocentau-rum in Thessalia natum, eodem die interiisse; et nos principatu ejus al-lutum illi ex Ægypto in melle vidiin Epul. septem. Sap. — D. Hieronim. in Vita Pauli Eremit. — Phleg de Reb. mirab. — Galeno, l. III, de usu partium, s' impegna a far vedere che non può convenire colla natura si fatta unione, conchiudendo che a' poeti è le-cito tutto. — Intorno all' esistenza di questi mostri veggasi il Bochart. Hieroz. P. II., l. 6, c. 10, p. 833 e 840. -Vedi ATALANTA, CHIRONE, ERCOLE, IPPOCENTAURI, LAPITI, FOLO, NESSO, PIRITOO, TESEO.

Nelle opere degli antichi artisti si trovano delle Centauresse, come nei bassirilievi della villa Borghese, ed in una bella pietra scolpita, che rappresenta una madre che allatta un figlio. Luciano ci ha lasciato la descrizione di un' intera famiglia di Centauri, dipinta dal celebre Zeusi. Vi si vede il padre che ritorna dalla caccia con un leon-cello, e la madre che stringe al seno uno de' suoi figli, spaventato da tale vista. Le pitture antiche di Ercolano ci of-frono molte figure di Contauri d'ambi i sessi, gli uni molestati da Baccanti, e le Centauresse in atto di suonare vari strumenti con giovanetti che sembrano ammaestrare. Le stesse pitture ci mo-strano pure il Centauro Chirone che ammaestra Achille nell'arte di suonare la lira. 
— Una serie di antichi fregi del palazzo Spada in Roma, rappresenta il combattimento de' Centauri coi Lapiti. - Un' antica statua 'rappresenta l un vecchio Centauro con le mani legate dietro il dorso, e molestato da un Amore. - Zeusi aveva dipinto una Centauressa che allattava due piccoli Ippocentauri. In Atene si vedeva ancora al tempo di Luciano una copia di questo quadro. - Nei trionfi di Bacco si veggono spesso aggiogati Centauri e Centauresse al carro di questo Eroe. - Vedi

Tav. XX, fig. 3.

La figura a della Tav. XXXVI rappresenta un Centauro che batte un Lapito, al quale stringe il collo con un braccio; egli tiene una mazza con la quale vuol dargli l'estremo colpo. Il Centauro ha ciocca di peli lunghi sulla groppa. Il Lapito è vestito di clamide, e stende il braccio per colpire l'av-versario. – Metopa del partenone di Atene. Stuart, Ant. of Athen; II. 11.
Gli antichi artisti hanno figurato i

Centauri come specie di Satiri, con coda ed orecchie di cavallo. Tale è quello che si vede nella Tav. XXXVI, fig. 5, in atto di rapire una donna, ed un altro che si vede nelle Lettere Numismatiche dello Stellini, I, 1, 20.

Un bel bassorilievo della villa Pinciana rappresenta Venere Anadiomena che esce dall'acqua, sostenuta da due Centauri marini: alcuni giovani Tritoni suonano la tromba marina. Intorno alla dea ci sono e Amori e Nercidi seduti sopra Centauri marini; a destra si vede una Nereide tra Tritoni e Centauri marini. - Vedi Tay. XXXVI. fig. 9.

In un'antica urna etrusca si vede un Fer o Satiro con gambe e piedi di cavallo: egli atterra molti nemici che lo assalgono con rami d'albero. Alcune donne accorrono con forche o torce per risospingerlo. E questa una delle più antiche Centauromachie (combattimento di Centauri), ed uno de' più antichi monumenti che rappresentano Centauri nella forma che fu loro primamente attribuita, secondo le idee di Omero e di Esiodo: si legge di sopra un'iscrizione in antichi caratteri italici retro-gradi, il cui significato è: Lar Sintinato, figlio di Lar Pomponio. - Dempster. Etr. regul., XXI; 1.

CENTAURIUM, pianta che Diodoro di Sicilia dice essere stata chiamata con tal nome perche fu scopenta da Chirone. Si crede che sia la nostra centauria

maggiore.

1. CENTAUBO, il Centauro propriamente detto, che era Chirone, il più celebre de' Centauri. - Vedi CHIRONE,

2. - E LAPITO, figliuoli di Apollo e di Stilbia, figlia di Penco e di Creusa. - Diod. Sic. 1. 4.

3. - Una delle navi di Enea, della quale era capo Sergesto. - Virg. Æn. 1. 5, v. 119.

CENTICEPS BELLUA, la bestia dalle cento teste, Cerbero, chiamato con tal nome a cagione della moltitudine di serpenti di cui era carico il suo capo.

CENTIMANO, soprannome di Briareo e di altri giganti. — Hom. II. I. 20.
CENTUMOEMINUS, cento volte doppio, cpiteto dello stesso Briareo.

CENTUMPEDA, che ha cento piedi, soprannome di Giove in S. Agostino.

\* CENTUMVIRI, ossia i cento uomini, nome di una classe di magistrati, presso i Romani, preposti per rendere giustizia nelle cause importanti di diritto e non di fatto. Questo tribunale fu creato allorche fu diviso il popolo in trentacinque tribu. Se ne traevano tre da cia-scuna tribu. Il numero ne fu aumentato in appresso; ma essi serbarono sempre il loro primo nome. I loro giudici avevano una forma particolare ed erano senza appello. Essi si radunavano nelle basiliche per ordine dei Decemviri, e quest'atto di giurisdizione si esprimeva colle parole Hastam cogere, radunare l'asta, perche l'asta era il segno di questo tribunale. Di qui è che si diceva Hastæ Judicium, per indicare un decreto dei Centumviri. - Cic. de Orat. l. 1, c. 38. - Festus, de Verb. Signific. — Quintil. l. 4, c. 1; l. 5, c. 2; l. 11, c. 4. — Plin. l. 5, epist. 33.

\* CENTURIA, compagnia di soldati romani composta di cento uomini. L' officiale che comandava loro si chiamava Centurione. Si chiamavano Comizj per Centurie le radunanze in cui il popolo dava il suo suffragio per via di Centurie. - Varr. de Ling. Lat. 1. 4, c. 16. de Militia, l. 2, c. 8. — Lips. de

Antiq. Jure. Provinc. 1. 2.

1. CEO, figlio del Cielo o Urano e della Terra o Tellure. Sposò Febe e n'ebbe Latona, madre di Diana e di Apollo, ed Asteria che sposò Perse, e fu madre di Ecate. - Hesiod. in Theog. v. 235 et 405. - Apollod. l. 1, c. 1.

2. - Vedi CEA.

3. - Padre di Trezeno. - Hom. Il.

L. 2, v. 354.

CERAM, vasta isola delle Indie, una delle Molacche. Sul lido meridionale. di quest' isola vi è una montagna celebre per la superstizione dei cristiani di. Amboina. Allorchè passano dinanzi a questa montagna fanno un' offerta al, loro cattivo genio, il quale, secondo essi, risiede in questo luogo, acciocche

Mon succeda alcun accidente ne' loro l imbarchi. Quest'offerta consiste nel prendere alcuni gusci vôti di cocco, nei quali pongono qualche fiore ed una pic-cola moneta d'argento, che lasciano andar fluttuando sul mare. Quando è di notte vi mettono dell'olio con piccoli stoppini, col che formano una specie di lampada, credendo che il genio, pago di questa offerta, non susciterà loro burrasche. — Stavorinus, Viagg. a Sa-marang.

CERAMBO, abitante del monte Otri in Tessaglia. Essendosi ritirato sul Parnasso per evitare l'inondazione del di-luvio di Deucalione, vi fu cangiato in necello dalle ninfe di quella montagna o, secondo altri, fu trasformato in quella specie di scarabeo che ha le corna. Rad. Kerembos, scarabeo. — Ovid. Met. l. 7. — CERAMICHE, feste che si celebravano

in Atene nel sobborgo dello stesso nome. Questi giuochi erano stabiliti in onore di Vulcano e di Minerva, e si rinnovavano in tre differenti feste. Consistevano nell'arrivare correndo alla metà della carriera, senza estinguere la fece che si teneva nelle mani. La lizza si chiamava Ceramico.

\* CERAMICO, parola che in greco significa propriamente un luogo dove si fanno le tegole. Due quartieri di Atene portavano questo nome, l'uno nella città, l'altro nel sobborgo. Il primo formava uno de'più bei passeggi di Atene, ed era ornato di molti bei portici. Nel Ceramico fuori della città si seppellivano quelli che erano morti com-battendo per la patria; ed ivi si recitava il loro elogio funebre e si innalzavano delle statue con iscrizioni per immortalare la loro memoria. - Plin. l. 35, c. 12. — Cic. de Fin. I. 1, c. 11. — Id. ad Attic. l. 1, ep. 10. — Pausan. I. 1, c. 3. — Quest'ultimo autore dice che il Ceramico di Atene traeva il suo nome da Ceramo figliuolo di Bacco e di Arianna.

CERAMINTO, soprannome di Ercole, che corrisponde a quello di Alessicaco. Rad. Ker, destino; amynein, rispingere.

CERAMO, figliuolo di Bacco e di Arianna, diede il suo nome a due quar-tieri di Atene, uno dei quali era nel circuito della città, l'altro nei sobborghi.

mar Egeo. Vedendo un giorno pescare in Costantinopoli, comperò molti delfini e li rese al mare. Qualche tempo dopo egli fece naufragio e si salvo col soccorso di un delfino che lo porto sul proprio dorso fino ad una caverna del-l'isola di Zacinto, chiamata di poi Ceranione. Essendosi in appresso bruciato il suo corpo vicino al mare, i delfini si presentarono lungo il lido, quasi per onorare i suoi funerali. — Pausan.

CERAOS, cornuto, epiteto di Bacco. - Anthol.

CERASO O CERASSO, colui che invento l'arte di mescolare l'acqua col vino. Rad. Kerannumi, mescolare.

CERASONTO, città dell'Asia minore. Nei rovesci delle sue medaglie ha un satiro ritto, che tiene nella destra una fiaccola e nella sinistra un bastone pastorale; if che prova che cra più riguardevole pe' suoi boschi e per le sue gregge, che pel suo commercio marittimo. — Ptol. l. 5, c. 6: — Strab. — Diod. Sic.

I. CERASTE, cornuta; nome dell'isola di Cipro, perchè circondata da punte di scogli che da lungi presentano la forma di corni, o perchè dicevasi essere abitata da uomini i quali avevano certi tumori sulla testa simili a corni. - Rad. Keras, corno.

2. - Ciclope sul cui sepolero gli Ateniesi immolarono le figliuole di Giacinto, Lacedemone stabilito da poco tempo in Atene, sulla fede di un antico oracolo che loro aveva predetto che si sarebbero liberati un giorno da una grande sterilità, sacrificando degli stranieri.

1. CERASTI, abitanti di Amatunta nell'isola di Cipro, che furono cangiati in tori da Venere, perche spargevano il sangue degli stranieri sopra un altare dedicato a Giove Ospitale. - Ovid. Met.

I. 10, v. 223.
2. — Le furie, chiamate con tal nome a cagione dei serpenti di cui era for-mata la loro capigliatura. Rad. Keraste, rettile che ha dei piccoli corni in testa: è il coluber cornutus. — Plin. l. 8, c. 23; l. 17, c. 24; l. 32, c. 3.

CERATONE, nome di un celebre altare che vi era a Delo nel tempio di Apollo. Questo altare, tutto composto di corna di bestie di animali selvaggi, era stato fabbricato, al dire de' poeti, dal dio medesimo del tempio. Callimaco dice 2. — Cocchiere di Merione, ucciso da Ettore. — Id. l. 17, v. 610.

3. — Figlinolo di Abante, padre di Poliido, nativo dell'isola di Paro nel altare, che esisteva ancora al tempo che erano corna delle capre del monte di Plutarco, il quale ne parla in questi termini. a Io ho veduto in Delo quell'ala tare, che è reputato per una delle sette a meraviglie del mondo; voglio dire quela l'altare interamente costrutto di cora na, senza soccorso di alcuna specie a di calcina. » Tesco essendosi fermato presso i Delj, nel suo ritorno da Creta, sacrifico su questo altare e vi ballò intorno, con gli Ateniesi che lo seguivano, un certo ballo che imitava gli andirivieni del labirinto di Creta. — Callim. Hym.; in Apollon. — Ovid. Heroid, ep., 20, v. 90. — Plutarc. de Industr. Anim. — Id. in Thes.

\* CERAGNI, monti celebri dell'Epiro, gli stessi che quelli di cui abbiamo parlato nell'articolo Acrocerauni.

CERAUNIO, che lancia le folgori, soprannome di Giove. Rad. Keraunos, fulmine.

CERAUNOSCOPIA, specie di divinazione che si faceva coll'osservare il fulmine,

CERAUNOSCOPIO, macchina alta e movibile, in forma di casotto, da dove Giove lanciava il fulmine nelle produzioni teatrali,

r, Cerrero, Cretese, uno di quelli che vollero involare il mele dalla cayerna di Giove, e che furono cangiati in uccelli.

2. — Cane di Plutone e dell' inferno, aveva cinquanta teste, secondo Esiodo, e secondo l'opinione più comune ne aveva tre sole, Questo mostro nacque da Echidna metà ninfa e metà serpente, e da Tifone, vento procelloso e violento. Era ufficio di questo cane di custodire l'inferno, di impedire che ne uscissero le ombre, e che vi penetrassero i vivi. — Hesiod, in Theog. v. 312. — Cic. Tusc. l. 1, c. 5. — 1d. de Nat. Deor. l. 3, c. 17. — Tibull. l. 1, Eleg. 10, v. 35. — Virg. En. l. 6, v. 417. Qmero parla del cane dell'inferno,

Qmero parla del cane dell'interno, ma non gli dà alcun nome, nè lo de scrive, tuttochè descriva la Chimera. Esiodo, suo contemporaneo, è il primo che lo ha chiamato Cerhero, nome sotto il quale alcuni intendono la terra, facendolo derivare da Kreoboros, carnivoro. — Hom. Odyss. l. 11, v. 622, — Pausan. l. 3, c. 25. — Servius, in l. 6. Æn, v. 395; et in l, 8, v. 295, et 297.

Questo mostro aveva il collo irto di serpenti ed era legato con serpi in un antro, sulle sponde dello Stige. Ercole lo incatenò allorchè trasse Alceste dall'inferno, e lo strappò di sotto il trono di Plutone, dove si era rifuggito, La Tessaglia fu testimonio di questo trionfo. Cerbero, spumante per rabbía, sparse il veleno della sua bocca sulle erbe di quel paese, il che le rendette tanto velenose e tanto atte alle operazioni teurgiche, Gli Ermoni, dal canto loro, mostravano nel proprio paese una fossa dalla quale pretendevano che Ercole avesse tratto Cerbero sulla terra, mentreche la caverna di Tenaro nella Laconia sembra a molti il luogo più verisimile di quest'azione. Sopra questa caverna, e in rimembranza di tale vittoria, fu innalzato un tempio ad Ercole, dopo avere colmato il sotterraneo, — Orfeo addormento questo cane col suono della sua lira, allorche ando a cercare Euridice. La Sibilla che conduceva Enea nell'inferno lo sopi pure con una focascia di mele e di papavero. Eurpid. in Alcest. — Virg. En.

1. 5, v. 134, et 1. 6,

La prima nozione della favola di Cerbero può derivare dall' uso degli Egizi di far custodire i sepoleri da grossi alani. I Platonici considerarono il cane Cerbero come il cattivo genio, le cui funeste influenze, secondo Parfirio, si spargono sopra tre elementi, l'aria, la terra e l'acqua, dal che derivano le tre sue teste. Secondo altri, esse sono l'emblema di tre aperture d'un golfo circondato di erbe velenose, dove si univano moltissimi serpenti, che spargevano ogni di germi di morte e di distruzione. Gli antichi mitologi cercarono un fondo storico in questa favola. Gli uni hanno pensato, con Pausania, in Laconic., e con Ecateo di Mileto, che la caverna di Tenaro era stata per molto tempo ricovero di un mostruoso serpente che devastava i dintorni, e le cui morsicature erano mortali. Siccome questa cayerna era porta dell'inferno, così si chiamo Cerbero il serpente, vale a dire, cane infernale. Altri raccontano che Aidoneo faceva guardare le sue miniere da cani avidi di sangue. Essendovi andato Ercole, incateno il più furioso di que' cani, e lo condusse da Euristeo, dopo avere saccheggiato i te-sori di quel re di Epiro, — Seneca dice pure che Cerbero altro non significava se nonchè il custode di un tesoro, e Paolo Hungar, ampliando si fatta idea, ha voluto provare che la storia di Ercole e del cane trifauce non era altro che un'allusione poetica rappresentante l'Avarizia tolta ad accumulare ricchezze, rendute al mondo dalla Forza, e distribuite a' cittadini da una salutare politica.

La favola di Cerbero, al pari che la

maggior parte delle altre, non è verisimilmente che un'allegoria: questo mostro, che segue sempre Ades, è l'emblema della dissoluzione che succede nel sepolero; e se Ercole lo vinse dopo avere incatenato la Morte, si è perchè le magnanime azioni di questo eroe salvarono il nome di lui dall'obblio e lo rendettero immortale. - Il Fourmont fa derivare il nome di Cerbero da quello di Chebres dato a molti re dell' Egitto. Egli pensa che il custode di Plutone non fosse altro che un monarca di questa regione, avaro de' suoi tesori, e la cui storia figurata penetro poi nella Grecia e di là in Italia. — Il Bergier che non ha veduto in queste favole antiche senonche descrizioni topografiche della Grecia, vuole che Cerbero significhi un torrente che cade in un golfo: secondo lui, il mormorio delle acque di questo torrente rassomigliava ai latrati di furioso cane; e siccome Euristeo, nell'antica lingua degli Elleni, era il nome del mare, ed Ercole era un argine; da qui è che questo eroe frasse Cerbero dall'inferno per condurlo da Euristeo, vale a dire; che un ar-gine fermo l'impeto di un torrente, e

ne diresse le acque verso il mare. Una statua data dal Fabretti al Cuppero, rappresentava Cerbero vicino a Serapi. – Un'altra di marmo bianco, trovata in una vasta basilica presso Poz-zuolo, mostra similmente questo cane infernale, sul quale si appoggia lo stesso dio. — Sovente si vede Cerbero che ri-ceve dalle mani di Serapi una focaccia atta a calmare la sua rabbia: in tal guisa è rappresentato in una bellissima lampada sepolcrale riportata dal Passeri. - Lo stesso mostro si vede spesso vicino a Plutone; ma il più delle volte è rap-presentato vinto da Ercole. Baticle lo aveva scolpito a Sparta sul trono di Amicleo, in atto di fare sforzi per sottrarsi alla possanza del braccio che lo

domava.

Il Duchoul ha pubblicato un marmo trovato in Francia, vicino a Narbonna, nel quale si vede Cerbero con una collana alla quale è attaccato il legame che lo tiene soggetto. Il Lafont, storico di quella provincia, ne ha pure fatto menzione.

Lo Spon ci offre un altro monumento Nasoni si vede Ercole, condotto da Mercurio, che riconduce dall' inferno Cerbero, Ie cui tre teste sono legate insieme. — Sopra un'agata onice del re di Prussia si vede il figlio di Alc-

mena che pone tra le sue gambe le teste di questo mostro per poterle più agevolmente legare. Questi, violentemente compresso, caccia le sue ugne nelle carni dell'eroe; ma nulla il distoglio dal suo glorioso divisamento. Ercole la il piè appoggiato con forza contro un macigno, sul quale è stesa la pelle del leone di Nemea; e tutt'i suoi muscoli sollevati indicano la forza che gli fa d'uopo usare per domarlo. Questo pezzo è del celebre scultore Dioscoride, che viveva sotto il regno di Augusto, ed è talmente perfetto i che tutte le altre pietre incise nelle quali è figurato lo stesso avvenimento, sembrano unica-mente lavorate sopra questo modello. Le due figure riportate dal marino romano di cui ha fatto menzione il Pighio, ed anche la pietra antica di diaspro sanguigno del Gabinetto delle medaglio in Parigi, che è si meritamente ap-prezzata, altro non sono che copie di questo cammeo di *Dioscoride*. — Nei rovesci delle monete di Eraclea, città di Ponto, era rappresentato questo trionfo di Ercole; perchè, secondo Seno-fonte, questo croe discese nel sog-giorno de morti dalla penisola Acheru-siade, in vicinanza di Eraclea, Presso gli autichi, Polignoto di Taso fu il solo prittore che si sappia avere rappresentato. Cerbero, Il suo quadro fu eseguito pei Delfj, e il suo aspetto faceva fremere di orrore. — Presso i moderni, Annibale Caracci ha dipinto Ercole in atto di domare Cerbero, nella Galleria Farnese; e Francesco Flori ha ornato Anversa sua patria di un suo quadro nel quale è rappresentata la stessa vittoria.

i. CERCAFO, figliuolo di Eolo e bi-

2. - Figliuolo di Elio o del Sole; sposò Cidippa figliada di suo fratello Ochimo, il quale l'aveva promessa ad Ocridione; ma il tradimento di un araldo la fece ottenere a Cercafo: Di qui fiacque l'uso osservato in appresso, che nessun araldo osava entrare nel picciol tem-pio di Occidione. — Diod. Sic. 1. 5.

CERCEA, sopranuome di Diana, la cui statua rapita dalla Grecia da Serse, vi su riportata da Alessandro il Grande. Cerceide, ninfa del mare, figlià del-l'Oceano e di Teti. — Hesiod. in Theog.

rinchiusi nella circonferenza di uno più

2. - Il cerchio è la figura che si suppone che descrivessero i negromanti colla loro verga magica, per farvi gl'in-

Cercio, cocchiere di Castore e di

Polluce.

1. CERCIONE, re di Eleusi o Eleusina città dell'Attica, era figlio, secondo Igino, di Vulcano e, secondo Pausania, di Nettuno. Ebbe una figlia per nome Alope che era delle più belle del suo tempo, e che su amata da Nettuno, il quale la rese madre d'Ippotoo o Ippotoone. Cercione, tosto che ne fu informato, diede ordine che fosse uccisa. Il fanciullo fu esposto e nutrito da una giumenta. Cercione si rese abbominevole per le sue crudeltà. Egli costringeva i viandanti a lottare contro di lui e trucidava quelli che aveva vinti. Essendo dotato di una straordinaria forza di corpo, curvava i più grossi alberi, ne avvicinava le cime e vi attaccava i corpi di quelli che aveva vinti. Gli alberi, rialzandosi, squartavano le sue vittime. Questo scellerato fu vinto da Teseo, il quale, dopo averlo atterrato, lo puni collo atesso supplizio ch' egli aveva fatto subire a tanti altri. Al tempo di Pausania si chiamava ancora palestra il luogo dove la tradizione poneva questi avvenimenti. Platone dice che Cercione fu uno degli inventori della lotta. Dopo la sua morte Teseo pose sul trono Ippotoo. — Hygin. f. 187. — Pausan. l. 1, c. 5 et 39. — Ovid. Met. l. 7, v. 439, — Plutarc. in Thes. — Vedi Irrotoo, Sinni.

2. - Figliuolo di Agamede. - Paus. CERCIRA e CORCIRA, isola del mare Jonio, — Vedi CORCIRA.

\* CERCOPE, nome di un autore greco che aveva composto molte opere intorno alla storia degli dei e degli eroi, come si scorge dagli squarci riferiti da Atenéo e dalla lettura di Apollodoro, il quale si appoggia talvolta sulla sua autorità. Questo scrittore era di Mileto, cîttà della

1. CERCOFI, abitanti di Pitecusa, isola vicina a quella di Sicilia. Giove, sdegnato della loro malvagità, li cangiò in scimie. La loro isola portò poi il nome di Cercopia o isola delle scimie; imperciocchè Cercops, in latino siccome in greco, significa un animale notabile per la sua coda, come la scimia, le volpi, ecc. — Ovid. Met. l. 14, v. gr. - Vedi PASSALO.

2. - Popolo di Efeso, che Ercole

Tom. 1.

presentavano coll'unione di molti cerchi i condusse incatenato appiè di Onfale: --Apollod. l. a, c. 6.

\* 3. - Diodoro di Sicilia dà il nome di Cercopi ad un popolo di Lidia che devastava questo paese co' suoi ladronecci. I Latini usavano similmente questa parola per indicare i malvagi ed i furfanti; di qui il proverbio Cercopum Cœtus , Radunanza di furfanti. - Festus, de Verb. signif.

CERCOPITECA (Mit. Egiz.), specie di scimia alla quale gli Egizi rendevano onori divini. Si rappresentava con una mezzaluna in testa ed un gomitolo nelle

mani. - Ant. expl. t. 2.

CERDo, moglie di Foroneo, re d'Argo. - Pausan.

CERDO O CERDOO, soprannome che si dava a Mercurio per la ragione addotta nel seguente articolo; e ad Apollo a ca-

gione della venalità de' suoi oracoli. CERDOMPORO, vale a dire interessato, avido di guadagno, soprannome di Mercurio , dio del traffico. - Rad. Kerdos, guadagno; peirazo, io cerco.

CERE, borgo d'Italia dove le Vestali portarono il fuoco sacro allorchè i Galli ebbero preso Roma. - Tit. Liv. l. 1. c. 2. - Virg. En. l. 8, v. 597.

CEREALI, feste in onore di Cerere, instituite da Trittolemo, in memoria dell'essere stata Cerere inventrice dell'arte di coltivare le biade e di farne il pane. In Atene si celebravano due feste di questa specie, l'una chiamata Eleusinia , l'altra Tesmoforia. S' immolavano porci a cagione de' guasti che fanno ai beni della terra, e si facevano libagioni di vino dolce. Esse passarono in Italia sotto l'edilità di Memmio, il quale fu il primo che le introdusse in Roma, come apparisce da una medaglia di questo edile, nella quale è rappresen-tata Cerere che tiene nell'una mano tre spighe e nell' altra una torcia; la diva calpesta un serpente; intorno alla medaglia si legge: Q. Memmius Edilis Ce-realia primus fecit. Presso i Romani questa festa principiava il di 15 delle ide di aprile, durava otto giorni e si cele-brava nel Circo. Vi si facevano corse e combattimenti a cavallo; e in tutto il tempo che duravano si usava astinenza di vino e di ogni commercio con le donne, per onorare una divinità che si era distinta per la sua castità; si mangiava soltanto la sera dopo il tramontar del sole, perchè Cerere nel cercare sua figlia, non aveva preso nutrimento se non dopo caduto il sole. Si credeva che la festa, per essere accetta alla dea, dovesse essere celebrata da persone che non fossero

in lutto, e non avessero assistito a funerali : e però l'anniversario delle Cereali fu ommesso allorche si sparse la notizia della battaglia di Canne, perchè cadde in un tempo in cui tutta la città era in lutto; ommissione alla quale si riparo poi dopo la seconda guerra punica, con la maggiore magnificenza. La festa si celebrava dalle cittadine romane, le quali vestivano di bianco, al pari degli uomini, i quali ne erano semplici osservatori: esse andavano con torce per indicare i viaggi che fece Cerere onde ritrovare la figlia. Tutti quelli che erano impuri venivano esclusi dal tempio dalla woce dell' araldo. — Plin. l. 24. — Apollod. l. 1, c. 15; l. 2, c. 1; l. 3, c. 12, 14. — Pausan. l. 1, c. 31; l. 2, c. 34; l. 3, c. 23; l. 8, c. 25. — Diod. Sic. l. 1. — Hygin. f. 2. — Ovid. Fast. l. 4. — Id. Met. l. 7, 8. — Claud. de Rout. Prosern. — Vedi. ELETININE Rapt. Proserp. - Vedi ELEUSINIE, TESMOFORIE.

CEREATE, soprannome di Apollo, il cui tempio era situato nell'Epitide.

\*\* CERERE, figliuola di Crono o Saturno e di Opi o Rea, o Vesta, o Cibele, inse-gnò agli uomini l'arte di coltivare la terra, di seminare le biade, di racco-gliere e di fare il pane; il che la fece venerare come la dea dell'agricoltura. La Sicilia, l'Attica, Creta e l'Egitto si disputavano l'onore di averla veduta nascere. Essa ebbe da Giove, suo fratello, una figlia per nome Perefate, vocabolo che significa frutto abbondante, la quale fu poi nota sotto il nome di Proserpina. Questa fanciulla, mentre un giorno co-glieva fiori nella Sicilia, dove la madre di lei aveva stabilito il suo soggiorno, vicino al lago Pergo, fu rapita a viva forza da Plutone, che la condusse nel suo regno sopra un carro tirato da quattro cavalli neri. Cerere, soprammodo afflitta della sparizione della spa diletta ed unica figlia, si pose tosto in cammino, scorrendo la Sicilia per vedere di trovarla. Essa era montata sopra un carro tirato da due dragoni volanti, e teneva nelle mani, a guisa di torce, due pini accesi nelle fiamme del monte Etna. Questa favola fu espressa dall'Ariosto colla consueta ed ammirabile sua energia.

Cerere poi che da la madre Idca,
Tornando in fretta alla solinga valle,
Là dove calca la montagna Etna
Al fulminato Encelado le spalle,
La figlia non trovò dove l'avea
Lasciata fuor d'ogni segnato calle;
Fatto ch'ebbe alle guance, al petto, ai crini
E agli occhi danno, al fin syelse due pini;

E nel fuoco gli accese di Vulcano, E die lor non potere esser mai spenti, E portandosi questi uno per mano Sul carro che tiravan dui serpenti, Cercò le selve, i campi, il monte, il piano, Le valli, i fiumi, li stagni, i torrenti, La terra e 'l mare; e poi che tutto il mondo Cercò di sopra, andò al Tartareo fondo. Orl. Fur. C. XII, St. 1 e 2,

Cerere, venendole veduto vicino al lago di Siracusa il velo di sua figlia, giudico che il rapitore fosse fuggito per quella parte; ma Aretusa, ninfa che era stata cangiata in fiume, die finalmente contezza a Cerere che Proserpina era stata rapita da Plutone. A tale nuova ella traversa l'aria, e giugnendo nell'Olimpo si getta appie del trono di Giove, chie-dendogli la figlia. Il padre degli dei, dopo averle fatto capire che Plutone era un partito vantaggioso per Proserpina, l'accerto nonostante che le sarebbe stata restituita qualora avesse serbato una rigorosa astinenza dopo che era nell' inferno; ma siccome Ascalafo, figliuolo d'Acheronte e della Notte, e custode di Proser-pina, manifestò ch' ella aveva colto nei giardini di Plutone una melagrana e ne aveva mangiati sei grani, così il suo ri-torno fu dichiarato impossibile. Proserpina, che non ambiva certamente le nozze di Plutone, volendo vendicarsi dell' in-discrezione di Ascalafo, lo bagno con acqua dello Stige che lo converse in gufo, Cionnondimeno Giove, per calmare il dolore di Cerere, permise a sua figlia che passasse sei mesi di ciascun anno sulla terra con la madre, e gli altri sei mesi nell' inferno con lo sposo. - Hesiod. in Theog. v. 454, 912; 970. — Apollod. l. 1, c. 3; l. 3, c. 22. — Ovid. Fast. l. 4, v. 417. — Id. Met. l. 5, f. 7 et 8. — Claud. de Raptu Proserp. — Stat. Theb. l. 12,

Nel tempo in cui Cerere andaya in cerca della fiella la terra rimasa starila.

Nel tempo in cui Cerere andava in cerca della figlia, la terra rimase sterile, e siccome l'Attica lo fu più degli altri paesi, così Cerere che voleva emendare i mali che aveva cagionati, si trasporti nella città di Eleusi, dove fu cortesemente accolta dal re Celeo, e prese ad educarne il piccol figlio Trittolemo, pascendolo di giorno col proprio latte, e coprendolo di fuoco alla notte. Or, crescendo Trittolemo con portentosa prestezza, ebbe Celeo curiosità di spiare quale magia usasse Cerere con lui la notte, e veggendolo coperto di fuoco, corse atterrito per liberarlo; ma egli medesimo vi rimase abbruciato. Allorchè Trittolemo fu giunto a perfetto stato, la

diva lo istrui in tutto ciò che concerneva l'agricoltura, e dopo avergli insegnato l'arte di coltivare la terra, di seminare le biade, di macinare i grani, di far il pane e di coltivare gli alberi fruttiferi, essa gli prestò il suo carro e gli ordino di scorrere tutta la terra , per insegnare un' arte tanto necessaria a' suoi abitanti, i quali non avevano vissuto fino allora che di radici e di ghiande. Trittolemo, dopo avere scorso l'Asia e l'Europa, si fermo nella Scizia alla corte di Linco. Questo tiranno, geloso della preferenza conceduta da Cerere a quel principe greco, volle assassinarlo: ma nell'istante in cui egli stava per trafiggere il seno al suo ospite, fu cangiato in lince, animale che è simbolo dell' ingratitudine e della crudeltà. - Avverso a Cerere ed a Trittolemo fu pure in Tessaglia Eresittone, che giunse infino a tagliare arditamente e profanare il bosco a lei consacrato. Cerere, al dir d'Ovidio, spedi quindi nel Caucaso a ricercare la Fame, la quale assalse Eresittone per modo, e il rese così insaziabile divoratore, che consunte tutte le sue sostanze, vendette schiava persino la figlia Metra onde comperarsi di che mangiare. - Callim. Hymn. in Cer. - Ovid. Fast. 1. 4, v. 400 et seg. - Virg. Georg. 1. 1, v. 147. - Julius Firmicus, de Error. Relig. Profan. - Vedi Eresit-TONE, METRA.

Nel tempo de' suoi viaggi avvennero a questa dea moltissime avventure. Un giorno, essendo oppressa da stanchezza, entrò nella capanna di una vecchierella, e trasformò in lucerta un giovine che si era fatto beffe di lei nel vederla a bere con avidità. - Vedi Stellione.

Si racconta pure che essendosi riscontrata con Nettuno, questo dio se ne · innamorò, e che la dea si cangiò in giumenta onde sottrarsi alle sue voglie, ma che Nettuno pigliò tosto la forma di un cavallo. Si aggiunge che dalla loro unione nacque ad un tempo una figlia chiamata Era, il cui nome era noto ai soli iniziati ne' misteri di Eleusi, ed un cavallo che fu chiamato Arione. Cerere provò tanto dispiacere per sì fatta avventura, che dopo essersi purificata in un fiume andò a nascondersi nell' oscurità di una caverna. Allora la terra divenne sterile a cagione della sua assenza, per cui gli dei fecero cercare la diva in ogni luogo. Il dio Pane la scopri in Arcadia, ed avendo avvertito Giove del luogo del suo ricovero, il padre degli dei le mandò le Parche per consolarla, e muoverla colle loro preghiere a ritornare in Sicilia.

Pausania riferisce che si vedeva ancora a' suoi tempi sul monte Elaio, lungi 30 stadi da Figalia in Arcadia, un monumento rappresentante questa dea sotto la forma di una donna assisa sopra un sasso, con testa di cavallo, i cui crini erano formati di varj serpenti uniti. Era coperta di una vesta nera che scendeva fino a' piedi, e teneva un delfino nell' una mano ed una colomba nell'altra. Gli Arcadi la chiamavano Cerere Nera o l' Erinnide (furiosa), perchè l'oltraggio che le aveva fatto Nettuno l'aveva resa furiosa. - Ovid. Met. 1. 6, v. 119. - Pausan. in Arcad. sive, l. 8, c. 25 et 42. - Apollod. 1. 3, c. 13. - Nat. Comit. 1. 5, c. 14. - Vedi Erinnide.

A Catania, in una cappella di Cerere, vi era un'antichissima statua di questa dea, che nessuno, tranne le donne, poteva vedere, e di cui gli uomini non sospettavano nemmeno l'esistenza. Verre giunse nondimeno a rapirla. Quella cappella era servita da donne e da donzelle, e ne erano esclusi gli uomini. -Euseb. Præp. Ev. l. 1, c. 10.

I Beozi onoravano Cerere la grande o Cabirica, a cui avevano piantato un bosco sacro nel quale essa riceveva un culto unitamente a Proserpina. I soli iniziati potevano entrare in questo bosco. -

Pausan. Bootic.

Gli storici e i mitologi sono d'accordo coi poeti intorno al soggiorno di Cerere in Sicilia, e intorno ai benefici sparsi da questa dea in quel paese naturalmente fertile. Strabone parla dei prati di Enna dove fu rapita Proserpina. Cicerone, seguendo gli autori greci, dice che la Sicilia era consacrata a Cerere. Diodoro, siciliano di origine, e che scriveva al tempo di Augusto, dice la stessa cosa. Alcuni poeti hanno scritto, soggiunge egli, che nelle nozze di Plutone con Proserpina, Giove dono loro la Sicilia; e gli storici tenuti più fedeli, continua egli, dicono che la Sicilia fu il luogo dove Cerere e Proserpina si mostrarono agli uomini per la prima volta; e che quest' isola è il primo paese della terra in cui nacquero le biade. - Strab. l. 7. - Cic. in Verr. 6. - Diod. Sic. l. 5, c. 2. - Lactant. de Falsa Relig. c. 21.

I Sicliani, in memoria dei beneficj che avevano ricevuti da Cerere, isti-tuirono molte feste, i cui nomi rammentavano le principali avventure di questa dea. Essi celebravano quella del rapimento di Proserpina verso il tempo del raccolto, e quella dei viaggi di C rere verso la stagione della seminaturea

Quest' ultima durava otto giorni, nel qual tempo si usavano nel conversare le più libere espressioni, perchè col mezzo di parole disoneste si giunse a far ridere Cerere nell'afflizione che le cagionava la perdita di sua figlia. - Carcino, Antimaco, ed altri poeti greci citati da Diodoro e da Pausania. — Vedi JAMBO.

L'Attica fu, dopo la Sicilia, il paese più favorito della dea delle messi. Per testificarle la loro riconoscenza, gli a+ bitanti di Atene e di Eleusi si distinsero sopra tutti gli altri Greci coi tempi che le innalzarono, e coi sacrifici e misteri che stabilirono in onore di lei.

- Vedi MISTERJ DI ELEUSI.

Il culto che le rendevano i Frigi sotto il nome di Cibele o Gran Madre, passò in Roma. Cercre vi fu in prima onorata sotto il nome di Vesta, indi sotto quello di Buona Dea. Dopo che i Romani ebbero portato via la sua statua da Pessinunto città della Frigia, le dedicarono delle feste che si rinnovavano ogni anno. La principale, chiamata Cereale, si celebrava alli 19 del mese di aprile dalle cittadine romane, le quali, per apparecchiarvisi meglio, si astenevano per alcuni giorni dal vino e dai piaceri del matrimonio, il che si chiamava essere in casto Cereris. Questa festa durava otto giorni, ne' quali gl'iniziati serbavano un rigoroso silenzio verso i profani. Si puniva di morte chiunque si trovava alla celebrazione dei misteri della Buona Dea senza esservi stato iniziato. Vi si portavano delle torce ardenti, in memoria di quelle che accese Cerere nel monte Etna per cercare sua figlia. - Tit. Liv. 1. 29 et 31. - Dionys. Halic. l. 1, c. 33. - Festus, de Verborum signific. - Vedi BUONA DEA.

I poeti dicono che Cerere, poco contenta di aver insegnato agli uomini l'arte di nutrirsi, diede loro delle leggi per farli vivere rettamente. Di qui il soprannome di Tesmoforia o Legislatrice che essa ricevette dai Greci, e quello di Legifera che le diedero i Latini. -Theoer. in Cereal. - Callimac. Hymn. in Cererem. — Cicer. in Verr. 7. — Virg. Æn. l. 4, v. 58. — Ovid. Met.

l. 5, v. 343.

Si pretende che Cerere, nel tempo del suo soggiorno in Arcadia, innamoratasi di Jasione figlio di Elettra e di Giove, si determino a sposarlo, e ne ebbe Pluto, il dio delle ricchezze. - Hesiod. in Theog. v. 970. - Homer. Odyss. 1. 5, v. 125. - Hygin. Poetic. Astronom. l. 2. - Diod. Sic. l. 3 et 6.

Gli antichi facevano ogni anno differenti processioni nei campi, nelle quali si portava la statua di questa dea, per ottenere dal cielo la conservazione dei frutti della terra. - Meurs. Græcia Feriata Eleusia.

Si sacrificava a questa dea una troja pregna, perchè gli animali di questa specie sono perniciosi alle produzioni della terra. Allorchè il grano era ancora in erba, le s'immolava un castrato, dopo averlo fatto girare tre volte intorno ad un campo seminato. - Theocrit. in Cerealib. — Ovid. Fast. l. 4, v. 414. — Virg. Georg. l. 1, v. 343. Fra le piante, il papavero era con-

sacrato a questa dea, sia a cagione della moltitudine de' suoi grani, sia perche cresce abbondantemente fra le biade; sia finalmente perchè Giove le ne fece mangiare per procurarle il sonno, e per conseguenza qualche triegua al suo dolore. - Virg. Georg. l. 1, v. 212. -

Natal. Comit. 1. 5, c. 19.

Il filosofo Albrico, nella sua operetta de Deorum imaginibus, dice che si rappresentava Cerere sotto la figura di una contadina, con una cintura alla yeste, con zoccoli ai piedi, assisa sopra un bue, con una marra nella mano destra, e con un paniere sul braccio sinistro. C. 23 et ultimum.

I poeti pigliano talvolta Cerere per la Luna e Bacco o Libero per Sole. " Faci del cielo, i cui raggi illuminano " il mondo, e il cui corso regola le sta-" gioni, Bacco, e voi alma Cerere, ecc. " esclama Virgilio nel principio della sua

Georgica:

. Vos, o clarissima mundi Lumina, labentem cœlo quæ ducitis annum,

Liber, et alma Ceres, ec.

Nello stesso modo che si piglia metaforicamente Bacco pel vino, si prende pure Cerere pel pane e per gli altri a-limenti. Sine Cerere et Baccho, dice Terenzio, friget Venus. - Eun. act. 4, sc. 5, v. 6. - Lucano, per dire che gli uomini possono vivere di pane ed acqua, si esprime così:

Satis est populis Fluviusque Ceresque.

Cerere è l'Iside degli Egizj (Erodoto, Euterp. c. 42), la Cibele dei Frigj, l' Era degli Arcadi, l'Adargati de' Sirj, la Rea dei Greci, la Tellure dei Latini, e la Dio o Deo dei Sici-liani. Di qui i soprannomi di Madre degli dei, di Gran Madre, di Buona Dea, di Nutrice del genere umano, di Idea, di Pessinunta, di Berecinzia, ecc., comuni a quasi tutte queste divinità. Ma i soprannomi più specialmente consacrati a Cerere sono Tesmoforia, Legifera, Erinnide, Buona Dea, Ovifera,

e Sacrosanta.

Ecco i soprannomi dati da varj autori a Cerere: Achea, Affricana, Aliteria, Aloa, Amea, Anesidera, Anfitionide, Atona, Attea, Cabiria, Catagusa, Catanense, Camina, Cidaria, Cloe, Covitense, Ctonia, Deo, Eleusina, Erinni, Europa, Frugifera, Lanigera, Legifera, Libissa, Lusia, Melafora, Milesia, Micalesia, Misia, Nicefora, Nigra, Panacaica, Patrense, Pelasgia, Proerosia, Prostasia, Prosimna, Promacherma, Raria, Sitone, Stiriade, Simalide, Termesia, Tesmia, Tesmofora. Questi nomi, come quelli di tutte le altre divinità, derivano dai luoghi dove era venerata o dai suoi attributi.

Per avere una piena cognizione di ciò che gli antichi hanno divulgato intorno a Cerere, vuolsi consultare gli articoli Buona Dea, Cibele, Tesmoforie, Misterj di Eleusi, Erestrone

FITALO, TRITTOLEMO.

Una medaglia di Metaponto nella magna Grecia, ed un'altra che si trova a Napoli nella raccolta del duca di Caraffa Nola, rappresentano Cerere col velo rivoltato indietro: nel rovescio di entrambe vi è una spiga di grano, sul cui fusto si vede un sorcio. La testa della dea, oltre alle spighe, è coronata di un diadema alto ; i suoi capelli cadono scompigliatamente sulla fronte, quasi per indicare il dolore che le cagiono la perdita di sua figlia. Il Banier la dipinge come una bella donna, di statura maestosa e di colorito vivace, con occhi languidi e con capelli biondi. La sua testa è coronata di una ghirlanda di spighe o di papaveri, piante fecondissime; le sue mammelle sono piene e gonfie; essa tiene nella mano destra un fascio di spighe, e nella sinistra una torcia ardente. La sua veste scende fino sui piedi, espressione di dignità nella lingua degli statuari antichi. Il suo carro è tirato da leoni o da serpenti. Talvolta le si dà uno scettro o una falciuola: e due piccoli fanciulli attaccati al suo seno, ed aventi entrambi un corno di dovizia nelle mani, indicano bastevolmente la nutrice del genere umano. --Nel quadro della galleria di Versailles, in cui è rappresentato Luigi XIV che dispone eserciti per mare e per terra, si vede Ceree che, seguita dall'Abbondanza, lascia il suo carro tirato dai dragoni e va, colla falciuola nella mani, ad offrire al re tutto che fa d'uopo per la sussistenza de' suoi eserciti. — Si osserverà qui che gli artisti debbono dare a Cerere un panneggiamento giallo, per allusione alle biade mature, e soprattutto per uniformarsi all'epiteto che le dà Omero. — Molti bassi rilievi antichi pubblicati nell'Admiranda Romæ, e nelle Antichità del Montfaucon, rappresentano Cerere che, montata sul suo carro tirato da dragoni alati, va in cerca di sua figlia Proserpina.

In una delle pietre scolpite del gabinetto di Stosch, vi è un monumento riferibile all'avventura di Cerere con

Nettuno. — Stosch, n.º 230.

La fig. 7 della tav. XXXVI rappresenta Cerere Catagusa (riconduttrice) in atto di abbracciare Proserpina che ha ritrovata: la diva madre è caratterizzata con le spighe che tiene nella mano destra; sua figlia tiene nella mano sinistra il melagrano del quale ha mangiato alcuni grani nell'inferno, il che è cagione ch'essa non può dimorar sempre nel cielo. Intorno intorno si legge: Lætita cos IIII (allegrezza pubblica, console per la quarta volta). Medaglia di Antonino Pio. — Bast., Ant. Rom. et Gaul, XVII, n.º 12.

In un bellissimo cammeo, che si conserva nel gabinetto della biblioteca reale di Parigi, si vede Cerere che conduce Trittolemo nel suo carro tirato da due serpenti alati. Trittolemo tiene nel lembo della sua clamide la semenza che deve spargere sulla terra, e Cerere ha il volume che contiene le leggi della proprietà dei campi: bella allegoria della necessità di unire l'agricoltura e la legislazione. — Vedi Tav. XXXVII, fig. r.

In una medaglia riportata dal Visconti nell' Iconografia greca è rappresentata Cerere Frugifera e Legislatrice, la quale tiene nell' una mano il corno di dovizia pieno delle produzioni che essa fa nascere, e nell'altra lo stilo che ha servito a scolpire le sue leggi: la diva è assisa sopra una sedia alla quale sono attaccati dei serpenti alati, la cui parte superiore ha la forma di una donna vestita di tunica, vi si legge, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ (monete del re Demetrio, Sotere [Salvatore]). Cerere, chiamata in greco AHMHTHP ( Demeter ), è qui un'allusione al nome del re; le lettere greche esprimono l'anno 158 dell'era dei Seleucidi, 155, avanti G. C. - V. Tav. XXXIX, fig. 7.

- La figura 9 della tav. XXXIX rap- | presenta Cerere con un velo nel quale è la semenza che debbe fertilizzare la terra; dietro di lei si vede Telete, dea dei misteri, che porta due fiaccole: le tre Ore o Stagioni, che camminano davanti, sono caratterizzate con le rispettive produzioni; la prima, che rap-presenta l'Estate e la Primavera, tiene una corona di fiori di papavero, e delle spighe; l'Autunno ha una lepre ed un vaso pieno di vino; l'Inverno ha quadrupedi ed uccelli, che sono i prodotti della caccia. — Zoega, Bassiril. Ant. t. II, fig. 94.

CERESTO, uno dei compagni di Enea

in Italia.

CERICE, figliuolo di Mercurio e di Pandrosa, da cui si diceva uscita la famiglia ateniese de Cerici. Era pure il nome di uno de' sacerdoti di Cerere.

CERICI, araldi o banditori pubblici, il cui officio consisteva nell'annunziare al popolo le cose si civili, che sacre. Se ne eleggevano due, l'uno per l'a-reopago, e l'altro per l'arconte. Do-vevano essere tratti da una famiglia ateniese che si credeva discesa da Cerice figliuolo di Mercurio. Un altro impiego dei Cerici si era quello di preparare le vittime e d'immolarle, come facevano in Roma i vittimarj. — Thucid. 1. 8, c. 13.

1. CERICIO, monte di Beozia dove dicevasi essere nato Mercurio. - Pau-

sania.

2. - Altro monte dell'Asia dove Mercurio aveva annunciato la nascita di

Diana. - Hesych.

CERINEA, città dell'Acaja dove era un tempio delle Eumenidi, che si cre-deva fondato da Oreste. Vi era un altare sul quale erano le loro statue di legno. I colpevoli che ardivano avvicinarsene venivano presi da un subitaneo furore che li privava dell'uso della ra-gione. Queste dee vi erano servite da sole donne. — Pausan.

CERINETE, figliuolo di Temeno re di Argo, ucciso con un colpo di freccia

da Deifonte suo cognato. — Pausan.

CERINITIDE (CERVA), quella delle
cinque Cerve con corna d'oro, che si sottrasse ai dardi di Diana. La dea, dopo avere uccise le quattro altre, non potè cogliere questa, perche doveva essa formare il soggetto di una delle fatiche d' Ercole. L'eroe avendola inseguita per un anno intiero, e ferita al passaggio del Ladone, la portava sulle proprie spalle ancora viva, allorche nel traversare l'Arcadia incontrò Apollo e dolo vivamente perchè aveva avuto ardire di cacciare un animale che le era consacrato; ma nell'udire ch'egli l'aveva inseguita e presa per ordine di Euristeo, gliela restitui.

CERINTO, città dell'Eubea, i cui abitanti andarono all'assedio di Troja sotto la condotta di Elfenore figliuolo di Calcodonte. - Hom. Il. l. 2. - Plin. l. 4, c. 12. - Ptolem. 1. 3, c. 15.

CERITI O CERETI, in latino Coerites o Coeretes, popoli d'Italia nella To-scana od Etruria, vicini ai Tarquinj: ricevettero il loro nome da Cere loro città capitale che al tempo di Enea era creduta opulentissima. Mezenzio ne era allora sovrano. - Tit. Liv. l. 1, c. 25 1. 5, c. 40. - Virg. En. 1. 8, v. 597. - I Ceriti formavano l'ultima classe de'cittadini romani, di cui fu loro dato il diritto, meno quello di suffragio, per ricompensarli di avere conservato i vasi e gli strumenti sacri nella guerra contro i Galli.

CERMANUM, luogo piano dove l'acqua del Tevere trasporto la culla di Remo e di Romolo. Secondo Plutarco, in Romul., era stato chiamato in principio Germanum. Rad. Germanus, fra-

tello, germano.

CERNETE, sacerdote di Cibele.

CERNOFORA, uno dei balli furiosi de' Greci. - Ant. expl. t. 3.

CERNUNNO, divinità gallica, rappresentata con corna ed orecchie di bestia. Alcuni credono che i Galli invocassero questo dio nella caccia delle bestie selvatiche; gli altri hanno creduto che questo dio sia lo stesso che Bacco, il quale si dipinge similmente con corna-Il bassorilievo trovato nel 1701 nella chiesa di Nostra Donna, nel quale è rappresentato Cerunno, si trova ora nel Museo de monumenti francesi. — Ant. expl. t. 4.

I. CERO, dio del tempo favorevole. Rad. Kairos, tempo opportuno. È ve-risimilmente lo stesso che Cerusmano, che si venerava come il dio buono e creatore. — Vedi Occasione.

2. - Cavallo di Adrasto, più lieve del vento. - Pausan. - È noto sotto

il nome di Arione.

CERODETO, unito con la cera, sampogna del dio Pane, formata anticamente di molte canne unite con cera-Molti autori attribuiscono a Marsia l'invenzione di questo stromento. Rad. Dein, unire.

CEROMANZIA, specie di divinazione che consisteva nel far sciogliere della ce-Diana; questa gliela tolse, rampognan- | ra, e versarla a goccia a goccia in un

waso d'acqua, è secondo la figura che formavano le gocce se ne traevano presagi felici o infausti. Pelrio riferisce alla medesima divinazione una superstizione che era in uso a' suoi tempi nell'Alsazia: "Allorchè qualcuno è malato, dic'egli, e che le donnicciuole vogiono scoprire quale fu il santo che glin ha mandato la malattia, prendono tanti ceri dello stesso peso, quanti sono i santi sui quali hanno sospetto, ne accendono uno in onore di cia-scun santo, e quello il cui cero è il primo a consumarsi si crede autore del male."

CERREENI, popolo della Grecia che

profano il tempio di Delfo,

CERTE, figlinola di Tespio e madre di Jole.

CERVA, animale consacrato a Diana. Essa ne aveva quattro attaccate al suo carro, le cui corna, al dire de' poeti, crano d'oro, tuttocchè le cerve non abbiano corna, almeno visibili. La cerva dai piedi di rame e dalle corna d'oro è quella che Euristeo re d'Argo ordinò ad Ercole di condurgli viva, e che questo eroe insegui per un anno intiero, il che si annovera tra le fatiche di Ercole. - Apollod, l. 2, c. 17. - Virg. Æn. 1. 6, v. 802. - Senec. in Agam. v. 832 - Callim Hymn, in Dion. v. 109. -Ovid. Met. 1. 9, v. 188. - Farna. at Ovid. loc. cit. - Schol: Eurip. in Phoeniss. v. 3. - Schol. Val. Flac.

in l. 6, v. 71.

Igino è il solo de' mitologi che ica che l'animale stancato da Errole era un cervo. Siccome questo è uno legli autori che furono più malmenat dai copisti; così crediamo che sia ncessario correggerlo coll'autorità degi altri mitografi. — Hygin. f. 30. — Aamennone andando a caccia nccise un cerva che apparteneva a Diana. La ea, per vendicarsi, mandò la peste gel suo campo, ed ottenne da Eolo I sospensione de' venti, per impedira a Greci di andare a Troja. — Eschi in Agamemn. — Euripid. in Iphis Aul. — Vedi Diana, Ifigenia, Teliena.

Il viaggiatore Pausania accerta di aver veduto in Roma aquie, cinghiali ed orsi affatto bianchi, e, che gli reco maggiore sorpresa, delle zerve egualmente del tutto bianche l. 8, c. 17.— La cerva bianca di Setorio è molto nota nella storia di quest principe.— Plut. in Sertor, ..., Au. Gel. l. 15, C. 22.

CERVELLO. I primi tomini, per rispetto alla testa, che eputavano come cosa sacra, non osavano pronunziare questo nome, al quale sostituivano quello di midollo bianco, Essi non ardivano toccare ne assaggiare alcuna specie di cervello.

Cenvo, simbolo di una lunga vita. Nelle antiche medaglie il Cervo è il tipo di Efeso e delle altre città in cui Diana era specialmente onorata. Gli Egizi consideravano il cervo come emblema di un uomo che si lascia sedurre dai discorsi degli adulatori, perchè dicesi che questo animale si diletti molto del suono del zufolo e del flauto. — Vedi Atteone, Cifarisso, Diana, Nemesi, Silvia.

CESARA, nipote di Noè, secondo la tradizione favolosa degl'Irlandesi, si ritirò nella loro isola per ricoverarvisi dalle acque del diluvio. — Mém. de

l'Acad. des Inscr. t. 6.

CESARE (GIULIO), fu riconosciuto do per ordine di Augusto, il quale sparse la voce che Venere aveva porato la sua anima nel soggiorno degli dei, nel momento in cui fu assassinato. Essendo comparsa, durante i sette giorni ne' quali si celebravano i giuochi funebri in onore di lui, una nuova cometa, stella crinita, questa circostanza diede maggiore autorità alla sua apoteosi , e si credette che quell' astro fosse la residenza della sua anima, o l'anima stessa che era stata pur allora messa nel cielo. Si edificarono tempi al nuovo dio, gli si offersero sacrifizi, e la sua statua fu sempre rappresentata con una stella sopra il capo. Fu pure osservato che in tutto l'anno dopo la morte di lui il sole fu molto pallido, e non si lascio di attribuire alla collera di Apollo un fenomeno che era forse l'effetto di alcune macchie comparse in quell' anno sul disco solare.

\* In una medaglia descritta dal Gessnero si vede la testa di Giulio Cesare cinta di corona d'alloro; di sopra vi e la cometa che compari per sette giorni di seguito nella medesima ora, nel tempo de' giucchi che fece celebrare Augusto in onore di Cesare, en che fu reputata per un segno della sua apoteosi. Nel rovescio vi è la medesima stella, con l'iscrizione, DIVI IVLI (astro del divino Giulio). — Vedi Tav. XXXVI, fig. 8.

Cesarei, giuochi istituiti da Erode in onore d'Augusto. — Joseph. de Bell. Jud.

CESARJ O CESARIENI, gladiatori destinati pei giuochi ai quali assistevano gl'imperatori. Si chiamavano fiscales, perchè erano mantenuti a spese del fisco; e postulatitj, perchè il popolo li chiamava spesso come i più bravi e i più agili tra i gladiatori.

Cessedio, tempio di Giove, situato nella parte superiore della città di Selga, e che teneva luogo di cittadella. — Polyb.

Cesco, città di Cicilia nella quale era un ruscello chiamato Nous (spirito). Varrone dice che quelli che bevevano delle sue acque diventavano più ingegnosi; di qui il proverbio greco: Voi dimorate a Cesco, che si applicava per ironia alle persone stupide.

CESIA, epiteto di Minerva, la dea oc-

chi-azzurra,

CESTA. - Vedi CANESTRO.

Cestifori, atleti armati di Cesti. - Ant. expl. t. 3.

CESTO, nome che danno i Latini alla cintura di verginità o delle fanciulle.

Vedi CINTURA.

Cestrino, figliuolo di Elene e di Aldromaca, si stabili con una banda di Epiroti in una provincia vicina al fiuma Tiamide, tosto dopo la morte di suo padre, il cui stato tocco a Molosso figliuolo di Pirro. — Pausan. L. 1, c. 11,

CETE, re egizio che si suppone essere lo stesso che Proteo. — Diod. l. 1.

CETEGO, capitano rutulo ucciso da

Enea. - Virg. En. 1. 12.
Cetei, popoli della Misia che anda-

rono in soccorso di Troja. — Hom. Il.

1. 2. - Ptolem. 1. 3, c. 4.

1. Ceto, figliuola del mare o Ponto e della Terra o Tellure, sposò suo fratello Forci o Forco dio marino e ne ebbe i due Greci o Forcidi e le tre Gorgoni. — Hesiod. in Theog. v. 237. — Lucan. Phars. 1. 9, v. 646.

2. — Nome del mostro marino mandato da Nettuno per devastare le terre di Cefeo. — Vedi Andromeda.

3. — Altro mostro marino mandato da Nettuno contro Laomedonte. — Vedi Esione.

CEURAVATI (Mitol. Ind.), la prima delle quattro principali sette de Baniani. Sono tanto esatti nel conservare gli animali, che i loro bramini si coprono la bocca con un pannilino, per tema che vi entrino mosche, e portano con se una piccola scopa nelle mani, per allontanare ogni sorta d'insetti. Essi non seggono mai senza avere nettato diligentemente il posto che vogliono occupare. Vanno colla testa e co' piedi nudi, e con un bastone bianco nelle mani, col quale si distinguono dalle altre tribu. Non fauno mai fuoco nelle loro case e non vi accendono nemmeno candele.

Non bevono acqua fredda, per tema di incontrarvi insetti. Il loro abito è un pezzo di tela che pende loro dall'umbilico fino alle ginocchia. Il rimanente del corpo è coperto di un piccol pezzo di panno, quanto se ne può fare con

un solo tosone.

I loro pagodi sono di forma quadrata, con un tetto piatto, ed hanno verso la parte orientale un'apertura sotto la quale sono le cappelle de' loro idoli, fatte a forma piramidale, con gradini che portano molte figure di legno, di pietra e di carta, rappresentanti que' loro parenti morti la cui vita fu notabile per qualche straordinaria felicità. Le loro maggiori divozioni si fanno nel mese di agosto, e in questo tempo si mortificano

con austerissime penitenze.

I Ceuravati ardono i corpi delle persone vecchie, ma seppelliscono quelli dei fanciulli. Le loro vedove non si bruciano coi mariti; ma rinunziano soltanto a nuove nozze. Tutti quelli che fanno professione di questa setta possono essere ammessi al sacerdozio, onore che si concede anche alle donne allorche hanno passato l'età di 25 anni: ma gli uomini vi vengono ricevuti di jette anni, vale a dire che ne prendono labito, si avvezzano a menare una vta austera e fanno voto di castità. Nello stsso stato di matrimonio uno dei due spsi ba il potere di farsi sacerdote e di obbligare l'altro, con questa determilazione, al celibato pel rimanento de uoi giorni. Alcuni fanno voto di castia dopo il matrimonio; wa questo ecceso di zelo è raro. Nei dogmi di questi setta la divinità non è un essere infinit che presiede agli avvenimenti: tutto he succede dipende dalla buona o malafortuna, essi non ammettono nè inferno ne paradiso: col che non lasciano i credere l'anima immortale, ma penano che uscendo da un corpo essa entr in altro d' uomo o di bestia, secondo I bene o il male che ha fatto, e che est sceglie sempre una femmina che la resituisca al mondo, per vivere in un alth corpo. Tutti gli altri Baniani disprzzano ed hanno in avversione i Ceravati, Essi non vogliono bere ne magiare con loro, non entrano nemmo nelle loro case; e se avessero la siagura di toccarli, sarebbero obbbligai di purificarsi con una penitenza publica.

CEUTRONIMO padre di Menezio: quest'ultimo sarelbe stato ucciso anche nell'inferno, seiza l'intervento di Pro-

serpina.

CHEBE O KEBE, uno degli dei subalterni de' Ciuvassi — Viagg. di Pallas.

CHEBER O KEBER (Mit. Pers.). Questa parola, che significa infedele, indica una setta di Persiani. I Cheberi credono nell'immortalità dell'anima, ma rico-

noscono molti dei.

CHERLAH, KEBLAH O KEBLEH. I Turchi danno questo nome a quella parte del mondo verso la quale si rivolgono nel fare le loro preghiere, ed all'azione stessa di rivolgersi verso il Tempio di Gerusalemme che usavano altre volte; ma ora si volgono verso quello della Mecca. Questo tempio si chiama Kaaba, o casa quadrata. Iddio, dice l'Alcorano, ha stabilito la Kaaba, che è la casa sacra, per essere la stazione degli uomini. Il modo in cui Maometto ha ricevuto questo comando è indicato nel luogo stesso dell'Alcorano; imperciocchè avendo cessato di volgersi verso il tempio di Gerusalemme, come soleva fare in prima, e girando i suoi occhi guardando verso il cielo, come se cercasse qualche punto per istabilirsi, Iddio gli parlò così:

Noi vediamo che tu volgi la faccia

verso il cielo, quindi ti stabiliremo so una Cheblah che sia di tuo aggradi-« mento. Volgiti dunque verso il tempio « sacro. » Essi danno pure il nome di Cheblah ad un altare che hanno in tutte le moschee, e che guarda sempre il tempio della Mecca.

Chebleh Noma, Kebleh Noma o Noma (Mitol. Maom.), bussola che portano ordinariamente indosso i Persiani ed i Turchi, per poter volgersi nel fare le loro preghiere dal lato del sepol-

cro del loro profeta.

CHEDER O KHEDHER, verdeggiante (Mitol. Maom.), nome che danno i Musulmani al profeta Elia, a cagione della durata immortale della sua vita, che lo mantiene sempre in uno stato florido in mezzo ad un paradiso o giardino alto, che si potrebbe prendere pel cielo medesimo, e dove sta l'albero di vita. Gli autori prientali pretendono ch'egli dovesse l'immortalità alle acque di una fontana di vita. — Vedi Olmat, Modallam.

Chederli (Mit. Maom.), santo turco, che fu già un gran cavaliere, ed oggi è venerato come un altro san Giorgo. Secondo i Musulmani, egli era uno dei eapitani di Alessandro. Chederli uccise un dragone mostruoso, e salvò la vita ad una fanciulla esposta al suo furore. Dopo avere bevuto le acque di un fiume che lo hanno reso immortale, egli corre pel mondo sopra un Tom. I.

cavallo immortale al pari di lui, ed assiste i guerrieri che lo invocano. I Turchi hanno in una delle loro moschee una fontana di marmo la cui acqua è molto chiara e dee la sua origine all' orina del cavallo di Chederli. In vicinanza a questo luogo si mostrano i sepolcri del suo palafraniere e di un suo nipote, dove si fauno del continuo certi pretesi prodigi in favore di quelli che li invocano. Finalmente un' infusione della raschiatura delle pietre e della terra dove si fermo Chederli mentre aspettava il dragone, è un rimedio sicuro per la febbre, pel male di capo e pel male d'occhi. In Egitto vi è un convento di dervis sotto l'invocazione di questo santo. Gli abitatori di questo monastero pretendono di avere ricevuto da lui il potere d'incantare i serpenti, le vipre ed altri animali velenosi. Essi dicono che il suo cavallo sta in para-diso con l'asino di Cristo, col cammello di Maometto e col cane de' sette Dormienti.

Chedesnichi o Codesnichi (Mitol. Tart.), sacerdoti dei Tartari Samojedi, la cui unica scienza si riduce ad essere depositari ed interpreti delle tradizioni de loro antenati. Il loro ministero consiste unicamente nel dare a que popoli consigli ed idoli da essi fabbricati, allorche sono più disgraziati del solito nelle loro caccie o che interviene loro

qualche malattia.

Chedietro, uno dei cani d'Atteone. CHEJILLA O KEJILLA (Mitol. Affr.), specie di giogo religioso che gli stregoni o sacerdoti del regno di Congo impongono ai mori di quel paese, vietando loro l'uso della carne di certi animali e quello di certi frutti o legumi, con altre prescrizioni. La sommissione dei Negri agli ordini de' loro sacerdoti, relativamente a quanto si è riferito, è gianta a tal segno, che starebbero digiuni per due giorni anzichè prendere alimenti che loro fossero vietati. Se i loro parenti hanno trascurato di assoggettarli al Chejilla nella loro infanzia, come prima sono padroni di sè stessi si affrettano a chiederlo al sacerdote od allo stregone, perchè sono persuari che ogni volontario indugio sarebbe punito con una pronta morte.

CHELADEINO, che ama l'armonia; epiteto di Bacco. Rad. Kelados, suono.

- Anthol:

CHELEN e NESRAO, demonj i quali, secondo i demonografi, presiedono agli amori illeciti, alle dissolutezze, ai balli, alle orgie, ecc.

55

( 422 )

CHELIDONIA, feste che si celebravano a Rodi nel mese Boedromione. I giovanetti andavano porta in porta, chiedendo denari e cantando una canzone chiamata Chelidonisma, perchè principiava con una invocazione di Chelidonia o la rondinella. Si dice che questa canzone fosse composta da Cleobolo Lidio, e che fosse un mezzo di guadagnare da-

nari nei tempi calamitosi.

... CHELONE, ninfa cangiata in testuggine. Giove, per rendere più solenni le sue nozze con Giunone ordinò a Mercurio d'invitare tutti gli dei, tutti gli nomini e tutti gli animali. Ognuno vi ando, traune la ninfa Chelone, la quale fu abbastanza temeraria per farsi beffe di questi sponsali, e mendicò pretesti per non assistervi. Avvedutosi Mercurio che vi mancava questa sola ninfa, si reco nella casa di lei, situata sulle sponde di un fiume, ve la precipità con la sua abitazione, e la cangiò in testuggine. Da quel tempo essa fu obbligata a portarsi la casa sul dorso; e, per punirla de' suoi motteggi, fu condannata ad un perpetuo silenzio. Rad. Chelone, testuggine. Questo animale fu poi simbolo del Silenzio, come si vede nelle medaglie. - Servius, in l. 1. Æn. P. 509: 111

CHEMA O KEMA, libro nel quale, secondo Zosimo di Panopoli, furono scritti i secreti dei geni che, accecati d'amore per le donne, scopriron loro le maraviglie della natura, e furono banditi dal cielo per avere insegnato agli uomini il male, e ciò che era inutile alle anime. Da questa parola deriva

il nome di chimica.

CHEMENI ( Mit. Amer. ), genj o spiriti, chiamati con tal nome degli abitanti delle isole Caraibe, che li suppongono incaricati di vegliare sugli uomini. Ciascun Caribeo crede averne uno che ve-gli specialmente su di lui. Essi offrono ai Chemeni i primi frutti d'ogni cosa, pongono le loro, offerte in un angolo delle capanne, sopra una tavola fatta di stuoje, dove pretendono che questi genj si radunino per bere e mangiare; e adducono per prova, che odono non solo il movimento dei vasi di terra dove pongono questi doni, ma eziandio lo strepito che fanno queste divinità nel mangiare. I pipistrelli che volano di notte sembrano a questo popolo superstizioso tanti Chemeni che veglino per la sicurezza degli uomini, allorche il sonno li lascia senza difesa.

CHEMIA, nome che davano gli Egiziani all' Egitto ne' loro sacrifici. - Plut.

CHEMMIDE, città della Tebaide, dove Perseo figliuolo di Danao aveva un tempio di figura quadrata, circondato di palme. Gli abitanti pretendevano che questo eroe apparisse spesso uscendo dalla terra o nel tempio, o con una scarpa luuga due cubiti, e che questa apparizione recasse la fertilità in tutto l'Egitto. - Herodot. c. 91, 92.

CHENNA o KENNA, pietra favolosa; la quale si pretese che si formasse nell'occhio di un cervo, ed a cui furono attribuite alcune virtù contro i veleni.

CHENOSIRIDE, l'edera, alla quale gli Egizi diedero questo nome, perchè era

consacrata ad Osiride.

CHER O KER, I Cheri sono esseri personificati, per mezzo dei quali l'antichità si rappresentava le cagioni immediate, talvolta violenti, ma sempre spiacevoli della morte. Esiodo parla di un Cher figlio della Notte. In questo poeta, al pari che nell'Iliade, egli è rappresentato con un vestimento coperto di sangue, con occhi terribili e con fremito di denti, in atto di trascinare sul campo di battaglia, per le gambe e moribondi, e feriti ed altri che non lo sono. Esiodo parla pure di molti Cheri: essi sono di colore nero; mostrano i loro denti bianchi, che fanno stridere e lanciano sguardi spaventevoli. Seguono i guerrieri che vanno in battaglia, e quando ne cade qualcuno, gli cacciano nel corpo i loro immensi artigli e succhiano il suo sangue fino a che ne sono sazi, dopo di che gettano da una banda il cadavere, e si affrettano di raggiugnere la mischia, per avere nuove vittime. Essi trascinano seco i cadaveri, ed uccidono i moribondi con mazze od azze. Questi miti e queste figure si riferiscono al modo barbaro con cui si trattavano i nemici uccisi nei tempi più remoti, e di cui l'Iliade ci offre ancora un esempio nel trattamento che fa subire Achille al corpo di Ettore. In appresso, essendosi raddolciti i costumi, si ebbero idee meno barbare intorno ai Cheri. Così Mimnermo rappresenta uno dei Cheri che conduce la vecchiaja e l'altro che annunzia la morte.

\* In una pittura di vaso che abbiamo riportata nella Tav. XIV, fig. 1 si vede uno di questi genj che pone un piede sul corpo di Alcione e lo afferra per la testa nel momento in cui questo gigante viene ucciso da Ercole.

CHERA, vale a dire vedova, nome che si dava a Giunone o relativamente alle sue frequenti discordie con Giove!

p perchè era di sovente abbandonata da

questo dio.

. CHERAMI O KERAMI, settari maomettani, chiamati con tal nome perchè ebbero per capo Moammed Ben Keram. I Cheramj erano presso i Musulmani ciò che furono gli antropomorfiti presso i cristiani. Essi presero letteralmente le metafore di cui fece uso Maometto nell'Alcorano parlando di Dio, ed immaginarono che questo essere spirituale avesse di fatti e gli occhi, e i piedi, e le mani, e gli altri sensi che gli si prestano nello stile figurato.

CHERAONE. dio onorato dagli Spartani come inventore dei banchetti sulla terra. - Vedi DAITE, DEIPNOO, SPLANCNO-

TOMO.

CHEREM, anatema, scomunica ebraica che corrisponde a un di presso alla scomunica maggiore dei cristiani. Essa esclude l' nomo dalla Sinagoga e lo priva di ogni commercio civile. - Vedi Nin-DUI SCAMMATA.

1. CHEREMET O KEREMET, nome della divinità principale dopo l'Essere supremo, che riconoscono i Ciuvassi, popo-

lazione di Siberia.

2. — E pure il nome di un luogo consacrato al sacrificio solenne che offrono questi popoli una volta l'anno. Si sceglie a quest'oggetto, fuori del villaggio, un luogo appartato e vicino, per quanto è possibile, alla sorgente di un ruscello, in un terreno piacevole e ombreggiato di alberi. Il Cheremet propriamente detto, è uno spazio quadrato circondato da un palizzato, dell'altezza quasi di un uomo. Vi si lasciano tre entrate o piccole porte, l' una in mezzo, dal lato di fronte al levante; un' altra dal lato del mezzodi; e la terza dal lato dell'occidente. Essi scelgono il luogo in modo che la porta settentrionale sia diretta verso la sorgente o il ruscello vicino, perchè fa d'uopo che tutta l'acqua necessaria pel sacrificio, da qualunque parte essa venga, entri per questa porta. Dalla porta orientale si fanno entrare le offerte e le vittime, e ne è interdetta l'entrata ad ogni cosa; la porta occidentale serve di entrata e di uscita alla comunità. A lato a quest'ultima porta si pone un tetto, sotto il quale si fanno cuocere le carni degli animali sacrificati. Davanti a questo luogo coperto si allestisce una gran tavola, appoggiata sopra piuoli, per porvi le focaccie sacre, ecc. Vicino alla porta settentrionale vi è un'altra gran, tavola sulla quale si spogliano e sacrificano le l'occidente ed il settentrione, ci sono le pertiche alle quali si appendono le pelli degli animali immolati. Nei villaggi di una certa estensione hanno un gran Cheremet per sacrifici pubblici, ed uno piccolo pei sacrificj privati di un parentado o di una famiglia. I Ciuvassi che abitano il distretto d'Alatira, costumano di fabbricare in mezzo al Cheremet una piccola casa con una porta voltata verso l' Oriente. Quivi si mangiano le offerte in piedi, intorno a lunghe tavole coperte di tovaglie. --Viagg. di Pallas.

CHEREMOCRATE, architetto, costrusse il tempio di Diana ad Efeso. - Strab.

l. 14.

CHERESILEO, figliuolo di Tasio, padre di Pemandro, al quale i Tanagrei riferivano la loro origine. - Paus.

Cheresimaco, uno dei figliuoli di Elet-

trione e di Anasso.

CHERIOR ( Mit. Pers.). I Ghebri davano questo nome all'angelo vendicatore

del delitto. - Chardin.

CHERNIPE; acqua di cui si servivano gli antichi pei loro sacrifici; vi tuffavano un tizzone ardente, tolto dal fuoco che ardeva la vittima. Quindi si riteneva come un' acqua lustrale.

CHERONE, figliuolo di Apollo e di Tera figlia di Filace, diede il suo nome a Cheronea, città di Grecia nella Beozia, chiamata in prima Arne. - Pau-

san. l. 9, c. 40.

CHERONEA, città della Beozia, celebre per la vittoria riportatavi da Filippo sopra gli Ateniesi, e per la nascita di Plutarco. Quelli di Cheronea veneravano particolarmente quello scettro celebrato da Omero (Iliad. l. 2), che Vulcano aveva fatto per Giove, e che da questo dio passo a Mercurio, da Mercurio a Pelope, da Pelope ad A-treo, da Atreo a Tieste, da Tieste ad Agamennone. Essi lo chiamayano la Lancia. Questa specie d'idolo non aveva tempio pubblico; ma ciascun anno un sacerdote aveva cura di custodirlo nella sua casa, dove gli si offerivano sacrifici ogni giorno. - Pausan.

CHEROPONIA, festa celebrata dagli artigiani grechi. Rad. Cheir, mano; po-

\* CHERSIA, poeta greco nativo di Orcomeno nella Beozia, viveva circa sei secoli avanti quello di Augusto. Le opere di lui erano già perdute al tempo di Pausania, il quale ne riferisce al-cuni versi, tolti da una storia degli Orcomeni di Calippe, la quale non ci vittime; e nell' angolo che guarda tra | pervenne. L' antichità attribuiya a Chersia l'epitafio posto sul sepolero di Esiodo, il cui significato era il seguente: " La fertile Asera fu patria di Esiodo, a e i prodi Orcomenj sono quelli che a hanno raccolto le sue ceneri. Ogni « persona dotata di giudizio e di discer-« nimento conosce il merito di questo " poeta, il cui nome è celebre in tutta " la Grecia. " - Pausan. 1. 9, c. 38. Chersibio, uno de' figli ucciso da Er-

cole nel suo furore.

CHERSIDAMANTE, guerriero ucciso da Ulisse nell'assedio di Troja. - Hom. Il. 1. 11.

CHERSIDE, una delle Forcidi.

\* Chersoneso, parola greca che si-gnifica penisola. Gli antichi geografi parlano di molti Chersonesi; il più famoso è quello di Tracia, noto oggi sotto il nome di Gallipoli o Gelipoli presso i Turchi che ne sono padroni. Il Chersoneso Taurico è celebre per l'avventura di Oreste e d'Ifigenia. - Vedi que-

ste due parole.

CHERUB (Mit. Egiz.). Secondo al-cuni autori era presso gli Egizj una figura simbolica, ornata di molte ali e tutta coperta d'occhi, emblema naturale della pietà e della religione: non c'è cosa, dicon essi, più atta a significare gli spiriti adoratori, e ad espri-mere la loro vigilanza e la prontezza del loro ministero; per il che un teologo inglese, Spencer, ha pensato che Mosè ben poteva aver tolto questa idea dagli Egizj.

CHESIA, minfa dalla quale il fiume Imbraso ebbe una figlia per nome O-

cirroe.

CHESIADE, soprannome di Diana, dal monte Chesia nell' isola di Samo o da

Chesia città di Jonia.

CHESORA O KESORA (Mitol. Ind.), idolo adorato nel famoso pagode di Jaganat. Esso ha due diamanti in vece di occhi; ed un altro diamante gli pende dal collo sul petto. Il minimo di questi diamanti pesa circa quaranta carati, secoudo riferisce il Tavernier. Le braccia dell' idolo, stese, e tronche un po' più in giù del gomito, sono circondate da braccialetti, ora di perle, ora di rubini: esso è coperto, dalle spalle fino ai piedi, di un gran mantello di broccato d'oro e d'argento, secondo le occasioni. Le sue mani sono fatte di picciole perle chiamate perle d'oncia; la sua testa e il suo corpo sono di legno di sandalo.

Questo idolo, che nello spirito degli Indiani è un dio, tuttochè si somigli molto ad una scimia, viene continua llunga quaranta braccia, giacente nell'at-

mente fregato con oli odorosi che lo hanno reso affatto nero. Alla destra di lui sta sua sorella ed alla sinistra un suo fratello, entrambi vestiti e ritti in piedi; dinanzi gli sta sua moglie, che è d'oro massiccio: queste quattro statue sono sopra una specie di altare circondate da inferriate, e nessuno può toccarle, salvo che certi bramini destinati a questo onore. Intorno alla cupola, che è molto alta, e sotto la quale è questa famiglia, c'è un gran numero di nicchie, da basso sino in cima, piene di altri idoli, la maggior parte de' quali rappresentano mostri spaventevoli, fatti di pietre di differenti colori. Dietro il dio Kesora vi è il sepolero di uno dei profeti indiani, che viene adorato.

CHESSABJ O KESSABJ, setta di Maomettani i quali sostenevano che Maometto Ben Hanefah figlio di Ali, ma di un' altra donna che Fatima, non era ancora morto, e che doveva ricomparire un giorno per regnare con gloria sopra i Musulmani.

CHESSOUGAI TOYON, capo protettore, divinità degli Jacuti, popolazione di Siberia, Questo dio intercede per essi, e procura loro le cose che possono bramare, come figli, bestiame, ricchezze, del pari di tutto che attribuisce agli agi della vita. Egli ha una moglie alla quale gli Jacuti danno il nome di Aksyt, colei che dà. - Viaggio di Billings , ecc.

CHETO, uno dei figliuoli di Egitto,

sposo di Asteria.

CHETZALCOALT ( Mit. Messic. ) 4 dio dell' aria presso i Messicani.

CHEVICHI. - Vedi SCEVICHI.

1. CHIA, una delle figliuole di Antigone e di Niobe, diede il suo nome ad una delle porte di Tebe, e fa uccisa da

Diana con l'altre sue sorelle.

2. - Soprannome di Diana, adorata a Chio, la cui statua, secondo si diceva, guardava con severità quelli che entravano nel suo tempio, e con gioja quelli che ne uscivano: questo prodigio poteva essere un effetto di ottica, ovvero il prodotto di una immaginazione

3. - o CHIAIDE (Mitol. Maom.), una delle due grandi sette che dividono i Maomettani, e particolarmente i Persiani ed i Turchi. Si pronuncia e si scrive più comunemente Shiis o Shiiti. - Vedi Sum.

CHIAK CHIAK O KIAK KIAK ( Mitol. Ind.), dio degli dei, divinità del Pegù. È rappresentata sotto la figura umana titudine di un uomo addormentato. Secondo la tradizione del paese, questo dio dorme da seimila anni a questa parte, e il suo risvegliamento sarà seguito dalla fine del mondo. Quest' idolo è situato in un magnifico tempio, le cui porte e finestre sono sempre aperte, e il cui accesso è libero ad ognuno.

CHIAPPEN (Mit. Peruv.), idolo dei selvaggi che abitano nella valle di Tunia vicino a Panama: è il loro Marte o dio della guerra. Avanti porsi in campagna gli sacrificano schiavi o prigionieri, e tingono il corpo dell'idolo col sangue delle vittime. Non intraprendono alcuna cosa senza consultare prima Chiappen, e vi si apparecchiano due mesi prima con privazioni.

CHIAREZZA. — Vedi Splendore. Chiarina, strumento da fiato. — Vedi

CHIAVAJO. - Vedi CLAVICER.

CHIAVE. La chiave era particolarmente un attributo d' Iside o di Osiride. Ecco il senso che danno i mitologi a questo attributo. Gli Egizi consideravano il Nilo come un' effusione di Osiride, il quale, secondo loro, conduceva le acque di questo fiume dall' Etiopia in Egitto, apriva i canali destinati a spargerle, ed i serbatoj ne' quali se ne conservava una parte. Quanto ad Iside, la chiave era similmente suo attributo necessario, imperciocchè gli Egizi consideravano questo astro come contribuente alla formazione del vento meridionale, tanto favorevole all' incremento del fiume nutritore dell' Egitto. - Vedi GIANO , CIBELE, PLUTONE.

CHIAVE D'ORO (Mit. Scand.). Tempo in cui gli uomini godevano della pace e della felicità. L'Edda pone quest'epoca fortunata sotto il regno di Frede o Freg, che secondo Rudbek, è lo stesso che Nettuno. È l'età d'oro degli

Schandinavi.

CHIBADOS ( Mit. Affr. ), setta di negromanti sempre vestiti da donna, nel

regno di Angola.

Chichimora o Kirymora (Mitol. Slav.), dio della notte. Si rappresenta come uno spettro notturno o come una fantasima spaventevole. Le sue funzioni corrispondevano a quelle di Morfeo. — Vedi Morfeo.

Chicocco o Kikorko (Mit. Affr.), divinità, particolarmente onorata nel regno di Loango in Affrica. Il suo tempio è situato ordinariamente sulla strada principale: la sua immagine è nera e lugubre. Quegli abitanti pretendono che questa divinità si comunichi sovente,

di notte, con quelle persone i cui omaggi le sono graditi, e loro riveli il futuro. Que' divoti ai quali essa concede questo favore entrano tosto in un entusiasmo che dura alcune ore : si ascoltano come oracoli tutte le parole che escono dalla loro bocca. Gli artigiani, i pescatori e gli stregoni rendono un culto particolare a questa divinità, e tale culto consiste nel battere palma a palma in onore di lei. È suo parti-colare officio di procurare il riposo ai morti e l'impedire che gli stregoni non li tormentino coi loro incantesimi, non li costringano a lavorare, e non facciano loro alcun cattivo trattamento: quindi la sua statua si pone ordinariamente vicino ai sepolcri.

CHICTAN o KICHTAN (Mit. Amer.). I selvaggi che abitavano quella parte dell'America dove è situata oggi la nuova Inghilterra, davano questo nome all'Ente

supremo.

Que' popoli credono che Chictan o Kiuchtane ha creato il mondo e tutto ciò che contiene; che dopo la morte gli uomini vanno a picchiare alla porta del suo palazzo; ch' egli riceve le persone dabbene nel cielo dove regna, e scaccia i malvagi, dicendo loro: « Ri- « tiratevi, qui non c' è posto per voi », e che quest' infelici, condannati ad un eterno esilio, sono sottoposti a mali che non avranno mai fine.

CHIDDERI (Mit. Ind.), quinta tribu dei Deuta o spiriti puri. — Vedi Deuta. CHILIOMBE, sacrificio di mille vittime. Rad. Chilioi, mille; bous, buoi. Si faceva in occasione di strepitose vittorie o di gravi sciagure.

CHILONE, atleta famoso che fu in molta venerazione appo i Greci, dopo

la sua morte.

Chimdi o Kimdi (Mitol. Maom.). Questo termine, presso i Turchi, corrisponde alla parola vespri dei cristiani. Esprime l'ora della preghiera che fanno tra il mezzodi e la sera.

1. CHIMERA, mostro alato, di estrema agilità, nato in Licia da Tifone e da Echidna, ed allevato da Amisodaro. Aveva la testa di lione, la coda di dragone e il corpo di capra; la sua gola spalancata vomitava turbini di fuoco e di fiamme. Bellerofonte si battè con questo mostro per ordine di Giobate, e lo uccise. — Hesiod. in Theog. v. 322. — Hom. Iliad. l. 6, v. 181. — Apollod. l. 2, v. 6. — Lucret. l. 5, v. 902. — Ovid. Met. l. 9, v. 646. — Id. Trist. l. 4, eleg. 7. — Id. Fast. l. 2, v. 397. — Servius, in l. 5. Æn.

P. 118. - Vedi BELLEROFONTE. - Ta-

vola XXV, fig. 1.

La Chimera era una montagna dell'Asia minore, nella Licia, alla quale Ovidio dà il nome di Chimerifera, e che al pari dell'Etna e del Vesuvio mandava fiamme durante la notte, secondo Solino e Servio. Quest'ultimo autore aggiugne che in cima a questo monte e intorno al vulcano si vedevano dei leoni; che a metà vi erano dei pascoli dove pascevano delle capre, e che appiè del monte stesso vi erano delle paludi infestate da serpenti. Bellerofonte fu forse il primo che lo rese abitabile, e di qui venne il suo finto combattimento con questo mostro. Plinio dice che il fuoco di questo vulcano ardeva perfino nell'acqua, e non poteva spegnersi se non che colla terra. - Solin. c. 42. - Servius, in. l. 6. En. v. 288. - Plin. 1. 2, c. 109; l. 5, c. 27. -Altri mitografi danno alla Chimera la forma di leone nel davanti, di capra nella metà del corpo e di dragone nella parte inferiore, e ne danno la spiega-zione coi nomi dei tre capitani de' Solimi: Arì, leone; Azal o Uzril, capra; Tooban, dragone. - Altri ancora suppongono che la Chimera fosse una nave di pirati la cui prora aveva la figura di un leone, il corpo quella di una capra, e la parte inferiore quella di un serpente.

Fra i bronzi della raccolta del gran duca di Firenze si vede una imagine della Chimera, formata del leone e della capra, con caratteri etruschi che rendono vie più preziosa questa anti-chità. — Nella libreria del Vaticano in Roma si vede un onice di notabile grossezza, rappresentante una figura simbolica e piuttosto una Chimera, che ha testa di cavallo con barba foltissima, piedi di grua e coda di gallo. Vi si leggono per iscrizione le tre lettere: Fab. Questa figura era stata composta per tramandare alla posterità le qualità eminenti di Fabio, liberatore di Roma. La testa di cavallo era simbolo del comando che gli fu affidato; la barba, simbolo di quella prudenza con la quale egli seppe rista-bilire gli affari di Roma; i piedi di grua indicavano l'esattezza e vigilanza di lui; la coda di gallo rammentava la sua vittoria sopra Annibale, il terrore

de' Romani.

\* 2. — Una delle navi di Enea, alla quale era preposto Gia. — Virg. En. 1. 5, v. 116.

CHIMERE. L' autore del Diabotano assegna loro un posto nell'Inferno, in

questa ingegnosa finzione: a Sotto un a cielo nuvoloso e sempre offuscato da a nebbie, tra il Tartaro e gli Elisi, vi è " un luogo di mezzo dove abitano sotto a forme aeree tutti quegli esseri fana tastici e frivoli generati dall'errore e " dalla stoltezza degli uomini. Quivi sono " i vani e chimerici progetti, le scienze a dubbie ed assurde, i sistemi leggieri, " vacillanti, l'astrologia giudiziaria, la " barbara e falsa logica, l'alchimia o " la filosofia ermetica. Quivi sono tutte " le pazze opinioni dei genj elemen-" tari, delle fantasime, dei folletti, " delle larve, ecc; la fede de' sogni e " degli auguri, la virtù degli anelli posti 4 sotto di una costellazione, dei ta-" lismani e degli amuleti. Quivi sono " pure le vane ipotesi, quelle dell'oria gine dei venti, del flusso e riflusso " del mare e della ovalità della terra; " tatti i sogni dei peripatetici, le qua-" lità occulte dell'attrazione, il pro-" getto di fare una rapida fortuna con " la più esatta probità, quello di ren-" dere più virtuosi o meno ridicoli gli " uomini col mezzo di scritti morali o " di motteggi satirici."

CHIMEREO, figliuolo di Prometea e

di Ceteno figlio di Atlante.

1. Chimica (Mit. Maom.). La Chimica, secondo i Persiani, è una scienza superstiziosa che trae dai corpi terrestri le sostanze più leggere, per servirsene negli usi magici. Essi dicono che Cairun, il Core del Panteteuco, fu il propagatore di questa nera scienza, ch'egli aveva imparata da Mosè. — Chardin.

2. — ( Iconol.). Il Cochin l' ha figurata con una donna in un laboratojo, la quale attende alle esperienze, ed è

circondata da fornelli.

CHINA, idolo dei popoli di Casamansa sulla costa della Ghinea settentrionale in Affrica. Fanno ogni anno in onor suo, verso la fine di novembre e a mezza notte, avanti seminare il loro riso, una processione che si eseguisce con quest'ordine. Tutto il popolo si raduna vicino all'altare dell'idolo; si prende la sua statua col maggiore rispetto e si va in processione al luogo dove debbe farsi il sacrificio. Alla testa della processione sta il gran sacerdote davanti all'idolo, con una lunga pertica nelle mani alla quale è attaccata una bandiera di seta, con alcune ossa di gambe e molte spighe di riso. Giunti al luogo convenuto, si arde molto mele davanti l'idolo; indi ciascuno fa la sua offerta e fuma una pipa. In seguito si rivolge una preghiera generale al dio perche henedica il raccolto. Ciò fatto si porta l'idolo nel luogo della sua ordinaria residenza, con lo stesso ordine e col più profondo silenzio. Quest'idolo è rappresentato con una testa di torello o di ariete, fatta di legno o di pasta di farina di miglio, impastata con sangue e mescolata di capelli e di piume.

CHINGOC O KINCHON (Mit. Ind.), una delle due principali divinità del Tibet. Si crede che sia il dio Fo dei Chi-

nesi e dei Tartari idolatri.

CHINDONACE (Mit. Celt.), pontefice che presso i Galli era chiamato gran Druide o capo dei Druidi. Il suo sepolero fu scoperto vicino a Dijon nel 1598: vi fu trovata una pietra rotonda e incavata che conteneva un vaso di vetro ornato di pitture; intorno a questa pietra si leggeva la seguente iscrizione in lingua greca: « Nel boschetto di Mitra, questo sepolero cuopre il corpo di Chindonace, capo de sacerdoti. « Scostati, o empio, gli (dei) libera-

" tori vegliano vicino alla mia cenere. " CHINE (Mit. Chin, ), idolo dei Chinesi, sotto la forma di una piramide, e lavorata con molt'arte. Il popolo ha tanta venerazione per queste divinità, che quando compera uno schiavo, lo conduce alla presenza di una di esse e, dopo averle offerto del riso, la prega di far divorare lo schiavo da tigri o da leoni, se avviene ch'egli fugga; e questa cerimouia intimorisce talmente quei miseri, che non ardiscono di sfuggire. Nella provincia di Tukien, vicino alla città di Fohien, vi è una di queste Chine o piramidi, alta nove piani. La sua forma è ottagona, e la sua altezza perpendicolare è di 900 cubiti. Essa è ornata di figure curiose, e l'esterno è coperto di porcellana. A ciascun piano vi è un colonnato di marmo ed una balaustrata di ferro dorata, e intorno a ciascuna balaustrata ci sono moltissimi campanelli che, agitati dal vento, producono suoni assai armoniosi. In cima alla piramide vi è un grande idolo di rame dorato.

CHING O KING (Mit. Chin,), nome generico delle principali opere che trattano della morale e della religione chinese. « La passione dei Chinesi pel numero cinque è tale, dice il sig, di se Paw, che essi banno voluto ad ogni « costo avere cinque libri canonici, per maguagliarli ai cinque elementi o ai cinque manitù che, secondo loro, presiedono alle differenti parti del se cielo sotto gli auspici del genio su-

" premo. " Il primo, chiamato Y King, è il più antico monumento dei Chinesi, e non è altro che una tavola delle sorti. Contiene 64 marche, composte di linee dritte, alcune delle quali sono spezzate e le altre intiere. Colui che consulta la sorte prende in mano 49 verghe e le getta per terra alla ventura. Allora si osserva in che corrisponde la loro posizione fortuita alle marche del Y King, e se ne trae un augurio buono o cattivo a seconda di certi punti convenuti. La maggior parte delle regole per questo genere di malia furono prescritte da Confucio, col che ha fatto gran torto alla sua riputazione. Il secondo è il Chou King, raccolta imperfetta di sentenze morali e di differenti superstizioni. Questo libro è stato bruciato e ristabilito in appresso, il che ne rende assai sospetta la veracità. Il terzo, chiamato Tchun Tsieou o la Primavera e l'Autunno, si attribuisce senza prova a Confucio; esso è una semplice cronica dei piccoli re di Lou. Il quarto, detto Chi King, è una rac-colta di versi nella quale si trovano molte produzioni cattive, stravaganti ed empie. Ciò che vi ha di più strano è un'ode sulla perdita del genere umano, nella quale si attribuisce questa pretesa sciagura ad una donna, e si annuncia la distruzione del mondo come prossima. Alcuni critici giudiziosi hanno reputato questa produzione come un'alterazione rabbinica ed hanno in gran sospetto l'intera raccolta. Lo stesso dicono del quinto, chiamato Li Ki.

CHI

CHIN HOAN (Mit. Chin.), genio al quale i Chinesi attribuiscono la custodia delle città e delle province. In tutt' i luoghi dell'impero ci sono tempi eretti in enore di lui. I Chinesi considerano questi Chin Hoan come vere divinità, ma molto inferiori in potere all' Ente Supremo, e credono che sieno stati un tempo uomini al pari di essi. Allorchè un mandarino arriva in una provincia in qualità di governatore, avanti entrare in esercizio, fa d'uopo che vada a rendere i suoi omaggi al Chin Hoan della città, e chiedergli i soccorsi necessarj per adempiere degnamente alle sue funzioni. Due volte al mese, nell'anno, sono obbligati, sotto pena di destituzione, di recarsi al tempio di Chin Hoan, prostrarsi dinanzi al suo altare, e percuotendo la terra colla fronte, offrire all'idolo che adorano, ceri, profumi, fiori, carne e vino. Allorchè entrano in funzione fanno giuramento avanti questa divinità che governeranno

con giustizia; e in caso di violazione, si soggettano a tutti i castighi che le piacerà di infligger loro. Secondo le idee dei Chinesi, questi genj sono i governatori visibili del mondo, destinati a riparare i falli e le ingiustizie che pur troppo spesso commettono i governatori visibili, ed a punire i delitti che possono sfuggire alla loro vigilanza. In addietro questi genj non avevano statue nei tempi chinesi. Vi era soltanto un quadro sul quale si leggevano queste parole scritte a lettere d'oro: "Questo è il soggiorno del a custode spirituale alla città. " Fu soltanto molti secoli dopo che si posero nei tempj gl'idoli che rappresentavano questi genj.

1. Сиго, figliuolo di Apollo e di Anatrippe, diede il suo nome all'isola

di Chio.

2. — Figliuolo di Nettuno e di una ninfa che questo dio trovo in quest' isola allora deserta. Ne ebbe un figlio, e nel giorno in cui venne al mondo questo fanciullo cadde tanta neve, che gliene rimase il nome. — Pausan.

3. - Ninfa figlia dell'Occeano, diede il suo nome all'isola di Chio, oggi

Scio.

\* 4. - Isola del mare Egeo tra quelle di Lesbo e di Samo, sul lido dell'Asia minore e della Jonia. Secondo il poeta Jone, citato da Pausania, quest'isola ricevette il suo nome da Chio figliuolo di Nettuno, che gli diede tal nome perchè nel giorno in cui egli nacque cadde moltissima neve. Rad. Chios, neve. L'isola di Chio ha portato i nomi di Etalia, di Macride e di Pitiosa. Ricevette il primo da Talo figliuolo di Enopione, il quale vi andò da Creta con suo padre, e vi regnò; il secondo indica che è lunga, e l'ultimo che è coperta di pini. - Strab. 1. 2. - Plin. 1. 36, c. 16. - Pomp. Mela, l. 2, c. 7. - Ptolem. l. 5, c. 2. Pausan. l. 7, c. 4. L'isola di Chio è famosa presso i

poeti pe' suoi ottimi vini, che superavano quelli di tutti gli altri paesi della Grecia. I Romani, per correggere l'asprezza di quelli di Falerno, il mescolavano col vino di Chio, che li rendeva ottimi. Orazio paragona questa mescolanza con quella che seppe fare il poeta Lucillo delle parole greche col latino. — Serm. I. 1, Sat. 10, 0. 24. — Il vino di Chio è ritenuto anche oggi per un ottimo vino. Il migliore dell'isola è quello del promontorio di Arvier.

Vedi questa parola.

Chio o Fore Kio, vale a dire il libro dagli ottini fiori (Mit. Giap.). Questo libro, che contiene la dottrina di Xaca, è molto rispettato nel Giapone. Xaca aveva lasciato i principali articoli della sua dottrina scritti di propria mano sopra foglie d'albero. Due de'suoi più zelanti discepoli raccolsero con molta cura questi preziosi manoscritti, con cui formarono il libro chiamato dai Giaponesi Kio o Foke Kio. Quest'opera meritò gli onori divini ai due compilatori. Essi sono rappresentati nel tempio di Xaca, l'uno alla destra, l'altro alla sinistra del loro signore.

CHIODO. — Vedi NECESSITA', CLAVO

CHIOMA. — Vedi Apollo, Acersecome, Berenice.

1. CHIONE, figliuola di Dedalione figlio di Lucifero, era perfettamente bella. Essa aveva appena tre lustri allorche fu incontrata, nella bassa Tessaglia sua patria, da Apollo e Mercurio, che ritornavano l'uno da Delfo, l'altro dal monte Cillene. Questi numi se ne invaghirono entrambi. L' ultimo, senza aspettare la notte; la toccò col suo caduceo, ed avendola in tal modo addormentata, ne abuso detto fatto. Come prima fu notte, Apollo la ingannò similmente. Al termine di nove mesi la giovane Chione diede in luce due figli gemelli, che furono chiamati l'uno Autolico, l'altro Filammone. Questi fu creduto figlio di Apollo e si rese celebre pel suo talento nell'arte di suonare la lira; l'altro, che fu uno de' più astuti ladri del suo tempo, fu reputato figlio di Mercurio, dio dei ladroni. -Ovid. Met. l. 11, fab. 8. - Hygin. fab. 200. - Questi autori aggiungono che Chione fu necisa con un colpo di freccia da Diana, per essersi vantata più bella di questa diva, e fu cangiata in isparviere.

2. — Figliuola di Borea e di Orizia, sorella di Zete e di Calai e madre di Eumolpo, fu sedotta da Nettuno sulle sponde del mare nella Tracia. Questo dio la rese madre di un fanciullo, che fu da lei gettato nel mare tosto che lo chbe posto in luce. Nettuno lo salvo e lo fece allevare in Etiopia sotto il nome di Eumolpo. — Apollod. L. 3, c. 20 et 30. — Pausan. L. 1, c. 38. — Vedi

BOREA, EUMOLPO.

CHIPUR (Mit. Rabb.), giorno di perdono presso i giudei moderni. La prima sera di questa festa, due rabbini, situati ai due lati del cantore, invitano solennemente gli scellerati e i dissoluti pubblici ad entrare nella sinagoga, e ad unire le loro preghiere a quelle dei fedeli; essi dichiarano in pari tempo alla radunanza che è permesso di pregare coi malvagi. Il cantore recita poi una lunga preghiera con la quale annulla tutti i voti e tutti i giuramenti indiscreti che si fossero fatti nell'anno precedente, — Vedi Canto di canto di canto di chirone, che gli insegnò le orgie, i baccanali e tutte le cerimoni e del culto bacchico. Secondo Plutareo, Ercole imparò alla sua segula

Chiribiti, tavole triangolari e piramidali nelle quali si scrivevano le leggi e le feste degli dei. Rad. Kyroun bion, portare le leggi relative alla vita civile. Chiribiti, uno degli dei subalterni de' Ciuvassi. — Viagg. di Pallas.

Chiromanzia, divinazione per mezzo delle linee che si formano nel palmo della mano. Si pretendeva di conoscere, col mezzo dell'ispezione di queste linee, le inclinazioni degli uomini, sul fondamento che le parti della mano hanno relazione alle parti interne dell'uomo, il cuore, il fegato, ecc., da cui dicesi che dipendano in molte cose le inclinazioni degli uomini. Questa chiromanzia si chiamava la chiromanzia fisica. L'astrologica esamina le influenze dei pianeti sulle linee della mano, e crede di poter determinare il carattere di una persona e predire ciò che le debbe accadere, calcolando gli effetti di queste influenze. Questa specie di divinazioni fu molto in voga e dura ancora, comechè equalmente frivola e ridicola.

Chirone, chiamato da Plutarco il saggio, nacque dagli amori di Filira figliuola dell' Oceano, con Saturno, il quale si era trasformato in cavallo per occultarsi a Rea sua sposa. Divenuto grande, si ritirò su le montagne e nelle foreste, dove cacciando con Diana acquistò la cognizione dei semplici e delle stelle. Questo Centauro viveva avanti la conquista del Vello d'oro e l'assedio di Troja. La sua grotta, situata appiè del monte Pelio in Tessaglia, divenne la più famosa scuola di tutta la Grecia. Senofonte dice che furono suoi discepoli Cefalo, Esculapio, Melanione, Nestore, Anfiarao, Peleo, Telamone, Me-leagro, Teseo, Ippolito, Palamede, Ulis-se, Mnesteo, Diomede, Castore e Polluce, Macaone e Podalirio, Antiloco, Enea ed Achille, il più celebre di tutti, di cui si piglio, come avo materno, una particolare cura. Si possono unire a questi nomi quelli di Bacco, Ercole, Fenice, Cocito, Aristeo, Giasone e suo figlio Medeo, Ajace e Protesilao. Tom. 1.

suo nome a cagione della sua abilità nelle operazioni (Rad. Cheir, mano), la musica e l'astronomia. Fu desso che compose, il calendario di cui si servirono gli Argonauti nella loro spedizione. Il Bacco greco sembra essere stato il discepolo favorito di Chirone, che gli insegnò le orgie, i baccanali e tutte le cerimonie del culto bacchico. Secondo Plutarco, Ercole imparò alla sua scuola la medicina, la musica e l'astrologia. Chirone portò a tal segno il suo talento per la musica, che giunse a guarire le malattie coi soli concenti della sua lira, ed era tanto valente nella cognizione dei corpi celesti, che giunse a saperne allontanare ed a prevenirne le influenze funeste all'umanità. Gli si attribuiscono eziandio delle opere, tra le quali alcuni precetti in versi per istruzione di Achille, ed un trattato delle malattie de'cavalli. Apollodoro lo fa vivere fino dopo la spedizione degli Argonauti, alla quale andarono anche due suoi nipoti. Nella guerra che fece Ercole ai Centauri, sperando questi di calmare il furore dell'eroe con la presenza del suo antico maestro, si rifuggirono a Malea, dove viveya ritirato Chirone; ma Ercole non lasció di assalirli, ed una delle sue frecce, tinta nel sangue dell' idra di Lerna, mancò il segno, e feri in vece Chirone in un ginocchio. Ercole, disperato, corse prontamente ed applicò un rimedio che aveva imparato dal suo antico precettore: ma il male era incurabile e l'infelice Centauro soffriva acerbi dolori, per cui prego Giove di porre fine a' suoi giorni. Il padre degli dei, tocco della sua sciagura, trasferì a Prometeo l'immortalità che era toccata a Chirone come figlio di Saturno, e pose il Centauro nel zodiaco, dove formo la costellazione del Sagittario. Plinio asserisce che Chirone applicò alla sua ferita l'erba detta Centaurea, e risano. - Hesiod, in Scuto. - Hom. Il. l. 11. - Apollon. Argon. l. 2. — Apollod. l. 1, c. 5; l. 2, c. 18; l. 3, c. 19, — Hygia. Poet. Astron. l. 2, in Centaurus. — Philostr. Heroic. IX. - Pausan. l. 3, c. 18; l. 5, c. 19. -Ovid. Met. 1. 2. - Id. Fast. 1. 5. -Catull. Epigr. 65. - Horat. epod. 13. - Senec. in Threste. - Suida, in Xείρων. - Nat. Comit. 1. 4, c. 12; 1. 7, c. 4. - Plin. 1. 25, c. 6. - Vedi FILIRA.

Fenice, Cocito, Aristeo, Giasone e suo figlio Medeo, Ajace e Protesilao. Egli insegno a tutti questi eroi la me-

rone che dà una lezione di musica ad l Achille. - Riporteremo qui la descrizione di questa pittura, come si trova nell' Ercolano, Vol. I, dalla quale opera abbiamo fedelmente ricavato la nostra tavola qui contrapposta. « In questa e pittura, sul merito della quale ci "rimettiamo volentieri al giudizio de-" gl' intendenti che l' hanno riguardata a sempre, e la riguardano tutto giorno a con ammirazione, si rappresenta il a giovanetto Achille che apprende dal Centauro Chirone a suonar la cetera a o lira. Tutto è degno di essere con attenzione osservato. Nel Centauro, a oltre alla mossa sua, è da conside-" rarsi la pelle dalla quale è coverto;
" l'erba di cui è coronato; e soprattutto " il plettro che tiene nella destra mano. "In Achille, siccome sembrano essere " fuor del costume i calzari, così al « contrario assai proprio è il gesto delle dita, che esprime l'atto del toccar le " corde dell' istrumento. Alla chiarezza « ed alla perfezione delle figure non corrispondono le fabbriche che si vea dono nel fondo della pittura, e che " ne formano tutto il difficile."

\* Pausania riferisce che sulla cassa de' Cipselidi, i cui bassirilievi erano dell'ottavo secolo avanti l'Era cristiana, era rappresentato Chirone sotto la figura di un Centauro, coi piedi davanti come quelli di un uomo, e quelli di die-

tro di cavallo. — L. 5, c. 19.

\* La fig. 2 della tav. XXXVIII rappresenta il Centauro Chirone vestito di clamide ed appoggiato sopra un bastone, che dà una lezione di botanica ad Achille in presenza di Peleo. Questi è assiso e tiene un bastone. Achille tiene nella mano sinistra delle piante medicinali, e si appoggia sulla sua lira. L'azione è in un luogo campestre, ornato di un tripode posto sopra un piedestallo, e consacrato al dio della musica e della medicina, - Millin.

Chiroponie, feste dei Rodi, nelle quali i fanciulli mendicavano cantando. Questa maniera di cantare si chiamava Chelidonizein, cantare come le rondinelle. - Ant. expl. t. 2.

CHIRURGIA (Iconol.), Siccome quest'arte è composta di pratica e di teorica, così si dinota l'una con una torcia al cui lume una donna osserva uno scheletro; e l'altra, con la lancetta che essa tiene nell'altra mano; vicino a lei vi è un cane che si lambisce una piaga, simbolo della delicatezza con cui si deve usare quest' arte, i cui trattamenti altronde sono sempre dolorosi.

CHISANGUTI (Mit. Tart.), capi dei monasteri tartari. - Vedi SINGUAFATUR.

CHISSEN o KISSEN (Mit. Ind.), uno degli dei de' Gentù, la cui festa si celebra nel plenilunio di ottobre, e dura fino al 17.º giorno della luna. Questa festa è universalmente osservata, ma soprattutto a Bindubund, in memoria dell'avvenimento miracoloso che si dice essere accaduto in vicinanza a questa città. Molte giovani donzelle celebravano la discesa di Chissen, allorche questo dio compari tra esse e propose loro di ballare; il che rifiutarono di fare, adducendo per iscusa che erano in numero troppo grande per poter ballare con lui. Questo dio, per togliere tale difficoltà, si moltiplico in altrettanti Chissen quante erano le donzelle, col qual mezzo fecero un ballo rotondo di cui si vede l'imagine in molti pagodi. Chissen è rappresentato in mezzo al centro del cerchio, in un'attitudine leggiadra, accompagnato dalle ninfe Nandi e Bringhi (la gioja e il passatempo), che gli offrono fiori e frutti.

Chissi o Kissy (Mit. Affr.), specie di fetisci ad uso di ognuno: la lista ne è molto numerosa: essi presiedono a tutti i bisogni della vita, ma specialmente al bere ed al mangiare. La statua non eccede l'altezza di sei pollici, e non è mai più piccola di tre pollici. La faccia è la sola cosa che si possa riconoscere, il rimamente è informe e di strana figura : comunemente ha in testa un herretto acuto, ornato di una piccola piuma consacrata; molti piccoli pezzi di stoffa, estremamente sucidi, attaccati o incolati sull'idolo, formano il suo vestimento, la figura è tutta intonacata di polvere rossa, ed ha il viso asperso di polvere di diffe-

renti colori.

Allorche un negro beve o mangia, un servo assaggia i cibi e la bevanda: precauzione che usa il padrone verso i suoi domestici: quest'azione si chiama Tama'm Kissy (trarre il fetisce). Dopo questo saggio egli mangia, e a fine di premunirsi contro i suoi nemici secreti o stranieri, riempie la bocca dei cibi che gli vengono presentati e, dopo a-verli ben masticati, li sputa addosso all' idolo che rimane impiastrato in tal modo per tutto il tempo del pasto. Egli fa lo stesso col suo vino di palma, dopo di che rimane persuaso di non essere avvelenato. Quella piccola statua sempre imbrattata in tal modo, e non mai nettata, viene ad essere sopra modo sucida; il che non è un inconveniente



Bramati dis.

D.K. Bonatti inc.

## CHRONE E ACHILLE

Ricavata Fedelmente dall'Ercolano



pei negri del Congo, perciocchè il su- | derlo propizio agl' infelici che erano diciume e difetto amato da quella nazione. Questi piccoli idoli influiscono sulla salute. Il loro scongiuratore si chiama Ganga'm Kissy: egli è lo stesso che i medici tra noi. — Viaggio alla Costa d'Affrica di L. di Grand-

CHISTNERAPPAN, O. KISTNERAPPAN (Mit. Ind.), nome del dio dell'acqua presso gl' Indiani. Allorchè un malato è in punto di morte gli mettono dell'acqua in una mano e pregano Chistnerappan di offrire egli medesimo all' Ente supremo il malato nel momento della sua morte,

purificato da ogni macchia.

CHITA (Mit. Ind.), moglie di Ram. Essa ha a Chitanagor, città del Visapur, un tempio con un palazzo di ottimo disegno, che si approssima all'or-

dine dorico.

CHITCHI MANITU', deità dei selvaggi del Canadà, alla quale attribuiscono tutto ciò che è buono. In un certo giorno dell'anno si fanno gran sacrifici in onor suo. Ciascun selvaggio reca la sua offerta e la depone sopra un mucchio di legna, al quale si dà fuoco; indi ballano intorno intorno cantando inni al loro dio. - Vedi Matchi Ma-MITU'.

CHITLA, infusione di vino e d'olio

di cui si faceva uso nei sacrifici.

CHITOMBA O CHITOME (Mit. Affr.), capo della religione presso i negri ido-

CHITONEADE, ballo in onore di Diana Chitona o Chitonia. - Ant. expl. t. 3.

CHITONIA, soprannome di Diana, da Chitone città dell'Attica, dove era onorata questa dea; o da Chiton, tunica, perchè le si consacravano i primi vestimenti dei fanciulli. - Ibid. t. 2.

CHITONIE, feste in onore di Diana. Se ne celebrava una dello stesso nome a Siracusa, con canzoni e balli analo-

ghi al giorno. - Ibid.

CHITOO O KITOO (Mit. Giap.), preghiera che recitano ordinariamente i Giaponesi nei tempi di pubblica cala-

mità.

CHITRA, festa ateniese che si celebrava il di 13 del mese Antesterione. Si faceva cuocere entro pignatte, in o-nore di Bacco e di Mercurio, ogni sorta di legumi, che si offrivan loro pei morti. Nessuno, nemmeno la sacerdotessa, poteva toccare quest' offerta. Rad. Chytros, pignatta. Si dice che questa festa fu istituita da Deucalione, il quale, dopo il diluvio che porta il nome di lui, of-ferse dei legumi a Mercurio per renstati sommersi. - Ant. expl. t. 2.

CHITUBA O KITUBA, idolo dei negri

(431)

CHIUM Ó KIOUM, monastero abitato dai sacerdoti di Gaudma, chiamati Raaani. Questi conventi sono situati ordinariamente in luoghi solitari, all'ombra dei tamarindi e degli alberi dei baniani; quivi viene educata la gioventù. Vi si insegna il leggere, lo scrivere, i principi della morale e quelli della reli-gione. I contadini vi mandano i loro fanciulli, che vi vengono educati gratis, e senza alcuna distinzione. - Vedi RAMANI. - Viagg. ad Ava, nel 1795, del magg. Symes.

CHIUN, o KIUN, nome ebraico di Saturno , secondo Saumasio ed il Kirchero. - Il Basnagio crede che fosse

la luna.

CHIVASA O KIWASA, idolo dei Selvaggi di Virginia. Lo rappresentavano con una pipa nelle mani, alla quale ponevano fuoco. Un sacerdote nascosto dietro l'idolo aspirava il tabacco, favorito in ciò dall'oscurità di cui era circondato. Questo simulacro si poneva ordinariamente in una picciola capanna, e sopra una specie di altare chiamato dai Virgini Paworense. Gli consacravano pure cappelle ed oratori nella parte più ritirata delle loro case, e lo consultavano avanti partire per la caccia, al pari che negli oggetti di minore importanza. Chivasa si manifestava sovente con oracoli e visioni, e talvolta appariva in persona a suoi adoratori. Allorchè volevano scongiurarlo, mandavano quattro sacerdoti al suo tempio, i quali lo chiamavano colla virtù di certe parole. Allora Chivasa o uno de' suoi sacerdoti, compariva sotto la figura di un bell'uomo, con una ciocca di capelli da un lato della testa che gli scendeva fino ai piedi. In tale arnese andava egli nel tempio, vi faceva alcuni giri con un grande agitamento, indi, diventando più tranquillo, esigeva che gli si mandassero otto sacerdoti, ai quali dichiarava la sua volontà; dopo di che scompariva, e si diceva che ritornava nel cielo. I Virgini reputano come ispi-razioni particolari di Chivasa i capricci a la fantasia della loro immaginazione, e tale idea fa commetter loro ogni sorta di azioni stravaganti.

zione d'Isparetta, dio dei Malabari e padre di Brama, di Visnù e di Esvara.

- Vedi queste parole.

CHORACIUM, funerali di fanciulle morte nel siore dell'età; da chorus, eoro di fanciulle che seguiva la pompa | sarebbe finita se non col sacrificio del-

CIA, una delle figlie di Licaone, da cui Apollo ebbe un figlio per nome

Driope.

CIAMITE, aveva un tempio particolare nell'Attica. Non si sa se gli si debba l'arte di piantare le fave (Kyamos) o se sia il nome di un antico eroe. - Pausan.

I. CIANE, ninfa di Siracusa, amante del fiume Anapo, che fu cangiata in fontana da Plutone, perchè voleva impedirgli di rapire Proserpina. I Siracusani solevano fare ogni anno dei sacrificj vicino a questa fontana e recarvi delle offerte. — Ovid. Met. 1. 5.

2. - Figliuola di Cianippo.

3. - Figliuola di Liparo moglie di Eolo.

I. CIANEA, figliuola del fiume Meandro e madre di Cauno e di Bibli, fu trasformata in sasso per non avere voluto ascoltare un giovane che l'amava con trasporto e che si uccise in sua presenza, senza che ella ne provasse la minima compassione. - Ovid. Met. 1. 9.

2. - Città di Licia dove era un oracolo. Guardando solamente in una fontana consacrata a quel dio vi si vedeva tatto ciò che si desiderava di sapere.

CIANTE; scoglj all'entrata del Ponte Eusino. Sono due scogli situati tra l'Asia e l'Europa, divisi soltanto da uno spazio di venti stadj. Dai flutti del mare, che vanno a rompervisi con fragore, sorge un fumo che oscura l'aria, tal-che i primi navigatori credettero che questi scogli fossero mobili e che inghiottissero le navi che vi volevano pas-Sare. Gli Argonauti, spaventati alla vista di questo stretto, lasciarono volare una colomba, che lo traverso felice-mente; allora tentarono essi medesimi mente; altora tentarono essi medesimi il passaggio, dopo avere fatto sacrifici in Giunone; la quale diede loro un tempo sereno, ed a Nettuno che rese stabili quegli scogli, ed impedi loro di intare nella nave Argo. — Herodot. 1. 4, c. 85. — Apollon. 1. 2. — Strab. 1. 4, c. 85. — Pomp. Mela, 1. 2, c. 7. — Plin. 1. 6, c. 2. — Vedi Simple Gadi.

CIANEO, uno dei pretendenti di Elena. CIANIPPE, figliuola di Adrasto.

CIANIPPO, sacerdote e principe di Siracusa. Avendo disprezzato le feste di Bacco, fu preso da una tale ebbrezza, che lo indusse a fare violenza a Ciane sua figlinola. Tosto un'orribile pesti-Icnza afflisse Siracusa. Consultatosi l'oracolo, rispose che la contagione non l'incestuoso. Ciane trasse essa medesima suo padre all'altare o, secondo altri, lo indusse a recarvisi volontariamente, e si uccise, dopo a verlo scannato. . Plut, in Parall.

CIATO, figliuolo di Architelete, cop-piere di Eneo. In un banchetto fatto a Flia, egli versò dell'acqua sui piedi di Ercole, invece di versargliene sulle mani; l'eroe lo percosse coll'estremità di un dito nella testa e lo tolse di vita. In memoria di questo accidente, i Fliasj edificarono allato al tempio di Apollo un santuario nel quale si vedevano le statue di Ercole e di Ciato': quest'ultimo era in attitudine di porgere un vaso.

CIBEBE, divinità alla quale si dava questo nome a cagione del potere che le si attribuiva d'ispirare il furore. Rad. Kybebein, volgere. Si chiama madre degli dei al pari di Cibele, con la quale si pretende che non si abbia a confondere. Pare nondimeno che sia la stessa.

\*\* CIBELE, soprannome di Rea mo-glie di Crono o Saturno e figlia di Urano o il Ciclo, che le fu dato dai Frigj, popolo dell'Asia minore, dove questa dea fu particolarmente onorata. Cibele è un vocabolo frigio, che nel senso letterale significa Madre Monta-gna, e nel vero senso, Madre alma, magna Madre. - Diod. Sic. 1. 3. - La moglie di Saturno è di fatti chiamata dai poeti greci e latini Gran Madre, Pasitea, o Madre degli Dei, Maja o Madre per eccellenza. - Vedi REA.

Rea o Cibele ricevette molti altri nomi dai Frigj: fu chiamata in appresso Dindimena, Pessinunzia, Idea, Berecinta o Berecinzia, dai luoghi chiamati Dindime, Pessinunto, Ida e Berecinzia, città e montagne di Frigia, dove essa aveva dei templi molto frequentati. — Apollon. 1. 3. Argon. - Virg. An. 1. 6 et 10. - Ovid. Fast. 1. 4. - Ca-

will. Ep. 64. — Lucret. l. 2, etc.

Nella sola Cibele i Frigi onoravano
Rea, Vesta, Cerere, Opi, Tellure o
la Terra, che reputavano come una
medesima divinità. Essi sparsero tale
opinione col culto di questa dea, e si
accreditò talmente, che fu adottata da
tutti i rocti posteriori ad Econdo. tutti i poeti posteriori ad Esiodo, ad Omero, ed a quello che porta il nome di Orfeo.

Dopo queste osservazioni, che ci parvero necessarie per evitare la confusione e le contraddizioni che si possono rimproverare a molti mitologi moderni, renderemo conto delle idee che avevano gli antichi intorno a Cibele, e avremo

tura di non ripetere ciò che dicemmo negli articoli Rea, Ati, Bereginta,

TELLURE; ecc.

Esiodo, Apollodoro, Igino, che sono i più seguiti di tutti i teogoni, si accordano nel dare il nome di Rea alla moglie di Saturno, madre di Giove, di Nettuno, di Plutone, ecc., e non fanno alcuna menzione di Cibele; il che prova che Cibele non è altro che un soprannome dato dai Frigj alla Madre degli Dei. Pausania, che si è esteso molto intorno alla storia di Rea, non parla ne pur egli di Cibele. Diodoro di Sicilia, nella sua compilazione storica, 1. 3, c. 58, dice che i Frigi la crede-vano figlia di uno dei loro antichi re chiamato Meone e di Dindima sua moglie; che fu esposta sul monte Cibele dove fu prima nutrita da lionesse, da pantere e da altri animali feroci che ivano ad allattarla, e che venne poi raccolta da alcuni pastori che l'al-levarono e le diedero il nome del luogo dove l'avevano trovata. Nel libro V egli aggiugne che essa sposò Jasione o Giasione figliuolo di Elettra e di Giove, e che ne ebbe Coribante. In un altro luogo, confondendola secondo i poeti con Rea, dice che era figlia di Cielo e della Terra, e moglie di Saturno. Varrone, Servio, Taziano e Latanzio la chiamano similmente figlia del Ciclo e della Terra, e tal è il sentimento più generale intorno all'origine di lei. — Varro, apud August. de Civit. Dei, l. 2, c. 4 et 5. — Servius, in L. 9 En. — Tatian, contra Gentes. — Lactant. de Falsa Relig. c. 13 et 14. — Id. de Falsa Sapient. c. 20.

Gli autori che entrarono in alcune particolarità intorno a Cibele si accordano nel dire che essa fu amante di un pastore chiamato Ati; ma raccontano variamente tale avventura. — Vedi Ati. — Ciò che rese celebre il culto di questa dea , si fu principalmente la singolarità delle cerimonie che vi si osservano. I suoi sacerdoti, noti sotto il nome di Galli, di Cureti e di Coribanti, celebravano le sue feste con danze che eseguivano essi medesimi al suono del lamburo, di cembali e di flauti, dando mille moti diversi al loro corpo e battendo in cadenza i loro scudi con lance o spade. A questo strepito univano essi e gridi e urli, in memoria di Ati loro protettore, di cui piangevano la morte. Un'altra singolarità, si è che tutti questi sacerdoti, avanti consacrarsi al servizio di Cibele, s'imponevano volontariamente il supplizio che fece subire

ad Abelardo il zio di Eloisa. — Lucret. de Rer. nat. l. 2, v. 629 —
Virg. Æn. l. 9, v. 617; l. 10, v. 250.

Ovid. Fast. l. 4, v. 210 et 361. —
Catull. ep. 64. — Tibull. l. 1, eleg. 4.

— Lucan. Phars. l. 1, v. 566. — Stat.
Theb. l. 8, v. 303. — Juven. Stat. 2,
v. 88 et 100. — Minutius Felix, in
Octav. — Vedi Coribanti, Cureti,
Galli.

Avanti che Rea o la Madre degli Dei, o la Terra fosse onorata presso i Frigi sotto il nome di Cebele, aveva già un culto a un di presso simile appo gli Egizj, sotto il nome d'Iside, e presso i Licj sotto il nome di Dea di Siria, Dea Syria, e sotto quello di Adargati. - Serv. in l. 8. Æn. - Macrob. Saturn. 1. 1, c. 23. - Lucian. de Dea Syria. - Dalla Frigia il culto di questa dea passo in Grecia, dove gli Ateniesi e gli abitanti di Eleusi le iunal-zarono dei templi e istituirono feste e misterj in onore di lei, noti sotto il nome di Cerere di Eleusi. Poco tempo dopo si estese fino nella Sicilia ed in tutta l'Italia. I Romani, secondando un oracolo dei libri Sibillini, riferito da Tito Livio. 1. 29, e da Ovidio, Fast. 1. 4, v. 256, andarono a cercare la sua statua a Pessinunto, città della Frigia. Si racconta che nel loro ritorno la nave che portava questo simulacro si fermo all'imboccatura del Tevere, senza che si potesse farla venire avanti, per cui si dovette consultare l'oracolo, il quale rispose che l'avrebbe fatta entrare nel porto una vergine. Quinta Claudia, una delle Vestali, la cui saviezza era equivoca, approfitto della circostanza per riacquistare la sua riputazione. Dopo avere fatto una preghiera alla dea ad alta voce, essa attacco la sua cintura alla nave, c la fece venire avanti senza resistenza, il che le attiro l'ammira-zione di tutto il popolo. — Propert. I. 4, eleg. ii. — Ovid. Fast. I. 4, v. 305. — Vedi Cerere, Misteri di ELEUSI.

Il bosso e il pino le erano consacrati, il primo perche serviva a fare i flauti, di cui si faceva uso nelle sue feste, e il secondo per amore di Ati. — Si rappresentava questa dea come una donna robusta e potente. La sua corona di quercia rammenta che gli nomini si erano un tempo nutriti del frutto di questo albero. Le torri di cui e cinto il suo capo indicano le città che sono sotto la sua protezione, e la chiave che essa tiene in mano indica i tesori che rinchiude la terra d'inverno, e che essa porge nella state. Il carro che la porta indica la terra bilanciata in aria col proprio peso; e questo carro è sostenuto da ruote, perchè la terra è condotta da un moto circolare. È tirato da lioni, perchè i più feroci animali sono ammansati dalla tenerezza materna, ovvero perchè non c'è suolo si ingrato che non si fecondi coll' industria. I suoi vestimenti sono screziati, ma soprattutto verdi, per allusione all' ornamento della terra. Il tamburo posto vicino a lei ne figura il globo. I suoi sacerdoti sono cunuchi, vale a dire, che bisogna che la terra sia coltivata per produrre. I loro gesti violenti indicano agli agricoltori che non debbono rimanere nella inazione; e il suono dei cembali rappresenta lo strepito degli stromenti campestri. — Ovid. Fast. l. 4, v. 215. — Vedi Tellure.

In una medaglia di Adriano, descritta dal Bonarrotti, si vede Cibele colla testa coperta di un velo e ornata di torri. La diva è appoggiata sul suo tamburo, e montata sopra un carro tirato da quattro leoni, — Vedi Tav. XXXIX, fig. 1.

La fig. 2 della sopra citata tavola rappresenta la statua di Cibele, assisa sopra un cubo, simbolo dell'immobilità della terra, coronata di torri, e appoggiata sopra un tamburo al quale sono sospesi alcuni piccoli cembali.

La fig. 3 della stessa tavola rappresenta Cibele assisa sopra un alto sedile con soppedaneo. La dea tiene nell'unamano un tamburo e nell'altra un ramo d'albero, forse di pino; vicino al suo trono ci sono due leoni, e i cembali della dea sono sospesi ad un ramo d'albero; alla sua destra si vede Ati con berretto frigio, vestito di clamide e con un pedo o bastone pastorale nell'unamano ed una siringa o flauto da sette canne nell'altra. Questo tipo è sopra un medaglione di Faustina prisca;

Le figure 5 e 6 della tavola medesima

Le figure 5 e 6 della tavola medesima rappresentano i cembali, il pedo e i flauti consacrati ad Ati, de' quali si faceva uso nei misterj di Cibele.

Tavola XL, fig. 1. Forma e rovescio del vaso nel quale è la pittura descritta nell'articolo Amazoni (V. Tav. VIII, fig. 1). Vi si vede un picciol tempio il cui frontespizio è ornato di acroteri; in mezzo a questa edicola è assiso sulla sua clamide un giovine sotto le sembianze di Jasione, uno dei favoriti di Cibele, che fu altro de' fondatori de' suoi misteri; i due quadrati che si vedono di sopra a lui sono probabilmente aperture fatte per lasciar penetrare l'a-

ria nel tempio. Egli tiene in mano un vaso scanalato pieno di frutti. Il campo è sparso di fiori immaginari. Quattro personaggi, posti intorno all'edicola, presentano al giovine certi strumenti usati nei sacrificj e nelle iniziazioni; i due uomini sono vestiti di clamidi on-deggianti; l'uno tiene un paniere pieno di frutti, l'altro un ventaglio: le due donne hanno delle lunghe tuniche; vicino ad una di queste vi è un gran vaso destinato a contenere l'acqua lustrale, ed essa tiene un paniere pieno di frutti; l'altra porta una patera ed una corona. Il rimanente di questo vaso è coperto dei più ricchi ornamenti; il collo è ornato dal lato che si vede d'un magnifico palmeto, di sotto di una tila di scanalature, il margine, di un ramo d'alloro e di lacci elegantissimi, il labbro, di uovoli e di lingue di serpenti; i manichi, soprammodo magnifici, terminano con maschere che, al pari dei precedenti ornamenti, sono allegoriche, e rammentano l'unione dei mi-sterj Dionisiaci con quelli di Cibele; questi manichi finiscono a colli di cigno, nel punto della loro inserzione; questi colli di cigno sono pure un'al-legoria dell'elemento umido, l'acqua, di cui si faceva uso nei misteri. Sulla parte gonfia del vaso ci sono due figure capripedi, che si possono reputare due Luperci o sacerdoti di Pane, emblema della natura. Essi sono armati del col-tello col quale si facevano delle inci-sioni come i Salj o sacerdoti di Marte, per fare scaturire il loro sangue, e della sferza con cui i Luperci, correndo per le strade, percuotevano le donne che incontravano, per renderle feconde. -

Millin, Peintures de Vases, II, 26.

In un medaglione di Settimo Severo, appartenente al re di Francia, si vede Cibele colla testa merlata. Vicino alla dea vi è un lione. Essa si appoggia sopra un tamburo e tiene due Nemesi. Si legge intorno ETII CTPA KA. CTPATONEIKOY CMYPNAIQN. (Sotto il pretore Claudio Stratonico: moneta dei Smirneesi). — Vedi Tavola XLII, fig. 5.

La tavola qui contrapposta, rappresentante Cibele coronata di torri, è un egregio lavoro del *Tintoretto*. Essa fu dipinta a fresco sopra il palazzo Donato a' SS. Gervasio e Protasio in Ve-

CIBELO, monte della Frigia dove era onorata Cibele.

CIBERNESIA, festa istituita da Teseo in onore di Nausiteo e di Feace, i quali



## CHELE

Ricavata da una Pittura del Portoretto



facevano l'ufficio di piloti nella sua spedizione di Greta. Rad. Kybernao, io governo. – Plut.

CIBISTI, atleti che si esercitavano nella

cibistica.

CIBISTICA, specie di ballo greco, ovvero l'arte di fare dei giri e dei salti pericolosi.

\*\*CICALA, insetto consacrato ad Apollo, ma che per altro è simbolo dei cattivi poeti, come il cigno è simbolo dei buoni.

CICEONE, mescolanza di vino, di mele, di farina d'orzo, d'acqua e di cacio: se ne beveva nei misteri di Eleusi, in rimembranza della bevanda che offerse

Baubo a Cerere assetata.

Стентво, figliuolo di un re di Caonia, uccise alla caccia Pantippe sua bella, ch'egli prese per una pantera, e n'ebbe tanto dolore che si precipitò per disperazione dall'alto di una rupe. In questo luogo medesimo fu fabbricata una città che pigliò il suo nome,

CICINNIA, dea della disonestà. Rad.

Kinein, muovere.

CICINNIDE, ballo greco, che ricevette tal nome dal suo inventore, uno dei Satiri del seguito di Bacco. Era metà grave e metà lieto, e a un di presso come le nostre ciaccone.

t. CICLADI, ninfe cangiate in isole del marc Egeo, per non avere sacrifi-

cato a Nettuno.

\* 2. — Nome col quale gli antichi dinotavano le isole del mare Egeo, chiamate così a cagione della loro situazione circolare intorno a quella di Delo. Rad. Cyclos, cerchio. Le principali erano Nasso, Melo, Serife, Paro Nicone, Tenedo, Giara, Andro, ecc. — Strab. L. 10. — Ptolem. L. 3, c, 15. — Pomp. Mela, L. 2, c. 7. — Ovid. Met. l. 2, v. 264. — Virg. En l. 8, v. 692.

Cicleo, antico eroc dei Platei, onorato da' suoi compatriotti come un dio. Essi ne ricevettero ordine dalla sacerdotessa di Apollo Pizio durante la guerra

contro i Medi.

Ciclo, periodo annuo, ebdomadario, Gli antichi solevano personificarlo, e quest'uso era dovuto ai sacerdoti egizi. Il Ciclo annuo si figurava con Giano; il Ciclo ebdomadario, figurato primamente con Saturno, divenne una divinità la cui statua era legata con bende di lana, che si toglievano nelle saturnali.

CICLOPEA, ballo alla maniera de' Ciclopi. L'argomento ne era un Polifemo pieto ed ubbriaco. Pare che in questa pantomima il Ciclope fosse il zimbello di altri danzatori; di qui venne il proverbio, ballare la Ciclopea, per dire,

fare alla palla di uno.

Ciclori, giganti mostruosi figli di Urano o il Cielo e di Tellure o la Terra. Avevano un solo occhio posto in mezzo alla fronte, e di qui venne il nome di Ciclopi, che in greco significa occhio rotondo o in forma di cerchio. Il più antico dei mitologi ne nomina tre, Arge, Bronte e Sterope, vale a dire lampo, tuono e folgore. Secondo i poeti, essi fabbricarono per Giove le armi con le quali scacció dal trono Saturno e vinse i Titani. — Hesiod. in Theog. v. 140. Secondo Omero e Teo-crito, i Ciclopi erano giganti antropofagi stabiliti nella Sicilia. Al tempo di Ulisse, Polifemo era il loro re. — Hom.
Odyss. l. 1, v. 71; l. 9, v. 106 et 188.
— Theocr. Idill. 1. — I poeti posteriori ad Esiodo e ad Omero, come
Callimaco, Ovidio, Virgilio, hanno
parlato dei Ciclopi come di fabbri che lavoravano alle fucine di Vulcano, nelle isole di Lipari e di Lenno. Il Vulcano di Omero ha la sua fucina nel cielo, e vi lavora da solo, servito da statue d'oro che sono opere e prodigi della sua arte. — Callim. Hymn. in Del. — Ovid. Met. l. 5, v. 93; l. 13, v. 780; l. 14, v. 249. — Virg. Georg. l. 4, v. 171. — Id. En. l. 6, v. 630; l. 8, v. 416; l. 11, v. 263. - Serv. ad. Virg.

1 Ciclopi vivevano dei frutti che dava loro la terra senza cultura. Un'antica tradizione riferita da Strabone, da Pausania e da Servio attribuisce ai Ciclopi la costruzione delle mura e delle for-tezze di Tirinto e di Nauplia, città dell'Argolide fondate da Acrise o Acrisio avolo di Perseo. Queste mura erano formate di mucchi di pietre tanto enormi, che vi volevano due paja di buoi per tirarne la più piccola. - Strab. l. 8, - Pausan. l. 2, c. 25. - Servius, in l. 6. En. v. 630, - Tosto che i Ciclopi furono nati, Giove li precipitò nel Tartaro, ma furono liberati per intercessione di Tellure loro madre che gli avea predetto la sua vittoria sopra Saturno. Dopo avere ucciso Campe loro carceriera, vennero alla luce del mondo e fabbricarono l'elmo di Plutone che lo rende invisibile; il tridente di Nettuno, col quale questo dio suscita le procelle e calma il mare; e il fulmine per Giove, con il quale fa tremare uomini e dei. I tre principali Ciclopi che lavoravano nella fucina di Vulcano in Lenno, erano Bronte, il quale fabbricava il fulmine, Sterope che lo teneva sull'incudine, e Piracmone che lo batteva a colpi raddoppiati; ma essi erano più di un centinajo. Apollo, per vendicare suo figlio Esculapio colpito dal fulmine, uccise i Ciclopi a colpi di frecce. A malgrado della loro malvagità, essi furono annoverati tra gli dei, e in un tempio di Corinto avevano un altare sul quale si offrivau loro sacrificj.

Vuolsi per altro osservare che alcuni mitologi distinguevano tre specie di Ciclopi: r. quelli di Esiodo, che sono esseri allegorici; 2. quelli che Omero pone nella Sicilia; 3. quelli onorati a Corinto come inventori dell'architettura. - Alcuni moderni non videro nella favola dei Ciclopi se non che l'emblema dei vulcani. Si ponevano le loro fucine in Sicilia, a Lenno ed a Lipari, tre isole con vulcani. Essi erano figli del Cielo e della Terra, a cagione dell' altezza e delle profonde radici dei monti vulcanici, o, secondo altri, erano figli di Nettuno e di Ansitrite, perche ordinariamente il mare bagna il piè di queste montagne. Erano giganti di statura enorme, perchè queste montagne sono altissime; avevano un solo occhio scintillante in mezzo alla fronte, alle-goria del cratere. I fulmini che fab-bricavano erano formati di tre raggi d'acqua, di tre raggi di nebbia, e di tre raggi di fuoco, allusione ai fenomeni che accompagnano le eruzioni vulcaniche.

1. Ciono o Ciono, figlio di Stenelo re di Liguria, fu talmente commosso della morte di Fetonte suo parente ed amico, fulminato da Giove, che abbandono i suoi stati per venire a piangerlo sulle sponde dell'Eridano, alleviando il suo dolore con canti lamentevoli. Allorchè fu vecchio, gli dei cangiarono in penne i suoi capelli canati e lo trasformarono in cigno. Si aggiugne che continuando a cantare sotto a questa nuova forma, egli sceglie per sua ordinaria di-mora l'elemento più contrario al fuoco. — Hygin. f. 154. — Pausan. l. 1, c. 30. — Ovid. Met. l. 2, v. 367. — Virg. Æn. l. 10, v. 189.

\* Gli interpreti di quest'ultimo poeta hanno osservato ch' egli doveva essere molto tenero di cuore verso gli amici, giacche ha introdotto nel suo poema tutto ciò che poteva porgergli occasione di celebrare l'amicizia affettuosa e fedele. Uno dei più commuoventi passi dell'Eneide si è quello nel quale egli racconta la trasformazione di Cicno. —

Eneid. 1. 10, v. 189,

2. - Figliuolo di Marte e di Pireno. combattè contro Ercole, montato sul cavallo Arione, e fu vinto ed ucciso. Marte fu estremamente sdegnato contro il vincitore di suo figlio, e volle battersi con lui: ma Giove li separò con un colpo di fulmine. — Hesiod. in Scuto Hero. v. 57. — Pindar. Od. 10. Olymp. — Diod. Sic. l. 4. — Apollod. l. 2, c. 34. — Hygin. f. 31, 261.

3. - Figlinolo di Marte e della ninfa Cleobolina o Pelopea, fece voto di fabbricare un tempio a suo padre coi cranj degli stranieri che ucciderebbe, Ercole, nella sua spedizione d'Affrica, lo riscon-

tro e lo uccise. — Pausan. \* 4. — Igino, fav. 273, sa menzione di un altro Cicno figlio di Marte, il quale, montato sul cavallo di Bellerofonte, vinse ed uccise Pilo figlio di Diodoto, nei giuochi che fece celebrare Acasto in Argo,

in onore di suo padre Pelia. 5. - Figliuolo di Nettuno e di Calice figlia di Eolo, era invulnerabile al pari di Achille, e fu nonostante vinto da questo eroe nella guerra di Troja. Achille, dopo avergli lanciato molti dardi senza poter ferirlo, gli corse incontro e lo soffoco stringendolo alla gola; ma nell' istante in cui egli stava per ispogliarlo della sua armatura, il corpo di Cicno scompari sotto la forma di un uccello che portò poi il nome di Cigno: trasformazione operata da Nettuno, — Ovid. Met. l. 12, fab. 3. 6. — Figliuolo della ninfa Iria, dispe-

rato di non avere ottenuto da Filio suo amico un toro che gli aveva chiesto, si precipitò nel mare e fu cangiato in cigno. Egli abitava nella valle di Tempe, e di qui è che Ovidio (Met. l. 7) da a questa valle l'epiteto di Cyeneia.

7. — Nome di un cavallo, 8. — Argivo, figliaolo di Ocito e di Aurofila, ando all'assedio di Troja con

dodici navi. - Iliad. 1. 2.

I. CICOGNA. Questo uccello, consacrato a Giunone, e che si nutre d'insetti e di rettili, è molto utile nei paesi palu-dosi. Epperd i Tessali avevano per lui un rispetto particolare. I Romani ne fecero l'emblema della pietà, perchè credevano che essa nutrisse il padre e la madre nella loro vecchiezza.

2. — (Mit. Arab.). Gli antichi Arabi avevano una festa chiamata la venuta delle Cicogne, colla quale si rallegravano della partenza dell'inverno, per-ciocchè questo uccello, secondo le loro osservazioni, non viene se non quando è passato il freddo. — Chardin.

Cicoxi, popoli della Tracia, che abi-

tavano sulle sponde dell'Ebro e su quelle del mar Egeo, in faccia all' isola di Samotracia. Essi mandarono soccorsi a Troja allorchè era assediata dai Greci. Le donne dei Ciconj furono quelle che uccisero il poeta Orfeo. Ulisse, gettato sui loro lidi da una tempesta nel ritornare da Troja, mosse loro guerra, li vinse e piglio Ismaro loro città capitale.

- Hom. Il. 1. 2, v. 353. - Virg. l. 4. Georg. v. 520. — Ovid. Met. l. 6, v. 710; l. 10, v. 2; l. 15, v. 313. —

Pomp. Mela, 1. 2, c. 2. Cicreo, re di Salamina, era figlio di Nettuno e della ninfa Salamide figliuola del fiume Asopo. Questo principe si fece talmente stimare, che dopo la sua morte fu onorato come un dio, non solo a Salamina dove aveva ancora un tempio al tempo degli Antonini, ma in tutta l'Attica. Cicreo, essendo morto senza figli, lasciò il suo regno a Telamone fratello di Peleo, in riconoscenza di avere questo principe liberato i contorni di Salamina di un mostruoso serpente che distruggeva le produzioni della terra. - Apollod. l. 3, c. 25. - Plut.

in Thes. — Pausan, l. 1, c, 35.
CIDAMBARAN (Mitol. Ind.), catena d'oro, nome che porta un luogo delle Indie. Gl' Indiani ne danno una ragione assai piacevole. Certo santo personag-gio, abitante del luogo chiamato con tal nome, volendo distinguersi con una straordinaria austerità, si cacciò una lesina in un piede e si ostinò per molti anni di lasciarla nella piaga, giurando che non ne la trarrebbe se non quando Iddio consentisse di ballare in sua presenza. Il Signore, mosso certamente a pietà dell'ostinazione di quel sant' uomo, si degnò di umiliare la sua maestà a segno di ballare; ma per non essere solo, invitò al ballo il Sole, la Luna, le Stelle, e formarono tutti insieme un ballo tale che non si vedrà mai più il simile. Durante questo ballo cadde da uno dei piedi della maesta divina una catena d'oro; e il nome di Cidambaran, dato al luogo consacrato dalla danza celeste, perpetuo la memoria di questo avvenimento.

CIDARIA, soprannome di Cerere adorata presso i Feneati, popolo d'Arcadia. Essi conservavano la sua immagine in una specie di cupola. Il giorno de' grandi misterj il sacerdote prendeva questa immagine, la metteva sopra i suoi abiti, indi dava qualche colpo di verga ai naturali del paese, in memoria della punizione che inflisse Cerere a quei Feneati che l'accolsero male allorche ella Tom. 1.

giunse nel loro paese. - Rad. Kidaris, tiara, mitra persiana.

1. CIDIPPE, sacerdotessa di Giunone, nata nell'Argolide, ebbe due figli chiamati Cleobi e Bitone, dai quali fu amata con la maggior tenerezza. Volendo essa ricompensare la loro pietà, prego Giunone di conceder loro ciò che meglio si conviene per la felicità dell'uomo. La dea mando loro la morte meutre dormivano, per dinotare che il maggior bene che possa avvenire al saggio si è la morte. — Herodot. 1. 1. — Plut. de Consolatione, ad Apollonium. -

Hygin. f. 254.

2. — Ninfa, compagna di Cirene madre di Aristeo. — Virg. Georg. l. 4.

3. — Moglie di Anassilao. — Hero-

dot. l. 7, c. 165.

4. - Giovane nata nell'isola di Delo ricchi ed illustri parenti. Era tanto bella che non si poteva vederla senza amarla. Aconzio, dell' isola di Ceo, se ne innamoro fieramente; e siccome uon era nè ricco, nè di nascita distinta, uso un mezzo assai scaltro per ottenerla in matrimonio. - Vedi Aconzio.

\* CIDNO, figme presso Tarso in Cilicia, dove si bagno Alessandro in un momento in cui era tutto sudato, imprudenza che fu per essergli fatale. -Quint. Curt. 1. 3, c, 4. - Justin. 1. 11, c. 8. - Un' antico medaglione di Antinoo, battuto a Tarso e descritto dal Buonarroti, rappresenta il siume Cidno sotto l'aspetto di un uomo semignudo, giacente, e che appoggia il braccio sinistro sopra un'urna rovesciata, dalla quale scorre l'acqua; nella mano destra tiene un ramo di alloro. Nell'esergo si legge il nome del fiume, ΚΥΔΝΟΣ. -

Vedi Tav. XXXVIII, fig. 3.
1. CIDONE, uno de figliuoli di Tegeate, andò a stabilirsi in Creta, dove diede il suo nome alla città di Cidonia. Tale era l'opinione di quelli di Tegea, I Cretesi dicevano che era figlio di Mercurio e di Acacallide figlia di Minosse.

- Pausan.

2. - Uno degli amici che si sacrificarono per Clizio. - Virg. En, l. 10,

- Nipote di Minosse. Abbelli la città di Apollonia in Creta e le diede il nome di Cidonia. - Myth. de Banier,

Cidonia, soprannome di Minerva onorata nell' Elide.

Cidragora, figlinola di Atreo, sorella di Agamennone, moglie di Strofio e madre di Pilade.

CIDROLAO, figliuolo di Macareo, con-

dusse una colonia nell'isola di Samo, I e ne divenne re. - Diod. 1. 5.

Cieco, soprannome di Marte.
\* 1. Cielo o Celo, o Urano, il più antico degli dei, secondo i mitologi. Era figlio di Tellure o la Terra, e sposò la madre, dalla cui unione nacquero l'Oceano, Teti, Ceo, Creo, Iperione, Giapeto, Tia, Rea, Temi, Mnemosine, Febe, Saturno, e i giganti Cotto, Briarco e Gige, ciascuno de' quali aveva cinquanta teste e cento braccia. -Hesiod. in Theog. - Apollod. l. 1, c. 1. - Hygin. in Pref. fab. - Vedi URANO.

a. - (Iconol.). Si può personificarlo con un bel giovane vestito di un panneggiamento azzurro sparso di stelle. Tiene uno scettro ed un vaso pieno di fiamme, in mezzo alle quali è un cuore, geroglifico col quale gli Egizj caratterizzavano la durata del cielo. Sul suo petto sono dipinti il sole e la luna, e la sua cintura è composta dei dodici segni del zodiaco. Ha una corona di gemme e dei calzari d'oro, per allusione alla sua beneficenza che forma la ricchezza della terra.

3. - (Mit. Rabb.). Si legge nel Talmud che vi ha un luogo dove si uniscono il cielo e la terra; che il rabbino Bar Chana essendovisi recato, pose il suo cappello sulla finestra del cielo, e che avendo voluto ripigliarlo un momento dopo non lo trovo più, perche il cielo se lo aveva portato seco; di mauiera che gli bisogno aspettare la rivoluzione dell' orbite per ricuperarlo. -

Vedi CELO.

Cifi, profumo di cui facevano uso i sacerdoti egizi. — San. Girol.

Ciro, figliuolo di Perrebo, diede il suo nome a Cifo città di Perrebia.

Ciceo, uno de' Siciliani uccisi da Ercole per avere voluto opporsi al passaggio di questo eroe in Sicilia con i buoi di Gerione, e che ottennero in appresso gli onori eroici nel loro paese.

1. Cigno, uccello consacrato ad Apollo come al dio della musica e della divinazione, perchè si credeva che il cigno predicesse la sua morte, ch'egli cantasse allorche era vicino a morire, e che allora il suo canto fosse molto melodioso. — Cic. Tusc. l. 1, c. 3o. — Horat. Carm. l. 4, Od. 3. — Elian. Var. Hist. l. 1, c. 14. — Martial. l. 13, Epigr. 77.

Pitagora, relativamente all'opinione di sopra riferita, ba immaginato che quest' uccello abbia un' anima che non muore, e che il suo canto nel momento della morte sia cagionato dalla gioja che prova sapendo di essere in breve liberato dal suo corpo mortale. Platone sembra essere dello stesso sentimento; e siccome il cigno è consacrato ad Apollo, così, dicono alcuni autori, egli ha il dono di prevedere i beni dell'altra vita, di cui spera godere dopo la sua morte. Fino dai primi tempi il cigno fu considerato come simbolo dei poeti, ed anzi al nome di poeta fu bene spesso sostituito quello di Cigno. -Virg. Ecl. 9, v. 29. — Horat. l. 4, Od. 2, v. 25. — Ovidio pone i cigni nei Campi Elisi. Il cigno era similmente consacrato a Venere, sia a cagione della sua estrema candidezza, sia pel suo temperamento molto somigliante a quello della dea della voluttà. Il carro di Venere è tavolta tirato da cigni. Giove si trasformò in cigno per abusare di Leda.

2. - Vedi Cicno, EUROTA, LEDA, VENERE.

CILABARO O CILEBORO, figliuolo di Stenelo, succedette a suo padre, e riuni successivamente alla corona d'Argo le cinque parti di questo regno che era stato diviso in tre sovranità. Venere, per vendicarsi di Diomede, il quale aveva avuto ardire di ferirla in una mano, ispirò amore a sua moglie per questo giovin principe, nel tempo che Diomede era all'assedio di Troja. Dicesi che Cilabaro era tanto potente, che Diomede andò a stabilirsi altrove, e mori senza posterità, per cui la sua corona passò nella famiglia dei Pelopidi.

CILENO, una delle Plejadi.

CILICE, figliuolo di Agenore re di Fenicia, e nipote di Nettuno, era fra-tello di Cadmo e di Europa. Allorchè costei fu rapita da Giove trasformato in toro, suo padre ordinò a Cilice d'inseguirla e di non ritornare se non dopo averla trovata. Egli parti con Cadmo e Fenice suoi fratelli, i quali avevano ricevuto lo stesso ordine. L'uno si fermò nella Beozia, Fenice passò in Affrica, e Cilice si stabili in quella parte del-l'Asia minore che porto poi il nome di Cilicia. - Apollod. l. 3, c. 1. - Hygin.

f. 178. nore, sulle sponde del Mediterraneo, in faccia all' isola di Cipro. Confinava a mezzodi col mare, a settentrione con la Licaonia, con la Cappadocia e con l'Armenia, a tramontana con la Panfilia ed all'oriente colla Comagena, Questo paese era tutto circondato da montagne, salvo che dal lato del mezzodi,

Gli abitanti, noti in prima sotto il nome di Ippacei o Ippachei, presero poi quello di Cilici, da Cilice figliuolo di Agenore, fratello di Cadmo e di Europa. Tolomineo pone nella Cilicia le città chiamate dagli antichi Jotapi, Clistra o Caistra, Selino, Filadelfia, Corice o Corico, Sebaste, Anemurio e Scleucia Traccate o Scabra. → Herodot. l. 2, c. 17; l. 3, c. 90; l. 5, c. 49 et 52; l. 7, c. 91; l. 9, c. 106. — Justin. l. 11, c. 11; l. 13, c. 4. — Quint. Curt. l. 3, c. 4. — Ptolem. l. 5, c. 5, 6 et 8.

\* 2. - Vi fu un'altra regione dello stesso nome nell'Asia minore, tra la Troade e l'Eolide, di contro all'isola di Lesbo. La città di Lirnesso era in questa Cilicia, chiamata da Strabone Trojana, per distinguerla dalla magna Cilicia. - Strab. l. 13. - Plin. l. 5, c. 27.

CILINDO, uno de' figliaoli di Frisso

e di Calciope.

CILINDRI, sorta di amuleti che portavano al collo i Persiani e gli Egizi, e che erano ornati di figure e di gero-

glisici. — Ant. de Caylus.

1. CILLA, sigliuola di Laomedonte e di Strimno, sorella di Esione e di Priamo. 2. - Sorella di Ecuba, e sposa di Timete: Priamo ne ebbe un figlio per nome Munippo. Consultatosi l'oracolo intorno al destino dell' impero, consiglio al re Priamo di far perire la madre ed il fanciullo, ordine che fu eseguito nel tempo in cui Ecuba metteva al mondo Paride, che fu il flagello del suo pae-

se. — Iliad. \*\* r. Cillaro, il più bello de' Cen-tauri, era marito d'Ilonome, la più bella di tutte le donzelle Centauriche o Centaurie. Essendosi trovato alle nozze di Piritoo, vi fu ucciso nel conslitto insorto tra i Centauri ed i Lapiti. Sua moglie, sopra modo afflitta dalla sua morte, si uccise con lo stesso ferro che lo aveva ferito. - Ovid. Met. l. 12,

v. 393.

2. - Famoso cavallo che apparteneva a Polluce (Georg. lib. 3). Seneca e Claudiano lo danno a Castore. Questi due fratelli lo montavano alternativamente, allorche ritornavano l'uno dopo l'altro dall'inferno.

1. CILLENE, figliuola di Menefrone.

\* 2. - Città situata sul pendio del monte Cilleno in Arcadia. - Strab. 1. 8. - Ptolem. 1. 4, c. 16.

CILLENIDE (Arpe), specie di spada.

- Vedi ARPE.

CILLENIO, soprannome di Mercurio, il quale aveva un tempio sul monte Cilleno I

in Arcadia, dove si accerta che era natoo, secondo altri, perchè questa parola significa senza mani, come erano i suoi busti, chiamati Hermæ. — Paus. l. 8, c. 4. — Virg. Æn. l. 8, v. 138. — Lucan. l. 1, v. 663.

\*\* 1. Cilleno, figliuolo di Elato, nipote di Arcade re d'Arcadia, e pronipote di Calisto figliuola di Licaone, didde il suo nome al monte Cilleno nel

diede il suo nome al monte Cilleno nel-PArcadia, regione del Peloponneso. — Pausan. l. 8, c. 4. 2. — Figliuolo di Anchialo, fratello

di Titia, e sacerdote di Cibele. Cilleo, soprannome di Apollo, da Cilla città della Beozia, ov'egli aveva un tempio celebre.

CILLIO. - Vedi CILLENIO.

1. CILLO, cane di Atteone. - Ovid. Met.

2. - Auriga di Pelope, il quale per affezione alla memoria di lui fabbricò una città, che dal suo nome chiamò Cilla. — Strab. 1. 13.

3. — Epiteto di Mercurio, mutilato,

adorato dagli Ateniesi. Di qui derivava il suo soprannome di Cillenio, al pari che il nome del monte Cilleno dov'egli si ritirava dopo avere commesso i suoi furti: egli vi fu sorpreso un giorno mentre dormiva, e gli vennero mozzate le braccia per rappresaglia de' suoi ladronecci.

CILLOPODE, dal piè zoppo, sopran-

nome di Vulcano.

CILLOPOTE, cane di Atteone.

CIMA, Amazone, che credesi avere dato il suo nome a Cuma.

CIMADUSA, che va sotto i flutti, nome di una ninfa Oceanide.

CIMATOLEGE, nome di altra ninfa Oceanide. - Esiod.

CIMELO, Centauro ferito da Nesso. -

Ovid. Met. l. 12. \* CIMINDI, nome dell'uccello sotto la cui forma si occultò il Sonno, allorchè per preghiera di Giunone ando sul monte Ida per far addormentare Giove nelle braccia di questa dea. Omero dice che questo uccello è chiamato Calce dagli dei, e Cimindi dagli uomini. — Iliad. l. 14, v. 291.

CIMMERIDE, soprannome di Cibele, venerata presso i Cimmerj. - Hesych.

\* 1. CIMMERI, popolo che abitava nei contormi della Palude Meotide e del Bosforo Cimmerio. Verso il tempo della nascita di Omero, o pochi anni prima, questo popolo aveva fatto delle scorrerie fiuo nella Jonia.

\*\* 2. - Vi fu un altro popolo dello stesso nome sui lidi occidentali dell' Italia, nei contorni della Campania, vicino a Baja ed a Pozzuolo. I poeti intendono parlare di questi ultimi Cimmerj, allorche dicono che sono sempre circondati di oscure nebbie e di tenebre. Omero, Virgilio ed Ovidio pongono in questa regione dell'Italia lo Stige, il Flegetonte, l'Averno e tutti gli altri fiumi dell'inferno. Ciò che può aver dato occasione ai poeti di dire che questo paese era coperto di tenebre si è, dice Servio, che Baja è un luogo basso ed oscuro, circondato da tutte le bande da alte montagne che impediscono di vedere il tramontar del sole. - Hom. Odyss. 1. 10 et 11. - Virg. Æneid. 1. 6. - Ovid. Met. l. 11, fab. 10. -Servius, in 1. 6. En. v. 107.

I Cimmerj d'Italia presero il loro nome da una città situata vicino al lago Averno e chiamata Cimmeria. → Plin. 1. 3, c. 6. — Festus, de Verb. Signif.

\* CIMO e CIMODOCE, nome di molte ninfe marine, come delle Nereidi, delle Oceanidi, ecc. — Il. l. 18, v. 39. — Hesiod. v. 255. — Virg. Georg. l. 4, v. 338. — Id. Æn. l. 5, v. 826; l. 10, v. 225. — Apollod. l. 1, c. 6. — Hygin, in Præf. fab.

CIMODOGEA, ninfa, figliuola di Nereo e di Dori. Allorchè Cibele cangiò le navi di Enea in ninfe, quella di questo eroe fu convertita nella ninfa Cimodocea; il che viene narrato da essa medesima al figlio di Anchise, nel X libro del-

l'Eneide:

Noi fummo i legni e de la selva Idea, E siamo or Ninfe. I Rutuli col foco N'hanno e col ferro dipartite e spinte Da'tuoi nostro mal grado. Or te cercando Siam qui venute. Per pietà di noi La Berecinzia madre in questa forma N'ha del mar fatte abitatrici e Dee.

\* CIMONE, generale ateniese, figlio di Milziade e di Egesipila, si rese specialmente commendevole per le sue liberalità verso i poveri e gl'indigenti. Plutarco e Cornelio Nipote hanno scritto la vita di questo grand'uomo, che mori l'anno 449 avanti l'Era Cristiana.

CIMOPOLIA, figliuola di Nettuno, e moglie di Briareo. — Myth. de Banier,

t. I

Сімотов, Nereide, contribul a salvare i Trojani dalla tempesta suscitata da Giunone. — Virg. En. I. 1, v. 146.

CINADO, piloto della nave di Menelao. CINARADA, discendente di Cinira, e gran sacerdote della Venere di Pafo.

1. CINARO, lo stesso che Cinira.

2. — Tessalo, padre di due fanciulle che per essersi preferite a Giunone furono cangiate in gradini, sui quali si passava entrando nel tempio della dea.

CINCINNATO, dai capelli ben ricciuti, nome di uno spirito che, secondo riferisce Celio Rodigino, parlava per la bocca di una donna chiamata Jocaba, la quale non era forse altro che una ventriloqua.

CINCTA, CINCULA, CINXIA, soprannomi di Giunone, perchè si riteneva che ella sciogliesse la cintura delle nuove spose. — Arnob. l. 4. — Festus, de

Verb. Signif.

CINDIADE, soprannome di Diana. Polibio dice che ella aveva questa particolarità, che sebbene esposta all'aria non provava mai le offese che suole cagionare la neve o la pioggia.

Cineo, luogo dove Ecuba, cangiata in cagna, si getto nel mare. — Hygin.

fab. 243.

Cinetteo, soprannome di Giove presso gli Arcadi, come presiedente alla caccia, che aveva formato per molto tempo la principale occupazione di questi abitanti.

CINETO, uno dei figliuoli di Licaone, diede il suo nome alla città di Cineta

in Arcadia.

CINCHIALE (Vedi Admeto, Adone, Adrasto, Ergole, Meleagro). Erg l'animale che s'immolava a Diana. Si vede nelle medaglie antiche, per indicare i giuochi secolari in onore di questa dea; ovvero indica certe cacce che si offrivano per passatempo al popolo. Si ritiene come simbolo dell'intrepidezza, perchè in vece di fuggire dai cani, li attende, e si precipita nel mezzo della muta per isbranarli. Un cignale furioso, che devasta le vigne e le messi, è pure imagine di un vincitore crudele e superbo. Sotto tale emblema ci rappresentò la favola quel masnadiere che fu ucciso da Meleagro.

CINCHIALE CALIDONIO, chiamato così perchè stava nei contorni di Calidone, capitale dell' Etolia, dove regnava Eneo. Questo re, avendo offerto un sacrificio solenne a tutti gli dei, in rendimento di grazia della fertilità de'suoi campi, dimenticò in tale sacrificio la sola Diana, la quale si vendicò di questo affronto mandando un furioso cignale che guastò le terre di Eneo, sradicò gli alberi carichi di frutti, e devastò le campagne. Egli era, al dire de' poeti, della grossezza di un toro, aveva le setole dure ed irte come dardi; le sue zanne lunghe e adunche, simili alle falci de' mieti-

tori, spezzavano, tagliavano i tronchi [ degli alberi; egli vomitava un vapore talmente pestifero, che si videro perire tutti quelli che ne provarono l'effetto. Enco, per liberare i suoi stati di questo orri-bile animale, ordino una caccia e v'invitò quasi tutt'i principi della Grecia. Meleagro, suo figliuolo, dirigeva questi prodi eroi. Echione fu il primo che avventò il suo dardo contro il cinghiale, ma falli il colpo. Dopo di lui ebbe la stessa sorte Giasone. Finalmente, Mopso lo colpi senza potere per altro ferirlo, perche Diana fece cadere il ferro del suo dardo nell' istante in cui egli lo avventava. Intanto il cinghiale diventato vie più furioso, atterrava tutto che si op-poneva a' suoi passi. Già molti cacciatori avevano provato il suo furore, allorchè finalmente Atalanta ferì il mostro con un colpo di freccia dietro un'orecchia. Nell'istante medesimo gli altri, adirati di vedere che una donna gli avesse recato il primo colpo, corsero tutti per ammazzarlo. Anceo specialmente volle dargli un colpó di asce; ma fu ferito in un fianco dal cignale. Meleagro lo ferì col suo giavelotto, e gli diede un colpo di spada; Anfiarao fini di ucciderlo facendogli egli pure una gran ferita. - Meleagro, invaghitosi di Atalanta nel tempo della caccia, le diede per sua porzione della preda la testa e la pelle del cignale; ma Plessippo e Tosseo suoi zii le rapirono questa preda, pretendendo che l'onore di possederla si spettasse loro. Meleagro, sdegnato di tanto ardire, li uccise entrambi. - Vedi ALTEA. - Vedi Tav. XVII. fig. 3. - Le zanne e la pelle di questo cingbiale si consacrarono a Diana, e si sospesero nel suo tempio in Tegea. Augusto ne porto i denti a Roma; l'uno fu spezzato, e l'altro appeso nel tempio di Bacco, situato in mezzo ai giardini di Cesare. La pelle rimase nel tempio della diva a Tegea. Pausania riferisce che ai suoi tempi era quasi tutta consumata dal tempo e spoglia delle sue setole. -Hom. Iliad. 1. 9; v. 577. — Apollod. 1. 1, c. 20. — Strab. 1. 8. — Pausan. 1. 8, c. 45. — Ovid. Met. 1. 8, fab. 4. - Hygin. fab. 174. - Servius, in 1. 7. Æn. v. 309.

\* In un antico sarcofago esistente in Lione, e descritto dal Millin nel suo Viaggio nel mezzodì della Francia, si vede il Cinghiale di Calidone che tenta di farsi strada fra la turba di eroi che si sono riuniti per ucciderlo, e tra i cani che hanno avventati contro di lui; il cacciatore Telamone è stato atterrato; due uccelli stanno nell'albero che ha cagionato la sua caduta; Ancco scarica un colpo di mazza addosso al cinghiale; vicino a lui vi è Peleo in atto di rialzare Telamone. Alla destra di Peleo è Atalanta, nuda fino alla cintura; dessa porta il turcasso sul dorso, e tiene il suo arco, dal quale ha pur ora scoccato un dardo contro il mostro, e Meleagro che le sta a lato, ammira la sua prodezza. - Vedi Tav. XXXVIII. fig. 4. CINCHIALE DI ERIMANTO, altro ani-

male mostruoso, che fu ucciso da Er-

cole. - Vedi ERCOLE.

CINGULA, nome di Giunone.

1. CINIRA, re di Cipro, figlio di Pafo e nipote di Pigmalione, ebbe da Cen-creide sua moglie una figlia chiamata Mirra, la quale appena giunta alla pubertà provo un violento amore per suo padre. Dopo avere fatto vani sforzi per domare questa fiera passione, ella in-dusse la sua nutrice a secondarla, e costei, approfittando dell'assenza di Cencreide, che celebrava le feste di Cerere, introdusse Mirra nel letto di Cinira. Il re, credendola una giovane schiava che egli attendeva, la rese madre di Adone; ed avendo poi scoperto il delitto della figlia, la insegui per ucciderla; ma ella ebbe tempo di fuggire, e si ricoverò nel paese de Sabei, dove dopo avere dato alla luce il frutto del suo incesto, fu cangiata nell'albero che porta il suo nome. - Ovid. Met. 1. 10, f. 10. - Hygin. f. 242, 248, 251, 270, 271. - Lactant. in l. 10. Met. - Servius, in 9. Ecl. Virg. — Plut. in Parall. c. 22. — Plin. l. 7, c. 4.

Questi tre ultimi autori tengono veri-

tiera l'avventura di Cinira, meno la metamorfosi di sua figlia. Igino dice che questo principe si uccise per disperazione cagionatagli dal suo incesto. Eustazio pretende che sia stato ucciso da Agamennone, in l. 10. Iliad.; altri attribuiscono ad altre cause la sua fine. Alcuni vogliono che sia per aver egli avuto la temerità di contendere il premio della musica ad Apollo. Altri lo fanno morire in esiglio, dopo essere stato scacciato da Cipro dai Greci, malcontenti perchè egli aveva mancato alla parola di porgere viveri all'armata di Agamennone durante l'assedio di Troja. - Dicesi che Cinira cbbe cinquanta figlie, le quali furono cangiate in al-cioni. Questo re, secondo Pindaro, fu amato da Apollo, e ammasso tante ricchezze, che passarono in proverbio come quelle di Creso. Lo stesso autore

aggiugne ch'egli cra estremamente bello, | ceva che aveva teste di cane. - Pline che quindi partecipò ai favori di Venere, almeno di quella che si onorava in Cipro. Il principale tempio che ella aveva in quest'isola era a Pafo, ed era stato edificato da Aeria, e consacrato da Cinira. Luciano parla di un altro tem-pio di Venere innalzato da Cinira sul monte Libano. Gli si attribuisce pure la fondazione di Pafo, di Cinirea e di Smirne, e l'invenzione dei tegoli, delle tenaglie, del martello, della leva e dell'incudine, e la scoperta delle miniere di rame in Cipro. Alcuni scrittori pretendono ch'egli non fosse nato in quest' isola, ma che vi era venuto dall'Assiria, dove aveva regnato. Cinira è eziandio annoverato tra gl'indovini. Il suo monumento e quello de' suoi di-scendenti erano nel tempio di Venere in

2. - Figliuola di Agriope, che dicesi aver inventato il martello e le tenaglie.

3. — Ligure che soccorse Turno contro

Enea. - Vedi Æn. l. 10.

4. — Specie di lira, di cui aveva preso il nome il re di Cipro, Cinira, sommo dilettante di musica, il quale era stato

vinto da Apollo.

CINIRADI, discendenti di Cinira, i quali possedevano il sacerdozio della Venere di Pafo, perchè Cinira aveva riunito nella sua persona le funzioni di sa-cerdote e di re. Essi lo avevano nel principio diviso coi discendenti di Ta-mira. — Tac. Hist. l. 2, c. 3.

CINIREO (IL GIOVINE), Adone figlio di

Cinira.

CINISCA, figliuola di Archidamo, fu la prima a riportare il premio della corsa dei carri nei giuochi olimpici; il che la fece annoverare tra le eroine della Grecia, e le fece rendere sommi onori. - Pausan. l. 3, c. 8.

1. CINNA, Amazone che dicde il suo nome a Cinna, città vicina ad Eraclea. 2. - Sposa di Foronco, che ebbe da

lei Api e Niobe.

Cinnio, soprannome locale di Apollo.

1. Cino, città di Tessaglia, dove era stata sepolta Pirra, moglie di Deu-

2. - Padre di Larinna, diede il suo nome ad una città. - Pausan.

CINOBALANI, nazione immaginaria, i cui individui sono rappresentati da Luciano con musi di cane, e montati sopra ghiande alate. Rad. Kyon; cane; balanos, ghianda.

CINOCEFALI, nazione delle montagne dell' India, chiamata così perchè si di-

l. 7, c. 2. — Aul. Gell. Cinocefalo (Mit. Egiz.), scimia con coda lunga, che si nutriva dagli Egizi nei loro tempj, per conoscere il tempo della congiunzione del Sole e della Luna, essendo persuasi che in questa circostanza l'animale, diventato cieco, rifiutava ogni nutrimento. Era anche lo stesso che Anubi. La sua immagine, posta sulle clessidre, era puramente geroglifica; perchè si pretendeva che questo animale ad ogni ora del giorno gridasse e spandesse la sua orina. Rad. Kyon, cane; kephale, testa. Talvolta si dava questo soprannome anche a Mercurio, perchè il cane era consacrato a questo dio.

CINOFONTIDE, festa che si celebrava in Argo nel tempo della canicola, e durante la quale si uccidevano tutti i cani che s' incontravano. Rad. Phonein, uccidere.

- Ant. expl. t. 2.

CINOPOLI, città d'Egitto, consacrata ad Anubi, dove i cani erano onorati e nutriti.

CINORTA, uno degli antichi re di Lacedemone, figlio di Amicla e di Dio-meda figliuola di Lapito, era nipote di Lacedemone e di Sparta, ed ebbe un figlio per nome Perierete, che fu avo di Penelope. — Apollod. l. 3, c. 19. — Pausan. l. 3, c. 1. — Tzetzes, in

Lycophr.

CINOSARGO, soprannome dato ad Ercole. Un cittadino di Atene, per nome Didimo, mentre offriva un sacrificio ad Ercole, fa sorpreso da un cane bianco che si avvento sulla vittima e la porto via. Didimo se ne stava agitato da tale avventura, e gli venne udita una voce che ordinavagli d'innalzare un altare nel luogo dove si era fermato il cane; il che fu da lui eseguito, e di qui derivo questo soprannome di Ercole. Rad, Argos,

bianco. — Myt. de Banier, t. 7. CINOSSEMA, promontorio del Chersoneso di Tracia, dove fu sepolta Ecuba cangiata in cagna. Rad. Sema, segno,

monumento. - Met. l. 13.

CINOSURA, ninfa del monte Ida in Creta, fu una delle nutrici di Giove, il quale per ricompensarla la cangió in una stella che porta il suo nome e che è situata verso il polo. — Aglaosthenes, apud Hygin. Poetic. Astron. l. 2, c, 2. - Rad. Ouro , coda.

CINOSURIO, soprannome di Mercurio, onorato nella cittadella di Cinosura in

Arcadia.

\* CINTO VERGINALE, è il nome che dà Omero alla cintura che portavano le donzelle nubili e che veniva sciolta dallo sposo nella prima sera delle nozze. Presso i Greci, come presso i Latini, questo cinto era di lana di pecora. — Hom. Odyss. 1. 11. — Festus, de Verb.

Signif.

CINTO DI VENERE, chiamato Cesto dai Latini, e Zona dai Greci. Omero, Iliad. 1. 14, v. 224, dice che vi erano raccolte e chiuse tutte le lusinghe, ed ogni dolcezza:

V'era D'amor la voluttà, v'era il desire E degli amanti il favellio segreto, Quel dolce favellio ch'anco de' saggi Ruba la mente.

Questo cinto misterioso non solo rendeva amabile, ma aveva il dono di riaccendere i fuochi di una passione quasi estinta. Luciano dice che Mercurio involò a Venere la sua cintura, per dire che questo dio possedeva tutte le grazie del discorso. Giunone se lo fece prestare da Venere per riaccendere l'amore di Giove e per vincerlo in favore dei Greci. Quest' ornamento rendeva tanto formidabile Venere, che le dee sue rivali la obbligarono di deporlo davanti Paride, allorchè si disputavano il pomo della Discordia. Il Winckelmann osserva che quando Venere è vestita ed ornata, ha sempre due cinture, l'una di sotto il seno, e l'altra sotto le rene.

Cinuno, figliuolo di Perseo, aveva condotto una colonia argiva a Cinura, città del Peloponneso. - Herodot. 1. 8, c. 73.

CINXIA, dea particolare che presiedeva alle nozze. — Festus, de Verb. Signif.

Cinzia e Cinzio, soprannomi di Diana e di Apollo, presi dal monte Cinzio, situato in mezzo all'isola di Delo, dove erano nate queste due divinità.

C10, uno degli Argonauti, aveva dato il suo nome a Prusa in Bitinia, che pigliò questo nuovo nome da Prusia. -

Apollod. l. 1, c. 9.

Cioni o Chioni, idoli comuni in Grecia, i quali consistevano in pietre oblunghe, in forma di colonne, dal che de-riva il loro nome,

CIPARISSA, figliuola di Borelo re dei Celti, essendo morta, suo padre fece piantare sul suo sepolero un albero, che dal nome di lei fu chiamato ciparisso o

CIPARISSE, figliuole di Etcocle, le quali mentre ballavano insieme caddero in una fontana e vi perirono. La terra

chbe pietà di loro e le cangiò in cipressì.
CIPARISSIA, soprannome di Minerva onorata a Ciparissia.

1. CIPARISSO, vago giovine che fu amato da Apollo e cangiato in cipresso. Era figlio di Amicleo, e nato in Cartea, città dell'isola di Coo nel mare Egeo. Avendo ucciso inavvertentemente un cervo al quale portava molto affetto, ne ebbe tanto dolore, che prego gli dei di torgli la vita o di rendere perpetuo il suo dolore. Apollo, non avendo potuto consolarlo di tale perdita, lo cangiò nell'albero che porto di poi il suo nome; imperciocche cyparissos in greco e cupressus in latino significano cipresso; e d'allora questo albero divenne simbolo del lutto e compagno degli afflitti. Si portava nelle pompe funcbri, e si piantava intorno ai sepolcri. Virgilio ha usato la parola Ciparisso per cipresso:

. . Quales quum vertice celso Aeriæ quercus, aut coniferæ cyparissi.

. Quai di querce annose a Giove, Di cipressi coniferi a Diana S'ergono i boschi alteramente all'aura.

— Ovid. Met. l. 10, v. 121. — Virg. En. l. 3, v. 680. — Vedi CIPRESSO. a. - Figliuolo di Minia, diede il suo

nome a Ciparisso città della Focide. CIPPI, picciole colonne che ergevano i Romani sulle strade principali, ponendovi delle iscrizioni, sia per conservare la memoria di qualche avvenimento, sia per indicare la strada ai viaggiatori; queste ultime si chiamavano propriamente colonne migliarie. Sulle medaglie si vedono dei cippi che servono di sostegno ad un vaso, ad una figura, ecc.

CIPPO (Marco Genuzio), ritornando vincitore dei nemici di Roma, scorse delle corna sulla sua fronte, nel mirarsi nel Tevere; spaventato da questo prodigio, egli immolò delle pecore, per cercarne la spiegazione nelle loro viscere. L'indovino gli disse che gli pronosticava che sarebbe divenuto re di Roma e dell'Italia. Cippo, inorri-dito, fece convocare il Senato fuori della città, e dichiaro che si esigliava volontariamente. Il Senato, per ricompensare questo atto di patriottismo, gli diede tanto terreno quanto ne potè cerchiare, dal mattino fino alla sera, col solco di un aratro. Per conservare la memoria di tanta virtù, si fece scolpire sulla porta da dove Cippo era uscito dalla città, una testa cornuta che gli rassomigliava.

CIPRA; buono, nome etrusco sotto il

quale Giunone aveva un tempio nel Pi-

ceno, edificato dai Tuscioni.

CIPRESSO. Questo albero è uno degli attributi di Plutone, e traeva il suo no-me da Ciparisso (Vedi questo nome). La città di Ciparisso nella Focide portò poi questo nome perche fu circondata di cipressi. I Greci, conservando l'uso che popoli più antichi avevano fatto di questo albero, ne posero sui sepolcri e sui monumenti funebri. Le sue foglie oscure e lugubri eccitarono sempre la malinconia. Plutone non fu il solo a cui questo albero fu consacrato; Esculapio aveva un tempio vicino a Sicione che ne era intieramente circondato. -Latini davano al Cipresso, al pari che a Plutone, il soprannome di ferralis, funebre, e gli Etruschi, gli abitanti di Fiesole, gli Ascolani ed il popolo di Verona, ornavano delle sue foglie le loro lampade funeree. Varrone crede che quest'albero sia tenuto fu-nebre da funus, a cagione del suo odore che si giudicava proprio a correg-gere quello dei cadaveri. Si circondavano di cipresso, presso i medesimi popoli, gli altari degli dei infernali ed i scpolcri dei grand'uomini. Tale fu in Roma quello di Augusto posto nel campo di Marte. Si copriva eziandio di rami di cipresso la soglia delle case degli infelici e dei colpevoli, che indicavano il lutto e la disperazione. Se ne poneva pure sul corpo dei cittadini. Finalmente quelli che si dedicavano a Plutone erano coronati di cipresso, e i sacerdoti, nei sacritici stabiliti in onore di questo dio, avevano sempre i vestimenti sparsi di foglie di quest' albero.

CURRIGENA, Venere, uscita dal mare che bagna le sponde di Cipro.

CIPRIGNA O CIPRIDE, soprannome di Venere, sia perchè era nata nell'isola di Cipro che le era consacrata, sia perchè essa era uscita dalla schiuma del mare vicino a quest' isola, sia finalmente perchè aveva in Cipro un celebre tem-pio. — Vedi Venere. — \* Si legge in Macrobio che la statua di Venere Cipria o Ciprigna rappresentava questa dea con abiti di donna, ma con figura di uomo con barba; il che faceva credere, soggiunge egli, che ella avesse i due sessi, per indicare certamente la sua influenza sulla generazione dell' umana specie. - Macrob. Saturn. 1. 3, c. 8. -Festus, de Verb. Signif.

CIPRIO, cane di Atteone.

\* CIPRO, isola del mare Mediterraneo, chiamata in prima Acamanta da alcuni autori, Aspellina da altri, Ama- I zio, in un luogo circondato dall'una

tusa o Amatunta da qualcuno. - Strab. l. 15. - Plin. l. 5 , c. 31. - Venere vi era particolarmente adorata e vi aveva un magnifico tempio nel quale le si offrivano incensi e ghirlande di fiori. Esiodo racconta che questa dea, dopo essere nata vicino all'isola di Citera, dove, nell'uscire dall'acqua, approdo per la prima volta, fu spinta dai flutti sul lido di Cipro, dove soggiorno qualche tempo. Callimaco pretende che ella nascesse sulle sponde di quest'ultima isola. — Hesiod. in Theog. — Catlim. Hymn. - Vedi AMATUNTA, PRO-

\* CIPSELIDI, nome patronimico dei tre principi discendenti di Cipselo, che regnarono in Corinto per lo spazio di 73 anni. Il primo, figlio di Eczione, usurpò il trono verso la metà del settimo secolo avanti quello di Augusto. Dopo un regno di trent'anni egli lasciò il trono a Cipselo II suo figlio. Cipselo I ri-cevette questo nome perche sua madre lo aveva nascosto in una cassa, chiamata in greco cipselo, per sottrarlo alle ricerche dei Bacchiadi, che volevano torgli la vita. I Cipselidi suoi discendenti consacrarono questa cassa a Giunone. Vi si vedevano dei bassi-rilievi, di cui Pausania ha descritto i soggetti, tratti per la maggior parte dalla storia dei tempi eroici. — Pausan. l. 2, c. 4; l. 5, c. 17. CIPSELO. — Vedi LABDA.

CIRA, soprannome di Cerere considerata come arbitra della vita. Rad. Kyros, signore.

CIRBIA, figliuola di Ochimo e di Egetoria, fu chiamata in prima Cidippe.

CIRCE, ninfa e celebre fata, era fi-glia del Sole e della ninfa Persa o Perseide, una delle Oceanidi; altri dicono che era figliuola del Giorno e della Notte. Esiodo, Omero ed Apollodoro, che si accordano intorno alla sua origine, dicono che era sorella di Eete re della Colchide e di Pasifae sposa di Minosse. - Hesiod. in Theog. v. 956. - Hom. Odyss. l. 10, v. 136. - Apollod. l. 1, c. 22.

Essa sposò nella Colchide un principe Sarmate, il quale la condusse nel suo regno. Si dice che essa lo fece poi morire di veleno onde regnare sola; ma siccome essa governava con crudeltà i suoi sudditi, così essi che già l'odiavano pel suo misfatto, le tolsero la corona e l'obbligarono a fuggire. Il Sole, padre di lei, la trasporto nel suo carro sui lidi dell'Italia all'estremità del Labanda dal mare, e dall'altra da paludi. | e che Circe, innamoratasi di Glauco, Omero dà a questo luogo il nome di Eea, in latino Ææa, che piglio poi quello di Circeide, o isola di Circe, e che si chiama oggi monte Circello. --Apolton. l. 4. Argon. - Virg. Æn.

l. 3, v. 386. - Strab. l. 5.

Circe soggiornava in questa contrada dell'Italia quando vi giunse Ulisse. Allorche tutto il suo equipaggio fu sceso a terra, egli mandò Euriloco, con dodici de' suoi compagni per riconoscere il paese. Tosto che Circe li ebbe veduti, li fece entrare nel suo palazzo: il solo Euriloco rimase di fuori per dissidenza. Essa porse loro una bevanda che li cangiò tutti in porci. Informatone Ulisse, corse tosto al palazzo della fata, munito di un'erba chiamata moli (ottimo preservativo contro gl'incantesimi, che gli era stata presentata da Mercurio), e la costrinse colla spada alla mano a ridonare la primiera forma a' suoi compagni. Alcuni asseriscono che Mercurio gli prescrivesse di trarre la spada nell'istante in cui ella facesse per toccarlo colla sua verga, e di costringerla a giurare in nome dello Stige che lo tratterebbe bene, in difetto di che l'avrebbe uccisa. Altri finalmente pretendono che egli bevesse dello stesso liquore, ma che Minerva gl' insegnasse una radice che gli servi di antidoto. Grazie ai soccorsi degli dei, Ulisse sfuggi a'suoi lacci; ma essa trovò mezzo di trattenerlo in quelli dell'amore. Avendo ella saputo che il suo ospite era Ulisse, lo colmò di onori e di piaceri, lo tenne nella sua corte con tutti i suoi compagni, ai quali ridonò la prima forma, e ne ebbe un figlio che fu chiamato Telegone. Esiodo pretende che ella ne avesse due, ai quali dà il nome di Agrio e di Latino. Nonostante, bramando Ulisse di rivedere la sua patria, e riflettendo sulla vita effeminata che conduceva, si ritirò da un soggiorno tanto nocevole alla sua gloria, dove aveva già passato un anno. Avanti la sua partenza, Circe gli consiglio di andare all'inferno a consultare l'ombra dell'indovino Tiresia intorno a'suoi destini e gl'insegnò la via e la condotta che doveva tenere. - Hom. Odyss. l. 10. - Ovid. Met. l. 14, fab. 5. - Virg. Eclog. 8. - Id. En. l. 7. -Horat. l. 1, Epist. 2. — Id. Carm. l. 1, Od. 17. — Hygin. f. 125.

Ovidio dice che Glauco, uno degli dei marini, punto dal disprezzo della ninfa Scilla che si mostrava insensibile al suo amore, si rivolse a Circe perchè intenerisse il cuore di lei in suo favore,

Tom. I.

in vece di rendergli favorevole Scilla, la trasformo per gelosia in uno spaventevol mostro. — Ovid. Met. l. 14, fab. 1. — Hygin. f. 199. — Vedi Scilla,

Pico, ULISSE.

Circe, malgrado della sua crudeltà, fu posta tra gli dei. Al tempo di Cicerone era ancora adorata nell'isola di Eea. Essa aveya un monumento in una delle isole chiamate Farmacuse vicino a Salamina. Alcuni autori confondono Circe con l'Iside egizia, il cui Oro, o l'imagine che l'accompagna, prendendo ogni mese una forma differente, di leone. di cane, di serpente, ecc., diede luogo alla favola degli uomini cangiati in bruti dalla forza degl'incantesimi; il che le fece dare dagli Egizj il nome di Circe, vale a dire, enigma, Il Boccaccio, nella sua Genealogia degli dei, fa menzione di due Circe. Quella che Diodoro, seguendo Esiodo, chiama figlia del Sole, era anteriore di molto ad Ulisse, e viveva al tempo degli Argonauti: era la sorella di Eete. L'altra, che trattenne Ulisse alla sua corte, e che regnava sui lidi dell'Italia all'epoca della guerra di Troja, era figlia della precedente, nipote di Elio e sorella di Eete II. — La favola dei compagni di Ulisse cangiati in porci fu considerata come un emblema dell'avvilimento in cui riduce la voluttà.

\* L'Alcina dell'Ariosto è una vaga imitazione della Circe della favola. -Vedi Orlando Fur. Cant. VI, St. 19

CIRCENSI, giuochi del circo, termine generico sotto il quale si comprendevano tutti i certami del circo, di qualunque natura si fossero; ma nella loro origine questi giuochi non erano se non che differenti specie di corse, alle quali si unirono poi gli altri certami atletici. La maggior parte delle feste romane erano accompagnate di giuochi del circo, e i magistrati davano sovente questa specie di spettacoli al popolo; ma i gran giuochi, chiamati propriamente Circensi, duravano cinque giorni e cominciavano il quindici di settembre. Adriano ordinò che questi giuochi si celebrassero per sempre l'11 delle calende di maggio. Lo stesso imperatore inventò nuovi giuochi del circo che furono chiamati giuochi plebei, ma gli autori che ce ne riferiscono il nome, non ispiegano se fossero composti di esercizi differenti di quelli dei giuochi ordinarj. - Vedi Givochi.

Circio, vento impetuoso della Gal-

lia Narbonnese e di Cornovaglia. -Phars. l. 1.

CIRCOLO. - Vedi CERCHIO.

Circoncisione, cerimonia religiosa presso i Giudei e presso i Maomettani, la quale consiste nel tagliare il prepuzio dei maschi che debbono professare l'una o l'altra religione. Era una delle prove alla quale i sacerdoti egizj suggettavano gl' iniziati.

CIRCUMLATIO. Allorchè i Greci ed i Romani purificavano un oggetto col fuoco o coll'aspersione dell'acqua, usavano di gettarla facendo un giro sulla propria persona, costume religioso che si chia-

maya Circumlatio.

CIRCUMPOTATIO, festa funebre in onore dei morti, frequente presso gli A-teniesi e presso i Romani, Solone in Atene, e i Decemviri in Roma, si sforzarono di abolire questo festa, come un'insulsa mescolanza di gioja, di eb-brezza e di lutto.

\*\* 1. CIRENE, figliuola di Ipseo re dei Lapiti, nipote del fiume Peneo, nacque sul monte Pelio in Tessaglia, e formava della caccia l'unico suo diletto. Un giorno mentre ella, sola e senza armi, combatteva un leone, fu veduta da Apollo, il quale maravigliatosi del suo coraggio se ne innamorò. Questo dio la trasportò in Affrica sul monte Cirano nella Libia, e la rese madre di molti figli, tra i quali si annovera Aristeo, cognominato Nomio a cagione del suo amore pei campi e per le gregge. Diodoro di Sicilia e Giustino pretendono che Nomio non sia un soprannome di Aristeo, ma bensì il nome di
uno de'suoi fratelli. — Pindar. od. 9.
Pyth. — Diod. Sie. l. 4. — Justin.
l. 13, c. 7. — Hygin. f. 161. — Quest'ultimo autore dice che Cirene era figlia del fiume Peneo.

2. - Ninfa di Tracia, amata da Marte, dal quale ebbe Diomede re di

Tracia. - Ant. expl. t. 1.

3. - Ninfa da cui Apollo ebbe Id-

\* 4. - Celebre città della Libia in Affrica che, secondo Giustino e Pausania, fu costrutta da una colonia di Greci. Il pastore Aristeo, che fu il suo principale fondatore, le diede il nome di Cirene sua madre. Essa divenne la capitale di tutta la contrada situata tra la città di Barce ed il famoso tempio di Giove Ammone. Si indicava questa contrada sotto il nome di Cirenaica o di Pentapoli, a cagione delle cinque città che conteneva. È oggi la parte occidentale del regno di Barca. - I il Grande, era figlio di Cambise re di

Justin. 1. 13, c. 7. - Pausan. 1. 10, o. 13. - Strab. l. 17. - Pomp. Mela, l. 1, c. 7 et 8. - La Cirenaica era fertilissima di belzuino. — Catull. Epigr. 7. — Plin. 1. 19, c. 3. — Del resto la città di Cirene ha prodotto molti uomini illustri, fra i quali si annoverano Aristippo discepolo di Socrate, Eratostene sommo matematico, il poeta Callimaco ed Anniceri capo della setta Cirenaica.

CIRESTIDE, soprannome locale di Mi-

nerva.

CIRIDE, allodola, Scilla figliuola di Niso, cangiata in questo uccello. — Ovid. Met. 1, 8.

I. CIRNO, madre di Cirno, diede il suo nome all'isola chiamata in prima

Terapne.

2. — Figliuolo di Ercole, diede il suo nome a quell'isola che prese poi dalla ninfa Corsa il nome di Corsica.

- Pausan. l. 10, c. 17. 3. - Uno dei principali officiali di Inaco, fu mandato con una flotta in cerca di Io. Non avendo potuto trovarla, non ebbe ardire di ritornare dal suo signore, per cui si stabili in Caria

e vi fondò la città di Cirno.

4. - Re dell' isola di Teramena, fu, secondo Giustino (l. 13, c. 17), padre di Aristeo, cognominato Batto, che significa balbuziente. Questo principe, dolendogli, ed avendo anzi rossore che suo figlio già adulto non sapesse ancora parlare, andò a Delfo onde implorare il soccorso di Apollo. Quivi gli fu risposto che dovesse Batto passare in Af-frica, che giunto vi fondasse una città, e che colà riceverebbe l'uso della favella. Siccome questa risposta sembravaguna specie di beffa, così Cirno ne trascurò i consigli. Il nume, trattando questo re e i suoi sudditi come ribelli, li afflisse qualche tempo dopo con una pestilenza tanto violente, che furono costretti ad obbedirgli, comechè fossero sì pochi di numero, che una sola nave era più che bastevole per portarli tutti. Allorche furono approdati in Affrica, fugarono gli abitanti del monte Cira, di cui s'impadronirono, tanto per l'amenità del luogo, quanto per la copiosa acqua che loro porgeva una vicina fonte. Quivi la lingua di Batto loro capitano cominciò a sciogliersi, e quivi questo principe si mise a parlare per la prima

\*\* CIRO, nome che presso i Persiani significava Signore, e che davano al sole ed ai loro re. Ciro, cognominato Persia e di Mandane figliuola di Astiage ultimo re dei Medi. Egli nacque l'anno 599 avanti l'Era cristiana, e mori in età molto avanzata. - Xenoph. de Instit. Cyri. - Herodot. l. 1, c. 54, 75. - Justin. l. 1, c. 4; l. 2, c. 3; l. 4,

CIRRA, città della Focide, vicino alla quale era una caverna da cui uscivano certi venti che ispiravano un divino furore, e facevano mettere oracoli. — Phars. l. 3. — Di qui viene la parola

CIRREO, soprannome di Apollo. Cisa, divinità degli antichi Germani. Ciso, figliuola di Temeno re d'Argo.

- Pausan.

CISSA, una delle Pieridi.

Cissea, soprannome di Minerva, onorata nella cittadella di Epidauro.

1. CISSEIDE, Ecuba moglie di Priamo figliuola di Cisseo re di Tracia. - Virg.

En. l. 7.
2. — Najade che aveva allevato Bacco. Per preghiera di questo dio, essa fu ringiovanita da Medea o da Teti e venne

poi posta fra le stelle.

1. CISSEO, re di Tracia, fu padre di Ecuba moglie di Priamo, secondo Euripide, Ennio, Pacuvio e Virgilio; altri, come Omero, Apollodoro, ecc., fanno Ecuba figliuola di Dimante. Servius, in l. 5. Æn. v. 537; l. 7, v. 320.

2. - Secondo Virgilio vi fu un altro Cisseo figliuolo di Melampo e fratello di Gia. — Eneid. 1. 10, v. 317.

3. - Padre di Teano moglie di Antenore. - Hom. Il. l. 11.

4. - Uno dei compagni di Turno, ucciso da Enea. - Æneid.

CISSETA, uno dei cani di Atteone.

r. Cisso, giovanetto caro a Bacco, ed ucciso a caso nel giuocare coi Satiri. Il nume lo trasformo in edera, e da quell'istante questa pianta gli fu consacrata. - Myth. de Banier, t. 4.

2. - Edera, soprannome di Bacco, sotto il quale era adorato in Acarna, perchè questo luogo era il primo dell'Attica in cui si fosse veduto dell' edera.

3. - Divoto di Serapi, essendo avvelenato da sua moglie con uova di serpente, ricorse a questo dio, il quale gli ordino di prendere una morena e di mettere una mano in un vaso in cui ci fosse questo pesce. Egli obbedi, ed essendo morsicato nella mano dalla morena guari detto fatto. - Ant. expl. t. 2.

Cissonio, soprannome locale di Mercurio a Besanzone. - Ant. expl. t. 4.

Cissostefano, coronato di edera, epiteto di Bacco. - Anthol.

Cissotomoi, festa greca in onore del giovine Cisso e di Ebe, dea della gioventù. I giovanetti vi erano coronati di edera. Rad. Kissos, edera, e temno, io taglio.

Cissusa, fontana dove si bagnava Bacco

nella sua infanzia. - Plut.

I. CISTOFORI, donzelle che nelle orgie seguivano i carri nei quali erano i vasi, le brocche, ecc., e che portavano esse medesime i canestri contenenti gli strumenti che servivano a ciò che vi era di più misterioso nelle feste di Bacco e di Cerere Eleusina. Rad. Kistos, canestro. — Meurs. Græc. Feriata. 2. — Medaglie o monete antiche nelle

quali si vede il cesto o canestro sacro, come quelle di Efeso, di Pergamo, di Tralle, di Apamea e di Laodicea. Si crede che queste monete fossero battute per le orgie che si celebravano in onore

di Bacco. - Ant. expl. t. 2.

CITA, capitale della Colchide, patria di Medea, dal che i poeti la cognominarono Cytæis e Cytæa Virgo. - Prop. l. 2, eleg. 4.

\* CITAREDO, soprannome di Apollo. CITARISTICO, genere di musica e di poesia appropriato all'accompagnamento della citara. Questo genere, di cui fu inventore Anfione figliuolo di Giove e di Antiope, pigliò poi il nome di Lirico.

CITEA. - Vedi CITA.

1. CITERA, CITEREA, CITERIDE, SOprannomi di Venere, adorata nell'isola di Citera. — Virg. Æn. l. 1, v. 257. Ovid. Heroid. epist. 7, v. 60. -

Id. Fast. 1. 4, v. 15.

2. - Isola del mare Mediterraneo, tra quella di Creta ed il Peloponneso, detta oggi Cerigo. Vicino a quest' isola fu formata Venere dalla schiuma del mare. Tosto dopo la sua nascita essa vi fu portata sopra una conca marina. Gli abitanti di quest' isola avevano consacrato un superbo tempio a questa dea, sotto il nome di Venere Urania, ed essa vi era rappresentata armata. Al dire di Pausania fa questo il primo tempio che ella ebbe in Grecia. - Strab. l. 20 -Pomp. Wela, l. 2, c. 7. - Pausan. L. 2, C. 27.

CITEREO, soprannome di Cupido. T. CITEREO EROE, Enea figliuolo di

Venere.

2. - Mese, aprile, mese consacrato a Venere.

CITERIADI O CITERIDI, nome comune alle Muse, dal monte Citerone dove risiedevano.

CITERO, fiume del Peloponneso in E-

lide. Pausania, l. 6, c. 22, pone alla 1 sua sorgente un tempio consacrato alle ninfe Jonidi, e aggiugne che quei malati che si lavavano nella fontana del tempio ne uscivano perfettamente guariti. - Vedi Jonidi.

1. CITERONE, re di Platea in Beozia, era tenuto come l'uomo più saggio del suo tempo, e trovo mezzo di riconciliare Giove e Giunone. Questa dea, sdegnata perchè il suo sposo aveva reso alla ninfa Io la sua primiera forma, volle separarsi da lui con un pubblico divorzio. Consultatosi Citerone intorno ai mezzi di calmare Giunone, consigliò a Giove di fingere un nuovo matrimonio. Il nume fece quindi vestire magnificamente una statua di legno, e ponendola sopra un carro, dichiaro che voleva sposare Platea figliuola di Asopo. Essendone giunta la nuova a Giunone, ella corse verso il carro, si avventò ad-dosso alla statua e le lacerò le vestimenta; ma scoprendo l'astuzia, e trovandola piacevole, si dispose ad una riconciliazione. - Apollod. 1. 2, c. 4. - Pausan. l. 9, c. 1. - Plin. l. 4, c.

2. — Famosa montagna di Grecia nella Beozia, vicina a Tebe. Questa montagna era consacrata a Giove, secondo Pausania; il che fece dare a questo dio il soprannome di Citheronius; essa era similmente consacrata a Bacco, secondo Virgilio, ed alle Muse, secondo Plinio. Questa montagna ricevette il suo nome da Citerone, principe che regnò sui Platei avanti Asopo. — Pausan. l. 9, c. 1 et 2. — Virg. En. l. 4, c. 7. — Strab. l. 9. — Pomp. Mela, l. 2, c. 3.

- Ptolem. l. 3, c. 15.

3. - Giovane amato da Tesifone, la quale temendo di spaventarlo palesandosegli sotto la sua vera forma, si valse della mediazione di un'altra persona, ma non venendo corrisposta monto in tale furia, che distaccò un serpente dalla sua testa e lo lanciò contro l'infelice giovine. Il serpente si attortigliò intorno al collo di Citerone e lo strozzò. Dopo la sua morte egli fu cangiato in una montagna che porta ancora il nome

4. - Uomo sordidamente avaro, che uccise suo padre, la cui povertà non gli lasciava speranza, e si precipitò dalla sommità di una montagna, trascinando seco suo fratello Elicone, per avere questi nutrito suo padre: di qui i nomi di Citerone e di Elicona dati a queste due montagne. — Hesiod, Interp.

CITERONIA, sopranuome di Giunone, dovuto alla sua riconciliazione con Giove, I vacca fosse dalla parte della città, per

per mezzo di Citerone. Il dio ne pigliò pure il soprannome di Citeronio. --Pausan.

CITERONIDI, soprannome delle ninfe, derivato dal monte Citerone che loro

era consacrato.

CITERONIO, soprannome di Giove, derivato dal culto che gli si rendeva sul monte Citerone. - Pausan.

CITISORO. - Vedi CILINDO.

Сто, figliuolo che Giove ebbe da Imalia nell'isola di Rodi.

CITORO, figliuolo di Frisso, diede il suo nome ad una città e ad una montagna della Galazia. Questo pacse era co-perto di bosso. — Ovid. Met. l. 4. — Strab. 1. 11.

CITRA PUTRIN (Mitol. Ind.), scrivano di Yama, dio delle morte, tiene registro delle virtù e delle colpe degli uomini. Si celebra la sua festa chiamata Chittere Paruron, o luna piena del mese Chittere, il giorno del plenilu-nio. Questa festa consiste nel digiunare per lui e nel far cuocere del riso con latte, di cui ognuno ne mangia un poco,

CITTA'. Allorche i Greci edificavano nuove città le ponevano sempre sotto la protezione di qualche nume; così Atene era consacrata a Minerva; Sparta, Samo, Micene ed Argo, consacrate a Giunone; Creta, consacrata a Giove ed a Diana; Cipro e Pafo, consacrate a Venere s Tebe, consacrata a Bacco e ad Ercole; Lenno si gloriava della protezione di Vulcano; Ilio e Cizico, di quella di Pallade e di Nemesi; Tenaro, della protezione di Mettuno; Nasso, di quella di Bacco; Delfo, Delo e Rodi, di quella d'Apollo. Vi erano in Grecia molte città che godevano del diritto di asilo; e tra queste si annoverano Tebe Beotica, Samotracria, Efeso, Canopo, Smirne, Atene, Lacedemone. Questi rifugi non furono stabiliti in origine se non che pei delitti involontari; ma in appresso furono sicuri anche pei colpevoli condannati, per gli schiavi fuggiaschi, pei truffatori, ed altre persone di tale specie, cariche di delitti e di malvage azioni.

Gli antichi usavano, per edificare una città certe formalità che si trovano descritte in Varrone. Essi sceglievano primieramente un giorno favorevole, e segnavano un solco con l'aratro, intorno al luogo in cui volevano fabbricare: l'aratro veniva tirato da un toro ed una vacca di colore bianco, per indicare la purezza di quelli che dovevano abitare la nuova città. Questi animali erano aggiogati in modo che la

significare che la donna doveva avere cura degli affari domestici e che il marito doveva attendere agli affari esteviori.

CITO' (Mit. Peruv.). Festa solenne celebrata dai Peruviani il primo giorno della luna dopo l'equinozio. Si riteneva come un sacrificio di espiazione generale. Il popolo vi si apparecchiava con un digiuno di 24 ore e con una scrupolosa continenza. Essi facevano una specie di pasta mescolata con sangue tratto dal posto di mezzo tra le soprac-ciglia e le nari dei fanciulli, e se ne fregavano la testa, il viso, il petto, le spalle, le braccia e le coscie, dopo essersi lavato tutto il corpo. Si credeva che questa purificazione servisse a scacciare ogni sorta di malattie. Essi fregavano pure con questa pasta i pilastri delle porte delle loro case, e ne lasciavano una parte, per mostrare che ciascuna di esse era stata purificata. Il gran sacerdote faceva la stessa cerimonia nel palazzo e nel tempio del Sole, mentreche i sacerdoti di un ordine inferiore purificavano le cappelle ed altri luoghi sacri. Nell' istante in cui il Sole compariva sull'orizzonte, la nazione intiera gli rendeva i suoi omaggi. Un principe del sangue reale si presentava nella gran piazza di Cusco, vestito magnificamente, con una lancia nelle mani ornata di penne di diversi colori ed arricchita di molti anelli d'oro. Questo Inca si riuniva a quattro altri ugualmente armati di lance, ch' egli consacrava in certo modo, toccandoli con la sua. Egli dichiarava allora che il Sole aveva fatto scelta di essi per iscacciare tutte le infermità. Indi questi quattro ministri del Sole scorrevano pei diversi quartieri della città. Allora ognuno usciva di casa per toccare le loro vesti e fregarsi poi la testa, il volto, le braccia e le coscie. Queste cerimonie purificanti erano accompagnate da grandi acclamazioni di gioja, e la superstizione faceva credere ai Peruviani che avessero con esse scacciate tutte le malattie lontano cinque o sei leghe dalla loro città; orol

CIURMADORI (Mitol. Amer.), sacerdoti dei popoli della baja di Udson, del Mississipi, del Canadà, ec., che sono ad un tempo medici e negromanti. Colui che si destina alla professione di Ciurmadore, comincia con rinchiudersi per nove giorni in una capanna, senza mangiare, e con sola acqua. Quivi tiene una specie di zucca piena di ciottoli, ed agitandola continuamente e con romore, invoca lo spirito, lo prega di

parlargli, e di riceverlo medico, cose tutte ch'egli fa con grida, urli, contorsioni e spaventevoli scosse di corpo, a segno di perdere il respiro e di mandare bava dalla bocca in un modo orribile. Questo esercizio, che non è interrotto se non da qualche momento di sonno al quale egli soccombe, finisca al termine di nove giorni; ed allora egli esce dalla sua capanna, vantandosi di essere stato in conferenza con lo spirito e di avere ricevuto da lui il dono di guarire le malattie, di scacciare le procelle e di cangiare il tempo. — Reluz, della Luisiana.

Allorche vi è qualche malato, oi parenti fanno avvertire un Ciurmadore, il quale non lascia di andarvi subito, con un bastone nelle mani in cima al quale vi è una zucca; le con un sacco che contiene i suoi rimedi. Arrivandovi egli trova un banchetto allestito per lui. Dopo essersi ben pasciuto, scuote la sua zucca piena di ciottolini, e al suono di questa strana musica comincia a ballare con tutti gli astanti, cantando certe canzoni nelle quali encomia la virtù de' suoi rimedi. Indi egli esamina l'infermo, dopo di che gira più volte intorno al suo letto, con attitudini e contorsioni ridicole. Intanto tutte le persone della casa cantano e gridano unitamente, in modo da sbalordire anche i sani. Terminato tutto questo chiasso, il Ciurmadore, con tuono di oracolo, decide che tal parte del corpo del malato è ammaliata, e che il maleficio è molto ostinato. Ciò non ostante egli non dispera di guarirlo. Dopo alcuni istanti di una seria riflessione, egli dichiara di aver trovato un mezzo infallibile per restituirgli la salute, e in conseguenza procede a questa cura, tormentando il povero malato con parecchi rimedi violenti, che talvolta lo guariscono, e più spesso lo fanno morire. Qualunque sia l'evento, il Ciurmadore non ci perde nulla, perche viene pagato anticipatamente, e non gli mancano mai ragioni per iscusare l'impotenza della sua arte, allorchè il malato muore; tuttavia gli fa d'uopo di molta astuzia a questo proposito, perciocche corre rischio della vita se non prova che una possanza superiore fu causa della morte dell'infermo, un noq parlouit

Ecco un'altra cerimonia che costumano i Ciurmadori per guarire i malati. Allorche il Ciurmadore è giunto nella capanna, fa stendere il malato per terra sulla pelle di qualche animale, e gli tocca tutto il corpo, fino a che abbia troyato la parte egra, e la copre con

una pelle di capriuolo piegata più volte. Indi comincia i suoi scongiuri, accompagnati delle contorsioni e degli urli soliti. Egli succia la pelle dell' infermo, gli si getta addosso come un forsennato, e lo comprime con violenza, per far uscire il malefizio che cagiona la malattia. Dopo avere fatto questi atti per un certo tempo, mostra il Ciurmadore agli astanti il maleficio che accerta essere uscito dal corpo, e ch'egli ha preso destramente in un luogo dove lo aveva nascosto.

Talvolta questi spietati ciarlatani fanno passare i loro malati attraverso le fiamme, o li tuffano affatto nudi nell'acqua o nella neve, malgrado del rigore dell'inverno. Altre volte ordinano dei balli infami nei quali le fanciulle si prostituiscono. — De la Potherie.

Essi hanno una specie di consacrazione pei loro rimedj. La cerimonia consiste nello stendere questi rimedj sopra una pelle, ballandovi intorno per un'ora

intiera, ciminos esistem an

Gl' Illinesi ed i popoli del Mezzogiorno hanno dei Ciurmadori molto abili nella loro arte. Essi sono straordinariamente temuti, perchè si crede che possano uccidere un uomo, benchè sia molto lontano. Questi fanno una figura d' uomo, che rappresenta il loro nemico, e scoccano una freccia nel cuore di questo simulacro d'uomo; indi danno ad intendere al popolo che la persona rappresentata da quella figura ha rice-vuto effettivamente la freccia nel cuore, tuttochè lontana più di 200 leghe da quel luogo. Essi si vantano pure di poter introdurre un ciottolo nel corpo di una persona: e, per tale effetto, prendono un ciottolo sul quale fanno molti incantesimi. Dopo la cerimonia, a loro dire, se ne trova uno simile nel corpo della persona. Essi vendono ai giovani delle malie atte a procurar loro una prospera caccia, o a renderli invulnerabili ed invincibili in guerra:

A. CIVETTA, uccello notturno al quale attribuivano i Greci la cognizione delle future cose i di qui è che lo avevano consacrato a Minerva, come simbolo della prudenza e della vigilanza: epperciò gli Ateniesi avevano un rispetto particolare per questo uccello. Presso questo popolo e presso i Siciliani esso era di buon augurio: in ogni altro luogo l'incontro di una civetta era un presagio sinistro. Sulle medaglie degli Ateniesi si vede sovente una civetta che posa sopra un vaso. Gli Ateniesi, secondo l'opinione di molti antiquari,

hanno voluto conservare con questo emblema la memoria dell'invenzione dei vasi di terra che loro doveva render preziosa il gran commercio d'olio che facevano.

2. — Specie di ballo greco che si crede essere stato una pantomima faceta.

CIVETTERIA (Iconol.). Un autore moderno l'ha dipinta in questi termini: " La Civetteria indossa una veste sparsa a di canutiglie; il suo portamento è via vo e leggiero, come quello di Flora, quand'essa fa vezzi a Zefiro sullo " smalto de' prati. Ha il mele sulle sue a leziose labbra, ma ha l'assenzio nel a cuore. I suoi occhi ora risplendono a dei seducenti fuochi del desiderio, " ora si coprono delle nubi di un afa fettuoso languore. Le lusinghe por-a gono talvolta al suo colorito il vivo a splendore delle rose, talvolta esso è a tinto dei soavi colori di una menzoa gnera sensibilità. I suoi capelli ondega giano a seconda degli ostinati Ca-" pricci, fratelli degl'incostanti Zefiri.

"Tiene nelle mani una sottile reticella, a tessuta di astuzie e di stratagemmi, e a la va agitando perpetuamente sopra " un festevole sciame di piccioli esseri a trasparenti, che in breve si veggono « cadere a' suoi piedi, nell' attitudine « della collera, della schiavità e della " disperazione. " - Vedi GALANTERIA , SENSIBILITA'.

CIZENIDE, figliuola di Diomede re di Tracia, era crudele al pari di suo padre. Essa notomizzava degli uomini affatto vivi, e faceva mangiare ai padri i propri figli.

1. Cizico, eroe che diede il suo nome a Cizico città della Propontide.

2. — Re della città e dei contorni di Cizico nella Propontide, tra l'Ellesponto ed il Ponte Eusino, dov' è il mare chiamato oggi Marmara, era figlio di Eusoro, e regnava al tempo del viaggio degli Argonauti. Avendogli predetto un oracolo, che sarebbero approdati su i suoi lidi, egli diede degli ordini per riceverli favorevolmente; ed anzi fece loro molta accoglienza, mandandoli colmi di doni. Allorchè gli Argonauti partirono da' suoi lidi ebbero un vento contrario che li costrinse di ritornare nel porto di Cizico la successiva notte nel porto di Cizico la Giasone, il quale fu sopra modo dolente della sua morte. Gli Argonauti gli fecero dei magnifici funerali, e Giasone gl' innalzo

un superbo sepolero, e fece edificare I sul monte Dindimo un tempio alla Madre degli dei, alla quale fece un sacri-ficio, per espiare la morte che aveva data involontariamente ad un principe che lo aveva accolto così bene. — Apollon. l. 1. Aragon. — Hygin. fab. 16.
— Apollod. l. 1, c. 27. — Conon, c. 41. - Quest'ultimo autore dice che Cizico era figliuolo di Apollo. - I sudditi di questo principe eran noti sotto il nome di Dolioni, che ricevettero dalla città di questo nome, chiamata di poi

• In un'antica moneta di Cizico si vede la testa dell'eroe Cizico suo fondatore, il cui nome è scritto intorno, KYZIKOC. Il rovescio è relativo al culto di Proserpina; ci sono due serpenti attorciliati intorno a due faci accese, e in mezzo vi è un altare dal quale sorge una fiamma. Si legge intorno: KYZIKHNΩN NEΩKOPΩN (moneta de' Cizicenj, neocori). — Vedi Ta-vola XXXIX, fig. 4.

\* Clametido, uno de' figliudi d'Er-

cole, che questo eroe ebbe da Astibia figlia di Testio re di Beozia. — Apol-

lod. 1. 2, c. 35. CLADEO, fiume di Elide, di cui i Greci avevano formato una divinità. Egli aveva un altare ed una statua nel tempio di Giove in Elide. Era uno degli eroi della Grecia. — Pausan. l. 5,

CLADEUTERIE, feste che celebravansi nel tempo che si tagliavano le viti. Rad.

Klados, ramo. - Hesych.

CLAMIDE, parte del vestimento di Mercurio, che gli copre le spalle, è attaccata sul suo petto, e ondeggia di dietro. Era in generale una parte del vestimento d'un guerriero, di forma ovale, succinta, è attaccata sulla spalla sinistra. Questo vestimento è proprio di Castore e di Polluce, colla sola disserva che serve a farli distinguere, che essi la portano su tutte due le spalle, ed è fissata con un nodo sul petto.

CLAMIDIA, uno dei nomi dell'isola di

I. CLANI, uno dei Centauri, ucciso da Teseo. - Ovid. Met. l. 12, v. 379. 2. - Uno dei compagni di Fineo, ucciso da Perseo. - Id. Ibid. l. 5.

\* 3: Eiume di Campania in Italia, tra la città di Napoli e quella di Acer-ta; è noto oggi sotto il nome di Agno. I Latini lo chiamavano Clanius. - Sil. Ital. 1. 3, v. 537. - Drakenb. ad Sil. Ital. loc. cit.

\* 4. - Gli antichi parlano pure di

un fiume di Etruria dello stesso nome. chiamato ora Chiava, e che si getta nel Tevere. - Virg. Georg. 1. 2, v. 225.

CLARA DEA, la dea risplendente,

Iride.

CLARIO, soprannome di Apollo, da Claro città della Jonia presso Colofono, dove questo dio aveva un oracolo ed un tempio. - Serv. in 1. 3. Eneid. v. 360. - Pomp. Mela, l. 1, c. 17; l. 2,

I. CLARO, città della Jonia, dove Apollo aveva un bosco sacro, un tempio molto antico ed un celeberrimo oracolo. Essa fu fondata da Manto figliuola di Tiresia, dopo la sconfitta degli Epigoni, vinti dai Tebani di Beozia. Dicesi che ella versò tante lagrime sulle sciagure della sua patria e sulle proprie, che se ne formò un lago, vicino al quale ella stabili l' Oracolo di Apollo. Si aggiugne che sposò Radio o Racio, re di quel paese, da cui ebbe Mopso, che scacciò poi i Carj dalla Jonia. Eliano riferisce che a nel bosco " di Claro, consacrato ad Apollo, non " entrava mai alcuna bestia velenosa. " Si vedevano nei dintorni molti cervi, " che inseguiti dai cacciatori si rifug-" givano nel bosco; i cani, risospinti " dalla onnipotente virtù del dio, abba-" javano indarno, mentrechè i cervi " pascolavano senza alcun timore. " Il sacerdote che dava gli oracoli nel tempio di Apollo si sceglieva in certe famiglie di Mileto; ma si prendeva sempre il più ignorante. Dopo avergli comunicato i nomi ed il numero di quelli che andavano a consultarlo, egli li ascoltava, indi si ritirava in una caverna, beveva dell'acqua di una certa fontana, e dava le sue risposte. Plinio parla pure di quest'acqua, ed aggiugne che quelli che ne bevevano mettevano oracoli, ma che essa accorciava i loro giorni. La favola trae il nome di questa città dal verbo greco Klaiein, piangere, a ca-gione del pianto di Manto. Altri traggono questo nome da Kleros, sorte, e in dialetto dorico Klaros, perchè toccò per sorte ad Apollo. - Pausan. l. 7, c. 3. - Strab. l. 14. - Serv. in l. 3. Æn. v. 360.

2. - Capitano Licio che comandava sotto Enea nella guerra del Lazio. -

Virg. Æn. l. 10.

CLATRA, soprannome dato a Diana in un monumento ctrusco, nel quale essa porta i simboli di molte divinità. Secondo alcuni, essa era la dea delle grate e delle tope. Essa aveva in Roma un tempio comune con Apollo, sul monte

Ourinale. Secondo altri, Clatra non era | anno dell' età sua, e nel 13 del suo realtro che un soprannome d'Iside.

Ant. expl. t. 1.

r. CLAUDIA, vestale la cui riputazione era un po' equivoca, ed era quindi minacciata di essere sepolta viva. Essa trovo un'occasione di provare la sua virtù, resa sospetta dalle sue maniere un po' libere, e da una soverchia inclinazione per gli ornamenti. Avendo il popolo romano fatto trasportare dalla Frigia a Roma la statua di Cibele , la nave sulla quale era questo simulacro si fermò all' imboccatura del Tevere, senza che fosse possibile di farla venire avanti. Consultatosi l'oracolo delle Sibille, dichiaro che solo una vergine poteva farla entrare nel porto. Allora si presentò Claudia, pregò la dea ad alta voce, attaccò la sua cintura alla nave, e riusci a fare ciò che migliaja di uomini avevano tentato indarno. — Propert. l. 4, eleg. 11, v. 52. — Ovid. Fast. l. 4, v. 315. — Id. ex Pont. l. 1, ep. 2, v. 144. — Sil. Ital. l. 17, v. 33. — Herodian. l. 1, c. 11.

\* In un antico bassorilievo, che è ora nel Museo Capitolino, si vede questa vestale, in atto di far entrare con la sola sua cintura, nel porto del Tevere, la nave sulla quale era il si-mulacro di Cibele, di cui Attalo aveva fatto dono ai Romani, e che nessuno altro sforzo pote rimuovere. — Vedi Tav. XXXIX, fig. 8.

2. - QUINTA, figliuola di Appio Ceco. La sua statua, che era situata sotto il portico del tempio di Cibele, non sossifi alcun danno allorchè questo tem-pio su incenerito. — Val. Max. 1. 1,

c. 8.

\* CLAUDIO, imperatore romano, figlio di Druso, nipote di Livia, giunse all'impero dopo l'uccisione di Caligola. Egli si sforzò di far dimenticare questo tiranno, e si fece amare dal popolo, pigliandosi particolare cura di Roma, ed edificando magnifici edificj. Egli andò nella Gran-Bretagna, trionfò per le vittorie riportate da' suoi luogotenenti, e si lasciò governar da' suoi cortigiani, che depredavano a loro voglia le sottomesse province. Si am-mogliò quattro volte; fece morire Messalina sua terza moglie, a cagione delle sue dissolutezze, e fu avvelenato egli medesimo da Agrippina, che voleva assicurare l'impero a Nerone. Siccome il veleno non operava con bastante pron-tezza, così il suo medico, per ordine dell'imperatrice, gliene diede uno più violento, che lo trasse a morte nel 63 gno, l'anno 54 di G. C. Claudio fu un principe debole, irresoluto, senza coraggio al pari che senza umanità. — Tacit. Annal. l. 11, ecc. - Suet. - Juv.

Sat. 6, v. 619.

La figura i della tav. XLI rappresenta questo imperatore, figurato sotto le sembianze di Giove. Egli è in un carro tirato da Centauri; ha una corona d'alloro in testa, e tiene un gran fulmine; posa una mano sulla spalla di Messalina sua sposa, che è figurata come Cerere, con un fascio di spighe e di papaveri nelle mani. Dinanzi ad essi è Britannico loro figlio, in abito militare. Questi tiene in mano il bastone del comando. Vicino a Claudio vi è sua sorella Ottavia in piedi. Il carro è tirato da Centauri, perche Bacco fu il primo vincitore dei popoli, ed il primo trionfatore; un cantaro rovesciato sotto il carro indica di fatti che quelli che lo tirano sono i soliti seguaci di Bacco. Uno di questi Centauri tiene un trofeo, una corazza ed uno scudo, che l'altro Centauro lo ajuta a sostenere: sono i segni dei trionfi di Claudio, al quale una Vittoria alata presenta una corona. Più sotto ci sono i popoli vinti da Claudio, i quali sono calpestati dai Centauri. Questo magnifico cammeo fu fatto dopo la spedizione d'Inghilterra, allorchè il Senato ebbe decretato a Claudio, l'anno 796 di Roma, il titolo di Bri-tannico, che divenue comune a suo fi-glio. Il disegno ne fu cavato dalla Galleria del Millin, il quale lo ha ricavato dall'originale che appartiene ad una famiglia olandese.

CLAUSIO, CLAUSO, CLUSIO, CLUSI-VIO. Giano, chiamato così a cagione delle porte della guerra ch'egli teneva aperte o chiuse, o di quelle dell'anno ch'egli apriva e chiudeva. — Macrob. Saturnal. 1. 1, c. q. - Ovid. Fast.

l. 1, v. 130.

CLAUSO, diede soccorso a Turno contro Enea. Da lui pretendeva discendere la famiglia Claudia. - Virg. En. 1. 7.

v. 707.

CLAVA (Iconol.); simbolo ordinario di Ercole. Dopo il combattimento dei giganti egli consacrò la sua a Mercurio. Essa era di olivo selvatico, mise radici e divenne un grande albero. Talvolta si dà pure la clava a Teseo: Euripide la chiama Epidauria, perche Teseo la rapi a Perifete ch'egli uccisa in Epidauro, e se ne servì di poi.

Una bellissima pietra antica incisa rappresenta un gruppo di Amorini che

cercano di alzare la mazza d'Ercole. Essi sembrano incurvati sotto il suo peso. L'uno di essi si riposa e beve in un vaso, certamente per ripigliare nuove forze. — Ant. expl. t. r. CLAVIGER, soprannome dato ad A-more, allorche tiene un mazzo di chiavi

nelle mani, per indicare ch'egli è padrone e custode della stanza da letto di Venere, siccome dice Euripide. Una pietra incisa del gabinetto di Stosch lo

offre con questo attributo.

È pure un soprannome di Giano, che si rappresenta con una chiave nelle mani. Rad. Clavis. - Ovid. Fast. 1. 1, v. 228. - Allorche viene da clava, è un epiteto di Ercole. - Ovid. Met. l. 15, v. 284. - Idem, Fast. l. 1, v. 544. - Sil. Ital. 1. 3, v. 14. → L. Gyrald. Syntag. 4.

CLAVIGERA PROLES VULCANI, è Cer-

cione o Perifete.

CLAVUS ANNALIS, chiodo che il pretore, i consoli o i dittatori conficcavano ogni anno nel lato destro dell'altare, nel tempio di Giove, il di 13 di set-tembre, per indicare il numero ed il corso degli anni. Allorchè i Romani divennero più dotti, quest' uso fu convertito in una cerimonia religiosa, che aveva per oggetto di allontanare le pubbliche sciagure. In prima si conferì l'onore di attaccare questo chiodo al gran pretore Major o Urbanus, indi ai consoli, e finalmente ai dittatori. Se ne crearono anzi unicamente per questa importante cerimonia. - Tit, Liv.

\* CLAZOMENO, città della Jonia asiatica, vicina a Colofone, Essa fu successivamente abitata dagli Jonj suoi fondatori, dai Cleonei, dai Fliasj e da altri popoli. Questa città fu patria del filosofo Anassagora. — Cic. Tusc. l. 1, c. 43. — Pausan. l. 7, c. 3. — Plin.

L. 2, c. 58.

CLEA, ninfa che aveva un picciol

tempio sul monte Calatione.

CLEDONISMANZIA, specie di divinazione tratta da certe parole che, intese o proferite in certe occasioni, erano tenute di buono o cattivo presagio. Que-ste parole si chiamavano ottai, kle-dones, da kaleo, o phemai, da pha-nai, parlare. Secondo Pausania. questa specie di divinazione era particolar-mente in uso a Smirne, dove era un tempio nel quale si davano e si ricevevano oracoli in questo modo, siccome si usava a Tebe in quello di Apollo Spodio; ma l'invenzione primiera ne cra attribuita a Cerere. Le parole mal suonanti si chiamavano kakai ottai, Tom. 1.

malæ voces o dysphemiai; e colui che le pronunziava era reputato blasphemein. Questa specie di termini si evitavano con scrupolosa attenzione, specialmente nella celebrazione dei misterj; dal che viene l'espressione di Orazio: « Male ominatis " parcite verbis. " Queste parole acquistavano un nuovo peso ed una nuova importanza, allorchè sfuggivano dalla bocca di un fratello o di un prossimo parente. Un solo nome offriva talvolta l'augurio di un buon evento, siccome si può giudicare dal seguente esempio: Leotichida essendo sollecitato da un Samio d' intraprendere la guerra contro i Persiani, chiese il suo nome, e sapendo che era Egesistrato (conduttore di un'armata), rispose: " lo accetto l'augurio di E-« gesistrato. » Del resto ciò che vi era di comodo in questa specie di divinazione, si è che si era libero di accettare o di rifiutare una parola ad un presagio. Se il detto era inteso in tutta la sua forza da colui che lo udiva, e se faceva senso nella sua immaginazione, aveva tutta la sua influenza; ma se l'uditore lo lasciava cadere o non vi prestava una pronta attenzione, l'augurio era senza forza. Cicerone racconta che i Pittagorici solevano prestare una seria attenzione alle parole degli uomini, al pari che a quella degli dei.

CLEJA, una delle figliuole di Atlante. Vedi JADI.

CLEIDE, ninfa che per ordine di Giove allevo, unitamente alle sue sorelle, il giovin Bacco nell'isola di Nasso.

CLEIDOMANZIA, divinazione che si faceva per mezzo delle chiavi. Rad. Kleis, chiave. S' ignora qual numero e qual moto di chiavi esigessero gli antichi per questa divinazione. Il Delrio ci riferisce solamente che questa super-stizione ebbe luogo nel cristianesimo, e che si faceva nel seguente modo: a Allorchè si voleva, dic'egli, scoprire « se una persona che fosse sospetta di " un furto o di qualche altra malvagia a azione ne era colpevole, si pigliava " una chiave, intorno alla quale si roa tolava una carta su cui era scritto il a nome della persona sospetta; indi si " legava questa chiave insieme ad una " Bibbia, che si poneva nelle mani di a una vergine; si proferivano poi certe s parole sotto voce, tra le quali era il " nome dell'accusato, e nel pronunziare " questo nome si vedeva sensibilmente a " muoversi la carta, "

CLEINIDE, dimorava vicino a Babilonia, ed aveva molte gregge. Apollo e Diana lo amayano molto; quindi egli

andava sovente nel paese degl' Iperborei, dove era un tempio di Apollo nel quale si sacrificavano asini in onore di questo dio. Egli volle un giorno imitare lo zelo dei sacrificatori; ma Apollo lo minacciò di morte se egli continuava a fargli simili offerte. Cleinide partecipò questo divieto a'suoi figli e ad Arpa sua moglie. Ciò malgrado, due di essi persistettero nell'offrire il sacrificio alla maniera degl' Iperborei. Ortigio, all'incontro, e sua sorella Artemiche si uniformarono al consiglio che avevano ricevuto dal genitore. Ben tosto dopo, Apollo, per punirli dell'oltraggio che gli facevano, li rese furiosi a segno di assalire Cleinide ed i suoi figli per lacerarli. Questi invocarono il soccorso degli dei, e il padre al pari che i figli furono tutti cangiati in uccelli.

1. CLELIA, famiglia patrizia discesa da Clelio compagno d'Enea. - Dione

Halic.

\* 2. - Giovane romana, che essendo stata data in ostaggio, con alcune altre donne di Roma, a Porsenna re degli Etruschi, consiglio le sue compagne di ritornare a Roma, che era assediata allora da Porsenna, e gettandosi per la prima nel Tevere lo traversò a nuoto, a malgrado dei dardi che le avventavano i nemici da tutte le parti, e rientro in Roma, dove le fu innalzata una statua equestre. - Tit. Liv. 1. 2, c. 13. -

Plut. in Publicol.

GLEMENZA (Iconol.). Gli antichi ne avevano formata una divinità allegorica. I parenti di Ercole le avevano innalzato un altare, e il Senato Romano le edifico un tempio per onorare la magnanimità di Cesare che aveva perdonato alla maggior parte di quelli che si erano ar-mati contro di lui. Presso i Greci e presso i Romani i suoi tempi portavano il nome di Asyla. Claudiano dice che questa divinità non deve avere ne tempio ne statua, perche non debbe abitare se non se nei cuori. - Plut. in Cæsar. - Nelle medaglie romane questa virtù ha per simbolo un ramo di olivo o d'alloro. Una medaglia dell'im-peratore Severo la presenta come una donna assisa sopra un leone: nella mano sinistra essa tiene una picca, e nella destra una freccia, che è in atto di gettare lungi da sè; calpesta un fa-scio d'armi, tiene un ramo di olivo, e si appoggia sopra un tronco dello stesso albero, dal quale pendono i fasci consolari. — In Cochin essa allontana da sè questi fasci, simbolo di rigore, e fa pendere la bilancia della Giustizia, caricandola di rami d'olivo. Il suo simbolo ordinario è un'aquila che riposa sopra un fulmine, al quale fu aggiunto un ramo del ripetuto albero. - Vedi Perdono. - Molti artisti le danno una

CLEO, Danaide, sposa di Asterio. CLEOBI e BITONE, figli entrambi di un'Argiva, chiamata Cidippe, sacerdotessa di Giunone. Questi fratelli si resero talmente commendevoli per la loro pietà verso la madre, che meritarono gli onori eroici. Un'epidemia aveva tratto a morte i buoi che dovevano tirare il carro di Cidippe per condurla al tempio di Giunone. Occorrendo un giorno a questa sacerdotessa di recarsi al tempio della dea, non aveva buoi da aggiogare al suo carro, per cui i suoi figli si posero essi medesimi sotto il giogo e tirarono il carro della madre per lo spazio di quarantacinque stadi fino al tempio. Ognuno si rallegrava con Cidippe della pictà de' suoi figli, ed essa pregò la dea di conceder loro il maggior bene che possano ricevere i mortali dai numi. Cleobi e Bitone, dopo questa preghiera, sacrificarono, cenarono con la madre, si addormenta-rono nel tempio, e l'indomani furono trovati morti. La dea mandò loro durante il sonno la morte, come il maggior bene che possa avvenire all' uomo. Gli abitanti d'Argo innalzaron loro delle statue, che posero nel tempio di Delfo. — Herodot. in Clio, sive in l. 1. — Cic. Tuscul. l. 1, c. 7. — Plutarc. de Consolat. ad Apollonium. — Val. Max. l. 5, c. 5. — Hygin. f. 254. r. Cleobolo, Trojano ucciso da Ajace

Oileo. - Iliad.

\* 2. - Nome di uno dei sette sapienti della Grecia, figlio di Evagora, e padre di una fanciulla per nome Cleobolina, la quale compose molti enigmi in versi esametri. — Diog. Laert. 1. 1. — Auson. de Sapient.

I. CLEOBULA, nota anche sotto il nome di Cleopatra, era figlia di Borea e di Orizia, e sposò Fineo figliaolo di Agenore, il quale dopo averla resa ma-dre di due figli, Plessipo e Pandione, la ripudiò per isposare una figlia di Danao. — Apollod. 1. 3, c. 29. —

Hygin. f. 19.

2. — Moglie di Amintore e madre di Fenice. — Tzetzes, in Lycophr.

3. - Ninfa che fu amata da Apollo, dal quale ebbe un figlio per nome Eu-

ripide. — Hygin. f. 161.
4. — Moglie di Egeo, madre di Anfidamante e di Cefeo. — Hygin. f. 14.

5. - Figliuola di Eolo, da cui Mer-

curio ebbe Mirtilo.

6. — Moglie di Alettore e madre di Leito, il quale ando coi Beozi all'as-sedio di Troja. — Iliad. I. 2. — Hygin. f. 97.

CLEGGARIA, moglie di Lelege e madre di Eurota. - Apollod. 1. 3, c. 10. CLEDCO, padre di Area, madre di Mileto, ch' ella ebbe da Apollo. - Apol-

lod. l. 1, c. 1.

CLEODEO, figliuolo d'Illo e nipote di Ercole, fece, dopo la morte di suo padre, degl'inutili sforzi per ritornare in possessione del dominio del Peloponneso. La Grecia gii eresse dei monumenti eroici. — Pausan. 1. 3, c. 15. 1. CLEODICE, figlinola di Priamo e

di Ecuba.

2. - Madre di Asopo.

I. CLEODORA, ninfa, madre di Parnasso, che diede il suo nome alla montagna della Focide che si crede essere stata soggiorno delle Muse. - Pausan. î. 10, c. 6.

2. - Una delle Danaidi, che sposò Lisso figliuolo di Egitto, e lo uccise, al pari delle altre sue sorelle, la prima notte delle sue nozze. - Apollod. l. 2,

c. 4.

CLEDDOXA, una delle figliuole di Niobe e di Anfione, che furono cangiate in Basso per punizione dell'orgoglio della madre loro. — Apollod. 1. 3, c. 8. — Tzetzes in Lycophr. — Hygin. f. 69.

CLEOFILA, moglie di Licurgo dal

quale ebbe Anceo, Epoco, ecc.

CLEOFILO, uomo a cui la posterità è debitrice dei poemi di Omero. Plutarc.

CLEGGENE, figliuolo di Sileno. - Pausan. l. 6, c. 1.

CLEOLA, figliuola di Diante, sposa di Astreo e madre di Plistene.

CLEOLAO, figliuolo d'Ercole e di Argela figlia di Testio, ebbe la sorte degli altri Eraclidi, vale a dire che fu scacciato dal Peloponneso, e costretto a ritirarsi nell'isola di Rodi colla moglie ed i figli. - Apollod. 1. 2, c. 35 et 37.

CLEOMEDE, fomoso atleta dell'isola di Astipalea, vicina a quella di Creta, fu annoverato da'suoi compatriotti fra i semidei. Egli era di una grandezza smisurata e dotato di prodigiosa forza. Lottando un giorno nei giuochi olimpici contro Icco, cittadino di Epidauro, lo uccisse con un colpo di pugno. Essendo stato condannato per questa morte a perdere il premio che aveva vinto,

ne ebbe tanto dispetto, che ne perdette la ragione. Ritornando nella sua patria, egli entrò in una scuola, e scuotendo fortemente la colonna che sosteneva la soffitta, fece cadere l'edificio, che schiacciò sessanta fanciulli. Inseguito Cleo-mede dagli abitanti di Astipalea che volevano lapidarlo, si rifuggi nel tempio di Minerva e si nascose in una gran cassa, e secondo altri in un sepolcro, ch'egli chiuse sopra di sè. Non essendosi potuto aprire quella cassa o quel se-polcro se non dopo averne spezzato il coperchio, e non avendovisi poi rinvenuto Cleomede nè vivo, nè morto, si mando a consultare l'Oracolo di Delfo per sapere cosa ne fosse avvenuto. La Pizia rispose con due versi, che espria mevano: " Cleomede è l'ultimo dei « semidei; onoratelo con sacrificj come un nume. s. - Pausan. 1. 6, c. 9. - Plut. in Romul. - Huet. Demonstr.

Evanc. Prop. 9, c. 7.
r. CLEONE, figliuolo di Pelope, diede il suo nome alla città di Cleonea nel-

l'Acaja. - Pausan.

2. - Figliuola di Asopo.

CLEONEA, città vicina ad Argo, in vicinanza della quale Ercole uccise il famoso leone di Nemea; di qui è che i poeti danno talvolta a questo leone Pepitet di Cleoneo. — Ovid. Met. l. 6, v. 417. — Sil. Ital. l. 3, v. 34. — Stat. Sylv. l. 4, Sylv. 4, v. 28. — Auson. Idyll. 19.

\* Pausania dice che questa città ha preso il suo nome da Cleone figliuola di Pelope, o da un'altra Cleone figlia del fiume Asopo. Quivi era un tempio di Minerva, nel quale si vedeva ancora, al tempo di questo autore, una statua di questa dea, fatta da Scillide e da Dipene figli e discepoli di Dedalo. Plinio, parlando di questi due statuarj, dice che sono i due più antichi che abbiano saputo lavorare il marmo, e pone l'epoca in cui vissero verso la 50. Olimpiade. - Pausan, l, 2, c, 15; L 3,

c. 17. — Plin. l. 36, c. 5.
\* CLEONICE, giovinetta di Bisanzio, oggi Costantinopoli, che fu chiesta da Pausania re di Lacedemonia allorche si trovava in Bisanzio. Questo principe era addormentato allorchè fu introdotta nella sua stanza. Nell'avvicinarsegli essa rovesció inavvertentemente una lampada che era accesa. Si fatto rumore risveglia il principe, il quale credendo che vi fosse qualche nemico che tramasse contro i suoi giorni, afferra un pugnale che a-veva sotto il capezzale, e ne colpisce Cleonice, che cade morta a' suoi piedi. - Plut. in vita Cimonis. - Pausan. l. 3, c. 17.

1. CLEOPATRA, una delle quattro figliuole di Borea e di Orizia. - Vedi CLEOBOLA.

2. — Una delle Danaidi. — Apollod.

1. 2, c. 3 et 4. — Hygin, f. 170. 3. — Moglie di Meleagro figlio del re Enco, era figlia d'Ida e di Marpessa figliuola di Eveno re d'Etolia. — Hom. Iliad. l. 9, v. 552. — Pausan.

l. 10, c. 4. — Apollod. l. 1.

4. — Figliuola di Aminta Efesio, figlio di Ellanico. - Pausan. l. 1, c. 44;

1. 6, c. 4.

5. - Figliuola di Troe e di Calliroe. \* 6. - Regina d' Egitto, figliuola di Tolommeo Aulete, sorella e moglie di Tolommeo Dionisio, si è resa celebre pel suo ingegno e per la sua beltà. Per indurre Cesare a darle il regno, contro i diritti di suo fratello che l'aveva scacciata, gli concedette i suoi favori e ne ebbe un figlio che fu chiamato Cesarione. Siccome essa aveva favorito Bruto, così Antonio la citò a comparire alla sua presenza. Essa si presento al suo giudice nell'apparecchio il più atto a cattivarlo ed a sedurlo, Il suo artificio riusci. Antonio, invaghitosi delle sue attrattive, la sposo pubblicamente, senza riguardo per sua moglie Ottavia, sorella di Augusto. Egli le diede la maggior parte delle province che possedeva l'impero romano in Oriente. Questa condotta cagiono un' inimicizia irreconciliabile tra Augusto ed Antonio. Essi si dichiararono guerra; ma l'ultimo fu vinto in Azzio, perchè Cleopatra lo abbandonò nel conflitto con sessanta navi. Essa si ritirò in Egitto, dove fu tosto seguita dal suo amante. Quivi Antonio, al quale fu recata la falsa notizia che la regina era morta, si traffisse colla propria spada. Udendo poi che essa viveva ancora, si fece portare appiè del sepolcro dov'ella stava nascosta. Cleopatra lo trasse seco col mezzo di una fune; ma egli mori delle ferite che si era fatte. La regina, dopo avere ricevuto per parte di Augusto un sollecito invito, ed anche una dichiarazione di amore, si fece morsicare il seno da un aspide, onde evitare di cadere viva nelle mani del vincitore. Cleopatra fu una donna voluttuosa e stravagante. In un banchetto che essa diede ad Antonio, fece sciogliere delle perle nella sua bevanda, onde rendere più nota-bile e più sontuosa la festa. Essa si diettava di abbigliarsi come la dea Iside. Fu molto vantata la sua beltà e specialmente il suo ingegno, e si è detto che parlava sette lingue con facilità. Cleopatra riuni la biblioteca di Pergamo a quella di Alessandria. Le si attribuiscono falsamente due trattati intitolati: De Medicamene faciei epistolæ eroticæ, c De Morbis mulierum. Essa mort nel vigesimoquarto anno del suo regno, e l'anno 30 avanti G. C. Dopo la sua morte l'Egitto fu ridotto in provincia romana. - Appian. Marcell. 1. 5. - Plut. in Pomp. et in Ant. -Strab. 1. 17.

În un'antica medaglia descritta dal Visconti nell'Iconografia Greca si vede la testa di Marc'Antonio, con la leg-genda ANTΩNIOC TPITON TRIΩN ANΔRΩN (Antonio imperatore, dit-tatore per la terza volta); nel rove-scio vi è il busto di Cleopatra; la sua capigliatura, artificiosamente acconciata, è cinta di un diadema, e le copre gli omeri un manto ornato di pietre : si legge intorno, βασΙΛΙCCA ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΛ ΝΕΩΤΕΡΑ (la regina Cleopatra, nuova Dea). Moneta d'argento coniata in Alessandria. - Vedi Tavola XL, fig. 3.

CLEOPOMPO, sposo della ninfa Cleodora, dalla quale ebbe Parnasso, che diede il suo nome alla montagna dove soggiornavano le muse. Questa ninfa fu amata da Nettuno, il che fece dire che ella aveva due mariti, l'uno mor-

tale e l'altro immortale.

1. CLEOSTRATO, giovane Tessalo, che fu scelto per sorte onde essere sacrificato ad un dragone che devastava il paese. Il suo amico Menestrato uccise il dragone, e salvo in un tempo e l'amico e il paese.

2. - Astronomo greco, nato in Tenedo verso l'anno 536 avanti G. C. Fu il primo che scopri i segni del Zodiaco, e riformo il calendario dei Greci.

1. CLEOTERA, una delle figliuole di Pandareo figlio di Merope, fu rapita dalle Arpie e data in preda alle Furie nell'istante in cui stava per maritarsi. - Myth. de Banier, t. 8.

2. - Vedi EDONE.

CLEPSIDRA, fortana vicina ad Itome, consacrata a Giove. Questo dio vi era stato lavato sovente nella sua infanzia dalle ninfe che lo avevano allevato. L'acqua di questa fontana era tenuta sacra, e se ne portava tutt'i giorni nel tempio di Giove Itomate.

CLERIO, soprannome di Giove presso Tegea, perché i figli di Arcade trassero in questo luogo alla sorte le loro eredità.

CLEROMANZIA, divinazione che si faceva col getto dei dadi, degli aliossi, delle fave nere e bianche, dei ciottoli, ecc. Si scuotevano in un'urna, e dopo avere pregato gli dei di dirigere la sorte, si gettavano sopra una tavola, e si pronosticava il futuro dalla disposizione dei numeri che presentavano. Tutte le sorti crano consacrate a Mercurio che si credeva preside di questa specie di divinazione. E però, per renderselo favorevole, si aggiugneva nell'urna una foglia d'olivo, chiamata la parte di Mercurio, che si traeva per la prima. Questa divinazione era stata inventata, o almeno talmente usata dalle Trie, tre Ninfe, nutrici d'Apollo, che questa parola divenne sinonimo di kleroi o sorti. I Greci ed i Romani, curiosi di sapere la loro sorte, avevano adottato un'altra maniera di divinanazione col mezzo dei kleroi, o delle sorti. Dopo essersi provveduti di un certo numero di polizze distinte con caratteri o con iscrizioni, uscivano di casa, e ne facevano trarre una dal primo fanciullo che incontravano. Se quella che usciva aveva relazione con ciò che avevano immaginato, era una profezia infallibile. Questa superstizione veniva dagli Egizj, i quali osservavano attentamente le azioni e le parole dei giovinetti, come aventi qualche cosa di profetico, opinione che traeva la sua origine dall'essersi riscontrata Iside, nel cercare suo marito, in alcuni fan-ciulli che giuocavano in pubblico, e che le diedero utili informazioni intorno all' oggetto de' suoi viaggi. Nei mercati, nelle principali strade, e in tutti i luoghi pubblici, vi era un fanciullo o un giovane, chiamato in greco Agirie, il quale teneva in mano una tavoletta su cui erano scritti certi versi profetici, che secondo la gittata fortuita dei dadi, indicavano il futuro ai curiosi. Talvolta, invece di tavolette avevano vasi o urne in cui si gettavano delle polizze, fa-cendovele poi trarre da qualche fanciullo. Artemidoro parla degli indovini dei mercati; e le sortes viales, le sorti delle strade, erano comuni in Roma.

CLESO, figliuola di Clesone figlio di Lelege. Il corpo d'Ino, essendo stato gettato sulle coste dei Megaresi, Cleso e sua sorella Tauropoli gli diedero sepoltura. Questa tradizione era partico-

lare a quel popolo. — Pausan.

CLETA, una delle Grazie, secondo i Lacedemoni, i quali ne ammettevano due sole. - Pausan, 1. 3, c. 18. -

Vedi FAENNA.

CLIANTO. - Vedi PIRODE.

CLIARO (Mit. Ind.), primo nome del Gange. Una giovane indiana ebbe un figlio di rara beltà. Costui, essendo un giorno sopito dal vino, ebbe commercio con sua madre, senza saperlo. Istruito dalla sua nutrice della colpa che aveva commessa, si getto per disperazione nel Cliaro, che perdette il suo nome per pigliare quello di Gange, nome del giovinetto. - Plutarch. de fluiis. - Vedi GANGE:

1. CLIMENE, moglie di Dite, aveva allevato Perseo nell'isola di Serife, dove era stato portato dalle onde. Gli Ateniesi consacrarono un altare a lei e al suo sposo. -- Pausan.

2. - Figliuola dell' Oceano e di Teti, ebbe da Giapeto suo marito, Atlante,

Prometeo, Menezio ed Epimeteo che sposò Pandora. - Hesiod. in Theog. v. 508 et seq.

3. - Nereide, che Giove rese madre di Mnemosine. — Hygin. in Præf. fab. et in fab. 152. — E la stessa di cui parla Omero, Iliad, l. 18, v. 47; e Virgilio, Georg. 1. 4, v. 345. 4. — Figlinola dell'Oceano, ebbe da

Apollo Factusa, Lampezia, Lampetusa o Febe e Fetonte. — Ovid. Met. l. 2, v. 340. — Hygin. f. 154. — Vedi ELIADI.

5. - Moglie di Partenopeo, madre di

Tesimeno. — Hygin. f. 71.
6. — Figliuola di Minia padre di Orcomeno, sposò Jaso o Jasone, dal quale ebbe Atalanta. — Apollod. l. 3, c. 3. - Pausan. l. 9, c. 36; l. 10,

7. - Figliuola di Cratco e moglie di Nauplio, figlio di Nettuno. - Apollod.

1. 2, c. 5. As the segul Elena allor-chè fu rapita da Paride. — Hom. Iliad. 1. 3, v. 144. - Ovid. Heroid. ep. 16, P. 267.

9. - Una delle più celebri Amazoni.

- Hygin. f. 163.

10. - Pausania dice che gli abitanti dell' isola di Jos, gli hanno accertato che la madre di Omero portava il nome di Climene. Si vedeva almeno in quest' i-sola il sepolcro di una donna di tal nome, allato a quello di questo divino poeta. - L. 10, c. 24.

CLIMENEA PROLE, Fetonte.

CLIMENIDI, nome patronimico delle sorelle di Fetonte, figliuole di Climene. - Vedi ELIADI.

1. CLIMENO, soprannome di Plutone. 2. — Sposo di Epicaste d'Argo, da cui ebbe tra gli altri figli una fanciulla

di rara beltà, chiamata Arpalice. Essendosi innamorato di costei, soddisfece i suoi incestuosi desideri, col mezzo della nutrice di lei, indi la diede in matrimonio ad Alastore, ed essendosene poi pentito, insegui il genero, lo uc-cise, e ricondusse la figlia, ch'egli trattò pubblicamente come sua sposa. Arpalice, sommamente oltraggiata, a-spetto l'occasione di una festa nella quale si celebravano certi giuochi pubblici, e uccise il suo fratello più gio-vane o, secondo altri, il figlio che aveva avuto da Climeno, e ne imbandi le membra nella tavola del padre. Gli dei, per sua preghiera, la cangiarono in uccello, e Climeno s'impicco per disperazione. - Euphorion, apud Parthen. in Erotic. c. 13. - Hygin. f. 153

3. - Re di Orcomeno, figlio di Presbone, ucciso da un Tebano con un colpo di pietra. — Pausan. l. 9, c. 57. - Apollod. l. 2, c. 13. - Vedi

ERGINO. 4. - Uno degli Eraclidi, fondo un tempio a Minerva di Cidonia. - Idem, 1. 6, c. 25.

5. - Figliuolo di Eneo re di Calidone. - Id.

6. - Figliuolo di Foroneo, che edifico un tempio a Cerere Ctonia sul monte Prono. — Id. 1. 2, c. 35.

7. - Re di Elide. - Id. - Vedi AR-

PALICE, EURIDICE, GICCOM OLIMPICI.

8. — Figliuolo di Cardi, ed uno dei discendeti di Ercole Ideo, fu scacciato dall'Elide, dov' egli reguava, da Endimione.

9. - Igino pretende che Fetonte fosse figlio di Climeno figliuolo del Sole e di Merope una delle Oceanidi, favola 154; ma egli è contraddetto dagli altri mitografi.

10. - Uno dei compagni di Fineo, ucciso da Odite nelle nozze di Perseo. - Ovid. Met. 1. 5.

CLINDO, figlio di Frisso e di Calciope. Apollodoro lo chiama Citisoro. - Vedi Faisso.

\*\* 1. Cuto, la prima delle nove Muse, e quella che presiede alla storia, è, al pari delle sue sorelle, figlia di Giove e di Mnemosine. Il suo nome, tratto dal greco xheos (cleos), significa, secondo Diodoro e Plutarco, gloria, rinoman-za, onore, il che indica certamente che gli eroi e gli uomini sommi in ogni genere hanno obbligo della loro fama agli storici. - Questa musa si rappresenta come una vergine coronata di aled un volume nell'altra. Sopra alcuni monumenti si vede Clio con una cetra nell'una mano ed un plettro nell'altra. - Apollodoro racconta che Venere, sdegnata perchè Clio aveva avuto ardire di rimproverarle la sua debolezza per Adone, puni questa Musa facendola innamorare di Piero figlio di Magnete, il quale la rese madre di Giacinto. Altri mitologi la fanno eziandio madre d' Imeneo e di Jalemo, l'uno inventore del canto nuziale, l'altro del canto lamentevole e lugubre. — Hesiod. in Theog. v. 77. — Apollod. l. 1, sub init. — Strab. l. 14. — Diod. Sic. l. 4, e. 7. — Plut. in Sympos. II; 3. — Fulgent. in lib. 1. Mythol. — Celius Rodig. Lect. Ant. l. 28, c. 24. — Geofredi Linocerii Musar. Libell. c. 2. - L. Girald. de Musis

\* Tra le Muse del Museo Pio Clementino, si vede Clio, vol. I, tav. XVI, che si distingue per tale dal volume che ha in mano, quasi svolgendolo e recitandolo. Il sasso su cui siede la Musa può símboleggiare le rocche del Parnasso o dell'Elicona, e ci fa sovvenire il nome di Ninfe che dà Virgilio alle Muse; Bucol. ecl. 7, v. 21. Il suo vestire consiste in una tonaca con mezze maniche strette e allacciate con diversi clavi o bottoncini, chiamata dagli antichi μαοΧαλωτός χιτών, tunica axillaris, e in una sopravveste che le si avvolge intorno dal mezzo in giù. Vedi Tav. XXXVII, fig. 2. - Vedi

MUSE, OMERO.
2. — Nome di una delle ninfe compagne di Cirene madre di Aristeo. — Virg. Georg. l. 4, v. 341. CLISONIMO, figlio di Anfidamante, uc-

ciso da Patroclo.

CLITA, figliuola di Merope e moglie di Cizico re de Dolj, si strozzo per non sopravvivere a suo marito ucciso in

una pugna contro gli Argonauti. Essa fu pianta dalle Driadi, le cui lagrime divennero una sorgente che portò il suo

nome.

CLITENNESTRA, figliuola di Tindaro re di Sparta e di Leda figlia di Testio re di Pleurone, fu maritata col famoso Agamennone re d'Argo. Euripide, Pausania e Diodoro di Sicilia, raccontano che essa aveva sposato prima Tantalo figlio di Tieste, dal quale ebbe un figlio, e che Agamennone uccise il padre ed il figlio e rapi Clitennestra contro sua voglia; per cui Castore e Polluce, onde vendicare tale affronto, gli mossero guerra: ma Tindaro loro genitore, che loro, con una tromba nell'una mano ayeya consigliato il rapimento, riconcilio il suo nuovo genero coi figli. Omero ] non parla di questo primo maritaggio, ed Eustazio lo niega come una favola, sull'autorità di quel poeta, il quale dice che Clitennestra era molto giovine allorche sposo Agamennone. - Hom. Odyss. l. 11. - Euripid. Iphig. in Aul. -Apollod. l. 3, c. 21. - Pausan. l. 2, c. 18 et 22. - Diod. Sic. l. 4. - Eustath. in l. 11. Odyss.

Agamennone, avanti partire per l'assedio di Troja, fidò la cura della sua sposa e de' suoi stati ad Egisto; ma incaricò in pari tempo un poeta e musico suo fido di vegliare sulla condotta del suo luogotenente e della sposa. Ciò non dimeno essi furono infedeli: Egisto si innamoro di Clitennestra, e costei non arrossì di vivere pubblicamente con lui. Agamennone, che ne fu istruito avanti la fine dell' assedio di Troja, si proponeva di vendicarsene; ma sua moglie concerto con Egisto il mezzo di truci-darlo. Allorche egli fu ritornato, l'adultera sposa, occultando sotto mentiti vezzi il parricidio che essa meditava, diede ad Agamennone, che andava nel bagno, una veste chiusa nella parte superiore; e, mentr' egli ne cercava l'u-scita, i duc assassini gli si avventarono addosso e lo trucidarono. - Hom. Ibid. ut supra. - Lycophr. in Cassandr. -Hygin. f. 117 et 240. - Propert. l. 3, eleg. 19. - Philostr. Icon. l. 2, c. 9. Athenœus, in Dipnosoph. 1. 13.

Dopo questa uccisione, quella di Cassandra e de suoi figli, Clitennestra sposo Egisto e gli pose sul capo la corona d'Argo. Essa aveva avuto tre figli da Agamennone, Ifigenia, Elettra ed Oreste. Questi due ultimi vivevano ancora allorchè essa trucidò il loro genitore. Oreste avrebbe subito la stessa sorte se sua sorella Elettra non l'avesse fatto secretamente ricoverare presso suo zio Strofio re della Focide, il quale aveva sposata la sorella d'Agamennonc. Quivi il giovine Oreste si uni in istretta amicizia con Pilade figlio di Strofio. Dopo un'assenza di sette anni egli ritorno a Micene risoluto di vendicare la morte di suo padre. Egli vi giunse secretamente coll'amico Pilade e con alcuni fidi soldati, e si nascose presso sua sorella Elettra, che Egisto aveva maritata con un uomo di bassa condizione. Alcuni giorni dopo, sapendo che Egisto e Clitennestra erano nel tempio di Apollo, vi si recò co' suoi soldati, ed avendo fatto arrestare le guardie, uccise colle pro-prie mani la madre e l'amante di lei, che fece poi seppellire fuori della città;

imperciocchè, come osserva Pausania, essi non erano degni di avere sepolcro vicino a quello di Agamennone. - Hom. Odyss. l. 3 et 11. — Pausan, l. 2, c. 16 et 18. — Hygin. f. 244. — Virg. Æn. l. 4, v. 471. — Vedi Acamennone, CASSANDRA, ECISTO, ELETTRA, ORESTE.

La bella pittura di vaso riportata nella, Tav. II, fig. 2, e descritta nell'articolo Agamennone, rappresenta Clitennestra

che uccide questo eroe.

In un bel cammeo descritto dall' E-ckhel si vede Pilade il quale ha pur ora ucciso Egisto, e Oreste che ha immolato Clitennestra, i quali sono stesi a' loro piedi. La nutrice di Clitennestra dimo-stra con gesti l'orrore' che le cagiona questo spaventevole spettacolo; il pedagogo porta via l'altare domestico; dietro il velo vi è una Furia che minaccia Oreste, mostrandogli un serpente. — Vedi Tav. XXXVIII, fig. 1. CLITIDI, famiglia che in Grecia era

specialmente destinata alle funzioni dei sacrificj, con quella degli Jamidi. Essa c. 91. — Vedi Estispici, Jamidi.

1. CLITO, principe trojano, figlio di Pisenore, e compagno di Polidamante, del quale conduceva il carro, fu ucciso da Teucro con un colpo di freccia. — *Iliad. l.* 15, v. 445.

a. — Figliuolo di Mantio. Fu rapito
dall'Aurora a cagione della sua beltà.

\* 3. - Capitano greco che fu ucciso da Ettore nell'assedio di Troja. - Iliad. l. 11, v. 302.

4. - Vedi CLITONE.

CLITOMEDEO, figlio di Enopo, fu vinto da Nestore nel combattimento del cesto. - Iliad. l. 23.

r. CLITONE, ebbe da Leucippe una figlia che sposò Nettuno. Il dio ne ebbe dieci figliuoli i quali popolarono l' isola Atlantica. - Ant. Expl. t. I.

2. - Uno de' figliuoli di Pallanto. -

Ovid. Met. 1, 7.
1. CLITONEO. — Vedi NAUPLIO 2. 2. - Entrò in aringo con Driante per ottenere Pallene figliuola di Sitone re del Chersoneso di Tracia, vinse il suo rivale colla frode di Pallene, sposò questa

principessa e regnò con lei.

 Centauro.
 Greco ucciso da Ettore.
 Figliuolo di Egitto, ucciso dalla sua sposa Antodice.

6. - Figliuolo di Temeno, antico re d'Argo.

CLI CLI

7. - Uno degli ambasciatori ateniesi [ mandati da Eaco per chiedere soccorsi contro Minosse.

8. - Figliuolo di Alcinoo re de' Feaci, ottenne il premio nei giuochi celebrati in quest'isola allorche vi ando Ulisse dopo l'assedio di Troja.

1. CLITORE, nome di uno dei figli di

Licaone re d'Arcadia.

· 2. - Figliuolo di Azano fratello di Elato e figlio di Arcade, fondo in Arcadia una città alla quale diede il suo nome, e dove Cerere, Esculapio ed altre divinità avevano templi. - Pausan. l. 8, c. 4 et 21. — Apollod, l. 3, c. 16. — Tit. Liv. l. 39, c. 35. — Ptolem. · 1. 3, c. 16.

3. - Fiume d'Arcadia. Ovidio, Met. 1. 15, gli attribuisce la virtù di rendere avversi al vino quelli che bevono delle sue acque, sia per una proprietà naturale, sia perchè Melampo avendo, a forza d'erbe e di malie, liberato dalle Furie le Pretidi, gettò nelle acque di questo fiume ciò che aveva servito a purificarle. - Plin. 1. 32, C. 2.

CLITORIDE, figliuola di un Mirmidone, era tanto bella che Giove se ne ingaghi; ma essendo estremamente piccola, il nume dovette cangiarsi in formica

per godere de' suoi amori.

CLITOTEGNO, valente artista, soprannome di Vulcano. Rad. Kyltos, illustre;

techne , arte.

CLITUNNO, fiume dell' Umbria, che metteva oracoli. Plinio, l. 2, c. 103, accerta che le sue acque avevano la virtù di rendere bianchi gli animali che ivano ad abbeverarvisi; di qui è che vi si lavavano le vittime avanti d'immolarle. Vibius Sequester accerta che si adorava questo fiume sotto il nome di Giove Clitunno. Plinio il giovane ce ne ha lasciato questa descrizione: "Il tempio « è antico e venerato; vi si vede la « statua di Clitunno in abito romano. "Le sorti che vi si traggono attestano "la presenza ed il potere della divi-"nità. Intorno a lui ci sono molte cap-" pellette, in alcune delle quali si ve-« dono sorgenti e fontane; perciocchè « Clitunno è il padre di molti altri ru-« scelli che si riuniscono a lui. La parte « sacra delle acque è separata dalla parte « profana con un ponte. In là del ponte a è permesso solamente di passare in " battello, ma in qua si può bagnar-66 visi. "

CLIVIA, avis, uccello di mal augurio. 1. CLIZIA, ninfa figliuola dello Oceano e di Teti, fu amata dal Sole o Febo o Apollo, ed essa gli corrispondeva col più tenero assetto, allorchè questo dio la trascuró per la bella Leucotoc figliuola di Orcamo re di Persia e di Eurinome. Clizia, per vendicarsi della rivale, scoperse ad Orcamo it segreto commercio di sua figlia. Siccome l'amore fu causa della sua indiscrezione, così avrebbe potuto servirle di scusa; cionnondimeno Apollo, sdegnato contro di lei, la guardo sempre con la massima indifferenza. La ninfa, sommamente afflitta del suo disprezzo, rifiutò ogni nutrimento, e mori di fame in pochi di. Apollo la trasformò in un fiore chiamato Elitropio o girasole, perche questo fiore guarda sempre l'astro della luce. — Met. l. 4, v. 206. 2. — Figliuola di Anfidamante, mo-

glie di Tantalo e madre di Pelope, della quale fa menzione lo Scoliaste di Euripide. - Pherecydes, apud Schol. Eurip.

in Orestide.

3. - Concubina di Amintore figliuolo di Frastore e padre di Fenice, calunnio quest'ultimo presso suo padre, il quale lo accecò. Fenice avendo ricuperata la vista col soccorso di Chirone divenne re dei Dolopi, popoli di Tessaglia. --Hom. Iliad. 1. 9. - Apollod. 1. 3, c. 26.

4. - Pausania fa menzione di una Clizia di Pandaro, della quale si tro-verà la storia nell'articolo Camiro.

r. CLIZIO, uno dei giganti che mossero guerra a Giove, fu ucciso da Vul-cano con un colpo di mazza di ferro rosso. — Apollod. l. 1, c. 12. 2. — Figliuolo di Laomedonte e di

Strimno, fu padre di Proclea, che sposò Cicno figlio di Nettuno. Egli ebbe pure un figlio per nome Caletore che spirò sotto i colpi di Ajace nell'assedio di Troja. - Apollod. 1. 3, c. 23. - Hom. Iliad. l. 15, v. 419. - Pausan. l. 10,

3. - Padre di Pireo il fedele compagno di Telemaco. - Hom. Odyss.

l. 15 , v. 521.

4. - Figliuolo d' Eolo, nato a Lirnesso nella Troade, segui Enea in Italia, dove fu ucciso da Turno. - Virg. Æneid. l. 9, v. 774; l. 10, v. 129; l. 11,

5. - Uno dei capitani dell'armata di Turno, teneramente amato da Cidone.

- Virg. En. l. 10, v. 325.

6. - Figliuolo di Alcmeone e di Arsinoe figlia di Fegeo; dopo la morte di suo padre si ritirò in Elide, dove lasciò la sua posterità. - Pausan. l. 6, c. 17.

Vol.I.Pag. 460.

xion Mitol.



CLIZIA



di Antiope, fu uno degli Argonauti, ed uccise Eete.

8. Uno dei compagni di Fineo, ucciso da Perseo. - Ovid. Met. 1. 5.

9: - Padre di Euneo, ucciso in Ita-

lia da Camilla.

CLOACINA, soprannome di Venere pres-so i Romani. Gli autori non sono d'accordo intorno all'origine di questo soprannome. Secondo Lattanzio si è perchè la sua statua fu trovata in un acquedotto o cloaca, sotto il regno di Tazio, non pensando che al tempo di Tazio non vi erano cloache in Roma o ne' suoi contorni. Sant' Agostino, Tertuliano e S. Prudenzio fauno menzione di Venere Cloacina, e la tengono come la dea delle cloache, per avere mo-tivo di insultare i Romani. — Tit. Liv. l. 3, c. 48. - Plin. l. 5, c. 29. Lact. l. 1, c. 20. — Aug. de Civ. Dei, l. 4, c. 8 et 23. — Tertul. de Palio, c. 4. - Prudent. de Anopth.

CLOANTO, uno dei compagni di Enea, da cui Virgilio fa discendere la famiglia de' Cluenti. - Virg. En. 1. 5, v. 121.

CLODIA, legge data dal tribuno Clodio, che proibi di osservare i fenomeni celesti allorchè si trattava un affare nelle radunanze del popolo.

CLODONE, gridatrici, nome macedone delle Baccanti. Rad. Klozein, gridare.

- Plut.

\*\* CLOE, soprannome di Cerere, sotto il quale essa aveva un tempio in Atene. Questo nome significa zolla, erba verde. Cerere Cloe è quindi lo stesso che dire Cerere verdeggiante, il che si conviene benissimo alla dea dell'a-gricoltura. Si dava il nome di Cloide alla festa che celebravano ogni anno gli Ateniesi in onore di Cerere Cloe. -Pausan. l. 1, c. 22. - Meurs. Gracia Feriata.

CLOENIE O CLOIDI, festa che si ce-lebrava in Atene il di 6 del mese di Targelione, e si faceva con musica, balli e giuochi. Vi si sacrificava un ariete a Cerere, adorata in un tempio vicino alla cittadella di Atene sotto il nome di Cloe. Pausania crede esservi un senso mistico ignoto agli stessi sacerdoti. Egli è cosa naturale di trarlo da Cloe, verdura, poiche Cerere è la dea di tutte le produzioni della terra. - Idem, Ibid. - Ant. expl. 1. 2.

CLOFIO (Mit. Affr.), uccello d'Affrica, nero, e della grossezza di uno stornello. I negri credono che il suo

Tom I.

7. Figliuolo di Eurito re d'Edalia e Fventi: allorche minacciano qualcuno di una morte funesta gli dicono che il Clofio gli ha cantato addosso.

CLONIA, madre di Nitteo. - Apollod.

l. 3, c. 10.
1. CLONIO, uno de' cinque capitani
che conducevano i Beozj all'assedio di Troja, fu ucciso da Agenore. - Iliad.

2. - Uno dei capitani di Enca, ucciso da Turno. - Virg. Æn. l. 9.

3. - Altro capitano di Enea, ucciso da Messapo. — Id. 1. 10.

4. - Uno de' sigliuoli naturali di

CLOREO, famoso indovino e sacer-dote di Cibele. Segui Enca in Italia e vi fu ucciso da Turno. - Virg. Æn. l. 11, v. 768; l. 12, v. 363.

1. CLORI, figliuola di Arturo, rapita da Borea sul monte Caucaso, gli diede

una figliuola per nome Irpace.

2. - Figliuola di Anfione figlio di Jaso, ebbe per madre Persefone figlia di Mio. Essa sposò Nelco re di Frigia o di Pilo, e ne ebbe una figlia e dodici figliuoli, che, salvo Nestore, furono tutti uccisi da Ercole in un combattimento nel quale suo marito medesimo perdette la vita. - Hom. Odyss. l. 11, v. 280. — Schol. Hom. loc. cit. — Diod. Sic. l. 4. — Pausan. l. 2, c. 21; l. 10, c. 29. — Vedi Periolimene.

Omero dice che Clori era la tiglia minore di Anfione, ed Apollodoro dice che era la maggiore. Ma vi furono due Anfioni che quest' ultimo autore ha confusi, l'uno di Orcomeno, figlio di Jaso, l'altro di Tebe, figlio di Giove e di Antiope. Omero li distingue colla differenza della loro origine. - Apol-

lod. 1. 3, c. 8.
3. — Nome della dea dei fiori, presso i Greci, che sposò il vento chiamato Zefiro. I Romani la veneravano sotto il nome di Flora. - Ovid. Fast. 1. 5. -Vedi FLORA.

4. - Moglie di Ampice, e madre di

Mopso.

5. - Una delle Pieridi.

CLOSTER, figlio di Aracne, al quale si attribuisce l'invenzione de'fusi.

CLOTO, una delle tre Parche, figlie della Notte, secondo Esiodo, il più antico ed il più seguito de' teogoni. Apollodoro la chiama figlia di Giove e di Temi. Essa era la più giovane delle tre sorelle, presiedeva al momento della nascita, e teneva i fili dei destini degli uomini, come indica lo stesso suo nome, il quale, secondo Fulgenzio, canto predica i buoni ed i cattivi e- I significa pure evocazione, perchè que-

sta Parca chiamava lo spirito di vita, e regolava il tempo dell'esistenza. Luciano è il solo che l'abbia situata nella barca di Caronte. Nel concerto delle Parche e delle Sirene, essa era quella che cantava le cose nuove. Plutarco la pone nella luna, di cui ella governava i moti; e con ragione, dicono i suoi commentatori, poichè essa indica le differenti conversioni di questo pianeta.

— Cloto si rappresenta vestita di lunga veste a differenti colori, cinta il capo di una corona formata di sette stelle c con una conocchia nelle mani che discende dal ciclo fino sulla terra. Rad. Klothein, filare. In un bassorilievo del Museo Pio Clementino, IV, 34, questa Parca è caratterizzata con due volumi che casa tiene nelle mani e sui quali sono scritti i destini: vicino a lei vi è una mano, forse quella di Nemesi.
— Hesiod, in Theog. v. 218. — Apol-lod. l. 1, c. 7. — Vedi Parche.

CLOTONIO, soprannome di Plutone, datogli da Orfeo nel suo inno alle Eumenidi. Questo epiteto è unito alla pa-

rola Zeus, Giove tenebroso.

CLUACINA . soprannome di Venere . derivato dalla parola chio, ascoltare o combattere. La sua immagine era innalzata nel luogo dove fu conchiusa la pace tra i Romani ed i Sabini.

CLUSIA, figliuola di un re toscano, fu ricusata da suo padre a Valerio Torquato, generale romano, il quale, offeso da questo rifiuto, assedio la città dove dimorava la donzella, e mentr'egli stava per impadronirsene, la giovine principessa si precipitò da una torre. Un forte vento gonfio i suoi abiti in modo che essa cadde senza farsi alcun male. . e sfuggi in tal guisa alle persecuzioni di Valerio. - Plut. De Claris Mulier.

\* CLUSIO O CLAUSIO, nome sotto il quale s' indicava Giano allorche il suo tempio era chiuso. Rad. Claudere, chiudere. - Ovid. Fast. 1. 1. p. 130. -

Macrob, Sat. l. 1, 1c. 9.

CNACALESIA, solennità antica, celebrata in Grecia dai Cofiati in onore di Diana, che aveva preso il soprannome di Cnacalesiade. Pausan. l. 8, c. 23. CNACALO, monte d'Arcadia, dove si

celebrava la su citata festa.

CNACIA, soprannome di Diana.

CNAGIO, fu fatto prigioniero nella spedizione di Castore e di Polluce contro Afidna, ed essendo venduto come schiavo e trasportato in Creta, contrasse amicizia con quella sacerdotessa di Diana, la quale lo segui nella sua fuga, e trasporte seco il simulacro della diva.

CNBF (Mit. Egiz.) & l' Ente Supremo nel sistema degli Egizi, ed il creatore d'ogni cosa, esistente avanti la formazione del mondo. Si rappresentava sotto la figura di un uomo di colorito azzurriccio, con uno scettro nelle mani, coperto il capo di magnifiche piume, simbolo ad un tempo e della sua sovranità e del modo intellettuale con cui egli dava il moto; a dalla sua bocca usciva l'uovo primitivo di cui erano formati gli altri esseri. Da questo medesimo uovo usciva un altro dio, chiamato Fta dagli Egizj, e Vulcano dai Greci. Talvolta si dipingeva sotto la forma di un serpente con testa di sparviere, e si diceva ch'egli spargeva la luce nel mondo allorche aveva gli occhi aperti, e che chiudendoli faceva ritornare le tenebre. 4 Gli Egizi della Tchaide, dice Plutarco, non cono-« scevano nn tempo che questo dio, e a non ammettevano alcuna divinità mor-6 tale. 9 4

CNEFAGENETE O CREF ACENETE ( Mit. Egiz.), lo stesso che Cnef, secondo i mitologi. Non sarebb'egli piuttosto un figlio di questo dio?

CNIDO. - Vedi GNIDO.

CNISMA, ballo ed aria di ballo che

si eseguiva col flauto.

CNIZA, pianta che, secondo Teocrito, cresceva sulle sponde del Necto ed aveva la proprietà di conservare le donne nella castità che richiedeva da esse la religione nel tempo della celebrazione de' misteri di Cerere. Esse giacevano sopra letti fatti con quest' erba, per tutto il tempo che durava la festa.

CNOSSIA, amante di Menelao. - A-

pollod. 1. 3, 6. 11,000

CNUBI O CNUMI, secondo Saumasio era uno de' trentasei decani che i gnostici dicevano presiedere a tutto il zodiaco. - Ant. expl. t. 2. 1

CNUFEI O KNOUPHEIS, termine che s'incontra sovente sugli Abraxas. — Ant. de Caylus, t. 6. - Vedi CNETA

CNUFF (Mit. Egiz.), lo stesso che Cnef. Strabone, L. 17, dice che Cnufi aveva un tempio a Sienna, città della Tebaide. of los

COALEMO, divinità tutelare dell'imprudenza. Rad. Coalemos, stolto, mentecatto. add ab minned

COANIMO O SACRIFICATORE ( Mitol. Rabb.), titolo che certi giudei conservano ancora oggidi, tuttoche non abbiano più ne templi, ne altari, ne vittime, Questi pretesi discendenti di Aarone sono molto scaduti dai privilegi I di cui godevano un tempo; e solo si dà

loro qualcosa pel riscatto dei primogeniti. Nelle sinagoghe essi sono i primi che s'invitano a leggere il Pentateuco, e, in certe feste solenni, si concede loro l'onore di benedire il popolo. Se le loro prerogative sono diminuite, anche i loro doveri non sono più tanto moltiplici nè tanto gravosi. Il contatto di un corpo morto è la sola contaminazione che essi evitavano oggidi, e soprattutto hanno cura di non trovarsi in una casa dove ci sia un cadavere. Non è loro permesso di sposare una donna ripudiata da un altro marito o la vedova di un loro fratello.

COBALI, genj maligni e ingannatori che seguivano Bacco, di cui erano ad un tempo come guardie e buffoni. Aristofane ne fa menzione. Sono lo stesso che quelli da noi volgarmente chiamati

spiriti folletti.

COBODAT O KORODAT (Mit. Giap.), istitutore di un ordine di monaci nel Giapone, il cui convento serve di asilo ai delinquenti. Gli si rendono gli onori divini e si tengono accese giorno e notte

divini e si tengono accese giorno e notte molte lampade davanti al suo idolo.
Conorr, in lingua russa Colfy, in tedesco Coboldi (Mit. Slav.), nome di certi spiriti, genj o demonj venerati dagli antichi Sarmati, vale a dire di Russi, dai Samogeti, dai Lituanesi, dai Livonesi, ecc. Questi spiriti, secondo la credenza di quei popoli, abitavano le parti più segrete delle case ed anche le fessure delle legne. Si offerivan loro i nil segrete delle legne. Si offerivan loro i nil segrete delle case ferivan loro i più squisiti cibi. Allorchè avevano intenzione di fissarsi un'abitazione, ne prevenivano il padre di fa-miglia nel seguente modo. La notte raccoglievano in mucchio dei copponi e spargevano lo sterco di vari animali nei vasi del latte. Se all'indomani il padrone della casa lasciava in mucchio i copponi, e dava da bere alla sua famiglia il latte insozzato in tal modo, allora i Coboli si rendevano visibili e abitavano quind' innanzi con lui. Ma se egli separava i copponi e gettava viá il latte, essi andavano a cercarsi un altro alloggio.

COBOTE O KOBOTE (Mit. Giap.), fi-losofo della setta di Xequia, che portò nel Giapone il libro Kio, il quale conteneva la dottrina del suo maestro. Egli vi stabili la dottrina volgare di Fo. Come prima egli vi fu giunto, gli fu innalzato il Fa Kubasi, o tempio del cavallo bianco, che sussiste ancora. Questo edificio ricevette si fatto nome perchè Cobote compari nel Giapone so-

pra un cavallo di tal colore.

Cocalini, figliuole di Cocalo. Coonto, re di Sicilia dopo l'estinzione della schiatta dei Ciclopi, presso il quale Dedalo, fuggendo da Creta, trovo un rifugio che altri principi gli avevano ricusato, per tema di inimicarsi Minosse II suo persecutore, il quale era potentissimo. Di fatti Minosse andò a chiederlo colle armi alla mano; ma Cocalo non volendo violare i diritti dell'ospitalità rispetto a Dedalo, ovvero, come osserva Diodoro, non volendo allontanare da sè un nomo tanto celebre e che aveva segnalato il suo soggiorno in quell'isola con molti bellissimi la-vori, fece pregare Minosse di recarsi a Camica, onde trattare amichevolmente questo affare. Quel principe vi ando e vi ricevette in prima la più cortese accoglienza: ma Cocalo, pregatolo di entrare in un bagno, lo fece porre in una stufa dove fu soffocato dal calore. Secondo Igino furono le figlie stesse di Cocalo che fecero morire Minosse nel bagno, perchè erano invaghite dei pic-cioli automati fatti da Dedalo per loro trastullo. Il re di Sicilia avendo scusato questa morte come meglio pote, resti-tui il corpo di Minosse a suoi soldati, i quali lo seppellirono secretamente, e per meglio occultare il luogo del suo sepolero, vi cressero un tempio a Ve-nere. Questo tempio divenne poi molto celebre. Diodoro, che riferisce quest'ultima circostanza, aggiugne che alcuni secoli dopo, allorche s' innalzarono in quelle vicinanze le mura della città di Agrigento, si scoperse il sepolero, e che dopo avere raccolto le ceneri di Minosse, furono mandate nell'isola di Creta. — Diod: Sic. 1. 4. — Hygin. F. 44. — Conon. c. 25, apud Photium.
— Ovid. Met. l. 8, v. 26r. — Schol.
Pindar. ad Od. 4. Nem.

Coochiere, in latino Auriga, o
conduttore di un carro, era nell'anti-

chità un titolo onorevolissimo, non isdegnato dai semidei e dai figli dei re. Mirtillo figliuolo di Mercurio, Jolao figliuolo del re liclo, furono veri coc-chieri, l'uno di Enomao re di Pisa in Elide, l'altro di Ercole suo zio. Nei tempi eroici i cocchieri erano onorati al pari dei loro padroni, di cui erano amici e compagni d'arme. - Hesiod. in Scuto Herc. — Apollod. l. 2, c. 16. — Hygin. f. 253. — Pausania, l. 5, c. 1 et 17; l. 6, c. 21. — Vedi Scu-

Coccoca, soprannome di Diana. Соснео; soprannome di Apolline, adorato a Coche, altrimente Seleucia.

1. Coctro, uno dei flumi dell'inferno. 1 ad accrescere l'odio naturale che ispira I Greci ne tolsero l'idea da una palude vicina al lago di Acherusa. L'opinione che faceva errare sulle sue sponde per cento anni quelli che non avevano avuto sepoltura, veniva dall' Egitto, perchè quivi le persone che si annegavano non ricevevano funerali se non un secolo dopo, e si facevano a spese del pubblico. Il Cocito circondava il Tartaro ed era formato delle sole lagrime dei malvagi. Il suo nome significa di fatti pianti, gemiti. Rad. Kokyein, lamentarsi. Di qui è che fu preso per un fiume infernale, imperciocchè il Cocito era un fiume della Tesprozia in Epiro, ovvero una palude fangosa che terminava in quella di Acherusa. Nella Campania vi era un altro Cocito, che si perdeva nel lago Lucrino. - Il fiume Cocito fu rappresentato sotto la figura di un vecchio la cui urna versa delle acque che dopo avere formato un cerchio perfetto, sfuggono e vanno a riunirsi a quelle dell'Acheronte. Vicino a Cocito aveva stabilito Aletto il suo soggiorno. Sulle sue sponde si vedevano dei tassi che porgevano un'ombra mesta e tenebrosa, e si vedeva pure una porta con gangheri di rame, dalla quale si penetrava nell' inferno. - Virg. En. 1. 6, v. 132 et 385. - Servius, in loc. cit. et in l. 4. Georg. v. 479. - Pausan. l. 1, c. 17.

2. - Discepolo di Chirone. Fu un celebre medico dei secoli eroici, e guari Adone della ferita che gli aveva fatta un cinghiale sul monte Libano: il che fece dire che il Cocito dell'inferno aveva reso alla luce questo giovin principe.

COCIZIA VERGINE, Aletto, una delle

Furie.

Cocizie, feste in onore di Proser-

pina rapita da Plutone.

COCODRILIO (Mit. Egiz.), animale sacro in una parte dell' Egitto. Gli abitanti di Tebe e del lago Meri gli rendevano un culto particolare. Dopo averne addomesticato uno, gli mettevano nelle orecchie certe pietre preziose ed altri ornamenti d'oro, e lo nutri-vano di carni consacrate. Dopo la sua morte lo imbalsamavano e lo deponevano in urne che si portavano nel labi-rinto che serviva di sepolero ai re. Gli Ombiti, popolo egizio, spingevano la superstizione a segno di rallegrarsi nel vedere i loro figli rapiti dai cocodrilli. Questi medesimi animali erano guardati con orrore in tutto il rimanente dell'Egitto, e se ne uccidevano quanti se ne potevano pigliare. La religione serviva

un mostro tanto malefico. Tifone, uccisore di Osiride e nemico di tutti gli dei, aveva preso altrevolte la forma di un cocodrillo. Secondo Plutarco, il cocodrillo è simbolo della divinità, perchè non ha lingua, e perche Dio, senza proferire una parola, imprime nel silen-zio de'nostri cuori le leggi dell'equità e della saviezza. In lingua geroglifica esso era pure simbolo della tirannia nel governo. Gli Egizi credevano che i cocodrilli vecchi avessero la virtà di indovinare, e che fosse un buon presagio allorchè pigliavano da mangiare nelle mani di qualcuno, e che al contrario fosse augurio cattivo allorche lo rifiutavano. " Se si contano i denti del a cocodrillo, dice Achille Tazio, si a troverà che il loro numero è uguale " a quello dei giorni dell' anno: " Ed è forse per tale motivo che gli Egizj posero l'immagine del sole in una barca che portava, un cocodrillo. Finalmente gli Egizi adoratori dei cocodrilli, dicevano che nei sette giorni consacrati alla nascita di Api questi animali obbliavano la loro naturale ferocia e non facevano male ad alcuno; ma che nell'ottavo giorno, dopo il mezzodi, ritornavano furiosi secondo il loro solito. Essi pretendevano pure che questi cocodrilli, per rispetto alla dea Iside, la quale si era altrevolte servita di una barca fatta di scorza di papiro, non facessero alcun male a quelli che navigavano sul Nilo entro barche fatte di questa pianta.

COCODRILLOPOLI (Mit. Egiz.), soprannome di Arsinoe, città vicina al lago Meri, dove crano onorati i cocodrilli. - Herodot. l. 2, c. 69.

Cona, la Coda è un attributo caratteristico dei Fauni, che li distingue dai

Sileni e'dai Satiri.

CODA O KHODA (Mit. Pers.), nome del dio onnipotente nella lingua attuale dei Persiani.

CODAFA O KODAFA ( Mit. Maom.), capo dell'ordine dei sofi, stabilito in Persia da Schach-Sofi per attaccare alla propria persona ed a quella de' suoi successori dei sudditi fedeli. Egli convoca ogni giovedi sera i sofi in una moschea. Quivi essi pregano tutti insieme per la prosperità del principe. Nei giorni di festa il Codafa gli si presenta con un bacino nel quale vi sono alcuni dolci, fa una preghiera quasi per benedirli, indi il principe ne piglia un pezzo, il che viene imitato dai signori della sua

Conan, lo stesso che Belial, secondo i negromanti. La sua giurisdizione è l'Oriente. Egli ha sotto i suoi ordini i demonj dei prestigi. - Demonogr.

CODARDIA (Iconol. ). Il Winkelmann la indica con un guerriero che nasconde il viso in uno scudo. Gli scudi degli antichi avevano un foro dal quale si poteva

vedere l'avversario.

Coddina, rocca situata presso i Magnesj, al settentrione del monte Sipilo. Vi si vedeva una statua della Madre degli dei che era tenuta pel più antico di tutti i simulacri eretti a questa dea. —

Codera (Mit. Maom.), nome che danno i Maomettani ad un ufficiale delle mo-

\* Codro, figliuolo di Melanto, fu l'ultimo re di Atene. Egli si sacrifico per la salvezza della sua patria, ed è citato nell'antichità come il modello dei re che hanno la nobile ambizione di essere padri dei loro popoli. — Justin. l. 2, c. 6 et 7. — Pausan. l. 1, c. 19; l. 10, c. 10. - Val. Max. l. 5, e. 6. - Vell. Paterc. l. 1, c. 2. - Conon. Narrat. 39.

COR, KOE, KOIE, KOIOLE, Sacerdote che riceveva la confessione di quelli che volevano essere iniziati nei misteri di Samotracia, e che purificava quelli che erano colpevoli di qualche ucci-

Cor, festa ateniese in onore di Bacco, la quale si celebrava nel mese Antesterione. Ciascuno vi beveva in un vaso particolare. - Vedi Antesterie.

Corror, persone che portavano delle libagioni sopra un sepolero. Rad. Choe, libagione; phero, io porto. — Titolo di una tragedia di Eschilo, il cui coro è composto di fanciulle straniere che portano doni al sepolcro di Agamen-

Coina, radunanze generali dei Greci.

Rad. Koinos, comune.

Coirofsale, soprannome di Bacco presso i Sicionj.

Cola, festa in onore di Bacco.

Colabrismo, ballo greco preso dai

Tracj.

COLADA (Mit. Slav.), dio adorato a Kiew, e che sembra essere stato il Giano degli Slavi. La sua festa si celebrava in questa città il 24 di dicembre, e consisteva in giuochi, piaceri e banchetti. Si trovano ancora in molti luoghi della Russia dei vestigi di que-ste feste nei balli e nelle canzoni che servono di trastullo ai contadini, e nei quali ripetono sovente il nome di questa divinità.

Collassa, sposa di Inaco, dal quale ebbe Foroneo e Micalo.

COLASSE, figlio di Giove e della ninfa Ora, re de' Bisatti, i quali in memoria della sua origine tolsero per impresa il fulmine di Giove, - Val. Flacc. 1. 6.

Colchide, nato da Tifone e da Echidna.

- Vedi Medea, Giasone.

1. Colonida o Coloo, regione marittima dell'Asia, che confinava al set-tentrione colla Sarmazia Asiatica, al ponente col Ponto Eusino, al mezzodi coll' Armenia, ed all'oriente col-P Iberia. Questo paese, noto oggidi sotto il nome di Mingrelia, è famoso pel viaggio che vi fecero gli Argonauti per rapire il Tosone d'oro. Esso era abbondante di piante velenose, di cui Medea si serviva per fare i suoi maleficj. Era pure abbondante di lino, e si credeva essere una colonia egizia. I suoi abitanti si chiamavano Colchi, il che diede luogo alla supposizione di una pretesa città di Colco che non ha mai esistito. - Strab. l. II. - Ptolem. l. 5, c. 10. - Pomp. Mela, l. 1, c. 19; l. 2, c. 3. - Val. Flace. l. 5, v. 418 et 505. - Ovid. Met. l. 13, v. 24. -Plin. l. 28, c. 9.

2. - Medea, nativa della Colchide. COLENEA, soprannome di Diana ono-

rata a Sardi vicino al lago Coloo, al quale Alessandro aveva conceduto il diritto di asilo. Si celebravano in onor suo certe feste nelle quali si facevano ballare

delle scimie. - Strab.

COLENIDE, altro soprannome di Diana adorata dagli abitanti di Mirrinunto in Attica. Dicesi che questo nome le derivava da Coleno figlio di Mercurio e re dell'Attica avanti il regno di Cecrope, il quale, per ordine dell'oracolo, le edifico un tempio. — Pausan. l. 1, c. 31.

Colia, danzatrice, soprannome di Venere, da un promontorio dell'Attica chiamato cosi, il quale aveva la forma della pianta del piede. Rad. Koliao, io ballo.

Herodot. 1. 8, c. 86.

Coliadi, misteri di cui Luciano porge, un'idea non troppo vantaggiosa.

Colimba, una delle nove Pieridi, cangiata in mergo. Rad. Kolymban, im-

mergere.

1. COLLANA. Se ne poneva al collo delle dee. Nei monumenti antichi si vedono delle collane al collo di Minerva. Iside ne aveva una ornata di gemme. In una iscrizione del Grutero si vede, tra le altre offerte ad Esculapio, una collana d'oro, composta di piccioli ser-penti. — Vedi Acarnano, Alclimeone.

2. - (Mit. Arab.). Gli antichi Arabi si ponevano al collo delle foglie e dei rami d'albero, per divozione, come un tempo le contadine in Francia si facevano delle collane di erbe colte nel giorno di San Giovanni. Essi portavano purc di queste collane nel ritornare dalla Mecca. — Alcorano, cap. della Tavola.

• 3. - Macica. Si dà questo nome ad una collana d'oro, ornata, secondo al-cuni, di gemme, la quale era lavoro di Vulcano. Questo dio la fabbricò in modo che dovesse diventare funesta a tutte le donne che la portassero. Acciocchè dovesse produrre questo effetto egli vi adoprò certe materie e figure malefiche; vi mescolò, tra le altre cose, le ceneri che erano rimaste sul suo incudine dopo avere fabbricato i fulmini di Giove. Egli la diede a Venere sua moglie onde vendicarsi dell' affronto che le aveva fatto, e a fine che ne facesse dono ad Armonia od Ermione, frutto dell'adulterio di questa dea col dio Marte. Armonia, divenuta moglie di Cadmo, ne fece dono a Semele sua figlia. Essa passo poi nelle mani di Giocasta moglie e madre di Edipo; indi in quelle di Erifile, moglie di Anfiarao e madre di Alcmeone. Tutte queste donne ebbero di fatti una fine infelicissima. Dalle mani di Erifile passo in quelle di Arsinoe o Alfesibea figliuola del fiume Fegeo, e da queste nelle mani di Calliroe figlia del fiume Acheloo. Questa collana fu in appresso consacrata nel tempio di Delfo, e allorche questo tempio fu saccheggiato dai Focesi, ci fu una donna la quale ebbe ardire di ornarsene, ma fu incontanente punita; imperciocche suo figlio maggiore, agitato nell' istante medesimo dalle Furie, arse la madre con la casa di lei. — Apollod. l. 3, c. 4, 10, 11, 14, 15. — Pausan. l. 8, c. 34. — Lactant. ad Theb. Stat. l. 2, v. 272. — Vedi Alemeone, Callroe, Erifile.

Collastria, dea delle montagne.

S. Agost.

COLLATINA o COLLINA, dea che presiedeva alle colline ed alle valli. - Idem.

\* Collazia, città d'Italia situata sui confini del Lazio. Essa apparteneva ai Sabini, secondo Tito Livio, allorche Tarquinio la conquisto pei Romani. Questa è famosa per esservi avvenuta la tra-gica avventura di Lucrezia, la quale vi dimorava allorche fu violata da Sesto Tarquinio. — Tit. Liv. l. 1, c. 38 i Sicioni, derivato da un mantello tondo et 57. — Strab. l. 3. — Festus, de Verb. Signif.

Collera (Icon.). Nel quadro della galleria di Versailles, che rappresenta

l' alleanza dell'Allemagna e della Spa-gna con l'Olanda, il Le Brun ha dipinto la Collera pallida, secca e scarma! essa tiene un gallo sotto un braccio e alcune verghe nelle mani. Si potrebbe pure rappresentarla sotto la figura di un giovine, o simile ad una Furia, con occhi ardenti, colorito giallo (indizio dell'effusione della bile), abito color di fuoco, simbolo del suo ardore e del suo impeto; che afferrasse con l'una mano una spada nuda, la quale indica il desiderio della vendetta; ed avesse nell'altra uno scudo in cui fosse rappresentata una testa di leone. Il leone y come il più collerico, e la tigre, come il più crudele degli animali, sono i due attributi che si possono dare a questa passione.

Columnico (Icon.), uno dei quattro temperamenti: si esprime con un giovine nudo, magro, di colorito gialliccio, con occhi accesi: tenga una spada in atto minaccevole: su lo scudo che gli sta appiedi siavi una gran fiamma, simbolo del sangue bollente che lo domina: sia seguito da un leone irritato.

Collini, sacerdoti sali, stabiliti da Tullo, e che avevano un tempio sul monte Quirinale, il che fece dar loro il nome di Quirinales. - Niewport. Cout.

des Rom.

Collo, allorchè si prendevano auguri, si considerava come favorevole una palpitazione nella parte sinistra del collo, e come funesta se avveniva nella parte destra:

Collec o Kollon (Mit. Ind.), fe-sta che celebrano gli abitanti del Pegu in onore degli dei della terra. Essa consiste in danze eseguite da attori scelti dal popolo. Ordinariamente si vuole che siano ermafroditi, razza che dicesi ab-bondantissima nel paese. Essi ballano a segno di perdere il respiro, e talvolta a segno di cadere svenuti. Riavutisi da tale svenimento, accertano che gli dei coi quali hanno conversato, hanno rivelato loro di importanti segreti, e i loro discorsi vengono ascoltati come oracoli.

COLNA O KOLNA (Mit. Scand.), Wodan lo scacció da Asgard: egli marita i fiori della terra.

r. Cologasia, fiore che si vede sul capo di alcuni Arpocrati.

lunghe sei cubiti. Allorchè erano secche le incayavano; i grani servivan loro di pietre ne' combattimenti, e le foglie di vele, che attaccavano ad un albero di canna.

Соготомо, gigante figlio del Tartaro

e della Terra.

COLOFONE, città dell'Asia minore, nella Jonia. Vi era un celebre tempio consacrato ad Apollo Clario, Questa città pretendeva all'onore di essere stata culla di Omero. - Strab. l. 14. - Plin. 1. 14, c. 20. - Pausan. 1. 7. c. 3. -Tacit. Annal. 1. 2, c. 54.

COLOFONIA, figliuola di Eretteo re d'Atene. Essendo scelta dalla sorte, suo padre la sacrificò per la salvezza degli Ateniesi, il che merito ad entrambi gli

onori divini.

COLOMBA, uccello consacrato a Venere. Essa lo portava in mano, dice Apulejo, e lo attaccava al suo carro, secondo Eliano si trasformava talvolta essa medesima in colomba. Quindi era vietato a' suoi sacerdoti di mangiarne. -

Vedi Peristera, Venere.
Omero racconta che alcune colombe · si pigliarono cura di nutrire Giove; favola fondata sulla circostanza che la atessa parola significa in lingua fenicia sacerdote o colomba. Gli abitanti di Ascarona ayeyano un profondo rispetto per questi uccelli; essi non ardivano nè di ucciderne, nè di mangiarne, per tema di nutrirsi de' loro iddii medesimi, e nutrivano con cura tutte quelle che nascevano nelle loro città. Esse furono pure consacrate presso gli Assirj, perchè cre-devano che l'anima di Semiramide fosse volata nel cielo sotto questa forma. — Tibull. l. 1, eleg. 8, v. 18. — Ptin. l. 10, c. 34. — Selden, de Diis Syr. 1. 2, c. 3. - Vedi SEMIRAMIDE.

Igino dice che questi popoli rendevano un culto alle colombe come a vere divinità. - Fab. 197. - Diod. Sic. 1. 2.

Silio Italico racconta che due colombe riposarono una volta in Tebe. e che una volò a Dodona, dove diede ad una queroia la facoltà di mettere oracoli, e che l'altra, che era bianca, passò il mare e volò nella Libia, dove si pose tra le corna di un ariete, e diede oracoli ai popoli della Marmarica. La colomba di Dodona dava anch' essa i suoi oracoli; questa colomba, secondo Filostrato, era color d'oro, e se ne stava sopra una quercia, dove andavano moltissime persone per consultarla e per offricle sacrifici. ... Servius , in 1. 3, An. v. 466. - Sofocle aggiugne che alcune colombe della foresta di Dodons avevano annunziato ad Ercole la fine de' suoi giorni. - Vedi Dodona.

La colomba era il solo uccello che si lasciasse vivere nei contorni del tempio di Delfo, Burm. ad Petron. c. 85. - Si racconta che le colombe scomparivano una volta l'anno dalla città di Erice in Sicilia, dove Venere aveva un tempio, per cui si credeva che accompagnassero questa dea in Libia, dove essa andava per nove giorni. Si aggiugne che questi uccelli ritornavano il nono giorno condotti da una colomba porporine. - Elian. Var. Hyst. 1. 1, ¢; 15.

COLOMBE BIANCHE. I Persiani ritenendo che il Sole avesse in orrore questi uccelli, li guardavano come indizi di mal augurio, e non ne' volevano soffrire nel loro paese. - Herodot.

COLONATE, soprannome di Bacco, da Colonia, altura di Sparta dove questo

dio aveva un tempio.

Coloneo, soprannome di Edipo. -

Vedi Colono.

COLONIA, sposa di Orico. — Tzetze. COLONIE (Iconol.). Nelle medaglie sono indicate colle api, perchè questi insetti, allorchè le arnie sono troppo piene, ne scacciano i cittadini inutili.

Coronio, luogo dell'Attica consacrato ad Ercole. Vi era un bosco sacro alle

r. Colonna (Iconol.). Nelle medaglie essa indica la sicurezza, la fer-mezza di spirito. Gli Assirj farono i primi che ne innalzarono agli dei. I Greci li imitarono, e al tempo di Pausania si vedevano ancora in Laconia sette colonne crette in onore dei sette pianeti. Diodoro di Sicilia parla di una colanna eretta in onore di Iside e di Osiride, con un'iscrizione in lettere sacre degli Egizj, Nell'isola di Creta si vedevano scritti sopra colonne i riti dei Coribanti nelle feste di Cibele.

2, - Dt CESARE. Era di marmo di Numidia, alta venti piedi, eretta nel foro in onore di G. Cesare. Il popolo l'ayeva in tanta venerazione, che vi faceva sacrifici, vi decideva le quistioni, e giurava in nome di Cesare. Dolabella

la fece atterrare. ... Era nell' undecima regione di Roma, Tutte le madri vi portavano i loro fanciulli per superstizione; alcune ve li lasciavano esposti per indigenza o per inumanità.

r. COLONNE D' ERCOLE. Ercole essendo penetrato nelle sue spedizioni fino a Gade o Gadira, oggidi Cadice, ch' egli credette essere all'estremità della

terra, separo due montagne che si toccavano, per far comunicare il Mediterranco con l'Oceano; favola fondata sulla situazione delle due montagne Calpe ed Abila l' una delle quali è in Affrica e l'altra in Europa sullo stretto di Gibilterra. Questo eroe, credendo che quelle due montagne fossero il termine del mondo, vi fece innalzare due colonne, per far noto alla posterità ch' egli aveva spinto sin la le sue conquiste. Gli abitanti di Gade fecero poi edificare a questo eroe un magnifico tempio in qualche distanza della loro città , nel quale si vedeano delle colonne d'oro e di bronzo cariche di antiche iscrizioni e di gerolifici che rappresentavano le dodici fatiche d' Ercole. Strabone, 1. 3, dice che queste colonne si chiamavano Portæ Gadiratanæ, le porte di Gadira, e che furono poste in un tempio.

2. — DI ERMETE, tavole sulle quali si credeva che Ermete avesse scolpito i suoi precetti, che furono poi rinchiuse nella parte più secreta dei templi.

3. — EBRAIGHE O MISTERIOSE, due colonne del vestibolo del tempio di Sa-

3. — ÉBRAICHE O MISTERIOSE, due colonne del vestibolo del tempio di Salomone, l'una delle quali a destra si chiamava Jachin, desiderio e l'altra a sinistra, Booz, forza e vigore, vale a dire che esprimevano il desiderio di Salomone per la perpetuità del suo tempio.

Colono, montagna vicina ad Atene, consacrata a Nettuno, sulla quale Edipo si ritirò dopo avere riconosciuto sua madre in sua moglie. Dal nome di questa montagna Sofocle diede al suo Edipo

il soprannome di Coloneo.

Colori. Plinio il naturalista riferisce che gli antichi traevano auguri e presagi dal colore dei raggi del sole, della luna, dei pianeti, dell'aria, ecc. Secondo Horus Apollon, Plutarco e Piero, il bianco fu sempre usato per indicare la purezza dell'anima e l'abbondanza di luce. Tutti gli ornamenti di Osiride erano bianchi, e i suoi sacerdoti vestivano dello stesso colore. I sacerdoti di Giove, il Flamen dialis, in Roma, portavano abiti e cappelli bianchi. I Persiani dicevano che le divinità non vestivano altro colore che il bianco. Gli antichi Romani segnavano i giorni felici con creta bianca. Nei funerali dei Cesari si portava abito bianco. Plutarco osserva che i Veneti e gli abitanti della riva del Po erano sempre vestiti di nero per indicare che portavano il lutto di Fetonte. In Mantinea vi era un tempio dedicato a Venere Nera, vale a dire al Pudore. I sacerdoti egizi non vestivano

a nero se non quando volevano chiedere grazie particolari. Gli antichi colorivano di nero i capelli delle loro statue di alabastro. Molti lavori della raccolta di Ercolano mostrano che gli antichi solevano dipingere in rosso le statue di Priapo e di Bacco. In certi giorni di feste si dipingeva di rosso puro la faccia delle statue di Giove.

Colosso Di Ropi, una delle sette maraviglie del mondo, rappresentava Apollo o il Sole, divinità dei Rodj. Questa enorme statua, secondo Festo, era alta 70 cubiti o 105 piedi. Essa era tutta di rame. L'artefice aveva fatto nell'interno, che era vôto, dei ponti di ferro e di pietre quadrate; i suoi piedi erano appoggiati sopra due basi prodigiosamente alte, nell'entrata del porto di Rodi, ed erano lontani l' uno dall'altro abbastanza per lasciar passare le navi a piene vele tra le sue gambe. Questo colosso, cominciato l'anno 300 avanti l'Era cristiana da Carete Lindio, discepolo di Lisippo, e terminato da Lachete, fu rovesciato 88 anni dopo, e rimase così fino a che Vespasiano lo fece rialzare. In questo intervallo, tutti i popoli a gara avevano mandato a Rodi delle riguardevoli somme per ristaurarlo; ma i Rodi divisero tra essi questo de-naro, sotto pretesto che l'oracolo di Delfo aveva vietato di rialzare la statua. I Saraceni, essendosi impadroniti dell'isola di Rodi, verso la metà del settimo secolo, e trovando questo colosso rovesciato, lo vendettero ad un Ebreo che lo spezzo e carico goo cammelli del rame di cui era fabbricato. Poche persone po-tevano abbracciare il suo pollice: le sue altre dita erano della grossezza delle statue comuni. L'artista aveva fatto nell'interno delle scale che conducevano alla sommità del monumento, da dove si scoprivano i lidi della Siria, ed anche le navi che navigavano nel mare di Siria. - Plin. 1. 34, c. 7. - Festus, de Verb. Signif.

Questo genere di statue aveva avuto principio in Egitto, dove Sesostri fece porre in un tempio di Vulcano in Menfi molte statue e sue e della sua famiglia, le prime delle quali erano alte 30 cubiti, e le altre venti. In Apollonia, città del Ponto, si vedeva una statua di Apollo alta 30 cubiti, che fu fatta portare in Roma da Lucullo. Fra le antichità di questa città vi erano sette famosi colossi, due di Apollo, due di Giove, uno di Nerone, uno di Domiziano ed uno del Sole.

COLPA. - Vedi DELITTO,

COLUBER HAJE ( Mit. Egiz. ), serpente di cui gli Egiz i avevano formato l'emblema della Provvidenza conservatrice, perchè questo animale si alza e minaccia con la testa nell'avvicinarsegli, ma non si muove dal luogo dove è.

COLUMELLA, picciola colonna, cippo

che si innalzava sui sepolori.

1. COMANE, città del Ponto sul fiume Iride, celebre pel suo tempio di Venere, per la moltitudine di cortigiane che si dedicavano alla dea, e per la vita dissoluta de' suoi abitanti. — Strab. l. 12.

\* 2. - Nome di una città di Cappadocia, ove era un tempio consacrato a Bellona, servito da prodigioso numero di sacerdoti sotto l'autorità di un pontefice, il quale era tenuto in tunta considerazione, che non riconosceva altri di superiore a lui che il solo re. Siccome questo tempio era ricchissimo per le molte terre di cui era dotato; così il pontificato toccava ordinariamente ad an principe del sangue reale. Strabone, che viveva verso la fine del regno di Augusto, dice che all'epoca in cui egli viaggiò in Cappadocia, vi erano più di seimila persone d'ambi i sessi dedicate al servizio di questo tempio. Eliano Lampridio dice che i sacerdoti venivano iniziati col mezzo di tagli che si facevan loro in un braccio. Questi sacerdoti erano fanatici che nel loro entusiasmo correvano per le vie con una spada nuda in ciascuna mano, predicendo la caduta delle città e la sconfitta de' nemici, ed annunziando sangue e stragi. - Strab. l. 12. - Ælian. Lampr. in vita Comm. c. 9. — Lactant. l. 1, c. 21. — Ptolem. l. 5, c. 7.

COMANI, ministri subalterni de sacrifici che si facevano a Bellona nella città di Comane in Cappadocia, dove questa dea aveva un celebre tempio

dello stesso nome.

COMARCHIO, aria di flauto che teneva il primo posto fra quelle che si suonavano nei banchetti e nelle radiunanze di persone dissolute alle quali presiedeva il dio Como.

COMASIA, una delle Grazie. Questo nome non si trova che sopra un antico monumento. — Ant. expl. t. 1.

Comaste, che ama i banchetti e le gozzoviglie, epiteto di Baeco. Rad. Komos, banchetto. — Anthol.

Komos, banchetto. — Anthol.

COMATE, caprajo che fu preso da
quelli della sua professione per l'eroe

delle loro canzoni.

COMBADASSO (Mit. Giap.), divinità giaponese. Era un bonzo di oui i Gia-

ponesi raccontano il seguente aneddota. Nell' età di otto anni egli fece costruire un magnifico tempio, e pretendendo essere stanco della vita, annunziò che voleva ritirarsi in una caverna per dormire colà dieci milioni d'anni. Egli entrò quindi in una caverna la cui ussita fa tosto saggellata. I Giaponesi lo eredono ancora vivo e lo invocano come un dio.

COMBATTIMENTI. Sono personificati nella Teogonia di Esiodo, il quale li

fa figliuoli della Discordia.

COMBE, figliuola di Ofio, cognominata Calci perche le si attributsce l'invenzione delle armature di rame. I suoi figli avevato tramato di assassinarla, ed essa sfuggi sotto la forma di un necello. Si pretende che ella avesse cento figliuoli: di qui il proverbio greco, Essa ha tanti figli come Combe, per indicare una donna feconda. — Ovid. Met. l. 7, v. 383. — Farnab. ad Ovid. loc. cit.

COMBI, città d'Egitto sul Nilo, i cui abitanti, chiamati Combiti, adorravano un cocodrillo. — Juv. Sat. 15.

COMENTARJ. Era propriamente il nome che si dava alla spiegazione che facevano gli auguri degli avvenimenti intorno ai quali si consultavano.

Comeo, soprannome d'Apollo, al quale si attribuisce ordinariamente una bella capigliatura. Rad. Coma. I Naucrazi celebravano in abito bianco la festa di Apollo Comeo. Egli era adorato sotto questo soprannome in Seleucia, da dove la sua statua fu portata in Roma e posta nel tempio di Apollo palatino. Si dice che i soldati che presero Seleucia, essendosi messi a cercare nel tempio di Apollo Comeo dei tesori che vi supponevano nascosti, usci da un'apertura che avevano fatta un vapore avvelenato che sparse la peste da questa città fino sulle sponde del Reno.

COMETA ( Iconol. ). Si personifica sotto le sembianze di una donna sostenuta in aria, di sguardo minaccevole, con una lunga capigliatura infiammata, un abbigliamento rosso, ed una face

di zolfo acceso nelle mani.

GOMETE (Mit. Amer.). Gli Indiani di Cumana e di Paria, nell' America meridionale, si spaventano all'aspetto di una cometa, metsora che essi tengono come un presagio certo delle più gravi sciagure. Per allontanarla essi usano scongiurazioni e incantesimi, che accompagnano con urti è col suono di una specie di tambure.

1. COMETE, padre di Asterione, fu

CI

uno degli Argonauti, e aveva sposato Antigone figliaola di Ferete. - Val. Flace. l. 1, v. 356. - Apollod. l. 1,

c. 27.
2. — Uno dei centuari che assalirono
3. — Uno dei centuari che assalirono
4. — Piriton, e che i Lapiti nelle nozze di Piritoo, e che fu ucciso da Reto. - Met. l. 12, v.

3. - Nome di un principe fratello di Protoo, e, al pari di questi, figlio di Testio. Fu ucciso alla caccia del cinghiale di Galidone. - Pausan. 1. 8, c. 45.

4. — Amante adultero di Egiale. 5. — Figliaolo di Oreste. \* 6. — Nome di un Mage, amico di

Cambise re de Persiani, è successore di Ciro. — Herodoi. l. 3, c. 61.

1. COMETO, figliuola di Pierelao re de Teleboeni e nipote di Tafio, tradi suo padre al pari di Scilla. Il destino di Pterelao dipendeva da un capello d' oro, noto solo a sua figlia. Anfitrione avendo posto assedio davanti a Tafo, capitale de' Teleboeni, aveva perduto ogni speranza di prenderla, allorchè Cometo, innamoratasi del generale nemico, stimo di fargli cosa grata col tradire suo padre. Essa taglio quindi il capello fatale a suo padre, e abbandonò la città al nemico. Pterelao fu ucciso, e Cometo, in ricompensa della sua perfidia, fu tratta a morte per ordine dello stesso Anfitrione, di cui ella sperava diventare sposa. — Apollod. l. 2, c. 11. 2. — Una sacerdotessa di Diana.

Comizi, nome che si dava alle radunanze del popolo romano che avevano per oggetto l'elezione dei magistrati o qualche altro affare di Stato. -Calata, nome che si dava a quelle nelle quali si creavano i Sacerdoti. - Pontificia, erano quelle nelle quali si e-

leggeva il gran pontefice.

COMMEDIA ANTICA ( Iconol. ). Si rappresenta con una donna vecchia calzata di coturni. Il suo vestimento da zingara caratterizza il suo stile triviale. Il suo riso beffardo, il suo volto imbrattato, e la freccia che essa tiene, indica che i suoi motti sono pungenti, amari e spiacevoli. Essa scopro un canestro pieno di vipere e di aspidi, che le viene presentato da una scimia. Non sarebb' egli cosa più semplice il rappresentare il sepoloro di Aristofane, indicato con una maschera comica, e ornato di uccelli, di vespe e di rane, titoli di tre produzioni di questo autore?

COMMEDIA MODERNA (Iconol.). Si

acconciata il capo con leggiadria. I snoi attributi sono una maschera, e l'iscri; zione: Describo mores hominum. A' suoi piedi è un trofeo di strumenti musicali.

COMMENTACULUM, COMMETACULUM O COMMOTACULUM, piccolo bastone che portavano nelle mani i flamini, e col quale tenevano indietro il popolo nei

loro sacrifici.

1. COMMERCIO (Iconol.). Nei bassirilievi antichi è espresso con un Mercurio, che tiene una borsa, come preside di tutto ciò che concerne il traffico. In una medaglia della compagnia delle Indie, è indicato con un Mercurio, il quale ha la borsa e il caduceo, e guarda delle balle sul porto e delle navi alla spiaggia.

2. — DELLA VITTA UMANA. Un uomo che mostra col dito una pietra doppia da mulino, simbolo del bisogno scambievole che hanno gli uomini gli uni degli altri. Esso tiene una cicogna, uccello soccorrevole. Si pretende che quando esse debbono volare per molto tempo, si sostengano il collo l'una coll'altra.

COMMINO, nome di Marte presso i Romani. Rad. Cominus, da vicino.

COMMISERAZIONE ( Iconol. ). Donna modestamente abbigliata, e la cui fi-sonomia mostra dolcezza e sensibilità. Coll' una mano essa distribuisce denaro ad alcuni infelici, e coll' altra tiene un nido nel quale è un avvoltojo che si lacera il seno per nutrire i suoi figli, geroglifico egizio. Vicino alla figura vi è un vaso ed un pane.

Commodevi, divinità campestri delle quali si conosce il solo nome. - Mem-

de l' Acad. des Inscr. t. 7.

COMMOZIE, ninfe del lago Cutiliense, dove era un' isola fluttuante, dal che

derivò il loro nome.

1. Como, dio della gioja, dei banchetti, dei balli nottarni. Era il nume favorito della gioventù dissoluta. Egli presiedeva alle Cronie presso i Greci ed alle Saturnali presso i Romani. Il giorno in cui si celebrava la sua festa era permesso agli uomini di vestire da donna ed alle donne di abbigliarsi da nomo. I suoi seguaci correvano di notte in maschera al chiarore delle torce, col capo cinto di fiori, accompagnati da garzoni e da donzelle che cantavano e ballavano sonando. Andavano in tal guisa a bande per le case. Queste dissolutezze cominciavano dopo cena e continuavano fino ad ora innoltrata della rappresenta sotto la figura di una fan- notte. - Gli antichi rappresentavano il eiulla amabile e graziosa, abbigliata e dio Como giovane, bello, di leggiadre

forme, col viso acceso dall'ebbrezza, coronato il capo di rose, con una face nella mano destra che sta per cadergli, e in atto di appoggiarsi colla sinistra sopra un tronco. Altri gli fanno tenere una tazza d' oro ed un piatto di frutti. Rad. Komos, lusso, banchetto dissolutezza. Questo nume era uno dei com-pagni di Dioniso o Bacco. Si poneva la sua statua sul limitare dell'appartamento de' nuovi sposi, sopra un piede-stallo ornato di fiori. — Philostr. Iconol. c. 2. — Plut. de Problem. Rom. Quæst. 55. — Athen. Dipnos. l. 12. — Aria di ballo degli antichi, che

era forse in uso nei banchetti.

COMPASSIONE. - Vedi COMMISERA-

1. Compasso, attributo della geome-tria, della beltà, dell' equità, della previdenza, ecc. 2. — Rotto, simbolo di una ra-

gione sregolata.

COMPERNE, nome che davano i Romani alle statue che hanno i piedi

COMPITALT, feste e giuochi che si celebravano in Roma nelle crocevie in onore degli dei Lari o Penati, e di Mania o la Pazzia, madre dei Lari. Gli schiavi e i liberti erano i ministri di questa festa, e in quel giorno godevano di un'intera libertà. – Dionys. Halic. l. 4. – Laberius, apud Aal.

Gell. 1. 16, c. 9.

Un antico autore pretende che al tempo dei re di Roma si sacrificassero fanciulli agli dei Lari nel giorno della loro festa, perchè l'oracolo di Apollo aveva ordinato che si sacrificassero a questi dei delle teste, per la salute delle altre teste; vale a dire per la sa-Inte e la prosperità delle persone di cia-scuna famiglia; ma che Bruto, dopo l'espulsione dei Tarquinj, abolisse questo barbaro uso e vi facesse sostituire delle teste d'aglio e di papaveri, interpre-tando più ragionevolmente le parole dell' oracolo. - Albinus Cecimna ,

apud Macrob. Saturn. l. 1, c. 7.
Durante questa festa ciascuna famiglia poneva sulla porta della sua casa la statua della dea Mania e sospendeva certe figure di legno di sopra le porte. Nelle crocevie si piantavano delle tavole sulle quali si ponevano certe piccole figure d' uomini e di donne che rappresentavano gli dei Lari, e si accendevano lampade in onor loro. In questo giorno si ornavano le porte delle case di rami d'alberi, e ciascun capo di famiglia offeriva sacrifici nel

suo Larario, vale a dire nel luogo della sua casa dove erano situati gli dei Lari. Augusto ordinò di coronare e di ornare di fiori due volte l'anno le statue dei Lari poste nelle crocevie. Questa festa era mobile. Se ne proclamava il giorno ogni anno. Era pure il nome degli dei stessi che vi si invocavano. - Varro; de Ling. Lat. 1. 5, c. 3 — Ovid. Fast. 1. 5, v. 140. — Festus, de Verb. Signif. - Servius, in l. 2, Georg, v. 382.

Si crede che le Compitali fossero istituite dal re Servio Tullio. - Pline

l. 36, c. 27.

COMPLIMENTO (Iconol.). Un poeta moderno lo ha personificato. Esso gli assegna la corte per suo soggiorno. Quivi, innalzato sopra un trono portato dalle ali da' venti, egli erra co' suoi sguardi ridenti sulla turba che lo circonda, e che egli nutre di incenso e di fumo. Intorno a lui svolazzano i sogni lusinghieri , la speranza che sparge le menzogne. La sua mano scrive a caso i beneficj ed i servigi sull' arena mobile, e l'alito dei venti gode di cangiare, confondere e cancellare queste tracce incerte e suggitive. — Il P. Lombard.

COMUNI, epiteto che si dava a molte divinità, ma specialmente a Marte, a Bellona, alla Vittoria, perchè proteg-gevano indistintamente l'amico e il nemico. I Latini chiamavano pure Dii communes quelli che erano chiamati Azones dai Greci. Essi non avevano alcuna giurisdizione particolare nel cielo: tuttavia si oporavano sulla terra di un culto ad essi peculiare. Tale era Cibele. Si dava pure lo stesso epiteto agli dei riconosciuti da tutte le nazioni, co-

me il Sola, la Luna, Plutone, Marte, ec.
Con o Chon (Mit. Egiz.), nome che
davano gli Egizi ad Ercole.
Concezione (Mit. Maom.). I dottori

persiani la spiegano con una favola singolare, Secondo essi, la cura della formazione della creatura umana è data ad un angelo; il che vien fatto da esso gettando un po' di terra nell' ovaja nel-l' istante della concezione. E però i Persiani ritengono che ciascuno debba andare a rendere lo spirito precisamente nel lungo dove fu presa la terra di cui

è stato formato. — Chardin.
Conchiglia. — Vedi Tritone. — Carro a foggia di conchiglia. — Vedi NETTUNO, TETI, ANFITRITE.

CONCLAMAZIONE, cerimonia romana che consisteva nel chiamare con alte grida un individuo che fosse appena morto, onde fermare l'anima fuggitiva

o risvegliarla se ella fosse ancora unita al corpo. I cadaveri chiamati in tal guisa si appellavano conclamata cor-

pora.

CONCORDIA. I Romani ne fecero una delle loro divinità e le innalzarono parecchi tempi in diverse epoche. Il più magnifico era quello edificato dal dittatore Camillo nel Campidoglio. In questo tempio vi era una sala ornata di statue, dove si radunavano i magistrati per deliberare gli affari della repubblica. Tito Livio, Dione, Plinio e Plutarco fanno menzione di molti altri templi dedicati alla Concordia; uno dei quali fu eretto col denaro prodotto da una tassa sui pubblicani. — Ovid. Fast. l. 1; v. 630; l. 6, v. 637. — Tit. Liv. l. 9, et l. 22. — Dion. l. 50. — Plin. l. 33, c. 1. —

Plut. in C. Gracco.

La Concordia era, al pari della Pace, con la quale viene confusa, figlia di Giove e di Temi; e s'invocava per l'unione delle famiglie, dei cittadini, degli sposì, ecc. Le sue statue la rappresentavano sotto l'aspetto di una fanciulla coronata di ghirlande con una coppa nell'auna mano, e un corno di dovizia nell'altra, o uno scettro che sembra produrre frutti. Si rappresenta pure con due corni di dovizia intrecciati, o con un fascio di verghe quasi sciolte per indicare che ciascuna di queste verghe è debole e fragile per sè stessa, ma che riunite esse hanno una gran forza. Due mani giunte insieme, che tengono una melagrana o un caduceo, sono il simbolo più ordinario della Concordia. Nelle medaglie romane si trovano pure le due mani unite, le quali tengono un' insegna militare, appoggiata sopra una prora di nave, col-l'iscrizione Concordia EXERCITUUM, per indicare la Concordia degli eserciti. In una medaglia di Nerone è una donna assisa, che tiene una patera nella mano destra e un corno di dovizia nella sinistra. L'iscrizione è Concordia Au-GUSTA. In una medaglia di Domiziano è assisa sopra un trono e tiene coll'una mano un ramuscello e nell'altra un corno d'abbondanza. La concordia di due coreggenti è rappresentata con due lire sopra una medaglia di Nerva, co-niata dopo ch' egli chbe adottato Trajano. Fur simboleggiata la concordia inalterabile di tre fratelli con un Gerione a tre volti, il quale tiene in fre delle sue mani una lancia, uno scettro ed una spada, ed appoggia le tre altre sopra uno scudo. Il Cochin l' ha dinoscio di verghe, con due alberi giovani i cui fusti si sono riuniti, e con un gatto steso fra le zampe di un cane. Altri iconologisti le fanno tenere ora una piccola statua di Pluto ed un pugno di spighe, di rose e di rami d'olivo, ora un cuore in mezzo ad un calice, ed un fascio, simbolo di unione e di concordia.

CONCUPISCENZA (Iconol.). Una donna nuda la cui capigliatura è disegnata con arte, assisa sopra un eocodrillo, ed avente nell'una mano una pernice che

ella accarezza eoli' altra.

CONDARAVALI ( Mit. Ind. ) , una delle figlie del dio Visnu e di Latscimi.

CONDILEATIDE, seprannome di Diana onorata a Condilea. - Vedi APANCO-

CONDITOR, dio campestre che vegliava dopo le messi al raccolto dei grani.

Rad. Condere, nascondere.

CONDOTTA (BUONA) (Iconol.). Exappresentata con una nave giunta nel

porto dopo essere passata tra gli scogli.
CONFARRAZIONE, la prima e la più solenne delle tre maniere di contrarre i matrimon' presso i Romani, istituita da Romolo. Essa aveva un formolario ed una cerimonia particolare, e richiedeva la presenza di dieci testimonj. Durante il sacrificio gli sposi mangiavano una focaccia o pane di frumento, in segno di unione, panis farreus, dal che viene la parola confarreatio. Questo matrimonio era proprio dei patrizj, e non duro che un certo tempo. - Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 12.

Conferentes, dei di cui parla Arnobio, che apparivano sotto la forma di fallo ed erano Incubi.

Confessione. Essa si usava nelle an-

tiche iniziazioni.

Mit. Chin. E uso stabilito nella China che i vicerè e i governatori delle provincie facciano di tempo in tempo una confessione in iscritto di tutti i loro falli, si pubblici che secreti. Non è cosa facile ne sicura per essi il cercare di dissimulare, perchè in ciascuna pro-vincia ci sono dei magistrati vigilanti, incaricati dalla corte per renderle il più esatto conto della condotta dei governatori.

Mit. Giap. Presso i Giaponesi si usa una specie di confessione la cui austerità e strane za sono capaci di disanimare il più relante penitente. Un Giaponese, termentato dai rimorsi della sua coscienza, e che voglia ottenere il perdono de' suoi peccati, si reca in un tata colla corona di melagrane, col fa- orrido deserto, circondato da montagne

e da scoscese rupi che gli bisogna valicare. Egli incontr a certi eremiti selvaggi al pari del luego che abitano, i quali lo conducono da altri eremiti più sclvaggi ancora. Questi prendono il pe-nitente e, per apparecchiarlo alla con-fessione, lo tormentano con ogni genere di mortificazioni e di austerità che pos-sono immaginarsi. Essi lo stenuano con eccessivi digiuni, e malgrado della sua debolezza lo costringono ad arrampi-care sopra scoscese rupi, ed a passare montagne e precipizj. Il penitente è ob-bligato, sotto pena di morte, di subire tutte le mortificazioni che gli vengono ordinate dagli eremiti, e se egli vi manca in qualche partè, i suoi spietati carnefici lo sospendono per le mani ad un albero vicino ad un precipizio. un albero vicino ad un precipizio, e lo lasciano in questo stato. Allorchè egli ha avuto bastevole forza per sostenere queste prime prove, viene con-dotto a traverso di sentieri impraticabili in una campagna dove è obbligato di rimanere un giorno ed una notte con le braccia incrociate e col viso appoggiato solle ginocchia. Se la molestia di una simile posizione lo costringe a cercare qualche sollievo, i vigilanti eremiti richiamano l'infelice penitente al suo dovere col bastone. In tutto il tempo in cui egli sta in questa incomoda attitudine, debbe fare un esatto esame di tutti i suoi falli. Spirato il termine dell' esame bisogna ch' egli cammini colle stesse fatiche fino a che arrivi in cima ad una rupe, luogo destinato per la confessione. Dall'interno di questa rupe esce una grossa stanga, alla cui estremità pende una bilancia. Gli eremiti pongono il penitente in uno dei gusci, e mettono un contrappeso nell'altro, e mettono un contrappeso nell'altro; indi la spingono fuori della rupe, in modo che rimane sospesa sopra un precipizio. In questa situazione debbe il penitente fare ad alta voce un'esatta e sincera confessione di tutt' i suoi peccati. Se si scorge ch'egli dissimuli qualche circostanza o s'imbrogli nella numerazione de' suoi falli, si da un moto alla stanga che fa saltare la bilancia e precipita il penitente. Se egli compie la sua confessione, i due gusci si trovano in equilibrio. Fortunatamente sfuggito da tanti pericoli, egli paga gli sfuggito da tanti pericoli, egli paga gli eremiti che lo hanno così bene tormentato, e si reca in un tempio, dove dopo avere renduto grazie agli dei consacra molti giorni in feste e passatempi per ricrearsi delle sue passate fa-

Mit. Ind. I Talapuini di Lao, tutto

che siano forse i monaci più orgogliosi, sono nondimeno soggetti all' umiliante cerimonia della coniessione. Essi si radunano in una gran sala il di 14 di ciascun mese, e pigliano posto ciascuno secondo il loro grado. Allora i più attempati, per dare esempio, si inginocchiano l' uno dopo l' altro in mezzo alla sala, e si accusano ad alta voce di tutti i falli di cui si sono resi colpevoli nel mese precedente, e sono imitati dai monaci giovani. Ciascuno di essi, dopo essersi confessato, riceve l'assoluzione, senza che si faccia monazione di penitenza. I Talapuini di Siam si confessano pure di tempo in tempo dal loro superiore. Ma quest'uso, anzi che 'essere per essi un atto di umiltà, porge loro il mezzo di appagare la loro vanità. Invece di accusarsi, essi si vantano di peccati che non hanno commessi, e passano in rivista tutti gli obblighi della legge, unicamente per applaudirsi di esservi stati fedeli.

Mit. Pers. Il Sadder, uno dei libri sacri dei Parsi o Ghebri, ingiunge a tutti i fedeli di pensare sovente ai falli di cui si sono resi colpevoli, e di accusarsene con umiltà in presenza di un sacerdote; o, se non ne hanno il comodo, debbono fare questa confessione a qualche laico commendevole per la sua pietà, o finalmente bisogna che per lo meno si confessiono a Dio davanti il sole.

Mit. Affr. Gli abitanti dell' isola di Madagascar, le cui nozioni religiose si limitano a un di presso a quella dell' esistenza d' un dio, si confessano, nonostante dei loro peccati, principalmente allorche sono in punto di morte.

nonostante dei loro peccati, principalmente allorche sono in punto di morte. Mit. Peruv. La confessione era un tempo in uso nel Peru. Vi erano dei ministri stabiliti per ascoltare i penitenti, e per infligger loro certe pene proporzionate ai mancamenti; ma Acosta pretende che le donne si confessassero le une colle altre. La superstizione non andava disgiunta da questo rito. Si faceva uso di molte malie per conoscere se le confessioni erano sincere, e se con questo mezzo si scopriva che avessero celato qualche delitto, erano severamente puniti. Allorché l'Inca era preso da una malattia pericolosa, tutti i Peruviani erano obbligati di confessarsi. L'Inca non era soggetto come gli altri alla confessione, e non aveva altro confessore che il Sole. Dopo essersi accusato de' suoi peccati alla presenza di questo astro, egli si bagnava in qualche fiume, e vi lasciava le sue iniquità, che venivano trasportate dal torrente dell'acqua nel mate.

sta a ginocchio sulla base d'una colonna, battendosi il petto colla mano destra: intorno a lei vi è un cane, un agnello

ed una colomba.

CONFIDENZA ( Iconol. ). II Cochin l' ha espressa con una donna che scende in una scialuppa sopra una tavola sottilissima. Si rappresenta pure con una bella donna di aspetto impavido, con una veste mista di bianco e di verde, la quale sostiene con ambe le mani una nave ch' ella è in atto di commettere all'incostanza delle onde. Il Challe ha espresso la Confidenza in Dio con una figura coronata di olivo, la quale tiene un ramo di cedro nella mano destra ed una cornacchia nella sinistra. Vicino a lei vi è un' ancora. - Vedi DIFFIDENZA.

\*\* CONFUCIO, O KONG FU TSE, celebre filosofo chinese, uscito da un'illustre famiglia che discendeva da Ti Y, vigesimosettimo imperatore della seconda schiatta di Ciang. Secondo il Du Halde egli nacque 557 anni avanti G. C., nel borgo di Tseu Y, ora seconda città della provincia di Cian Tung, detta Kin Fu Hien, ed altrimenti Tseu Hien; ed in allora provincia di Lu. Narrasi che quand'egli venne alla luce si udi una melodia celeste, che alcuni astri si avvicinarono alla terra per annunziare ed ammirare questa miracolosa nascita, e che il bambino fu costodito da due dragoni. Questi sono i soliti prodigi che si suppongono accadere tanto nella Cina quanto altrove nella nascita de grandi uomini. Confucio si dimostro filosofo fino da giovane, e si acquisto un gran nome colla vivacità del suo ingegno e con la sodezza del suo giudizio. Di quindici anni si diede interamente allo studio degli antichi libri: ne raccoglieva diligentemente delle massime utili per alla condotta della vita, vi uniformava i suoi costumi, e in una si tenera età si apparecchiava ad offerirle agli altri in via di lezioni. Di vent' anni gli fu dato moglie; ma egli la ripudio in breve, per tema che avesse ad interrompere i suoi studi, e non ne prese mai altra, tuttochè la poligamia fosse permessa nella China. Suo aglio, chiamato Pe Yu, fa padre di Tsu su, che commentò i libri del suo avo, e si rendette celebre più per la sua sapienza che per le di-gnità alle quali fu innalzato. — Confucio, essendo divenuto mandarino e ministro di stato del regno di Lu, si fe' ammirare colla sua politica nel governo e nello stabilimento delle leggi, mostrando col proprio esempio quanto im- di perdersi in fisiche ed astruse nozioni

.- Iconol. Una donna alata che se ne porti che i re sieno filosofi o che ab s biano de' filosofi per ministri. Egli che aveva accettato questo ministero soltanto per la speranza di poter più facilmente divulgare da un luogo eminente la sua dottrina, vedendo che il disordine si era introdotto nella corte del monarca in occasione che dal re di Tsi furono mandate molte belle ragazze per se-durlo ed effeminarlo, e che il re non dava più retta a' suoi consigli, rinun-ziò al suo impiego e si ritirò deplorando il suo disgraziato paese. Egli scorse gli stati di Tsi, di Guei e di Tsu, ma i sovrani di questi regni, che dianzi avevano invidiato il suo posto, ricusavano ora i suoi servigi. Ridotto agli ultimi estremi della miseria, egli iva tapinando di paese in paese, scacciato da per tutto, e bene spesso minacciato di perdere la vita. Così la virtà, bandita e proscritta, provava la sorte che debbe formare la pena della colpa. Egli trovò finalmente un asilo nel regno di Cing dove insegnò la filosofia morale con tale applauso, ch' ebbe in poco tempo più di tre mila discepoli, e fra questi ve ne furono cinquento che occuparono le cariche più eminenti in diversi regni, settantadue de' quali superavano gli altri in sapere ed in virtu; onde i Cinesi hanno tuttavia per loro una particolare venerazione. Tutti questi discepoli erano altrettanti predicatori, de quali ei si serviva per estendere la sua dottrina e riformare i costumi de' popoli. Da un tal numero però ne scelse dodici, che si erano distinti pel loro zelo, ed a questi insegnò la sua dottrina in un modo più particulare.

Divise Confucio la sua dottrina in quattro parti ed i suoi discepoli in quattro classi: quelli del primo ordine si ap-plicavano a coltivare la virtú ed a for-marsi l'ingegno e il cuore colla medi-tazione; i secondi attendevano alla logica ed alla retorica; l'altra classe si consacrava allo studio del governo dello stato e dei doveri de' magistrati ; e l' occupazione del quarto ordine consisteva nel discorrere nobilmente e con eloquenza intorno a tutto ciò che concerne la scienza de' costami e la filosofia morale. Egli, colla sua dottrina, non aveva altro scopo che di dissipare le tenebre dell' intelletto e ristabilire quella integrità che su sempre rara in tutt'i secoli. La sua slososia era interamente scevra da quelle sottili ed intricate questioni che si trovano nelle opere de'migliori filosofi della Grecia, ed in vece

circa la natura e gli attributi dell' Ente Supremo, circa l'orgine del mondo, del male, e di altri somiglianti punti speculativi; in vece di dogmatizzare intorno alla natura delle ricompense, dei gastighi, delle virtu e de' vizi, si ri-strinse a parlare col più profondo ri-guardo del grande Autore di tutti gli Enti, ad inspirare negli animi la venerazione, la gratitudine e l'amore verso di lui; a far conoscere la sua provvidenza; a rappresentarlo come un Ente di infinita cognizione, e di una bontà e giustizia tanto illimitata, che non può lasciare niuna virtù senza premio, niun vizio senza gastigo. In somma obbedire a Dio, temerlo, amare il prossimo come sè stesso, superarsi, sottomettere le proprie passioni alla ragione, non far niente e niente pensare che le fosse contrario, erano le lezioni che questo grande uomo dava e poneva in uso.

Confucio non era meno modesto che sublime, e diceva schiettamente di non essere inventore della sua dottrina, ma che l' aveva cavata dai più antichi scrittori e principalmente dagli scritti dei re Yao, e Ciun, che lo avevano preceduto di più di 1500 anni. I suoi discepoli avevano una si straordinaria venerazione per lui che gli rendevano quegli onori che erano riservati soltanto alle persone che venivano innalzate al trono. Ritornò egli co' medesimi suoi discepoli nel regno di Lu, ed ivi si mort di 73 anni, deplorando i disordini del suo secolo, ed il suo sepolero fu posto nell'accademia stessa ov'egli dava le lezioni.

Confucio, che su si spesso errante e che aveva appena trovato nella vasta estensione della China un luogo dove poter riposarsi, ricevette dopo la sua morte onori che non furono mai renduti ad alcun uomo, a meno che la su-perstizione non l'abbia annoverato tra gli dei. Tutt' i sapienti, tutt' i magistrati, tutt'i letterati si vantano di essere discepoli di Confucio; e, qualunque sieno le soro opinioni, pretendono di seguire la vera dottrina. In tutte le città furono eretti ginnasj che portano il nome di lui ; e i mandarini della prima classe non osano passare davanti a questi asili delle scienze senza scendere dai loro palanchini. Non sí può essere innalzato al grado di baccelliere senza andar a rendere omaggio a questo grand' uomo nel palazzo consacrato a lui e che ne porta il nome. Confucio è appellato il gran Maestro, il Santo, il Re delle Lettere. I sovrani tartari della Cina non moria che i nazionali.

Non vuolsi per altro credere che gli si concedano gli onori divini. E anzi vietato di erigergli statue, per tema che gli omaggi che gli sono renduti non abbiano a degenerare in un culto ido-latrio. È venerato ne' ginnasj, e non in tempj: si fa riverenza al suo nome scolpito sopra tavolette, ma non si adora.

— Un diploma dell' imperatore assicura ai magistrati che si sono distinti per la loro integrità, il titolo di allievi di Confucio; e questo titolo onorifico è una sufficiente ricompensa de' loro servigi e delle loro virtu. — La posterilà di Con-fucio esiste ancora, e il capo di questa famiglia riceve quegli onori che non si possono rendere al sapiente che più non esiste. I letterati, ottenendo la laurea dottorale, gli presentano i doni che vorrebbero offrire al suo augusto antenato; l'imperatore lo riceve alla sua corte colle maggiori distinzioni; egli è il solo che gode della nobiltà ereditaria, e porta il titolo di Cung, che è la prima dignità della nobiltà chinese. - Il Levesque dal quale abbiamo preso la maggior parte di queste notizie intorno alla vita di Confucio, ha pubblicato in lingua francese i pensieri morali di questo filosofo, e formano parte della Raccolta de' Moralisti antichi: la morale di Confucio non la cede a quella di Epitetto, e in molte massime la supera d'assai. Eccone un esempio: / « Colui « che sinceramente e lealmente misura « gli altri da se stesso, obbedisce a « quella legge della natura scolpita nel « sno cuore, la quale gli detta di non « fare agli altri ciò che non vorrebbe « che si facesse a lui, e di fare agli « altri ciò ch'ei vorrebbe che si fa-« cesse per lui medesino. »

Confucio era di statura alta e ben proporzionata, aveva il petto largo e larghe spalle, aspetto grave e maestoso, colorito olivastro, occhi grandi, barba lunga e nera, naso un po' schiacciato, voce chiara e forte: in mezzo della fronte gli era venuto un tumore o una specie di gobba che lo rendeva alquanto difforme. - Vedi il sno ritratto, Tav-

XXXVII, fig. 2.
Tuttochè siasi detto di sopra che non si rendono onori divini a Confucio, vuolsi per altro confessare che le offerte che gli si porgono offrono l' idea di un vero sacrificio. Questo omaggio che gli viene renduto consiste nel portare e vino, e carne, e frutti, e fiori, e riso davanti alla sua effigie sopra una tavola o piramide dorata posta su di un altare fra hanno meno venerazione per la sua me- candellieri, nella quale sta scritto il

nome di questo filosofo. Dopo molte cerimonie e profonde riverenze il primo mandarino prende successivamente la carne ed i frutti e li presenta a Confucio, cantando nello stesso tempo alcuni versi, ed invocando lo spirito di questo tilosofo, che si crede presente ad assistere a questo sacrificio. Dopo si sotterra il pelo ed il sangue di un porco o di un montone ucciso la vigilia della festa, e si abbrucia un gran pezzo di stoffa di seta. Questi sono gli onori quasi divini che i letterati rendono a Confucio; per la qual cosa sembra che essi si allontanino non posso dai principi del loro proprio maestro, che non ha mai approvato che si rendessero alle creature simili omaggi. Alcuni però sono di opinione che non vi sia alcuna idolatria in questi usi cinesi, e che fino dalla più remota antichità solevano questi popoli innalzare edificj agli uomini sommi che erano annoverati tra gli eroi, proponendo quai modelli degni di essere imi-tate le loro azioni.

CONFUSIONE. - Vedi TIRBE.

Congianio (Iconol.), dono indicato nelle medaglie romane. Questo dono consistette da principio in olio ed in vino che si misuravano a congi. L' isorizione dei congiarj è Congiarium o Liberalitas. La Liberalità è rappresentata so-vente nel rovescio di queste medaglie. - Vedi LIBERALITA'.

Conio, polveroso, soprannome di Giove adorato a Megara, forse perche il suo tempio non aveva più tetto al tempo di Pausania. Rad. Konis, pol-

Conisalo o Conisalto, deità ono-rata dagli Ateniesi con gl'istessi riti che usavano gli abitanti di Lampsaco con Priapo, il che lo fece confondere con lui. — Strab. l. 3. Conju o Konju (Mit. Tart.), padre

eterno, titolo che danno al gran Lama i popoli soggetti alla sua obbedienza. CONJUGALE, soprannome di Venere

che presiedeva ai maritaggi di affezione.

\*\* CONNIDA, nome del precettore dato
da Pitteo re di Trezene nell' Argolide a Teseo suo nipote. Siccome la virtu dei principi e dei particolari dipendono specialmente dalla educazione che si da loro, così gli Ateniesi, questo popolo si illuminato e si geloso di ogni specie di gloria, credettero di dover dimostrare riconoscenza a colui che aveva formato il maggiore dei loro re. Istituirono quindi un sacrificio in onore di Connida Trezenio. Essi gli sacrificavano un ariete ogni anno, nella vigilia della festa di

Teseo; e questo sacrificio fece nascere il proverbio Κριός τρυρεία απείισεν, l'ariete ha pagato l'educazione, per dire che i popoli non possono dimostrare bastevole riconoscenza agli istitutori dei principi, e che tutte le ricompense sono di poco momento, se non si venerano come dei. Questo sacrificio tanto onorifico per Connida e per gli stessi Ateniesi, si faceva ancora al tempo di Plutarco, vale a dire più di tredici secoli dopo la morte di Teseo. - Plut. in Vita Thes. - Annot. di Mad. Dacier intorno a Plutarco.

Conocchia. La conocchia era un attributo delle Parche, talvolta anche di Nemesi (Vedi PARCHE, ERCOLE od ON-FALE ). - Presso i Romani, nelle cerimonie nuziali, si portava una conocchia dietro la sposa, per esprimere il lavoro al quale essa doveva attendere. Questa conocchia era ornata di lana. -Niewport, Cost. de' Rom.

CONQUISTA ( Iconol. ). Il Rubens ha espresso nel seguente modo quella dell' Affrica fatta da Cesare. Questo Romano esce da una navicella e approda ad Adrumeta. Egli ferma per un braccio un nomo a lato del quale vi è un leone che ha tre serpenti a' suoi piedi. Sotto si legge: Teneo te , Africa.

CONSACRAZIONE. - Vedi APOTEOSI. Consenti, nome che davano i Romani ai dodici iddii maggiori, quasi consentientes, vale a dire che deliberavano con Giove. Questi dei erano quelli del primo ordine, gli dei delle gran na-zioni, in opposizione agli altri. Tra questi dodici vi erano sei dei e sei dee: Giove, Nettuno, Marte, Apollo, Mer-curio e Vulcano; Giunone, Vesta, Mi-nerva, Diana, Cerere e Venere. Varrone sembra riconoscerne di due sorta; quelli le cui statue dorate erano nella piazza pubblica, e i dodici che ajutavano quelli che attendevano all'agricoltura. Questa istituzione veniva dall' Egitto, e lo Scoliaste di Apollonio dice che erano i dodici segni del zodiaco che si chiamavano Theoi Boulaioi. Gli antichi attribuivano a dodici altre divinità la cura particolare delle cose necessarie ad una vita felice e tranquilla. Giove e la Terra erano venerati come i protettori di tutto ciò che serve agli usi dell' uomo; il Sole e la Luna come i moderatori dei tempi ; Cerere e Bacco come i dispensatori del bere e del mangiare; Bacco e Flora come i conservatori dei frutti ; Minerva e Mercurio come i protettori delle belle arti, che perfeziouano l'ingegno, e del commer-

chezze; finalmente Venere e l'Evento come gli autori della nostra felicità e della nostra gioja, col dono di una fe-, conda discendenza e col compimento de' nostri voti. I Greci unirono a queste dodici divinità Alessandro il Grande, come dio delle conquiste; ma egli non fu riconosciuto dai Romani, i quali avevano trasportato gli altri dodici dalla Grecia in Italia, dove erano adorati in un tempio comune che loro era stato consacrato in Pisa. - Varro, de Reb. Rustic. — Augustin, de Civ. Dei, l. 4, c. 23. — Vedi SELECTI.

CONSENTIE, feste romane in onore

degli dei Consenti, stabilite, secondo Festo, col consenso di molte persone, vale a dire di certe famiglie, od anche di certe società che si fecevano un dovere di onorare particolarmente questi dei riuniti sotto un medesimo titolo.

Marte. In questa qualità, egli ha il suo abito da guerra, si appoggia colla mano sinistra sul suo scudo che posa per terra, e tiene nella destra la sua picca colla

punta rovesciata.

2. - Nome dato a Giove sopra molte medaglie di Diocleziano, le quali lo rappresentano col fulmine nell' una mano, e con una lancia nell'altra, per ringraziarlo di avergli salvato la vita nella sedizione di Vitellio. In altre medaglie, in vece del fulmine, egli tiene una piccola immagine della vittoria, colla iscrizione : Jovi conservatori

3. - Soprannome di Giano nelle medaglie di Pertinace.

Conservatores ædium sacrarum, i

conservatrice.

magistrati.

Conservatrice, soprannome dato a Giunone, e sotto il quale essa è indicata nelle medaglie con un cervo, perchè di cinque cerve colle corna d'oro che Diana inseguiva un giorno nelle pianure della Tessaglia, la quinta fu salvata da Giunone, e divenne simbolo di questa dea sotto il nome di Giunone

Conservazione (Alleg.). Si esprime con una donna involta in un panneggiamento d' oro e coronata di una ghirlanda di piante aromatiche, per allu-sione all'uso che ne facevano gli Egizj per conservare i loro morti. Nella mano destra essa tiene un ramo di cedro, è nella sinistra un cerchio d'oro; simboli l' uno di incorruttibilità, l'altro di per-

sio che mantiene ed aumenta le rie- uno dei nomi di Giano presso i Romani, col quale era considerato come dio delle semenze, e protettore della generazione. Rad. Conserere, seminare.

- Macrob. Saturn. l. 1, c. 9.

CONSIDERAZIONE (Alleg.). E una donna che tiene nell'una mano un regolo, e nell'altra un compasso, strumenti di rettitudine e di regolarità. Sopra la figura si vede una grua che vola in aria con una pietra negli artigli, attributo proprio di questa figura, in quanto che questo uccello equilibra il suo volo secondochè le regioni eteree che egli traversa sono più o mono sottili. Consiglio (Locaol.). Si personifica

con un recchio riguardevole, coperto di veste pavonazza, colore simbolico della gravità. Il libro ch' egli tiene, e sul quale vi è una civetta, è geroglifico dell'acutezza d'ingegno che non può acquistarsi se non che collo studio. Nell' altra mano tiene uno specchio circon-

dato da un serpente.

CONSINA, moglie di Nicomede re di Bitinia, che per la sua condotta lasciva fu data per pasto ai cani. — Pausan. l. 8, c. 4.

CONSIVA, soprannome di Opi nella sua qualità di divinità protettrice dei beni della terra. La sua festa si celebrava sotto questo nome nel mese di ,

Conso, divinità venerata dagli antichi Romani come il dio del consiglio. Si crede essere lo stesso che il Nettuno Equestre. Il suo tempio era nel gran Circo all' estremità della lizza, e internato fino a metà nella terra, per mo-strare che i consigli debbono essere tenuti cecreti. - Tit. Liv. l. 1, c. 9. -Aug. de Civit. Dei, l. 4, c. 11. -Arnob. l. 3.

CONSUALI, feste in onore del dio Conso o Nettuno, che si celebravano con magnifiche cavalcate; perchè Nettuno era tenuto come il primo che avea insegnato l'uso dei cavalli. Si attribuiva la prima istituzione di questa festa ad Evandro, e il suo rinnovamento a Romolo, il quale volle far credere che lo stesso dio del consiglio gli avesse ispirato l'idea del ratto delle Sabine. Plutarco osserva che in quel giorno i cavalli ed i muli non lavoravano, e venivano coronati di ghirlande. Festo pretende che la cavaleata si facesse con muli. L'antico calendario romano pone la celebrazione di questa festa alli 18 del mese di agosto. Si fa in questi giuochi che Romolo Consevio, Consevio, a Consevio, Ling. Lat. l. 5, c. 3. — Festus, de Hist. - Tit. l. 1, c. 9. - Ovid. Fast.

l. 3, v. 199. — Auson. ep. 69, v. 9. CONTADINI. Latona, fuggendo le persecuzioni di Giunone, passo in riva ad una palude dove alcuni contadini lavoravano alla terra. Essa era arsa dalla sete, e chiese loro un po' d'acqua, ma essi gliela ricusarono. La dea, per punirli, ottenne da Giove che fossero tra-

sformati in rane. — Ovid. Met. CONTAGIONE (Iconol.). Si rappresenta con una donna pallida, estenuata con abiti sucidi e laceri. Ticne un ramo di noce, e si appoggia sopra un basilisco. L' adolescente moribondo, steso a suoi piedi, e il denes vapore che lo circonda, indicano l'infezione

dell' aria.

CONTEMPLAZIONE (Iconol.). Si caratterizza con una donna che tiene un libro ed ha gli occhi volti verso il cielo.

CONTENTEZZA ( Iconol. ). Un bel giovine, nel quale si riconosce l'interna soddisfazione dallo splendore del colorito, dall' aspetto ridente e dagli occhi pieni di vivezza e di anima. Il suo panneggiamento è leggero, e metà d'oro e metà d'argento. Tiene un pomo d'oro ed un mazzo di fiori. Ha sul petto un rubino raggiante, simbolo di gioja. I suoi piedi sono alati, ed egli ne appoggia leggermente uno sopra un corno di dovizia.

\* CONTESA. Ecco la descrizione che ne fa Omero nel quarto libro dell' Iliade, verso 546 della traduzione del benemerito sig. Cav. Monti:

. Del crudele

Marte suora e compagna la Contesa Insaziabilmente furibonda, Che da principio piccola si leva, Poi mette il cape tra le stelle, e immensa Passeggia su la terra.

CONTINENZA (Iconol.). Si dipinge sotto la figura di una donna abbigliata da guerriera. Essa ha un elmetto in testa, e nella mano destra una lancia colla punta voltata verso terra. La figura sembra accennare di allontanarsi, perchè la vittoria di questa virtù sta nella fuga. È inseguita da un Amore il quale tenta scoccarle un dardo, che essa cerca di parare colla mano.

CONTRAMALIA, malie che si usano per distruggere l'effetto delle prime.

CONTRARIETA' ( Iconol. ). Donna brutta, di sguardo bieco, scapigliata, vestita da un lato di nero e dall'altro di bianco: tiene nell' una mano uno scaldavivande, e nell'altra un vaso pieno d'acqua. Il Cochin ha sostituito alle due ruote del Ripa un arbusto misura attica. Demofocate, re di Atene,

Verb. signif. - Dionys. Halic. l. 1. | che contrariato da un macigno è obbligato a curvarsi per innalzarsi, ed un ruscello interrotto nel suo corso.

CONTUBERNALI, divinità che si adoravano in un medesimo tempio.

CONTUMELIA, madre di Pane ch'ella ebbe da Giove. — Vedi Epimenide.

CONUFI, profeta egizio. - Plut. CONVECTOR, dio che presiede al tra-

sporto de' covoni. - Serv.

Conversazione (Alleg.). Si rappresenta sotto la figura di un giovine amabile e che ha una fisonomia aperta, obbigliato di verde e coronato di alloro. Nella mano sinistra tiene una specie di caduceo composto di rami di mirto e di melagrano intrecciati e fioriti, simbolo di unione e di amore, necessari elementi della conversazione. In luogo delle ali si fanno delle lingue umane. Di sotto vi è il motto: Væ soli! che esprime il piacere e la felicità risultanti dalla amichevole comunicazione dei sentimenti.

Coo, isola del mare Egeo sul lido della Doride, nell' Asia minore, celebre per la sua fertilità. Essa fu patria di Ippocrate e di Apelle. In oggi è chiamata Stanco, e forma parte delle isole dell' Arcipelago. Alcune donne di quest' isola, secondo Ovidio, furono trasformate in vacche allorchè Ercole ne traeva i suoi armenti. Nettuno lanciò una parte di quest'isola addosso al gigante Polibete. In quest' isola si coltivavano moltissimo i bachi da seta. Le donne vi andavano sempre vestite di bianco, e con abiti tanto leggeri, che sembravano nude, e si vedeva trasparire la loro pelle. Quindi i poeti parlano sovente del modo di vestire che si usava in quest' isola. — Strab. l. 14. — Plin. l. 11, c. 23. — Tibull. l. 2, eleg. 4. - Propert. l. 1, eleg. 2; l. 2, eleg. 1; l. 4, eleg. 2. - Horat. Carm. 1. 4, od. 12, v. 9. - Ovid. de Art. Am. l. 2, v. 298.

COONE, figliuolo di Antenore, ucciso da Agamennone, al quale egli aveva ferito un braccio colla sua lancia, per vendicare la morte di suo fratello Ifidamante ucciso dall' Atride. - Hom. I-

liad. l. 11.

COOPOTE, soprannome di Bacco. Rad. Choes, misura di liquido; poton, bevanda. - Vedi ANTESTERIE.

COPE, città della Beozia i cui abitanti andarono all'assedio di Troja. - Iliad.

COPIA. - Vedi ABBONDANZA. I. COPPA, feste delle coppe. Eorte choon. Rad. Eorte , festa ; chous ,

vedendo Oreste reo di un parricidio, il nome alla città. I suoi secerdoti, per non volle ne ammetterio alla sua tavola, ne ricusarvelo. Egli penso quindi di farlo servire separamente; e per colorire questa specie di affronto, volle che si servisse a ciascun convitato una coppa particolare, contro l'uso di quei tempi. In memoria di questo avvenimento gli Ateniesi stabilirono una festa nella quale si faceva la stessa cosa nel pasto. -Vedi BACCO, ANTEO, GANIMEDE,

2. - Di BENEDIZIONE, quella che benedivano i Giudei nei Ioro pasti di cerimonia, e nella quale ciascuno be-

veva in giro.

COPPAL (Mit. Ind.), idolo celebre adorato nel pagode di Ganjam, città sul lido di Coromandel. Quest'idolo é servito da sacrificatori e dai devadachi, cioè, schiavi dei. Sono donne pub-bliche il cui ufficio si è quello di ballare e di suonare certe piccole campanelle in cadenza, cantando canzoni oscene, tanto nel pagode durante i sacrifici, quanto nelle strade allorche si conduce l'idolo in processione.

COPPUT o KOPPUT ( Mit. Ind. ), sa-cerdoti del secondo ordine nell'isola di Ceilan. Sono vestiti come i laici; anzi, allorche esercitano le Ioro funzioni nel tempio, non sono distinti dal popolo che per un pannilino bianco, e per una maggiore proprietà. Essi pi-gliano sempre il bagno avanti avvici-narsi all' altare. Si assegna loro per vivere una porzione delle terre che appartengono al tempio da essi servito. Ma, siccome questa rendita è mediocre, così essi impiegano in varj lavori lucrativi il tempo in cui non sono occupati nelle loro funzioni. Queste funzioni si riducono ad offrire all'idolo del riso bollito ed altri cibi , che dopo essere rimasti esposti per qualche tempo sull'altare servono a nutrire i differenti ufficiali del tempio, come i tamburi, i sonatori di flauto, ecc.

COPREO. Omero dice che egli portava ad Ercole gli ingiusti ordini di Euristeo, e che si era reso spregevole adempiendo a questo odioso ministero. Copreo, padre di Perifete, era di Elide ed araldo di Pelope. Egli si era ritirato a Micene per un' uccisione che aveva commessa, e che fu espiata da Euristeo. — Iliad.

l. 15. - Apollod. l. 2, c. 5. Copto, città d'Egitto. Questa parola significa privazione, perchè, secondo Plutarco, avendo Iside saputo la morte di Osiride , tagliò un riccio de' suoi imitarla, si strappavano i capelli, e non ne lasciavano crescere alcuno sulla loro testa. — Strab. l. 16. — Plin. l. 5, c. 9; l. 6, c. 23.

1. CORA, nome che significa fanciulla, e che portavano le figlie pri-mogenite dei re di Epiro, come quelle dei re di Spagna e di Portogallo portano

quello di Infanta.

2. Nome di Proserpina che Plutarco dice essere la stessa che la Luna. -Vedi Coree. - Rad. Cora, giovane e bella fanciulla. - Plut. de Fucie que

in Orbe Lunce apparet.

\* In un' antica moneta descritta dall'Hunter si vede la testa di Cora (Proserpina). Essa ha pendenti alle orecchie, il collo ornato di una collana, e la testa cinta di un diadema posto all' estremità della fronte, come il credemnon, il che la caratterizza pure come Libera: i delfini indicano la fertilità della Sicilia. Si legge intorno DY-PAKONIAN (moneta dei Siracusani). - Vedi Tav. XLII, fig. 2. - Il rovescio di questa bella tetradramma rappresenta un Olimpionico (vincitore ne giuochi olimpici) in una quadriga: la Vittoria gli reca una corona: nell'esergo vi è l'armatura compita, composta di uno scudo, delle gambiere, di una corazza e di un elmetto. - Vedi Tav. XL, fig. 2. 3. — Fratello di Catillo e di Tiburte.

- Virg. Æn. l. 7, v. 670.

1. CORACE, figliuolo di Corono e nipote di Apollo e di Crisorte, succedette a suo padre nel regno di Sicione. Dopo avere regnato 30 anni, essendo morto senza figli, ebbe per successore Epopeo, venuto dalla Tessaglia poco tempo avanti. - Pausan.

2. Soprannome di Ulisse a cagione

della sua longevità. - Lycophr.

3. - Nome mitriaco.

1. CORACI, nome che diedero gli Scitt ad Oreste ed a Pilade. Questo termine significava, nella loro lingua, dei che presiedono all' amicizia. - Lucian.

2. - Ministri di Mitra, dal che le feste Mitriche si trovano talvolta appellate, nei marmi, Coraciche. Rad. Corax, corvo, uccello consacrato a Mitra. - Ant. expl. t. 2. - Vedi MITRA.

CORACICHI - Vedi CORACI.

CORAGGIO ( Iconol. ). Il Cochin l' ha rappresentato sotto la figura di Ercole armato della sua clava, e coperto di una pelle di leone, che si avventa tra le fiamine per combattere l'idra. Il Wincapelli, in segno di latto, il che diede chelmann crede che il coraggio in

guerra sia stato indicato con una testa d'asino che portavano i Dacj a guisa d'insegna alla testa de'loro eserciti e che può servire a spiegare il sacrificio di un asino che immolavano i Persiani a Marte.

CORAISCITE (Mit. Maom.), amministratore e custode del tempio della Mecca. Questa prerogativa fu particolare ad una tribù o famiglia di quella città, chiamata pure Oraischite. In appresso fu dato questo nome a tutti gli Arabi compagni di Maometto, il quale era esso

medesimo di questa tribu.

CORALLO, pianta nata dal sangue della testa di Medusa. Fu P ultima sua petrificazione. Alcuni moderni gli hanno attribuito certe virtu maravigliose, come quelle di fermare il sangue, di preservare le case dal fulmine, di tenere lontani i cattivi genj, ecc. Essi aggiungono che è più rosso portato da un nomo che da una donna. — Vedi MEDUSA.

1. CORANO, uno dei cani di Atteone.
2. — Libro. È una raccolta dei precetti di Maometto, e lo stesso che quello noto sotto il titolo di Alcorano. — Vedi ALCORANO.

CORASICE, ninfa.

CORCINA, nutrice della seconda A-rianna, secondo la tradizione di quelli

di Nasso. - Plut.

CORCIRA, isola del mare Jonio, famosa pei deliziosi giardini del re Alcinoo figlio di Alcatoo, e pel naufragio fatto da Ulisse sui suoi lidi. Vuolsi che ricevesse questo nome da una ninfa amata da Nettuno. Omero la chiama l'isola de' Feaci; essa ha portato pure il nome di Scheria, ed è nota oggidi sotto quello di Corfú. — Hom. Odyss. 1. 5, et 6. — Lucan. 1. 9, v. 32. — Strab. 1. 6. — Pomp. Mela, 1. 2, c. 7. — Ptolem. 1. 3, c. 14. — Vedi Feacia, Scheria.

1. CORDACE. Diana era ouorata sotto questo nome dagli abitanti di Pisa, dove essa aveva un tempio. Questa parola viene da un ballo che portava lo stesso nome e che si usava presso gli abitanti del monte Sipilo, in memoria di una vittoria di Pelope.

2. — În generale è un ballo che si usava nelle commedie, e che la sola ebbrezza poteva rendere scusabile fuori

del teatro.

3. - Satiro inventore di ballo la-

scivo ora menzionato.

CORDAD o KHORDAD (Mit. Pers.), nome di un buon genio presso i Parsi, incaricato di vegliare al ben essere dell'uomo. È desso che unitamente ai geni

Rameschue, Kharom e Amerdad, da all'uomo l'abbondanza ed i piaceri.

CORDAT (Mit. Pers.), angelo della terra e de' suoi frutti, secondo i Ghebri. — Chardin.

CORDOGLIO. - Vedi Dolore.

COREA, epiteto che davano i Trojani a Venere nel sacrificarle un porco. Rad.

Choiros, porco.

1. Conebo, Frigio, figliuolo di Migdone e di Anassimene, si recò a Troja nel tempo che i Greci stringevano d'assedio questa città, per ofirire il suo soccorso a Priamo, colla speranza di sposare Cassandra figlia di questo re, della quale era innamorato. Cassandra si sforzò invano di persuaderlo a ritirarsi onde evitare la morte che lo minacciava; egli fu neciso da Peneleo la notte dell' eccidio di Troja. — Virg. An. l. 2, v. 341 et 424. — Paussan. l. 10, c. 27. — Servius, in Virg. loc. cit.

l. 10, c. 27. — Servius, in Virg. loc. cit. 2. — Eroe nato nell' Argolide e sepolto a Megara nell' Attica, dove al tempo del viaggiatore Pausania si vedeva ancora il suo sepolero in mezzo alla piazza pubblica. Egli vi era rappresentato in atto di uccidere il mostro Pene, mandato da Apollo per punire gli Argivi di avere lasciato divorare uno de' suoi figli dai cani che custodivano le gregge di uno dei loro re per nome Crotopo. Questo mostro che da Esichio viene posto nel numero delle Furie, strappava i figli dal seno delle madri e li divorava. Il valente Corebo, com-mosso delle sciagure de' suoi concittadini, si batte con questo mostro e lo uccise; ma la collera del dio aumentò vie più, e sopravvenne una crudele pestilenza nella città di Argo. Allora Corebo fece il viaggio di Delfo per con-sultare l'oracolo. La Pizia gli vieto di ritornare ad Argo, soggiungendo che dovesse prendere un tripode nel tempio, edificare un tempio nel luogo in cui questo tripode gli caderebbe dalle mani, e stabilire quivi esso medesimo il suo soggiorno. Corebo si pose in cammino , e allorche fu giunto al monte Geranio nella Megaride, senti cadere il tripode. Egli edificò quivi un tempio ad Apollo e fondo un borgo che a cagione di quest'avventura fu chia-mato il Tripodisco o del tripode: Dopo la morte di questo Argivo gli abitanti di Megara gli cressero un sepoloro sul quale vi era un' iscrizione in versi elegiaci, che conteneva i principali avvenimenti della sua vita. - Pausan. in Attic. sive l. 1, c. 43. - Stat. Theb. l. I, v. 570.

3. — Guerriero ucciso da Neottolemo. | bone deriva il loro nome da Korytontes. - Pausan. 1. 5, c. 8.

4. — Cuoco che ottenne pel primo il

premio nei giuochi olimpici.

COREE, feste in onore di Proserpina. Coresia, secondo Pausania era un soprannome che davano gli Arcadi a Minerva.

Coreso, sacerdote di Bacco. - Vedi

CALLIROE.

CORETA, il primo che rese oracoli a Delfo. — Plut.

CORETONE, uno dei figliuoli di Licaone.

1. CORIA. Gli Arcadi, secondo Cicerone (de Nat. Deor. l. 3, c. 23), chiamavano con questo nome la Minerva figlia di Giove e di Corife, una delle Oceanidi, e la tenevano come inventrice delle quadrighe.

2. - Menade della quale si vedeva il sepolero in Argo. Era una delle donne che seguivano Bacco allorchè questo dio andò ad assediare Argo. Perseo riportò la vittoria: e siccome molte di queste donne furono uccise nel conflitto, così ebbero un sepolero comune; ma questa che era più riguardevole, ebbe un monumento a parte. - Pausan.

I. CORIBANTE, padre dell' Apollo di Creta, secondo Aristotile.

\* 2. - Figliuolo di Jasione re di un cantone dell' Arcadia, e di Cibele, accompagnò Dardano nella Teucria, paese dell' Asia minore, noto poi sotto il nome di Dardania, indi sotto quello di Troade, e vi stabili il culto di Cibele o della Madre degli Dei. Egli diede il nome di Coribanti ai sacerdoti che celebravano i misterj di questa dea. Coribante sposò Tebe figliuola di Cilice.

Diod. Sic. l. 5.

CORIBANTI, sacerdoti di Cibele, Frigj di nascita, e per la maggior parte mutilati. Solennizzavano le feste di questa dea con un gran tumulto, facendo un alto strepito coi loro tamburi, percuo-tendo i loro scudi con lance, ballando ed agitando le loro teste con gesti frenetici, e mescolandovi grida ed urli per piagnere la morte di Ati, di cui queste vittime del fanatismo soffrivano volontariamente il supplizio. Essi si astenenevano dal mangiare pane, perche Cibele aveva osservato un lungo digiuno , ! per dimostrare meglio la sua afflizione; onoravano il pino presso del quale autore parla pure di una montagna della era stato mutilato Ati, e coronavano i Jonia, chiamata Corice, che fu per suoi rami. Nell'udire il suono del molto tempo un rifugio di ladri, i quali flauto cadevano in delirio; dal che de molto tempo un rifugio di ladri, i quali flauto cadevano in contorni; e di un proriva il verbo Korybantizein dei Greci, montorio di Creta, dello stesso nome, per significare fanatico o ispirato. Stra- L. 13. — Cic. ad Attic l. 10, ep. 3.

bainein, camminare saltando, e rife-risce che erano creduti figli di Giove e della ninfa Calliope. Diodoro di Sicilia, L 5, lo fa derivare da Coribante figlio di Cibele e di Jasione, il quale passando in Frigia con suo zio Dardano, vi reco il culto di Cibele e diede il suo nome ai sacerdoti che lo ajutarono a celebrare i misterj di sua madre. I Coribanti di cui si tratta qui non erano altro che i successori dei Coribanti che ajutarono i Cureti a salvare Giove e ad allevarlo. — Vedi Tav. VIII, f.g. 2. — Essi avevano una specie di superiorità sulle altre divisioni di quest'ordine fanatico, note sotto il nome di Cureti, di Dattili, di Galli, ecc. — Strab. l. 10. — Ovid. Fast. l. 4, v. 299. — Stat. Theb. l. 8, v. 303.

CORIBANTICA, festa cretese in onore dei Coribanti, protettori di Apollo.

CORIBANTIONE, mitra o tiara di cui si servivano i Coribanti.

CORIBANTISMO, specie di frenesia. Quelli che ne erano assaliti immaginavano di avere sempre fantasime da-vanti agli occhi, ed avevano un continuo bucinamento nelle orecchie. Essi non dormivano, o se alcuna volta erano vinti dal sonno, stavano con gli occhi aperti. Questa malattia prese il nome dei Coribanti, i quali si credeva che non dormissero. Si pretendeva pure che questi malati fossero persone spaventate dai sacerdoti di Cibele.

CORICE, montagne e città di Cilicia nell' Asia, rinomate per la quantità e per l'eccellenza del zafferano che vi si raccoglieva. Gli antichi lo preferivano a quello di Sicilia, di Cirene e della Licia. - Dioscord. l. 1, c. 25. - Plin.

l. 5, c. 27. - Solin. c. 41.

Dai poeti si rileva che gli antichi solevano profumare la scena dei teatri di un liquore di zafferano. - Lucret. l. 2, v. 417. - Mart. l. 9, epigr. 39. -Essi usavano pure di ugnere o di lavare i loro capelli con una essenza tratta da, questa pianta. - Prop. l. 4, eleg. 6

sub fin.
L'antro di Corice consacrato alle Muse non era già nella Cilicia, come fu creduto da molti, ma nella Beozia appie del monte Parnasso. - Stat. Theb. 1. 7. - Strab. 1. 9. - Quest' ultimo vui ebbe Leo. - Pausan. l. 10, c. 6.

CORICIE o CORICIDI, ninfe che abitavano l'antro di Corice appie del monte Parnasso. Esse sono spesso confuse con le Muse alle quali quest' antro era consacrato. - Ovid. Met. l. 1, v. 320.

Correo, re d' Arcadia, ebbe due figliuoli, Plessipo ed Eneto, ed una fi-glia per nome Palestra. I due figli di Corico inventarono l'arte della lotta, e la loro sorella né fece parte a Mercurio suo amante, per cui essendosene essi lagnati, il padre ispirò loro il desiderio di vendicarsene contro Mercurio. Avendolo sorpreso addormentato sul monte Cillenio, gli tagliarono ambe le mani. Giove, commosso dalla sua sciagura, tolse le viscere a Corico e le trasformo in soffietto.

1. CORIDONE, uno dei giganti figli della Terra e del Tartaro.

2. - Pastore il cui nome si legge

nelle Egloghe di Virgilio.

CORIFAGENE, epiteto dato da Plutarco a Minerva, come uscita dal cervello di Giove. Rad. Koryphe, sommità, testa; ghinesthai , nascere.

Corifasia, soprannome di Minerva

onorata a Pilo sopra un promontorio. Corife, figliuola dell' Oceano da cui Giove ebbe la Minerva chiamata Coria dagli Arcadi. - Cic. de Nat. Deor. l. 3, c. 23.

CORIFEA, nome di Diana, derivato da una montagna vicino ad Epidauro. Corifeo, soprannome di Giove in

Arcadia, dalla sommità del monte Liceo sul quale era stato allevato. Era pure, nelle tragedie greche, il principale personaggio del coro, che parlava in nome di questo,

CORIMBIFERO, soprannome di Bacco, che gli fu dato perchè portava una corona con corimbi. — Virg. Eclog. 3, v. 39. — Propert. 1. 4, eleg. 6. — Rosin. Antiq. Rom. 1. 10, c. 20.

CORIMBO, nome che si da a due trecce le quali, formando l'acconciatura del capo di Diana, vanno ad unirsi ed attaccarsi in cima al suo capo.

1. CORINEO, eroe favoloso, che sfuggito dalle rovine di Troja andò a fondare Quinper in Brettagna.

2. - Uno dei capitani di Turno,

ucciso da Enea.

3. - Capitano ferito da Asila con

una freccia. - Eneid. l. 9.

4. - Sacerdote nell' esercito di Enea. Messapo avendo violato la triegua coll' uccisione di Aulete, il sacerdote irritato da tale azione afferrò un tizzone

CORICIA, ninfa amata da Apollo, da Jardente, lo lanció in faccia ad Ebuso e lo feri con un colpo di pugnale. Idem l. 12.

CORINETO, figlio di Vulcano, famoso masnadiero del quale Teseo purgò la terra. Egli traeva questo nome dalla mazza colla quale uccideva i suoi ospiti. Rad. Koryne, mazza. - Iliad.

l. 9.
\* 1. CORINNA, figliuola di Archelodoro e di Poerazia, nacque nella città di Tanagra, vicino a quella di Tebe capitale della Beozia, e si rese celebre per la sua beltà e pel suo ingegno nella poesia. Si dice che ella riportò cinque volte il premio della poesia lirica sopra Pindaro, il quale era allora molto giovane, e che ella gli diede molti consigli dei quali egli seppe approfittare. Corinna aveva composto cinquanta libri di epigrammi e di odi, di cui non ci rimangono se non che alcuni frammenti. -Prop. l. 2, eleg. 2. — Stat. Sylv. l. 5, Sylv. 3. — Pausan. l. 9, c. 20 et 22.

\* 2. — Questa era della città di Tespi,

e fu l'oggetto delle canzoni de' poeti de' suoi tempi. Le attrattive del suo ingegno agguagliavano quelle della sua figura. Alcuni autori la indicano sotto il nome di Corintia. Si sa che Ovidio celebrò la sua prima amante sotto il nome di Corinna, e che per lei compose egli i suoi primi versi, come dice egli medesino, Trist. l. 4, eleg. 9. - Idem Amor. l. 2, v. 280. - Mart. l. 8, epigr. 72.

CORINNO, poeta greco più antico di Omero, secondo lo Suida, e discepolo di Palamede, compose un poema intorno all'assedio ed alla distruzione di Troja. Si aggiugne che egli fece uso ne' suoi poemi delle lettere doriche, inventate da Palamede, e che Omero approfittò molto de' suoi versi. - Suidas. - Meursius.

CORINTIA, soprannome di Venere. Allorche i Persiani minacciavano la libertà della Grecia, le donne pubbliche di Corinto supplicarono Venere di allentanare tale sciagura : il loro voto fu esaudito, e la riconoscenza dei Greci istitui una festa in onore di Venere Co-

\*\* i. Corinto, città della Grecia, antichissima, fondata sotto il nome di Efira da Sisifo figliuolo di Eolo, aumentata poi da Corinto figlio di Maratone, e distrutta molto tempo dopo da Lucio Mummio console di Roma, circa 150 anni avanti l'era cristiana. Giulio Cesare la fece riedificare, ed essa esiste oggidi sotto il nome di Coranto nella Sacania. Essa era situata sull' Istmo che stivi, e ballavano nel tempo che si importa il suo nome e che formava parte del Peloponneso. In Corinto vi era un famoso tempio dedicato a Venere, nel quale si mantenevano più di mille cortigiane in onore della dea, il che traeva in quella città quasi tutti i giovani ricchi della Grecia che vi si riunivano; di qui il proverbio: Non è permesso ad ognuno di andare a Corinto.

Non cuivis homini contingit adire Corinthum.

— Horat. l. 1, epist. 17, v. 36. — Pausan. l. 2, c. 2 et 4; l. 8, c. 1. — Strab. l. 8 et 13. — Ptolem. l. 3, c. 16.

Il rame di Corinto era molto stimato nell'antichità. - Flor. c. 2. in Mumm. - Plin. l. 34, c. 2. - Isidor. 1./16,

I poeti greci e latini indicano più spesso Corinto sotto il suo antico nome di Efira. - Homer. Iliad. l. 15. -Nonnus, l. 2. - Dionys. Lycophr. in Cassandr. - Apollon. l. 4. - Ovid. Met. 1. 2, v. 240. - Virg. Georg. 1. 2, v. 464.

Cicerone chiama Corinto la face della Grecia, Græciæ Lumen; e Floro la chiama Græciæ decus, ornamento e gloria della Grecia. — Cic. Orat. pro Pompeio. — Id. de Nat. Deor. l. 3. — Flor. 1. 2, c. 16. - Vedi EfiaA.

2. — Soprannome d'Apollo. — Vedi

ARGOO.

3. — Figlio di Giove. — Pausan. 4. — Figlio di Maratone. — Idem.

1. CORIONA, musica greca inventata da Olimpo, Frigio, che si eseguiva in onore della Madre degli dei.

2. - Nome della seconda Minerva,

presso gli Arcadi.

CORISTA, il maestro del coro, colui che era incaricato di far eseguire le leggi del coro. Un altro corista era incaricato degli abiti e di tutto l'apparato del teatro, ch'egli pigliava a fitto ad un certo prezzo. Presso gli Ateniesi il corista era il cittadino più ricco della sua tribù: egli era incaricato di scegliere le voci che dovevano formare il coro, e di disputare il premio di musica nei giuochi pizi. Questo premio era un vaso da tre piedi, sul quale si scolpiva il nome della tribu vittoriosa, e quelli del suo poeta e del suo corista. Si sospendeva poi questo monamento nel tempio del dio la cui sesta si celebrava in quel giorno. - Mém. de l' Acad. des Inser. t. 15.

CORITALIA, soprannome di Diana a Lacedemone, nel cui tempio le nutrici portavano i figli maschi in certi di fe-

molavano alla dea piccioli porci per la salute dei figli stessi. — Vedi TITE-

CORPTAIX, che agita l'elmo, epiteto di Marte. Rad. Korithe, elmo.

1. CORITE, giovine Centauro, ucciso

dal Lapito Reso. — Ovid. Met. I. 12. 2. — Iberio, favorito d' Ercole, al quale si attribuiva l'invenzione degli elmi. - Myth. de Banier, t. 7.

3. — I pastori delle gregge di costni avevano trovato e rapito Telefo. 4. — Figliuolo di Paride e di Enone,

era bello sopra modo; quindi sua madre lo mando da Elena per ispirare gelosia a Paride, e per cagionare af-fanni a lei medesima. Egli seppe in breve guadagnarsi il favore di Elena; ma Paride avendolo un giorno sorpreso vicino a lei sul letto, lo uccise nel luogo medesimo. Secondo altri egli fu ncciso da suo padre per punirlo di un intrigo amoroso che aveva con Elena, dopo essersi mosso in soccorso di Priamo. Secondo altri finalmente egli fu ucciso co' suoi fratelli per caduta della soffitta di una camera, avanti andare a Troja.
5. — Figlio di Marmaro, uccise Pe-

6. - Figlio di Menelao e di Elena, al quale si attribuisce la fondazione della città di Corito in Italia. - Aneid. l.

CORITEA, soprannome di Cerere, adorata in un tempio su la via di Regea ad Argo. Essa aveva un elmo, dal che viene questo soprannome. Rad. Korithe,

elmo. - Vedi Corite 2.

CORITO, re d'Euroria, padre di Jasio e di Dardano. I Trojani erano origi-narj d'Italia per parte di costui. Il suo nome passò a suoi successori. — Vedi DARDANO.

\* CORNA. Alcuni dei sono talvolta rappresentati con corna. In alcuni antichi monumenti si vede Giove Ammone figurate con corna di ariete. — Vedi-Tav. VI, fig. 1. — Molte medaglie porgono l'imagine di Bacco con corna di bue in testa. — Vedi Tav. XXI, fig. 3. — Properzio invoca questo dio in nome delle sue corna, e gli chiede una vita lunga per celebrare la sua pos-sanza. — Prop. 1. 3, eleg. 16.

I fiumi sono talvolta rappresentati con corna. Si usava di dorare le corna dei buoi e delle capre che si immolavano agli dei. I poeti usano la parola Cornua per indicare i bracci de' fiumi. - Virg. Georg. 1. 4, v. 371. - Val. Flacc.

l. 1, v. 106. - Claudian. Consul. Ho-

nor. l. 4, v. 651.

I. CORNACCHIA. - Vedi CORONIDE. -Nelle medaglie è un simbolo di Apollo, dio degl' indovini. Allorche è appoggiata in qualche luogo, indica la fede

conjugale.

2. - Il canto di questo uccello era di cattivo presagio per colui che cominciava un' impresa. Secondo Eliano la cornacchia era sotto la protezione della Concordia. Gli antichi la invocavano avanti il matrimonio; forse perchè si credeva che le cornacchie dopo la morte di uno della coppia, serbassero una specie di vedovanza. - Ant. expl. t. 3.

1. CORNELIA, legge decretata da Corn. Silla, l'anno di Roma 677. Essa restitui ai collegi sacerdotali il diritto di eleggere i sacerdoti, che la legge Domizia loro aveva tolto per darlo al popolo.

2. - Vestale sepolta viva sotto il regno di Domiziano, per avere violato il

suo voto di castità. - Suet. in Domit. Cornigero, soprannome di Bacco, rappresentato talvolta con corna in testa, per dare ad intendere che l'insolenza e la temerità sono ordinarie compagne dell'ebbrezza. Virgilio dà questo epi-teto al Tevere, ed Ovidio lo da al fiume Numicio, perchè questi fiumi si rappresentavano con corna.

CORNO. - Vedi BACCO, SONNO, PANE,

SATIRI, ARPOCRATE.

\* COANO DI DOVIZIA. Nome che si dà al corno della capra Amaltea, dal quale scaturivano tutti i beni che si potessero bramare. Allorche Giove pose tra gli astri la sua nutrice Amaltea, fece dono di questo maraviglioso corno alle Ninfe che si pigliarono cura della sua infanzia. - Hygin. Poetic. Astron. l. 2, c. 13. - Servius, in l. 1. Georg.

Virg. 205.

Allorche i pittori e gli scultori vogliono rappresentare le ricchezze e l'abbondanza, pongono questo corno allato delle loro figure, facendone uscire e fiori, e uve, e spighe, e frutti d'ogni maniera, e gemme, e monete d'oro: e pongono maggior copia della cosa che più particolarmente caratterizza il genere di abbondanza che vogliono indicare. - Le imagini di Bacco, di Cerere, di Mercurio, di Ercole e di quegli Eroi i cui beneficj o i cui gesti furono cagione di ricchezza, sono per l'ordinario ornate di questo corno. Esso si vede nella maggior parte delle antiche medaglie rappresentanti qualche divinità. - Vedi ABBONDANZA, ACHELOO, AMALTEA, RICCHEZZA.

Cornopio, Ercole, cognominate cos dalla parola Kornops, cavalletta, fla-gello contro il quale si invocava il suo soccorso. Apollo partecipava con lui alla gloria di distruggere questi animali distruggitori.

CORNUTA, statua di Venere con corna di bue, adorata dagli Egizi. Le si sa-

crificava una giovenca.

Coro. — Vedi Catillo.

COROGRAFIA O AGRIMENSURA (Iconol.). È una fanciulla che misura un piano con un compasso, e pone un li-

CORONA ( Mit. Chin. ). I divoti della setta di Foe portano al collo o sopra un braccio una specie di corona composta di 100 grani oltre ad altri otto più grossi. Ce n' è poi una superiore a tutte l'altre in grossezza, la quale forma capo ed ha la forma di una piccola zucca bislunga. Nel far girare questi grani essi preferiscono il loro Na mo o mi to Fo. - Il 1.º ed il 15.º giorno di ciascuna luna i Tunchinesi hanno una festa nella quale sono obbligati di dire sei volte la loro corona.

Mit. Giap. I bonzi giaponesi racco-mandano ai divoti di recitare ognidi cent' otto volte una certa preghiera; perche, dicon essi, vi è un egual numero di peccati ai quali l' uomo è soggetto, e contro ciascuno de' quali è d' uopo usare una preghiera. I grani della corona servon loro a contare il numero di queste orazioni. Allorche sono affetti da qualche ostinata malattia, recitano, come dicon essi, la grani corona, nel che tengono il seguente modo: una turba di divoti siede in giro e ad ogni grano grosso della corona, ciascuno di loro esclama a tutta possa: « Amida, salvateci; » la quale preghiera è accompagnata da moti e da contorsioni mistiche.

Mit. Ind. I Talapoini di Siam si servono similmente di una corona, la quale. ha cent' otto grani. Il P. Tachard ne conta insino a 180. - Anche gl'isolani di Ceilan saano uso della corona: si veggono camminare per le strade con la corona nelle mani, colla quale recitano certe preghiere, mentrechè ne fanno

passare i grani fra le dita.

Mit. Maom. Le corone dei Turchi sono ordinariamente composte di sei decine; ma i grani sono tútti della medesima grossezza. Pigliando il capo di questa corona, recitano una preghiera preseritta dalla legge. Allorche sono alla prima parte dicono trentatre volte, Iddio è degno di lode; alla seconda

dicono, Sia gloria al Signore; ed alla i ornavano nel condurle all'altare. Questa terza esclamano, Iddio è grande, Queste tre formole ripetute formano novantanove preghiere, il che fe' credere ad alcuni dotti che questa corona maomettana sia un' imitazione delle 1000 benedizioni che debbono ripetere ognidi i

I. CORONA. Le corone non furono altro primamente che di frondi, ed erano particolari ai soli dei. Secondo Plinio Bacco fu il primo che se ne orno dopo la conquista delle Indie. Ferecide ne riferisce l'origine a Saturno; Diodoro l'attribuisce a Giove, dopo una vittoria sopra i Titani; Fabius Pictor vuole attribuirla a Giano, e dice che questo antico re d'Italia se ne servi il primo nei sacrificj. Leone Egizio accerta che Iside si coronò la prima di spighe di biade, perchè essa aveva insegnato agli uomini l'arte di seminarle e di coltivarle. — Saturno era coronato di fichi freschi o di foglie di vite, il cui frutto nero e di toghe di vite, il cui frutto nero e bianco rappresenta la notte è il di Giove, di quercia o di alloro; Giunone, di foglie di cotogno; Bacco, d'uva, di pampani, e alcuna volta di edera; Cerere, di spighe di biade; Plutone di cipresso; Mercurio di edera, di ulivo di gelso; la Fortuna, di foglie d'abete; Apollo, Calliope e Clio, di lauro; Cibele e Pane, di rami di pino; Lucina, di dittamo; Ercole, di pioppo; Venere, di mirto o di rose al pari che Como ed Imene; Minerva e le Grazie, di ulivo; Vertunno, di fieno; Pomona. di ulivo; Vertunno, di fieno; Pomona, di frutti; gli dei Lari, di mirto e di ro-smarino; Flora e le Muse della poesia lirica, del ballo e della musica, di fiori; ed i Fiumi, di canne. Si danno pure di sovente delle corone radianti a Giove, a Giunone, a Vesta, ad Ercole, ecc., al pari che ai principi annoverati tra gli dei. Si coronavano similmente gli altari, i vasi sacri, le vittime, ecc. I sacerdoti, sacrificando, avevano parimente una corona in testa. I Romani facevano uso di diverse specie di corone. Qui si tratta solo di quelle che hanno relazione colla mitologia.

2. - MURALE. Era l'ornamento dei genj o divinità che proteggevano le città. È però Cibele o Tellure e tutt' i genj particolari delle provincie e delle città sono rappresentati nelle medaglie romane

con corone merlate.

3. - SACERDOTALE. Il sacerdozio, negli antichi monumenti, è indicato con corone di cranj di bae, intrecciate coi piatti nei quali si ponevano le viscere delle vittime, e calle fettugge di cui si Tom. I.

corona si vede in una medaglia di Augusto.

1. CORONE ETRUSCHE. Erano di foglie di quercia d' oro , ornate di perle. Se ne faceva uso allorchè si portavano le statue degli dei sui piccioli carri chiamati Thensæ. - Tertulliano.

2. — FUNEBRI. Erano quelle che si ponevano sui sepoleri de' morti.

3. - MAGICHE. Erano di lana e di

4. - NUZIALI. Quelle che si usavano nelle nozze.

\* CORONEA, città della Beozia, cdificata da Corono figliaolo di Tersandro e nipote di Sisifo. Giunone vi aveva un tempio nel quale si vedeva ancora all'epoca del viaggiatore Pausania l'antica statua di questa dea fatta da Pitodoro di Tebe. Essa portava in una mano delle sirene. Nel mercato di questa città vi erano due altari, l'uno de' quali era dedicato a Mercurio Epimelio o protettore delle gregge, e l'altro consacrato ai Venti. — Pausan. l. 9, c. 34. — Plin. l. 4, c. 7. — Ptolem. l. 3, c. 15.

CORONEO, re della Focide, padre di Coronide. Fu cangiato da Minerva in

cornacchia.

1. CORONIDE, figlinola di Flegia uno de' più prodi guerrari de' suoi tempi, fi-glio di Marte e di Crise. Coronide a-veva avuto commercio con Apollo, al-lorchè suo padre entro nel Peloponneso, e volendo occultargli il suo stato ando a rifuggirsi in Epidauro, dove mise al mondo un figlio ch' ella espose. Questo fanciullo fu nudrito da una capra e chiamato Esculapio. Alcuni autori asseriscono che Coronide fa uccisa da Diana, avanti che partorisse, per punizione di essersi abbandonata ad Ischide figliuolo di Elato, mentre era già incinta del figlio avuto da Apollo. Essi aggiungono che nel tempo in cui il suo corpo era sul rogo, Mercurio trasse dalle fiamme il piccolo Esculapio. — Pausan. l. 2, c. 26; l. 9, c. 36. — Ovid. Met. l. z, v. 243. - Altri pretendono che Apollo, avvisato da un corvo che la sua amante gli era infedele, la uccidesse egli medesimo per un eccesso di furore, e traesse dal suo seno il figlio di cui era incinta, facendolo portare nell'antro di Chirone. Aggiungono questi che Apollo si penti tosto della sua vendetta, e che puni il corvo delatore cangiandolo di bianco in nero. — Servius, in l. 7. Æneid. v. 761. — Apollod. l. 3, c. 19. — Hygin. fab. 202.

Quasta medesima Coronide ricevette

gli onori divini dopo la sua morte. Essa | aveva una statua a Sicione, nel tempio di suo figlio Esculapio, la quale non era esposta ai pubblici sguardi. Allorchè si voleva renderle omaggi si portava nel tempio di Minerva vicino a quello di Esculapio. - Pausan. l. 2, c. 11.

2. - Ovidio fa menzione di un'altra Coronide figlia di Coroneo re della Focide, la quale nel fuggire le persecuzioni di Nettuno ebbe ricorso a Minerva, che la cangiò in cornacchia, ma la scacció poi subito dalla sua presenza, per essersi resa indegna della sua pro-

tezione. — Ibid. ut supra.
3. — Una delle figliuole di Atlante e di Plejone, che dopo la loro morte furono poste nel cielo, dove formano la costellazione chiamata le JADI. - Vedi

questa parola.

4. — Baccante rapita da Bute. 5. — Moglie di Esculapio, il quale ne ebbe Macaone; altri la chiamano Epione.

6. - Una delle ninfe alle quali Giove commise l'educazione di Bacco nell'i-

sola di Nasso.

7. - Esculapio figliuolo di Coronide. 1. Corono, figliaolo di Ceneo, uno degli Argonauti. — Iliad. l. 2.
2. — Figliaolo di Apollo e di Cri-

sorte. — Pausan. l. 2, c. 5.
3. — Figliuolo di Tersandro e nipote di Sisifo, fu adottato da Atamante, di cui egli era pronipote. Fondò la città

di Coronea. – Pausan. l. 9, c. 34. 4. – Figliuolo di Foroneo e re dei Lapiti, acciso da Ercole, ausiliario dei Dorj, ch' egli il primo aveva assaliti. 5. – Figliuolo di Leonteo, uno dei

proci di Elena.

CORREGGIA DI SCARPA. Presso i Romani si teneva come un presagio si-nistro il rompere la correggia delle scarpe nell' uscire di casa. Ciò bastava per interrompere un affare incominciato o per trasferire ad altro giorno una faccenda che si avesse avuto intenzione di intraprendere.

CORREZIONE ( Iconol. ). Donna che tiene una disciplina o alcune verghe. Essa ha davanti a sè un libro, ed è in atto

di rampognare.

CORRUZIONE DEI GIUDICI ( Iconol. ). Una donna di sguardo sfacciato, vestita di una stoffa verde ed oro, è assisa di traverso sopra un tribunale, ed addita con la mano destra una supplica di cui pare ch' ella approvi la verità, alla quale si oppone la cupidigia della borsa che tiene nella mano manca: à suoi piedi

c' è una volpe, simbolo dell'astuzia. Cors, Khors o Corcha (Mit. Slav.), l' Esculapio degli Slavi, il cui Apollo

appellavan essi Znitsck.

CORSA, donna di Liguria, la quale avendo osservato che un certo toro passava a nuoto nell' isola opposta (Corsica), e ne ritornava molto più grasso, ebbe la curiosità di seguirlo in un legnetto e scoperse in tal modo quest' isola, la cui bellezza e la cui fertilità le recarono grande sorpresa. Allora i Liguri vi mandarono una colonia, e diedero all' isola il nome di Corsica, a cagione della donna che ne aveva fatto la scoperta. - Isid Orig. l. 13, c. 6.

Corsi (Mit. Maom.), il secondo dei troni di Dio. E propriamente il suo tribunale, dov'egli conosce le cose di qua giù, e da dove egli debbe giudi-

care tutti gli uomini.

\* CORSICA, isola del mare Mediterranco, chiamata Cirno dai Greci e Corsica dai Latini, era certamente più florida al tempo de' Romani, che non lo è oggidì, giacchè al tempo di Plinio vi si contavano 33 città. - Plin. l. 3. c. 6. - In quest' isola fu esigliato Seneca. Egli aveva una cattivissima opinione di quegli abitanti, che secondo lui erano vendicativi, furfanti, menzogneri ed attei, come si può giudicarne da questo distico fatto da esso:

Lex prima ulcisci, lex altera vivere rapto, Tertia mentiri, quarta negare Deos.

Dio. Cassius, l. 110. - Senec. Consolad Helviam, c. 8. - L' isola di Cor. sica era un tempo abbondante di mele. - Ovid. Amor. l. 1, cleg. 12, v. 10. - Vedi Corsa.

CORSNED. Questa parola, presso gli Anglo-Sassoni, indicava una specie di prova usata per cercare ed iscoprire l'autore di un delitto. Essa consisteva nel far mangiare all' accusato, di digiuno, un' oncia di pane o di cacio consacrato con molta cerimonia. Se la persona era colpevole, questo nutri-mento doveva fermarsi nella sua gola e soffocarla, ma se era innocente passava con agevolezza. Questa parola viene da snide, tagliare o pezzo tagliato; e da corse (oggidi curse), maledizione. Corte (Iconol.). Si allegorizza sotto

la figura di una donna giovane e vezzosa, elegantemente acconciata il capo, e vestita di una stoffa leggera e di color cangiante. Essa tiene nella sua veste, sollevata di sopra il ginocchio, diverse specie di fiori ed ami d' oro attaccatí a fili di seta verde. Una sta-

ghiera che si richiedono nei cortigiani.
Contessa (Iconol.). Si esprime con
un delfino che porta un fanciullo sopra l'onde. Altri la rappresentano sotto la forma di una donna piena di grazia e di maestà, che riunisce tutt'i doni della natura a quelli della fortuna. La corona ed il manto foderato di armellino sono gli attributi della sua grandezza e della sua magnificenza. La tunica bianca che essa ha di sotto, indica il suo candore, il suo disinteresse ed il piacere che essa prova nel fare del bene. Per questa medesima ragione essa apre le bracia per accogliere ognuno, e lascia cadere da ciascuna mano e monete d'oro e gemme preziose, simboli delle sue liberalità e della sua generosità. \* Il Tasso fa pure una descrizione della Cortesia, nel Rinaldo, canto VII, st. 67, ecc.

I. CORTINA. Fu creduto essere la pelle del serpente Pitone, con cui la pitonessa copriva il tripode sul quale essa sedeva per emanare i suoi oracoli, o che fosse il tripode stesso; ma Cortina sembra essere stato una specie di bacino d'oro o d'argento, si poco dilatato, che rassomigliava ad una piccola tavola che si poneva sul tripode sacro per servire di

sedile alla pitonessa.

2. - In alcuni templi antichi vi era una grossa cortina stesa davanti alla porta. Nel tempio di Diana in Efeso questa cortina si alzava di basso in alto; in quello di Giove in Elide, era il contrario.

CORTINIPOTENS, soprannome di Apollo, che metteva i suoi oracoli dal tripode. - Lucil.

CORUNCANIO, il primo plebeo che giunse in Roma alla dignità di pontefice.

— Rollin, Stor. Rom., t. 2.

I. Corvo. Il corvo ed il cigno furono

consacrati a Febo, per indicare colla differenza de' loro colori che questo dio sapeva tutto ciò che i giorni e le notti possono produrre. Si credeva che il primo avesse un istinto naturale per predire l'avvenire, e il suo crocidare porgeva di sovente dei pronostici. Egli era di mal augurio allorche si scorgeva a sinistra, e di buon augurio quando veniva veduto a destra. — Plaut. in Aul. act. 4, v. 31. — Cic. de Divin.

l. 1, c. 7 et 39.

\* Plinio racconta che questo uccello è soggetto alla sete sessanta giorni avanti che il fico giunga alla sua matu-

tan di Mercurio, posta vicino a lei, da una tradizione favolosa riferita da indica l'accortezza e l'eloquenza lusin-ghiera che si richiedono nei cortigiani. volendo Apollo celebrare una festa in onore di Giove, commise al corvo di recargli per sacrificio dell'acqua di una certa fontana. L'uccello, munito di una tazza, si pone in viaggio; ma venendogli veduto un fico, s'arresta, e siccome il frutto non era maturo, così e-gli si riposò appiè dell'albero fino a che lo fosse. Dopo essersene saziato egli piglio un lungo serpente, e ritornando da Apollo glielo mostro come cagione del suo ritardo, dicendo che questo rettile gli aveva impedito di avvicinarsi alla fontana. Il nume, per punirlo di aggiugnere la menzogna al suo delitto, lo condanno a soffrire la sete per tutto il tempo che i fichi fanno frutto. Si aggiugne che a fine di perpetuare la memoria di questo avvenimento, il corvo, la tazza ed il serpente furono cangiati in costellazioni, poste l'una vicino al-l'altra. – Plin. l. 10, c. 12. – Ovid. Fast. l. 1, v. 249. - Vedi CORONIDE, APOLLO.

2. - (Mit. Island.). Il popolo in Islanda si forma una grande idea di questo uccello; esso crede che sia istruito e di ciò che avviene lungi di là, e del futuro; che esso prevede soprattutto quando dec morire qualcuno in una famiglia, perchè va a porsi sul tetto della casa e parte di quivi per fare il giro del cimitero con un continuo gemito e con inflessioni di voce singolarmente variate. Essi giunsero perfino ad attri-buire ad uno dei loro dotti il dono di intendere il linguaggio del corvo, e di essere con questo mezzo informato delle più occulte cose,

COSCIENZA ( Iconol. ). Si dipinge sotto le sembianze di una donna anstera, che guarda attentamente un cuore posto sotto la sua mano; la sua veste bianca è chiusa con una cintura d'oro, sulla quale si legge: Il grido della Coscienza. La via nella quale essa cammina è sparsa di rovi e di spine da un lato, e dall'altro è coperta di fiori: allusione ai piaceri ed alle pene di cui è

mescolata la vita.

COSCINOMANZIA, specie di divinazione che si usava col mezzo di uno staccio, il quale si faceva girare, sospeso ad un filo o appoggiato sopra una punta. Se ne faceva uso per conoseere perfino i più occulti sentimenti del cuore umano, Rad. Koskinon, staccio. Se colui in nome del quale girava il crivello tremava o barcollava, era reputato colperità. Tale errore, se pure lo è, viene vole del male di cui si cercava l'autore.

Questa prova è chiamata ancora oggi le tengono tutte come nemiche. Essi far girare lo staccio, costume superstizioso che si usava per iscoprire l'autore di un furto, o per ricuperare le cose perdute:

Cosè o Kosè, veggente, profeta,

divinità degli Idumei.

Cosinga, principe de' Cerenj polo di Tracia, e sacerdote di Giunone. Egli imagino uno strano spediente per indurre ad obbedienza i suoi sudditi, che gli si erano ribellati: ordinò di unire insieme molte lunghe scale, e sparse la voce che voleva salire al cielo per chiedere ragione a Giunone della disobbedienza de' suoi sudditi. Allora i Traci, superstiziosi e rozzi, chiesero perdono a Cosinga, e s'indussero con giuramento ad essergli soggetti e fedeli. - Polyan. l. 7, c. 22. Cosmete, ordinatore, soprannome

sotto il quale Giove aveva una cappella

a Lacedemone.

I. COSMOGONIA AFFRICANA ( Mit. Affr. ). I negri della costa d' Oro pretendono che Dio abbia creato indistintamente e uomini bianchi e uomini neri, destinati a popolare il mondo; essi aggiungono che Dio volle dividere tra queste due specie d'uomini dei doni differenti, cioè l'oro e la scrittura. I negri, ai quali fu permesso di scegliere, preferirono l' oro; ma Iddio, sdegnato dalla loro avarizia, li puni col renderli soggetti ai bianchi. Con tale idea, essi credono fermamente essere cosa impossibile ad ogni negro il saper leggere o scrivere, e il loro paese essere il solo nel quale si possa trovare dell' oro. Alcuni pensano che l'uomo non abbia conservato la stessa figura datagli da Dio nel momento della creazione, e che molti membri abbiano cangiato posto. Essi immaginano, a cagione d'esempio, che il Creatore, per secondare la propagazione della specie, aveva posto in un luogo apparente le parti atte a quest' uso, ma che assegnò loro poi un posto più modesto, allorche vide bastevolmente moltiplicato il numero degli abitatori della terra.

2. — AMERICANA. I Caribei, popoli della Gujana, hanno per tradizione che l' Ente Supremo fece discendere suo figlio dal cielo per uccidere un orrido serpente, e che avendolo domato, si formarono nelle viscere dell' animale dei vermi, ciascuno de' quali produsse un Caribeo e la sua donna. Siccome questo mostro aveva fatto una crudel guerra alle nazioni vicine, così i Caripensano che il cielo esista da tutta l'eternità e che soltanto la terra e il mare sieno stati creati.

Gl' Indiani delle isole Antille avevano in particolare venerazione una montagna del loro paese, perchè vi erano due caverne, da dove essi immaginavano essere usciti i primi uomini; ma rispet-tavano vie più una famosa grotta da cui i loro antenati pretendevano essere usciti il Sole e la Luna. Era questo il luogo più sacro del paese. Essi avevano messo all' entrata due spaventevoli idoli, che rappresentavano demonj, e che ne erano come custodi. Avevano poi ornato di pitture l'interno della grotta, e solleciti vi andavano da ogni banda i divoti a visitarla.

I Virginiani credono essere l'universo opera di certi dei inferiori ai quali l'Ente Supremo abbia commesso questa cura. Essi pensano essere l'acqua il primo degli elementi creati, e che la donna sia stata prodotta avanti l' uomo.

I popoli che abitano i lidi del Mississipì, quelli del Canadà, gli Irochesi, i selvaggi di Terra Nuova, imaginano che il cielo, la terra e gli uomini sieno stati creati da una donna, la quale, unitamente a suo figlio, governa il mondo. Di qui è forse che questi selvaggi contano le loro genealogie dalle donne. Il figlio è il principio del bene, e la donna è la cagione del male; nonostante godono amendue ugualmente di una perfetta felicità. Ecco come spiegano essi la creazione : Discese una donna dal cielo, la quale girò qualche tempo in aria, cercando dove potesse appoggiare i piedi. La testuggine le offerse il suo dorso: essa l'accetto e vi fece la sua dimora. In processo di tempo, le immondizie del mare si raccolsero intorno alla testuggine, e vi formarono insensibilmente una grande estensione di terra. Non andò molto che la solitudine venne a noja a questa donna, per il che discese dall'alto uno spirito il quale, trovandola addormentata, le si accosto: essa divenne incinta e partori due fan-cialli che uscirono dal suo fianco. Questi ragazzi, allorchè furono cresciuti in età, attesero alla caccia: ma essendo l' uno divenuto più valente cacciatore dell' altro, la gelosia fe' tosto nascere la discordia ed una irreconciliabile nimicizia tra loro. Quello che valeva meno nella caccia era di umore feroce, e trattò tanto male suo fratello, che questi fu obbligato di abbandonare la bei, che gli erano debitori della vita, terra e di ritirarsi nel cielo: dopo di che

lo spirito ritornò dalla donna, e da questo secondo abboccamento nacque una fanciulla, la quale divenne madre dei popoli dell' America meridionale.

I Chipinjani, popolazione selvaggia che abita nell' interno dell' America settentrionale, hanno alcune idee singolarissime intorno alla creazione del mondo. Secondo essi, il globo non era un tempo senonchè un vasto oceano, e non vi era nell'universo altro essere vivente che un potente necello con occhi di fuoco, sguardi somiglianti ai lampi, e il moto delle cui ali pareva un fragoroso tuono. Egli discese, dicon essi, sull' Oceano, e tosto che lo toccò la terra sorse repente dalle acque, e vi rimase in equilibrio. L' uccello fece allora uscire dalla terra tutti i differenti esseri che la popolano, salvo i Chipiujani, i quali nacquero da un cane. E però , essi non fanno uso della carne di questo animale, ed hanno in orrore quelle nazioni che ne mangiano. La loro strana tradizione aggiugne che dopo l'opera della creazione, l'uccello fece una freccia che doveva essere accuratamente conservata, e che era vietato di toccare, ma i Chipiujani ebbero la sacrilega imprudenza di rapirla; il che irritò talmente l'uccello, ch' ei cesso di mostrarsi. Nei primi tempi i loro padri vivevano fino a che avessero logori i piedi a forza di camminare, e consu-mata la gola da un troppo lungo uso degli alimenti. Essi fanno pure menzione di un dilavio avvenuto in addie-tro, il quale coperse tutta la terra, tranne le più alte montagne, sulle cui sommità si rifuggirono i loro padri. -Viagg. di Al. Mackensie nell' interno America settentrionale.

Altri eredono che la Gran Lepre, nome che essi danno all' Ente Supremo, essendo portata sulle acque con tutt' i quadrupedi che componevano la sua corte, formò la terra con un grano di arena tratto dal fondo dell'Oceano, e gli uomini, coi corpi morti degli animali; ma la gran Tigre, divinità delle acque, si oppose alle viste della Gran Lepre, o almeno ricuso di prestarvisi. Ecco, secondo essi, i principj che sono

in un perpetuo contrasto.

Gli Uroni credono esservi stati primamente nel mondo sei uomini, uno de' quali sali al cielo per cercarvi una donna colla quale ebbe commercio; e che essendosene accorto l' Altissimo, precipitò sulla terra la donna, chiamata Ataentsik, dove ebbe due figli, uno de' quali necise l'altre.

Secondo gli Irochesi, la schiatta umana fu distrutta da un diluvio universale: e per ripopolare la terra, gli a-nimali furono cangiati in uomini.

3. — CALDAICA. Avendo la persua-sione che l' Ente Supremo non era altro che una luce risplendente, attiva e feconda, la quale comunicava l'anima e la vita a tutta la natura, fondaron essi il loro sistema su tale idea. Essi tennero tutti gli esseri come altrettante e-manazioni di questa luce, le quali, perdendo qualcosa della loro sottigliezza a misura che si allontanavano dal loro centro, vennero ad un tal punto di materialità e di condensamento, che si cangiarono in altrettanti esseri materiali: questo cangiamento era più o meno notabile secondo la distanza che vi era tra le emanazioni e la loro sorgente; vale a dire, che quanto più gli esseri cor-porei erano lontani dall'Essere supremo, tanto più erano materiali. In un immenso spazio, molto superiore al mondo corporeo, supponevan essi che esistesse l'Ente Supremo, come un globo mille volte più luminoso del sole. I raggi ch'egli spargeva d'intorno a se, avendo ancora tutta la loro forza e tutta la loro attività, avevano prodotto certi spiriti puri che eircondavano l'Ente Supremo. Al di sotto, le emanazioni, cominciando ad affievolirsi, avevano prodotto l'empireo, il più nobile e il più alto spazio di tutto il mondo corporeo, ed il soggiorno di un fuoco molto più puro e più sottile di tutt' i corpi. Le emanazioni, allontanandosi sempreppiù dalla loro sorgente, avevano formato un fuoco più materiale di quello dell'empireo, che riempiva lo spazio di sotto, chiamato etere. Delle parti più dense di questo fuoco si erano formate le stelle che occupavano uno spazio immenso di sotto dell' etere. Il mondo inferiore era occupato dal sole, dalla luna, dai pia-neti, esseri molto più materiali che quelli che li precedevano. Quindi vi era tra l' Ente Supremo e gli esseri che sono sulla terra, una catena di esseri intermedj, le cui perfezioni decresce-vano a misura che questi esseri erano lontani dal soggiorno dell' Essere Su-premo. Tutti questi spazj luminosi, l'empireo, l'etere, il cielo delle stelle, quello dei pianeti, erano popolati di un gran numero di spiriti che governavano tutta la natura, ed operavano tutt' i fenomeni di cui erano testimoni. - Tutte queste conghietture sembrano essere state attribuite agli antichi Caldei, de' quali noi non abbiamo scritti, da autori melte più moderni.

pretendono che il concorso fortuito della I Taitani rivolgono per lo più le loro materia grossa con la materia sottile, abbia fatto venire alla luce il primo nomo. Essi lo paragonano al fungo, il quale nasce senza il soccorso di alcuna semenza. Alcuni credono che il primo nomo, al quale danno il nome di Puonsu, sia stato prodotto da un novo. Essi fanno una certa distribuzione delle differenti parti di questo novo, e dicono che il guscio s'innalzo verso il cielo, la chiara fu dispersa nell' aria, e il tuorlo rimase sulla terra. Quelli tra essi che ragionano meglio stabiliscono il caos come principio d'ogni cosa, e credono che una sostanza spirituale e suprema ne abbia tratto tutti gli esseri sensibili

e materiali. 5. - DELL' ISOLA DI TAITI. I Taitani imaginano che tutto ciò che esiste nell'universo provenga in origine dall'unione di due esseri. Essi appellano Ta-roataietoomoo la divinità suprema, e chiamano Tepapa un'altra divinità che essi credono essere stata uno scoglio. Questi due esseri generarono una fanciulla, Tettowinatatayo (l'anno o i tredici mesi collettivamente) che essi non nominavano mai senonchè in tale occasione: Tettowmatatayo, unita col padre comune, produsse i mesi in particolare, e i mesi, con la loro reciproca congiunzione, diedero nascita ai giorni. Essi suppongono che le stelle sieno state generate in parte dalla prima coppia, e che si sieno poi moltiplicate da sè stesse. Essi hanno lo stesso sistema relativamente alle differenti specie di piante. Fra gli altri figli di Taroataietoomoo e di Tepapa, essi ammettono una schiatta inferiore di dei che chiamano Eatua : dicono che due di questi Eatua, l'uno maschio e l'altro femmina, abitavano la terra lungo tempo fa, e generarono il primo uomo. Quest' nomo, loro padre comune, era, nascendo, tondo come una palla; ma sua madre ebbe tanta cura di stendergli le membra, che diede loro finalmente la forma che distingue ora l' nomo, ed allora lo appello Eote, cioè Finito. Questo primo padre, mosso dall'universale istinto a propagare la sua specie, e non avendo altra donna che sua madre, ne ebbe una fanciulla, ed accoppiatosi con questa, mise al mondo altre fanciulle, avanti procreare un maschio. Ciò nondimeno, ne produsse finalmente uno, il quale unitamente alle sue sorelle popolò il mondo. Oltre alla loro fanciulla Tet-

& - CHINESE. I letterati della China della natura un figlio per nome Tane. preghiere a costni, anzi che a Taroa-taietoomoo, perche imaginano ch' egli prenda una parte maggiore negli affari

del genere umano.

6. — DEI BARIANI (Mit. Ind.). La maniera in cui raccontano i Baniani la creazione dell'universo e del primo uomo, è molto conforme alla Genesi: ciò che è particolare ad essi si è che pensano avere Iddio soffiato sulle acque col mezzo di una specie di gran cerbottana. Le acque si gonfiarono tosto e divenuero come una grossa ampolla ro-tonda, della figura di un uovo, la quale estendendosi a poco a poco, formò il firmamento tondo e trasparente, come lo veggiamo noi. Purus , il primo no-mo, non aveva avuto figlie da sua mo-glie Parcutea; per il che Iddio provvide alla conservazione del genere umano creando quattro femmine, ch' egli pose l'una al levante, l'altra al ponente, la terza al settentrione e l' ultima al mezzodi. Esse erano destinate ai quattro figli di Purus, i quali dovevano con tal mezzo popolare le quattro parti del mondo. Iddio ordino al primo, chiamato Bramenon, di andare dal lato dell'oriente; al secondo, Cutteri, di innoltrarsi verso l'occidente; al terzo, Sudderi, di andare verso il settentrione, e mandò il quarto, Vise, verso il mez-zodì. Questi quattro fratelli trovarono ciascuno la loro donna, e popolarono quella parte dell' universo che loro era assegnata; ma siccome i loro discendenti si abbandonarono ai più crudeli disordini, così Dio, irritato, li fece perire tutti con un diluvio universale: così fini la prima età. Il Signore, volendo rinnovare il mondo, creò in prima tre esseri, Brema, Vistenei e Rudderi. Egli affidò a Bremà (Brama) la cura di ripopolare la terra; a Vistenei (Visnu) fu commessa la conservazione degli esseri ereati; Rudderi (Sieb) ebbe la missione di distruggerli allorche il meritassero. Brema senti prima certi dolori simili a quelli che prova una donna nel parto; il suo corpo si gonfiò straordinariamente e si aprì poi in ambi i fianchi, uscendone due gemelli, l'uno maschio e l'altro femmina, i quali vennero al mondo colla statura dell'età formata. Iddio appari poi a Brema e gli diede un libro, con ordine di insegnarne agli uomini il contenuto. (Vedi SASTA). Questa seconda età eccito, al pari della prima, la collera dell' Ente towmatatayo, ebbero i primi parenti Supremo, il quale deliberò di distrug-

gerla. Per suo ordine, Rudderi scateno i a tu cangierai e distruggerai tutte le venti e suscitò una furiosa procella « cose create, secondo i poteri che io che fece perire tutti gli uomini, salvo « ti darò. — E Birmà, Bistnu e Sieb, che un picciol numero che Dio permise a Vistnei di conservare acciocche servissero a ripopolare il mondo nella terza età. Il primo figlio che nacque dopo questa distruzione fu chiamato Ram, e Iddio lo scelse per avere cura di quanto concerne la religione; ma le sue cure e la sua pietà non resero migliori gli nomini: per lo che Iddio ordino a Rudderi di aprire la terra ed inghiottirli, tranne alcuni ch' egli volle serbare per ripopolare la quarta età, la quale, secondo i Baniani, è quella che corre attualmente. Questa durerà più che le altre, ma sarà distrutta al pari di esse dopo un certo numero di secoli, e al-lora il mondo sarà nuovamente immerso nell'antico caos. Quest' ultima distruzione sarà operata dal fuoco. Atlorché essa succederà, Rudderi porterà le anime di tutti gli uomini nel cielo; ma i corpi periranno, perchè il cielo è un luogo troppo puro per contenere

sostanze si grosse e materiali. 7. — Dei Gentu (Mit. Ind.). Il passo che riportiamo qui è tradotto dal Sastà, uno de libri sacri degl' Indiani, composto da Brama loro legistatore: « E avvenne che quando il Signore volle « dare opera alla creazione del Dun-« neauda (l'universo), commise il go-« verno di Mahah Surgo (il cielo) al « suo primo creato Birm, e si rese « invisibile a tutto l'esercito celeste. « Allorche il Signore comincio la sua « nuova creazione, gli toccò di vin-« cere l'opposizione di due potenti Os-« suri (giganti), nati dalla cera delle « orecchie di Brum, i cui nomi erano « Modù (discordia) e Kitù (confu-sione). Il Signore sostenne contro « essi una guerra che durò cinque mila « anni. Egli fece toccar loro la sua coscia (cioè dichiararsi vinti), e fua rono vinti e confusi con Murto (la e materia, la terra); e dopo che Modù e e Kitu furono vinti, avvenne che il « Signore si rese nuovamente visibile, « e si ornò di tutta la sua gloria. E il « Signore parlò e disse: Tu, o Birma « (potere di creare), tu crescerai e « formerai tutte le cose che debbono « esistere nella nuova creazione dei quin-« dici Bobuni (pianeti) di castigo e di a purificazione, secondo i poteri dello a spirito che ti ispirera; e tu, o Bi-

« avendo udito le parole del Signore, « promisero di obbedirgli. Il Signore « parlò nuovamente a Birmà e gli disse; « Comincia a creare ed a formare gli « otto Bobuni di castigo e di prova, « e quello di Murto, secondo i poteri « dello spirito ch' io ti ho dato; e tu, « o Bistnu, adempi similmente al tuo « ufficio - E allorche Brum (Birma) « ebbe udito l'ordine dato dal Signore, « formò tostamente una foglia di betel, « vi si mise sopra, e ondeggiò sulla su-« perficie del Joale (il caos); e i figli « di Modù e di Kitu fuggirono e scom-« parvero. Dopo cessata l'agitazione del Joale, pel potere dello spirito di Brum, « Bistnu si trasformo in un mostruoso « cignale; ed essendo disceso negli a-« bissi del Joale, ne trasse Murto con « le sue zanne: Essa produsse tosto una « grossa testuggine ed un enorme serpente; ed ogni cosa fu creata e for-« mata negli otto Bobuni di castigo e « di prova, anche nell'ottavo di Murto, « conforme ai poteri dello spirito di cui « lo aveva dotato il Signore; e Bistnu « si incaricò di vegliare sopra tutto ciò « che Birmà aveva creato nell'ottavo « Bobuno di Murto. Egli ne piglio cu-« ra, e vegliò alla loro conservazione, « siccome gli aveva ordinato il Si-

Ecco la spiegazione che dà l' Hotwello del testo di Brama: « Il Signore « avendo risoluto di creare l'universo, « simile ad un abile architetto, si ritira « per un dato tempo , onde formare il 5 suo piano e preparare i suoi materiali. Nella sua operazione gli tocca di « combattere la discordia, la confusione « ed il tumulto degli elementi che com-« ponevano l'abisso del Joale. Egli li « separa, li sottomette, gli assoggetta « e li dispone a ricevere le impressioni « che voleva dar loro. Esso sviluppa-i suoi re grandi attributi, che sono il potere « di creare, di conservare e di distrag-« gere, rappresentati nei tre primi esseri creati. Il suo spirito ondeggia sull'abisso « del Joale, o sulla materia fluida. Co-« mineia la creazione. Birma, o la crea-« zione, è rappresentato con quattro « teste e quattro braccia, per indicare « il potere di Dio nell' atto della crea» « zione. Bistnu, il conservatore, è tra-« sformato in un grosso cinghiale, il « sinu (conservatore), tu veglierai « quale è simbolo della forza di Dio « sopra essi, li amerai e li conser- « nell'atto della creazione. La se pag-\* verai; e tu, o Sieb (distruttore), e gine indica la stabilità e la solidità con la quale è fondata la terra; e il « serpente significa la sapienza che la « sostiene. Bistnù è incaricato di queste a ultime operazioni, perchè la terra è « il gran principio o la sorgente da cui « egli poteva trarre i mezzi per conser- « vare gli animali destinati a servire di « prigione ai Debtali ribelli, opera che « Dio riservò a sè stesso, perchè doveva dar loro delle facoltà intellet- « tuali. »

Secondo alcuni dei loro filosofi, Dio, chiuso in sè stesso, creò colla sola vo-Iontà sua un piccolo atomo, dal quale ne trasse quattro altri di eguale grossezza; riunendo poi questi cinque atomi, egli formò un grano di arena impercettibile; altri grani, estratti da questo e combinati, produssero il cielo, la terra ed il mare. Nessuna tradizione dice quanto tempo spendesse Dio in questa creazione. Il Sonnerat ha dato nel suo secondo volume, due sistemi di creazione indiana. Siccome questi due pezzi non possono essere analizzati, eosi vi rimandiamo i nostri lettori. Ne eccettuiamo per altro la seguente introduzione del Bagavadam: « Nel princi-« pio de' tempi allorche tutto l' universo « era rimasto nella sostanza, di Visnu, « questo dio si trovò nel sopimento di « un sonno contemplativo. Coricato so-« pra il serpente Adissechen, steso sul « mare di latte, e senz'altra compagnia « che la sua possanza e la sua sapienza, « passo egli in tal modo mille anni di-« vini. Al termine di questo tempo, di-« visò egli di creare nuovamente l'uni-« verso. Incontanente usci dal suo um-« bilico un fusto di tamarei; pianta « che portava un fiore che si aperse « ai raggi del divino sole, che è Vi-« snu. In questo fiore fu creato Bruma, « il quale volendo penetrare il segreto della sua origine, cammino lunga
ce della sua origine, cammino lunga
pezza nel cavo di quel fusto, senza
poter pervenire al principio. Stanco
di questa inutile ricerca, egli retrocedette, si pose a sedere sul fiore, e
invocò il Creatore. Dopo una penitenza di mille anni divini, egli si
rido piano di una calesta lune, gli « vide pieno di una celeste luce; gli « appari Iddio; Bruma si prostro, l'a-« dorò e cantò le sue lodi. Oh Bruma, " mio caro figlio! gli disse Dio, io " vi concedo i miei favori, e vi do il " potere di creare l' universo. Io tengo « nascosto nel mio seno l'universo " tutte le vite; vi comando di produrle, « ovvero di svilupparle, e questo sia e per nostro passatempo; perciocchè « io sono nelle vite, e le vite sono in « me.

« Animato da favori tanto singolari, « cominciò Bruma di bel nuovo la sua penitenza, onde disporsi a questa « grande opera. Cento anni divini pas« sati nella contemplazione e nelle pre« ghiere gli diedero un accrescimento « di vigore « di sapienza. Egli bevette « tutta l'acqua del mare sotto la quale « era sommerso il mondo, e vide la terra « uscire dall'acqua. In prima egli cominciò a stabilire il Sorgon e il Pac« dalon; indi creò il cielo, gli uomini « e gli animali; finalmente le piante, « gli alberi e le montagne. »

Altri Indiani pretendono essere il mondo un lavoro filato da un ragnatelo, ed aggiungono che sarà distrutto allorchè questo lavoro ritornerà nel ventre di

questo insetto.

8. — Delle Isole Mariane. Questi isolani riconoscono e buoni e cattivi principj, e credono essere i medesimi sostanze celesti, differenti di quelle che abitano sulla terra. Il più antico si chiama Sabucor, e sua moglie Almael. Essi ebbero un figlio per nome Clinlep, cioè il grande spirito, ed una figlia appellata Ligobund. Questa fancialla, trovandosi incinta in mezzo all'aria, discese sulla terra, dove si sgravo di tre figli. Sorpresa di trovarla arida e sterile, essa la copri colla sua potente voce di erbe, di fiori e di alberi fruttiferi; la orno di verdura e la popolo di nomini ragionevoli. In questo tempo non si conosceva la morte: essa era un breve sonno; gli uomini lasciavano la vita l'ultimo giorno del finire della luna e tosto che questo astro cominciava a ricomparire sull' orizzonte risuscita-vano, quasi risvegliandosi da un pacifico sonno: ma uno spirito maligno, chiamato Erigiregeri, procurò loro un genere di morte contro il quale non vi era scampo, di modo che le persone morte una volta lo furono per sempre.

9. — DEI PERSTANI (Mit. Pers.). Gli antichi Persiani dicevano che Oromasde o l' Ente Supremo, col mistero degli angeli, creò il cielo, e che essi consumarono quarantacinque giorni in questo lavoro. Come prima fu creato il cielo, si videro in certa distanza le tenebre, create da Arimane per opporle al cielo o alla luce, opera di Oromasde. L' Ente Supremo, per iscacciare questo nemico, fece scelta di quattro dei più prodi angioli, i quali si azzuffarono con Arimane e lo vinsero. Oromasde poteva distruggere il suo nemico con tutt' i suoi seguaci; ma, per l' interesse della propria gloria, egli volle lasciarli

sussistere, considerando che le sue qua- mettevano altro Dio che l'universo, aldità e le sue perfezioni avrebbero ricevuto un maggior lustro col contrasto dei vizi del suo rivale. Egli divise quindi in tre parti il tempo che doveva durare il mondo, e indicò queste tre parti con tre dita della sua mano. Arimane, avendo la permissione di sceglierne uno, pigliò il dito medio. Quindi durante lo spazio di tempo indicato da quel dito, questo cattivo principio poteva esercitare la sua malizia nel mondo. Ecco in quale occasione furono creati i primi uomini. Oromasde, principio del bene, veggendosi assalito da Arimane, principio del male, deliberò di vestire di corpi umani nn gran numero di spiriti che componevano la sua corte, e di servirsi di questi nuovi uomini per combattere il suo nemico. Egli fu decretato che quando Arimane fosse interamente sconfitto risusciterebbero i corpi morti, e la luce sarebbe separata dalle tenebre (Hyde, antica religione dei Persiani). — Zoroastro assegna sei tempi nei quali Dio creò il mondo. Il primo fu occupato a creare il cielo, e compren-deva 45 giorni. Nel secondo, che era di 60 giorni, Dio creò le acque. La terra fu creata nel terzo, in 75 giorni. Nel quarto, che durò 30 di, comparvero i pianeti. Il quinto, di giorni 80, fu speso nella creazione di tutti gli altri esseri, tranne l'uomo. Questi, il più nobile di tutti, fu l'opera del sesto tempo, che comprendeva 75 giorni. I Parsi o Ghebri celebrano sei feste in onore di queste sei epoche della creazione. Lo stesso Zoroastro, giudicando non essere cosa degna dell'onnipotenza di Dio l'attribuirgli un compagno capace di creare, asseri che Dio, in vero, aveva creato il solo bene, ma che il male ne era una conseguenza necessaria, e l'accompagnava sempre come l'ombra accompagna il corpo, e che, senza riconoscere un creatore particolare del male, si doveva tenerlo come la privazione del bene.

Nel primo capitolo del Vendedad, Ormuzd racconta nel seguente modo l'origine del mondo; « lo creai ogni « cosa, die' egli, primamente creai la « luce che andò ad illuminare il sole, « la luna e le stelle; allora l'anno « non era che un giorno interrotto: « l'inverno durava quaranta giorni; un « uomo forte genero due figli, l'uno « maschio e l'altro femmina; questi « fanciulli si unirono. In appresso gli

e animali popolarono la terra. » 10. - Egizia. I primi Egizj non am-Tom. I.

tri principi degli esseri che la materia ed il moto. Osiride era il Sole, Iside era la Luna. Secondo essi, nel principio ogni cosa era confusa; il cielo e la terra non erano che una sola cosa; ma in processo di tempo gli elementi si separarono; l'aria si agitò; la sua parte ignea, portata al centro, formò gli astri ed accese il sole. Il suo sedimento materiale non rimase senza moto. Esso girò sopra sè stesso, e comparve la terra. Il sole riscaldò questa massa inerte; i germi che essa conteneva fermentarono, e la vita si manifesto sotto una infinità di forme diverse. Ciascun essere vivente si slanciò nell' elemento che gli si conveniva. Il mondo, soggiungon essi, ha le sue rivoluzioni periodiche, in ciascuna delle quali è consumato dal fuoco. Esso rinasce dalla sua cenere per subire la stessa sorte alla fine di un' altra rivoluzione. Queste rivoluzioni non ebbero principio e non avranno fine. La terra è un globo sferico. Gli astri sono un ammasso di fuoco. L' influenza di tutti i corpi celesti cospira alla produzione ed alla diversità dei corpi terrestri. Negli eclissi di luna, questo corpo è immerso nell' ombra della terra. La luna è una specie di terra planetaria.

II. - ETRUSCA. Gli Etruschi pensavano che Dio avesse speso dodici mila anni a creare il mondo, e che avesse diviso la sua durata in dodici periodi di mille anni ciascuno. Nei primi mille anni egli creò il cielo e la terra; nei secondi mille anni creò il firmamento; nel terzo periodo creò il mare e tutte le acque, nel quarto creò il sole, la luna e gli altri estri che illuminano il cielo; nel quinto creò gli uccelli, gli insetti, i rettili, i quadrupedi, e tutto ciò che vive nell' aria, nell' acqua e sulla terra. Il mondo aveva sei mila anni avanti che esistesse l' nomo. La specie umana sussisterà sino alla fine dell' ultimo periodo: allora i tempi saranno consumati.

12. - FENICIA. L'aria tenebrosa, lo spirito dell' aria tenebrosa ed il caos, sono i primi principi dell' universo. Essi erano infiniti e hango esistito lungo tempo avanti che fossero circoscritti da alcun limite.. Ma lo spirito animo i suoi principj: allora si fece la mescolanza, le cose si unirono, nacque amore ed ebbe principio il mondo. Lo spirito non conobbe la sua generazione. Lo spirito unendo le cose, genero mot. Mot è, se-condo alcuni, il limo. Secondo altri, è la putrefazione di una massa acquosa.

« dall'azione della luna, si trasforme

« in uno scoglio, sul quale si fisso

« questo uovo. Il toro diede un colpo

« di corno nel guscio di quell' uovo, e

« usci il mondo dall'apertura ch' egli

« vi fece. Il toro fece poi nascere l'uo-

« mo col suo soffio. » I Giaponesi non

sono i soli che tengono l'uovo come

simbolo del mondo. In questo essi non

fecero altro che seguire gli Egizj. Questi davano per emblema della creazione

un uovo che usciva per metà dalla bocca

di Dio. (Vedi Cosmogonia dei Gen-

TU'. ) Essi hanno pure un'altra maniera

di rappresentare la creazione. Si vede

il tronco di un grosso albero appoggiato sul dorso di una testuggine che

nuota sopra un bacino, le cui sponde

sorgono da terra all' altezza di sette piedi. In cima al tronco è assiso, sopra

dodici guanciali, un idolo che ha il co-

lorito ed i capelli di moro. In mezzo

alla corona che gli cinge il capo sorge una lunga punta. L'idolo ha il petto nudo, quattro braccia ed altrettante mani: l'una tiene un anello, l'altra

Ecco l'origine di tutti i germi ed il , « terrestre , attratta dal fondo dell'acqua principio di tutte le cose; di qui uscirono degli animali privi d'organi e di šensi, i quali divennero col tempo esseri intelligenti, contemplatori del cielo; essi erano sotto la forma di nova. Dopo la produzione del mot, segui quella del sole, della luna e degli altri astri. Dall' aria illuminata dal mare e riscaldata dalla terra nacquero i venti, le nuvole e le pioggie. Le acque furono separate dal calore del sole, e precipitate nel loro luogo, e vi furono lampi e tuoni. Nell' udire tale strepito, gli animali maschi e femmine, che erano sopiti, si risvegliano; essi escono dal limo e riempiono la terra, l'aria ed il mare. I Fenici sono i primi nomini, essi sono stati prodotti dal vento e dalla notte.

13. - GIAPONESE. Alcuni iddii formati da un potere invisibile nel primo moto del Caos, principio d'ogni cosa, tennero successivamente, per più di due milioni d' anni, il timone dell' impero. Questa dinastia fu composta di soli sette spiriti celesti, esseri di una sostanza puramente spirituale, cioè di una materia sottilissima. L' ultimo di questi dei fu il primo che ebbe commercio con sua moglie. Da questa unione nacque un semidio, capo della seconda dinastia. Quest' uomo dio fu chiamato Tensio Dae Dsin. Egli è la principale divinità dei Giaponesi, ed è tenuto come loro padre comune ed onorato come avvocato dell' impero. La sua festa si celebra il 16.º giorno del nono mese in tutto il regno, con una straordinaria magnificenza. Il Dairi o imperatore ecclesiastico, pretende rimontare di maschio in maschio fino al suo figlio primogenito, e su tale titolo fonda egli il suo diritto al trono. La schiatta dei semidei imbastardì, non si sa come, e finalmente diventarono mortali.

Si vede nel Giapone, in un pagode di Meaco, sopra un altare molto largo e di forma quadrata, un toro di oro massiccio, con il collo ornato di una collana preziosa, il quale tiene un novo tra i suoi due piedi davanti, e lo urta colle proprie corna, quasi volesse romperlo. L'uovo è rappresentato nuotante in una specie di bacino formato nella cavità di uno scoglio. I dottori giaponesi si servono di questo emblema per ispiegare la creazione del inondo. « Nel tempo, dicon essi, che a la natura non era altro che un caos \* informe, ondeggiava sulla superficie a delle aeque un novo, il quale con-

uno scettro, la terza un fiore, e la quarta un vaso da cui scaturisce una fontana d'acqua. Dal tronco trasse il creatore la materia prima di cui furono formate tutte le cose. Intorno a questo tronco vi è un'orribile serpente che forma due giri. Due mostri spaventevoli, o piuttosto due diavoli, l'uno con testa di cane, l'altro con corna di cervo sulla fronte, tengono in mano la testa del serpente. La coda è tenuta da un sin o eroe del Giapone, e da due re l'uno de'quali ha quattro facce, il che si-gnifica ch'egli visse quattro mila anni. I teologi del Giapone dicono che i due diavoli, i due re ed il sin, si unirono contro il creatore e contrariarono il disegno ch' egli aveva formato di creare il mondo. Un nomo di età matura, con lunga barba, sorge fino a metà del corpo sopra il bacino sul quale nuota la testuggine. Quest' nomo, che rap-presenta il sole, ha la testa circondata da un cerchio di raggi. Esso tiene nell' una mano molti piccioli dardi o pungoli; e coll'altra sembra che voglia cacciarne uno nel corpo della testuggine. I sintoisti differiscono nelle loro idee intorno all'origine delle cose. Prima di tutto, dicon essi, era il caos e ne usei un non so che rassomigliante ad una spina. Questa spina si mosse, si tra-sformò, e comparve il Kunitokho Da-« teneva il mondo. Una certa materia stonmicotto, o lo spirito.

14. - KAMTSCIADALE. Il cielo e gli | delle sue sciatte, e non per servire di astri, dicono i Kamtsciadali, esistevano avanti la terra. Kutkhu creo la terra da suo figlio che gli era nato dalla propria moglie, un giorno in cui passeggiava sul mare. Kutkhu, dicono altri Kamt-sciadali, e sua sorella Kuhttigith hanno recato la terra dal cielo, e l'hanno resa ferma sul mare, creato da Utleigin.

Kutkhu, dopo avere creato la terra, lasciò il cielo, e andò a stabilirsi nel Kamtsciatkà. Quivi ebbe egli un figlio per nome Tigil, ed una figlia appel-lata Sidanka, che si maritarono insieme. Kutkhu, sua moglie e i suoi figli portavano abiti fatti di foglie d'alberi, e si nutrivano di scorze di betulla e di pioppo; imperciocchè non erano ancora stati creati gli animali terrestri, e gli dei non sapevano pigliare pesci. Kut-khu abbandono un giorno il figlio e la figlia e scompari dal Kamtsciatka. Ancora che egli camminasse sopra racchette, si formarono sotto i suoi passi le montagne e le colline : la terra era piatta in prima; ma i suoi piedi vi af-fondarono come nell'argilla, e le valli incavate ne conservano le tracce.

Tigil veggendo aumentarsi la sua famiglia, inventò l'arte di fare delle reti con ortica, per prendere pesci. Suo pa-dre gli aveva insegnato a fare delle sciatte, e l'arte di vestirsi di pelli. Egli creò gli animali terrestri, e commise a Piliatsciutsci la cura di vegliare sopra essi. Questo dio, di statura piccolissima, vestito di pelle di gulu, è tirato da uccelli : essi non sono ne aquile, ne colombe, ma pernici. Sua moglie si

chiama Tiranus.

Kutkhu ha commesso molte sciocchezze, che invece di lodi e di preghiere, non gli trassero dietro che maledizioni. Perche tante montagne, tanti precipizi, scogli, banchi di arena, torrenti o fiumi cosi rapidi, perche tante pioggie e procelle? I Kamtsciadali non sanno dirgli che ingiurie per si cattivi offici. Sia poco timore o poco amore della loro religione, essi non offrono agli dei che tengono in maggiore venerazione, che le branchie, le pinne o le code dei pesci, cose che getterebbero nelle immondizie. Del resto, se i Kamtsciadali non offrono nulla al loro dio, si è perchè nulla sperano da lui. Essi fanno un dio del mare, al quale danno il nome di Mitg, e lo rappresentano sotto la forma di un pesce. Questo dio non pensa che a se. Egli manda i pesci nei fiumi onde cercarvi legne atte alla costruzione nutrimento agli uomini. Questi popoli non sanno credere che un dio possa far

loro del bene.

15. - MACASSARESE. Non sono ancora duecento anni che i Macassaresi erano tutti idolatri. I loro dottori insegnavano che il cielo non aveva mai avuto principio; che il sole e la luna vi avevano sempre esercitato un supremo potere, e che vi avevano vivuto in buona concordia fino al giorno di una funesta contesa nella quale il Sole aveva inse-guito la Luna con intenzione di maltrattarla, che essendosi ferita nel fuggire davanti a lui, essa avea partorito la Terra, che era caduta per avventura nella situazione in cui si trova tuttavia; che questa pesante massa essendosi aperta nella sua caduta, ne uscirono due specie di giganti; che gli uni si erano impadroniti del mare, dove comandavano ai pesei; che nella loro collera suscitavano delle procelle, e che ogni volta che starnutavono vi cagionavano qualche naufragio; che gli altri giganti erano penetrati fino al centro della terra, per lavorare quivi alla produzione dei metalli, d'accordo col Sole e colla Luna; che quando la scuotevano con troppa violenza, facevano tremare la terra, e rovinavano talvolta le intiere città; che del resto la Luna era ancora grossa di molti altri mondi, non meno estesi del nostro, e che essa li darebbe alla luce successivamente per riparare alle rovine di quelli che dovevano essere consumati dall'ardore del Sole; ma che essa se ne sgraverebbe naturalmente, perché il Sole e la Luna avendo riconosciuto, per una comune esperienza, che il mondo aveva bisogno delle loro influenze, si erano finalmente riconciliati, a condizione che l'impero del mondo fosse diviso ugualmente tra l' uno e l'altra, cioè che il Sole regnerebbe per la metà del giorno, e la Luna per l'altra metà.

16 - MESSICANA. I Messicani raccontavano che Dio aveva creato di terra un uomo ed una donna; che questi due modelli dell' umana schiatta, essendo iti a bagnarsi, avevano perduto la loro forma nell' acqua; ma che il loro autore l'aveva renduta loro con una mescolanza di certi metalli, e che il mondo era disceso da essi; che gli uomini avendo dimenticati i loro doveri e la loro origine, crano stati puniti con un diluvio universale, salvo che un sacer-dote americano, chiamato Tezpi, il quale unitamente alla moglie ed a' suoi figli, si era messo in una gran cassa di legno, dove aveva pure raccolto moltissimi animali e delle ottime semenze; che dopo il calamento delle acque, egli aveva lasciato volar via un uccello chiamato aura, il quale non era ritornato, e successivamente molti altri, i quali non crano ricomparsi; ma che il più picciolo e quello pel quale i Messicani hanno maggiore stima per la varietà de' suoi colori, era ricomparso subito con un ramo d' albero nel rostro.

17. — Molucchess. Gli abitanti di Amboina, una delle Molucche, si attribuivano un' origine molto meno nobile, e si credevano debitori della loro esistenza ad un cocodtillo, ad un'anguilla o ad un serpente. Altri immaginano di essere usciti dal cavo di un albero annoso, e alcuni re di quest'isola riferiscono la loro origine ad un cocco.

18. — PEGUANA. I popoli del Pegu, nella penisola del Gange, pensano aver esistito successivamente, in tutta l'eternità, un prodigioso numero di mondi, ciascuno de' quali ebbe i suoi dei particolari, commessi dall' Ente supremo per governarli. Il mondo attuale è già stato retto da quattro dei differenti, i quali regnarono successivamente. L'ultimo di questi dei scomparve 2500 anni fa, e debbe presto venime un altro il quale, dopo avere governato per un certo numero di anni, scomparirà al pari degli altri. Allora il fuoco del cielo discenderà sulla terra, e ridurrà in cenere l'universo; ma esso ne rinascerà come la fenice.

10. CANDINAVA. Nell' Aurora dei secoli non vi era nè mare, nè lido, nè zefiri rinfrescanti; l'universo non era che un vasto abisso senza erbe e senza semenze: il sole non aveva palazzo, le stelle non conoscevano la loro dimora, la luna ignorava il suo potere. In allora vi era un mondo luminoso e infiammato dal lato del mezzodi: da questo mondo si spandevano continuamente nel-Pabisso che era al settentrione, dei torrenti di fuochi scintillanti; questi torrenti; nell' allontanarsi dalla loro sorgente ; si congelavano nell'abisso, e lo riempivano di scorie e di ghiacci. In tal modo l'abisso si colmò : ma vi rimaneva nell' interno un' aria leggiera ed immobile, e ne esalavano dei vapori gelati. Allora venne dal mezzodi un soffio di calore, che sciolse questi vapori e ne formò delle goccie vive, dalle quali nacque il gigante Ime. - Vedi

20. - SIAMESE. Secondo i dottori di

Siam, il cielo e la terra sono eterni. Questi popoli si fanno meraviglia che si possa suppor loro un principio ed una fine. Secondo le loro idee la terra è quadrata, e il firmamento le sta sopra perpendicolarmente, come una campana di vetro sopra un suolo di le-tame. È una superficie piana ch' essi dividono in quattro mondi separati da vasti mari. In mezzo a queste quattro regioni sorge una vasta montagna in forma di piramide equilatera. Dal livello dalla terra fino alla sommità della montagna ci sono 80,000 jodi, di 8000 tese ciascuno. La sua dimensione in profondità è la stessa. Il nostro mondo è al mezzodi della montagna, intorno alla quale girano il sole, la luna e tutti gli astri. Di sopra vi è un primo cielo, chiamato Intiatiraca, e sopra questo cielo si trova il soggiorno dei beati. Se-condo i dottori di Siam, le acque che separano le quattro parti del mondo sono di una sottigliezza che non permette alcuna comunicazione tra esse. Ma tutto questo spazio è circondato da una muraglia, la cui forza è eguale alla sua prodigiosa altezza. Sopra questa muraglia sono scolpiti a gran caratteri tutti i segreti della natura; quivi i maravi-gliosi eremiti vanno ad attignere le loro cognizioni per la facilità che hanno di trasportarvisi.

Gli uomini delle tre altre parti del mondo hanno il viso differente del nostro; nella prima, hanno il viso quadrato; quelli della seconda lo hanno tondo; e quelli della terza triangolare. Vi abbondano tutti i beni senza alcuna mescolanza di mali ; e gli alimenti vi pigliano quel sapore che si desidera. Quegli abitanti non avendo alcuna occasione di farsi merito, non vi possono acquistare la santità, nè rendersi degni di ricompensa o di punizione: il che fa bramar loro ardentemente di rinascere nella parte abitata da noi, dove si presentano continuamente le occasioni di fare il bene. È una grazia che essi ottengono, se la chiedono pei meriti del dio che ha scorso il loro paese, tuttochè esso sia inaccessibile per noi.

L'intera massa della terra ha sotto di se un'immensa estensione d'acqua che la sostiene, nella stessa guisa che il mare porta una nave; un vento impetnoso tiene sospese le sue acque; e questo vento, che è eterno come il mondo, le sospinge continuamente per impedire la loro caduta.

Cosmografia (Iconol.). Si rappresenta sotto le sembianze di una donna di età matura. Essa ha un elmo azzurriccio sparso di stelle, e il rimanente del suo vestimento è del colore della terra. Tiene un astrolabio ed un compasso, e a suoi piedi ci sono due globi, l'uno terrestre, l'altro celeste.

Cosmoplocos, che orna il mondo, o che unisce le parti del mondo. Epiteto di Apollo. Rad. Plekein, intrec-

ciare. - Anthol.

Cososo, divinità locale, onorata dai Biturigi (popolo dei contorni di Bourges). — Inscr. Reines-Clas. 1, n. 84. Cossi o Kossi (Mit. Affr.), Mochisso, o idolo dei negri del Congo. Non è altro che un sacco pieno di terra bianca, e ornato esteriormente di corna. La sua cappella è una cappamunccia circondata di banani. Esso preserva dalle saette, fa cadere le pioggie nella stagione opportuna, e presiede alla pesca

Cossumo abile a

Cossutio, abile architetto, che condusse a fine il tempio di Giove Olimpio in Atene e ne formò uno dei più hegli edifici che mai si vedessero. Questo tempio, di ordine Corintio, era stato cominciato primamente per cura di Pisistrato; ma le turbolenze che seguirono la sua morte, lasciarono imperfetta l'opera per più di trecento anni. Antioco Epifanio, re di Siria, si incaricò di fare la spesa necessaria per finire la nave, e per le colonne del

portico.

Costanza (Iconol.). L'allegoria più espressiva di questa virtà è quella di una donna che abbraccia una colonna tagliata in uno scoglio percosso dalle onde. Il pugno della mano destra tiene una spada in un braciere, per alludere all'azione di Muzio Scevola: essa ha un piede sopra una pietra quadrata. Il Winckelman pretende che non se ne trovi alcun emblema negli antichi monumenti. Alcuni iconologisti vogliono per altro riconoscerla nelle medaglie, sotto il simbolo di una donna in abito militare, coperta il capo di telmo, con una picca nell' una mano, e in atto di portare l'altra all'altezza del viso, alzando un dito. - Ant. expl. t. I. -Vedi INCOSTANZA.

COSTELLAZIONI. Si credeva che fossero il soggiorno dell'anima di quelle persone di cui portavano il nome.

\* COSTUME (Iconol.). Dandré Bardon, in un disegno allegorico ch' egli ha posto in fronte ad un' opera sul Costume degli antichi popoli, lo ha caratterizzato con un vecchio che tiene due segnali analoghi alle due nazioni.

mide d'Egitto, e addita il genio del costume, che colla sua face illumina i tre principali usi degli antichi popoli. Gli usi religiosi sono indicati con un sacrificio, gli usi civili sono espressi con un bagno, e gli usi militari sono rappresentati dalla colonna trajana. Intorno a questo monumento, che porge le più ricche cognizioni in questa parte del costume, sono riuniti vari soldati. che coi loro acconciamenti e colle loro armi fanno allusione ai popoli antichi. Tra essi ve n' ha uno il quale ha un' insegna con l'immagine del Sole, che era adorato dai Persiani. Gli Israeliti sono indicati con le tavole della legge, colla verga di Mosè, e colla cidaride del gran sacerdote degli Ebrei. Finalmente, le nuvole che si sollevano e vanno a dileguarsi in aria, sono il simbolo delle tenebre che ci occultavano l' utilità dei costumi degli antichi popoli, avanti che la sua face ce ne svelasse i tesori.

COTBAH O KOTBAH (Mit. Maom.), preghiera che fa l'imano tutti i venerdi dopo il mezzo giorno nella moschea per la salute e per la prosperità del proprio sovrano. Questa preghiera è tenuta dai principi maomettani come una prerogativa della sovranità, di cui sono

gelosissimi.

COTBET (Mit. Maom.). Discorso col quale solevano gl'imani cominciare la loro preghiera del venerdì, ad esempio di Maometto, il quale nei giorni di radunanta saliva sopra un palco, e intratteneva il popolo con discorsi intorno alla grandezza di Dio, indi poneva in deliberazione gli affari. Ma siccome il dominio maomettano in processo di tempo si estese, così si lasciò ai Mufti la cura di fare il Cotbet in nome del califfo. Questa preghiera, più antica del maomettismo, fini colla estinzione de califfi.

il quale celebrava dei banchetti dissoluti nell' ombra de' boschi, e volle spo-

sare Minerva. - Athen. 12.

COTILEO, soprannome sotto il quale era onorato Mercurio sulle sponde del fiume Eurota, vicino ad Amiclea. Ercole aveva fondato il tempio nel quale egli era adorato, e gli aveva dato questo nome a cagione di una ferita che ricevette in una coscia, della quale attribui la guarigione ad Esculapio. Rad. Kotyle, coscia. — Paus. l. 3, c. 10.

Cotitte, dea dell'impudicizia che si

celebrava in Atene, a Corinto, nell' i- | dell' India fanno la commemorazione sola di Chio, in Tracia ed in altri luoghi. I Siciliani osservavano una festa dello stesso nome. Vi si portavano dei rami, ai quali erano sospese e focacce e frutti, che ognuno poteva prendere. Era, per quanto si credei, in inemoria del rapimento di Proserpina, che alcuni credono essere la stessa che Cotitto.

Cotitto, des onorata dagli Ateniesi in un modo misterioso ed infame. Il suo culto passo primamente dalla Tracia nella Frigia, e dalla Frigia in Grecia. - Strab. l. 10. - Synesius, in

epist.

Si celebrava la festa o i misteri di Cotitto in tempo di notte, con danze l'ascive, accompagnate da ogni maniera di dissolutezze, e si serbava un rigoroso silenzio intorno a tutto ciò che vi si faceva. Vuolsi per altro che ne sia traspirato qualche cosa nel pubblico, perciocche i sacerdoti di Cotitto, noti sotto il nome di Bapti, erano disprezzati dai loro concittadini. Alcibiade si era fatto iniziare nei misterio di questa dea , ed uccise il poeta Eupoli, per avere avuto ardire di scherzare intorno a questa iniziazione in una commedia nella quale egli poneva in ridicolo questi misteri. Giovenale, parlando dai Sacerdoti della Buona Dea, li paragona a quelli di Cotitto: asst 1383 jezaro)

Talia secreta colnerunt orgia tæda Cecropiant soliti Bapta lassere Cotitte.

"Sat. 4. 10

Alcuni mitologi hanno creduto che Cotitto non fosse altro che un soprannome di Cerere; per lo che alcuni padri della Chiesa confusero i misterj di questa con quelli di Cotitto. - Vedi MI-STERJ DI ELEUSI.

COTONEA, sposò Eleusio, da cui ebbe

Trittolemo. — Hygin. fab. 147. Сотто, figlio del Cielo e della Terra, fratello di Briarco e di Gige, aveva, al pari di questi, cento braccia, e cinquanta teste. Egli fu precipitato con essi in fondo al Tartaro. — Hesiod. Theog. - Vedi TITANI.

COTURNO. - Vedi BOREA, MELPO-

MENE., TALIA.

COUBEREN (Mit. Ind.), dio delle ricchezze. È il settimo degli dei protettori degli otto angoli del mondo. Egli governa la parte settentrionale. Si rappresenta montato sopra un cavallo bianco, ornato di pennacchi.

COUBRET, o CHOUBRET (Mit. Mu-sul.), festa nella quale i Maomettani

dell'esame delle anime separate dal corpo dai buoni angioli, i quali tengono annotazione di tutte le buone azioni, mentrechè gli angioli cattivi scrivono tutte le male azioni. Iddio, secondo essi, legge tutti questi scritti : epperò, in quest' epoca , essi esaminano le proprie coscienze, recitano preghiere, fanno limosine, ecc.; finalmente, allorche possono sperare che il loro conto sia purgato, finiscono la solennità con illuminazioni e fuochi d'allegrezza, fanno banchetti e si regalano scambievol-

Coun o Choun ( Mit. Perus. ), divinità adorata nel Perù avanti lo stabilimento della storia degl' Inca. Gli antichi Peruviani raccontavano che ando nel loro paese, dalle parti settentrionali del mondo, un nomo straordinario che essi appellavano Choun; ch' egli aveva un corpo senza ossa e senza muscoli; che abbassava le montagne, colmava le valli, e si faceva strada in luoghi inaccessibili. Questo Choun creo i primi abitanti del Perù, e assegnò loro per nutrimento le erbe e i frutti selvatici dei campi. Questo fondatore dell' impero peruviano, offeso da alcuni abitanti della pianura, converti in aride arene parte della terra, fertilissima in prima , trattenne la pioggia , secco le piante; ma mosso poi a compassione, apri le fontane, e lascio scorrere i fiumi.

COURMA VATARAM ( Mit. Ind. ), nome sotto il quale è adorato Visnu nella sua seconda incarnazione, quella in testug-

gine. - Vedi VISNU.

COVELLA, soprannome di Giunone. Cozri o Cuzari, libro giudaico, composto più di cinquecento anni fa, da R. Juda, levita. È una disputa in forma di dialogo sulla religione, in cui è difesa quella de' Giudei contro: i filosofi gentili, appoggiandosi principalmente sull' autorità e sulla tradizione. L' autore attacca in pari tempo la setta dei Caraiti, i quali non riconoscono che la Sacra Scrittura. In quest' opera si trova un esatto compendio della religione de' Giudei.

CRABO (Mit. Egiz.), divinità egizia. CRADIA, aria del fico. Aria che si sonava nella marcia delle vittime espiatorie nelle tragedie d' Atene. Queste vittime si percuotevano con rami di fico.

Rad. Krade, ramo di fico.

CRAGALEO, vecchio di Ambracia, preso per arbitro in una contesa tra Apollo, Diana ed Ercole. Avendo deciso in favore di quest' ultimo, Apollo lo

cangio in iscoglio. - Vedi AMBRACIA. GAAGO, figliuolo di Tremiseto e di Prassidice, diede il suo nome ad una montagna dell' Asia minore, dove erano certi antri consacrati agli dei campestri.

CRAMBI, uno dei due figliuoli di Fineo e di Cleopatra, maltrattati dal proprio genitore ad istigazione della sua seconda moglie Idea, del che furono poi

vendicati dagli Argonauti.
GRANACME, figliuola di Cranao e di Pedia, sorella di Cranae e di Atti.

1. CRANAE, figliuola di Cranao e di Pedia.

2. - Isola vicina all' Attica i dove Paride ricevette i favori di Elena. -Vedi ELENA.

CRANAEI, nome degli Ateniesi, dal

loro re Cranao. — Herodot. l. 8, c. 44. CRANAO, secondo re d' Atene, succedette a Cecrope, e regnò nove anni. L'epoca del suo regno sarebbe molto incerta senza la cronologia dei Marmi di Paro, che ne stabiliscono l'epoca e c' insegnano alcuni avvenimenti. I prio i storici d'Atene, di cui Plutarco cita alcuni squarci, dicono ch'egli fu padre di Erittonio quarto re d' Atene, che la favola dice essere figliuolo di Vulcano. Che che ne sia, egli è cosa provata, ad onta delle favole che sfigurano la storia dei primi dodici re d'Atene, che Cranao ebbe per successore Anfittione, e que-sti Erittonio, a cui l'altro aveva usur-pato l'eredità. Ad Erittonio succedette Pandione, e a questi Eretteo padre di Cecrope II, a cui succedette Pandione II. Egeo fu figlio di quest' ultimo e padre del famoso Teseo. — Sotto il regno di Cranao diede l'Areopago il famoso giu-dizio tra Nettuno e Marte, e avvenne nello stesso tempo il diluvio di Deucalione in Tessaglia. — Pausan. l. 1, c. 2. I. CRANEA, ninfa, una delle spose di Giano, la stessa che Carnea.

2. Minerva aveva un tempio sotto questo nome, lungi venti stadi da Elatea nella Focide, sopra una scoscesa rupe. Questo tempio era servito da un fanciallo che non era ancora giunto all' età della pubertà, e il cui ministero durava soli cinque anni. La diva era rappresentata

in atto di andare in battaglia. CRANIO, uno degli eroi ai quali la

Grecia innalzò monumenti.

CRANO, figliuolo di Giano e di Cranea, rendette a sua madre gli onori di-vini. Le dedico un bosco sulle sponde del Tevere, ed istitui una festa annua. Egli regnò cinquantaquattro anni sopra gli Aborigeni

CRANTO, Nereide.

CRANTORE, scudiere di Peleo, ucciso dal Centauro Demoleonte. - Ovid. Met. l. 12.

CRAPULA ( Iconol. ). Si caratterizza questo vizio, che è l'abitudine al troppo mangiare e bere, con una donna pingue, sconcia, mal vestita, e con ac-conciatura di testa scompigliata. Essa beve e mangia ad un tempo, e con avidità. Il suo attributo è un porco.

CRASTIA, uno dei soprannomi di Mi-

nerva presso i Sibariti.

CRATEIDE, dea dei negromanti e degli incantatori, madre della famosa Scilla. Alcuni autori credono che sia la stessa che Ecate. - Odyss. l. 12, v. 124.

CRATEO o CRETEO, figliuolo di Minosse re di Creta e di Pasifae figliuola del Sole, fu padre di tre figlie, Aerope, Climene ed Apemosine, e di un figlio per nome Altemene. Crateo regno nell'isola di Creta con suo fratello Deucalione. Avendo consultato l' oracolo intorno al suo destino, gli fu predetto che sarebbe stato ucciso da suo figlio Altemene. Questo giovin principe, spaventato da tale predizione, uccide una delle sue sorelle che era stata sedotta da Mercurio, marita le altre con principi stranieri, indi si esiglia dalla patria. Creteo pareva essere sicuro; ma non potendo egli vivere senza il figlio, armò una flotta e andò a cercarlo. Egli approdò a Rodi, dove si era ritirato Altemene. Gli abitanti di quest'isola pigliarono le armi per opporsi a Creteo, credendo esser egli un nemico che an-dasse a sorprenderli. Altemene, nel conflitto, scocco una freccia a suo padre. Questo infelice principe, mortal-mente ferito, ebbe il dolore di vedere il compimento dell'oracolo; imperciocchè egli riconobbe il figlio mentre si avvicinava per ispogliarlo. Altemene ottenne dagli dei che la terra si aprisse per ingojarlo tostamente. - Apollod. l. 3, c. 3.

CRATERE, costellazione che rappresenta il vaso o cratere nel quale il corvo doveva recare ad Apollo l'acqua per un certo sacrificio che voleva fare questo dio. Secondo altri è il vaso nel quale Matusio offerse a Demifonte il sangue delle sue figliuole con vino; secondo una terza opinione è quello nel quale Oto ed Efialte avevano rinchiuso Mercurio.

CRATI, fiume della Magna Grecia, le cui acque tingevano di color d'oro i capelli e la barba di quelli che ne bevevano. — Ovid Met. 1. 14. — Pausan. l. 7, c. 251. - Plin. l. 31, c. 2.

CRATIEO, padre di Anassibia, sposa

di Nestore.

CRATIM O KRATIM ( Mit. Maom. ), I Persiani maomettani danno questo nome al cane de' sette Dormienti, e non omettono mai di scriverlo tre volte vicino al suggello delle loro lettere per la seguente ragione. Questo cane, dicono essi, era nella caverna dei sette Dormienti, dove fece guardia nei tre secoli che essi passarono dormendo. Quando dio li rapi in paradiso, il cane si attaccò alla veste di questi Dormienti, e fu in tal modo portato in cielo. Iddio, veggendolo quivi, gli disse: « Kratim, « per quale motivo ti trovi tu in para-« diso? Io non vi ti ho condotto, ma « non voglio per altro scacciartene, e « però , acciocchè tu non sia qui senza

« padronato, siccome pure i tuoi pa-« droni , presiederai alle lettere missi-« ve, ed avrai cura che non venga in-

« volata la valigia de'messaggieri, men-\* trechè essi dormono. » — Chardin.

CRATO, forza, figlio di Pallante e di Stige. Egli soccorse Giove contro i Giganti, unitamente a suo fratello Zelus, ed alle sue due sorelle Nice (vittoria), Bia (violenza).

CRAU. Combattendo Ercole contro Gerione figliuolo di Nettuno, e man-candogli le frecce, invoco Giove, il quale mandò una pioggia di ciottoli. Sono quelli di cui è coperta l'isola della Crau, all'imboceatura del Rodano; campagna che da Plinio è chiamata un monumento delle battaglie di Ercole.

1. CREAZIONE. Quella dell' universo per mezzo dell' acqua, dottrina di Talete, già ricevuta al tempo di Omero, è rappresentata sopra un' urna cineraria del Campidoglio con un dio marino giacente, con un lungo remo, simbolo dell' Oceano, dal cui seno Psiche (l'anima), posta sopra un carro, si avventa nell' aria, cioè vede la luce e si

orna di un corpo mortale. 2. — (Mit. Rabb.). Il Talmudde racconta che Dio, onde passare il tempo avanti la creazione dell' universo, attendeva a fabbricare diversi mondi, che egli distruggeva subito, fino a che, con differenti prove, ebbe imparato a farne uno perfetto come il nostro.

CREDAJUGAM (Mit. Ind.), età d'innocenza, o la prima età del mondo, secondo il sistema degl' Indiani. Essa corrisponde all' età d'oro degli antichi. La virtu regnava allora sotto la figura di una vacca; essa era stabile sulla terra, e camminava sopra quattro piedi. Questa età è durata 1,728,000 anni.

Nel Tredajugam, o seconda età, che rappresenta l'età d'argento, e che fu di soli 1,296,000 anni, essa si affievoli, e cammino con tre piedi sol-tanto. Nel Tuvabarajugam, o terza età, che è quella di rame, e che fu di soli 864,000 anni, essa fu ridotta a due piedi. Finalmente nell' età attuale, l' età del ferro, essa si appoggia sopra un solo piede. Questa età si chiama Caliugam, o l' età di miseria e di sventura, e debbe durare soltanto 432,000

1. CREDITO ( Iconol. ). Siccome & frutto di una buona condotta, così si rappresenta nell'età virile; egli è coperto di una veste lunga, e porta al collo una catena d' oro, segno di distinzione. Nel fondo, sopra un macigno, vi è un grifone, animale emblematico, che presso gli antichi era il geroglifico della

custodia de' tesori.

2. — Pubblico ( Iconol. ). Una medaglia svedese, coniata a Stocolma nel 1768, in memoria dell'anno secolare dell'istituzione della banca, lo rappresenta sotto la figura di un uomo robusto, che, standosi ritto, appoggia la mano manca sopra una colonna ornata di emblemi che caratterizzano gli stati della Svezia, mallevadori della banca; nella mano destra tiene un ramo d'alloro sopra un paniere pieno di denari, alla cui custodia veglia un dragone. Di sopra si legge Fiscus Ondinum REGNI Sueciæ, e a basso: Helmiæ. Nel rovescio vi è il Nilo, caratterizzato con un covone di spighe, che esso tiene nella mano destra, con un coccodrillo nelle acque, e colle palme che si scorgono in lontananza. La leggenda è: Am-PLIATOR. CIVIUM, e l'esergo: JUBI-LEUM PRIMUM, 1768. — \* Nello Spetta-tore di Addison, Vol. I, Disc. 3, vi è una profonda e ragionata allegoria sul credito della nazione.

CREFAGENETE ( Mit. Egiz.). - Vedi

CREJO O CRIO, figlio del Cielo o Urano e della Terra o Tellure, sposò Euribia o Euribea figliuola della Terra e di Ponto o il Mare, e ne ebbe tre figliuoli, Astreo marito dell'Aurora, Pallanto che sposò la ninfa Stige, e Perse che ebbe da Ecate la ninsa Asteria. — Hesiod. in Theog. v. 370 et seg. — Apollod. l. 1, c. 5.

GRENEE, nosae delle Najadi o minse

delle fontane, che si dicevano figlie di Giove. Rad. Crene, fonte. - Vedi

PEGEE.

CRENEO, Lapito. - Ovid. Met. L. 13.

CRENIDE, Nereide. CREO, Titano, figliuolo di Urano e della Terra. — Vedi CREJO.

CREOBORO, colui che divora le carni. Rad. Creas, carne; boros, vorace. E, secondo vogliono alcuni dotti, l'etimologia e la spegazione del nome di Cerbero. Si chiamava di fatti cane infernale. CREOFAGO, epiteto di Cerbero.

Vedi CREOBORO.

CREOFILO, Samio di cui vuolsi che Omero celebrasse l'ospitalità con un poema. Altri dicono essere stato il maestro del poeta. - Strab. l. 14.

CREONE, padre di Meganira.

1. CREONTE, re di Corinto, padre di Glauce, era della famiglia di Sisifo fondatore di Corinto, a cui aveva dato il nome di Efira. Giasone e Medea sua sposa, dopo la loro partenza da Jolco, si ritirarono alla corte di Creonte il quale li ricevette amichevolmente. Essi vissero quivi per dieci anni in una perfetta unione; ma essendosi poi Giasone invaghito di Glauce figlia di Creonte, dimentico ch' ei doveva ogni cosa a Medea, la quale lo aveva liberato da un pericolo certo, nella conquista del Tosone d'oro e aveva sacrificato tutto per seguirlo, la ripudio per isposare colei ch' egli amava. Creonte, paventando lo sdegno e l'arte magica di Medea, la esilio da' suoi stati coi propri figli. Essa gli chiese un solo giorno per disporre la sua partenza, e l' ottenne, a condizione che sarebbe punita di morte se fosse ritrovata l'indomani in Corinto. Medea, per rendere più sicura la sua vendetta, dissimulò la pro-pria collera contro Creonte e la gelosia che le cagionava la rivale. Essa mandò a Glauce una veste avvelenata, che, simile alla tunica data poi da Dejanira ad Ercole, come prima fu sul corpo di quella principessa, ella si senti ardere tutta, e ne mori. Si aggingne che Creonte, avendo voluto soccorrere la figlia, fu talmente preso dall' ardore e dal veleno in tutto il suo corpo, che spirò fra i più crudi spasimi. — Eurypid. in Me-dea. — Apollod. l. 1, c. 33. — Hygin. fab. 25. - Senec. in Medea. - Vedi

Un dotto scrittore francese del secolo passato, il quale ha osservato che si trova sovente il nome di Creonte nelle storie di Corinto, crede che fosse piut-tosto un nome di dignità, Kpeov, imperans, che comanda, che un nome personale; e che quello che regnava al tempo di Medea si chiamasse Glauco, e fosse figlio di Sisifo. Il silenzio di Tom. I.

Pausania intorno a questo Creonte appoggia la conghiettura di cotesto dotto, chiamato Paulmier de Grentemenil.

2. - Re di Tebe. Ercole lo liberò dai nemici che gli facevano un' ostinata guerra, ond' egli, per riconoscere i servigi di questo eroe, gli diede in i-sposa la propria figlia Megara. Essendosi poi assentato Ercole per qualche impresa, Lico uccise Creonte, s' impadroni de' suoi stati, e voleva fare violenza a Megara, ma ritornato il marito di lei, la liberò dalle mani del suo rapitore, e lo puni della sua temerità. — Vedi MEGARA.

3. - Altro re di Tebe, figlio di Meneceo e padre di Giocasta madre e moglie di Edipo, fu fratello di Megareo, di Emone e di molte fanciulle, la più nota delle quali, per nome Megara, sposo Ercole. Dopo che Edipo ebbe ucciso Lajo suo padre, ch' ei non conosceva, Creonte sali sul trono di Tebe. Sfinge, mostro femmina, cagionava allora tante spaventevoli stragi nei contorni di Tebe, che i Tebani non ardivano quasi di uscire dalla propria città, nè gli abitanti delle campagne di andare a Tehe. Consultatosi l'oracolo, rispose che la morte di Sfinge dipendeva dalla spiegazione di un enigma che questo mostro proponeva ai passeggieri; per il che Creonte promise sua sorella Giocasta, vedova di Lajo, e la sua corona a colui che spie gasse il significato dell' enigma: essendovi riuscito Edipo, sali sul trono e sposò Giocasta, ignorando che fosse sua madre. Egli ne ebbe due figli, Etcocle e Polinice, i quali rimasero d'accordo, dopo che il padre loro si accecò, di dividere lo scettro in modo che ciascuno regnasse alternativamente un anno. Eteocle, primo possessore, non volle cedere il trono nel tempo convenuto, per il che Polinice, alla testa di un esercito di Argivi, si avvento contro Tebe. Essendo incerta la vittoria, i due fratelli fecero accordo di porre fine alla contesa da solo a solo, ne si necisero scambievolmente. Allora Creonte risali sul trono, fino a che Leodamante, fi-gliuolo di Eteocle, fosse in grado di occuparlo. Il primo saggio ch' egli fece del supremo potere, si fu di emanare un' espressa proibizione di dare sepoltura agli Argivi uccisi in questa guerra, e soprattutto a Polinice, il quale ne era stato autore. Chiunque avesse ardito tentare di rendere gli ultimi uffici a questo infelice principe, doveva essere sepolto vivo. Ciò non ostante Antigone, sorella di Polinice, più sensibile all'amore fraterno che al timore, contravvenne alla legge. Essendone stato avvertito Greonte, ebbe la crudeltà di farla chiudere viva in un sepolero, azione che cagionò la morte di Emone suo figlio, il quale amava Antigone, e si uccise per disperazione di di non aver potuto ottenere la grazia della sua amante. — Eschyl. Septem ante Thebas. — Sophocl. in Antigon. — Euryp. in Phæniss. — Senec. in Theb. — Paus. l. 9, c. 5 et 10. — Diod. Sic. l. 1 et. 4. — Apollod. l. 3, c. 3, 9 et 13. — Hygin. fab. 67 et 76.

c. 3, 9 et 13. — Hygin. fab. 67 et 76.

Essendochè gli Argivi furono posti in fuga dai Tebani, Adrasto re di Argo, che aveva tentato questa guerra per ristabilire sul trono Polinice, fu obbligato di ritornarsene ad Argo senza poter seppellire i guerrieri del suo esercito che erano stati uccisi. In questa circostanza egli implorò il soccorso di Teseo re d'Atene, il quale obbligò i Tebani a promettere che si facessero i funerali degli Argivi loro nemici. — Pausan. l. 1, c. 39. — Apollod. l. 3, c. 13.

L'assedio posto da Adrasto e da Polinice a Tebe porse ad Eschilo l'argomento della tragedia dei Sette Capitani dinanzi Tebe, e ad Euripide quello delle Fenicie. La pia disobbedienza di Antigone alla legge di Greonte forma il soggetto dell'Antigone di Sofoole, della Tebaide di Seneca e di un'altra Antigone di Alfieri; ed il soccorso chiesto a Teseo pel seppellimento degli Argivi morti sotto Tebe, quello delle Supplicanti di Euripide. — Vedi Polinice, Eteocle, Adrasto, Antigone, Edipo.

CREONTIADE, figliuolo d' Ercole e di Megara. Suo padre lo uccise nel ritornare dall'inferno.

CREPI, nome dei Luperci, derivato dallo strepito delle corregge con cui percuotevano quelli che incontravano.

CREPTTO (Mit. Egiz.), divinità degli antichi Egizj. Si rappresentava sotto la figura di un fanciullo accocollato, il quale si comprime il ventre, per faciliare l'uscita dei venti che lo tormentano. — Mythol. de Banier, t. x.

GREPUSCÓLO (Iconol.). Quello del mattino si esprime con un giovane volante, il quale ha sopra il capo una stella. Egli versa da un vaso delle goccie d'acqua o la ruggiada; vicino a lui vi è una rondinella che vola. Altri gli danno per attributo juna torcia ed un gran velo steso sulla testa, ma un po' rivoltato indietro, per esprimere che il crepuscolo partecipa della luce e delle tenebre.

Quello della sera si indica pure com un giovane con ali nere, il quale fugge sotto i veli della notte; egli ha similmente una stella sul capo, e tiene un pipistrello. Si rappresenta pure con una figura di donna sotto la forma di Diana o di Luna, conducente un carro tirato da due buoi, i quali scendono da una montagna. I cavalli del Sole o del Giorno rampicano ordinariamente sopra una montagna; e quelli di Diana o della Sera ne discendono.

\* Il Caro dice che per significare il Crepuscolo egli trova che si fa un giovinetto tutto ignudo, talvolta con l'ali, talvolta senza, con due facelle accese, l'una delle quali si può fare che s' accenda a quella dell'Aurora, e l'altra che si stenda verso la Notte. Alcuni fanno che questo giovinetto, con le due faci medesime, cavalchi sopra un cavallo del Sole, o dell'Aurora. Si può porgli dietro fra le gambe una grande stella, la quale sia quella di Venere, perchè Venere e Fosforo ed Espero e Crepuscolo par che si tenga per una cosa medesima — A. Caro, Lett. Fa-

mil. vol. 3, l. 78.

CREPUSCOLO DEGLI DEI (Mit. Scand.). L' Edda chiama così il giorno fatale indicato per la fine del mondo. Tre inverni terribili e consecutivi lo annunzieranno ai figli degli uomini. La neve caderà dai quattro lati della terra. I fratelli si uccideranno vicendevolmente, dice la Voluspa. I parenti porranno in obblio i diritti del sangue: la vita sara un peso; non si vedranno che adulteri. Barbara età! Età di spada! Età di procelle! Età di lupi! Ma questo non basta. Fenri divorerà il sole; un altro mostro rapirà la luna; le stelle svaniranno nel cielo: si vedranno gli alberi strappati dalla terra, e si vedranno sprofondare i monti vacillanti. Allora il mare si avventa sulla terra, il gran serpente diventa uno spettro spaventevole, e s' innoltra sul lido vomitando dei flutti di veleno che, secondo l'Edda, inondano l'aria e l'acqua: Fenri apre un' enorme gola, e le sue nari mandano fuoco. Durante questo disordine il cielo si spacca, i genj del fuoco entrano a cavallo per questa apertura, e passano il ponte di Bifrost, diretti da Surtur: quivi si riuniscono a Fenri, a Loke, a tutti i mostri possibili, e si schierano in ordine di battaglia in una gran pianura. Tosto Eimdal fa risuonare la sua tromba, Odino consulta la testa di Mimi, e il frassino Ydrasil si mostra agitato. La zuffa si impegna tra

Odino e Fen ri; tra Tor ed il gran Ser-pente, tra Frey e Surtur. Tir attacca il terribile cane chiamato Garme, e si uccidono entrambi: nel medesimo istante rimane vinto Frey. Tor uccide il gran serpente, ma nel colpirlo egli rincula nove passi, e cade soffocato dal veleno del mostro. Odino è divorato da Fenri; ma Vidar avanzandosi incontanente, appoggia un piè sulla mascella inferiore di questo mostro, piglia l'altra con una mano, e lo lacera talmente che ne muore. Løke ed Eimdal si atterrano vicendevolmente, e Surtur avventa i suoi fuochi su tutta la terra fino a che sia consumata.

I. CRESCENTE, epiteto di Giove fanciullo. Si vede, in un monumento, montato sopra una capra, con la leggenda: JOVI CRESCENTI.

2. — Un soprannome di Diana, considerata come la Luna.

CRESEIDE, ninfa.

1. CRESFONTE, pronipote d' Ercole, e capo degli Eraclidi, figlio di Aristomaco. Egli sposò Merope figlia di Cipselo tiranno di Sicione, rientro, uni-tamente a' suoi due fratelli Temene ed Aristodemo, nel Peloponneso, otto anni dopo la guerra di Troja, e si impadront della città di Messene, capitale della Messenia, di cui si rese re. Egli ebbe da Merope tre figli, e fu trucidato da Polifonte, il quale si impossessò della corona e della sposa di lui. - Pausan. l. 2, c. 18; l. 4, c. 3; l. 8, c. 5. - Apollod. l. 2, c. 38. -Hygin. fab. 137 et 184. 2. — Figlio di Aristodemo.

CRESIFONE, architetto che aveva avuto parte nella costruzione, del tempio di

Diana in Efeso. - Plin. l. 36, c. 14. CRESIO, soprannome di Bacco, adorato in Argo, perchè questo dio aveva

scelto quel luogo per porvi il sepolcro di Arianna. CRESMAGORO, che rende oracoli, e-

piteto di Apollo. - Anthol.

CRESMO, capitano trojano, ucciso da Megete. - Iliad. l. 15.

CRESMOTETI, ministri dei tempj, che

davano le sorti da trarre. - Mythol.

de Banier, t. 1.

I. CRESO, quinto ed ultimo re di Li-dia, figlio di Aliatte, al quale egli suc-cedette, fu il primo dei principi stra-nieri o barbari noti nella storia, che soggiogò i Greci dell' Asia minore. Diventato, per le sue rapide conquiste, uno dei più potenti principi del mondo, attese a far fiorire ne' suoi stati le let-

dinario soggiorno di quei filosofi tanto noti sotto il nome di sette Savi della Grecia. Esopo vi visse per qualche tempo. Creso era tanto ricco che il suo nome passò in proverbio, e porta seco l'idea di immense ricchezze. Questo principe nacque, secondo il Freret, l'anno 592 avanti l'era cristiana.

CRE

Si racconta che volendo Creso provare la veracità degli oracoli, mandò deputati ai più celebri tanto della Grecia, quanto dell' Affrica, con ordine d' informarsi, ciascuno dal canto loro, ciò che facesse Creso in un certo giorno e ad una cert' ora che loro fu indicata. I' suoi ordini furono eseguiti. Il solo oracolo di Delfo si trovò veritiero; eccone il significato: « Io conosco il numero dei grani d'a-« rena del mare e la misura della sua « vasta estensione. Io intendo il muto « e quello che non sa ancora parlare. « I miei sensi sono feriti dal forte odore « di una testuggine che è cotta nel ra-« me con carni di agnello, rame di « sotto, rame di sopra. » In effetto, avendo voluto il re immaginare qualche cosa che non fosse possibile d'indovinare, si era occupato a far cuocere egli medesimo, nel giorno ed ora indicati, una testuggine con un agnello, in una pignatta di rame, che aveva coperchio dello stesso metallo. Sorpreso il re che l' oracolo avesse indovinato con tanta precisione, mandò i più ricchi doni al tempio di Delfo. In appresso i deputati ebbero ordine di consultare l'oracolo intorno a due oggetti: primamente, se Creso doveva passare il fiume Ali, per muovere contro i Persiani, e in secondo luogo, quale sarebbe la durata del suo impero. Intorno alla prima domanda, l' oracolo rispose che passando il fiume Ali egli atterrerebbe un grande impero; relativamente alla seconda, che il suo impero sarebbe sussistito insino a che si vedesse un mulo sul trono di Media. Quest' ultimo oracolo gli fece conchiudere, considerata l'impossibilità della cosa, di essere in piena sicurezza. Il prime gli lasciava sperare di rovesciare l'impero dei Medi. Ma allorchè vide che la cosa era ita altrimente, fece fare delle lagnanze all' oracolo perche, ad onta degli innumerevoli doni che gli aveva fatti, lo aveva ingannato si inde-gnamente. Il dio non ebbe difficoltà a giustificare le sue risposte. Ciro era il mulo di cui l'oracolo aveva voluto parlare, perchè traeva la sua nascita da due popoli differenti, essendo Persiano sere e le scienze. La sua corte fu l'or- per parte di suo padre, e Medo dal

lato della madre. Riguardo all' impero | ch' egli doveva rovesciare, non era già quello dei Medi, ma il proprio. — Herodot. l. 1, c. 6, 7 et 26; l. 3, c. 34, et 36; l. 6, c. 37 et 125. — Ju-

stin. l. 1, c. 7.
2. - Jonio, uno degli Autoctoni, o figli della Terra, edificò con Efeso il primo tempio di Diana. - Pausan.

1. 7 , c. 2.

CRESTIA, uno de' soprannomi di Mi-

nerva presso i Sibariti.

1. CRETA, isola celeberrima per le sue cento città, nota oggidi sotto il nome di Candia. Essa è nel Mediter-raneo, tra i due mari chiamati dagli antichi Egeo e di Libia. - Strab. 1.

Io. — Ptolem. l. 3, c. 17. In un antro di quest' isola, secondo la favola, fu nascosto Giove nel giorno della sua nascita, e vi fu allevato dai Cureti o Coribanti. I Cretesi sacrifieavano nomini a Saturno ed a suo figlio. La maggior parte degli dei e delle dee erano nate in quest' isola. —
Apollod. l. 1, c. 3. — Strab. l. 14. — Plin. l. 4, c. 2. — Pomp. Mela, l. 2, c. 7. — Vedi REA.

I Cretesi si distinsero sotto il regno dei due Minossi. Servio pretende che fosse il primo popolo che istituisse un culto per onorare gli dei, primos Cretenses constat invenisse religionem. -Serv. in l. 3. Æneid. - Vedi MINOSSE.

2. — Figliuola di Deucalione.
3. — Moglie di Minosse.

1. CRETE, figliuola di Giove, regno dopo suo padre nell'isola di Creta, le diede il suo nome. - Pausan. l. 8, c. 53.

2. - Figliuola di un Cureto, sposò Ammone, allorche questi per disetto di biade fu costretto di lasciare la Libia e di andare a stabilirsi nell' isola Idea, ch' egli chiamò Creta, in onore della sua sposa.

3. - Una delle Esperidi.

CRETEA (LA VERGINE), Elle, ni-

pote di Creteo.

CRETEA, regione dell' Arcadia dove, secondo alcune antiche tradizioni, fu allevato Giove. — Pausan. l. 8, c. 38.

1. CRETEIDE, è il nome che danno alcuni autori greci alla moglie di Acasto re di Jolco in Tessaglia, la quale non avendo potuto indurre Peleo figlio di Eaco a corrispondere al suo amore, lo accusó alla sua sposa Erigone di esserle infedele, dicendole ch' ei voleva sposare Sterope figliuola di Acasto. Erigone, avendole prestato fede, si impieco per disperazione. Creteide disse

poi a suo marito che Peleo aveva cercato di sedurla. - Vedi ACASTO. Peleo, vittorioso dei Centauri, devasto Jolco unitamente a Giasone ed ai Dioscuri, ed avendo ucciso Creteide, la squarto e ne sparse le membra, sulle quali fece passare il suo esercito per entrare nella città. Pindaro dà a questa donna il nome di Ippolita, e Apollodoro la chiama Astidamia. - Pind. Od. 4. Nem. — Apollod. l. 3, c. 13. 2. — Epiteto di Atalanta.

r. CRETEO, re e fondatore della città di Jolco in Tessaglia, era figlio di Eolo e di Enarete figliuola di Deimaco. Egli si pigliò cura dell'infanzia di Tiro figlinola di Salmoneo suo fratello e di Alcide. La giovane Tiro si innamoro del fiume Enipeo, e andava di sovente a spargere lagrime sulle sue sponde. Nettuno, avendo pigliato la rassomi-glianza di questo fiume, abuso di Tiro, ed essa partori segretamente due ge-melli, Pelia e Nelco, che espose. Creteo sposò poi la sua nipote Tiro, e ne ebbe tre fi li, Amitaone, Ferete ed Esone, padre di Giasone. - Apollod. l. 1, c. 7 et 9.

Igino riferisce che, secondo alcuni autori, Creteo ebbe per moglie Demo-dice, la quale innamoratasi di Frisso suo nipote, figlio di Atamante, e non a' suoi potendo farlo accondiscendere desideri, lo accusò al marito di avere voluto violarla; Creteo se ne lagno con Atamante suo fratello, e pretese da lui che castigasse il figlio, il che stava egli per fare, quando Nefele lo rapi con Elle sua sorella, e li pose sull' ariete. - Hygin. Poet. Astron. l. II, c.

2. - Vedi CRATEO.

3. - Favorito delle Muse, e capitano Trojano, ucciso da Turno:

E Creteo de le muse il caro amico E'l diletto compagno, che di versi E di cetre e di numeri e di corde Era sol vago, e di cantar mai sempre O d'armi, o di cavalli, o di battaglie.

Virg. Æu. 1. 9, v. 775.

4. - Il più coraggioso de' Greci, ucciso similmente da Turno. — Ibid. l. 12. CRETIDE, Giasone nipote di Creteo. CRETIDI, ninfe dell' isola di Creta.

CRETONE, figlio di Diocle e fratello gemello di Orsiloco, parti coi Greci per l'assedio di Troja, e vi fu ucciso da Enea con un sol colpo unitamente a suo fratello. Menelao durò molta fatica a togliere i loro corpi dalle mani dei nemici. - Iliad. l. 5, v. 542.

I. CREUSA, la stessa che Glauce fi-

glia di Creonte re di Corinto, sposò dia prima persona che Xuto incontrera Giasone, dopo ch'egli ebbe ripudiato Medea. Costei, per vendicarsi di tale affronto, mandò in dono a Creusa un picciol vaso dal quale uscì un fuoco pio. Egli lo abbraccia subito, chiache incendiò il palazzo. - Ovid. Met. 1.7, v. 395. - Euripide, in Medea, dice che il dono mandato a Creusa consisteva in ornamenti che si accesero tosto ch' ella se li ebbe posti indosso, e produssero lo stesso effetto che il vaso. Igino e molti altri autori danno alla figlia di Creonte il nome di Glauce. Si aggiugne che Creusa si precipitò in una fontana per estinguere il fuoco che la divorava; ma che avvelenò le acque e peri miseramente.

2. - Figliuola di Priamo re di Troja e di Ecuba, sposò Enea figlio di An-chise, e ne ebbe Ascanio o Julo. L'ultima notte di Troja, mentr'ella fuggiva col marito, si smarri nelle tenebre, e il suo sposo non potè più rinvenirla. Si sparse voce che Cibele l'aveva salvata dalla comune rovina e trasportatala in uno de' suoi templi, di cui questa dea le aveva commesso la custodia.

— Apollod. l. 3, c. 12. — Virg. Æn.
l. 2, v. 562. — Pausan. l. 10, c. 28.
3. — Figlia di Eretteo re d'Atene e
di Presitte. Fin tente belle.

di Prassitea. Era tanto bella, che A-pollo se ne invaghi e la sedusse. Da questa unione nacque un figlio, senza saputa di Eretteo. Per salvare il suo onore ella espose questo figlio nella grotta medesima che era stata testimonio della sua sciagura; ma ebbe la precauzione di porre il figlio in un canestro chiuso, con alcuni ornamenti ch'ella aveva, per seguire in questa parte un uso domestico fondato sulla favola di Erittonio suo avo. Mercurio, per pre-ghiera di Apollo, trasse il figlio di Creusa dalla grotta dove lo aveva na-Greusa dalla grotta dove lo aveva nascosto sua madre e lo trasporto nel tempio di Delfo. La sacerdotessa, ispirata da Apollo, si pigliò cura di allevare questo pupillo. Egli crebbe all'ombra degli altari, e si acquistò così bene la stima de' Delfi, che lo fecero depositario dei tesori del tempio. Intanto Greusa sua madre sposò Xuto, e non avendone figli dopo molti anni, andò a Delfo col marito, onde consultare a Delfo col marito, onde consultare l'oracolo intorno all'erede ch'ei doveva scegliersi. Apollo, che vuol far passare qual vero figlio di Xuto, il fi-glio ch' egli ebbe da Creusa, e procu-rargli in tal modo la gloria di essere un giorno il fondatore della Jonia, parte considerabile della Cre considerabile della Grecia, risponde, col mezzo della sua sacerdotessa, che

viene veduto il giovin custode del tem-pio. Egli lo abbreccia subito, chia-mandolo suo figlio, senza troppo pensare di qual donna possa averlo avuto, e lo chiama Jone, per allegoria all' in-contro che ne fece nell' uscire dal tempio. Creusa riconobbe agevolmente suo stro e gli ornamenti coi quali lo aveva esposto nascendo. Jone su posto sul trono degli Erettidi. I suoi quattro figli divennero i capi delle quattro tribù d'Atene; e i suoi nipoti abitarono la Jonia, a cui diedero questo nome in memoria del loro avo. - Pausan.

\* Apollodoro racconta altrimente questo fatto, riferendo che Creusa ebbe da Xuto due figli per nome Acheo ed Jone, i quali diedero agli abitanti del Peloponneso il nome di Achei e di Jonj.

L. 1, c. 7. 4. — Ninfa che sposò Peneo e ne ebbe Ifco ed una figlia per nome Stil-

bia. — Mith. de Banier, t. 6.

\* 5. — Città di Grecia nella Beozia.

— Strab. l. 9. — Pausan. l. 9, c. 32.

I. CRIASO, figlio d'Argo, re di una parte del Peloponneso. — Apollod. 1. 2, c. 1. 2. — Re d' Argo, disceso da Inaco.

- Myth. de Banier, t. 6.
CRIERJ, fantasime dei naufragati, che, secondo l'opinione superstiziosa degli abitanti dell'isola di Sain in Brettagna, chiedono sepoltura, disperati di essere dall' istante della loro morte in preda agli eventi. Allorche si udiva quel sordo mormorio che precede una procella, gli antichi esclamavano: « Chiudiamo « le porte; ascoltate i Crieri, essi sono « sempre segniti dalle procelle. » CRIFJ, sacerdoti di Mitra, i cui tempi

erano oscuri. Rad. Kryptein, celare. Crinaco, figlio di Giove e padre di Macareo, occupò il primo l'isola di

CRINIDE, sacerdote di Apollo, avendo carnote, sacerdote di Apolio, avendo trascurato le sue funzioni sacerdotali, il nume lo puni mandando una prodigiosa moltitudine di topi e di sorci ne' suoi campi; ma Crinide ottenne, con raddoppiare il suo zelo, la dimenticanza del suo fallo, e merito che Apollo si desse la briga di distruggere egli medesimo questi animali a colpi di frecce i impresa gloriosa che alli merito. frecce : impresa gloriosa che gli meritò il titolo di distruttore di ratti. - Vedi SMINTEO.

CRINISATO, nato da una fontana, so-

prannome del cavallo Pegaso. Rad. Kre-

ne, fontana. - Sid. Apollin.

CRINISO, fiume di Sicilia vicino alla città di Segesta. Servio racconta nel seguente modo la storia di questo fiume, che fu già tempo un principe trojano,

noto sotto il nome di Ippote.

I Trojani, essendo obbligati di dare ogni anno una figlia al mostro suscitato da Nettuno per vendicarsi del delitto di Laomedonte (Vedi questa parola), radunavano tutte quelle che erano nubili, e loro facevano trarre la sorte. Ippote aveva una figlia unica, per nome Egeste. Allorche fu venuta in età di trarre la sorte come le altre, suo padre si credette in dovere di sottrarla al pericolo da cui era minacciata, Egli la pose quindi in una barca sul mare, e preferi di abbandonarla in preda ai venti, anzichè correre rischio di vederla perire sotto i propri occhi. Allorchè fu spirato il tempo dell'apparizione del mostro, Ippote scorse i mari per cercare la figlia, e dopo una lunga navigazione, non avendo più speranza di ritrovarla, approdò in Sicilia e determinò di finirvi i suoi giorni nel dolore. Gli dei, mossi dalle abbondanti lagrime ch' egli spargeva, lo cangiarono in fiume, e questo fiume fu chiamato Criniso. Per ricompensare la sua tenerezza, gli concedettero il dono di trasformarsi sotto ogni forma. Criniso ne fece uso molte volte per sorprendere le ninfe che soggiornavano sulle sue sponde. Egli incontrò finalmente Egeste sua figlia fra queste ninfe, e dopo avere combattuto per lei contro Achelao, sotto la forma di un cane, o secondo altri di un orso, la sposò e ne ebbe un tiglio chiamato Aceste, il quale divenne re di quella parte della Sicilia dov'era la città di Drepano, oggidi Trapani. — Servius, in l. 5. Æn. v. 554.

1. CRINO, Danaide, e, secondo altri, una delle spose di Danao, il quale ebbe da lei quattro figliuole, Callidice, Eme, Celeno ed Iperippe. — Apollod.
2. — Figliuola di Antenore. — Pau-

san. l. 10, c. 27.

1. CRIO, governatore di Frisso, andò con lui nella Colchide, vi fu immolato agli dei, e la sua pelle fu sospesa alle pareti del tempio. — Diod. Sic. — Krios significa ariete. Ecco, secondo alcuni autori, tutto il fondamento della favola dell' ariete sul quale Frisso passò l' Ellesponto.

2. - Gigante, diede il suo nome ad un fiume d' Arcadia. - Pausan. l. 7,

C. 27.

3. - Vedi CREJO.

CRIOBOLO, sacrificio espiatorio offerto alla Madre degli dei. Questa specie di sacrifici non rimontano al di là del secondo secolo della chiesa. Prudenzio ce ne ha lasciato la seguente descrizione: Si scavava nella terra un fosso profondo coprendolo di tavole forate. Il gran sacerdote, ornato di tutto l'apparecchio della sua dignità, e più di sovente ancora la persona che aveva bisogno di tale espiazione, discendeva nel fosso, e riceveva sui propri abiti, sulla testa, negli occhi, nella bocca e nelle orecchie il sangue fumante della vittima che si sacrificava su questa specie di ponte traforato. Il sacrificio di un toro si chiamava Taurobolo, quello di un ariete Criobolo, e quello di una capra Egobolo. Allorchè la vittima era scannata, i sacerdoti ne traevano in disparte i corpi, e la persona usciva dal fosso tutta coperta di sangue. In tale orrido stato essa si mostrava al popolo il quale le si prostrava davanti. Da quell'istante era tenuta come santificata per venti anni. Il Grutero parla nonostante di un oratore il quale per la virtù di questi sacrifici, fu rigenerate per sempre sotto l'impero di Valente c di Valentiniano. Questi sacrifici si of-frivano a Cibele, alla quale si univa talvolta Ati. Erano sovente le città e le provincie che ne facevano le spese. Quando era un particolare, si indicava ordinariamente nell'iscrizione. Le donne erano ammesse a questa specie di espiazione, e due persone potevano unirsi per riceverla. Essa durava tre giorni, ed una delle cerimonie doveva farsi a mezzanotte, il che la faceva chiamara Mesonyctium. Rad. Mesos, mezzo e nyx, notte. Nei Tauroboli, si consacravano le corna del toro, lo che si chiamava Tauri vires exigere. Rad. Tauros, toro; crios, ariete; aix, capra; e bole, colpo, da ballein, col-

CRIOFAGO, che divora gli arieti, idolo chiamato con tal nome a cagione della moltitudine di arieti che gli si sa-

crificavano.

CRIOFORO, porta ariete. Fu dato questo soprannome a Mercurio, per avere impedito che la peste distruggesse la città di Tebe, portando un ariete intorno alle mura: epperò il più bel giovane della città faceva, nella festa di Mercurio, il airo della mura por Mercurio, il giro delle mura, portando un ariete o un agnello sulle proprie spalle. - Ant. expl. t. I.

CRIONZIO, padre di Licomede. -

Iliad. 1, 19.

1. CRISA o CRISE, figlia di Almo, fu amata dal dio Marte, il quale la rese madre di un figlio per nome Flegia , successore di Eteocle re di Orcomeno, morto senza figli. - Pausan. 1.

9, c. 36. 2. - Città dell' Asia minore nella Troade, celebre per un tempio di Apollo Sminteo. Era patria di Criseide, moglie di Eezione, governatore della città di Lirnessa nella Troade. — Iliad. 1. 1, v. 37 et 431. — Strab. 1. 13.

3. - Finme di Sicilia onorato come una divinità. Si vede nelle medaglie di Enna sotto la figura di un giovane che tiene un' anfora ed un corno di dovizia.

- Cic. Verr. 4, c. 44. CRISAME, sacerdotessa tessala di Diana Trivia. Avendo nutrito un toro di cibi malefici, lo mando presso i nemici del suo paese. Questi lo mangiarono, ed essendo caduti nel delirio, furono agevolmente battuti. - Polyæn.

CRISANDRI, uomini d'oro, popolo immaginario del regno faveloso di Nu-

mismacia.

CRISANTIDE, ninfa che avvisò Cerere del rapimento di sua figlia Proserpina, allorche Cerere giunse in Argo presso Pelasgo figlio di Triopa. — Pausan. l.

CRISANTINI, giuochi che si celebravano con magnificenza a Sardi, città

della Lidia.

I. CRISAORE, nacque, secondo Esiodo, dal sangue della testa di Medusa, al pari che il cavallo Pegaso. Nel momento della sua nascita egli Meneva una spada d'oro in una mano, dal che gli venne il nome di Crisaore. Rad. Chrysos, oro; aor spada. Egli sposò Calliroe, una delle Oceanidi, dalla quale ebbe Gerione mostro a tre teste, Echidna, metà ninfa piacevole e metà orrido serpente, e la Chimera, animale a tre teste, l'una di leone, l'altra di capra, e la terza di dragone. - Hesiod. in Theog. v. 295. - Si crede che Crisaore fosse un valente artefice che lavorava in oro ed in avorio. Forci, re della Cirenaica, se ne serviva per mettere in opera i denti di elefante ch'egli traeva dalla costa meridionale d'Affrica. - Pausan.

2. - Vi fu un Crisaore figlio di Glauco, e nipote di Sisifo, il quale diede il suo nome alla città di Stratonica, nota per molto tempo sotto quello

di Crisaoride. — Pausan. l. 5, c. 21. Crisaoreo, soprannome di Giove, dal culto che gli si rendeva a Crisaoride, città della Caria. - Strab. l. 4.

r. CRISE, sacerdote di Apollo, e padre di Astinome o Criseide.

2. - Nipote del precedente, e figlio di Criseide e di Apollo o, con maggiore verisimiglianza, di Agamennone. Gli fu occultata la sua nascita fino al tempo in cui Oreste ed Ifigenia si salvarono dal Chersoneso Taurico, con la statua di Diana, nell'isola di Sminte. Crise era succeduto in quest'isola al suo avo materno nel posto di gran sacerdote, e quivi si riconobhero tutti e tre favellando insieme in un banchetto. Essi se ne ritornarono insieme a Micene per prendervi possesso dell' eredità del loro genitore.

3. - Figlio di Nettuno e di Crisogenía, succedette a Flegia nel regno di

Orcomeno.

4. - Uno dei figli di Minosse e della ninfa Parea, che furono uccisi per a-vere tolti di vita due compagni d'Ercole, nell'isola di Paro. - Apollod. 1.

3, c. 1. Crisegide, dall' Egida d'oro, Mi-

r. Criseide, nota anche sotto il nome di Astinome, era figlia di Crise sacerdote di Apollo, e moglie di Eczione governatore o re della città di Lirnessa nella Troade. Achille, avendo vinto questa città durante la guerra di Troja, fece schiave molte illustri donne, delle quali aveva trucidato i mariti. Ippodamia o Briseide, e Astinome o Criseide, dotate entrambe di una rara beltà, furono tra queste. Nella divisione che fu fatta di queste belle prigioniere . gamennone, supremo capitano dell'esercito greco, piglio Criscide. Alcun tempo dopo, il padre di questa captiva si reco al campo de Greci per riscattarla; ma Agamennone ricusò tutte le sue offerte e lo scacció dal campo minacciandolo. Il vecchio, mosso da tale oltraggio, pregò il nume di cui era sa-cerdote, di vendicarnelo. Apollo esaudi la sua preghiera, e mandò la peste nel-l'esercito dei Greci. Achille, afflitto della strage che faceva questa malattia, convoco una pubblica radunanza, ed intimò al profeta Calcante di dichiarare alla presenza di ognuno la causa di tale sciagura ed il rimedio che si poteva porgervi. Il profeta, che temeva lo sde gno di Agamennone, non volle rivelare il segreto, se non quando Achille gli ebbe promesso con giuramento che nessuno avrebbe avuto ardire di violare la sua persona. Si seppe allora che Apollo, irritato dall' ingiuria fatta al suo sucerdote, aveva mandato questo flagello, il

quale non sarebbe finito se non quando i chiamata Feinide. La nomina a questa si avesse placato il nume con sacrifici, e si avesse renduto Crisede al genitore.

Sia che tale risposta fosse stata dettata a Calcante da Achille, o che la giustizia l'avesse ispirata, tutti i capitani dell'esercito si riunirono onde pregare Agamennone di restituire quella schiava. Achille parlo con maggior ca-lore che gli altri, e si pretende che questi due guerrieri si accendessero talmente l'uno contra l'altro, che ne venissero alle ingiurie. Ciò nonostante Agamennone, non osando resistere a tutto P esercito, restitul Criscide a suo padre e gli fece di riguardevoli doni. Ma per vendicarsi di Achille egli mando in pari tempo nella tenda di lui due de' suoi araldi per rapire la bella Briscide e condurgliela. Achille, che ne era viva-mente innamorato, fu tanto sensibile a tale affronto, che risolvette di non combattere più per la causa comune. Crise, vedendo ritornare la figlia, invocò Apollo per far cessare la peste, e gli offerse un ecatombe pei Greci. Criscide era incinta, e pretendeva che fosse per opera di Apollo. — Iliad. l. 1 et 9. — Dictys. Cret. l. 2. — Eustath. in l. 1. Iliad. — Tzetzes, in Chliad. l. 8. Hist. 175. — Vedi ACHILLE, BRI-SEIDE.

2. - Una delle Testiadi.

CRISENIO, dalle redini d'oro, soprannome che dà Pindaro a Plutone, nel suo inno sopra Proserpina. Rad. Henia, redine.

CRISEO, tutto d' oro, epiteto di A-

pollo. - Anthol.

CRISEOCICLO, dal cerchio d'oro, il sole, la luna.

CRISEOMITRE, dalla mitra d'oro, epiteto di Bacco. — Anthol.

CRISEOTARSO, dai talari d'oro, Mer-

CRISI O CRISIDE, sacerdotessa di Giunone in Argo. Essendosi addormentata, lasciò prendere fuoco agli ornamenti sacri, da una lampada ch'ella aveva avuto l' imprudenza di porre troppo vicino; indi il fuoco pigliò nel tempio, e fu finalmente bruciata essa medesima. Altri pretendono ch' ella fuggisse, e si ricoverasse vicino all'altare di Minerva Alea, in Tegea, da dove non si pote trarla, pel rispetto che avevano gli Argivi a quell'asilo. Essi conservarono anzi la sua statua, che al tempo di Pausania si vedeva all'entrata del tempio. Questo incendio dicesi essere succeduto il nono anno della guerra del Peloponneso. Gli Argivi scelsero un' altra sacerdotessa,

dignità serviva quivi a regolare le loro date e la loro cronologia. - Pausan.

l. 2, c. 17.
CRISIA, Oceanide.
CRISIPPE, Danaide, sposa di Crisippo.

· Apollod. l. 2, c. 1.

CRISIPPO, figlio naturale di Pelope re di Frigia e di Assioche o della ninfa Danaide, fu teneramente amato da suo padre, il quale lo preferiva a Tieste e ad Atreo. Ippodamia, madre di questi ultimi, li indusse a trucidarlo, ed essi gettarono poi il suo corpo in un pozzo. Plutarco pretende che avendo Atreo e Tieste ricusato di commettere questo delitto, Ippodamia lo recidesse colle proprie mani. Si aggiugne che Crisippo era stato in prima rapito da Lajo che tu poi re di Tebe, il quale gli portava moltissimo affetto, e ch' egli giaceva con questo principe allorche Ippodamia lo assassino. Eschilo, Euripide, ed altri poeti che fecero tragedie sulle avventure di Lajo, pretendevano ch' ei fosse il primo che desse l' esempio della pederastia, e che fosse anzi per vendicare la santità del matrimonio, profanato da questo principe, che Giunone mandasse la sfinge che fece tante stragi nei contorni di Tebe; ma Plutarco confuta questa opinione, tanto più ragionevolmente, quanto che Pla-tone dice che avanti Lajo vi era già una legge che vietava l'abbominevole commercio tra uomini e uomini.

Crisippo, dopo essere stato ferito, visse ancora abbastanza per poter palesare il suo uccisore. L'orrore di tale assassinio, la vergogna e lo sdegno di vedersi scoperta, indussero Ippodamia a darsi la morte da se stessa. Secondo alcuni autori, Ippodamia non si uccise, e Pelope si contento di bandirla, onde ella si rifuggi a Midea, città del terri-rorio d' Argo. — Apollod. l. 3, c. 7. — Pausan. l. 6, c. 20. — Hygin. sab. 85. - Plut. in Parall. c. 33. - Plato,

de Legib. l. 6.

CRISNA (Mit. Ind.), dio del primo grado, che si è incarnato al pari di Rama, e intorno al quale gl'Indiani raccontano molte maravigliose favole. Egli era figlio di Devaci, e la sua na-scita fu tenuta segreta pel timore che ispirava il tiranno Cansa, il quale, essendogli stato predetto che un figlio nato in questa famiglia doveva un giorno torlo di vita, aveva ordinato di uccidere tutt'i figli maschi che nascessero. Una nutrice, vinta coll' oro, gli porse una mammella avvelenata; ma egli le morsicò il seno, e si sottrasse alla sua perCRI

fidia. Egli fu fidato alle cure di un onesto pastore cognominato Ananda o l' Avventuroso, e di sua moglie Yasoda, la quale, come un'altra Pale, attendeva ai latticinj ed alle cure campestri. Giovani pastorelle e vezzose venditrici di latte erano le compagne dei passatempi della sua infanzia. La sua beltà eccitò l'amore delle principesse dell'Indostano e delle giovani affittajuole di Ananda; e Crisna è ancora il dio favorito delle Indiane. Nell' età di sette anni egli levo una montagna sulla estremità del suo dito mignolo; uccise il famoso serpente Caliya con molti mostri e giganti; trasse a morte, in un'età più avanzata, il suo crudele nemico Cansa; salvo molte persone, ora colle sue armi, ora con prodigi; discese all'inferno per risuscitare dei morti. Egli era affabile ed umile; per il che lavava i piedi dei bramini, e predicava in loro favore. Era puro e casto in realtà, tuttavia manteneva uno strabocchevole numero di donne e di belle. Era umano e benefico; suscitò e condusse la terribile guerra descritta nel gran poema epico intitolato il Mahabharat, in favore del re Xudhishthir; la condusse felicemente a fine, e ritorno nella sua dimora celeste, in Vaicontha, lasciando le istruzioni comprese nel Gieta al suo inconsolabile amico Arjun, il cui ni-pote divenne sovrano dell' India.

La setta degli Indu, che lo adora col più religioso entusiasmo, crede ch'ei sia lo stesso Visnù sotto una forma umana. Si rappresenta ornato di una ghirlanda di fiori selvatici, che gli scende fino alla noce de piedi, ornata essa medesima di file di perle; il suo colorito è azzurro cupo, che tira al nero, significato della parola Crisna; per il che gli fu consacrata l'ape di questo colore, che hene spesso si dipinge svolazzante intorno al suo capo. Fra i suoi differenti soprannomi ci sono: Vasadeva, Gavinda, pastore; Vanamali, ornato di fiori; Cesava, dai bei capelli. — Il sig. Hastings crede riconoscere in questo dio l' Apollo cognominato Nomio o Pastore in Grecia, e Opifero in Italia, dio bello, amoroso, guerriero, che condusse a pascere le gregge di Admeto, ed uccise il serpente Pitone.

CRISO, figlio di Foco, avo di Pilade.

- Pausan.

CRISOBELENO, dalle frecee d'oro, epiteto di Apollo. - Anthol.

CRISOCERI. Nome che davasi ai buoi scelti pe' sacrificj, perche avevano le corna dorate.

CRISOCERO, dalle corna d'oro, epiteto di Bacco. - Anthol.

CRISOCOMO, soprannome di Apollo, derivato dalla sua capigliatura bionda o color d' oro.

CRISOCROO, di color d'oro, epiteto

di Apolline. - Anthol.

CRISOFILACE, custode dell' oro di Apollo. Era un ministro subalterno del tempio di Delfo, amministratore di tutto ciò che concerneva questo sacro tempio. Egli abitava all' entrata del santuario, ed era d'uopo che si alzasse ogni giorno col sole; che spazzasse il tempio con rami di alloro colti intorno alla fontana di Castalia; che attaccasse corone dello stesso lauro sulle pareti del tempio e sugli altari intorno al tripode sacro: che ne distribuisse ai profeti, alle sacerdotesse, ai poeti, ai sacrificatori, ed agli altri ministri. Dopo di ciò andava ad attignere acqua dal fonte Castalio, in vasi d'oro, e ne riempiva i vasi sacri, posti all'entrata del tempio, nei quali si doveva purificarsi le mani entrando. Egli faceva poi un' aspersione di questa medesima acqua sul pavimento del tempio e sulle pareti, con un aspersorio di lauro.

Allorche aveva eseguito tutte queste cose, pigliava un arco e un turcasso, e andava a cacciare gli uccelli che ivano a porsi sulle statue di cui era circondato il tempio; e di qui gli derivo il nome di oustode dell'oro di Apollo. Egli non uccideva per altro questi uccelli se non all'ultimo estremo, e quando aveva usato indarno e grida e minacce; ma tra gli uccelli, la colomba era privilegiata, e poteva abitare sicura nel tempio del nume.

CRISOGENI (Mit. Maom.), nazione indicata in una profezia ricevuta presso i Turchi, i quali si persuadono di dover essere un giorno distrutti da essa. Lo Spon spiega questa parola col vocabolo biondo, e l'applica ai Moscoviti, i quali, secondo lui, hanno per la mag-gior parte i capelli biondi, e sono in effetto vicini molto terribili per la Porta Ottomana.

CRISOGENIA, figliuola di Almo e ma-

dre di Crise. - Pausan.

CRISOGONO, CRISOPATRO, nato dall' oro ; Perseo.

CRISOLAO, uno de' figliuoli di Priamo. CRISOLITO, pietra pr ziosa che Alberto il Grande dice essere un preservativo contro la pazzia, ed essere atta a disporre a ravvedimento colui che la porta.

CRISOMALLO, nome che davano i Greci

al famoso ariete dal vello d'oro. Rad. Mallos, pelo. Esso era figlio di Nettuno e di Teofania. Fece passare nella Colchide Frisso, il quale dopo il suo arrivo lo sacrifico a Marte o, secondo altri, a Mercurio, o finalmente a Giove Frissio. Il suo tosone fu consacrato a Marte. Frisso aveva ricevuto questo ariete da sua madre Nefele, a cui era stato dato da Mercurio. Questo dio si fu quello che cangiò il suo tosone in

Questo famoso ariete si distingueva specialmente per due qualità particolari: poteva volare, ed aveva l'uso della fa-vella. Allorche Atamante volle far perire Frisso, gli ordino di scegliere pel sacrificio il miglior ariete. Egli scelse quello dal vello d'oro; il quale gli palesò i progetti della sua zia contro di lui e di sua sorella Elle, li consigliò che dovessero porsi entrambi sul suo dorso, e li trasportò in tal guisa, secondo alcuni, traversando l'aria, e secondo altri, passando il mare a nuoto. Nel tragetto, Elle cadde nel mare e si annegò, perchè si ruppe uno dei corni di Crisomallo, su cui ella era appoggiata. Come prima furono giunti nella Colchide, l'ariete ordino esso mede-simo a Frisso di sacrificarlo; egli si spogliò del suo tosone d'oro, ne fece dono a Frisso, indi sali al cielo, dove forma il primo segno del zodiaco.

CRISONOE, figliuola di Clito re di Si-done, sposo Proteo, e ne ebbe dei figli che furono necisi da Ercole, a cagione

della loro malvagità.

CRISOPASSO, pietra preziosa, alla quale la superstizione attribuiva certe maravigliose proprietà, come quelle di fortificare la vista, di rallegrare la mente, di rendere l' nomo liberale e lieto. Rad. Chrysos, oro; prasos, poro.

CRISOPEDILO, dai calzari d'oro,

CRISOPELEA, Amadriade, trovandosi sul punto di perire, perchè l'acqua di un fiume aveva fatto danno alle radici dell'albero al quale era vincolato il suo destino, prego Arcade, il quale andava cacciando, di conservarle la vita, sviando l'acqua, e coprendo di terra le sue radici. Arcade si presto a suoi desiderj: la riconoscenza fece nascere l'amore, e l'amore la rendette madre di due figli.

CRISORE (Mit. Fen.), dio dei Fenici, che credesi essere il Vulcano dei Greci. Egli si era distinto nell'eloquenza, nella poesia lirica e nella divina-

| fezionato la navigazione. Questi benefici gli meritarono gli onori divini.

CRISORRAPI, dalla verga d'oro, soprannome di Mercurio, derivato dal suo caduceo.

CRISORROE, dall' arena d'oro, il

fiume Pactolo.

CRISORTE, figlia di Ortopoli: Apollo ne ebbe Corono.

7. CRISOTEMI, nome sotto il quale Omero indica Ifigenia figlia di Agamennone e di Clitennestra. - Iliad. 1. 9, v. 145. - Vedi IFIGENIA.

2. - Danaide, sposa di Asteride. 3. - Apollo ne ebbe una figlia che mori nella sua infanzia, ma che fa po-

sta da suo padre fra le stelle.

4. - Donna che ebbe tre figlie da Stafilo, cioè Molpadia, Roio e Par-

5. - Figliuolo di Carmanore, fu il primo che ottenne il premio nei giuochi pizj, per un inno in onore di Apollo. Questo evento, ripetuto tre volte nella sua famiglia da suo figlio Filammone e da suo nipote Tamiri, fu attribuito alla sorte che ebbe Carmanore di espia Apollo di una uccisione.

CRISOTRIENE, dal tridente d'oro,

epiteto di Nettuno.

CRISTALLOMANZIA. Il Delrio distingue questa divinazione dalla catoptomanzia. e crede che in questa si usasse per istrumento, non uno specchio, ma certi pezzi di cristallo incassati in un anello, od anche uniti e lavorati in forma di cilindro, nei quali si supponeva che risiedesse il demonio.

CRITEA, figlia di Melanopo, sposò Femio di Smirne, da cui ebbe Omero.

Herodot.

CRITICA ( Iconol. ). Secondo il Vinckelmann si potrebbe prenderne l'emblema dalle bilance omeriche nelle quali Giove pesa i destini di Achille e di Ettore, o, in un modo più determinato, dall' Apollo che si vede sopra una patera etrusca di bronzo in atto di far pesare da Mercurio, nei gusci d'una bilancia, i destini di questi due eroi, rappresentati con due piccole figure, tenendo la mano alzata per ingiungergli di adempiere al suo ufficio con imparzialità. Il Cochin la rappresenta in atto di soffocare il fumo di un braciere, illuminando un sole nel quale essa sa scorgere delle macchie, e oscurandone i raggi col fumo della sua face; il che pare essere la critica della Critica. Non ostante, per indicare la sana critica, zione. Fu inventore della pesca colla egli suppone che faccia cadere intorno lenza e coll'amo, ed aveva anche per- a sè moltissimi scritti e molte belle

maschere, sotto le quali si veggono certe teste difettose. A' suoi piedi si vede una gazza mezzo spoglia delle penne di pavone di cui si era ornata. - Si può similmente esprimerla con una donna attempata, e di aspetto austero: tenga nell' una mano un fascio di dardi mescolati di allori, per indicare che la cri-tica debbe unire l'elogio alla censura, e nell'altra una fiaccola, che accende a quella del dio del Gusto. A'suoi piedi siano parecchi libri, con molti fogli staccati.

CRITIDA, uno dei capi Siciliani, uceiso da Ercole allorché passava in cilia coi buoi di Gerione. In appresso i suoi compatriotti gli rendettero gli onori eroici.

CRITOBULA, ebbe da Marte un figlio

per nome Pangeo.

I. CRITOLAO, figliuolo di Icetaone, sposo di Aristomaca figlia di Priamo. -

Pausan.

2. — Figlio di Ressimaco, Tegeate, era il maggiore di due altri fratelli coi quali pugno contro i tre figli di Democrate cittadino di Fenea, altra città d' Arcadia, onde porre fine con tale combattimento alla guerra che da molto tempo darava tra le due città. Critolao perdette i suoi due fratelli, ed uccise Demoticle, i cui fratelli furono feriti entrambi. Allorchè il vincitore risposa a Demoticle, fu la sola che non si rallegrò della sua vittoria; il che irritò talmente Critolao, che la uccise. Sua madre lo accusò davanti al senato; ma esso fu assolto dai Tegeati. Pare che questa storia abbia servito di modello el combattimata delli Ossii. dello al combattimento degli Orazi e dei Curiazj.

CRITOMEDIA, Danaide, sposa di An-

tipafo.

CRITOMANZIA, specie di divinazione che consisteva nel considerare la pasta delle focacce che si offriyano in sacrificio, e la farina d'orzo che si spandeva sulle vittime, per trarne presagi. Rad. Krithe, orzo.

CRIVE o KRIVE ( Mit. Slav. ), nome del gran sacerdote di Perun presso gli

antichi Prussiani o Borussi.

CROCALE, ninfa di Diana, figlia del hume Ismeno.

CROCEATE, soprannome di Giove, adorato in un villaggio chiamato Crocea.

1. CROCO, marito di Smilace. Questi due sposi si amavano con tanta tene-rezza ed innocenza, che gli dei li can-giarono, per ricompensarli, Croco in zafferano, e Smilace in tasso.

2. - Vedt Croto.

CROCOPEPLO, dal velo croceo, epiteto dell' Aurora.

CROCOTA, veste gialla ornata di fiori ricamati, che portavano ordinariamente Bacco e i suoi compagni.

CROCOTOFORO, soprannome di Er-cole, vestito della veste trasparente e di colore croceo della regina Onfale, al-

lorche filava vicino a lei. CRODO o KRODO uno de' principali idoli dei Sassoni, dio del tempo e delle stagioni, dominatore dell'aria e figlio di Ersta. Era un vecchio con lunga barba, vestito di una lunga tunica, cinto di una fascia di tela, con una ruota nella mano sinistra, ed un paniere pieno di frutti e di fiori nella destra. Egli è situato ritto sopra un pesce irte di scaglie e di punte, che si prende per un pesce persico, sostenuto ori-zontalmente da una colonna. Ecco la spiegazione che ne ha dato il dotto G. Mich. Heineccio: « L'idolo ha la testa. « coperta di una lunga capigliatura e, « secondo me, i suoi capelli rappre- « sentano i raggi del sole; giacchè in « tal guisa tutt' i popoli civili e sel-« vaggi hanno rappresentato questo a-« stro. La ruota che ha nella mano si-« nistra indica il moto perpertuo dei « corpi celesti; la socchia piena di fiori « indica la terra; il pesce persico non « può rappresentare che l'acqua, e i « piedi nudi indicano i diversi avvenie menti della natura: di maniera che « l'insieme del dio non è altro che « l' immagine della natura. » Questo idolo fu adorato particolmente ad Ar-te, borgo vicino a Goslar, fin sotto il regno di Carlo Magno, il quale ne fece gettare a terra la statua, unitamente a molte altre.

CROESSA, figlia d' Ino, fu madre di Bizante, ch' ella ebbe da Nettuno.

GROMERUACH ( Mit. Celt. ), idolo principale degl' Irlandesi avanti l'arrivo di San Patrizio in Irlanda. La presenza del Santo lo fece cadere, mentre-chè le divinità inferiori sprofondarono nella terra fino al mento. Secondo gli scrittori ascetici si veggono ancora, in memoria di questo miracolo, le loro teste a filo della terra nella pianura di Moy Sleuct, in Brefin. L'idolo era d'oro e d'argento, e circondato da dodici altri piccioli dei di rame. 1. CROMI, figlio d' Ercole, che nu-

triva i suoi cavalli di carne umana. Fu

fulminato da Giove. 2. — Un Satiro.

3. - Capitano trojano che segui Enca

an Italia, e vi fu ucciso da Camilla. - I questo dio, che non ardivano proferire Virg. An. l. 11, v. 675.

4. — Giovane pastore di cui parla Virgilio.

5. - Guerriero che, unitamente ad Ennomo, comandava ai Misj nell'assedio di Troja. — Hom. Iliad. l. 2.

6. — Uno de' sediziosi suscitati da Fineo contro Perseo nelle nozze di Andromeda. Uccise Emazione, uomo ri-guardevole per la sua età, al pari che per le sue virtù. — Ovid. Met. l. 5, v. 100.

7. - Uno dei Centauri che furono mecisi da Piritoo. - Id. Ibid. l. 12, v.

CROMIA, figlia di Itono e nipote di Anstione, su, secondo alcuni autori, moglie di Endimione re d'Elide. — Pausan. l. 5, c. 1.

1. CROMIO, figlio di Neleo e di Clori, ucciso co'suoi dieci fratelli da Ercole.

- Hom. Odyss. l. 11. 2. - Figlio di Priamo e di Ecuba ucciso da Diomede. — Iliad. l. 5. — Apollod. l. 3, c. 12.

3. - Capitano trojano ucciso da U-

lisse. — Iliad. l. 5.

4. — Altro capitano trojano ucciso da Teucro figlio di Telamone. — Iliad. 1. 8.

5. — Uno dei sette figli di Pterelao.

CROMMIO, regione vicina a Corinto, eclebre per le stragi che vi fece la madre del cinghiale di Calidone. Teseo pugno con questa fiera, e la uccise. Fu la terza delle sue fatiche. - Ovid. Met.

i. CROMO, figlio di Nettuno. - Pau-

san. 1. 2, c. 1.

2. - Figlio di Licaone. - Id. l. 8,

CRONIE, feste ateniesi in onore di Saturno, le stesse che le Saturnali in Roma. Si celebravano nel mese Ecatombeone, chiamato in prima Cronio. A Rodi si riservava un malfattore per sacrificarlo a Saturno in questa solennità. - Ant. expl. t. 2. - Vedi SATURNALI. 1. CRONIO, Centauro.

2. - Uno dei pretendenti di Ippodamia, peri nella corsa con Enomao.

3. — Uno dei figli che Giove ebbe

in Cipro dalla ninfa Imalia.

4. - Architetto del tempio di Diana in Oreomeno. - Plin. l. 8, c. 48.

1. CRONO, il tempo, soprannome di Saturno, che ora si disse presiedere al tempo, ora essere il tempo stesso. Di qui è che gli si dà per attributo la falce, perchè il tempo miete ogni cosa. I Cartaginesi avevano tanto rispetto per

il suo nome, al quale sostituivano quello d'Antico o di Vecchio. Essi lo rappresentavano sotto una figura umana, le cui mani erano stese e inclinate verso

terra. — Vedi SATURNO, TEMPO.

\* La fig. 4. della Tav. XLII rappresenta Crono, che dai Romani fu
chiamato Saturno. Il dio è figurato assiso, col manto sulle ginocchia, ed un velo in testa, come un' allegoria della oscurità de' tempi: tiene in mano una specie di falciuola, chiamata harpe, di cui si è armato contro suo padre Urano. - Winkelmann, Pietre incise di Stosch.

In un antico bassorilievo di un altare è figurato Crono a sedere, velato, il quale riceve da Rea una pietra fasciata, ch' essa gli presenta da divorare in vece del neonato Giove. - Vedi Tav.

XLI, fig. 2.

2. — (Mit. Sir.), nome che davano i Fenicj e gli Egizj al loro Saturno, che essi dicevano figlio di Urano e di Ghe o del Cielo e della Terra. Egli era il secondo degli otto gran dei che

essi adoravano.

Ecco, secondo Sanconiatone, l'immagine geroglifica di Crono. Taauto o Thot, il Mercurio egizio, immagino, per indicare Crono, i seguenti segni della dignità regale: quattro occhi, due davanti e due di dietro, due de' quali addormentati: sulle sue spalle erano quattro ali, due spiegate, quasi fosse in atto di volare, e le altre chiuse, come se fosse in riposo. Il primo simbolo significava che Crono vegliava in pari tempo che riposava. Il secondo ch'ei volava nel tempo stesso che sembrava fermo. Taauto attaccò due sole ali alle spalle degli altri dei , perche non erano compagni di Crono se non ne suoi viaggi. Questi aveva pure due ali sulla testa, per indicare i due principi che determinano la nostra condotta, la ragione e le passioni. - Vedi SATURNO, URANO.

3. - Padre di Cleofita.

CRONOFILA, ninfa dalla quale Bacco

ebbe un figlio per nome Flia.

I. CROTALO, in latino Crotalum, è il nome che davano gli antichi ad una specie di giuoco che corrisponde perfettamente a quello delle castagnette. Il crotalo era fatto con una canna tagliata in due pezzi eguali, e acconciati in modo che percuotendo questi due pezzi l'uno contra l'altro, con diversi moti delle dita, ne risultava un suono simile a quello che fa una cicogna col suo beccos di qui è che gli antichi davano a questo | Agenore e padre di Psamete, la quale su uccello l'epiteto di Crotalistria, quasi suonatrice di crotali. Il poeta Aristofane dà il nome di crotalo ad un ciarlone. Pausania riferisce che Pindaro di Camira, città dell'isola di Rodi, diceva in uno de'suoi poemi, che Ercole non aveva ucciso gli uccelli del lago Stinfalo colle sue frecce, ma che li aveva scacciati e spaventati collo strepito dei crotali. - Pausan. 1.8, c. 22. - Arnob. contra Gent. l. 7. -Salmus. in Comm. Vitæ Carini.

2. — Uno dei pretendenti di Ippoda-mia, vinto da Enomao, ed immolato alla crudeltà del vincitore. — Pausan.

Ското, figlio di Pane e di Eufeme, gran cacciatore, e rinomato per la sua sapienza. Essendo stato educato dalle Muse, delle quali sua madre fu nutrice, e loro avendo renduto di importanti servigi, Giove, per loro preghiera, ghi concedette un posto fra le stelle, dove forma la costellazione chiamata Sagittario, e per rammentare le sue diverse qualità gli diede dei piedi di cavallo, emblema della sua celerità; una freccia nelle mani, segno della sua abilità; una coda di Satiro, indizio del suo carattere lieto; ed a'suoi piedi pose una corona. - Eratosthenes, in Cataster. c. 28. - Hygin. in Poetic. Astronom. l. 2, c. 27.

Pausan. l. 9, c. 29. CROTONA, città d'Italia nella magna Grecia, di cui Strabone e Dionigi di Alicarnasso riferiscono così l'origine. Miscello, capo degli Achei, essendo ito a Delfo per consultare Apollo interno al luogo ove doveva fondare la sua città, vi trovò Archia Corintio, che vi era andato per lo stesso oggetto. Il nume li ascoltò favorevolmente, e, dopo averli fatti decidere intorno al luogo più convenevole ai loro nuovi stabilimenti, offerse loro differenti vantaggi, lor lasciando la scelta delle ricchezze o della salute. Le ricchezze toccarono Archia; Miscello chiese la salute. Apollo fu fedele alle sue promesse, c Crotona fu fondata in un luogo estremamente salubre. Questo avvenimento avvenne verso la 27 olimpiade. - Herodot. l. 8, c. 57. — Plin. 1. 2, c. 96. — Questa città è celebre per avere dato nascita all' atleta Milone, e per la seuola che vi stabili il famoso Pitagora. - Justin 1. 20, c. 2. - Tit. Liv. l. 1, c. 18.

CROTONE, eroe che fu ucciso da Ercole, il quale lo onorò poi. - Diod.

CROTOPIADE, Lino, nipote di Crotopo. CROTOFO, re d'Argo, era figlio di egualmente concepito una forte inclina-

amata da Apollo, che la rendette madre di un figlio chiamato Lino. - Pausan.

l. 1, c. 43. — Stat. l. 1. Theb. v. 570. CRUDELTA' (Iconol.). Il Cochin, seguendo il Ripa, la esprime con una donna di aspetto spaventevole, che sof-foca un fanciullo in culla. Essa ride mirando un incendio, ed ha un grosso diamante sul petto, emblema della sua insensibilità.

CRUPELLARI, gladiatori armati gra-vemente, che si credono essere gli stessi che i mirmilloni. - Tacit. Ann. l. 11.

CRUSCA. Gli antichi si fregavano con crusca nelle cerimonie lustrali, al pari che nelle cerimonie magiche, massime quanto si trattava di ispirare amore.

CRUSMANNO, dio che venerarono un tempo i popoli che abitavano le sponde del Reno, vicino a Strasburgo. Si crede che fosse Ercole che i Romani loro avevano fatto conoscere : tale opinione è fondata sulla circostanza che questo dia era rappresentato con una mazza ed uno scudo.

CRUTLODA o KRUTHLODA (M. Scand.), nome che dà Ossian ad Odino.

CRUTSANAM o KRUTSANAM, uomo valente, è verisimilmente lo stesso che Crusmanno. - Myth. de Banier, t. 5. CSNIR o KSNIR, uno degli dei subal-

terni dei Ciuvassi. - Viagg. di Pallas. CTEATO, figlio di Attore e di Molione, dai poeti era tenuto figlio di Nettuno. Egli pigliò parte per Augia contro Ercole, e su ucciso da quest'ultimo nei giuochi Istmici. - Hom. Iliad. l. 13, v. 185. - Apollod. l. 2, c. 31. Pausan. l. 6, c. 20. - Vedi Mo-

1. CTESIFONE, architetto greco, disegnò il piano del tempio di Diana in Efeso.

\* 2. - Nome di una città d' Asia, situata sulle sponde del Tigri, di sotto Seleucia. - Strab. l. 16. - Ptolem. l. 6, c. I.

CTESILIA, figlia di Alcidamante, di Julide, nell'isola di Ceo. Ermocarete, avendola veduta danzare nei giuochi Pizi, se ne invaghi: egli scrisse sopra un pomo di non essere d'altra che di lei, e lo gettò nel tempio di Diana dove era Ctesilla per celebrare il culto della dea. Essa vi rispose collo stesso giuramento. Ermocarete la chiese subito in matrimonio a suo padre, il quale gliela promise, ma essendosi poi presentato un uomo più ricco, egli ritirò la sua parola. Ciò nondimeno Ctesilla, avendo

zione per Ermocarete, andò a trovarlo in Atene, senza l'assenso di suo pa-dre, e vi morì nei dolori del parto. Allorchè veniva portata al sepolero, si vide uscire dal suo feretro una colomba la quale volò in aria, e in pari tempo non vi si trovò più il corpo di Ctesilla. Ermocarete consulto l'oracolo, il quale gli rispose di edificare sotto il nome della sua sposa un tempio in Julide, in onore di Venere. Tal è l'origine dei sacrifici che offersero per molto tempo a questa dea gli abitanti di Ceo.

1. CTESIO, che favorisce l'industria, soprannome di Giove e di Mercurio.

Rad. Ktasthat , acquistare.

2. - Figlinolo di Ormeno, regno in un' isola chiamata Siria da Omero. -Odyss. 1. 15.

i. CTESIPPO, figlio d' Ercole e di

Dejanira. - Pausan.

2. - Figlio di Astidimia.

3. - Pretendente di Penelope, uc-

ciso da Filezio. — Odyss. l. 20. CTIMENE, sorella di Ulisse, e la più giovane delle figlie di Laerte e di An-

ticlea. — Hom. Odyss. l. 15, v. 344. 1. CTONIA, figlia di Foroneo. —

Pausan.

2. - Figlia di Colonta, allevata da

Cercre. — Pausan.

3. — Soprannome di Cercre, derivato dal tempio che le edifico Ctonia, figlia di Colonta, sul monte Prono nel Peloponneso. Questo tempio era servito da matrone e vi si celebrava ogni anno una festa descritta da Pausania, l. 2; c. 35.

4. — Figlia di Saturno, sposò Sipilo, da cui ebbe Olimpo e Tmolo.
5. — Una delle figlie di Eretteo, sposa di Bute. — Apollod. 1. 3, c. 15. CTONIE, festa annua che celebravano gli Ermoni in onore di Cerere Ctonia, e di cui Pausania fa la seguente descrizione: « La marcia veniva aperta « dai sacerdoti e dai magistrati in cam rica, seguiti da una turba d'uomini, a di donne e di giovanetti. Questi ul-« timi erano vestiti di bianco e coro-a nati di ghirlande di giacinto in me-« moria della morte prematura del gio-« vanetto che diede il suo nome a que-« sto fiore. Essi erano seguiti da una « giovenca selvatica, fortemente legata \* e tirata dai sacrificatori. Come prima a la vittima era entrata nel tempio, se « ne chiudevano le porte, ed essa ve-« niva sciolta; allora quattro vecchie, « con coltellacci, la inseguivano e la

« scannavano. Si aprivano poi le porte a per introdurne successivamente tre al« tre, le quali dicesi che cadevano dallo « stesso lato che la prima. » - Pau-

crons (Der), dei terrestri, tutte le divinità alle quali si attribuiva qualche potere su tutta l'estensione della terra, fino all'inferno inclasivamente.

1. CTONIO, uno degli uomini nati dai

denti del dragone sparsi da Cadmo. Egli sopravvisse con quattro altri suoi fra-telli, e ajuto Cadmo ad edificare Tebe. - Hygin, fab. 178. 2. — Figlio di Egitto e di Caliadne.

- Apollod. 1. 2, c. 6.

3. - Centauro ucciso da Nestore nelle nozze di Piritoo. - Ovid. Met. 1. 12, v. 432.

4. - Soprannome di Mercurio e di

Giove. Rad. Chthon, terra.

5. - Figlio di Nettuno e di Sime, diede all'isola di Sime il nome di sua madre.

6. - Soprannome del Bacco figlio di Giove e di Proserpina.

CUAN-IN O KOUAN-IN ( Mit. Chin. ), divinità tutelare delle donne. I Chinesi ne fanno moltissime figure sulla loro porcellana bianca. Essa rappresenta una donna con un fanciullo in collo. Le donne sterili hanno moltissima venerazione per questa immagine, persuadendosi che la divinità che ella rappresenta abbia il potere di renderle feconde.

CUASER O KUASER (Mit. Celt.), fi-glio degli dei, i quali lo formarono a un di presso nello stesso modo che lo fu l'Orione dei Greci dagl'iddii del suo paese. Questo semideo era tanto ingegnoso, che rispondeva in modo soddisfacente alle più oscure domande. Egli scorse tutta la terra per insegnare la sapienza ai popoli; ma l'invidia segue sempre le pedate della gloria: egli fu ucciso a tradimento da due nani, i quali raccolsero il suo sangue in un vaso, e, mescolandolo con mele (1), ne formarono una bevanda che rende poeti quelli che ne bevono. Gli dei, non vedendo più il loro figlio, ne fecero chiedere nuove ai nani, i quali si cavarono d'impiecio col rispondere che Kuaser era morto soffocato dal suo sapere, perchè non aveva trovato alcuno capace di alleviarlo con proposte frequenti o ardue. Ma un impreveduto avvenimento scoperse la loro perfidia. Essendosi i nani tirati addosso lo sdegno di un gigante chiamato Suttung, questi li af-

<sup>(1)</sup> Ben si vede che col sangue di quest'uomo cist seggio, mescoleto con mele, si voleva indicare la re-gione e lo grazie, senza le quali non c'è vera possia.

del mare. Questi infelici, agitati dalla tema di dover perire, non videro altro scampo che di offrire la bevanda divina per prezzo della loro liberazione. Suttung ne fu contento, ed avendola portatata a casa sua, la diede in custodia a sua figlia Gunloda; di qui è che gli antichi poeti islandesi chiamano la poesia il sangue di Kuaser, la bevanda o il riscatto dei nani, ecc.

Gli dei, dal canto loro, desideravano vivamente di impadronirsi di questo tesoro ; ma l'impresa era difficile , perchè la bevanda era custodita sotto gli scogli. Ciò nondimeno Odino deliberò di tentarne la conquista, ed ecco come fece. Passando vicino ad un prato dove falciavano nove operai, propose loro di affilare le loro falci, e le rendette in effetto tanto taglienti, che cia-scuno di loro lo sollecitava di vendergli la sua cote. Odino la getta in aria: allora tutti corono per pigliarla, e si accidono scambievolmente nell'agitare le loro falci. Il dio continua il suo viaggio, si maschera sotto le sembianze e sotto il nome di Bolverck; indi si reca da Bauge, fratello di Suttung, il quale si affligeva molto della perdita de' suoi operai. Bolverck si presenta, propone di tenergli luogo dei defunti lavoratori, e promette di compiere la loro opera in poco tempo se Bauge vuol indurre 600 fratello a lasciargli bere un solo sorso della bevanda poetica. Conchiuso il contratto, Bolverck falcia in tutto il corso dell'estate, e, avvicinandosi l'inverno, chiede il suo salario. Bauge promette di appoggiarlo con tutto il suo potere, e si recano insieme da Suttung, il quale dichiara positivamente che non gliene vuol dare nemmeno una goccia. Sgomentati da questo ostinato rifiuto, si ritirarono entrambi; ma Bolverck disse à Bauge che, se voleva secondarlo, avrebbero ottenuto coll' astuzia ciò che colla preghiera non ottennero. Detto fatto egli produce un punteruolo o trapano col quale Bauge fa un buco nello scoglio sotto cui era il liquore; Bolverck, cangiato in verme, s' introduce da questo buco nella caverna, dove ripiglia la sua prima forma; e, sedu-cendo Gunloda, ottiene da lei la per-missione di bere tre sorsi del liquore fidato alla sua custodia: ma l'astuto dio non lascia nulla nel vaso. Allora, pi-gliando la forma di un'aquila, prende il volo per ritornare in Asgard (la

ferrò e li espose sopra uno scoglio il tesoro di cui si e renduto padrone. In-circondato da ogni banda dalle acque tanto Suttung, che era negromante, sospettando l'astuzia, si cangia similmente in aquila, e vola rapidamente dietro ad Odino, il quale era già assai vicino alle porte di Asgard. Gli dei corsero incontro al loro capo, e prevedendo ch' egli avrebbe durato molta fatica a conservare il liquore senza esporsi ad essere preso dal nemico, esposero in fretta tutt' i vasi che trovarono. In effetto, Odino, non potendo faggire altrimenti, si lihera del peso che ritarda il suo volo: in un istante tutt' i vasi sono pieni del liquore ammaliato, e in tal modo esso passo agli dei ed agli nomini. Ma nella soverchia fretta di questa azione, la maggior parte non si avvidero che Odino non aveva emesso che una porzione della bevanda dal becco: questa porzione è quella di cui questo dio da a bere ai buoni poeti, a quelli ch' egli vuole animare di uno spirito divino. Rispetto all'altra, è la porzione dei poetastri; siccome essa usci in grande abbondanza dalla sua impura sorgente, ed essendochè gli dei ne lasciano bere a chi ne vuole; così la calca è im-mensa intorno ai vasi che la contengono, e di qui è che si fanno tanti pessimi versi nel mondo.

CUAVO (Mit. Affr.), festa solenne nel Monomotapa, per la cui celebra-zione tutt'i grandi si recano al palazzo dell'imperatore, e formano in sua presenza certe finte zuffe. Il sovrano sta poi otto giorni senza lasciarsi vedere, dopo il qual tempo fa uccidere tutti quei grandi che gli sono a noja, sotto velo di sacrificarli ai Musimo suoi antenati.

Vedi Musimo.

CUBA, divinità romana la quale aveva cura dei fanciulli coricati, e si invo-

cava per farli dormir benc.

CUCINA ( Alleg. ). Il famoso Callotta ci ha dato una giusta allegoria del lusso della tavola, nella sua Ten-tazione di sant' Antonio. Vi si veggono moltissimi demonj intorno al fuoco, i quali attendono alla cucina; altri, sotto la figura di cervi, di lepri, di zucche, ecc., vengono volando dalle quattro parti del mondo per gettarsi in una gran pignatta. L' Avarizia personificata sta in cima al canunino, e tenta di gettarlo a terra; ma la Prodigalità, sotto la figura di una diavolessa, trattiene il cammino e alterca coll'Avarizia.

CUCULAMPU (Mit. Affr.), angeli del secondo ordine, secondo l'opinione degli abitanti di Madagascar, e molto incorte degli dei), onde porre al sieuro l'icriori agli angeli del primo ordine. Tuttochè abbiano un corpo materiale, sono invisibili, e non si palesano se non che a quelli che onorano di una speciale protezione. Avvene di maschi e di femmine, essi contraggono tra loro dei matrimonj, e sono soggetti alla morte: ma la loro vita è molto più lunga di quella del rimanente degli uonini, e la loro salute non è mai molestata da malattie. Il loro corpo resiste alla prova del veleno e di ogni accidente.

r. Cuculo, uccello consacrato a Giove. Questo dio, avendo rendato estremamente fredda l'aria, si cangió in cuculo e andó a riposarsi sul seno di Giunone, la quale lo ricevette volentieri. Il monte Tornace nel Peloponneso, dove avvenne quest'avventura, fu poi chiamato monte del Cuculo, Cucurius.

2. - Soprannome di Giove.

CUDMAI; genio superiore e benefico del quale i Basildj scolpivano il nome

sui loro Abraxas.

Cuga o Kouga, demonj o spiriti malefici temuti dagli Aleoti, isolani vicini al Camsteiatea. Essi attribuiscono il loro stato di schiavità e di miseria alla superiorità dei Kuga russi sui loro. Immaginano pure che gli stranieri che sembrano tanto curiosi di vedere le loro cerimonie, non abbiano altra intenzione se non che di insultare i loro Kuga, ed indurli a privarli della loro prote-

zione. - Viagg. di Billings.

Cugi o Kugi (Mit. Giap.); ecclesiastici che compongono il vero clero del Giapone e la corte del Dairi. Essi corrispondono ai monsignori della corte romana, e generalmente sono poveri ed insolenti. Indossano un abito partico-lare che li distingue dai laici, portano larghe mutande ed una veste molto ampia, con coda pendente. Il loro berretto è nero, e la forma ne è differente secondo la dignità delle persone, talche si riconosce, e per questo segno e per altre distinzioni del vestimento, di che qualità è un ecclesiastico, e qual posto egli occupa alla corte. Alcuni attaccano alla loro berretta una fascia di velo crespo o di seta nera, che loro scende fino sulla spalla. Altri portano davanti agli occhi una simil cosa, in forma di ventaglio. Altri hanno sul petto una specie di ciarpa che cade dalle spalle. Quanto più questa ciarpa è lunga tanto più la persona è qualificata: impercioechè i Kugi usano di inchinarsi, salutando, se non quanto fa d'uopo per-chè il lembo della ciarpa tocchi la terra. Le signere della corte del Dairi hanno

pure un vestimento particolare che le distingue dalle donne laiche.

Cusa' o Kousa' (Mit. Chin.). Questa divinità chinese è onorata a Nanchang o Kiang-si, capitale della provincia di Kiang-si. Essa è nel vestibolo del pagode principale, chiamato Thisiking, circondata da molti altri idoli più piccioli, ma per altro grandi una volta più che un uomo di statura ordinaria. Kujà, come signore o difensore del pagode, è sopra un trono eminente, con un manto color di porpora sulle spalle, siede sopra una lunga pertica, intorno alla quale fanno tortuosi giri due orridi e minaccevoli dragoni.

Cuil Chiapsti o Kuil Kiapsti (Mit. Chin.), divinità adorata dai Chinesi, la quale ha un tempio nella città di Cangteu. Una parte di questo tempio è una specie di albergo. Essa è piena di letti, non solo per l'uso dei sacerdoti del tempio, ma eziandio pei viaggiatori che vanno a coricarvisi. Nel vestibolo ci sono due statue di gesso, di statura gigantesca. L'una avventa un serpente; l'altra, con viso terribile ed una spada nelle mani, tiene sotto i piedi un uomo piccolo, e sembra in atto di ucciderlo. I Chinesi nell'avvicinarsi a questi pagodi e nel guardarli tremano di spagodi e nel guardarli tremano di spagoni di pagodi e nel guardarli tremano di spagodi e nel guardarli e pagodi e nel guardarli tremano di spagodi e nel guardarli tremano di spagodi e nel guardarli e pagodi e

vento.

CULISEO, ansiteatro in Roma, fatto edificare da Vespasiano, e al quale su dato questo nome perché era vicino al colosso dedicato a Nerone. Bede risce il seguente oracolo: « Finchè sus« sisterà il Culiseo, sussisterà Roma. « Quando cadrà il Culiseo, cadrà Roma ; e quando cadrà Roma, il mondo « sarà distrutto. » Uguzio aggiugne la seguente savola: « Vi erano state po« ste, dic'egli, le statue di tutte le « provincie romane, in mezzo alle « quali era quella di Roma, con un « pomo d'oro nelle mani, e queste « figure erano disposte con arte maz« gica; di manicra che quando una provincia voleva ribellarsi, l'immagine « vincia voleva ribellarsi, l'immagine « di Roma volgeva il dorso a quella di « questa provincia: allora i liomani, « avvisati del pericolo, mandavano un « potente esercito, che domava quei ri« belli. » — Mem. de l'Acad. des Inscr., t. 12.

CULLOPODIO, epiteto dato a Vulcano da quelli che lo fanno zoppo di un solo

piede. - Vedi TARDIPES.

CULTRARIO, colui che, nei sacrifici, colpiva la vittima con un'asce o com una mazza, e la scannava subite.

Niewport. Cost. de' Rom.

CULULLO, vaso di terra di cui si ser- in Italia. Egli aveva nella cittadella 'di

vivano i pontefici nei sacrifici.

\*\* 1. CUMA, città marittima, situata in Italia nella Campania, tra i laghi Lucrino ed Averno. Fu fondata da una colonia di Greci partiti da Calcide, città dell' Eubea, e da Cuma altra città di cui si tratta nel seguente articolo. Servio pensa che essa tragga il suo nome dalle onde, chiamate dai Greci Cumata. Vicino alle rovine di questa città, distrutta già da molto tempo, è una grotta nella quale si pretende che abitasse la sibilla che, secondo Virgilio, condusse Enea all'inferno. Allorché Dedalo fuggi da Creta per evitare la vendetta di Minosse II, si fermò sugli scogli di Cuma, dove innalzo un magnifico tempio ad Apollo. - Strab. l. 5. - Pomp. Mela, l. 2, c. 4. - Tit. Liv. l. 4, c. 44 - Virg. En. l. 3, v. 441; l. 6, v. 2. - Servius, ad En. loc. cit.

\* 2. - Città marittima dell' Asia minore, nell' Eolide, i cui abitanti erano tacciati di sciocchezza e di stupidità; Strabone ne riferisce molte ragioni. Una delle principali si è che i Cumei stettero trecento anni senza pensare a mettere un'imposta sulle mercanzie che entravano nel loro porto; il che fece dire che non si erano accorti prima d'allora che la loro città fosse in riva al mare. - Strab. l. 13. - Vell. Paterc. l. 1,

C. 4. CUMANO GOO (Khumano-Goo) (Mit. Giap.), specie di prova usata presso i Giaponesi. Si chiama goo una carta sulla quale i jammabo hanno posto il loro suggello, e che è piena di caratteri ma-gici, di figure di corvi e di altri uccelli. Si pretende che questa carta sia un preservativo sicuro contro il potere degli spiriti maligni, e i Giaponesi hanno cura di comperarne dai jammabo, per esporli all'entrata delle loro case. Ma, fra questi goo, quelli che hanno maggiore virtù vengono da un certo luogo chiamato Khumano; per il che si chiamano Khumano goo. Allorchè qual-cuno è accusato di un delitto, e non ci sono prove sufficienti per condannarlo, si costringe a bere una certa quantità d'acqua, nella quale si pone un pezzo di Khumano goo. Se l'accusato è innocente, questa bevanda non pro-duce alcun effetto in lui; ma se è colpevole, si sente preso da una violenta collica, che gli cagiona di orridi dolori, e lo costringe a confessare il suo delitto.

gli fu dato a cagione della città di Cuma | grado di anzianità. Tom. I.

questa città una statua che, secondo sant' Agostino, divenne celebre nel tempo della guerra che fecero i Romani agli Achei ed al re Aristonico; essa pianse per quattro giorni. Gli auspici di Roma non videro in questo prodigio che un augurio funesto, e furono di parere di gettar nel mare l'Apollo di Cuma; ma i vecchi di questa città intercedettero per la conservazione del loro Palladio, e dissero essere avvenuto lo stesso prodigio nel tempo della guerra di Persia e nel tempo di quella di Antioco. I Romani, vincitori della Grecia, si rammentarono dell' Apollo di Cuma, e gli mandarono doni. Allora si interrogarono nuovamente gli auspici intorno al prodigio che li aveva spaventati. Assicurati in prima dall' evento, risposero che la città di Cuma era una colonia greca, e che il suo Apollo, avendo la stessa origine, si affliggeva di vedere la Grecia sua patria vinta dai Romani. Egli pianse ancora all'epoca di questa risposta, e in breve si seppe che il re Aristonico era stato sconfitto e fatto prigioniero. Questa sconfitta di un principe a cui Apollo di Cuma portava affezione, gli aveva fatto cadere nuove lagrime. Filius Obsequens, nel suo libro De Prodigiis, fa menzione di questo Apollo, che piagne per quattro giorni, ma senza aggiugnervi alcunt

soprannome.

\* CUMEA o CUMANA, soprannome della Sibilla nota sotto il nome di Italica. Essa ricevette questo soprannome perchè era oriunda di un borgo vicino

a Cuma. - Vedi SIBILLE.

Cumi o Kumi, bevanda inebbriante formata di latte acido, della quale fanno uso diverse popolazioni della Siberia, e la cui fabbricazione diventa presso i Yakuti l'oggetto di una cerimonia religiosa. Ecco le particolarità che accom-pagnano questa cerimonia. Si costruisce in mezzo ad un gran

prato una capanna d'estate (la festa si fa sempre in questa stagione), alla quale si dà una forma conica; essa è satta con pali sottili, coperti colla seconda corteccia della betula; ha un focolare nel mezzo, ed è ornata dentro e fuori di rami di betula. I parenti e gli amici sono particolarmente invitati al banchetto, e sono amichevolmente accolti tutti i convitati che si presentano, di qualun-que nazione essi siano. Gli Sciamani (indovini) occupano i primi posti, e CUMAO, soprannome di Apollo, che gli altri convitati sedono secondo il loro

Quando la capanna è piena di convi- hanno messo le labbra alla coppa, etati, lo Sciamano più vecchio si alza e chiama uno de' Yakuti, ch' egli sa essere in istato di perfetta purità, cioè che da un mese in poi non ha veduto alcun cadavere, che non è mai stato accusato di furto, e che non ha mai fatto testimonianza falsa contro alcuno: delitto che lascia una macchia indelebile, e rende indegno della cerimonia del Kumi. Quegli essendosi presentato, lo Sciamano gli ordina di prendere una coppa grande, detta tchoron, la quale non serve se non per queste solennità ; gl' impone di riempirla di Kumi del primo symir (otre o vaso), e di collocarsi davanti al focolare colla faccia rivolta all'oriente, e tenendo la coppa all'altezza del suo petto per due minuti in circa. Quell' nomo allora versa per tre volte del Kumi sulle bragie, come un' offerta all' Aar Toyon , loro dio principale. Voltandosi poi alcun poco alla destra, ne versa ancora tre volte in onore di Kubey Khatun, moglie di questo dio. Dopo, guardando a mezzodi, fa ancora nel modo medesimo una libagione a ciascuna delle divinità benefiche. Volto al ponente versa tre volte di quel liquore per le venzette tribù di spiriti aerei; e verso il settentrione ne offre parimenti tre volte alle otto tribù degli spiriti infernali ed alle anime dei maghi o indovini estinti. Dopo una breve pausa, l'ultima libagione è offerta ad Enachsys, dea degli armenti.

Terminate queste libagioni, l'indovino fa volgere verso l'oriente l'uomo che tiene la coppa, e pronuncia ad alta voce una preghiera per ringraziare l'Onnipo-tente de beneficj ricevati, e chiedergli la continuazione de soci favori verso quella tribù. Nel finire la preghiera lo Sciamano cava la sua berretta, colla quale si fa vento tre volte, gridando struvi, parola che ripetono tutti gli a-stanti. Prende quindi la coppa, beve alcun poco, e la fa passare agli altri in-dovini. Quand'essi hanno assaggiato il liquore, questo viene successivamente presentato a tutti gli altri convitati, salvo quelli che sono macchiati di qualche colpa. Le donne non sono ammesse nelle capanne dove si celebra questa cerimonia. Anzi è loro vietato, come agl' impuri, di bere del liquore del primo otre, perchè questo si reputa come santificato e dotato della facoltà di fortificare la mente, e di riempirla di un centimento divino.

Quando que Yakuti ai quali è per-

scono tutti dalla capanna e si pongono a sedere sui rami di betula, formando diversi semicircoli, e rivolti tutti verso l'oriente. Tutti gli otri vengono portati fuori della capanna, e collocati in mezzo a rami d'albero, piantati in terra, ed i convitati cominciano a bere. Ogni semicircolo ha un otre, una coppa, ed è presieduto da uno Sciamano. Egli è questi che riempie la coppa, e la fa circolare, seguendo sempre il corso del sole. Si beve in questo occasioni una incredibile quantità di quel liquore; allora cominciano le giostre, la lotta, la corsa, i salti, e diversi altri giuochi di destrezza. Quello che riporta il premio in tutti questi esercizj è tenuto come particolarmente favorito dagli dei; e quindinnanzi la sua testimonianza è più rispettata che non quella di un nomo

CUO

volgare.

\* Dopo i giuochi ginnastici si monta a cavallo, si formano altri semicircoli si beve il bicchiere della partenza, vol-gendosi sempre verso il sole, ed ognuno si ritira alla propria casa. - In queste feste le donne si radunano pure in qualche distanza dagli uomini, e bevono, danzano e si danno a vari passatempi. - Billings, viagg. in Russia,

Vol. 1, c. 10.

CUMULARIA ( Mit. Ind. ), montagna del Tibet, molto venerata dagl' Indiani, i quali, da immemorabil tempo, vi vanno in pellegrinaggio per adorarne la sommità, coperta di neve.

CUNCTALIS LAR, soprannome di Nettuno, al quale si attribuiva l'origine di ogni cosa. Rad. Cunctus. - Mart. Cap.

CUNEI. - Vedi NECESSITA'.

CUNINA o CUNARIA, divinità romana, che aveva cura dei fanciulli in culla. -

Varro, apud Lactant. l. 1, c. 20.
CUNITZ O KUNITZ (Mit. Giap.), una delle cinque feste solenni del Sinto, che rassomiglia, per licenza, alle Saturnali ed ai Baccanali de' Romani.

CUNTUR ( Mit. Peruv. ), uccello famoso nel Perù , e che si adorava dai Peruviani come una delle loro principali divinità. Gli Spagnuoli lo chiamano condor. Sembra essere lo stesso che il roc

o ruch degli Arabi.

CUON IN PU SA, divinità mostruosa per la quale i Chinesi hanno molta venerazione. Gli uni la fanno figlia di un re delle Indie, altri dicono essere una Chinese che visse nelle montagne vicino a Macao. Alcuni cristiani chinesi la prendono per la Vergine. Che che ne messo di bere del liquore consacrato, sia, quest' idolo è uno dei più celebri

della China. Si rappresenta con molte! mani, simbolo della sua liberalità, e

de' suoi molti benefici.

I. CUPAI ( Mit. Amer. ), spirito malefico che, secondo i Floridiani, presiede nel luogo in cui sono puniti i delitti dei malvagi dopo la loro morte, Essi chiamano basso mondo questo luogo, per opposizione al cielo, da essi chiamato alto mondo.

2. - o KUPAY ( Mit. Peruv. ), nome del diavolo presso i Peruviani. Allorchè proferivano questo nome sputavano per

terra, in atto di esecrazione.

CUPALO O KOUPALO ( Mit. Slav. ), dio de' frutti a Kiew, ed il secondo dopo Perun. Si celebrava la sua festa nel principio del raccolto, cioè il 24 di giugno. Alcuni giovanetti e alcune donzelle si radunavano portando corone e ghirlande di fiori, accendevano del fuoco, e, pigliandosi per mano, ballavano intorno, e vi saltavano di sopra ripetendo nelle loro canzoni il nome di Cupalo. Si trovano ancora delle tracce di questa festa in alcuni giuochi, e nel nome di santa Agrippina, che il popolo chiama Capalnitza, in memoria di que-sto antico idolo, e la cui festa si celebra lo stesso giorno.

CUPAVO, figlio di Cieno, cangiato in Cigno. - Virg. En. l. 10, v. 186.

- Vedi CICNO.

CUPENCO, capitano di Turno, ucciso da Enea. Nella lingua dei Sabini significa sacerdote d' Ercole. - Æn. l. 12.

CUPIDIGIA ( Iconol. ), donna nuda, che cammina a passi incerti; si dipinge con ali alle spalle, e con una benda

sugli occhi.

CUPIDO. Esiodo lo chiama figlio del Caos e della Terra; Simonide, di Marte e di Venere; Alceo, di Zefiro e di E-ride o la Discordia; Saffo, di Venere e di Celo; Seneca, di Venere e di Vulcano. Secondo altri, la Notte fece un uomo, lo covo sotto le sue nere ali, e ne fece nascere Amore, il quale spiegò ratto le sue ali dorate, e pigliò il volo a traverso il nascente mondo. Cicerone, 1. 3 de Nat. Deor., scrive che Amore era figlio di Giove e di Venere, e Cupido della Notte e dell' Erebo. Essi facevano parte entrambi della corte di Venere, e la seguirono tosto ch'ella fu nata e si unl all'adunanza degl' iddii. I Greci ponevano pure qualche differenza tra Cupido ed Amore. Essi chiamavano il primo Imeros, Capido; ed il secondo Eros, Amore. L'uno soave e moderato,

quello che i poeti fanno nascere da Marte e da Venere ebbe veduto la luce, Giove, che conobbe dalla sua fisonomia tutte le molestie che avrebbe cagionato, volle obbligare Venere a discacciarlo. Per sottrarlo alla collera di Giove essa lo nascose nei boschi, dove succhiò il latte delle belve. Tosto che potè maneggiare l'arco, se ne fece uno di frassino, con frecce di cipresso, e fece saggio sopra gli animali dei colpi ch' ei destinava agli uomini. In appresso cangiò il suo arco e il suo turcasso di legno con altri d'oro. - Cupido si rappresenta ordinariamente sotto la figura di un fanciullo di sette in otto anni, di aspetto sfaccendato ma maligno, per dimostrare che Amore non ha niente di proprio; armato d'arco e di turcasso pieno di frecce ardenti, simbolo del suo potere sull' anima, talvolta con una face accesa, o con elmetto e lancia; coronato di rose, emblema dei deliziosi ma rapidi piaceri che esso porge. Alcuna volta è cieco, perchè Amore non vede difetti nell' oggetto amato; talora tiene una rosa nell'una mano, ed un delfino nell'altra. Ora si vede tra Ercole e Mercurio, simbolo del potere che hanno in amore il valore e l'eloquenza; ora posto vicino alla Fortuna, per esprimere quanto in amore la riuscita sia soggetta al capriccio della cieca dea. Egli è sempre dipinto con ali, perche non c'è cosa più passeggiera della passione che esso ispira; e queste ali sono di colore azzurro, di porpora e d'oro. Nelle antichità si vede Amore che salta, balla, giuoca, o si arrampica su per gli al-beri. Si dipinge in aria, nel fuoco, sulla terra e nel mare. Esso conduce carri, suona la lira, o cavalca leoni e pantere, la cui chioma gli serve di guida, per dimostrare che non c'è creatura tanto selvatica che non sia am-mansata da Amore. Alcuna siata un delfino gli serve di cavalcatura, per esprimere che il suo potere si estende fino sui mari. Non è cosa rara di vederlo scherzare con sua madre; qualche volta Venere tiene il suo turcasso alzato in aria, e Cupido cerca di pigliarlo saltando, e già stringe una freccia. Altra volta egli vuol prendere una paglia che Venere tiene in equilibrio sopra un dito; altrove essa lo stringe al petto, e tra le braccia; ora è seduto davanti sua madre, la quale gli mostra una freccia; ora, con un piede in aria, egli sembra meditare qualche astuzia, o, appogispirava i saggi; l'altro, impetuoso e giato sopra una base, suona la tromba, violento, invasava gli stolti. Come prima col viso volto verso il cielo. Si vede

anche in atto di abbracciare un uccello, che bene spesso è un cigno: esso porta un' an'ora; o medita sopra un teschio di morto; o è incatenato e ridotto ad arare la terra. Si vede parimente in atto di suonare il flauto di Pane, o addormentato, con l'arco ed il turcasso ai piedi; o coll'elmo in testa, colla picca sopra una spalla e collo scudo in braccio, camminando con aria trionfante, quasi per dimostrare chè Marte disarmato si abbandona all' amore. Assiso davanti ad un altare infiammato, esso suona il flauto di molte canne; o, all' ombra di una palma, abbraccia un ariete che guarda un altare fiammeggiante. Assiso sopra un leone, sopra un Centauro, o sulle spalle di Ercole, il quale soccombe sotto il suo peso, ci insegna che esso domina su tutto ciò che respira. In una 'delle più antiche corniole' attribuite a Frigillo, non è più un fanciullo, ma un giovane con ali d'aquila spiegate. Sovente gli si danno anche quelle di un avoltojo. I più bei Cupidi di marmo che si veggono in Roma, sono il Cupido addormentato della villa Albani; quello del Campidoglio, che scherza con un cigno, ed un fanciullo della villa Negroni, montato sopra una tigre, con due Amorini, l' uno de' quali spaventa l'altro con una maschera. - Raffaello dipinse in Roma, nel palazzo Farnese, Cupido che presenta Psiche alle Grazie. Il suo colore acceso riflette sulle Grazie, e rassomiglia ad un carbone ar-dente il cui splendore riflette sugli oggetti che lo circonda. Quest' idea dell'artista è fondata su quanto dicono i poeti, che il figlio di Venere non ha la pelle bianca ma color di fuoco. - Una delle più ingegnose allegorie degli antichi, quella di Orazio, fu realizzata in un quadro che si vedeva a Chantilly: Vi erano degli Amorini che facevano girare una cote, un altro Amore, che si è punto un braccio, fa spillare il suo sangue su questa pietra, sulla quale Cupido affila certi dardi che mandano scintille di fuoco. Quivi si riconosce quel passo di Orazio :

Ferus et Cupido,
Semper ardentes acuens segittas
Cote cruenta.

Carm. 1. 2, od. 8, v. 14.

\* In un vetro antico descritto dal Buonarotti si vede Amore che tiene abbracciata Psiche, la quale ha ali. Si legge intorno il motto ANIMA DVLCIS FRVAMVR NOS SINE BILE ZESES (anima diletta, godiamo senza amarezza): — Vedi Tav. XL, fig. 4.

\* In un superbo cammeo apparteuente al duca di Marlborough si vede Cupido e Psiche che hanno il capo coperto di un velo, di maniera che si scorgono a traverso le loro fattezze; essi tengono delle colombe, simbolo dell'amore conjugale: sono attaccati con una benda, colla quale Imene, che fa qui l'ufficio di paraninfo, li conduce al letto nuziale, sul quale un amorino stende una coperta: intanto altro amorino innalza sopra questi amabili sposi una specie di vaglio pieno di frutti, simbolo della fecondità. — Vedi Tav. XLII, fig. 1.

La figura 3 della Tavola XLII rap-

La figura 3 della Tavola XLII rappresenta Ero o Cupido, di antico stile. È una pietra incisa, descritta dal Millin

nei Monumenti antichi inediti.

CUPMESSAITI (Mit. Maom.), setta di Maomettani che credono nella divinità di G. C., ma che non osano rendergli alcun culto pubblico. Il Ricaut accerta che questa numerosa setta è composta specialmente di persone distinte, e che ha dei partigiani perfino nel serraglio.

CUQUILLA (Mit. Peruv.), uno dei nomi del sole presso i Peruviani.

Vedi CATUILLA.

1. Cura, dea dell'inquietudine. Igino, nella favola 220, racconta che questa dea, avendo veduto dell'argilla, pensò di farne l'uomo; indi pregò Giove di animare la sua opera. Giò fatto, di dargli un nome; la Terra pretendeva che toccasse a lei, per avere dato la materia del corpo; Giove pretendeva a ragione che si spettasse a lui, come autore di ciò che vi ha di più nobile nell'uomo; così Cura aveva la medesima pretensione, per essere l'uomo fattura sua. Saturno giudicò la lite in favore della Terra, giacchè l'uomo fa fatto di terra, ex humo, e decise che la dea Cura avrebbe posseduto l'uomo finch'egli ha vita.

2. — (Iconol.). La Cura, tuttoche invecchi, non lascia di prendere l'Occasione pei capelli; epperò si dipigne con ali che sembrano innalzarla con estrema velocità. Da un lato essa ha due orologi da sabbia, mentr'è animata dal canto del gallo che le sta a' piedi; dal-l'altro lato, il sole che esce dalle onde, e non si ferma nel suo corso, ne in-

dica il vero emblema.

CURADI KALAI (Kuradi Kalai), le buone signore, cioè le Fate, che sono le ninse dei Greci moderni. Il Villoison ha osservato sovente ne' suoi viaggi che quando i Greci dell' isola di Micone e di altri luoghi ripetono per tre

volte, avanti attignere acqua da un poz-20, le parole: Io ti saluto, o pozzo, e la tua compagnia, essi intendono di salutare rispettosamente queste Fate. Rad.

Kyros, signore.

Curban (Mit. Tart.), specie di sacrificio funebre che si usa presso i Tartari Circassi dopo la morte di una persona distinta. Castrati o caproni ne sono le vittime. Ad esempio di alcune altre orde di Tartari, essi attaccano all'estremità di una pertica le pelli delle bestie sacrificate, e rendon loro omaggi religiosi. Luoghi tenuti come sacri sono riservati a questa specie di sacrificj. Vi si pongono sovente delle offerte, che il più ardito ladro non oserebbe rapire. Vi si veggono sospesi agli alberi, e archi, e frecce, e scimitarre, segni dei voti adempinti.

Curco (Mit. Celt.), divinità degli antichi abitanti della Prussia, che si credeva presiedere al bere ed al mangiare: epperò le si offrivano le primizie dei frutti della terra. Si manteneva un fuoco perpetuo in onor suo, e tutti gli anni si spezzava la sua statua, per

erigerlene una nuova.

CURDI, popoli del Levante, che menano una vita errante, e formano una setta particolare, ugualmente lontana dall'Isfamismo e dal Cristianesimo. Essi riconoscono l'esistenza di Dio, ma non gli rendono alcun omaggio; anzi, onorano il Diavolo, e perciò preferiscono il nero a tutti gli altri colori, perchè si figurano che il Diavolo sia nero. Ecco tutto che si sa intorno al loro culto ed alle loro opinioni religiose.

CURE, dee vendicatrici, che Virgilio pone all' entrata dell' inferno.

Æn. 1. 6.

CUREOTIDE, terzo giorno delle Apaturie, nel quale i giovani si tagliavano i capelli e li consacravano a Diana o ad Apollo. — Vedi Apaturie.

CURETI, ministri della religione sotto i principi Titani. Essendosi appiccato il fuoco nella foresta del monte Ida, il suo ardore sciolse una gran quantità di ferro; i Cureti, che ne furono testimoni, approfittarono di tale scoperta per istabilire delle fucine di ferro. Ovidio dice che furono prodotti dalla pioggia, il Pezron li fa contemporanei di Saturno, e dice che erano, in Creta ed in Frigia, lo stesso che i Druidi ed i Bardi presso i Galli. Erano rinomati come incantatori, e accoppiavano alla magia lo studio della natura, dell'astronomia e della poesia. Essi pigliarono parte nella guerra dei Titani, e di qui

è che si rappresentano armati, anche ne' loro balli guerreschi, nei quali urtavano a vicenda e percuotevano i loro scudi e le loro chiaverine. Ciò premesso, il Pezron fa derivare il loro nome da curo, vocabolo celtico, che corrisponde al vocabolo greco krouein, battere o percuotere. Secondo il Kirchero, i Cureti erano la stessa cosa che gli Spiriti dei cabalisti, che le Potestà di Dionigi, che i Demonj de' Platonici, ed i Genj degli Egizj Il Vossio ne distingue di tre specie : quelli d' Etolia, quelli di Frigia e quei di Creta, discesi in origine dai Frigj. Egli fa derivare il nome dei primi da koura, azione di tagliarsi i capelli, perchè costumavano di tagliarseli, dopo una battaglia nella quale i loro nemici li aveva afferrati pei capelli ; quello dei Cureti di Frigia e di Creta deriva, secondo lui, da Kouros, giovane, perché al-levarono Giove nella sua prima giovanezza: così Strabone ha mostrato che Omero fa uso sovente della parola Cureti per significare uomini nel fiore dell'età. Comunque siasi di tutte queste opinioni , è parere generale che l'isola di Creta era la loro culla, e che la loro origine era tanto antica quanto è favolosa la loro genealogia. Egli pare che fossero i primi a coltivare il paese, a renderne civili gli abitanti, al pari che ad educare le api, ed a riunire in gregge le pecore e le capre sparse su per le montagne. Insomma questi Cureti, a' quali si attribuisce, siccome ai Coribanti, l'educazione di Giove fra tumultuose grida, e fra lo strepito di tamburi e di campanelle, per impedire che fosse udito il suo pianto, furono essi medesimi annoverati tra gli dei, ed ebbero templi ne' quali si sacrificava loro ogni sorte di animali. I Cretesi, specialmente, li posero nel numero de' loro dodici dei del primo ordine, che pigliavano per testimonj della loro fe-delta nell'adempimento de'loro impegni. Talvolta vengono confusi coi Dioscuri. - Dionys. Halic. l. 2. - Pausan. l. 5, c. 7. — Strab. l. 10. — Apollod. l. 1, c. 5. — Ovid. Fast. l. 4, v. 210. - Virg. Georg. l. 4, v. 152. - Servius, in l. 2, En. v. 104; l, 3, v. 131. - Vedi CORIBANTI.

CURETICON, aria di flauto, che, se, si debbe giudicarne dal suo nome, doveva servire ai Cureti o sacerdoti di Cibele.

CURETIDE, antico nome dell'isola di Greta, derivato dai Gureti, suoi primi abitanti. — Ovid. Met. 1. 8.

CURIA CALABRA, luogo dove non si

trattavano senonchè materie religiose. -

CURIAZIO, soprannome di Giano, dal picciol tempio, cedes Jani Curiatii, eretto da Orazio dopo la sua vittoria.

Curili, uomini piccioli, specie di stregoni maligni, dissoluti e danzatori, di cui il sig. Cambry ha trovato stabilita la credenza sulle coste di Finisterra. Si incontrano al chiaro della luna, che saltano intorno a pietre consacrate od a monumenti druidici; se vi pigliano per mano bisogna seguire i loro moti; e allorche partono vi lasciano estenuati sul luogo. Ben si vede che nessuno di notte si avvicinerà ai luoghi abitati da questa specie di demonj che, secondo alcuni racconti offendenti il pudore, hanno qualche relazione coi Dusii o Tussi degli antichi Galli. - Viagg. di Finisterra.

CURINO, dio particolare di cui T. Tazio, re de' Sabini, recò il culto in

CURIONE, capo e sacerdote di una curia. Colui che era alla testa del corpo si chiamava Curio maximus:

CURIONIE, sacrifici celebrati dai sa-

cerdoti di ciascuna curia.

CURIOSITA' (Iconol.). Il Ripa la dipinge coi capelli ritti, con la testa sporgente avanti, e colle orecchie tese, in attitudine immobile, e con orecchie e rane su per la sua veste. - Il Cochin si è contentato di porre delle orecchie sul lembo del suo vestimento, e di aggiugnere alle sue certe picciole ali : essa tiene una rana, geroglifico della curio-sità presso gli Egizi. Talvolta si dipinge con ali, per esprimere la rapidità con cui un curioso ama di trasportarsi onde raccogliere nuove.

Curis, lancia, nome di Giunone armata di lancia. Le sue statue e le medaglie la rappresentano appoggiata sopra una lancia. Di qui viene forse l'uso delle spose di pettinarsi i capelli con una lancia tratta dal corpo di un gladiatore dopo la sua morte, e che si ap-

pellava hasta cælibaris.

CUROTALLIA, soprannome di Diana, in onore della quale si celebrava una festa particolare, per ottenere da lei il felice crescimento de'fanciulli. Rad. Kouros, giovine, thallein, crescere.

CUROTROFO, che ha cura de' fanciulli, soprannome di Apollo e di Diana presso i Greci. Rad. Trephein, nutrire

Diod. Sic. l. 5.

Custiel, nome di un angelo che

si trova sugli Abraxas.

Una delle medaglie di Nerone offre una figura di questo dio assiso sul suo trono, con un fulmine nella mano destra, ed una lancia nella sinistra, e coll'iscrizione: Jupiter Custos.

2. — Soprannome di Giano.
3. — ATHENARUM, conservatore o custode di Atene, nome del primo A-

pollo, secondo Cicerone.

CUTCA o KUTKA, nella mitologia dei Camtsciadali questo dio è lo spirito intelligente del loro dio primitivo, Niustitchitch, il massaggiero che va ad ordinare la vendetta ai demonj che tormentano i mortali, e le ricompense agli spiriti dispensatori dei beni. - Cutea viaggia in un carro invisibile, tirato da animali volanti, che hanno la forma di sorci, ma sono più piccioli di quanto possa immaginare la mente umana, e più rapidi del fulmine. - Viagg. di Billings nel Nord della Russia Asiatica. - È forse lo stesso che Cutcu.

CUTCU' o KUTKHU', dio creatore della terra, secondo i Camtsciadali. Allorchè odono il tuono, dicono essere questo dio che tira le sue sciatte: imperciocchè essi pensano che le faccia passare da un fiume all' altro, e ch'egli oda lo stesso romore quando essi fanno la medesima cosa. Questo dio ha paura del loro tuono, quanto essi del suo.

CUTILIA, città d' Italia, in vicinanza della quale vi era un lago della larghezza di quattro jugeri, che gli abitanti di quel luogo credevano consacrato alla Vittoria. Essi lo avevano circondato con un ricinto per impedire di avvicinarsi alle sue acque; e solo vi andavano in occasione di certe feste annue nelle quali vi facevano de' sacrifici in un' isola ondeggiante. - Dion. Halic. l. 1 , c. 2.

CUTTERI (Mit. Ind.), il secondo de' quattro figli del primo uomo e della prima donna. Il suo temperamento ardente ed impetuoso lo determinò a dedicarsi alle armi. Egli fu il fondatore della seconda tribu, che porta il suo nome, e che comprende i rajah o re, e tutta la nobiltà. - Vedi BRAMA,

SUDDERI , VISE. 11 101

CUTUCTU' o KHUTUKTU ( Mit. Chin.), supremo pontefice dei Tartari Kalka, la cui religione è la stessa che quella dei Mogoli non maomettani. Questo capo non era una volta che un suddelegato del gran Lama del Tibet; ma in processo di tempo egli si è reso indipendente, ed ha la medesima autorità la quale è così bene stabilita, che colui 1. Custos, nome romano di Giove. che dimostrasse di dubitare della sua

divinità, o almeno della sua immorta-! lità, diverrebbe in orrore alla nazione. La corte di Pekin ha contribuito molto a questa apeteosi, colla mira di divi-dere i Kalka ed i Mogolesi con uno scisma religioso, atto a cagionare tra que-sti popoli un divorzio civile. La corte chinese non manca di considerazione per questo pontefice, il quale studia tutte le occasioni di favorire i Russi nelle picciole dissensioni che insorgono tra essi ed i Mogolesi delle frontiere. Egli si mostra di rado al popolo; e allorché comparisce lo fa con una pompa degna della sua pretesa divinità. La sua marcia è accompagnata dal suono di diversi strumenti. Egli arriva ad una tenda tappezzata di magnifici velluti della China, e si pone a sedere con le gambe incrociate, sopra una specie di trono. I suoi lama o sacerdoti, sono assisi più a basso di lui sopra cuscini. Alla destra del pontefice sta sua sorella, la quale, per un privilegio particolare, esercita le funzioni di lama, ed ha, al pari de-gli altri sacerdoti, la testa rasa. Al momento che il Cutuctù è assiso, gli strumenti cessano di suonare. Tutto il popolo radunato davanti al padiglione si prostra, e fa delle esclamazioni a gloria della divinità, ed in lode di Cutactu. I lama incensano il dio, i due idoli che gli stanno allato, e tutti gli astanti, con incensorj ne'quali ardono certe erbe odorose. Essi vanno poi a deporre i lero incensorj appie del Cutuctu; indi il sacerdote più distinto presenta al dio ed agl' idoli e latte, e mele, e tè, ed acquavite, entro tazze di porcellana. Il Cutuctu e gl'idoli ricevono ciascuno

sette di queste tazze. Duranti queste cerimonie, gli astanti dimostrano la loro gioja esclamando: « Il Cutuctú è un pa-« radiso risplendente. » Il pontefice, dopo avere appena accostato le labbra ai liquori presentatigli, ordina di dividerli tra i capi delle tribu, e se ne ritorna nel suo palazzo. I Tartari portano fer-ma opinione che ad ogni nuova luna questo pontefice ripigli tutta la fre-schezza della prima gioventu. Per mantenere questa opinione, il Cutuctù, durante il corso del mese, non si rade e cerca di formarsi un aspetto vecchio e brutto. La vigilia del primo giorno della luna nuova, egli si fa la barba segretamente, e colla maggiore cura nasconde le rughe del viso con biacca e rossetto, ed unisce a tutte queste pre-cauzioni un abbigliament favorevole e studiato. In tale stato, egli si mostra agli occhi del popolo fresco e vermi-glio come un giovine di vent'anni. I Mogolesi gli attribuiscono eziandio l' immortalità. Essi confessano che talvolta scomparisce; ma ritorna un istante dopo sotto la figura di un fanciullo. Questo dio visibile risiede a Khukhu Hotun.

CUVERA ( Mit. Ind.), il Pluto degli Indiani; si chiama anche Paulastia. Egli è venerato come un dio magnifico, che risiede nel palazzo di Alaca, o si fa portare a traverso il firmamento, in un carro risplendente, chiamato Pashpaca; ma è subordinato, come i sette altri geni, ai tre iddii principali, ovvero alla divinità considerata sotto i suoi tre

rapporti.

CYCNEIA Tempe. - Vedi CIENO 6.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

pag. VIII, lin. 33. Noël il conte Natale Conti 3, col. 1, lin. 39. Gere Gerere 32, col. 1, lin. 38. Azraele Asrafele

73, col. 2, lin. 26, avendo avendo fatto lavorare

fatto lavorare le sue so- le sue sorelle mentre relle e sua moglie mentre ecc.

3 173, col. 1, lin. 14. Ovidio Orazio

\$ 273, col. 2, lin. 17, pantera patera d'oro d' oro.

342, col. 1, lin. 19. Baccanali Baccanti



M. Bonatti inc.





Dalla Galleria di Millin









D. K. Bonatti inc .





A. Sarro inc













A . Sasso ine













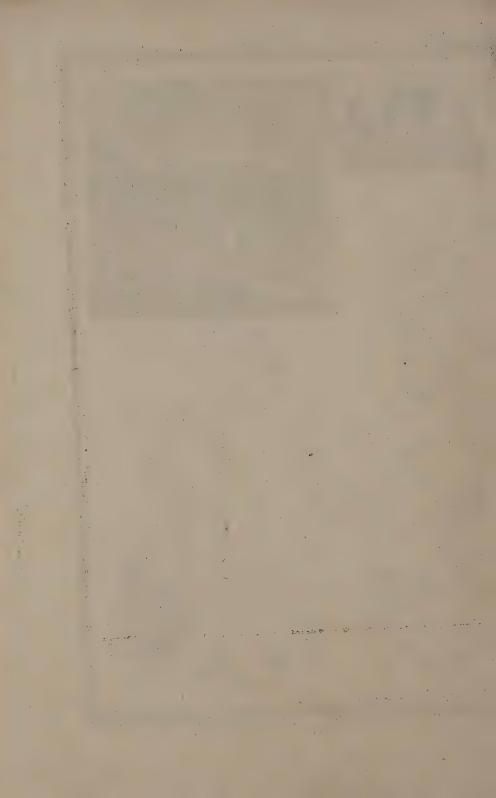



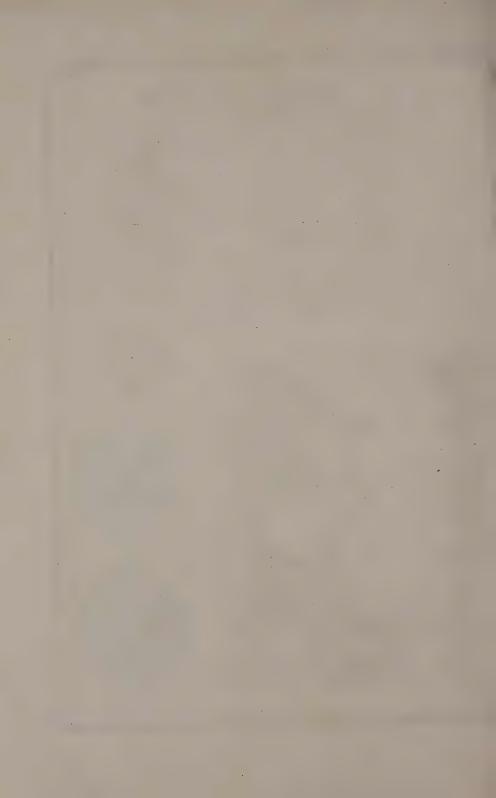







ייייםייי די

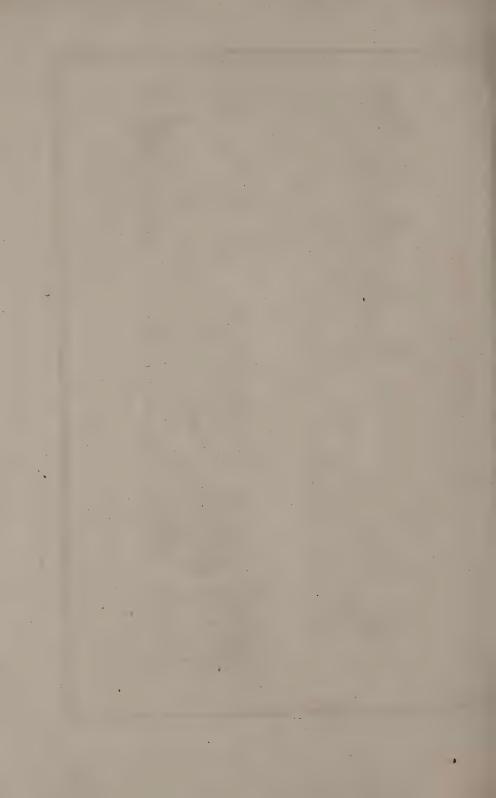

















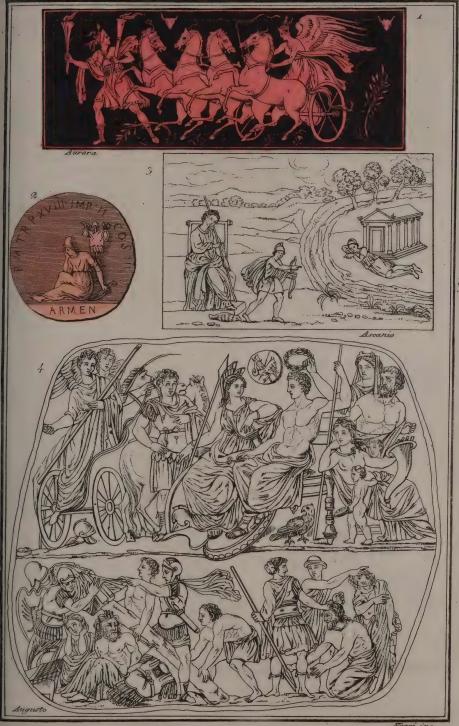









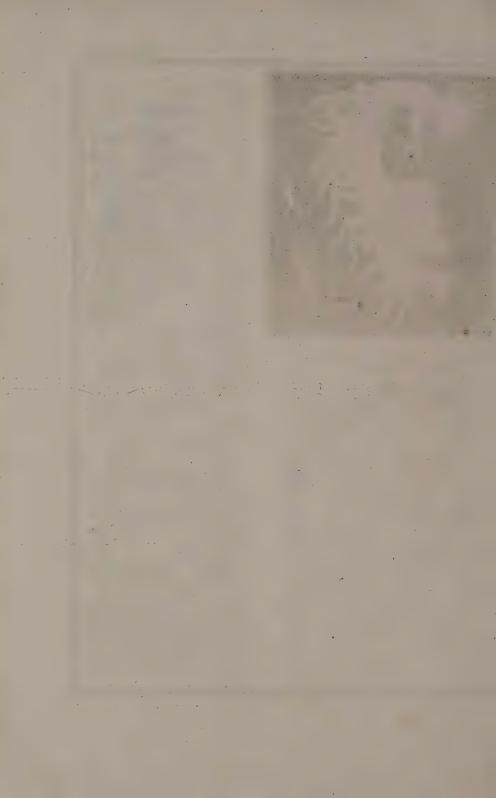



Rivelanti inc





inglanti ina

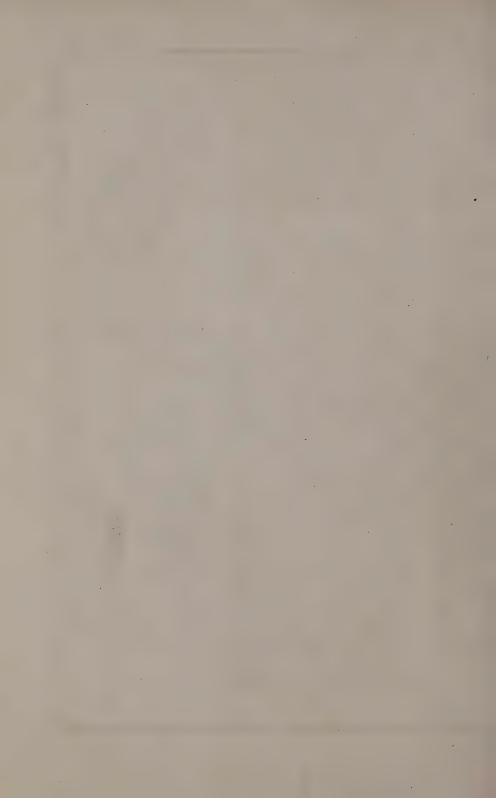







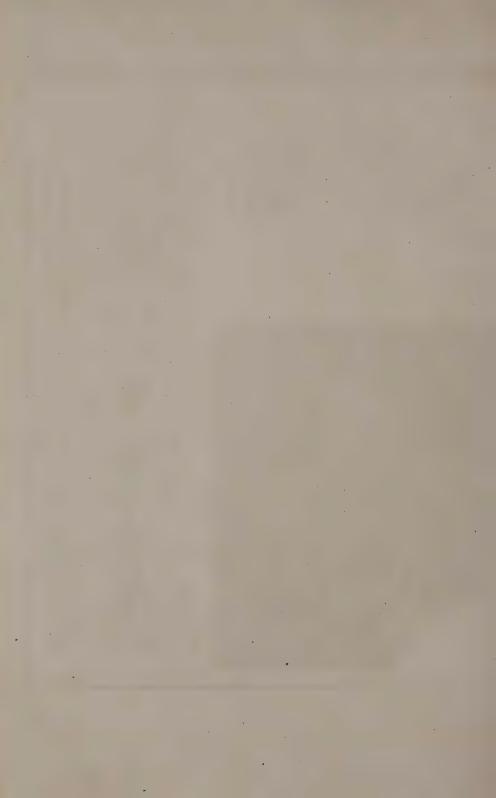















Baccante

Dixion Mitol



Dixion Mitol.

Bacounte



Buccante

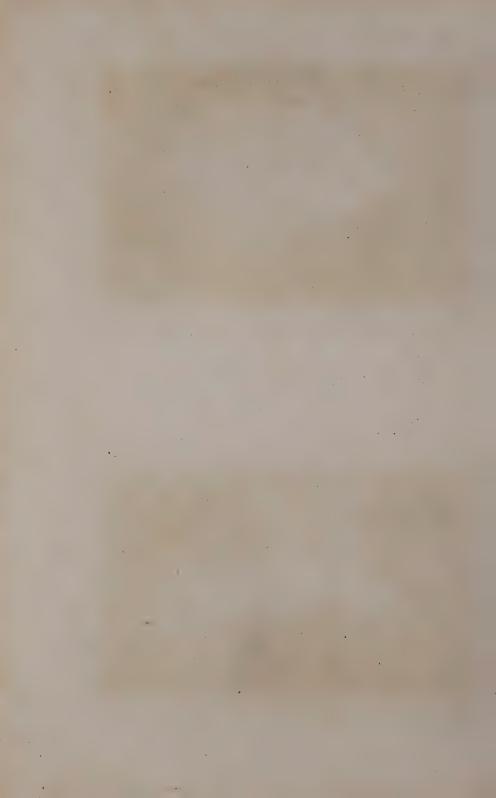



Baccante







. Baccante

Rivernate Jedelmente dall'Errolano





Buccante

Sarro inc

Ricavate fedelmente dall'Irrolano

Baccanto





Divison Mitto V.





D. A Bonath one







Cafrandra

















Confucio

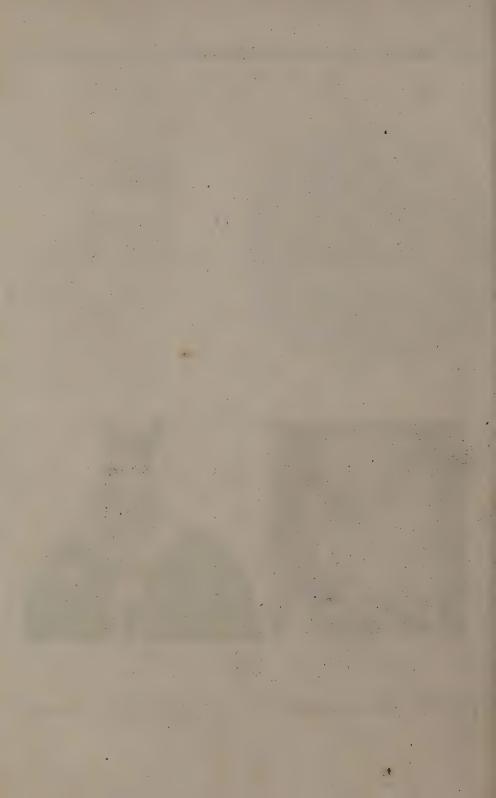















Claudio e Messatina



D.K. Bonatti inc .

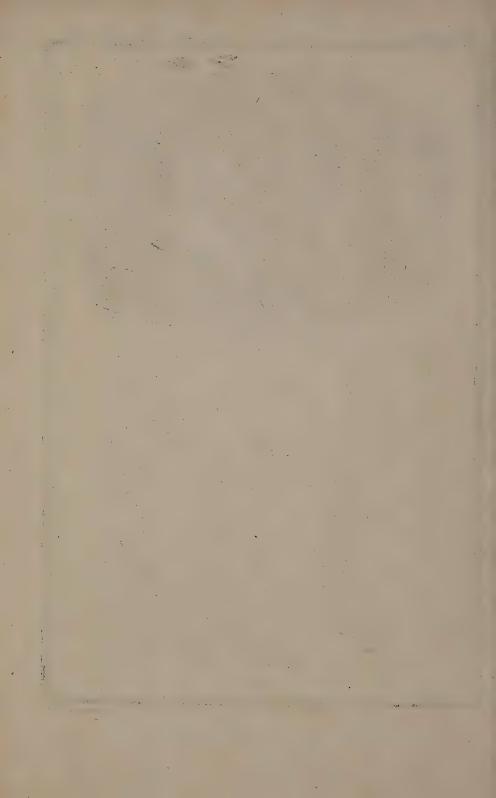















